

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com







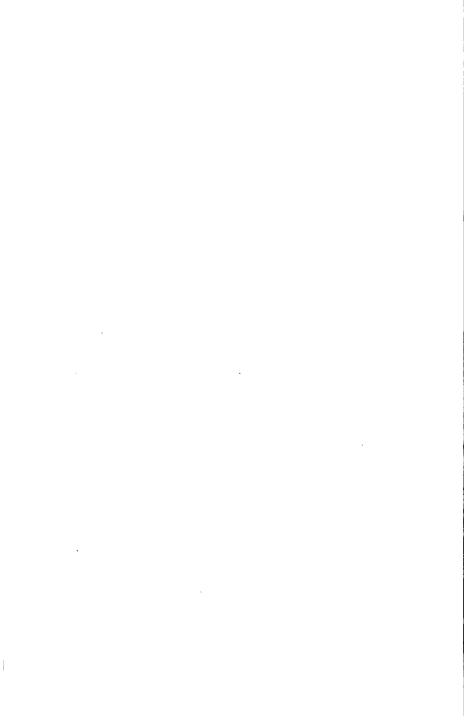

## LA DIVINA COMMEDIA.

| RIME DI FRANCESCO PETRARCA, con l'interpretazione di GIACOMO LEOPARDI e con note inedite di Francesco Ambrosoli. — (18ª edizione.) — Un volume legato in mezza tela L. 1. 40                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA GERUSALEMME LIBERATA DI TORQUATO TASSO, corredata di note filologiche e storiche, e di varianti e riscontri colla Conquistata, per cura di D. Carbone. — (14ª edizione.) — Un volume legato in mezza tela                                                                                                                   |
| ORLANDO FURIOSO DI LODOVICO ARIOSTO, edito ad uso della gioventà, con note ed indice, dal dott. G. B. Bolza. — (15ª edizione.)  — Un vol. legato in mezza tela                                                                                                                                                                 |
| RIMARIO DELLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALI-<br>GHIERI, ossia Repertorio di tutti i versi del Poema ordinati alfabe-<br>ticamente secondo le loro parole finali, con l'Indice dei nomi propri<br>e delle cose notabili che vi si contengono e il Sommario delle tre<br>cantiche, a cura del prof. dott. Luigi Polacco. — Un vol |
| RIMARIO DEL CANZONIERE DI FRANCESCO PETRARCA, compilato da G. Coen. — (3º edizione.) — Un volume                                                                                                                                                                                                                               |
| RIMARIO DELL'ORLANDO FURIOSO DI LODOVICO ARIOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## LA

# DIVINA COMMEDIA

DI

## DANTE ALIGHIERI

COL COMENTO

DI RAFFAELE ANDREOLI.

Volume unico.

Edizione stereotipa.

FIRENZE, G. BARBÈRA, EDITORE.

1906.

#### \*ERNARD MOSES

FIRENZE, 264-1906-07. — Tipografia Barbèra

Alpani e Ventusi proprietari.

Quest'opera è stata depositata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per godere i diritti accordati dalla legge sulla proprietà letteraria.

G. BARBÈRA.

#### PREFAZIONE.

O che! un altro Comento su Dante?

E perchè no, caro Lettore? Se fai professione di lettere, puoi tu dire che vi sia uno tra'tanti Comenti su Dante, che ti soddisfaccia del tutto? E se non sei letterato, puoi tu affermare d'intendere così bene la Divina Commedia dall'un capo all'altro, da non vedere il bisogno di ulteriori dichiarazioni? Io credo che nell'un caso come nell'altro tu in buona coscienza non possa che dire di no: ed allora, un galantuomo che si stilli il cervello per finirti di soddisfare, se letterato, e per aiutarti ad intendere più e meglio, se illetterato, non credi tu che si meriti almeno una cortese accoglienza?

Poi, ci sono alcune gravi considerazioni da sottomettere al tuo savio giudizio. La prima è che il vero Comento di Dante, per confessione di uomini gravissimi, e per esplicita testimonianza dei tanti illustri italiani e stranieri che tuttavia ci si cimentano, non è ancora fatto; e finattantochè non sia fatto, sarà sempre opera meritoria il tentare di farlo. La seconda è che, anche quando il vero Comento si ritenga per fatto, e' ci sarà sempre da rifarlo; e solo ci si sarà guadagnato che il rifarlo non verrà in acconcio che a discreti intervalli di tempo, mentre che a farlo si è in tempo sempre. La ragione di questo aversi a rifare di tratto in tratto sta in ciò, che il poema di Dante contiene in germe tutta quanta la vita intellettuale, morale e civile del popolo italiano; e quando un poema è tale, bisogna bene che questa vita, a mano a mano che la si viene svolgendo, prenda in esso il suo posto. Guardiamo, per esempio, la politica, ch' è la più forte preoccupazione de' presenti. La politica di Dante è di una semplicità tremenda: tutta la terra sotto la Cristianità, predestinata a conquistarla; la Cristianità sotto l'Italia, donna di provincie; l'Italia sotto Roma; Roma sotto l'Imperatore, nato dove che fosse, purchè qui risedesse, non la-sciasse Roma vedova e sola gridargli Cesare mio, perchè non m' accompagne? E allato all'Imperatore, sovrano del mondo, ma obbligato a rispettare le libertà del menomo Comune, il Pontefice, unico depositario della potestà spirituale, ma senza pur ombra di temporale signoria. Io non dico questo sistema possibile, anzi non pure vo'dirlo desiderabile; sebbene chi mai può prevedere quali e

quante altre smentite l'avvenire sia per dare alle povere previsioni umane? All'assunto mio basta notare che coll'unità dell'Italia sotto uno scettro costituzionale si è già attuata la parte migliore del sistema di Dante; che un'altra non meno importante poco può tardare ad attuarsene con la cessazione del papale dominio; e che il Comento di oggi potrebbe non servire domani, appunto come quello d'ieri non fa più per oggi. Tanto che Italia vivrà, converrà ben lasciarla in molta parte comentare il suo poema da sè. Io credo che la lupa di Dante da nessuno sia stata dichiarata meglio che dall'Antonelli e dal Merode; e che tra'tanti spositori del veltro che la caccerà per ogni villa, nessuno lo abbia interpetrato meglio di Vittorio Emanuele.

Ancora è da considerare che raramente i Comentatori del divino poema sono di accordo; e pochi sono i lettori che abbiano i mezzi, il tempo, la voglia di confrontare ed eleggere. E dunque mestieri che di quando in quando venga chi si tolga il carico di scegliere tra le molteplici interpetrazioni quelle che più si confacciano da una parte al generale concetto suo proprio della mente del Poeta, e dall'altra all'attuale sviluppo del pensiero nazionale. Ma anche quando i Comentatori convengano futti in una medesima interpetrazione, ciascheduno poi la esprime a suo modo: ed il modo di esprimere, come in tutte le manifestazioni del pensiero, così pure in questa, anzi in questa forse più che in altra, è di non lieve momento, essendo al tutto intollerabile che tu abbi ad interpetrare chi ti s'offre per interpetre altrui. Ora è risaputo che tra'molti modi di esprimere una medesima cosa, uno solo è il vero; ed è quello in cui alla massima chiarezza si congiunga la maggior brevità possibile, ed all'una e all'altra tutta quella eleganza che la materia comporti. Questa ottima forma io non so che sia stata raggiunta finora. I trecentisti caramente bamboleggiano: i quattrocentisti si aggravano come piombo: cicalano i cinquecentisti alla distesa: i secentisti hanno il capo sì pieno di grilli, che Dante nonv'ha luogo; e buono per lui, se non pel secento. Il settecento comincia con un tutto arcadico orrore di Dante, e finisce con la persuasione che per l'Italia non v'è salute fuori di quello, ma tra gl'inverecondi sghignazzi del Bettinelli, e i santi rabbuffi del Gozzi, tempo da propriamente comentare non resta. Col nostro secolo s'apre il vero trionfo nazionale di Dante; e nello stesso tempo le fondamenta del suo vero Comento sono gittate dal Foscolo. Sulle quali poi tutti han più o meno lavorato di forza, ma con arte proporzionata nessuno ch'io sappia. Solo il Tommasèo pare a me che intravedesse l'ottima forma; e se troppo studio di squisitezza da un lato, e troppo amore di citazioni dall'altro, non lo avessero impedito, egli l'avrebbe raggiunta. Ma finchè raggiunta non sia, sarà pur bene cercarla.

Tutte queste ragioni mi persuadono non avere io intrapresa un' opera vana: ma tutte quante e quali esse sono non sarebberc bastate a farmela spontaneamente intraprendere. Travagliarsi tanto, per poi avere poco meno che a scusarsi di aver tanto travagliato, non è cosa punto attraente. Si fa così presto a schiccherare un' appendice di giornale, a sfornare una palata di versi per una strenna, a fare una scorserella attraverso la vita e le opere The same of the case of the same of the sa

di un più o men grande uomo; e pur si è certi di farcisi onore, o almeno di non esser cuculiati prima che letti. Se non che, due de' principali editori di Napoli, ne' principii del 56, mi proposero di fare un Comento a Dante, che per industria dello stampatore si beffasse della Censura, ma che nondimeno, come roba fatta in casa, non facesse torcere il muso a quel caro Governo borbonico, casalingo per eccellenza. Il tiro mi solleticava; ma sgomentavami la brevità del tempo prescrittomi. Pur la materia pronta per il lungo studio ed il grande amore che m'avevano fatto cercare il divino volume, davami animo: consideravo che spesso l'ottimo è nemico del bene, e meglio valeva usar quella occasione di fare qualcosa, che stare a rischio di non farne mai nulla: e un poco pure mi spingeva quel tal bisognino del proverbio, che fa trottare la vecchia. Perocchè un mio lungo lavoro di Diritto pubblico, trovato a capo del letto dell'egregio professor Settembrini da'birri andati per pigliarlo, mi fruttò un processo di maestà: e quel processo avendomi chiuso l'adito ad ogni civile esercizio, bisognava bene che quel po' di lettere che avevo mi facesse le spese. Accettai dunque, e postomi bravamente all'opera, in fine di quel medesimo anno usciva pe' tipi del Perrotti il nuovo Comento, con in fronte la seguente Avvertenza:

« La cura a me affidata di questa nuova edizione della Divina Commedia a tre cose richiedeva che io attendessi, al testo, al comento, agli amminicoli.

» Quant'è alla lezione del testo, ho generalmente seguito quella dell'ultima edizione fiorentina del Le Monnier, con tanto favore accolta in Italia: dove mi è sembrato dovermene scostare, ne ho

dato la ragione.

 Il Comento della Divina Commedia è un'opera da cinque secoli in qua, con più o meno lunghi intervalli, continuata sempre : ogni sposizione famosa è stata come l'addentellato ad un'altra. L'ultima ad attirar l'attenzione degli studiosi è stata quella del Bianchi: ma per quanta lode si meritino le onorate fatiche di questo interpetre, egli non chiuse certamente l'adito a'venturi, né mai per altri si chiuderà, finchè duri in Italia l'amore e lo studio del solo suo poeta veramente nazionale, e finchè continui questo direi quasi cotidiano progredire delle filologiche ed istoriche discipline. La mia coscienza scrupolosamente interrogata mi ha dato a credere che, non ostanti le difficoltà di ogni genere, io potessi pur sempre aggiungere non poco al fatto finora: e dacchè l'ho creduto, me l'ho recato a dovere. Perocchè, come mi trovo aver già detto nel corso dell'opera, farà forse maraviglia a'tanti che di Dante non conoscono che un centinaio di versi, ma egli è pur certo che cinque secoli di comento non sono ancor bastati almeno a cessare gli assurdi. Io dunque offro al pubblico un Comento, in cui profittando dell' opera di quanti mi precedettero, da Pietro figliuolo di Dante fino al Bianchi, e sapendone a tutti il debito grado, ho pure e nella sostanza e nella forma posto tanto di mio, che ben posso quanto molti altri chiamarlo un nuovo Comento.

» Amminicoli della Divina Commedia sogliono essere una Vita di Dante in principio, gli argomenti a ciascun canto, un indice in fine. Tra le tante biografie del fiorentino Poeta, sola buona veramente è quella del Balbo; ma questa per la sua mole fa libro da sè. Non potendo metter la sola buona, avrei preferito non metterne alcuna; ma il rispetto pur dovuto ad una lunga ed innocua usanza mi ha indotto a scegliere fra' rimanenti biografi, e mi son tenuto al Boccaccio, il quale almeno ha sopra gli altri il vantaggio di quasi contemporaneo e di classico. Chi però voglia veramente conoscer la vita dell'Alighieri, e per essa il suo tempo, e nell'una e nell'altro il più del suo poema, non trasandi la lettura del Balbo. Gli argomenti a' canti son necessari, e tutti li mettono; ma, quando altro non fosse, il bisogno evidente di un pieno accordo tra gli argomenti e le note è bastato a farmeli fare di nuovo. Una indicazione delle cose più notabili nell' immortale poema, non copiosa in maniera da favorir la pigrizia, ma solo sufficiente ad aiutare la diligenza, darà fine al volume.

Delle mende a me sfuggite per la brevità del tempo concessomi a tanto lavoro, io lo forbirò ristampandolo, se tanta vita egli avrà: degli errori dipendenti da manco di giudizio o di sapere,

aspetterò che altri m'avverta. »

Così imperfetta com' era, l' opera non fu giudicata indegna della loro approvazione da molti competenti estimatori, primo tra'quali l'illustre autore del *Veltro*, le cui cortesi parole parecchi de' suoi amici probabilmente non hanno obbliate, ed io certamente ricorderò finchè viva. Ma non addormentato dall'altrui indulgenza, io mi applicai subito a rifare il mio lavoro con tutta la calma e la ponderazione necessaria; ed ora finalmente posso offrirtelo, mio caro Lettore, se non perfetto verso di sè, almeno in quel maggior grado di perfezione che per me sia possibile.<sup>2</sup>

Gradiscilo, se puoi; ed anche quando non lo gradissi, vivi felice.

<sup>2</sup> Le opere pubblicate in questi ultimi anni, i miei studi, e le osservazioni di valenti letterati, mi hanno poi suggerito alcune poche variazioni o giunte, che spero varranno a rendere il mio lavoro meno indegno

del pubblico favore.

el parere del Giusti, nel Progetto di una nuova edizione delle opere di Dante pubblicato tra' suoi Scritti inediti, e più maturo esame, mi hanno poi fatto preferire la Vita scritta da Lionardo Aretino, classica anch' essa, ma di valore istorico incontrastabilmente maggiore, e per di più divenuta rarissima, mentre quella del Boccaccio è abbastanza divulgata. E nel ristamparla mi sono strettamente tenuto alla pregevolissima edizione florentina del 1672; Le Vite di Dante e del Petrarca scritte da Lionardo Aretino, cavate da un manuscritto antico della libreria di Francesco Redi, e confrontate con altri testi a penna.

#### VITA DANTIS POETÆ CLARISSIMI

#### PER LEONARDUM ARRETINUM

INCIPIT.

Avendo in questi giorni posto fine a un'opera assai lunga, mi venne appetito di volere, per ristoro dell'affaticato ingegno. leggere alcuna cosa vulgare; perocchè, come nella mensa un medesimo cibo, così negli studi una medesima lezione continuata rincresce. Cercando adunque con questo proposito, mi venne alle mani un'operetta del Boccaccio intitolata Della vita, costumi e studi del clarissimo poeta Dante: la quale opera, benchè da me altra volta fusse stata diligentissimamente letta, pur al presente esaminata di nuovo, mi parve che il nostro Boccaccio, dolcissimo e suavissimo uomo, così scrivesse la vita e i costumi di tanto sublime Poeta, come se a scrivere avesse il Filocolo, o il Filostrato, o la Fiammetta. Perocchè tutta d'amore e di sospiri e di cocenti lagrime è piena; come se l'uomo nascesse in questo mondo solamente per ritrovarsi in quelle dieci Giornate amorose, nelle quali da donne innamorate e da giovani leggiadri raccontate furono le cento Novelle: e tanto s'infiamma in queste parti d'amore, che le gravi e sustanzievoli parti della Vita di Dante lascia indietro e trapassa con silenzio, ricordando le cose leggieri, e tacendo le gravi. Io dunque mi posi in cuore per mio spasso scriver di nuovo la Vita di Dante con maggior notizia delle cose stimabili. Nè questo faccio per derogare al Boccaccio, ma perchè lo scriver mio sia quasi un supplimento allo scriver di lui: ed aggiugnerò poi la Vita del Petrarca, perchè la notizia e la fama di questi due Poeti grandemente reputo appartenere alla gloria della città nostra. Vegnamo dunque prima al fatto di Dante.

I maggiori di Dante furono in Firenze di molto antica stirpe, intantochè lui pare volere in alcuni luoghi i suoi antichi essere stati di quelli Romani, che posero Firenze; ma questa è cosa molto incerta, e secondo mio parere, niente è altro che indovinare. Di quelli che io ho notizia, il tritavolo suo fu messer Cacciaguida cavalier fiorentino, il quale militò sotto l'Imperador Currado. Questo messer Cacciaguida ebbe due fratelli. l'uno chiamato Moronto, l'altro Eliseo. Di Moronto non si legge alcuna successione; ma da Eliseo nacque quella famiglia nominata gli Elisei, e forse anche prima aveano questo nome. Di messer Cacciaguida nacquero gli Aldighieri, così nominati da un suo figliuolo, il quale per stirpe materna ebbe nome Aldighieri. Messer Cacciaguida, e i fratelli, e i loro antichi, abitarono quasi in sul canto di Porta San Piero, dove prima vi s'entra da Mercato vecchio, nelle case che ancora oggi si chiamano delli Elisei, perchè a loro rimase l'antichità. Quelli di messer Cacciaguida, detti Aldighieri, abitarono in su la piazza dietro a San Martino del Vescovo, dirimpetto alla via che va a casa i Sacchetti, e dall'altra parte si stende verso le case dei Donati e dei Giuochi. Nacque Dante nelli anni Domini 1265, poco dopo la tornata de' Guelfi in Firenze, stati in esilio per la sconfitta di Montaperti. Nella puerizia sua, nutrito liberalmente e dato a' precettori delle lettere, subito apparve in lui ingegno grandissimo e attissimo a cose eccellenti. Il padre suo Aldighieri perdè nella sua puerizia; nientedimanco, confortato dai propinqui e da Brunetto Latini, valentissimo uomo secondo quel tempo, non solamente a litteratura, ma a degli altri studi liberali si diede, niente lasciando indietro, che appartenga a far l'uomo eccellente. Nè per tutto questo si racchiuse in ozio, nè privossi del secolo, ma vivendo e conversando con li altri giovani di sua età, costumato ed accorto e valoroso ad ogni esercizio giovanile si trovava: intantochè in quella battaglia memorabile e grandissima, che fu a Campaldino, lui giovane e bene stimato si trovò nell'armi combattendo vigorosamente a cavallo nella prima schiera. Dove portò gravissimo pericolo: perocchè la prima battaglia fu delle schiere equestri, cioè dei cavalieri, nella quale i cavalieri che erano dalla parte delli Aretini con tanta tempesta vinsero e superchiarono la schiera de' cavalieri fiorentini, che sbarattati e rotti bisognò fuggire alla schiera pedestre. Questa rotta fu quella che fe perdere la battaglia alli Aretini, perchè i loro cavalieri vincitori perseguitando quelli che fuggivano per grande distanza, lasciarono addietro la loro pedestre schiera; sicchè da quindi innanzi in niun luogo interi combatterono, ma i cavalieri soli e di per sè senza sussidio di pedoni, e i pedoni poi di per sè senza sussidio de' cavalieri. Ma dalla parte de' Fiorentini addivenne il contrario, che per esser fuggiti i loro cavalieri alla schiera pedestre, si ferono tutti un corpo, e agevolmente vinsero prima ; cavalieri e poi i pedoni. Questa battaglia racconta Dante in

una sua epistola, e dice esservi stato a combattere, e disegna la forma della battaglia. E per notizia della cosa, sapere dobbiamo che Uberti, Lamberti, Abati, e tutti gli altri usciti di Firenze erano con li Aretini; e tutti li usciti d'Arezzo, gentiluomini e popolani guelfi, che in quel tempo tutti erano scacciati, erano co' Fiorentini in questa battaglia. E per questa cagione le parole scritte in Palagio dicono Sconfitti i Ghibellini a Certomondo, e non dicono Sconfitti gli Aretini, acciocchè quella parte delli Aretini, che fu col Comune a vincere, non si potesse dolere. Tornando dunque al nostro proposito, dico che Dante virtuosamente si trovò a combattere per la patria in questa battaglia: e vorrei che il Boccaccio nostro di questa virtù avesse fatto menzione, più che dell'amore di nove anni. e di simili leggerezze, che per lui si raccontano di tanto uomo. Ma che giova a dire? La lingua pur va dove il dente duole; e a chi piace il bere, sempre ragiona di vini. Dopo questa battaglia tornatosi Dante a casa, alli studi più ferventemente che prima si diede; e nondimanco niente tralasciò delle conversazioni urbane e civili. Ed era mirabil cosa, che studiando continuamente, a niuna persona sarebbe paruto che egli studiasse, per l'usanza lieta e conversazione giovanile. Per la qual cosa mi giova riprendere l'errore di molti ignoranti, i quali credono, niuno essere studiante se non quelli che si nascondono in solitudine ed in ozio; e io non vidi mai niuno di questi camuffati, e rimossi dalla conversazione delli uomini, che sapesse tre lettere. L'ingegno grande e alto non ha bisogno di tali tormenti; anzi è verissima conclusione e certissima, che quelli che non apparano tosto, non apparano mai: sicchè stranarsi e levarsi dalla conversazione è al tutto di quelli che niente son atti col loro basso ingegno ad imprendere. Nè solamente conversò civilmente Dante con li uomini, ma ancora tolse moglie in sua giovanezza, e la moglie sua fu gentildonna della famiglia de' Donati, chiamata per nome madonna Gemma, della quale ebbe più figliuoli, come in altra parte di quest'opera dimostreremo. Qui il Boccaccio non ha pazienza, e dice, le mogli esser contrarie alli studi; e non si ricorda che Socrate, il più nobile filosofo che mai fusse, ebbe moglie e figliuoli, e ufici nella repubblica della sua città. E Aristotile, che non si può dir più là di sapienza e di dottrina, ebbe due mogli in vari tempi, e ebbe figliuoli, e ricchezze assai. E Marco Tullio, e Catone, e Varrone, e Seneca, latini sommi, filosofi tutti, ebbero moglie, ufici, e governi nella repubblica. Sicchè perdonimi il Boccaccio, i suoi giudicii sono molto fievoli in questa parte, e molto distanti dalla vera opinione. L'uomo è animale civile, secondo piace a tutti i filosofi: la prima congiunzione, dalla quale multiplicata nasce la città, è marito e moglie: nè cosa

può esser perfetta, dove questo non sia, e solo questo amore è naturale, legittimo, e permesso. Dante adunque, tolto donna, e vivendo civilmente ed onesta e studiosa vita, fu adoperato nella repubblica assai; e finalmente, pervenuto all' età debita, fu creato de' Priori, non per sorte, come s'usa al presente, ma per elezione, come in quel tempo si costumava di fare. Furono nell'uficio del priorato con lui messer Palmieri degli Altoviti, e Neri di messer Iacopo degli Alberti, ed altri Collegi; e fu questo suo priorato nel 1300. Da questo priorato nacque la cacciata sua, e tutte le cose avverse che egli ebbe nella vita, secondo lui medesimo scrive in una sua epistola, della quale le parole son queste: « Tutti li mali e tutti l'inconvenienti miei » dalli infausti comizi del mio priorato ebbero cagione e princi-» pio; del quale priorato benchè per prudenza io non fussi de-» gno, nientedimeno per fede e per età non ne era indegno, » perocchè dieci anni erano già passati dopo la battaglia di Cam-» paldino, nella quale la parte ghibellina fu quasi al tutto » morta e disfatta, dove mi trovai non fanciullo nell'armi, » e dove ebbi temenza molta, e nella fine grandissima alle-» grezza, per li vari casi di quella battaglia. » Queste sono le parole sue. Ora la cagione di sua cacciata voglio particularmente raccontare, perocchè è cosa notabile, e il Boccaccio se ne passa così asciuttamente, che forse non li era così nota, come a noi per cagione della storia che abbiamo scritta. Avendo prima avuto la città di Firenze divisioni assai tra Guelfi e Ghibellini, finalmente era rimasa nelle mani de' Guelfi; e stata assai lungo spazio di tempo in questa forma, sopravvenne di nuovo un' altra maladizione di parte intra' Guelfi medesimi i quali reggevano la repubblica: e fu il nome delle parti, Bianchi, e Neri. Nacque questa perversità prima ne' Pistolesi, e massime nella famiglia de Cancellieri; ed essendo già divisa tutta Pistoia, per porvi rimedio, fu ordinato da'Fiorentini che i capi di queste sètte venissero a Firenze, acciocchè là non facessero maggior turbazione. Questo rimedio fu tale, che non tanto di bene fece a'Pistolesi, per levar loro i capi, quanto di male fece a'Fiorentini, per tirare a sè quella pestilenza. Perocchè avendo i capi in Firenze parentadi e amicizie assai, subito accesero il fuoco con maggiore incendio (per diversi favori che aveano da' parenti e dalli amici) che non era quello che lasciato aveano a Pistoia. E trattandosi di questa materia publice et privatim, mirabilmente s'apprese il mal seme, e divisesi la città tutta in modo, che quasi non vi fu famiglia nobile, nè plebea, che in sè medesima non si dividesse, nè vi fu uomo particulare di stima alcuna, che non fusse dell' una delle sètte. E trovossi la divisione essere tra' fratelli carnali, che l'uno di qua, e l'altro di la teneva. Essendo già durata la contesa più mesi, e multiplicati gl'incon-

venienti non solamente per parole, ma ancora per fatti dispettosi e acerbi, cominciati tra' giovani e discesi tra gli uomini di matura età, la città stava tutta sollevata e sospesa. Avvenne che, essendo Dante de'Priori, certa ragunata si fe per la parte de' Neri nella chiesa di Santa Trinita. Quello che trattassero fu cosa molto segreta, ma l'effetto fu di far opera con Papa Bonifazio Ottavo, il quale allora sedeva, che mandasse a Firenze messer Carlo di Valois de'Reali di Francia a pacificare e a riformare la città. Questa ragunata sentendosi per l'altra parte de'Bianchi, subito se ne prese suspizione grandissima; intantochè presero l'armi, e fornironsi d'amistà, e andarono a'Priori, aggravando la ragunata fatta, e l'avere con privato consiglio presa deliberazione dello stato della città; e tutto esser fatto, dicevano, per cacciarli di Firenze: e pertanto domandavano a' Priori, che facessero punire tanto prosuntuoso eccesso. Quelli che aveano fatta la ragunata, temendo ancora essi, pigliarono l'armi, e appresso a' Priori si dolevano delli avversari, che, senza deliberazione pubblica, s' erano armati e fortificati; affermando che sotto vari colori li volevano cacciare: e domandavano a'Priori, che li facessero punire, siccome turbatori della quiete pubblica. L'una parte e l'altra di fanti e d'amistà fornite s'erano. La paura e il terrore e il pericolo era grandissimo. Essendo adunque la città in armi e in travagli, i Priori per consiglio di Dante provvidero di fortificarsi della moltitudine del popolo; e quando furono fortificati, ne mandarono a' confini gli uomini principali delle due sètte, i quali furono questi, messer Corso Donati, messer Geri Spini, messer Giacchinotto de' Pazzi, messer Rosso della Tosa, e altri con loro. Tutti questi erano per la parte Nera, e furono mandati a' confini al Castello della Pieve in quel di Perugia. Dalla parte de'Bianchi furon mandati a' confini a Serezzana messer Gentile e messer Torrigiano de' Cerchi, Guido Cavalcanti, Baschiera della Tosa, Baldinaccio Adimari, Naldo di messer Lottino Gherardini, e altri. Questo diede gravezza assai a Dante, e contuttochè lui si scusi, come uomo senza parte, nientedimanco fu riputato che pendesse in parte Bianca, e che gli dispiacesse il consiglio tenuto in Santa Trinita di chiamar Carlo di Valois a Firenze, come materia di scandalo e di guai alla città. E accrebbe l'invidia perchè quella parte di cittadini, che fu confinata a Serezzana, subito ritorno a Firenze, e l'altra, ch'era confinata a Castello della Pieve, si rimase di fuori. A questo risponde Dante, che quando quelli da Serezzana furono rivocati, esso era fuori dell'uficio del priorato, e che a lui non si debba imputare: più dice, che la ritornata loro fu per l'infirmità e morte di Guido Cavalcanti, il quale ammalò a Serezzana per l'aere cattiva, e poco appresso morì. Questa disagguaglianza mosse il Papa a mandar Carlo a Firenze: il quale essendo, per riverenza del Papa e della Casa di Francia, onorevolmente ricevuto nella città, di subito rimise dentro i cittadini confinati, e appresso cacciò la parte Bianca. La cagione fu per rivelazione di certo trattato fatto per messer Piero Ferranti suo Barone, il quale disse essere stato richiesto da tre gentiluomini della parte Bianca, cioè da Naldo di messer Lottino Gherardini, da Baschiera della Tosa, e da Baldinaccio Adimari, di adoperar sì con messer Carlo di Valois, che la loro parte rimanesse superiore nella terra; e che gli aveano promesso di dargli Prato in governo, se facesse questo. E produsse la scrittura di questa richiesta e promessa, co' suggelli di costoro: la quale scrittura originale io ho veduta, perocchè ancor oggi è in Palagio con altre scritture pubbliche; ma quanto a me, ella mi pare forte sospetta, e credo certo che ella sia fittizia. Pure, quello che si fusse, la cacciata seguitò di tutta la parte Bianca. mostrando Carlo grande sdegno di questa richiesta e promessa da loro fatta. Dante in questo tempo non era in Firenze, ma era a Roma, mandato poco avanti ambasciadore al Papa per offerire la concordia e la pace de cittadini: nondimanco per isdegno di coloro, che nel suo priorato confinati furono della parte Nera, gli fu corso a casa, e rubata ogni sua cosa, e dato il guasto alle sue possessioni; e a lui e a messer Palmieri Altoviti dato bando della persona per contumacia di non comparire, non per verità d'alcun fallo commesso. La via del dar bando fu questa, che legge fecero iniqua e perversa, la quale si guardava indietro, che il Podesta di Firenze potesse e dovesse conoscere i falli commessi per l'addietro nell'uficio del priorato, contuttochè assoluzione fusse seguita. Per questa legge citato Dante per messer Conte de' Gabrielli allora Podestà di Firenze, essendo assente, e non comparendo, fu condannato, e sbandito, e pubblicati i suoi beni, contuttochè prima rubati e guasti. Abbiamo detto come passò la cacciata di Dante, e per che cagione, e per che modo; ora diremo qual fusse la vita sua nell'esilio. Sentita Dante la sua ruina, subito parti di Roma. dove era ambasciadore, e camminando con gran celerità, ne venne a Siena. Quivi intesa più chiaramente la sua calamità, non vedendo alcun riparo, deliberò accozzarsi con gli altri usciti: e il primo accozzamento fu in una congregazione degli usciti, la quale si fe a Gorgonza; dove trattate molte cose, finalmente fermarono la sedia loro ad Arezzo, e quivi ferono campo grosso. e crearono loro capitano il conte Alessandro da Romena, feron dodici consiglieri, del numero de' quali fu Dante, e di speranza in speranza stettero insino all'anno 1304. E allora fatto sforzo grandissimo d'ogni loro amistà, ne vennero per rientrare in Firenze con grandissima moltitudine, la quale non solamente da Arezzo, ma da Bologna e da Pistoia con loro si congiunse: e giugnendo improvvisi, subito presero una porta di Firenze, e vinsero parte della terra; ma finalmente bisognò se n'andassero senza frutto alcuno. Fallita dunque questa tanta speranza, non parendo a Dante più da perder tempo, parti d'Arezzo, e andossene a Verona: dove ricevuto molto cortesemente da'Signori della Scala, con loro fece dimora alcun tempo, e ridussesi tutto a umiltà, cercando con buone opere e con buoni portamenti riacquistare la grazia di poter tornare in Firenze per ispontanea rivocazione di chi reggeva la terra. E sopra questa parte s'affaticò assai, e scrisse più volte non solamente a' particulari cittadini del reggimento, ma ancora al popolo; e intra l'altre un'epistola assai lunga, che incomincia: Popule mee, quid feci tibi? Essendo in questa speranza di ritornare per via di perdono, sopravvenne l'elezione d'Arrigo di Luzinborgo imperadore, per la cui elezione prima, e poi la passata sua, essendo tutta Italia sollevata in speranza di grandissime novità, Dante non potè tenere il proposito suo dell'aspettare grazia, ma levatosi coll'animo altiero cominciò a dir male di quelli che reggevano la terra, appellandoli scellerati e cattivi. e minacciando loro la debita vendetta per la potenza dell'Imperadore. contro la quale diceva esser manifesto che essi non avrebbon potuto avere scampo alcuno. Pure il tenne tanto la riverenza della patria, che venendo l'Imperadore contro a Firenze, e ponendosi a campo presso alla porta, non vi volle essere, secondo lui scrive, contuttochè confortatore fusse stato di sua venuta. Morto poi l'Imperadore Arrigo, il quale nella seguente state morì a Buonconvento, ogni speranza al tutto fu perduta da Dante: perocchè di grazia lui medesimo si avea tolto la via per lo sparlare e scrivere contro a' cittadini che governavano la repubblica; e forza non ci restava, per la quale più sperar potesse. Sicchè deposta ogni speranza, povero assai trapassò il resto della sua vita, dimorando in vari luoghi per Lombardia, per Toscana, e per Romagna, sotto il sussidio di vari Signori; per infino che finalmente si ridusse a Ravenna, dove finì la sua vita.

Poichè detto abbiamo delli affanni suoi pubblici, ed in questa parte mostrato il corso di sua vita, diremo ora del suo stato domestico, e de' suoi costumi e studi. Dante, innanzi la cacciata sua di Firenze, contuttochè di grandissima ricchezza non fusse, nientedimeno non fu povero, ma ebbe patrimonio mediocre, e sufficiente al vivere onoratamente. Ebbe un fratello chiamato Francesco Alighieri; ebbe moglie, come di sopra dicemmo, e più figliuoli, de' quali resta ancor oggi successione e stirpe, come di sotto faremo menzione. Case in Firenze ebbe assai decenti, congiunte con le case di Geri di messer Bello suo consorto; possessioni in Camerata, e nella Piacentina, e in Piano di Ripoli; suppellettile abbondante e preziosa,

secondo lui scrive. Fu uomo molto pulito, di statura decente. e di grato aspetto, e pieno di gravità: parlatore rado e tardo, ma nelle sue risposte molto sottile. L'effigie sua propria si vede nella chiesa di Santa Croce, quasi al mezzo della chiesa, dalla mano sinistra andando verso l'altare maggiore, e ritratta al naturale ottimamente per dipintore perfetto di quel tempo. Dilettossi di musica e di suoni; e di sua mano egregiamente disegnava. Fu ancora scrittore perfetto, ed era la lettera sua magra e lunga, e molto corretta, secondo io ho veduto in alcune pistole di sua propria mano scritte. Fu usante in giovanezza sua con giovani innamorati, e lui ancora di simile passione occupato, non per libidine, ma per gentilezza di cuore; e ne'suoi teneri anni versi d'amore a scrivere cominciò, come vedere si può in una sua operetta vulgare, che si chiama Vita nuova. Lo studio suo principale fu poesia, non sterile, nè povera, nè fantastica, ma fecondata e irricchita e stabilita da vera scienza e da molte discipline. E per dare ad intendere meglio a chi legge, dico che in due modi diviene alcuno Poeta. Un modo si è per ingegno proprio agitato e commosso da alcun vigore interno e nascoso, il quale si chiama furore e occupazione di mente. Darò una similitudine di quello che io vo' dire. Il Beato Francesco, non per iscienza, nè per disciplina scolastica, ma per occupazione e astrazione di mente, sì forte applicava l'animo suo a Dio, che quasi si trasfigurava oltre al senso umano, e conosceva d' Iddio più che nè per istudio nè per lettere conoscono i teologi. Così nella poesia alcuno per interna agitazione e applicazione di mente Poeta diviene, e questa si è la somma e la più perfetta spezie di poesia: onde alcuni dicono i Poeti esser divini; e alcuni li chiamano sacri; e alcuni li chiamano vati. Da guesta astrazione e furore, che io dico, prendono l'appellazione. Gli esempli abbiamo d'Orfeo e d'Esiodo, de' quali l'uno e l'altro fu tale, quale di sopra da me è stato raccontato. E fu di tanta efficacia Orfeo, che sassi e selve movea con la sua lira. E Esiodo, essendo pastore rozzo e indotto, bevuta solamente l'acqua della fonte Castalia, senza alcun altro studio, Poeta sommo divenne; del quale abbiamo l'opere ancora oggi, e sono tali, che niuno de'Poeti litterati e scientifici le vantaggia. Una spezie dunque di Poeti è per interna astrazione di mente. L'altra spezie è per iscienza, per istudio, per disciplina e arte, e per prudenza; e di questa seconda spezie fu Dante. Perocchè per istudio di Filosofia, di Teologia, Astrologia, Arismetica e Geometria, per lezioni di storie, per rivoluzione di molti e vari libri, vigilando e sudando nelli studi, acquistò la scienza, la quale dovea ornare ed esplicare co' suoi versi. E perchè della qualità de' Poeti abbiamo detto, diremo ora del nome, pel quale ancora si comprenderà la sustanza, contuttochè queste sien cose che male dir si possano in vulgare idioma: pure m'ingegnerò di darle ad intendere, perchè, al parer mio, questi nostri Poeti moderni non l'hanno bene intese; nè è maraviglia, essendo ignari della lingua greca. Dico adunque, che questo nome Poeta è nome greco, e tanto viene a dire, quanto facitore. Per aver detto infino a qui, conosco che non sarebbe inteso il dir mio; sicchè più oltre bisogna aprire l'intelletto. Dico adunque de' libri, e dell'opere poetiche. Alcuni uomini sono leggitori dell'opere altrui, e niente fanno da sè, come avviene al più delle genti. Altri uomini son facitori d'esse opere, come Virgilio fece il libro dell'Eneida, Stazio fece il libro della Tebaida, e Ovidio fece il libro Metamorfoseos, e Omero fece l'Odissea e l'Iliade. Questi adunque, che feron l'opere, furon Poeti, cioè facitori di dette opere, che noi altri leggiamo; e noi siamo i leggitori, e loro furono i facitori. E quando sentiamo lodare un valente uomo di studi, o di lettere, usiamo dimandare: « Fa egli alcuna cosa da sè? Lascerà egli alcuna opera da sè composta e fatta? » Poeta è adunque colui che fa alcuna opera. Potrebbe qui alcuno dire che, secondo il parlare mio, il mercatante che scrive le sue ragioni, e fanne libro, sarebbe Poeta; e che Tito Livio e Salustio sarebbono Poeti, perocchè ciascuno di loro scrisse libri, e fece opere da leggere. A questo rispondo, che far opere poetiche non si dice se non in versi. E questo avviene per eccellenza dello stile. perocchè le sillabe, la misura e 'l suono è solamente di chi dice in versi; e usiamo di dire in nostro vulgare: «Costui fa canzone, e sonetti: » ma per iscrivere una lettera a'suoi amici. non diremmo che lui abbia fatto alcuna opera. Il nome del Poeta significa eccellente e ammirabile stile in versi, coperto e aombrato di leggiadra e alta finzione. E come ogni Presidente comanda e impera, ma solo colui è Imperadore, che è sommo di tutti, così chi compone opere in versi, ed è sommo e eccellentissimo nel comporre tali opere, si chiama Poeta. Questa è la verità certa e assoluta del nome e dell'effetto de' Poeti. Lo scrivere in istile litterato o vulgare non ha a fare al fatto, nè altra differenza è se non come scrivere in greco o in latino. Ciascuna lingua ha sua perfezione, e suo suono, e suo parlare limato e scientifico. Pure, chi mi dimandasse per qual cagione Dante piuttosto elesse scrivere in vulgare che in latino e litterato stile. risponderei quello che è la verità, cioè che Dante conosceva sè medesimo molto più atto a questo stile vulgare in rima, che a quello latino, o litterato. È certo molte cose sono dette da lui leggiadramente in questa rima vulgare, che nè arebbe saputo, nè arebbe potuto dire in lingua latina e in versi eroici. La pruova sono l'Egloghe da lui fatte in versi esametri, le quali posto sieno belle, nientedimanco molte ne

abbiamo vedute più vantaggiatamente scritte. E. a dire il vero. la virtù di questo nostro Poeta fu nella rima vulgare, nella quale è eccellentissimo sopra ogni altro; ma in versi latini, e in prosa, non aggiunse a quelli appena, che mezzanamente hanno scritto. La cagione di questo è, che il secolo suo era dato a dire in rima; e di gentilezza di dire in prosa, o in versi latini, niente intesero gli uomini di quel secolo, ma furono rozzi e grossi, e senza perizia di lettere; dotti nientedimeno in queste discipline al modo fratesco e scolastico. Cominciossi a dire in rima, secondo scrive Dante, innanzi a lui circa anni 150; e i primi furono in Italia Guido Guinizzelli bolognese, e Guittone cavaliere Gaudente d'Arezzo, e Bonagiunta da Lucca, e Guido da Messina, i quali tutti Dante di gran lunga soverchiò di scienze, e di pulitezza, e d'eleganza, e di leggiadria: intanto che egli è opinione di chi intende, che non sarà mai uomo, che Dante vantaggi in dire in rima. E veramente ell'è mirabil cosa la grandezza e la dolcezza del dire suo prudente, sentenzioso e grave, con varietà e copia mirabile, con scienza di filosofia, con notizia di storie antiche, con tanta cognizione delle storie moderne, che pare ad ogni atto essere stato presente. Queste belle cose, con gentilezza di rima esplicate, prendono la mente di ciascuno che legge, e molto più di quelli che più intendono. La finzione sua fu mirabile, e con grande ingegno trovata; nella quale concorre descrizione del mondo, descrizione de'cieli e de' pianeti, descrizione degli uomini, meriti e pene della vita umana, felicità, miseria, e mediocrità di vita intra due estremi. Nè credo che mai fusse chi imprendesse più ampla e fertile materia, da potere esplicare la mente d'ogni suo concetto, per la varietà delli spiriti loquenti di diverse ragioni di cose, di diversi paesi, e di vari casi di fortuna. Questa sua principale opera cominciò Dante avanti la cacciata sua, e di poi in esilio la fini, come per essa opera si può vedere apertamente. Scrisse ancora canzone morali e sonetti. Le canzone sue sono perfette, e limate, e leggiadre, e piene d'alte sentenze; e tutte hanno generosi cominciamenti, siccome quella canzona che comincia:

> « Amor che muovi tua virtù dal cielo, Come il Sol lo splendore »

dove è comparazione filosofica e sottile intra gli effetti del Solo e gli effetti di amore; e l'altra che comincia:

« Tre donne intorno al cor mi son venute »

e l'altra che comincia:

« Donne che avete intelletto d'amore. »

E così in molte altre canzone è sottile, e limato, e scientifico. Ne'sonetti non è di tanta virtù. Queste sono l'opere sue

vulgari. In latino scrisse in prosa e in versi. In prosa è un libro chiamato Monarchia, il quale libro è scritto senza niuna gentilezza di dire. Scrisse ancora un altro libro intitolato De vulgari eloquentia. Ancora scrisse molte epistole in prosa. In versi scrisse alcune Egloghe, e 'l principio del libro suo in versi eroici; ma non gli riuscendo lo stile, non lo seguì. Morì Dante negli anni MCCCXXI a Ravenna. Ebbe Dante un figliuolo tra gli altri chiamato Pietro, il quale studiò in legge e divenne valente; e per propria virtù, e per favore della memoria del padre, si fece grand'uomo, e guadagnò assai, e fermò suo stato a Verona con assai buone facultà. Questo messer Piero ebbe un figliuolo chiamato Dante, e di questo Dante nacque Lionardo, il quale oggi vive, ed ha più figliuoli. Nè è molto tempo, che Lionardo antedetto venne a Firenze con altri giovani Veronesi bene in punto, e onoratamente; e me venne a visitare, come amico della memoria del suo proavo Dante. Ed io li mostrai le case di Dante, e de' suoi antichi; e diegli notizia di molte cose a lui incognite, per essersi stranato lui e i suoi dalla patria. E così la Fortuna questo mondo gira, e permuta li abitatori col volgere di sue rote.

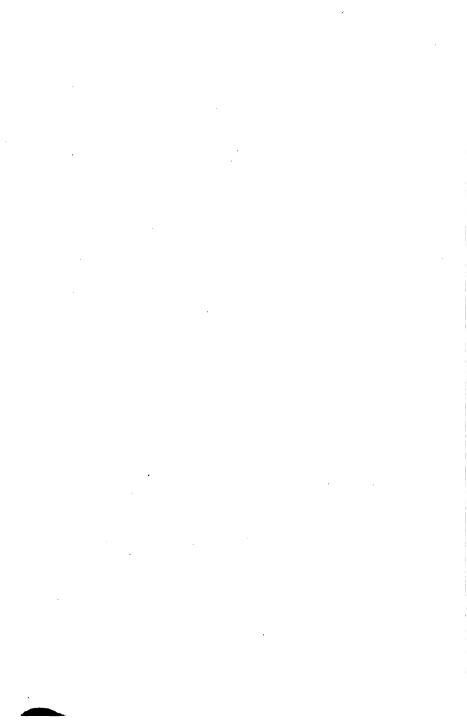

### INFERNO.

#### CANTO PRIMO.

Da un'orrida selva tentando il Poeta di partirsi su per un colle, tre belve gl'impediscone la salita. Gli si presenta l'ombra di Virgilio, il quale offre di trarlo a salvamento attraverso i regni de'morti: ed egli lo segue.

Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura. Chè la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura Questa selva selvaggia ed aspra e forte, 5 Che nel pensier rinnova la paura! Tanto è amara, che poco è più morte: Ma per trattar del ben ch' i' vi trovai, Dirò dell'altre cose ch'io v'ho scorte. I' non so ben ridir com'io v'entrai; Tant' era pien di sonno in su quel punto,

4. T:1 messo del cammin ec. Il messo della vita degli uomini e perfettamente naturati, » dice Dante nel Convito, è nel loro trentacinquesimo anno. Anche nel Salmo 89: «Dies annorum nostrorum septuaginta anni. » Da altri luoghi del poema si ha più particolarmente, ch'era la notte de'26 marzo, venendo il venerdi santo del 1300. [ 2. Una selva escura. • Questa mia opera (scriveva Dante a Can della Scala) è polisensa, cioè di più sensi: il primo senso è il letterale, il secondo l'allegorico, ossia mo-rale. » E la morale ha da intendersi nel pieno suo significato, cioè così la pubblica, come la privata: onde il secondo senso generalmente è proprio morale, ma talvolta è politico, talvolta pure (come in tutto questo primo Canto) è morale e politico insieme. Letteralmente adunque, la selva è quale il Poeta ce la descrive. Il Galilei, conformandosi al Manetti e al Benivieni, dimostra con ragioni geometriche desunte dal sito e dalle misure dell'Inferno di Dante, che questa selva è da lui finta nelle vicinanze di Cama, dove appunto i greci e latini poeti, e particolarmente Virgilio conduttore del nostro, posero la discesa dell'Inferno. Nè osta che la lonza ed il leone, da Dante trovatevi, non sieno fiere di queste regioni: perciocche questi non sono animali terrestri, ma mostri sbucati d'Inferno, come lo stesso Poeta espressamente dice della lupa (v. 110), la qual pure è nostrale. Moralmente, la selva rappresenta il disordine prodotto dalla corruzion de' costumi. Politicamente, la miseria e confusione dell'Italia affiitta dalle parti guelfa e ghibellina, ma (se-condo Dante ghibellino) massimamente dalla guelfa. § 3. Chè la diritta via ec., stautechè, poiche la diritta via era stata da me smarrita (v. 12). Lo sviamento morale di Dante dopo la

Che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui appiè d'un colle giunto, Là ove terminava quella valle Che m'avea di paura il cor compunto,15 Guardai in alto, e vidi le sue spalle Vestite già de raggi del pianeta, Che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, Che nel lago del cor m'era durata

La notte ch'io passai con tanta pièta.

politico, si sa che Dante nel 1300 era ancor guelfo, o almeno non aucora quel flero ghibel-lino che poi le persecuzioni de guelfi lo fecero. 4. Ahi quanto ec., ahi quanto è increscovole cosa a dire, a narrare, qual era ec. | 5. Selva selvag-gia. Simile al « nemorosm silva » di Ovidio, al « cavæ cavernæ » di Virgilio, ec. - Aspra, irta di dumi. - Porte, fortemente intralciata, difficile a passare. | 6. Wel pensier, solo a pen-sarvi. | 7. Tanto è amara ec., basti dire che quella selva é poco meno amara della morte. Ecclesiaste, VII, 27 : « Inveni amariorem morte. » || 8. Del ben ch' i'vi trovai. Il bene fu l'occasione e la guida al gran viaggio, mediante il quale ei fu a di servo tratto a libertate (Par., XXX, 85). | 11. Pien di sonno. Allegoric., vaneggiante in morale e in politica. Purg., XVIII, 87: «Stava com' uom che sonnolento vana.» | 12. La veraco via. La via diritta di sopra. | 13. Appiè d'un colle. Il colle rappresenta un concetto opposto a quello della selva: la selva è mal costume ed anarchia, il colle virtù ed ordine. Ma nella cima di questo colle Dante figurava solamente quel tanto di bene che si può dagli nomini conseguire co mezzi umani senza il soccorso della grazia. A te convien tenere altro viaggio, » gli dirà Virgilio, e lo condurrà agli antipodi. || 45. Compunto, angustiato. || 47-18. Del pianeta, ec. Il Sole corporale e sensibile (dice Dante nel Convito, II, 12) è figura del Sole spirituale e intelligibile, ch'è Dio; perocchè « nullo sensibile in tutto il mondo è più degno di farsi esemplo di Dio, che 'l Sole. E i raggi di questo Sole menano dritto l'uomo per ogni calle, anco per quelli della morale umana e della politica. || 20. Lago del cor. Cost chiama anche in una Canzone quella cavità del cuore, ch'è ricettacolo del sangue, e dove questo per la paura, rallentando nella sua circolazione, vien quasi a ristagnare. Similmente' l'Harvey: « Sanguinis promptuarium et cistermorte di Beatrice, gli è espressamente rimpro- l'Harvey: « Sanguinis promptuarium et cister."

verato da lei nel Purg. XXX, 121. Quant' è al | na. » || 21. Con tanta pièta, in tanto pictoso, "

E come quei, che cor lena affannata Uscito fuor del pelago alla riva, Si volge all'acqua perigliosa, e guata: Così l'animo mio, che ancor fuggiva, Si volse indiciro à rimirar lo passo, Che aon lasciò giammai persona viva. Poi ch'ebbi riposato il corpo lasso, Ripresi via per la piaggia diserta, Si che'l piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, Una lonza leggiera e presta molto, Che di pel maculato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto; Anzi impediva tanto il mio cammino, 35 Ch' i' fui per ritornar più volte vôlto. Temp'era dal principio del mattino; E il Sol montava in su con quelle stelle

miserabile stato. Pièta, voce più prossima alla pronunzia del latino Pietas, fu da Dante, dal Casa, ed altri, usata anche fuori di rima. | 22. Lena affannata, respirazione difficile e pur frequente; siccome lo stesso verso fa sentire. || 24. l guata. Per compiacimento del superato pericolo. | 25. Che ancor fuggiva, ancor tremante per l'avuta paura. | 26-27. Le passe, l'orribile selva da me trapassata. Che non lasciò ec.
• Vivere (dice nel Conv.) nell'uomo è ragione usare; e da quell'uso partire, è partire da esser uomo, e cosi è esser morto. « || 29. Diserta, abbandonata, solitaria; perchè l'Italia non co-nosceva più da gran tempo quel cotte felice. || 30. Sì che'l piè moec. Questo verso ha dato molto da fare. Comunemente spiegavasi che Dante dipingesse la positura de' piedi di chi camminando sale: ma bene il Ridolfi in una lettera al Magalotti osservò che ognuno può con la propria esperienza convincersi che il pie fermo è sempre il più basso per chi cammina in piano. A me pare che la migliore spie-gazione ci sia data dall'Ariosto, dove descri-vendo il furtivo procedere del Greco per la buia stanza della Fiammetta egli dice: «Fa lunghi passi, e sempre in quel di dietro Tutto si ferma, e l'altro par che muova A guisa che di dar tema nel vetro, Non che 'l terreno abbia a calcar, ma l'uova. » Dante dunque vuol dire ch'egli procedeva per tanto deserto e pauroso luogo come uom timido, riguardoso, incerto, il quale solleva e porta innanzi l'un piede, dubbioso fra il calarlo per proseguire, o racco-glierlo a sè per tirarsi indietro: sicchè il piè fermo, sicuro, era sempre il più basso, cioè quello ch'egli teneva a terra. || 32-34. Una lonza. Moralmente l'invidia, spiegano alcuni, mossi principalmente da due luoghi dell'Inferno (VI, 74; XV, 68), dove l'invidia, la superbia e l'avarizia sono da Dante espressamente riunite; ma comunemente in questa lonza, ossia pantera, fu sempre veduta la lussuria. Politicamente è Firenze, leggiera, mobile, e partita in Bianchi e Neri, appunto come questa fiera ha pelle bianca maculata di nero. || 36. Ch² l² ful ec., che io più volte mi voltai per tornare indietro. Le lascivie e le parti di Firenze lo ritraevano dal buon cammino. | 37. Temp' era ec., l'ora del tempo (v. 43) ara la prima del mattino. | 38-40. E il Sol montava ec., ed essendo primavera, il Sole sorgeva

Ch' eran con lui, quando l'Amor divino Mosse da prima quelle cose belle; Si che a bene sperar m'era cagione Di quella fera la gaietta pelle, L'ora del tempo, e la dolce stagione: Ma non sì, che paura non mi desse La vista che m'apparve d'un leone. 45 Questi parea che contro me venesse Con la test'alta e con rabbiosa fame, Sì che parea che l'aer ne temesse: Ed una lupa, che di tutte brame Sembiava carca nella sua magrezza, 50 E molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza Con la paura ch'uscia di sua vista, Ch' i' perdei la speranza dell'altezza.

E quale è quei, che volentieri acquista. 55

in quello stesso segno di Ariete, nel qual egli era quando il Creatore diè moto a bei corpi colesti, a « quelle cose belle Che porta il ciel » (XXXIV, 437). — Non vuol dire, come comunemente s'intende, che Iddio creasse il mondo in primavera, perchè primavera in una parte del mondo suppone anche le altre stagioni nel resto; ma soltanto, che il Sole cominciò suo corso nel segno di Ariete, dove l'azione sua è perfetta (Par. I, 37-42). | 42. La gaietta pelle. Sperava, nel vederla così gaietta che non volesse con lui venire agli estremi: e moralmente vuol dire ch'ei si lasciava lusingare dalla gaia sembianza de' piaceri; politicamente, che lo illu-deva la material bellezza e prosperità di Firenze. | 43. L'ora del tempo, l'ora a cui il tempo era, cioè la prima del mattino, che suole aprire gli animi alla speranza. | 45. Un leone. Moralmente, la superbia: politicamente la casa di Francia, la quale ognun sa quanto in quel tempo s' intromettesse nelle cose d'Italia, e non certo per bene. § 46. Venesse, venisse: dall'an-tiquato venere. § 49. Ed una lupa. Sottint. parea che contro me venesse. In questa lupa tutti moralmente veggono l'avarizia; politicamente, quasi tutti la Corte romana, la dominazione temporale de Papi. Nè le ragioni addotte in contrario, principalmente dal Balbo, provano nulla; perchè le più militano solamente pel potere spirituale, e le rimanenti possono solo mostrare che il Poeta qui consideri soprattutto nel poter temporale de Papi il carattere più ri-saltante a quel tempo, ch'era quello di capo di parte guelfa. Mai quest'allegoria non fu più chiara di oggi, che la spiegano i fatti. # 50. Sembiava, sembrava: onde abbiamo ancora sembianza e sembiante. — Nella sua magresza, tanto era magra. || 51. E molte genti ec. Moralmente, Conv. III, 12: « E che altro cotidianamente pericola e uccide le città, le contrade, le singulari persone, tanto quanto lo nuovo raunamento di avere? • Politicamente, la Corte romana, e per essa la parte guelfa, molte genti rovinò con le ire civili e le chiamate di stranieri. || 52. Mi porse tanto di gravezza, mi ca-gionò tanto grave turbamento. || 53. Ch' uscia di sus vista, che l'aspetto suo produceva. § 54. Ch'!' perdet ec., ch'io dispersi affatto di giun-gere alla cima del monte. § 55-56. Che volen-tieri acquista, che volentieri s'affatica per gua-

E giunge il tempo che perder lo face, Che'n tutti i suoi pensier piange e s'attri-Tal mi fece la bestia senza pace, Che venendomi incontro, a poco a poco Mi ripingeva là dove 'l Sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso loco, Dinanzi agli occhi mi si fu offerto Chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, Miserere di me, gridai a lui, 65 Qual chetu sii, od ombra, od uomo certo. Risposemi: Non uom; uomo già fui; E li parenti miei furon Lombardi, E Mantovani per patria amendui. Nacqui sub Julio, ancorchè fosse tardi, 70 E vissi a Roma sotto il buono Augusto,

Al tempo degli Dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto Figliuol d'Anchise, che venne da Troia, Poichè il superbo Ilion fu combusto. 75 Ma tu perchè ritorni a tanta noia?

Perchè non sali il dilettoso monte, Ch'è principio e cagion di tutta gioia?

dagnare, ed a cui il tempo arrechi tali accidenti, ch'ei debba perdere il già acquistato. § 58. Tal mi fece la bestia Perche a lui pure § 58. Tal mi fece la bestia. Perchè a lui pure faceva perdere tuttu il ben fatto, respingendolo nella selva. — Senza pace. Perchè insazia-bile (v. 99). § 60. Dove 1 Sel tace, nella selva oscura. C. V, 97: a la luogo d'ogni luce muto. » [65. Parea fece. Ma che sapeva egli della costui flocaggine, se non ancora lo aveva udito? dimandano tutti. Dante non dice che costui era floco, ma che parea; cioè ch'egli dalle apparenze congetturava costui dover essere floco. Allegoricamente si accenna al lungo silenzio dell'umana ragione ne'secoli della barbarie; perocchè in Virgilio, che qui si mostra, Dante figura appunto tutto quel lume che la ragione umana aver può per sè stessa, senza la fede.

Quanto ragione umana vede (dice Virgilio nel
XVIII del Purg.) Dir ti poss'io: da indi in là t'aspetta Pur a Beatrice; ch'è opra di fede. . In quanto all'avere scelto un poeta a rappre-sentare il colmo dell'umana ragione, ciò prova primieramente quale idea avesse Dante della poesia: ma si può dire ancora, ch'ei fu mosso dalla comune credenza della dottrina universale di Virgilio: «O tu che onori ogni scienza ed arte, . IV, 75; « Savio gentil che tutto seppe, . VII, 3: forse altresi, dall'avere il latino poeta cantato le origini di quello stesso Impero ro-mano, nel cui ristabilimento l'Alighieri fondava tutte le sue politiche speranze. § 65. Mise-rere, abbi misericordia. Ancho il Petrarca: • Miserere del mio non degno affanno. » § 68-69. E Il parenti ec., e i miei genitori (lat. perestes) forono di quella parte d'Italia ch'oggi è detta Lombardia, e particolarmente di Mantova. Na-cque Virgilio propriamente in Andes, oggi Piotola, villaggio poco distante da Mantova, l'anno di Roma 684, 69 av. G. C. 1 70. Sub Julio, sotto Giulio Cesare, principe gia, se non di nome di fatto. Narra Svetonio che Cesare, fin dal suo consolato con Bibulo, « Esso solo governò la repubblica come a lui parve, tantochè alcune per-

O! se' tu quel Virgilio, e quella fonte, Che spande di parlar si largo fiume? 80 Risposi lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, Vagliami il lungo studio e'l grande amore, Che m'han fatto cercar lo tuo volume. Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore: 85 Tu se' solo colui, da cu' io tolsi Lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia, per cu' io mi volsi:

Aiutami da lei, famoso saggio,

Ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi.90 A te convien tenere altro viaggio.

Rispose, poi che lagrimar mi vide. Se vuoi campar d'esto luogo selvaggio: Chè questa bestia, per la qual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via,95 Ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide;

Ed ha natura sì malvagia e ria, Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali, a cui s'ammoglia, 100

sone facete, quando si sottoscrivevano per testimoni a qualche scritta o contratto, dicevano tal cosa esser fatta non al tempo di Cesare e di Bibulo, ma di Giulio e di Cesare. • L'uso poi di frammetter voci o frasi latine fu comune agli italiani scrittori, fino a che non sottentrò la smania per le straniere: e molti esempi ne avremo nel nostro. — Ancorchè fosse tardi. Virgilio contava soli 23 anni, quando Cesare fn ammazzato. [7 1 Il buene Angusto. Ariosto, Orl., XXXV, 26: « Non fu si santo nè benigno Augusto, Come la tuba di Virgilio suona; L'avere avute in poesia buon gusto La proscrizione iniqua gli perdona . ¶ 74. Figliuel d'Anchise, Enea, autore dell'Impero latino. | 75. Il superbe Ilion, la superba ròcca di Troia, da' Greci detta Iliov. E superbo non è da intendere nel senso figurato di magnifico, come nel virgiliano. Ceciditque superbum Ilium, ma nel proprio. Ne' versi 61-63 del XII del Parg. rivedremo e Troia ed llione proposte ad esempio della punita superbia. — Cembuste, bruciato (lat. combustem). || 76. A tanta neia. Alla noia, all'affanni della selva. || 78. Di tutta gioia, d'ogni gioia derivante dalla virtù e dall'ordine. — Ma Virgilio non conforta qui veramente Dante a salire il monte, perchè ben sapera che a conseguir la vera perfezione conveniva tenere tutt'altro viaggio (v. 91), ed a mostrarglielo appunto era stato mandato: vuol solamente fargli sentir meglio e confessare l'impotenza sua propria. || 81. Lui, a lui; come spesso negli antichi. || 83. Vagliami. Appresso te, ad ottenere il tuo aiuto. | 84. Gerear, considerar minutamente, aver sempre per le mail. | 85. Le mie maestre di poetare, e '1 mie autore prediletto. Maestre corrisponde allo studio; autore all'amore del v. 83. [ 88. La bestia. La lupa. [ 91. Tenero altro viaggio. Allegoric., procedere alla perfezione per via della contemplazione della vita eterna e di Dio. || 94. Gride, gridi: come spesso negli antichi. || 100. Molti sen gli animali ec. Moralmente, a molti vizi l'avarizia s'accompagna: politicamente, a molti potentati la Corte:

E più saranno ancora, infin che il veltro Verrà, che la farà morir di doglia. Questi non ciberà terra nè peltro, Ma sapienza ed amore e virtute. E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro. 105 Di quell'umile Italia fia salute, Per cui morì la vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, Fin che l'avrà rimessa nell'inferno, 110 Là onde invidia prima dipartilla. Ond io per lo tuo me' penso e discerno Che tu mi segui, ed io sarò tua guida, E trarrotti di qui per loco eterno, 115 Ov' udirai le disperate strida, Vedrai gli antichi spiriti dolenti, Che la seconda morte ciascun grida; E vederai color che son contenti

romana si collega contro l'Italia. [ 101. 1) veltro. Figuratamente, Uguccione della Faggiuola, capitan generale de Ghibellini italiani al tempo che Dante scriveva, e grande amico del l'oeta, il quale appunto a lui dedicò il suo Inferno. E la figura di un Veltro, cioè cane da giugne-re, è conseguente a quella di una Lupa attri-buita alla parte nemica. — Tra le tante altre interpetrazioni di questo Veltro, sole tre son degne di seria confutazione. Alcuni intendono Cane della Scala: ma questi nello stesso 1508, quando è dimostrato che Dante fini di scriver l'Inferno, non oltrepassava il diciassettesimo anno. Alcuni l'imperatore Arrigo VII: ma questi, conosciuto appena di nome da' Ghibellini italiani in novembre del 1308, quando fu eletto all'Impero, non destò le loro speranze che nel 4311, quand'egli venne in Italia a coronarsi. Altri finalmente intendono un indeterminato attuatore de' principii politici del Poeta: ma questi nel v. 105 ne determina egli stesso il luogo natio (Ved. Troya, Del Veltro ec., e il Balbo sopra questo luogo.) || 103. Non ciberà ec. Fig., non sarà avido ne di territorio ne di denari. Peltro è stagno raffinato con argento vivo: qui sta per denaro in generale, come l'æs de'Latini, l'argent de Francesi, ec. E nomina il peltro, metallo vile, per dispregio. § 105. E sua nasion ec., ed egli sara nato tra' monti Feltrii, sara nativo della Faggiuola, castello infra gli alpestri do-minii de signori di Montefeltro, situati tra Urbino e le sorgenti del Tevere (XXVII, 29-50). | 106-108. Di quell' umile Italia ec., di quella parte a lui nativa della bassa Italia, dell'Italia inferiore, per cui moriron combattendo gli eroi del mio poema. Il Lazio, la parte più nobile dell'Italia antica, era la più inferma della moder-na. — Umile. Reminiscenza dell' e humilemque videmus Italiam . dell'Eneide, III, 522; ma con altro significato. -- Camilla. Guerriera figlia del re de Volsci, alleata di Turno, il compe-titore di Enea. — Burialo... e Hisc. Prodi fratelli d'arme, seguaci di Enea. Preferiscono al-cuni di legger con qualche codice: Burialo e Niso e Turno; e sarebbe disposizione migliore; ma all'orecchio del l'oeta non dovette piacere la troppa vicinanza di Turno con ferute, che gli antichi usarono per ferite anche in prosa.

Nel fuoco, perchè speran di venire, Quando che sia, alle beate genti. 120 Alle qua' poi se tu vorrai salire, Anima fia a ciò di me più degna: Con lei ti lascerò nel mio partire: Chè quello Imperador che lassù regna, Perch'i' fui ribellante alla sua legge, 125 Non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e quivi regge ; Quivi è la sua cittade e l'alto seggio: O felice colui, cu'ivi elegge! Ed io a lui: Poeta, i' ti richieggio Per quello Iddio che tu non conoscesti. Acciocch' io fugga questo male e peggio, Che tu mi meni la dov'or dicesti, Sì ch' io vegga la porta di San Pietro, E color che tu fai cotanto mesti.

Allor si mosse, ed io gli tenni dietro.

cia per ogni città dov' ella si ricoveri. Villa per Città fu comune agli Italiani antichi, come tut-tora è a Francesi; e gli uni e gli altri la tol-sero dal basso latino. Numaziano: « Nunc villæ ingentes, oppida parva prius. • § 441. Là ende invidia ec., onde l'invidia, che l'eterno nemico dell'uman genere aveva della felicità di questo, primieramente la mandò sulla terra. [[ 112. Per le tue me', per il tuo meglio. Prima mei, poi più brevemente me', furono dagli antichi usati anco in prosa. — Discerne, giudico. || 114. Pi qui, di questo loco setvaggio (v. 95). — Per leco eterne, pe'regni della vita eterna. || 146. Gli antichi spiriti. Non vedrà solo gli antichi: ma la vista di questi è più atta ad invogliarlo. # 117. Che la seconda morte ec., ciascuno de' quali invoca con gridi la morte ancora dell'anima. Apocal, IX, 6: . Desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis. . | 419. Hel fuoco, nelle pene del Purgatorio, una delle quali è il fuoco. | 122. Anima fla ec., altr'anima ti s'offrirà per questo effetto, assai più degna di me. Accenna a Beatrice, la quale in fin del l'urgatorio sottentrera nella guida di Dante. || 124. Quelle imperador ec., Iddio. La terra, secondo i principii sviluppati altrove da Dante, dee snecchiarsi nel cielo: un Imperatore quaggiù, com'uno è lassu; una Roma terrena, com'una celeste (Purg. XXXII, 102.) || 125 Ribellante. Qui sta semplicemente per Non seguace. | 126. Per me si vegna, da me si venga, io venga § 127. Impera, governa per mezzo delle cause seconde. – Bezge, governa immo-diatamente Parad., XXX, 152: • Dove Dio senza mezzo governa. . Così in terra l'Imperatore avrebbe dovuto governar dappertutto mediante le potestà da lui costituite, e in Roma egli stesso. | 129 Cu' ivi elegge, cui Egli elegge ad ivi abitare. || 132. Questo male, la selva con le sue fiere. - E peggio, e la morte, a cui mena. | 133. Là dov'er dicesti, all' Inferno e al Purgatorio, dove hai detto potermi solamente mena-re. || 134. La porta di San Pietre, la porta del Purgatorio, alla quale è preposto un angelo con le chiavi di san Pietre (Purg., IX). Il Blanc vor-rebbe s' intendesse la porta del Paradiso, dalla comun credenza affidata alla custodia di san Pietro: ma ripugna a tutto il contesto. | 135. E coler ec., e quelli che tu dici disperati a segno 109. La caccerà per ogni villa, le darà la cac- | da desiderare il nulla (v. 117); cioè, i dannati.

#### CANTO SECONDO.

Dubita Dante che le sue forze non sieno sufficienti al terribil viaggio; ma mostratogli da Virgilio com'ei gli è mandato da Beatrice, discesa a questo effetto dal cielo, si determina a seguirlo senz'altro pensiero.

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno Toglieva gli animai, che sono in terra, Dalle fatiche loro: ed io sol uno M'apparecchiava a sostener la guerra

Si del cammino e sì della pietate, Che ritrarrà la mente che non erra. O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate: O mente, che scrivesti ciò ch'io vidi,

Qui si parrà la tua nobilitate.

Io cominciai: Poeta che mi guidi, Guarda la mia virtù s'ella è possente, Prima che all'alto passo tu mi fidi.

Tu dici, che di Silvio lo parente, Corruttibile ancora, ad immortale Secolo andò, e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni male

Cortese fu, pensando l'alto effetto Ch'uscir dovea di lui, e 'l chi, e 'l quale; Non pare indegno ad uomo d'intelletto:

Ch'ei fu dell'alma Roma e di suo impero 20 Nell'empireo Ciel per padre eletto. La quale, e il quale (a voler dir lo vero) Fur stabiliti per lo loco santo,

4. Le giorno se n'andava. Tra le noie della selva e i discorsi con Virgilio, s'era fatto sera. # 3. Io sol uno. Virgilio non era degli « animai che sono in terra. » || 4-5. La guerra Sì del cammine ec., la guerra che alle mie forze dovea fare tanto lungo e difficil cammino, ed all'animo mio la pietà di tanti dolori. | 6. Cho ritrarrà ec., la qual guerra sarà ritratta, raccontata da me puntualmente, perchè la mia mente notò molto bene tutto ciò che io vidi v. 8). || 7. Oalto ingegne. Parla dell'altezza del-(v. 8), || 7. Uauto ingogno. raise uchi alteration |
l'ingegno umano, non del suo proprio; in genere, non in specie. Par., XXII, 414: « Qual
che si sia il mio ingegno. » || 8. Serivesti. Nel · libro che il preterito rassegna, · com'ei chiama la memoria nel XXIII del Parad. | 9. 81 parrà, si manifesterà. § 12. Mi fidt, mi cimenti, Ecclesiastico. XXXII, 25: « Nec credas te vim laboriosm. » § 13. Tu dici. Nel VI dell' Eneide. — Di Silvio le parento, Enea, genitore (lat. parens) di Silvio. § 14-13. Corrattible, vivo. — Ad immortale Secolo, a' regni della vita eterna, al mondo delle anime. — Sensibilmonte. in ispirito. [ 16. L' avversario d'egni male, Iddio. 17. L'alto effetto, l'Impero romano. | 18. Il chi, il popolo romano, o'l quale, signore del mondo. | 23. La quale, e il quale, Roma e l'Im-pero. | 25-24. Per le lece sante, U'siede ec., per preparazione alla Roma cristiana. Di questa spiegazione della causa finale della grandezza di Rema pagana (rinnevellata poi dal Bossuet, e ripetuta ultimamente dal Balbo, Storia It. IV, 4) si trovano tracce in tutto il medio evo. San Leone (Serm. I de Ap.): « All'opera divina-

U' siede il successor del maggior Piero. Per quest'andata, onde gli dài tu vanto, 25 Intese cose che furon cagione Di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo Vas d'elezione.

Per recarne conforto a quella fede, Ch'è principio alla via di salvazione. 80 Ma io perchè venirvi? o chi 'l concede ?

Io non Enea, io non Paolo sono: Me degno a ciò nè io nè altri crede. Perchè, se del venire i' m' abbandono, Temo che la venuta non sia folle:

Se'savio, e intendi me' ch' io non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle, E per novi pensier cangia proposta, Si che del cominciar tutto si tolle;

Tal mi fec' io in quella oscura costa : Perchè, pensando, consumai l'impresa, Che fu nel cominciar cotanto tosta.

Se io ho ben la tua parola intesa, Rispose del magnanimo quell'Ombra, L'anima tua è da viltade offesa: La qual molte fiate l' uomo ingomb**ra** 

regni si congiungessero in un solo imperio, perche la general predicazione potesse prestamente comunicarsi a' diversi popoli sotioposti al reggimento di una sola città. — Del maggier Piere, di san Pietro apostolo. Boccaccio: e Piero il maggiore, a differenza di molti santi uomini nominati Pietri. • || 26. Cose cho ec. Allude alle predizioni dell'Ombra di Anchise. | 27. Di sua vittoria ec., della sua vittoria sopra Turno, e per essa della fondazione di Roma, dove poi si è stabilito il papato | 28. Le Vas d'elezione, san Paolo, di cui disse il Signore: Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus » Act. Ap., IX, 45 —
 Il Santo nella seconda lettera a' Cerintii dice solamente ch' ei fu rapite fino al terzo cielo, se in corpo, o in ispirito, egli stesso nol sa: Sive in corpore, sive extra corpus, nescio;
 Deus scit. • Ma le leggende del medio evo lo facevano anche disceso sensibilmente all'Inferno. e ne abbiamo ancora un poemetto normanno del XIII secolo, pubblicato dall' Ozanam. | 34. Perchè, perioché. — Se del venire i' m'abbandono, se io mi abbandono alla mia vaghezza di venire: locuzione provenzale Ramondo di Tolosa: « El rossinol s'abbandona Del cantar. » || 36. Me' ch' io non ragiono, meglio che io non dico. || 39. Del cominciar tutto si tello, abbandona del tutto la cominciata faccenda. § 41. Pensande, per i suove pensieri sopravvenutimi (v. 38). — Consumai P'impresa, annullai l'impresa, tutte men tolsi (v. 39). Censumare pro-priamente emporta Ridurre al niente. § 42. Mal cominciar cotanto testa, così testamente con mente ordinata conveniva moltissimo che molti | tanta prontezza, da me cominciata. Virgilio,:

Sì,che d'onrata impresa lo rivolve, Come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema acciocchè tu ti solve, Dirotti perch' io venni, e quel ch' io 'ntesi Nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi E donna mi chiamò beata e bella, Tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella: 55 E cominciommi a dir soave e piana, Con angelica voce, in sua favella: O anima cortese Mantovana, nima cortese manorano, Di cui la fama ancor nel mondo dura, 60 E durerà quanto il mondo lontana, L'amico mio, e non della ventura, Nella diserta piaggia è impedito Si nel cammin, che vôlto è per paura: E temo che non sia già sì smarrito, Ch'io mi sia tardi al soccorso levata, 65 Per quel ch'io ho di lui nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata, E con ciò c'ha mestieri al suo campare, L'aiuta sì, ch' io ne sia consolata. 'I'son Beatrice, che ti faccio andare: Vegno di loco ove tornar disio:

• Inceptum subitum. • | 47. Onrata, onorata: sincope comune agli antichi. - Lo rivolve, lo svolge, lo fa desistere. | 48 Come falso ec. Ellissi, di cui l'intero sarebbe: Come falso vedere rivolge, fa dare indietro una bestia, quando essa adombra. || 49. Ti solve, ti sciolga, ti liberi: terminazione e parola antiquate. Virgilio, Egl. IV: . Solvent formidine terras. . | 51. Mi dolve, mi dolse; terminazione più prossima al lat. dolsit: e gli antichi, per l'affinità ch'è tra la / ed il v, dissero anche Dolfe. — Qui comincia la seconda parte del prologo della Divina Commedia; come dichiareremo meglio in fine del Canto. § 52. Coler che son sospesi. Dice sospesi coloro che stanno nel Limbo, perchè nè dan-nati nè beatificati, ma quasichè sospesi tra cielo e inferno [ 55. La stella. Quella di Ve-nere, per eccellenza. Il vespro allora dicevasi · L' ora della stella; · il mattutino, · A stella levata. . || 57. In sua favella, in suo celeste modo di parlare. § 60. Lontana, lontana dal presente, viva nel più lontano avvenire: nel qual senso anche i Latini usarono longinguas. — Molti codd., quanto il moto lontana; che varrebbe Eternamente, perchè secondo il sistema seguito da Dante il moto durera quanto il Primo Mobile, e i cieli sono incorruttibili. Ma la lezione nostra consuona meglio col verso innanzi. || 64. L'amico mio ec., l'uomo amato da me, e non dalla fortuna; l'amico mio sventurato. | 70. Beatrice. La gentil figliuela di Folco Portinari, tanto amata da Dante. Allegoricamente, vedreino in tutto il poema essere in lei figurata la prima parte della filosofia come la intendevan gli antichi, • divinarum atque humanarum rerum scientia, e cioè la celeste sapienza, la teologia. Ed il nesso tra così disparati obbietti, come a prima vista sono una donna amata e la scienza delle cose divine, si trova facilmente nelle platoniche idee degli amanti di quel tempo,

Amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio. Di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi comincia'io: O donna di virtù, sola per cui L'umana spezie eccede ogni contento Da quel ciel c'ha minor gli cerchi sui; Tanto m'aggrada il tuo comandamento, Che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi: 80 Più non t'è uopo aprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion, che non ti guardi Dello scender quaggiuso in questo centro Dall'ampio loco, ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, 85 Dirotti brevemente, mi rispose, Perch'io non temo di venir qua entro. Temer si deve sol di quelle cose C'hanno potenza di fare altrui male: Dell'altre no, che non son paurose. l' son fatta da Dio, sua mercè, tale, Che la vostra miseria non mi tange, Nè fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna è gentil nel ciel, che si compiange Di questo impedimento, ov'io ti mando, Sì che duro giudicio lassù frange.

compendiate ne'seguenti versi del Petrarca: . Da volar sopra il ciel gli avea dat'ali. Per le cose mortali, Che son scala al Fattor, chi ben l'estima: Chè mirando ei ben fiso quante e quali Eran virtuti in quella sua speranza, D'una in altra sembianza Potea levarsi all'alta Cagion Prima.» 76. Donna di virtù Letteralmente: « Quella gentilissima, la quale fu distruggitrice di tutti i vizi e regina delle virla » (Vita Nuova.) Allegoricamente la cognizion di Dio è fondamento della morale. | 77-78. L'umana spezie, alla quale appartenne così perfetta creatura, ecoede egni ec., supera in dignità quant'altro è contenuto (antic. anche in prosa Contento, alla lat.) dal cielo della luna, cioè quant'altro è sulla terra. Nove cieli, secondo Tolomeo, volgonsi un dentro l'altro intorno alla immobile terra; primo de'quali, e però meno ampio di tutti, quel della luna. Allegoricamente: « Per la scienza delle cose superne l'uomo sovrasta a quanti enti sono sotto la luna. . San Tommaso. 80. Se già fosse, m'è tardi, quando anche gia fosse in atto, mi parrebbe tardivo. [ 85. In questo centro. L'inferno, secondo Dante, è al centro della terra; e questa, secondo il sistema tolemaico, al centro dell'universo. [ 84 Dal-l'ampio loco, ec. Dall'Empireo, il più ampio de cieli, perchè tutti in se li racchiude. [ 90. Paurose, tali da far paura. || 92. Tange, tucca (lat. tangit). [ 93. D'este incendio. Additava le mura di Dite, che nel c. VIII vedremo . Vermiglie come se di fuoco uscite. » || 94 Donna è gentil nel ciel. Maria SS., la Donna del cielo (Par., XXIII, 406), quella che il Poeta e sempre invocava e mane e sera • (ib., 88), e che come qui gl'impetra da Dio il principio della sua salute, cost in fin del poema vedremo im-petrargliene il compimento. — Si compiange si rammarica, si duole a Dio: uso di guesto verbo frequente negli antichi | 96. Duro giudicio las-

Questa chiese Lucia in suo dimando, E disse: Or abbisogna il tuo fedele Di te, ed io a te lo raccomando. Lucia nimica di ciascun crudele 100 Si mosse e venne al loco dov'io era, Che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, Chè non soccorri quel che t'amò tanto. Ch'usclo per te della volgare schiera? 105 Non odi tu la pièta del suo pianto? Non vedi tu la morte che 'l combatte Su la fiumana, ond'il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte A far lor pro ed a fuggir lor danno. Com'io, dopo cotai parole fatte, Venni quaggiù dal mio beato scanno, Fidandomi nel tuo parlare onesto, Ch' onora te e quei che udito l' hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, 115

Gli occhi lucenti lagrimando volse

E venni a te così, com'ella volse;

Perchè mi fece del venir più prestó:

Dinanzi a quella fiera ti levai, sù frange, invalida il severo decreto della giustizia divina, ne impetra la rivocazione. Prov., XXV, 15: «Lingua mollis confringit duritiem.» ¶ 97. Lucia. La cieca martire siracusana, che rivedre-mo nel Purg., 1X, 55, e nel Par., XXXII, 437. la-essa quasi tutti gli spositori vedono simboleggiata la divina Grazia; e la relazione tra questa e la Santa starebbe, da un lato nel nome stesso di Lucia, accennante agli effetti della Grazia illuminatrice delle anime; dall'altro, nella cecità inflitta alla martire, che sarebbe figura della totale gratuità della Grazia. La Fede, che vorrebbe vederci il Balbo, è già personificata altrimenti (Purg., XXIX, 126). La giustizia, che altri vorrebbero vederci, non ci ha punto che fare, dovendo anzi Lucia cooperare alla rivocazione del decreto già propunziato contro Dante dalla divina giustizia (v. 96). - In suo dimando, indirizzandole la seguente domanda d'intervenzione a pro di Dante. [ 98. Il tuo fedelo. Forse allude a particolar divozione del Poeta per santa Lucia; tanto più, ch' egli stesso nel Convito tocca di una grave malattia sofferta agli occhi. Forse pure accenna alla ferma fede di Dante nella necessità dell'aiuto della Grazia, contro quello ch'ereticamente ne affermava la setta de'i'elagiani. || 100. Nimica di clascun crudele. Perchè la grazia dallo stesso Iddio è promessa a' soli mansueti. Prov., III, 54: « Mansuetis Dominud dabit gratiam. » ¶ 402. Rachele. Figlia di La-bano e moglie di Giacobbe. Dante conformandosi agl' interpetri delle Sacre Scritture, la pone per simbolo della vita contemplativa; come chiaramente si ha ne' vv. 104-108 del XXVII del Purgatorio. Il 103. Loda di Dio vera. Perchè le creature, quanto più belle, meglio « enar-rant gloriam Dei. » Allegoric, vero modo di lodare Iddio e farlo conoscere. Il 105. Usedo ec. Tanto per lo amore della reale Beatrice, quanto per lo studio della simbolica. | 106 La pièta ec. il pietoso suo pianto. Di pièta, ved. n. 21 al c. 1. || 108. Ond' il mar ec., che scendendo dall'isola di Creta non isbocca e si perde nel

Che del bel monte il corto andar ti tolse Dunque che è? perchè, perchè ristai? 121 Perchè tanta viltà nel core allette? Perchè ardire e franchezza non hai, Poscia che tai tre donne benedette Curan di te nella corte del cielo, E il mio parlar tanto ben t'impromette? Quale i fioretti dal notturno gelo Chinati e chiusi, poi che 'l Sol gl'imbianca Si drizzan tutti aperti in loro stelo; Tal mi fec'io di mia virtute stanca: E tanto buono ardire al cor mi corse, Ch'i' cominciai come persona franca: O pietosa colei che mi soccorse, E tu cortese ch'ubbidisti tosto Alle vere parole che ti porse! 133 Tu m'hai con desiderio il cor disposto Sì al venir, con le parole tue, Ch' io son tornato nel primo proposto. Or va', chè un sol volere è d'ambeduc: Tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poichè mosso fue

Entrai per lo cammino alto e silvestro.

mare, ma si dirama per l'Inferno (c. XVI, 105. 420). Dante nella selva non era alla riva del-l'infernale fiumana; ma poco mancava. — Pre-ferisco la lezione del Tommaseo e del Balho alla comune: « ove il mar non ha vanto. » | 144. E quel che udito ec. I quali sempre se ne son migliorati. « Virgilio, dice il Tommeseo, è il poeta de pii. » | 116. Lagrimando volse, girò ba-gnati di lagrime; perorazione potente. || 117. Perohè, per la qual cosa. — Del venir più presto, più frettoloso di venire a te, di appagaria.

¶ 118. Volse, volle; anche in prosa. ¶ 120. Che
del bel monte ec., la quale t'impedi di pervenire alla vicina sommità del monte. | 122. Allette, alletti, cioè alberghi. Anche nel c. IX: • Ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? • Nel qual significato, che che ne dica il Monti, pare che Allettare sia detto da Letto, similmente che in quell'altro traslato notato da' Deputati sul Decamerone: «I nostri lavoratori, parlando delle biade abbattute dall'acqua e dal vento. le dicono Allettate, cioè spianate per terra e distese a guisa di letto. • Anche oggi i Toscani dicono Allettarsi, come i Francesi Saliter (antic. Sallicter), di chi per infermità mettasi à letto. | 127. Quale, come: avv. | 130. Tal mi fec io ec., così io, relativamente al mio abbattuto coraggio, mi rifeci, mi ridrizzai tutto animoso. Di per Circa ne' trecentisti è frequente. [ 436-437. Tu m' hai ec., tu m' hai messo in cuore tanto desiderio di venire. | 138. Proposto, proposito. || 140. Tu duca, tu mi sii duce, guida. || 141-142. Fue, fu. Avvertiamo una volta per sempre, che Dante non isforzo mai la lingua per servire alla rima. Questa benedetta rima a ragione esclamava il Borghini) è la salvigia degli ignoranti. . Sarà nostra cura di mostrare come quasi tutte le voci che alla turba de' comentatori paion create o almeno trasformate dalla necessità di rimare, sieno invece naturali di quel tempo e spontanee; e che se pure al-cune licenze Dante si prese, furono quali a lui la poetic'arte concedeva anche fuori di rima. E

cominciando da fue, gli antichi a tutte le ultime vocali accentate aggiungevano come per riposo della pronunzia un e, dicendo per esempio has, se, quie, faros, pius, invece di ha, è, qui, ec. Il qual uso dagli scrittori di prosa non men che di versi fu tolto allo stesso toscano parlare, nel quale anche oggi si conserva presso i campagnuoli e la plebe. — Alte, dif-ficile: come nel v. 12. — Silvestre, l'erchè per iscendere all' Inferno ei dovette ritornar nella selva: ma questa volta senza pericolo alcuno. Perocche assicuratosi nel primo Canto il soc-gorso dell'umana ragione, il Poeta in questo secondo si assicura l'aiuto ben più potente del Cielo. Ed alla intelligenza di questa parte non meno che dell'intero poema, gioverà notar bene il seguente passo del libro terzo De Monarchia: « Quella Provvidenza che non può errare, propose all' uomo due fini: l'uno, la beatitudine di questa vita, che consiste nelle operazioni della propria virtu, e pel terrestre pa-

radiso si figura; l'altro, la beatitudine di vita eterna, la quale consiste nella fruisione del-l'aspetto divino, alla quale la propria virtà non può salire, se non è dal divino lume aiutata, e questa pel paradiso celestiale s' intende. A queste due beatitudini, come a diverse conclusioni, bisogna per diversi mezzi venire. Im-perocche alla prima noi pervegnamo per gli ammaestramenti filosofici (ecco Virgilio), pure che questi seguitiamo, secondo le virtù morali ed intellettuali operando: alla seconda poi per gli ammaestramenti spirituali che trascendono l'umana ragione (ecco Beatrice), purchè quelli seguitiamo operando secondo le virtù teologiche, Fede, Speranza e Carità.... Onde e' fu di bisogno all'uomo di due direzioni, secondo i due fini : cioè del Sommo Pontefice, il quale secondo le rivelazioni dirizzasse l'umana generazione alla felicità spirituale; e dello Imperadore, il quale secondo gli ammaestramenti filosofici alla temporale felicità dirizzasse gli nomini.

#### CANTO TERZO.

. Passata la porta dell'Inferno, trova il Poeta gl'ignavi, la cui punizione è di correre sempre, stimolati da mosconi e da vespe. Poi giunge in riva all'Acheronte, ov'egli è vinto da misterioso sopore.

Per me si va nella città dolente, Per me si va nell'eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto Fattore: Fecemi la divina Potestate, **La somma Sapienza, e il primo Am**ore. Dinanzi a me non fur cosè create, Se non eterne, ed io eterno duro: Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro Vid'io scritte al sommo d'una porta:

Perch'io: Maestro, il senso lor m'è duro. Ed egli a me, come persona accorta: Qui si convien lasciare ogni sospetto; Ogni viltà convien che qui sia morta. 15 Noi sem venuti al loco ov'io t'ho detto Che tu vedrai le genti dolorose, C'hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia pose, Con lieto volto, ond'io mi confortai, 20 Mi mise dentro alle segrete cose.

Quivi sospiri, pianti ed alti guai

4. Mosse. Sottint. a fabbricarmi. | 5-6. La divina Potestato ec. Si accennano le tre Persone della SS. Trinità nei loro speciali attributi. E l'amore vi ha pur luogo per ciò, che fondamento legittimo della pena è appunto l'amore del bene. | 7-8. Dinanzi a me ec., nessuna cosa fu creata prima di me, la quale non dovess'essere eterna. — La Terra dunque, la quale secondo Dante medesimo (Par., VII, '424-435) avrà fine, fu creata dopo dell' Inferno: ma l'Inferno è il centro della Terra; esso dun-'que fu come il nucleo intorno a cui la terre-stre sfera si formò. Supposizione, veramente, tutt'altro che onorevole per il globo da noi abitato, e (dirò di vantaggio) inaccordabile con quanto nel c. XXXIV è dotto della caduta di Lucifero; ma che pure a me sembra innegabile in Dante. Secondo lui (Par., XXIX, 13-36) Iddio creò prima di tutto tre cose ad un punto; gli angeli, la materia prima, e la forma, sostanza anch'essa per Aristotile: tutt'e tre le quali cose, perchè provegnenti immediatamente da Dio, sono « da corruzion sicure, » ch' è quanto dire eterne (Par., VII, 66-68, 129). Dopo meno Propriamente guato è il grido del cane percos-

che non basterebbe « a numerar da uno a venti » parte degli angeli pecco, e precipitata giu dal-l'Empireo, e turbò il suggetto de nostri elementi, » cioè vennero a stanziarsi in mezzo alla prima materia non peranco distinta da Dio ne' quattro elementi (Par., XXIX, 49-51). Questa loro stanza nel più basso punto del circolare universo costitui l'Inferno: sul quale poi posandosi il più grave de già distinti elementi, doveva, a parer del severo Poeta, essersi formata la Terra. | 12. M' è dure. Cioè difficile, spiegano alcuni; e cost pare a prima vista: ma la scritta parlava chiarissimo, e Dante era buono intenditore. Perciò meglio altri: m'è aspro, mi spaventa. Il 45. Morta, spenta, anni-chilata. La Sibilla ad Enea: « Nunc animis opus, Ænea, nunc pectore firmo. • | 16. Sem. siamo. | 18. Il ben dell'intelletto, Iddio, ch' è la somma verità, soi nella quale può quietarsi l'umano intelletto. § 21. Mi mise dentre ec., m' introdusse negl' infernali luoghi, impenetrabili ai viventi. Æn., VI: • Res alta terra et caligine mersas. • § 22. Guaf, gridi di dolore.

Risonavan per l'aer senza stelle, Perch'io al cominciar ne lagrimai. 25 Diverse lingue, orribili favelle, Parole di dolore, accenti d'ira, Voci alte e fioche, e suon di man con elle, Facevano un tumulto, il qual s'aggira Sempre in quell' aria senza tempo tinta. Come l'arena quando il turbo spira. 30 Ed io ch'avea d'orror la testa cinta, Dissi: Maestro, che è quel ch'i'odo? E che gent'è, che par nel duol si vinta? Ed egli a me: Questo misero modo Tengon l'anime triste di coloro (') Che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro Degli angeli che non furon ribelli, Nè fur fedeli a Dio, ma per sè foro. Cacciarli i ciel per non esser men belli, 40 Nè lo profondo inferno gli riceve, Chè alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Ed io: Maestro, che è tanto greve

so. || 24. Al cominciar, al primo entrar nel-l'Inferno. || 25. Diverse lingue ec., linguaggi di diverse nazioni, chè di tutte ne vanno all'Inferno, orribilmente favellati da quei disperati. Il Casa: • Favella è proprietà di clascun uomo; l'aguaggio è proprietà di una nazione • || 26. Accenti d'ira. L'ira si esprime con trouchi e inarticolati accenti. || 27. Veci alto e ficcho. Voce è meno di Accesto, il quale è voce accentata. — E suon di man ec., e insieme con esse voci il suono delle mani, onde i dannati percotevan sò stessi: ch'è proprio il plangor de Latini. Æn., IV: «Resonat magnis plango-ribus æther.» § 29. Sensa tempe tinta, eternamente fosca, caliginosa. || 30. Come l'arena ec., come si aggira l'arena rapita in vortice da un vento turbinoso. Orazio, Sat. I: « Fertur uti pulvis collectus turbine. . | 31. Ch'avea ec., che avevo tutti i capelli rizzati per l'orrore. Virgilio: «Steterantque comm.» Altri d'error; ma sarebbe assai meno evidente. | 33. Hel duol sì vinta, così vinta dal dolore in cui sta. 34. Questo misero modo. Di urlare e di per-8 34. Questo misere medo. Di urlare e di percuotersi. — (\*) Ignavi. — 8 36. Lede per Lode,
agli antichi fu comune; ma poi rimase soltanto
in senso di Sentenza di arbitri. 8 37. A quel
cattivo cero, a quella vile schiera. 8 39. Per
sò foro, stettero neutrali, fecero parte da sè.
40. Per men esser men belli, per non esser
deturpati dalla presenza de "ili. 8 42. Chò alcuna
gleria ec., perciocchè (s'intende comunemente)
gli angeli ribelli trarrebbero qualche gloria
della compania di guesti manco rai di loro: della compagnia di questi manco rei di loro: ma da tutto il contesto, e soprattutto dal v. 48, pare che il Poeta, nemico anzi ogni altro della ignavia, voglia piuttosto dire che i ribelli per lo costoro paragone si glorierebbero di essersi almeno mostrati men vili. « Fummo, io nol nego (dice il Lucifero del Tasso), in quel conflitto vinti ; Pur non mancò virtute al gran pensiero: Diede che che si fosse a Lui vittoria, Rimase a noi d'invitto ardir la gloria. » || 48. Diserolti melte breve, tel dirò (dall'antiquato disere) molto brevemente. Il 46. Speranza di merte, speranza di ritornare al nulla, come pur bramereb-

A lor, che lamentar gli fa sì forte? Rispose: Dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte; E la lor cieca vita è tanto bassa, Che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa; Misericordia e Giustizia gli sdegna: Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Ed io che riguardai, vidi un'insegna, Che girando correva tanto ratta, Che d'ogni posa mi pareva indegna: E dietro le venia si lunga tratta Di gente, ch'io non averei creduto Che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, Guardai, e vidi l'ombra di colui Che fece per viltate il gran rifiuto. Incontanente intesi, e certo fui, Che quest' era la setta dei cattivi

A Dio spiacenti ed a'nimici sui.

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

bero. | 47. Cieca, oscura, abbietta. | 48. D'ogni altra serte, di qualunque altra condizione, fin di quella de sottoposti dannati, quasi vergo-gnandosi di non essere almeno stati da tanto, poiche a perdere si aveano, di perdersi (come suol dirsi) per qualche cosa | 49. Fama di loro ec., il mondo non serba degli ignavi memore ec. 11 mondo non serva degli ignavi memo-ria alcuna, neppur trista, che sarebbe sempre meglio che nessuna. § 50. Misericerdia ec. La misericordia di Dio rispiende particolarmente nel paradiso, la giustizia nell'inferno. Non me-ritando questi villi d'esser ricevuti nè qua nè là, vengono ad essere il rifiuto egualmente della giustizia e della misericordia. | 54. D'ogni posa ec., mi pareva indegnata, impaziente d'ogni pur menoma pausa. — Indegno per Indegnato, Sdegnoso, usò il Cavalca, Att. Apost., 8: « Isguardandolo nella faccia con indegno animo. | | 55. Si lunga tratta, si lungo séguito. | | 56. Averei. Il Gigli, approvato in ciò dal Fornaciari, pose averet ed averè fra i modi cor-retti, e li fece precedere ad avret ed avrè, che sono sincopi di quelli. | 59-60. L'ombra di colui ec. Pietro Morone eremita, eletto papa col nome di Celestino V, fu indotto con inganno a rinunziare il papato. Tornando all'eremo, fu per ordine di Bonifazio VIII, suo successore, chiuso in carcere; e quivi morì. L'ignoto autore delle Chiose sopra Dante: • Questo papa era nomo di santa vita, ma perch' egli riflutò il papato, il mette tra' vili e codardi: e questo lu innanzi che fusse canonizzato tra Santi. • || 61. Incontanente, sittostochè v'ebhi riconosciuto un così gran dappoco come Celestino.
« Nell' incontanente e nel certo, quanto veleno!»
esclama il Tommasèo. § 63-63. La setta de' cattivi ec., la genia de' vili e nulli, che nell'altro mondo spiacciono a Dio ed a demonii, come sulla terra spiacquero a buoni e tristi. Cattive per Inetto, Buono a nulla, fn comune agli antichi. Armannino, nel suo Inferno: «L'anime di quegli perduti che ne bene ne male fecero nel mondo, ma come cattivi menano la vita senza frutto. • || 64 Mai non fur vivi. Perchè nulla operare è come non essere. Sallustio :

Erano ignudi, e stimolati molto Da mosconi e da vespe ch' eran ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, Che mischiato di lagrime, a'lor piedi Da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardare oltre mi diedi, Vidi gente alla riva d'un gran fiume: Perch'io dissi: Maestro or mi concedi Ch'io sappia quali sono, e qual costume Le fa parer di trapassar si pronte, Com'io discerno per lo floco lume. Ed egli a me: Le cose ti fien conte, Quando noi fermerem li nostri passi Sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, Temendo no 'l mio dir gli fusse grave, 80

Infino al fiume di parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave Un vecchio bianco per antico pelo, Gridando: Guai a voi, anime prave; Non isperate mai veder lo cielo:

I' vegno per menarvi all'altra riva, Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che se' costì, anima viva,

P**àrtiti da cotesti che son** morti. Mapoich' eivide ch' io non mi partiva, 90 Disse: Per altre vie, per altri porti

 Horum vita morsque par est. > E l' Ecclesiastico: . l'erierunt quasi qui non fuerint. . || 73-74 E qual costume ec., e qual consuetudine del luogo, o anche qual condizione propria di quell'anime, le sforza a mostrarsi tanto bramose di passare il flume | 75. Per lo floce lume, attraverso l'aria languidamente illumi-nata, || 76 Conte, cognite, manifeste. La rispo-sta si avrà nei versi 121-129. || 78. Acheronte. Parola greca, equivalente a « fiume del dolore. » - Già s'è veduto nel c. Il come Dante rite-nesse il viaggio di Enea all'Inferno per materia di fatto: non è meraviglia adunque ch'ei ritenga i nomi de' fiumi infernali, ed altre parti ancora delle antiche finzioni. Dell'uso della mitologia fatto dal nostro Poeta, avremo oc-casione di parlare in più proprio luogo. [] 81. Mi trassi, m'astenni. [] 87. In caldo e in gelo. I due supplizi dominanti dell' Inferno di Dante. | 91-92 Per altre vio ec., tu approderai all'opposta spiaggia altrimenti che su questa mia barca — Porti, dicono i comentatori, debbono intendersi « Barche da passar fiumi, » come anch' oggi si chiamano nella valle del Po: perchè qui il comun significato di porto non ha luogo alcuno. Ma non potrebb'egli intendersi che Caronte dicesse: « Tu approderai all' opposta spiaggia, tenendo altra via, e prendendo porto in altro punto, che non soglia far'io? s Se Dante parlasse di barche, non per estri porti direbbe, ma con o is. || 93. Più lieve legne ec. Dante sarà passato all'opposta riva da una potenza superiore, senza ch' ei se ne accorga: e questo è il più lieve legno, a cui con amara invidia accenna Caronte. || 95-96. Colà deve ec., nel cielo, sede dell' Onnipotente. | 97. Quinci, dopo questo discorso. - Lanese, barbute. Æn., VI: Charon, cui plurima mento Canities. | 98. Della livida palude, di quel fiume neric-

Al nocchier della livida palude, Che 'ntorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime ch'eran lasse e nude, 100 Cangiar colore, e dibattero i denti, Ratto che 'nteser le parole crude. Bestemmiavano Iddio e i lor parenti, L'umana specie, il luogo, il tempo, e il semc Di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, Forte piangendo, alla riva malvagia, Ch'attende ciascun uom che Dio non temc. Caron dimonio con occhi di bragia, Loro accennando, tutte le raccoglie ; 110 Batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra, infin che il ramo Rende alla terra tutte le sue spoglie;

Similemente il mal seme d'Adamo

Gittansi di quel lito ad una ad una

Per cenni, com'augel per suo richiamo.

Verrai a piaggia, non qui: per passare,

Ciò che si vuole, e più non dimandare.

Più lieve legno convien che ti porti. E'l Duca a lui: Caron, non ti crucciare;

Vuolsi così colà dove si puote

Quinci fur quete le lanose gote

cio e pigro a simiglianza di fangosa palude. Æn. VI: «Vada livida.» Catullo, XVII, 10: · Putidæque paludis lividissima.... vorago · | 101. Cangiar colore ec. Secondo Dante l'anima, partitasi dal corpo, mediante l'ingenita sua virtù informativa formasi del circostanto aere una nuova trasparente persona, simigliante del tutto alla prima si nel ricevore l'esterno impressioni e si nel mostrarne nelle sue sembianze gli effetti (Purg., XXV, 79 e segg.). Così qui le vediamo di paura impallidire, e le vedremo altrove livido dal freddo, dimagrato dalla fame, ec. ¶ 402. Ratto che, subito cho. ¶ 408. Di lor semenza, della loro generazione, del quale furono generati. ¶ 409. Caron dimonio. Il medio evo usò di veder negli enti mitologici altrettanti demonii, conciliando cosi, bene o male, la cristiana credenza con la tradizione pagana. Ne riparleremo. - Caron, Caronte: come nel IV del Purg. Orizzon, e Feton. | 140. Le raccoglie, le riceve nella súa barca. senza por mente che queste anime, per quel che ne dice Dante stesso ne'vv. 74 e 124-126. di troppa fretta potrebbero peccare, non già mai di lentezza. Intendi adunque che Caronto batteva qualunque, situandosi punto a suo agio nella barca, ne ingombrasso più dello stretto necessario. Ne so come lo stesso Tommaseo non abbia dedotta questa interpretazione dal luogo, ch'egli pur cita, di Virgilio: « Alias animas, quæ per juga longa sedebart, Detur-bat. • || 112. Si levan, si staccano dal ramo. Similitudine imitata da Virgilio: • Quam multa in sylvis autumni frigore primo Lapsa cadunt folia: • ma come imitano i grandi, cioè mi-gliorando. [ 115. Il mal seme d'Adamo, le umane anime ree. Isaia, 1, 4: « Væ semini nequam!» | 117. Per cenni, a' cenni di Caronte, com' augel ec., come l'uccello cala al paretaio, allet-

Così sen vanno su per l'onda bruna, Ed avanti che sien di là discese, Anche di qua nuova schiera s'aduna. 120 Figliuol mio, disse il Maestro cortese, quelli che muoion nell'ira di Dio Tutti convegnon qui d'ogni paese; E pronti sono a trapassar lo rio. 125 Chè la divina giustizia li sprona Sì, che la tema si volge in disio. Quinci non passa mai anima buona;

tato dal richiamo, dallo simbello. § 421. Fi-gliuol mio ec. Questa e la risposta che Virgilio fa all'interrogazione di Dante, v. 73: «Mae-stro, er mi concedi ec.» ¶ 125. Convegnon, si radunano. ¶ 126. La tema de'tormenti che aspettano di là dal fiume, si volge in disie di traghettarlo. Anche le Ombre di Virgilio: Tendebantque manus, ripæ ulterioris amore. > | 127. Buona, non dannata. Æn , VI: « Nulli | fece balenare.

E però se Caron di te si lagna, Ben puoi saper omai che 'l suo dir suona. Finito questo, la buia campagna Tremò si forte, che dello spavento La mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, Che balenò una luce vermiglia,

Laqual mi vinse ciascun sentimento: 135 E caddi come l'uom cui sonno piglia.

fas casto sceleratum insistere limen. » 🛭 128. Di to si lagna, crucciasi teco. | 129. Cho'l sue dir suona, qual'è il motivo del suo rabbioso parlare ; cioè, il non esser tu de' dannati. 🛙 131. Dello spavento, per cagion dello spavento che n'ebbi. Il 132. La mento, il solo ricordarmene. Il 133. Lagrimosa, piena dello lagrime de' dannati. - Diodo vento. Gli Stoici, riferisce Cicerone nel II De Divinit. 19, dicevano i venti anhelitus terra. | 134. Che balend, il quale

## CANTO QUARTO.

Destatosi il Poeta in sull'opposta riva di Acheronte, discende nel Limbo, ch'è il primo cerchio dell'Inferno ('); dov'ei trova le anime di coloro i quali sebbene senza colpe, nondimeno, perchè privi del battesimo, hanno per pena disperato desiderio di Dio.

Ruppemi l'alto sonno nella testa Un greve tuono, sì ch' io mi riscossi, Come persona che per forza è desta; E l'occhio riposato intorno mossi, 5 Dritto levato, e fiso riguardai Per conoscer lo loco dov' io fossi. Vero è che in su la proda mi trovai Della valle d'abisso dolorosa, Che tuono accoglie d'infiniti guai. 10 Oscura, profond'era, e nebulosa Tanto, che per ficcar lo viso al fondo, I'non vi discernea veruna cosa.

(\*) S' immagini sulla superficie della terra un cerchio, il cui centro sia Gerusalemme e la circonferenza passi per Cuma, e che questo cerchio vadasi giù per entro la grandezza della terra restringendo amano a mano, fino a ch' egli faccia col centro di essa terra un solo e medesimo punto; e si avrà una porzione del terrestre globo, della forma di un cono Se questo cono s'immaginera esser cavato dalla terra. resterà nel luogo ov'egli era una conica buca grandissima: e da cosiffatta immaginazione si ritrarrà ad un punto il sito, la figura e la ge-neral misura dell' Inferno di Dante. L'interna superficie di questo vallone è distinta in nove gran cerchi, e vari di questi cerchi in più gi-roni: talche verrebbe l'Inferno ad esser simile ad un grandissimo anfiteatro, se non fosse che l'anfiteatro nel fondo ha la piazza, ma l'Inferno termina in un punto solo, qual è il centro della terra. Perciò meglio la sua forma fu da molti assomigliata a quella di un immenso imbuto, a cui la terrestre superficie faccia coper-

Or discendiam quaggiù nel cieco mondo, Incominciò il Poeta tutto smorto: Io sarò primo, e tu sarai secondo. 15 Ed io, che del color mi fui accorto, Dissi: Come verrò, se tu paventi Che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me: L'angoscia delle genti Che son quaggiù, nel viso mi dipigne 20 Quella pietà, che tu per tema senti. Andiam, chè la via lunga ne sospigne. Così si mise e così mi fe entrare

la nona parte di ogni cerchio, tanto ch' c' vedano qual sorta di peccatori in quello si punisca e n'odano parlare i più notabili; poi, piegando verso il centro, scendono per dirittà linea nel cerchio seguente: e cosi, salvo alcune particolarità che si noteranno a loro luogo, vanno insino al fondo. (Ved. Galilei, Manetti Benivieni, Del sito, forma e misura dell' Inf. di Dante; Firenze, Le Monnier, 1855). || 1. Alto, profondo. Æn., VII: « Sopor altus. » || 5. Drit-to levato, rizzatomi in piedi. || 7. Vero è, fatto sta. — Proda, sponda, orlo. Finge il Poeta di essere stato durante il suo sonno, trasportato per virtù divina all'altra riva del fiume. | 9. Che tuono ec., che riunisco nella sua cavità le grida lamentose (gwai) d'infinita gente disperata. | 11. Per ficcar ec., per quanto spingessi la mia vista (lat. visus) al fondo. Anche in prosa, nel Convito: «Non si lasciano vedere senza fatica del viso. » [ 13. Hel cieco mondo. nel mondo delle tenebre. C. XXVII, 25: « In questo mondo cieco. » ¶ 46. Del celer, della pallidezza di Virgilio. ‖ 21. Che tu ec., che chio. I Poeti, tenendo a sinistra, percorrono la prendi per timore, opini esser timore.

Nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi, secondo che per ascoltare, Non avea pianto, ma che di sospiri, Che l'aura eterna facevan tremare : E ciò avvenia di duol senza martiri, Ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi, E d'infanti e di femmine e di viri ('). 80 Lo buon Maestro a me: Tu non dimandi Che spiriti son questi che tu vedi? Or vo'che sappi, innanzi che più andi Ch'ei non peccaro; e s' elli hanno mercedi, Non basta, perch'ei non ebber battesmo, Che è porta della Fede che tu credi; 86 E se furon dinanzi al Cristianesmo, Non adorar debitamente Dio: E di questi cotai sono io medesmo. Per tai difetti, e non per altro rio, Semo perduti, e sol di tanto offesi, Che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando lo 'ntesi, Perocchè gente di molto valore Conobbi che in quellimbo eran sospesi.45 Dimmi, Maestro mio, dimmi, Signore,

| 25. Secondo che per ascoltare, Modo ellittico, che vale: Secondo che si poteva intendere ascoltando. Nel cod. di Frate Stefano, secondo ch' io pote' ascoltare. § 26. Hon avea pianto ec., non v'era altro pianto, altra espression di dolore, se non di sespiri; si sespirava solamente.

— Ma che, fuorche, se non che: il mas que
de' Provenzali, derivato dal magis quem de' Latini. | 28. E ciè, e questo sospirare, avvenia di duel ec., avveniva per solo dolore interno dell'animo, e non per alcun esterno tormento.

— (\*) Non battezzati. — | 30. Viri, uomini fatti (lat. viri). L'usò il Cavalca in prosa, e il Berni fuori rima. § 35. Andi, vada, proceda: legitti-ma voce del verbo andare, ma tra le rigettate dall'uso, che vi ha supplito con le corrispondenti dell'antico vadere. Anche fuor di rima, il Burchiello: « Besso, quando andi alla città sanese. » || 34. 8' elli hanno mercedi, se pure eglino hanno de meriti. Di Mercede per Merito, ved. Vocab. | 36. Porta. Così certamente è da leggere, non parte, come in alcune edizioni. « Janua sacramentorum » è detto il battesimo; e Fede qui sta nel senso di profession cristiana, dopo Gesù Cristo, e per circostanze indipen-denti dalla loro volontà non battezzati, de' quali parla nell'antecedente terzina, quelli nati pri-ma della redenzione, a'quali certamente non si poteva rimproverar la mancanza del battesimo non peranche instituito, ma soltanto che non adorăr debitamente Dio. > Le quistioni teologiche relative alla salvazion dell'anima saranno trattate di proposito ne'cc. XIX e XX
del Paradiso. || 40. Bio, reità. || 41-42. Sel di
tante effesi, ec., solamente in ciò tormentati.
che viviamo in desiderio eterno di Dio, senza
speranza alcuna di goderio. || 45. Sospesi, Quasi
tra ciolo a infarno. Ved. nuta 59 al. c. II. tra cielo e inferno. Ved. nota 52 al c. II.

Comincia' io, per voler esser certo Di quella Fede che vince ogni errore: Uscinne mai alcuno, o per suo merto, O per altrui, che poi fosse beato? E quei che 'ntese il mio parlar coverto, Rispose: Io era nuovo in questo stato, Quando ci vidi venire un Possente Con segno di vittoria incoronato. Trasseci l'ombra del primo parente, 53 D'Abel suo figlio, e quella di Noe, Di Moisè legista obbediente; Abraam patriarca, e David re, Israel con suo padre, e co'suoi nati, E con Rachele, per cui tanto fe, 60 Ed altri molti; e feceli beati: E vo'che sappi che, dinanzi ad essi, Spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam l'andar, perch' ei dicessi, Ma passavam la selva tuttavia, La selva dico di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via

Di qua dal sommo, quand'io vidi un fuoco,

Ch' emisperio di tenebre vincia.

🖁 47-48. Per voler ec., per avermi una materiale certezza di quel punto della nostra indubita-bile l'ede, che afferma G. C. esser disceso all'Inferno ed averne tratte le anime dei santi padri. [§ 51. Ceverte, copertamente accemante alla discesa di G. C. all'Inferno. [§ 52. Ie era muevo ec., non erano ancora molti anni che io stava nel limbo. [§ 53-54. Un Possente ec. Cri-sto trionfante. [§ 55 Trassed, trasse di qua. Apph. il Poscencio. [§ 60]. Io mi della co-Anche il Boccaccio, X, 10: . lo mi dotto, se io non ci vorrò esser cacciato, che mi convenga ec » — Del primo parente, di Adamo, primo nostro padre (perens). || 57. Legista obbediente. Perchè Mosè nelle sue leggi non si dipartiva da' comandi di Dio: o anche perchè era il primo ad obbedire alle leggi che promulgava. — Questa è la comun lezione de codici e delle stampe; ma il Costa preferisce: e l'ebbediente Abrasm. [3 59. Israel, Glacobbe, che dopo la sua lotta con l'Angelo fu chiamato Israele, ch'è quanto dire provelens Deo.—Suo padre, Isac-co.— Co' suci nati, co' suoi dodici figliuoli (lat. sati) che furono i capi delle dodici tribb. Nate per figliuolo fu da Dante (lnf X, 111) e dal Pulci (Morg. XXVII, 113) usato anche fuori rima § 60. Per cui tanto fe, per ottener la cui mano si contentò di servire il padre di lei per quattordici anni. | 62-63 Dinanzi ad essi ec.. prima di costoro nessun'anima era entrata in Paradiso. # 64. Hon lasciavam ec., non perchè Virgilio dicesse, ragionasse, intermettevamo il nostro viaggio. La terminazione in i, che l'uso presente ha ristretta alle sole due prime persone dell'imperf. del soggiunt., presso gli an-tichi era comune altresi alla terza: e gli esempi, non che ne' poeti, abbondano nelle prose mi-gliori. I 65. La selva, la folta: metafora dichia-rata nel seguente verso. II 67-69. Men ara lun-ga re., non ci eravamo ancora molto dilangati dalla sommità, dall'orlo di quell'abisso (v. 7). - Di qua riguarda al luogo ov erano allora i Poeti - Un fuoco, ch'emisperio ec , uno splendore come di fuoco, il qual vincova (vincia,

Di lungi v'eravamo ancora un poco, Ma non sì ch'io non discernessi in parte, Che orrevol gente possedea quel loco ('). O tu, che onori ogni scienza ed arte, Questi chi son c'hanno cotanta orranza. Che dal modo degli altri li diparte? 75 E quegli a me: L'onrata nominanza, Che di lor suona su nella tua vita, Grazia acquista nel ciel che sì gli avanza. Intanto vocē fu per me udita: Onorate l'altissimo Poeta; L'ombra sua torna, ch'era dipartita. Poichè la voce fu restata e queta, Vidi quattro grand'ombre a noi venire: Sembianza avean nè trista nè lieta. Lo buon Maestro cominciommi a dire: 85 Mira colui con quella spada in mano, Che vien dinanzi a'tre sì come sire. Quegli è Omero poeta sovrano; L'altro è Orazio satiro che viene, Ovidio è il terzo, e l'ultimo è Lucano.90

Perocchè ciascun meco si conviene

Nel nome che sonò la voce sola,

Fannomi onore, e di ciò fanno bene.

Così vidi adunar la bella scuola come nei l'etrarca credia, solia), interrompeva per un certo tratto la circolare tenebria della valle infernale. È questo tratto vedremo esser quello occupato dal mobile castello abitato dai Gentili famosi. Parecchi intesero che siffatto lume, e con esso l'illuminato castello, girasse l'intero cerchio; e v'ha fino chi, per meglio servire a tale intendimento, vorrebbe nel vin-cia vedere il vincire dei Latini. Ma se tanto splendore avesse in tanta prossimità circuito 'intera valle, il Poeta non avrebbe potuto dire ch'egli • non vi discernea veruna cosa • (v. 12). Poi tanto spazio e tanta macchina di mura non avrebbero proporzione alcuna con l'uso di ricettare i grandi, il cui numero non fu grande mai. || 72. Orrevol, onorevole. || == (\*) Gentili, in armi, scienze e lettere famosi. — [] 73. Che enori ec. Conforme alla comune opinione della universal dettrina di Virgilio. Nel c. VII: Quel savio gentil che tutto seppe.
 ¶ 74. Orransa, onoranza. || 75. Che dal modo ec., che dalla comun condizione de' dannati alle tenebre li distingue. Il 76. Onrata, onorala. Il 77.

Bella tua vita, fra i mortali. Il 78. Che si gli
avanza, la quale guadagna loro questo bel pri
vilegio della luce. Tutto questa finzione è imitata dall' Eliso di Virgilio, Æn. VII: « Largior hic campos ather et lumine vestit l'urpureo etc . || 79. Per me, da me. || 80. L'altissimo Poeta: cioè, Virgilio. || 84. Ne trista ne lieta. Come quelli, che non erano propriamente ne in luogo di tormento ne di gaudio. ¶ 86. Cen quella spada. Simbolo delle guerre cantate da Umero. | 87. Sire, signore, principe degli altri. | 89 L'altre è Orazie ec., l'altro che viene, il secondo dopo Omero, è Orazie scrittore di satire (lat. satires). Anche in prosa, nel Convito, e'chiama Giovenale « satiro nobile. » E designa Orazio dal genere satirico, in cui fu principe, piuttosto che dal lirico, in cui fu seguitatore de' Greti. || 91-92. Hece si conviene ec., ha comune |

95 Di quel signor dell'altissimo canto, Che sovra gli altri com' aquila vola. Da ch'ebber ragionato insieme alquanto, Volsersi a me con salutevol cenno: E 'l mio Maestro sorrise di tanto. 100 E più d'onore ancora assai mi fenno, Ch'essi mi fecer della loro schiera. Sì ch' io fui sesto tra cotanto senno. Così n'andammo infino alla lumiera. Parlando cose che il tacere è bello, Sì com'era il parlar colà dov'era. 103 Venimmo appiè d'un nobile castello, Sette volte cerchiato d'alte mura, Difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura: Per sette porte intrai cor. questi savi:110 Giugnemmo in prato di fresca verdura, Genti v' eran con occhi tardi e gravi, Di grande autorità ne'lor sembianti: Parlavan rado, con voci soavi. 115 Traemmoci così dall' un de' canti In luogo aperto, luminoso ed alto, Si che veder si potèn tutti quanti.

Colà diritto, sopra il verde smalto,

Mi fur mostrati gli spiriti magni,

con me il nome di Poeta, che tutti ad una voce gridarono (v. 80). § 95. E di ciò, quanto a ciò, fanno bene; perciocchè (vuole modestamente dir Virgilio) essi non altro onorano in me che l'arte lor propria. Ma quelli non Poeta soltanto lo avevano salutato, ma altissimo. [] 95. Di quel signor ec., di Omero, maestro di ogni maniera di poesia, ma particolarmente della più alta di tutte, ch'è l'eroica. [] 97 Da che, dopo che. 98. Con salutevol cenno, con cenno di saluto: segno che avevano ragionato di Dante e della sua futura gloria poetica, della quale egli stesso in più luoghi del poema non dissimula la coscienza. | 99. Sorrise. Per compia-cenza. — Di tanto. Di quell'atto gentile verso il suo alunno. || 400. Fenno, fecero: voce ri-masta alla sola poesia. || 102. Fra cotanto sen-no tra lanto sonionte legisla. || 407. Alla 201. ne, tra tanto sapiente brigata. || 103 Alla lu-miera, al sopradetto lume (v. 68), luogo luminoso, | 104. Che il tacere è bello, le quali ora sarebbe inopportuno riferire. Parlarono probabilmente delle finezze dell'arte. || 105.Dov'era, dove io era, cioè tra tutti poeti | 106-10s. Venimme appiè ec. li castello simboleggia probabilmente la sapienza, che anche nelle sacre carte è detta forre munifissima : le sette mura, le sette virtù opposte a'sette vizi capitali: il bel fiumicello, l'eloquenza, con cui tutte virtù . s'insegnano o si persuadono. C. 1: « Di parlar ; si largo fiume. » Tasso: « D' eloquenza i fiumi. » | 109. Come terra dura. Ch'è quanto dire, a piede asciutto. Allegoric., a cercar sapienza e virtù, cosiffatta brigata non aveva bisogno di persuasione. | 114 Rado ec., Proprio del ragionatore considerato e dignitoso. [ 116. In luogo aporto ec., sopra un rialto. Anch' Enea, ne' campi Elisii, « tumulum capit, unde omnes... possit... venientum discere vultus. » [ 117. 8i petèn, si potevano: sincope allora in uso. | 118. Diritto, dritto all' incontro, in dirittura. 119. Magni, grandi: latinismo usato anche in Io vidi Elettra con molti compagni, Tra'quai conobbi ed Ettore ed Enea, Cesare armato con occhi grifagni. Vidi Camilla e la Pentesilea Dall'altra parte; e vidi il re Latino, 125 Che con Lavinia sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquinio, Lucrezia, Julia, Marzia e Corniglia, E solo in parte vidi Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, 180 Vidi il Maestro di color che sanno, Seder tra filosofica famiglia.

Tutti l'ammiram, tutti onor gli fanno. 133 Quivi vid'io e Socrate e Platone, (no: Che innanzi agli altri più presso gli stan-

prosa. § 120. Che di vederli ec., tanto magni, ch'io vado altero di essere stato degno di pur vederli. Verso lodatissimo dal Byron. [ 121. Elottra. Figliuola di Atlante, e madre di Dar-dano fondatore di Troia. || 123. Armate. l'er-che nell'armi gloriosissimo. — Grifagni, neri e che nell'armi gloriosissimo. — Grifagni, nerie lucenti come di sparviere grifagno. Fu, dice Svetonio, enigris vegetisque oculis.» | 124. Camilla. La guerriera, figlia di Metato re dei Volsci, cantata da Virgilio. — Pentesiles. Regina delle Amazzoni, uccisa da Achille. | 125. Latino. Re degli Aborigeni, suocero di Enea. | 127. Tarquino, Tarquinio. Così fatta soppressione dell'i fu famigliare agli antichi nella processione men che sol, verso ed asche orgi. prosa non men che nel verso; ed anche oggi ne riman traccia in impero, per Imperio, e poe-ticamente domino, martiro, martiro, ec. Vedremo in Dante sorco, pane, varo, matera, ingiura, ed altri, per Sorcio, Panie, Vario ec.: delle più tra le quali voci la Crusca ha esempi-altresi di prosatori; ma il Poeta, ottimo estimatore del genio di questa lingua, non se ne valse quasi mai che in rima. | 128. Lucrezia. La famosa moglie di Collatino. - Julia, Figliuola di Cesare e moglie di Pompeo. — Mar-sia. Moglie di Catone Uticense. — Corniglia, Cornelia, figlia dell' Affricano e madre de' Gracchi. Corniglia la chiama pure nel XV del Par.; e così dicevasi nel trecento anche in prosa. 1 129. E solo in parte ec. Saladino, di semplice soldato, giunse col suo valore a farsi signor dell' Egitto e della Siria. Non ostante l'aver egli riconquistata Gerusalemme, poeti, novellieri, cronisti cristiani magnificarono a prova il senno, la prodezza, la liberalità di tanto inimico. - Finge il Poeta ch'ei se ne stosse in disparte, come solo moderno in quella compa-gnia. Il 130. Innalsai. In prospettiva, il più lon-tano è più su. Il 131. Il Kaestre di color che sanno, Aristotile, «maestro è duca della natura umana, • e colui al quale • la Natura più aperse li suoi segreti » come dice nel Convito; dove anche, parlando de' suoi seguaci: • l'eripatetici sono chiamati, e tiene questa gente oggi il reggimento del mondo in dottrina per tutte parti; e puotesi appellare quasi cattolica opinione. Tratt. IV, c. 6. § 136. Democrito, nativo di Abdera, insegnò che il mondo fosse nato dal fortuito accorzamento degli atomi. 1 437. Diegenes. Il Civico, nativo di Sinope. — Anassagora. Il famoso maestro di Pericle: fu di Clazomene. — Tale, Talete milesio, un dei sette Sapienti : lat. Thetes. | 138. Empedecles ec. |

Che di vederli in me stesso m'esalto. 120 | Democrito, che 'l mondo a caso pone, 136 Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone: E vidi il buono accoglitor del quale, 140 Dioscoride dico; e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca morale: Euclide geomètra e Tolommeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno: Averrois, che il gran comento feo. Io non posso ritrar di tutti appieno, Perocchè si mi caccia il lungo tema, Che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in duo si scema:

Per altra via mi mena il savio Duca Fuor della queta nell'aura che trema; 150 E vengo in parte ove non è che luca.

ltri tre filosofi, il primo d'Agrigento ed antore di un poema della natura delle cose; il secondo di Efeso e trattatore anch'egli, ma oscurissimo, di cose naturali: il terzo di Cittio in Cipro, e principe degli Stoici. | 139-140. Il buone accoglitor ec. Dioscoride, eccellente rac-coglitore delle qualità o virtà delle piante, sulle quali scrisse un famoso trattato. Anazarba in Cilicia, e flori a'tempi di Nerone. - Orfee. Divino poeta e sonatore di Grecia. antiche edizioni, meno la sola Nidobeatina, da cui primo il Lombardi prese Livio, seguito da vari moderni, i quali si avvisarono cosi di ovviare all'appunto del Casa: «Guarderaiti di non congiunger le cose difformi tra sè. come: Tullio e Lino e Seneca morale. . Ma Orfeo non è men difforme da Tullio che Lino da Seneca, e si può ben supporre col Blanc, che il Poeta volesse alternare un greco con un latino. Orfeo con Tullio e Lino con Seneca. — Morale, scrittore di filosofia morale. [] 142. Buclide. Il celebre autore degli elementi di geometria. — To-lommeo. L'autore del sistema mondiale generalmente ammesso a quel tempo. Fiori in Egitto, nel secondo secolo dell'èra cristiana. | 143. Ippocrate ec. Tre medici famosi; Ippocrate di Coo; Avicenna arabo; Galieno, o Galeno, di Pergamo in Asia. § 144. Averrois, che ec. Averroe, filosofo arabo del XII secolo, nato a Cordova, morto a Marrocco, tradusse e comentò tutte le opere di Aristotile; molte delle quali per gran tempo non furono in Europa cono-sciute altrimenti che per le traduzioni latine fattene sulle arabe di lui. I suoi comenti godevano di autorità quasi eguale a quella del testo; e ne fu chiamato per antonomasia il Comentatore (Conv., IV, 13). || 145. Bitrar, ra-gionare, far menzione. || 146. Mi caccia, mi fa fretta, m'incalza. || 147. Al fatto ec. non posso dir tutto ciò che nel viaggio mi occorse. 🛙 148. Sesta, senaria, di sei persone. Il Berni « la nona compagnia, cioè di nove persone (Orl., XIV, 69); e l'Arrighetto dice Settima la compagnia di sette Dec. — In duo, di due membri, Virgilio e me. | 149. Per altra via. Opposta a quella per cui erano entrati nel castello; dovendo essi passare nel secondo cerchio d'Inferno. [ 150, Che trema. Pe' tanti sospiri degli abitatori comunali del Limbo (vv. 26 e 27). | 51. Ove non è che luca, ove non è cosa alcuna che dia lume. Anche il Tasso. Ger., X, 69: e Entro una buca..... ove non è che luca.

# CANTO QUINTO.

Kel secondo carchio, sulla cui entrata Minosse distribuisce le pene, Dante trova i lussuriosi menati in volta e battuti contro i massi da eterna bufera. Francesca da Rimini gli narra del suo misero amore.

Così discesi del cerchio primaio Giù nel secondo, che men loco cinghia, E tanto più dolor, che pugne a guaio. Stavvi Minos orribilmente, e ringhia: Esamina le colpe nell'entrata, Giudica e manda, secondo che avvinghia. Dico, che quando l'anima mal nata Li vien dinanzi, tutta si confessa; E quel conoscitor delle peccata Vede qual loco d'inferno è da essa: 10 Cignesi con la coda tante volte, Quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: Vanno a vicenda ciascuna al giudizio; Dicono, e odono, e poi son giù volte. 15 O tu, che vieni al doloroso ospizio, Gridò Minos a me, quando mi vide, Lasciando l'atto di cotanto uffizio,

Guarda com'entri, e di cui tu ti fide: Non t'inganni l'ampiezza dell'entrare.20

4. Primaio, primo. | 2. Cinghia, abbraccia, comprende. || 3. E tante più dolor. Sottint. conghia, contiene. — Pugne a guaio, punge sì che sforza a guaire, a trar guai, lamenti. || 4. Minos. Imitazione anche questa dell'inferno de'Gentili, e particolarmente di quello di Virgilio: se non che Dante, fedele al sistema di veder negli esseri mitologici altrettanti demonii, senza rispetto alcuno all'antichissima fama del legislatore di Creta, gli appicca vari palmi di coda (v. 11). — Orribilmente, in orribile aspetto. — Binghia, freme d'ira, digrigna. | 5. Hell'entrata, in sull'ingresso del cerchio. | 6 Secondo che avvinghia, secondo ch'egli più o men volte si cinge con la coda. || 9 Cenosci-ter dello peccata. Qui conoscere sta nel sentimento di processare, giudicare (lat cognosce-re). Davanzati: • Dal senato, non da giudice, si conosca della sua morte.» E così questo verso fu inteso dal Berni, quando appropriandoselo disse: «Se per giustizia fosse condannata.... Da un conoscitor delle peccata. . | 10 E da essa, è ad essa appropriato, le spetta. || 11 Gignesi ec in tanti giri avvolge intorno a se la sua lunghissima coda. Così intendono tutti, e così figurano le tante edizioni illustrate. Il Blanc vuole s'intendano tanti avvolgimenti successivi di una coda di giusta misura: ma la sola ragione che ne dà, cioè perchè tanta coda

sarebbe mostruosa, prova anzi in contrario, trattandosi appunto di un mostro. || 12. Quantunque, quanti. — Gradi, cerchi infernali; così

E 'l Duca mio a lui: Perchè pur gride? Non impedir lo suo fatale andare: Vuolsi cosi colà dove si puote Ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note A farmisi sentire: or son venuto Là dove molto pianto mi percote. I'venni in loco d'ogni luce muto, Che mugghia come fa mar per tempesta, Se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, Mena gli spirti con la sua rapina; Voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, Quivi le strida, il compianto e'l lamento, Bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento Eran dannati i peccator carnali, Che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali,

|| 15. Dicono ec.. dicono i loro peccati, odono la loro sentenza, e poi sono dagli infernali ese-cutori travolte, precipitate nell'abisso || 15. Lasciando l'atto ec., interrompendo l'esercizio di tanto autorevole e terribile ministero. | 19. Ti fide, ti fidi: desinenza famigliare a' vecchi prosatori, e dal Petrarca, dall'Alamanni ed altri usata anche fuori di rima. | 20. L'ampiezza ec. S. Matteo VII, 13: « Larga è la porta e spa-ziosa la via che conduce a perdizione. » [ 24. Pur gride, gridi tanto. § 23. Fatale, voluto dal fato, cioè da Dio, la cui parota è fatum. § 25. Mote, voci. § 27. Mi percote le orecchie. Virg., Georg., IV: • Impulit aures luctus. • § 28. D'egni luce muto, privo affatto di luce C. 11, 60: • Là deve il Sol tace. • 134. Che mot nor serie. Nor il che mot nor serie. | 31. Che mai non resta. Non già che non cessi mai di soffiare, perchè tosto dirà: • Mentre che 'l vento, come fa, si tace: » ma perchè sebbene abbia di tanto in tanto qualche pausa, pure non ha ne avrà mai fine. || 52. Rapina, rapimento in giro, vortice. || 34. alla ruina, agli irti massi della ripa contro i quali ruinano (lat. ruunt). || 56. Quivi le strida ec Sottint. alsano. || 56. La virtà divina, la Divinità. Iddio. San || Matteo, XXVI, 64: • Vedrete il Figliuol dell'uomo sedente a destra della virtu di Dio. . | 37. A cesì fatto termente. Appropriatissimo alla natura della colpa. Ammaestr. Antichi: Tra gli altri mali, i quali lussuria fa, si è continua tempesta di mente. • [79, Al talente, all'appetito. • Il diletto della voluttà assorbe la volontà e la ragione. • San Tommaso. 

40-42. E ceme gli stornei cc. Come le ali anficatro. | 14. A vicenda eiascuna, ciacu-n'anima alla sua volta, una dopo l'altra. portano gli stornelli, così quel vento porta gli

Nelfreddo tempo, aschiera largae piena,
Così quel fiato gli spiriti mali:
Di qua, di là, di giù, di su gli mena;
Nulla speranza gli conforta mai,
Non che di posa, ma di minor pena.
E come i gru van cantando lor lai,
Facendo in aer di sè lunga riga;
Così vid' io venir, traendo guai,
Ombre portate dalla detta briga.

Ell'è Semiramis, di cui si legge
Che succedette a Nino e fu su
Tennela terra, che'lSoldan co
L'altra è colei, che s'ancise am
E ruppe fede al cener di Sich
Poi è Cleopatràs lussuriosa.
Elena vedi, per cui tanto reo
Tempo si volse e vedi il grandy
Che con amore al fine comba

Perch'io dissi: Maestro, chi son quelle 50 Genti, che l'aer nero sì gastiga? La prima di color, di cui novelle

Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta, Fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, Che libito fe lecito in sua legge.

Che libito fe lecito in sua legge, Per tôrre il biasmo, in che era condotta.

spiriti rei. - Fiato, soffio di vento; chè più non bisognava a rapir quelle forme leggiere. Anche il Petrarca: eDel lito occidental si move un fiato. | 145. Di poss, di posamento definitivo, di vedere il fine di quella bufera. Vedi la nota al v. 31. || 49. Briga, contrasto, urto de' venti, cagionante la detta bufera. || 53. Allotta, allora: anche in prosa. Vive tuttora tra'contadini toscani. | 54, Di molte favelle, di molte nazioni parlanti diverse lingue. | 55. Rotta, sfrenatamente data. | 56. Che libito ec., ch'ella per legge fece lecito checchè piacesse in materia di nozze e di veneree soddisfazioni. Paolo Orosio, autore famigliarissimo a Dante, narra di Semiramide: « l'ræcepit ut inter parentes et filios, nulla delata reverentia natura, de coniugiis adpetendis ut cuique libitum esset, liberum foret. » | 59. Succedette ec. Cice, succedette a Nino nella finta qualità di figliuolo di quello, mentre che n'era stata la moglie. Perocchè si legge in Giustino e in altri, che non volendo Semiramide dopo la morte del marito commetter l'impero alle deboli mani del figlio Ninia, ne osando prenderlo apertamente per se, si vesti da uomo, e fattasi credere il figliuolo, a cui somigliava moltissimo, resse in tal modo infino a quando, fermatasi in sul trono, pote svelar la finzione ed imperar davvero. — Della nuova lezione sugger dette a Nino, che alcuni vorrebbero intrudere, io non veggo il fonda-mento nè la necessità. || 60. La terra che ec. Babilonia, venuta poi sotto la dominazione mussulmana; o anche tutto l'impero, di cui Babilonia era capo. — Corregge, governa. Boc-caccio: « E soggetto del potentissimo correggitor di Babilonia. • | 61. Colei, che ec. Didone, che secondo Virgilio si uccise per dolore di essere abbandonata da Enca. § 62. E ruppe ec. e non serbo la promessa fatta al suo defunto marito Sicheo, di non consentire ad altre nozze. Æn. lV: «Non servata fides cineri pro-missa Sichæi.» E Guide da Piss.: «Rompeo fede alla cenere di Sicheo.» [ 65. Pel, quella che vien pol. — Cleopatràs. La famosa regina di Egitto, della quale ved. nota 69. § 64-65. Elena vedi, ec. Preferiamo alla comun lezione Elena vidi ... e vidi il grande ec. questa del Buti e di vari autorevoli codici, la quale anche a noi pare che ponga molto maggior connessione in tutto il contesto. La stessa forma l

Ell'è Semiramis, di cui si legge
Che succedette a Nino e fu sua sposa:
Tennelaterra, che 'I Soldan corregge. 60
L'altra è colei, che s'ancise amorosa,
E ruppe fede al cener di Sicheo:
Poi è Cleopatràs lussuriosa.
Elena vedi, per cui tanto reo
Tempo si volse e vedi il grande Achille, 65
Che con amore al fine combatteo.
Vedi Paris, Tristano.... e più di mille
Ombre mostrommi, e nominolle, a dito,
Ch'amor di nostra vita dipartille.
Poscia ch'i' ebbi il mio Dottore udito 70
Nomar le donne antiche e i cavalieri,
Pietà mi vinse, e fui quasi smarrito.

Parlerei a que' duo, che insieme vanno,

I' cominciai: Poeta, volentieri

di dire si ba nel C. XX, 118 e seg. - Per cui tanto rec ec. Elena, fuggitasi con Paride fu cagione della lunga guerra troiana e di tutte le catastrofi a quella succedute. || 66. Che con amore ec. Achille, invitto nell'armi, dall'amore di Polissena fu vinto e condotto a morire. | 67. Paris.
Alcuni intendono Paride, l'omerico rapitore di Elena, anche dal Petrarca detto latinamente Paris: altri l'aris, il romanzesco amante di Vienna. Contro i primi è il troppo gran salto da Paride a Tristano: contro i secondi, il non essere stato amore cagione della morte di l'aris, come di tutti i qui nominati (v. 69); dovechè di l'aride si sa che l'amor suo per Elena lo trasse finalmente a morire per le mani di Pirro. Gravi opposizioni ambedue; ma più la seconda. — Tristano. Nipote del re Marco di Cornovaglia; dal qual egli, sor-preso con la regina Isotta, fu ucciso. || 68. Mostrommi ec., mostrommi a dito, nominandole. [ 69. Ch'amor ec., che morirono per cagion di amore. Semiramide in fatti, «cum concubitum filii petisset, ab eodem interfecta est (Giust., I): Cleopatra, condotta dall'amor di Antonio a diventar prigioniera di Ottaviano, per evitar lo scorno del trionfo s'uccise (Svet. Aug. 17): Elena fu uccisa da una donna greca per vendetta del marito ammazzatole per cagion sua sotto Troia (Pausania presso Natal Conti, Myth. VI, 25): degli altri si è dello a suo luogo. — Ma Dante non intende che il cerchio fosse tutto di morti per amore; sibbene, che Virgilio gli mostrasse sol questi, come i più notabili. || 74. Que'due ec. Sono Francesca da Polenta, che dopo il suo matrimonio fu detta da Rimini, e Paolo Malatesta, cognato di lei; morti ambidue nel 1288 permano di quel Gianciotto che malamente da molti è detto Lanciotto. Janaces Ciottus è egli chiamato da Pietro di Dante, cioè Giovanni il Zoppo; come Carto Ciotto chiamava-si re Carlo il Zoppo (Parad. XIX, 127): e zotto per zoppo vive tuttora nel veneto. — Narra il Boccaccio che stabilitosi a conforma di pace il matrimonio della bella figlia di Guido da Polenta con Gianciotto Malatesta, si pensò che quella difficilmente avrebbe accettato un marito così « sozzo della persona e sciancato, » com'era costui. Ricorrendo adunque ad un inganno, fu mandato a Ravenna a sposarla per Gianciotto Paolo suo fratello, e bello e piacevole uomo e costumato molto, e le si dette ad intendere che questi la sposasse per sè.

E paion si al vento esser leggieri. Ed egli a me: Vedrai quando saranno Più presso a noi, e tu allor li prega (no. Per quell'amor che i mena; e quei verran-Si tosto come il vento a noi li piega, Muovo la voce: O anime affannate, Venite a noi parlar, s'altri nol niega. Quali colombe dal disio chiamate, Con l'ali aperte e ferme, al dolce nido Volan, per l'aer dal voler portate; Cotali uscir della schiera, ov'è Dido, A noi venendo per l'aer maligno: Sì forte fu l'affettuoso grido. 88 O animal grazioso e benigno, Che visitando vai per l'aer perso

Fosse o no l'aclo complice della frode, certo è ch' egli s'innamorò fortemente della cognata, e questa di lui; e che continuarono essi ad amarsi segretamente, anche dopo scoperto l'inganno. Ma essendo poi Gianciotto andato in alcume terre vicine per Podestà, « quasi senz' alcun sospetto insieme cominciarono ad usare. » Della qual cosa avvedutosi un fidato servo di Gianciotto, lo fece occultamente venire, e menollo all'uscio della camera di Francesca, quando questa vi stava rinchiusa con Paolo. Udendosi chiamar di fuori dal marito, la donna si tenne per morta: ma Paolo, ricordandosi di una cateratta per la quale di quella camera si scendeva in un'altra, corse a gittarvisi, dicendo a lei che andasse ad aprire. Entrò Gianciotto, e la prima cosa che gli venne veduta fu lo sciagurato fratello invano dibattentesi per liberare una falda del suo giaco appiccatasi a un ferro della cateratta. Subito, con lo stocco in mano, corse la per ucciderlo: ma la misera donna, cacciatasi non men prestamente di mezzo, ricevette nella sua persona il mortal colpo diretto all'amante. « Per lo quale accidente (segue il Boccaccio) turbato Gianciotto, siccome colui che più che se medesimo amava la donna, ritratto lo stocco, da capo riferi Paolo ed ucciselo: e così amenduni lasciatogli morti, subitamente si parti e tornossi all'ufficio suo. Furono poi li due amanti con molte lacrime la mattina seguente seppelliti, ed in una medesi-nia sepoltura.» || 78. Che i mena I per ti fu co-mune agli antichi, ed usato da Dante anche nel mune agii anticni, ed usato da Danie anche nei c. VII, 53; XVIII, 18; e nei Par., XII, 26.

| 81. A nei parlar, a parlare a noi. Di soi per a soi sono più esempi in Dante (Purg., VII, 38; XXXI, 156) ed in altri antichi citati dal Manuzzi. | 84 Dal voler pertate, portate dall'impeto dell'affetto, più che dall'ali. Æn. V: «Columba... Radit iter liquidum, celeres neque commovet alas.» Ma c'è chi sostiene che questo espicichio. sto emistichio appartiene alla seconda parte della similitudine, leggendo e punteggiando cosi: Volan per l'aere; dal voler portate Cota-li-ec. E di questo avviso il Dupré, nei suoi sicordi autobiografici, attesta ch'era anche il Giusti. [8 85. Dido, Didone. Spesso i nostri an-tichi prendavano tal quala il nominativo della tichi prendevano tal quale il nominativo de nomi latini; dicendo per esempio Varro, Scipio, sermo, ec. — Qui Dante nomina particolar-mente Didone, perché di niun' altra più celebri gli amori e la morte, mercè i versi divini del

Noiche tignemmo il mondo di sanguigno;
Se fosse amico il Re dell' universo, 91
Noi pregheremmo lui per la tua pace,
Poi c' hai pieta del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar vi piace
Noi udiremo e parleremo a vui, 95
Mentre che 'l vento, come fa, si tace.
Siede la terra, dove nata fui,
Sulla marina dove il Po discende
Per aver pace co' seguaci sui. 99

Amor, che a cor gentil ratto s'apprende; Prese costui della bella persona Che mi fu tolta, e'l modo ancor m'offende. Amor, c'ha nullo amato amar perdona,

suo Maestro. | 87. Sì ferte ec. tanto in essi potè l'affettuosa mia preghiera. || 88. 0 animal ec. Parole di Francesca a Dante, il quale a differenza di lei era ancora corpo animato. Vulg. Eloq.: « Sensibilis anima et corpus, est animal. Grazioso, cortese. | 89. Perse. Il perso, dice Dante nel Convito, « è misto di purpureo e di nero, ma vince il nero: • e tale appunto doveva esser quell'aere la cui oscu-rità era appena rischiarata da un rosso riflesso delle infocate mura di Dite (c. VIII, 70-85). § 90. Di sanguigne, del nostro sangue. | 91. Amico a noi. || 95. Udiremo corrisponde a par-tare, parleremo a udire del verso innanzi. — Vui per voi si disse anticamente anche in prosa. § 96. Si tace. Brevi pause, come abbiamo già notato sotto il v. 31, si avvicendavano eternamente ce' buffi del vento. § 97. La terra ec. Ravenna. — Hata fui, nacqui; alla latina. Au-che nel c. XXIII: «l' fui nato.... Sovra il bel fiume ec. » | 98. Sulla marina ec., sull'Adriatico. || 99. Per aver pace ec., per posarsi dal lungo suo corso, e far seco posare i molti fiumi suoi tributari. || 100. A cor gentil. Un sonetto di Dante comincia: «Amore e cor gentil sono una cosa.» | 101-102. Prese costul ec., innamorò l'aolo di quel bel corpo che non fu da me dato a Gianciotto, ma toltomi da lui con sì fraudolente modo, che tuttora ne ho vivo lo sdegno. Chiaro è che Dante, tra per simpatia sua propria e per gratitudine a' benefizi dell' illustro famiglia di Francesca, cerca ogni via di atte-nuar la colpa de' due cognati. Or se per tal effetto egli ricorre fino alle finzioni, qual'è quella della lettura del Lancillotto (v.127), come avrebbe poi trasandata del tutto l'unica vera scusa di Francesca, ch'era appunto il nuzial consenso ingannevolmente a lei carpito dal vile Gianciotto? Aggiungasi che il parlar di sua morte qui prima che della corrispon-denza all'amor di Paolo, non sarebbe naturale in Francesca; la quale infatti molto più opportunamente ne parla dipoi (v. 106). Ed an-che, se vero è quello che dal Boccaccio abbiamo udito, che Gianciotto involontariamente uccise la moglie, l'offendersi ella del modo della sua morte sarebbe contro ragione. Queste considerazioni mi hanno indotto ad accettare la interpretazione del Foscolo. | 103. Ch'a nullo amato ec., che non rimette ad alcuno amato il debito di amare. Magra scusa. Non sarebbe stata Francesca la prima non amante

Mi prese del costui piacer sì forte, 104 Che, come vedi, ancornon m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte: 107 Caina attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da ch'io intesi quelle anime offense, Chinai 'l viso, e tanto il tenni basso, 110 Finchè 'l Poeta mi disse: Che pense? Quando risposi, cominciai: O lasso, Quanti dolci pensier, quanto disio Menò costoro al doloroso passo! Poi mi rivolsi a loro, e parla'io, 115 E cominciai: Francesca, i tuoi martiri A lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri, A che e come concedette Amore. Che conosceste i dubbiosi desiri? 120 Ed ella a me: Nessun maggior dolore, Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria; e ciò sa'l tuo Dottore.

amata. | 104. Del contui piacer, del piacere di amar costui: forse anche, come il Rigutini avvisa, della costui avvenenza; nel qual significate piacere e piacenza furon comuni a' poeti di quel secolo. || 107. Caina. Luogo dell' Inferno, dove si vedranno posti da Dante i fratricidi come Caino. — Chi vita ci spense, colui che spense, tolse a noi la vita. | 109. Offense, offese (lat. offeneæ) da tanto dolore. | 111. Pense, pensi. Ved. nota al v. 19. | 114. Henè costo-re ec., non riustirono ad altro che alla costo-ro morte e dannazione | | 147. A lagrimar ec., mi fanno piangere di tristezza e di pietà. 1 119. A che e come, a qual segno e per qual modo. L'autore (nota l'Ottimo) fu molto in amore inviscato; e però volentieri ne parla. E il mondo, aggiungiamo noi, molto più vo-lentieri lo ascolta. [] 120. I dubbiesi desiri, lo scambievole amore non peranche dichiarato. | 123. Il tao Dottore, il tuo maestro e guidato-re: cloè Virgilio, in questo medesimo Canto, v. 70, detto da Dante e il mio Dottore, e che Francesca avea ragione di supporre dannato (ii che da altri pure vedremo supposto, per es. nel c. XII, 90) e, come tale esperto del sentimento da lei espresso. I più intendono Boesio, che nel libro molto caro a Dante De Cons. Phil. dice appunto: • In omni adversitate fortuna infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem. Ma è troppo men naturale in sè stesso; ed anche (come ben nota il Blanc) non doveva Francesca aver così sulle dita il trattato di Boesio, nè poteva saper dell'amore di Dante per esso. || 125. Affetto, desiderio. Æn., II: «Sed si tantus amor casus cognoscere nostros.» | 128. Di Lancillotto ec. Famoso a quel tempo era il romanzo (proibito poi per la sua oscenità da Innocenzo III nel 1313) intitolato Il Lancillotto; dove si narrava degli si sforzano profferir questo verso lentamento.

Farò come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto Di Lancillotto, come amor lo strinse: Soli eravamo e senz'alcun sospetto. 130 Per più fiate gli occhi ci sospinse Quella lettura, e scolorocci il viso: Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso Esser baciato da cotanto amante, 184 Questi che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 137 Quel giorno più non vi leggemmo avan te. Mentre che l'uno spirto questo disse, L'altro piangeva sì, che di pietade

Io venni men così com' io morisse;

E caddi, come corpo morto cade.

Del nostro amor tu hai cotanto affet**to,** 

Ma se a conoscer la prima radice

124

149

amori di questo errante Cavaliere con la regina Ginevra. | 130. Ci sospinse. A sguardi ieni d'amoroso desiderio. | 133. Il disiato rise. l'amata bocca sorridente. Lancill.: . Dama, dice Galectto, or conviene che si faccia il cominciamento. Baciatelo avanti me per prin-cipio di vero amore.... Allora si traggono da parte sorridendo, e fanno sembiante di consigliare. E la Reina vede che il Cavaliere non ardisce, e lo prende e lo bacia avanti Galeotte assai lungamente. • | 137. Galectte fu ec., mez-zano del nostro amore fu il libro e l'autore di esso. Galeotto era il nome di colui che fu mezzano negli amori di Lancillotto e Ginevra. e così chiamossi poi ogni mezzano d'illeciti amori. | 138. Quel giorno più ec. Altro non po-teva così gentile spirito dire a tanto nobil poeta. Elegantemente il Padre d'Aquino tradusse questo passo cost: « Distulimus post haec sontes evolvere chartas. Sontes! heu miserami gravius nocuere remotes.» || 140. L'al-tro, Paolo, che si riconosceva autor principale delle sventure dell'amata donna. || 141. Le venni men ec. «Nota (postillava qui il Tasso) che i peccati d'amore, benché gravissimi, non solo trovano compassione, ma compassione tale, ch'è atta a far tramortire.» Ma il duca di Ferrara sentiva altramente. - Io morisse. Fornaciari: . Que' modi to morisse, to credesse ec., son forme antiche, più vicine ai vocaboli latini credidissem, suissem etc., i quali dalla barbara latinità si erano adoperati in luogo dell'imperfetto del soggiuntivo, e da' quali appunto ebbe origine questo tempo dell'idioma italiano.» [] 442. Come corpo morto cade. Suono imitante il subito stramazzar di un corpo in cui venga meno la vita: simile al « procumbit humi bos» di Vir-gilio. Ond'è manifesto l'errore di quelli che

## CANTO SESTO.

Tornato a'sensi, il Poeta si trova trasportato nel terzo cerchio, ove i golosi sono battuti da eterna pioggia mista di grandine, e straziati da Cerbero. Con Ciacco concittadino si trattiene a parlar delle cose di Firenze.

13

Al tornar della mente, che si chiuse Dinanzi alla pietà de' duo cognati, Che di tristizia tutto mi confuse. Nuovi tormenti e nuovi tormentati Mi veggio intorno, come ch' i' mi mova,

E come ch' i' mi volga, e ch' i' mi guati. I'sono al terzo cerchio della piova Eterna, maledetta, fredda e greve: Regola e qualità mai non l'è nova.

Grandine grossa, ed acqua tinta, e neve Per l'aer tenebroso si riversa: Pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa,

Con tre gole caninamente latra Sovra la gente che quivi è sommersa. Gli occhi ha vermigli, e la barba unta ed atra,

E il ventre largo, ed unghiate le mani; Graffia gli spirti, gli scuola, ed isquatra. Urlar gli fa la pioggia come cani : Dell' un de'lati fanno all'altro schermo ;

Volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,

1-2. Al ternar della mente ec., quando la mente da, la quale per la pietà ch'ebbi de'due miseri cognati erasi pocanzi chiusa ad ogni impressione, tornò alle funzioni sue. § 5-6. Come ch'i'mi meva ec. Muoversi è meno di volgersi, volgersi meno di affisare. | 7. I' seno al terzo cerchio. Il passaggio dal secondo al terzo cerchio si finge seguito durante lo svenimento del Poeta, come già quello dell' Acheronte durante il suo sonno. Della pieva, che è quello della piova. # 9. Begela e qualità ec. Essa pioggia vien giù sempre ad un modo e sempre della medesima natura. || 10. Tinta, sorza (v. 100). || 12. Pute, puzza. — Queste, fixed miscuglio || 15. Cerbero e ome un simbolo del peccato della gola punito in questo cerchio, conformandosi al-mai, quanto larghe dal pollice al mignolo. l'antica tradizione poetica, secondo la quale più || 37. Alle bramese exame, alle tre fameliche d'uno s'aveva fatto amico questo mostro guar-diano d'Inferno con dargli da mangiare. Perciò tre gole, a significare la superlativa voracità, gli occhi vermigli, l'ahuso del vino; la barba unta del grasso delle vivande; il ventre largo, ec. Virgilio: « Ille fame rabida tria guttura pandens etc. - Diversa, strana, mostruosa. | 14. Caninamente latra. Qui, come spesso nei poeti, l'avverbio in mente si legge spezzato Petrarca: . Nemica naturalmente di pace. . E spezzare a dirittura lo si suole in fin di verso, come Dante medesimo, Par. XXVI: « Così quelle carole differente Mente danzando. » Il quale uso congetturasi derivato da ciò, che ment nelle origini della lingua facesse già un avverbio da se, equivalente a molto, come ancora ne riman segno nell'aggettivo maint de' Francesi. I Provenzali, infatti, quel che noi diciamo fortemente, scrivevano fort ment. | 17. Le mani, le zampe

Le bocche aperse, e mostrocci le sanne: Non avea membro che tenesse fermo. E'l Duca mio, distese le sue spanne, Prese la terra, e con piene le pugna 26 La gittò dentro alle bramose canne. Qual è quel cane che abbaiando agugna,

E si racqueta poi che 'l pasto morde, Chè solo a divorarlo intende e pugna; Cotai si fecer quelle facce lorde

Dello dimonio Cerbero che introna L'anime sì ch'esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che adona La greve pioggia, e ponevam le piante Sopra for vanità che par persona.

Elle giacean per terra tutte quante, Fuor d'una ch'a seder si levò, ratto Ch'ella ci vide passarsi davante. O tu, che se' per questo Inferno tratto, Mi disse, riconoscimi, se sai:

Tu fosti, prima ch' io disfatto, fatto. 42 Ed io a lei: L'angoscia che tu hai, Forse ti tira fuor della mia mente

davanti. [ 18. Isquatra, isquarta: voce anti-quata. [ 21. Profani. Perché adoratori del proprio ventre, « quorum Deus venter est » (Ad Phil., III, 19). 323. Il gran verme. Verme è animale sopra tutti schifoso, e però Dante ap-plica questo nome al sozzo ed orribile Cerbero, ovviando alla sproporzione coll'aggiunto di grande. Nel XXXIV dell'Inf., senza curarsi di proporzione, chiama Lucifere il « verme reo che'l mondo fora. • Anche il Pulci chiamò vermo una amisurata bestia (Morg., IV, 46), e l'Ariosto gran verme infernale il diavolo (Orl., gole del mostro. Enca lo acquietò con una fo-caccia, esem obticsi (Æn., VI); Dante le trovò di più facile contentatura: e ciò dice Pietro Ali-ghieri) su per significare che sa ragione, fign-rata in Virgilio, deve co più rozzi cibi doma-re il vizio della gola. [] 28. Agugna, agogna al cibo. [] 30. E pugna. Quasi combatta col cibo, avidementa consumando [] 32. Introna, storavidamente consumandolo. | 52. Introna, stordisce. | 54. Adona, abbatte, fa star giù. L'usa ancora nel Purg, XI, 19. Adonire e adonare dissero comunemente gli antichi in questo significato ed in altri somiglianti che si posson vedere nel Vocabolario. Il Borghini è di avviso che venga dall'antico honnir de' Francesi, e che propriamente importi atterrare e abbattere con vilipendio. | 36. Sopra lor vanità ec., sopra le loro ombre, che paiono corpi. Virgilio: . Tenues sine corpore vitas. . | 59. Paste, scrivevano fort ment. | 17. Le mani, le zampe | sarsi davante, passar davanti a sè. | 42. Tu corrispondenti alle nostre mani, cioè quelle fosti ec., tu nascesti prima che io morissi.

Sì, che non par ch' io ti vedessi mai. 45
Ma dimmi chi tu se', che 'n sì dolente
Luogo se' messa, ed a sì fatta pena,
Che s'altra è maggio, nulla è sì spiacente.
Ed egli a me: La tua città ch' è piena
D'invidia sì, che già trabocca il sacco,
Seco mi tenne in la vita serena.
Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: 52
Per la dannosa colpa della gola,
Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco;
Ed io anima trista non son sola,

Chè tutte queste a simil pena stanno Per simil colpa: e più non fe' parola. Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno 5

1 48. Che s'altra è maggio ec., che sebbene possa essere in Inferno altra pena maggiore di questa, nessuna però ve ne può essere così vituperosa. Maggio per maggiore usarono comunemente gli antichi; e in Firenze è tuttora la Via Maggio. || 49-50 Piena D'invidia. Nomina particolarmente l'invidia, perchè principal cagione della di-scordie e delle parti di Firenze, come d'ogni altra città che reggasi a popolo. Gio. Villani, VIII. 38: « Per le invidie si cominciaro-no tra' cittadini le sètte. » Il Poeta infatti, rispondendo a tale intendimento di Ciacco, poco appresso lo interroga appunto circa la discordia (v. 63) e le parti di Firenze (v. 61). | 51. Vita serena. Non immersa, come questa, in tenebre e temporale perenni. | 52. Ciacco. Che in fiorentino è quanto dir porco. Di costui non sappramo, in sostanza, che quel che ne ricorda il Boccaccio nella nov. 8 della giornata IX: « Essendo in Firenze uno da tutti chiamato Ciacco, uomo ghiottissimo quanto alcun altro fosse giammai, e non possendo la sua possibilità sostenere le spese che la sua ghiottoneria richiedea, essendo per altro assai costumato e tutto pieno di belli e di piacevoli metti, si diede ad essere non del tutto uom di corte (buffone) ma morditore, e ad usare con coloro che ricchi erano e di mangiare delle huone cose si dilettavano; e con questi a desinare e a cena, ancor che chiamato non fosse ogni volta, andava assai sovente.. | 53. Dannosa. Agli averi, per chi le soddisfac cia del proprio; alla satute, per tutti. Ecclesiastico, XXXVII, 34: . Propter crapulam multi obiere. . E un proverbio toscano: . Ne ammazza più la gola che la spada. • | 54. Wi flacco, mi dirompo, mi rifinisco. Petrarca: . Aspettando ragion mi struggo e fiacco. » || 55. Ed le anima trista ec., ne l'anima mia è qui la sola punita per colpa di gola. Dante vedeva bene che vi erano altre anime, ma avrebbe potuto du-bitar del perchè. || 59. Che a lagrimar m'invita. Vedremo scemare la compassion del Poeta a misura che, scemando sempre più l'inclinazione dell'umana natura a' peccati più sotto puniti, crescerà conseguentemente la malizia de' peccatori. | 60. A che verranno, a qual termine si condurranno. Della prescienza dal Poeta attribuita a' dannati, si vedrà nel C. X, 100-108. || 61. Della città pertita, di Firenze divisa in parte Bianca e parte Nera. § 64. Tensone, contenzione, contrasto. | 63. Verranno al sangue. Ciò fu nel di primo maggio del 1500. « In tal sera, che è il rinnovamento della primavera, Mi pesa sì, che a lagrimar m' invita:

Ma dimmi, se tu sai, a che verranno 60
Li cittadin della città partita;

S'alcun v'è giusto; e dimmi la cagione, Per che l'ha tanta discordia assalita. Ed egli a me: Dopo lunga tenzone 64

Verranno al sangue, e la parte selvaggia Caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia

Infra tre Soli, e che l'altra sormonti Con la forza di tal che testè piaggia. Alto terrà lungo tempo le fronti, Tenendo l'altra sotto gravi pesi,

le donne usano molto per le vicinanze i balli. I giovani de' Gerchi si riscontrarono con la brigata de' Donati, i quali assalirono la brigata de' Cerchi con armata mano: nel quale assalto fu tagliato il naso a Ricoverino de'Cerchi da uno masnadiere de' Donati; il qual colpo fu la distruzione della nostra città. . Così Dino Compagni. E si sa che della parte Bianca era capo messer Vieri de' Cerchi, della Nera messer Corso Donati. - Selvaggia. Così era comunemente detta la parte Bianca, perchè i Cer-chi suoi cani « uomini erano salvatichi e ingrati, • stccome • genti venute in piccol tempo in grande stato e potere, • dice Gio. Villani; e venutevi, aggiungon altri, da non più che stivestri abitanti di Val di Sieve (Par., XVI, 65. 66. Con molta offensione, con danno gravissimo de' Neri scacciati. Può qui offensione, come spesso, stare in senso di semplice nocumento, senza idea d'ingiuria, di torto. Ma già questa considerazione de' mali sofferti da' Neri, unita al nome di parte selvaggia teste dato a' Bianchi, pare a me che mostri abbastanza chiaro il desiderio di Dante di purgarsi dell'accusa di parzialità incorsa quando egli, sedendo dei caggia, che la parte Bianca cada, sia suppran-tata. Caggia è voce dell'antiquato caggere. l'etrarca: • D'alto caggendo. • | 68. Infra tre Soli, dentro tre giri di Sole, prima che pas-sino tre anni. Dal marzo del 1300, quando si finge che Ciacco parlasse, fino all'aprile del 1302, quando i Bianchi e con essi il Poeta furon cac ciati di Firenze, corsero 25 mesi. | 69. Di tal ec., di tale uomo, che ora lusinga Firen-ze; cioè di Carlo di Valois. Così comunemente: Ma Carlo lusingò Firenze nel novembre del 1301, quando egli per esservi ammesso faceva dirle di esser venuto • per grande amore che alla città portava • (Dino Comp.); e Ciacco nel marzo del 1300 parla del presente, quando Carlo in Francia a tutt'altro pensava che a Firenze. Ben è probabile che a Carlo pensasse la già declinante parte de Neri, sapendo dover egli venire in Italia all'impresa di Sicilia; e che essa fin d'allora studiasse i modi di averlo in aiuto. Fatto è che, scacciati i Neri, non Carlo ad essi si offerse, ma il Papa vivamente da lor pressato scrisse a Carlo che « lo volea fare paciaro in Toscana (Compagni). Onde io propongo d'intendere: E che la parte Nera sormonti con l'aiuto di uno, cui ella già fin da ora sta lusingando. || 71. Tenendo l'altra ec., opprimendo gravemente la nemica parte de BianGiusti son duo, ma non vi sono intesi: Superbia, invidia ed avarizia sono

Le tre faville c'hanno i cori accesi. Qui pose fine al lacrimabil suono.

Ed io a lui: Ancor vo' che m'insegni, E che di più parlar mi facci dono.

Farinata e 'l Tegghiaio, che fur sì degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, 80 Egli altri che a ben far poser gl'ingegni, Dimmi ove sono, e fa' ch' io li conosca;

Chègran desio mi spinge di sapere (sca. Se'l ciel gli addolcia o lo'nferno gli atto-E quegli: Ei son tra le anime più nere; Diversa colpa giù gli grava al fondo: 86

Se tanto scendi, gli potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo,

Pregoti ch'alla mente altrui mi rechi: Più non ti dico, e più non ti rispondo.90 Gli diritti occhi torse allora in biechi:

Guardommi un poco; e poi chinò la testa: Cadde con essa a par degli altri ciechi.

chi. ¶ 72. Come che di ciò ec, per quanto la parte Bianca di tale oppressione pianga e s'a-diri. ¶ 73. Giusti sen duo. Risponde alla seconda dimanda del Poeta, se in Firenze alcun v'è giusto (v. 62); e dice che due soli vi sono, ma non ascoltati Chi questi due giusti sieno, non è possibile accertare. I più nominano Dante medesimo e Guido Cavalcanti, suo amicissimo. Per Dante, sia pure: se non fu modestia, potett'esser coscienza; ne questa parrà troppa a chi ricordi il suo famoso: « Se io vo, chi rimane? . Ma ch' ei si lasciasse a tal punto accecare dall' amicizia sua per così stizzoso e manesco uomo di parte, come si sa che fu il Cavalcanti, non mel so persuadere. E come mai lamentar che non fosse inteso in Firenze colui che e inanimava (dice il Compagni) molti giovani » a tenergli mano nell' assaltare in piazza i Donati, e che poi ne percorreva le vie sotto una pioggia di sassi gittatigli perfin dalle fine-stre? Non è anzi certo che Dante medesimo. essendo Priore, fu costreito dargli l' esilio? Per me, non trovo a questi tempi altro Fiorentino degno di tanta lode, che Dino Compagni. « Si-gnori (diceva egli altamente a' principali faziosi), perchè volete voi confondere e disfare una così buona città? Contro a chi volete pugnare? contro a' vostri fratelli? Che vittoria avrete? Non altro che pianto. E il Balbo, narrando appunto de' fatti dell' anno 1300: aPiane qui trovare insieme, e non pur della medesima parte, ma trattanti ed operanti insieme, due uomini quali Dante e Dino Compagni. » § 74-75. Superbia ec. Nel C. XV, chiama i Fiorentini: «Gente avara, invidiosa e superba: » e Gio. Villani, VIII, 96, anch'egii dice che: . Per le peccata della superbia, invidia ed avarizia, erano partiti a setta. » scun dei quali (eccetto che di Atrigo) sarà parlato nel luogo suo proprio: di Farinata, nel C. X; del Tegghiaio e del Rusticncei, nel XVI;

in the first free

Come che di ciò pianga, e che n'adonti. | E 'l Duca disse a me: Più non si desta Di qua dal suon dell'angelica tromba:95 Quando verrà la nimica podèsta,

Ciascun ritroverà la trista tomba, Ripiglierà sua carne e sua figura,

Udira quel che in eterno rimbomba. Si trapassammo per sozza mistura Dell'ombre e della pioggia, a passi lenti,

Toccando un poco la vita futura. Perch' io dissi: Maestro, esti tormenti Crescerann'ei dopo la gran sentenza,

O fien minori, o saran si cocenti? Ed egli a me: Ritorna a taa scienza.

Che vuol, quanto la cosa è più perfetta, Più senta 'I bene, e così la doglienza. Tuttochè questa gente maledet a

In vera perfezion giammai non vada,110 Di là più, che di qua, essere aspetta.

Noi aggirammo a tondo quella strada, Parlando più assai ch' i' non ridico: Venimmo al punto dove si digrada;

Quivi trovammo Pluto il gran nemico. 115

qui solamente tocca il Poeta, fu uno degli nccisori di Buondelmonte dei Buondelmonti ( io. Vill., V, 38) | 89. Ch'alla mente ec., che tu rinfreschi la mia memoria negli uomini. || 93. A par degli altri ec, a livello de suoi com-pagni di dannazione; cioè, a terra — Ciechi. Perchè privi del lume dell'intelletto, chè Dio. | 94. Più non si desta, mai più non si fizzerà, come testè per parlarti | 95. Di qua dal suon ec, prima che suoni l'angelica tromba del giudi-zio universale. ¶ 96. La nimica podèsta, G Cri-sto inimico de' reprobi, con podestà di giudice. Podèsta dissero gli antichi, come pièta, maèsta ec., perche più consonante alla latina origine potestas, etc. Ed anche oggi, comunemente, Felicita, Trinita, Fraternita, ed altri. | 99. Quel che in eterno rimbomba, la pubblicazione della sua eterna condanna. | 102. Teccando ec., ragio-nando un poco della vita futura. | 105. Sì cocenti, cocenti com' ora sono, nè più nè meno. || 106. A tua scienza, alla tua filosofia aristo-telica. || 103. La doglienza, il dolore. || 110. In vera perfesien. Cioè, nella perfezion teologica; la quale da Virgilio è detta vera, a differenza della perfezione nel senso scolastico, ch' è qualità o stato di ciò ch'è perfetto nel suo genere, ha tutte le parti sue. | 141. Di là più ec., aspetta di essere più perfetta, cioè compiuta nell'esser suo, di là dal suono dell'angelica tromba, quand'ella avrà ripigliata sua carne, che di qua da esso suono (v. 95), cioè prima del giudizio universalo. È dottrina di Sant'Agostino, che « com fiet resurrectio carnis, et bo-norum gaudium maius erit, et malorum tormenta maiora.» | 114. Si digrada, si discende nel quarto cerchio, ch' è come un altro grado di quell'immenso antiteatro. || 116. Pluto, Dio delle ricchezze, figliuolo di Giasione e di Ce rere: ma qui Dante, al solito, ne fa un demonio. - Il gran nemico. Intendi, della pace del lato nel luogo suo proprio: di Farinata, nel mondo, turbata principalmente dalla fame del-C. X; del Tegghiaio e del Rustiencci, nel XVI; l'oro. Virgilio: « Quid non mortalia pectura del Mosca, nel XXVIII. Arrigo Fifanti, di cui cogis, Auri sacra fames? »

#### CANTO SETTIMO.

Vinta l'ira di Pluto, scendono i Poeti nel quarto cerchio, dove i prodighi e gli avari, rotolando col petto gravissimi pesi, cozzano eternamente insieme. Poi, ragionando della Fortuna, passano nel quinto cerchio, ove dentro la Stigia palude gl'iracondi infuriano contro sè stessi, e gli accidiosi sotto di quelli marciscono nel fango.

Pape Satàn, pape Satàn aleppe,
Cominciò Pluto con la voce chioccia:
E quel Savio gentil, che tutto seppe,
Disse per confortarmi: Non ti noccia
La tua paura, chè poder ch'egli abbia, 5
Non ti torrà lo scender questa roccia.
Poi si rivelse a quell'enfiata labbia,
E disse: Taci, maledetto lupo;
Consuma dentro te con la tua rabbia.
Non è senza cagion l'andare al cupo;
Vuolsi così nell'alto, ove Michele
Fe la vendetta del superbo strupo.
Quali dal vento le gonfiate vele

1. Pape Satàn ec. Papas è una esclama-zione latina; Satan è nome ebraico del demonio, equivalente ad Avversario; aleppe po-trebb essere (come i più degli antichi af-fermano, e l'analogia conferma col nome disseppe) l'alepà degli Ebrei, prima lettera del loro alfabeto, la qual essi trasportavano a significare primato in generale. Da ciò Pietro di Dante, il Lombardi, il Tommasèo ed altri sono indotti a sporre: Olà Satana, elà Satana re; quasiché Pluto chiedesse al Capo di tutti i demonii riparo contro l'invasione d'un vivente nei regni della morte. La quale sposi-zione se non è soddisfacente all' intutto (cosa dal Monti giustamente riputata impossibile), è almeno la più comportabile tra le tante che se ne danno. Fino quel cervello balzano del Gellini volle spiegar questo verso, pretendendo che fosse in francese (Paix, paix, Salan, allez, paix); ma alla sua spiegazione preferiamo la moralità ch'ei ne cava, e con sua buona pace l'applicheremo anche a lui: « lo dico e credo che questi comentatori gli fanno (a Dante) dir cose, le quali lui non pensò mai. . [ 2. Chioccia, roca, e propriamente simile a quella della chioccia. § 5. Che tutto seppe. Anche la lingua usata da Pluto; che non è poco. § 5. Peder ch'egli abbia, qualunque potere egli s'abbia. 7. A quell'enfiata labbia, a quella faccia gon-na dall'ira. — Labbia per viso, siccome i Latini os per vultus, usarono anche i prosatori antichi. [] 8. Maledette lupo. Il lupo è simbolo dell' avarizia. | 9. Consuma dentro to ec., consuma internamente te medesimo, e non isfogar la tua rabbia in male parole. ¶ 10. Al cupo, giù verso il fondo dell' Inferno. ¶ 12. Del saerbo strupo, della ribellione a cui v'indusse la vostra superbia. Strupo per stupro usarono gli antichi anche in prosa: e Dante qui l'adopera nello stesso senso di defesione, infedeltà a Dio, nel quale spesso nelle sacre Scritture s' incontra il traslato fornicasione; Osea, I, 2: · Fornicabitur terra a Domino. » § 13-14. Quali dal vento ec. Costr.: Quali le vele gonflate dal vento, sittostochè poi l'albero si flacchi, ca-

Caggiono avvolte, poichè l' alber fiacca; Tal cadde a terra la fiera crudele. Così scendemmo nella quarta lacca, 16 Prendendo più della dolente ripa, Che'l mal dell' universo tutto insacca. Ahi giustizia di Dio, tante chi stipa

Nuove travaglie e pene, quante io viddi? E perchè nostra colpa si ne scipa? Come fa l'onda là sovra Cariddi, Che si frange con quella in cui s'intoppa;

Così convien che qui la gente riddi. Qui vid' io gente più che altrove troppa (\*),

dono avvolte, ravviluppate. 🛭 16. Kella quarta lacca, nella quarta cavità, nel quarto cerchio. Lacca propriamente è la coscia de' quadrupedi; e, per la simiglianza della curvezza, dicesi pure figuratamente di quel luogo e dove lo monte incomincia a chinare nella valle, » come scrive il Buti. Questa dichiarazione, che così ben soccorre all'imbarazzo dei comentatori e della stessa Crusca circa tale vocabolo, è sostanzialmente contenuta nella seguente nota dell'eruditissimo Borghini: « Lacca è propriamente una parte del corpo, o fianco o coscia; voce antica o francese ch'ella si sia: e ci è ancora rimaso lacchetta di castrone, e lacchette chiamiamo per la simiglianza mestole o altro instrumento da dare alla palla. Or che i monti si chiamino, e le scese, e le salite, co' medesimi nomi de membri umani, è cosa troppo chiara: che capo, spalle, collo, piede, lacca, braccia, diconsi tutto il giorno. » | 17-18. Prendendo più ec., inoltrandoci vieppiù per la ripa dell' Inferno, la qual racchiude in se. come in un sacco, tutti i peccati dell'universo. E dice dell'universo, non della sola terra, perchè vi stanno anche gli angeli rei. [] 19-20. Tante chi stipa ec chi, se non tu, stiva, ammassa laggiù tanti straordinari tormenti, ec. Viddi, e così veddi, si trovano anche nelle prose di allora. 1 21. Scipa, sciupa, guasta. 1 32-35. Come fa l'on-da ec. Nello stretto di Sicilia le onde che vengono dall' Ionio e quelle che dal Tirreno, spinte da opposti venti, si scontrano e si spezzano. ¶24. Edddi, giri a tondo, come nel ballo detto la ridda. ¶25. Troppa, numerosa: perchè l'a-varisia • più che tutte l'altre bestie ha preda • (Purg., XX, 41). Anche Virgilio, parlando delle Ombre degli avari: • Maxima turba est. • = (") Avari e prodighi. Pone qui insieme, come anche nel Purg., avarizia e prodigalità, perchè eccessi egualmente distanti dalla giusta misura dello spendere, siccom'egli stesso ac-cenna più sotto: «Che con misura nullo spendio ferci. » Oltracciò, questi due vizi sono spesso correlativi. Sallustio: « Largitio, avaritia vigebant. Alieni appetens, sui profu-sus.. Sua parvi pendere, aliena cupere.. —

E d'una parte e d'altra, con grand'urli
Voltando pesi per forza di poppa.
Percotevansi incontro, e poscia pur li
Si rivolgea ciascun, voltando a retro,
Gridando: Perchè tieni? e perchè burli?
Così tornavan per lo cerchio tetro
Da ogni mano all'opposito punto,
Gridandosi anche lor ontoso metro.
33
Poi si volgea ciascun, quand'era giunto,
Per lo suo mezzo cerchio, all'altra giostra.
Ed io, ch'avea lo cor quasi compunto,
Dissi: Maestro mio, or mi dimostra
Che gente è questa, e se tutti fur cherci
Questi chercuti alla sinistra nostra.
Ed egli a me: Tutti quanti fur guerci
Si della mente in la vita primaia.

Si della mente in la vita primaia,
Che con misura nullo spendio ferci.
Assai la voce lor chiaro l'abbaia,

Quando vengono a' duo punti del cerchio, Ove colpa contraria li dispaia. Questi fur cherci, che non han coperchio Piloso al capo, e papi e cardinali,

In cui usa avarizia il suo soperchio.

Ed io: Maestro, tra questi cotali

¶26 D'una parte gli avari, e d'altra i prodighi. ||27 Voltando, voltante, che voltava. Purg,XXIV, 125: « É vidi spirti per la fiamma andando. » Per forza di poppa, spingendo col petto. 28. Pur lì, verso il punto medesimo dello scontro. - Non ho creduto dover privare l'avverbio & del suo accento, come comunemente si fa; perciocche in tali casi la diminuzione dell'accento dipende dal magistero del poeta nel disporre l'intero verso, non può nè deve di-pendere da uno sfiguramento di parole. [ 30. Perchè tieni ? gridavano i prodighi agli avari; e questi a quelli: Perchè burli ? cioè, perché getti via? . Burlare, dice il Tommaseo, nell'antico senese valeva Gettare. E che parlino di lor colpa, non di lor pena, si ha chia-ramente nei versi 43 e 44. [ 32. Da ogni mano. I prodighi dalla destra de due Poeti, gli avari dalla sinistra (v. 39). Sempre a sinistra il peggio. [175]. Gridandosi ec., gridando di nuovo gli uni agli altri la solita ingiuriosa canzone. [175]. Per lo suo messo ec., rifacendo la già descritta metà del cerchio. - All'altra giostra, a correre per urtarsi nell'altro de'due opposti punti di scontro. § 36. Quasi compunto, pressochè tocco dalla pietà. Già per la cresciuta gravità del vizio è scemata in gran parte la compassion del Poeta. | 38-39. Se tutti fur cherci ec., se tutti furono cherici questi ch'io veggo avere la cherica. Vedeva in questo cerchio tante chieriche, che durava fatica a credervi altrettanti preti. | 40-41. Tutti quanti. Così quelli a destra, come quelli a sinistra. Fur guerci ec., pensarono così stortamente. Primaia, prima. | 49. Che con misura ec., che non fecero alla lor vita nessuna spesa con la debita misura; gli avari spesero sempre meno, i prodighi più del dovere \$\ 45\$. L'abbsia, lo manifesta ne' loro urli da cani. \$\ 44.45\$. A'duo panti ec., a' due capi del diametro. — Li dispaia, li disgiunge, ribattendoli in parti contrarie. | 46-47. Questi fur cherci ec , questi che

Dovre'io ben riconoscere alcuni, Che furo immondi di cotesti mali. Ed egli a me: Vano pensiero aduni: La sconoscente vita, che i fe sozzi, Ad ogni conoscenza or li fa bruni.

In eterno verranno agli due cozzi; 55
Questi risurgeranno del sepulcro
Col pugno chiuso, e questi co'crin mozzi,
Mal damo e mal tanar la monda pulcro

Mal dare e mal tener lo mondo pulcro Ha tolto loro, e posti a questa zuffa: Qual ella sia, parole non ci appulcro. 60

Or puoi, figliuol. veder la corta buffa De' ben, che son commessi alla Fortuna, Per che l' umana gente si rabbuffa: Chè tutto l'oro, ch'è sotto la luna,

E che già fu, di queste anime stanche 65 Non poterebbe farne posar una.

Maestro, dissi lui, or mi di' anche:
Questa Fortuna, di che tu mi tocche,
Cheè, che i ben del mondo ha si tra branE quegli a me: O creature sciocche, (che?
Quanta ignoranza è quella che v'offende!
Or vo' che tu mia sentenza ne imbocche.

a sinistra tu vedi co capi rasi, furono chierici. 48. Usa... il suo soperchio, spiega l'eccesso della sua forza. C. XIX, 112: « Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento. • Ed anche Cicerone diceva i sacerdoti del suo tempo e genus avarissimum . [52. Aduni, accogli nella tua mente. Purg. XV: 4 E più di dubbio nella mente aduno. » | 55-54 La sconoscente vita ec., gli stessi vizi, onde questi spiriti s' insozzarono in vita, li rendon ora irriconoscibili. — Sconoscente, disconoscente gli alti fini del vivere umano. abbietta. Anche il Giambullari: « La scono-scente vita ch' e' vissero, non merita memoria. — I, li: come già altra volta. Ed anche nel Par., Vil, 26: Al piacer che i move. . [ 55. Agil due cousi, a corzare insieme ne' due so-pradetti punti del cerchio. [ 56. Questi, gli avari. — Sepulcro. Latinismo usato anche in prosa. [ 57. Col pugno chiuso. Segno di lor vi-zio, dell' essere stati stretti di mano. — E questi, i prodighi, co' crin mossi: segno di aver, come si dice, speso fino i capelli. || 58-59. mai dare ec., prodigalità ed avarizia han tolto ad essi il mondo bello, cioè il paradiso. - Pulcro. Latinismo usato anche fuor di rima dal Pulci. § 60. Parele non ci appulero, non cerco di belle parole per mostrartelo, perchè tu stesso il vedi. Verbo probabilmente coniato da Dante, nè (ch'io sappia) accettato da alcuno. | 61. La corta buffa, la breve burla che fanno a chi ad essi applica l'animo. Buffa per Burla (onde nacque buffone) fu spesso usato dagli antichi, e un'altra volta da Dante nel C. XXII, v. 433. [63. Per che l'umana ec., po' quali gli uomini si acca-pigliano, vengono a zuffa. || 65. E che già fu. Il tempo e i casi ne han sottratto molto all'uso degli uomini. [] 66. Farne posar una, comperare il riposo ad una sola. [] 68. Di che tu mi tocche, della quale tu mi accenni. || 69, Che è. I poeti antichi usarono spesso, massimo ne' monosillabi, non far elisione. Avvertenza necessaria per ven leggere molti versi di Dante. - Tra branche, in sua piena balia. [ 72. Che

Colui, lo cui saver tutto trascende,
Fece li cieli, e diè lor chi conduce,
Si che ogni parte ad ogni parte splende,
Distribuendo ugualmente la luce:
Similemente agli splendor mondani
Ordinò general ministra e duce,
78
Che permutasse a tempo li ben vani
Di gente in gente e d'uno in altro sangue,
Oltre la difension de'senni umani;
Perchè una gente impera, ed altra langue,
Seguendo lo giudicio di costei,
Che è occulto, come in erba l'angue.
Vostro saver non ha contrasto a lei:
Ella provvede, giudica, e persegue
Suo regno, come il loro gli altri Dei.
Le sue permutazion non hanno triegue:

tu mia sentenza ec., che tu riceva sopra ciò la mia sentenza, come i fanciulli il cibo quando sono imboccati.— La Nidob., « che tutti mia sentenza imbocche. » || 74. E diè lor chi con-duce, ed a ciascun cielo prepose un coro di Angeli che lo conducessero, d'Intelligenze motrici. ¶ 75. Sì che ogni parte ec., cosicche ogni parte del cielo immateriale, ognuno dei nove cori angelici, splende ad ogni parte del cielo materiale, ad ognuna delle nove sfere. Veggasi, infatti, tutto il C. XXVIII del Paradiso. || 76. Distribuendo ec., distribuendo esso Iddio la sua luce con egual proporzione a' nove cori degli Angeli e alle nove sfere celesti; cioè maggior luce alla più vicina delle sfere, ugual-mente che al più vicino degli angelici cori. Par., XXVIII: «Tu vederai mirabil convenenza Di maggio a più, e di minore a meno, In ciascun cielo a sua Intelligenza. . | 78. General ministra, una Intelligenza angelica, che ne fosse amministratrice generale. | 79. A tempo, quand' ella giudicasse (v. 86) esserne il tempo. 80. Gente, nazione. — Sangue, stirpe. || 81. Oltre la difension ec., senza che l'umano senno, per quanto grande, potesse farvi difesa. Guido Cavalcanti, in una sua canzone, fa dire alla Fortuna: « Non fu, ned è uomo così scaltrito, Che avesse o possa avere Contra me mai podere. | 82. Perchè, per lo che, onde avviene che. | 84. Che è occulto. Ched è, leggono molti; alcuni, Che v'è: mossi dal rispetto dell'elisione. Ma gli antichi, com'è detto alla nota 69, non se ne curavano più che tanto. -L'angue, il serpente. Virgilio: « Latet anguis in herba.» | 85. Non ha contrasto, non può contrastare. | 86-87. Persegue Suo regne, continua ad esercitar la sovranità da Dio delegatale. — Gli altri Dei, le altre Intelligenze mo-trici; le quali, dice Dante medesimo (Conv., II, 5) • li Gentili chiamano Dei e Dee. • Ed anche le divine Scritture in più d'un luogo danno figuratamente agli Angeli il nome di Dei. 89-90. Recessità ec. Son tanti che debbon 'passare alla volta loro, che poco spazio resta a ciascuno di goder la fortuna. Cavalcanti: · Vera necessitate mel fa fare. » | 91. Posta in croce, svillaneggiata, bestemmiata. Plinio:

- Sola cum conviciis colitur. - || 92. Pur da celor ec., da quegli stessi che dovrebbero lodarla del suo giusto governo. Cavalcanti: • Non piasimate me, gente mal carca Di sozze cose e ...

Necessità la fa esser veloce; Sì spesso vien chi vicenda consegue. 90 Quest'è colei, ch'è tanto posta in croce Pur da color, che le dovrian dar lode, Dandole biasmo a torto e mala voce. Ma ella s'è beata, e ciò non ode: 95 Con l'altre prime creature lieta Volve sua spera, e beata si gode. Or discendiamo omai a maggior pièta; Già ogni stella cade, che saliva Quando mi mossi, e'l troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio all' altra riva Sovra una fonte, che bolle, e riversa 101 Per un fossato che da lei deriva. L'acqua era buia molto più che persa:

di sconcio operare... Chè 'l sommo Sir, che 'l mondo ebbe a creare, Non mi fa tor, ne dare Cosa ad alcuno senza giusta mossa: Ma è la nons au alcuno senza guasta mossa: ma e la mente dell'uom tanto grossa, Che comprender non può cosa divina. • ¶ 95. Voce, fama. ¶ 94. 8'è beata, godesi la sua perfetta beatitudine. • Nessuno dubita ch'elle (le Intelligenze motrici) non sieno piene di tutta beatitudine. • Conv. II. 5. ¶ 95. Prime creature. Gli Angeli furon la nyime della divina caraciani. 6 Angeli furon la prima delle divine creazioni. | 96. Velve sua spera, volge la sfera a lei commessa de' beni mondani. — Questa teorica della Fortuna, in cui comunemente si vede non più che un ghiribizzo poetico, è parte integrante del poema, e frutto di convincimento profondo. L'universo, per Dante come per tutti i dottori cattolici del suo tempo, è da Dio governato parte immediatamente, parte per mezzo de'suoi ce-lesti ministri. Immediatamente Egli governa il solo Empireo, gli altri nove cieli col ministero dei nove cori degli Angeli: e di questi e di quello il Poeta tratta ampiamente nella terza sua Cantica. Poteva egli tacer della terra, per la quale scriveva ? Ma la terra, per esser manco nobile, non potrebbe in cosiffatto sistema supporsi governata direttamente da Dio, anzi neppure da tutto un coro di Angeli. Bastera dunque una sola celeste lutelligenza a girar que-sta, che alle nostre povere menti par tanto difficile, ruota delle terrene vicende: e sarà quella stessa che i Gentili un tempo e i volgari tuttodi chiamano Fortuna. E che potesse bastare, lo aveva già, tutt' altro che poetando, detto Sant'Agostino, De civ. Dei, V: « Quelle cause che si dicon fortuite, onde altresi la Fortuna ebbesi il nome, noi le diciamo latenti, e le rechiamo alla volontà o dello stesso Iddio o di qualsivoglia altro Spirito. • § 97. A maggior pièta, in più miserabile luogo. | 98. Cade, volge al tramonto. È meszanotte passata. Æn., VIII: « Primisque cadentibus astris. » | 99. E'l troppo star si vieta. Nella considerazion de' vizi non dee la mente fermarsi di soverchio, ma sol quanto basti a conoscerne la bruttezza e detestarli. Non cosi la intendono molti romanzieri moderni: ed è gran danno. | 100. Bicidemme il cerchio ec., attraversammo il cerchio infino all'altra ripa, cioè a quella che chiudeva il cerchio seguente. | 101-102. Sovra una fonte ec., venendo sopra a una fonte che sorge in bolle dal masso e versasi giù, formando un fossato, un piccol torrente | 103. L'acqua era buia ec. Per

E noi in compagnia dell' onde bige 104 | Entrammo giù per una via diversa. Una palude fa, c'ha nome Stige, Questo tristo ruscel, quand' è disceso Appiè delle maligne piagge grige. Ed io, ch' a rimirar mi stava inteso, Vidi genti fangose in quel pantano ('), Ignude tutte e con sembiante offeso. Questi si percotean, non pur con mano, Ma con la testa e col petto e co' piedi, Troncandosi co' denti a brano a brano. Lo buon Maestro disse: Figlio, or vedi L'anime di color cui vinse l'ira:

Ed anche vo' che tu per certo credi,

esser fangosa rifletteva pochissimo di quel rossastro barlume d'inferno. Abbiamo già visto, il perso esser eclore misto di purpureo e di nero. 🛮 105. Giù, nel quinto cerchio. — Diversa da quella che facevan l'onde, delle quali andavamo in compagnia; cioè, dalla via retta. I Poeti divertirono a sinistra. | 106. Stige. Attinge anche qui dalla mitologia, e particolartinge anche qui dalla mitologia, e particular-mente da Virgillo. Kn. VI: «Stygiamque pa-ludem, Dii cuius iurare timent et fallere nu-men.» || 408. Delle maligne ec., delle infette ripe di color ferrigno, per le quali vien giù. || 409. Inteso, intento. — (\*) Iracondi. — || 414. Offeso, disformante dall'ira. Amm. Ant. « Tanto e nell'ira il turbamento d'entro, che di lei sèguità il disformamento di fuori. » || 417. Oredi, creda. Terminazione condannata poi da' grammatici; ma allora (giova rammentarlo) parlare in grammatica s' intendeva in tatino. La lingua del trecento stavasi contenta al nome di volgare. • = (\*\*) Accidiosi. = | 118. Ha, è, sta. Sotto quest'acqua se ne stanno a penare gli accidiosi. Come sopra pose insieme gli avari e i prodighi, perchè distanti egualmente dal giusto mezzo, così ora fa degli iracondi e degli cinente questo cerchio, e il mezzo (con l'e accidiosi. È l'ira eccesso di sensibilità; l'accidia, difetto: una parola fa saltare l'iroso; [1 accidioso di tutto s'attrista, ma per nulla si muove. [1 19. Pallular, sorgere in bolle. — Al ingozavano la loro parte. [1 30. Al dassesso,

Che sotto l'acqua ha gente che sospira ("), E fanno pullular quest' acqua al summo, Come l'occhio ti dice u' che s'aggira. Fitti nel limo dicon: Tristi fummo Nell' aer dolce che dal Sol s'allegra,

Portando dentro accidioso fummo: Or ci attristiam nella belletta negra. Quest'inno si gorgoglian nella strozza, Chè dir nol posson con parola integra.

Così girammo della lorda pozza Grand' arco, tra la ripa secca e'l mézzo, Congliocchivoltia chi delfango ingozza: Venimmo appiè d'una torre al dassezzo.

non oscuro gli onor summi ec. . | 120. U'che, dove che, ovanque. | 121-122. Tristi fummo ec., il sorriso della natura non potè mai serenare la nostr'anima trista. Non ancora la malinconica inerzia s' era nobilitata con lo straniero titolo di sentimentalismo. - Dal Sol, mercè del Sole. Boccaccio: « Ombroso da molti alberi » Il solo cod. Stuard., del Sol. [] 123. Accidiose fummo. San Tommaso avea detto l'accidia essere « vaporationes tristes et melancholicæ.» Fummo, fumo; anche in prosa. | 124. Belletta. Propriamente, la posatura che fanno le acque torbide. | 125. Inno. Ironicamente. Si gorgoglian nella strossa. Varchi, Ercol.: Quando uno barbugliando si favella in gola, di maniera che si sente la voce, ma non le parole, s'usa il verbo gorgogliare. » Ma qui, per lo stare gli accidiosi sott acqua, è più proprio che mai. | 126. Nol possen ec. Perche impediti dall' acqua ch' essi, volendo parlare, ingozzano. — Integra, intera (lat. integra). [i 27-128.

Della lorda possa ec., gran parte della circonferenza di quella laguna. — Tra la ripa ec., tenendo nostro cammino tra l'asciutta ripa ricignente questo cerchio, e il mezzo (con l'e stretto e il z aspro), il fradicio del padule. Il 129, A chi ec. Anche gl'iracondi, che soli eran visibili, in quel loro gran tempestare ne summe, nella superficie, Ariosto, XXII, 2: « Io | da ultimo; locuzione allora comune.

### CANTO OTTAVO.

Tragit tati da Flegias i due Poeti trovano nell'interiore circuito dello Stige i superbi, tra quali Filippo Argenti, impantanati anch'essi, e straziantisi tra loro. Sbarcano alla porta di Dite: ma respinti da' demonii, aspettano aiuto dal Cielo.

Io dico seguitando, ch'assai prima Che noi fossimo al piè dell'alta torre, Gli occhi nostri n' andar suso alla cima,

4. Io dice seguitando. Anche l'Ariosto in principio del c. XVI: . Dico, la bella isteria ripigliando, ec. . § 4. I, ivi. Franc. da Barberino: Ed una scritta i metti. . Corrisponde all'y de Francesi. | 5. Render cenno, risponder con simigliante cenno. || 6. Tanto, che ec., tanto da luagi, che appena quel secondo cenno era vi-

Per due fiammette che i vedemmo porre, Ed un' altra da lungi render cenno Tanto, che appena il potea l'occhio torre.

Dite • (v. 68), nella qual Dante è per entrare, tutto presenti l'immagine di ben munita terra, finge due torri, una alla riva esterna dello Stige, l'altra all'interna (c. IX, 36), guardate da diavoli. Quando giungono anime, la torre di simigliante cenno. || 6. Tanto, che ec., tanto da qua pone tanti lumi quante elle sono; quella lungi, che appena quel secondo cenno era vi-sibile. — Acciocche nella «città che ha nome la barca a levarle Virgilio, imitato qui libeEd io rivolto al mar di tutto il senno Dissi: Questo che dice? e che risponde Quell'altro foco? e chi son quei che 'l fen-Ed egli a me: Su per le sucide onde (no? Già scorgere puoi quello che s' aspetta, Se il fummo del pantan nol ti nasconde. Corda non pinse mai da sè saetta, Che sì corresse via per l'aere snella, 14 Com' io vidi una nave piccioletta Venir per l'acqua verso noi in quella, Sotto il governo d'un sol galeoto, Che gridava: Or se' giunta, anima fella! Flegiàs, Flegiàs, tu gridi a vuoto, Disse lo mio Signore, a questa volta: 20 Più non ci avrai, se non passando il loto. Quale colui che grande inganno ascolta Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca, Tal si fe' Flegiàs nell'ira accolta. Lo Duca mio discese nella barca, E poi mi fece entrare appresso lui, E sol, quand'i' fui dentro, parve carca. Tosto che 'l Duca ed io nel legno fui, Secando se ne va l'antica prora Dell'acqua più che non suol con altrui. Mentre noi correvam la morta gora, Dinanzi mi si fece un pien di fango (\*),

E disse: Chi se' tu che vieni anzi ora? ramente da Dante, mette una sola torre al-l'entrata di Dite: « Stat ferrea turris ad auras. . | 7. Al mar di tutto il senno, a Virgilio. L'entusiasmo del discepolo non trova espressione che basti | 8. Queste, questo porre di qua due fiammette. | 11. Quello che s'aspetta, ciò che dietro tai segnali ha da venire. | 12. Il fummo del pantan, la folta nebbia dal pan-tano esalata (c. IX, 6). ¶ 13. Corda di arco. — Pinse, spinse. Æn., XII: « Non secus ac nervo per nubem impulsa sagitta. » | 16. In quella, in quello stante. || 17. Galecto, galectto; che propriamente è remator di galea, ma qui figuratamente di qualunque nave. «I poeti toscani (scrive il Varchi nell'Ercol.) e massimamente Dante, seguitando le figure così de'Greci come de'Latini, levano talvolta dalle dizioni una consonante. » Così nello stesso Dante Baco, affige, fust, per Bacco, affage, fusat; e simigliant in altri. ¶ 48. Anima fella. Parla ad un solo, forse perché si accorge che l'altro è vivo. ∥ 19. Flegias. Da φλίγω, hrucio. Bruciò il tempio di Apollo, per vendetta dell'aver questi fatta la sus ficili caratida media di Escaleria. sua figlia Coronide madre di Esculapio. - Anche Virgilio lo pose nel suo Inferno; ma la faccenda del traghettar le anime è invenzione di Dante. | 20. A questa volta, questa volta. | 21. Più non ci avrai ec., non ci avrai in tuo potere più tempo di quello che metteremo a passare la stigia palude, § 24. Accolta, con-cepita, spiegano tutti; ma sarebbe poco a pro-posito. Pare a me che qui mell'ira accolta assai meglio possa intendersi . Nel raccogliere a sè, Nel comprimer ch'el foce, l'ira sua. § 27. Parre carea. Per lo peso del corpo di Dante. § 30. Cen altral, con le ombre che, per esser vantit, non sogliono punto aggravaria. § 31. La merta gera, la parte affatto stagnante dello Stige: per distinguerla da quella, la cui superficie

Ed io a lui: S' i' vegno, non rimango;
Ma tu chi se', che si sei fatto brutto?
Rispose: Vedi che son un che piango.
Ed io a lui: Con piangere e con lutto,
Spirito maledetto, ti rimani,
Ch'io ti conosco, ancor sie lordo tutto.
Allora stese al legno ambe le mani: 40
Per che'l Maestro accorto lo sospinse,
Dicendo: Via costà con gli altri cani.
Lo collo poi con le braccia mi cinse,
Baciommiil volto, e disse: Almasdegnosa,
Benedetta colei che in te s'incinse.

Quei fu al mondo persona orgogliosa;

Benedetta colei che in te s'incinse. Quei fu al mondo persona orgogliosa; Bonta non è che sua memoria fregi: Così è l'ombra sua qui furiosa.

Quanti si tengon or lassù gran regi, Che qui staranno come porci in brago,50 Di sè lasciando orribili dispregi! Ed io: Maestro, molto sarei vago

55

Di vederlo attuffare in questa broda, Prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: Avanti che la proda

Ti si lasci veder, tu sarai sazio: Di tal disio converrà che tu goda. Dopo ciò poco, vidi quello strazio Far di costui alle fangose genti,

Che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. 60 pullulava (c. VII, 119). — Il Poeta divide la larghezza dello Stige in tre zone concentriche, le quali i topografi antichi con molta proprietà chiamano circuizioni, sebbene con poca esat-tezza ne contino due. La prima è quella in cui Dante, dalla riva, ha visto gl'iracondi al som-mo dell'acqua, ed ha inteso gli accidiosi es-sere al fondo. La seconda, nella quale adesso ei si trova, è deputata a'superbi. La terza, in cui tra non guari giugnerà (v. 76), serve propriamente di fossata alla città di Dite, e nello stesso tempo forse di ricettacolo agli invidiosi nota ultima a questo Canto.) == (\*) Superbi. = 33. Che vieni ansi ora, che, essendo ancor vivo, vieni prima del tempo. || 35 Sei fatto brutte, sei bruttato, lordo tutto di fango (v. 39 . || 36. Son un che piange. Non vuole il superbo nominarsi, vergoguando del suo stato. | 59 Ancer, ancorche: anche in prosa. E così pure sie per sii. | 42. Via costà con gli altri cani, tornatene a star giù in cotesto fango co'tuoi compagni di rabbia. Propria de cani è la rabbia; onde in proverbio: . Stia la rabbia tra'cani. . | 44. Sdegnesa, piena di quello sdegno, che dal Tasso è poeticamente chiamato «Guerrier della ragion feroce. » | 45. In te, di te. Rammenta l'evangelico « Beatus venter qui te portavit. » 47. Bontà ec., nessuna buona qualità onora a sua memoria. | 49. Quanti si tengon ec. ll Bianchi, persuaso che in questo Canto si se-guiti a trattar dell'ira, non potea non sentire la poca opportunità di questa esclamazione. Ma come mai ne egli ne tanti altri non s'accorsero, che Dante è passato a trattar della superbia? # 50. In brage, nel loto. Orazio: a Amica luto sus. » # 51. Lasciando nel mondo. | 55-56. Che la preda ec., che tu giunga a vista della riva. | 58. Dopo ciò poco, poco dopo ciò detto. - Quello strazio, tale strazio. | 59. Alle, dalle.

Tutti gridavano: A Filippo Argenti. Lo fiorentino spirito bizzarro In si medesmo si volgea co'denti. Quivi I lasciammo, chè più non ne narro: Ma negli orecchi mi percosse un duolo, Perch'io avanti intento l' occhio sbarro. Lo buon Maestro disse: Omai, figliuolo, S' appressa la città c' ha nome Dite, Co' gravi cittadin, col grande stuolo. Ed io: Maestro, già le sue meschite Là entro certo nella valle cerno Vermiglie, come se di fuoco uscite Fossero. Ed ei mi disse: Il foco eterno, Ch'entro le affoca, le dimostra rosse, Come tu vedi, in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, Che vallan quella terra sconsolata: Le mura mi parea che ferro fosse. Non senza prima far grande aggirata, Venimmo in parte, dove il nocchier forte, Uscite, ci gridò, qui è l' entrata.

Io vidi più di mille in sulle porte

Dal ciel piovuti, che stizzosamente

[] 61. A Filippo Argenti, addosso a Filippo Argenti. Fu molto ricco é potente uomo della nobil famiglia de' Cavicciuli Adimari: « di grande burbanza (nota l'Ottimo) e di molta spesa, di poca virtute e valore. • Vogliono che fosse soprannomato Argenti dall'uso ch' egli ebbe di far ferrare i suoi cavalli di argento: ferris argenti ferrari fecit, . dice il Postill. Caet. Si oppose costantemente al ritorno dell'esule Poeta: e ciò perchè « uno fratello di messer Filippo godè i beni di Dante. » Chios Dant. | 62. Bissarro, stizzoso. | 63. In sè medesmo ec., mordeva sè stesso per la rabbia | 64. Chè, sicché. || 65. Un duolo, un doloroso gridio. || 66. Avanti intento l'occhio sbarro, spalanco gli occhi, intendendoli innanzi, fissandoli nella direzione di quel suono. — Per sola curiosità, gli occhi si aguzzano (c. XV, 20); la curiosità mista di spavento li sbarra. Così lo stile, in mano ai sommi, diventa pennello. | 68. La città c' ha neme Dito. Dite, ch'è quanto dir ricco, i Latini dissero e Plutone e tuttoquanto l'infernal suo regno, per essere i preziosi metalli riposti nelle viscere della terra. Ma Virgilio divise l'Inferviscere della terra. Ma Virgilio divise l'Infer-no in una specie d'immensi sobborghi e nella città propriamente di Dite, dentro la quale restrinse i veri scellerati. Alla qual divisione uniformandosi Dante, anch'egli il nome di Dite, da lui trasferito a Lucifero (c. XXXIV, 20), applica alla sola metà inferiore dell' Inferno. alla quale similmente da forma di città munita di fosse, di mura e di torri; e in questa egli rinchiude coloro i quali non per umana fragilità peccarono, siccome i dannati dei cerchi di fuori, ma per propria loro malizia. 69. Co'gravi ec. Credo che per gravi cittadisi di Dite intenda i crudeli demonii; per grande stuoto, gl'infiniti dannati. 70. Le sue meschite, le sue torri, somiglianti nella forma (e forse intende che ancora nell'empietà) alle mosches de maomettani. Anche il Tasso. Ger , Ill, 14 : Tracan supplici e mesti alle meschite. 171. Certe, con certezza, distintamente. - Cerne,

E'l savio inio Maestro fece segno Di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno, E disser: Vien tu solo, e quei sen vada, Che si ardito entrò per questo regno. Sol si ritorni per la folle strada: Provi, se sa; chè tu qui rimarrai, Che scorto l'hai per si buia contrada. Pensa, Lettor, s' i' mi disconfortai Nel suon delle parole maledette; Ch' i' non credetti ritornarci mai. O caro Duca mio, che più di sette Volte m' hai sicurtà renduta, e tratto D'alto periglio che incontra mi stette, Non mi lasciar, diss' io, così disfatto; E se l'andar più oltre c' è negato, Ritroviam l'orme nostre insieme ratto. E quel Signor, che li m'avea menato, Mi disse: Non temer, che il nostro passo Non ci può torre alcun; da tal n'è dato:

Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso

Dicean: Chi è costui, che senza morte

va per lo regno della morta gente?

scerno, vedo (lat. cerno): anche in prosa. § 74. Le affeca, le arroventa. § 76. Basso inforne. A distinzione dell'alto, ch'è tutto il difuori di Dite | 76. Par, finalmente. — All'alte fesse. Che sono l'ultima delle tre zone dello Stige, delle quali è detto nella nota 31. | 77 Vallan, circondano: da vallo (lat. vallum). | 78. Che ferro fosse, che fossero di ferro. Discordanza attica, · la chiama il Venturi; e il Tommasèo, · gentile sconcordanza. • | 80 Forte, fortemente. Doveva gridar forte per essere inteso in mezzo al vociare di migliaia di diavoli (vv. 82-85). V'ha chi, ritenendo che bastasse il gridare (v. 81), crede che forte sia aggiunto dato all'infernale nocchiero che aveva con miracolosa forza solcate in poco d'ora molte miglia di palude. | 83-83. Io vidi più di millo ec., io vidi in sulle porte di Dite più di mille di quegli angioli che per il loro peccato piovvero colaggiù dal cielo. | 88. Chiusero, repressero. | 91. Per la felle strada, per la strada fellemente da lui percorsa. E cost era a primo aspetto sembrata anche a Dante: • Temo che la venuta sempratu ancus a Danet. I camb out it tor-non sia folle. • (c. II, 55). § 92. Provi di tor-nare. — Se, sa, à suo senno, quanto e' vuole, Ved. Vocab., v. Sepere § Se iu sei. § 95. Hel suem, nell'udire il suono. | 96. Ch' l'non credetti ec., dappoiche mi fu avviso di non aver mai più a tornare in questo mondo. | 97 98. Più di sette ec. Otto ne conta il Tommaseo dalla selva fin qui: « Nella selva delle fiere; poi quando sciolse i suoi dubbi; poi quando lo prese per mano all'entrar della porta; poi juando rispose alle grida di Caronte, di Minos, di Pluto, di Flegias; e quando gli rese ragione dell'improvviso pallore all'entrare nel Limbo. | 99. Che incontra mi stette, che mi occorse, che io dovetti affrontare | 100. Cesì disfatte, a così certa rovina, perdizione. | 102. Bitro-Viam ec., rifacciamo prestamente insieme il già fotto cammino. Il 106. Da tal n'è date, tanto polente è chi ce lo concede; cioè, Iddio. Petrarca: • Ma miracol non è: da tal si vuole.»

Conforta e ciba di speranza buona, Ch' i' non ti lascerò nel mondo basso. Così sen va, e quivi m'abbandona

Lo dolce padre, ed io rimango in forse; Chè 'l no e 'l sì nel capo mi tenzona. Udir non pote' quello ch'a lor porse: 112 Ma ei non stette là con essi guari,

Che ciascun dentro a pruova si ricorse. Chiuser le porte que' nostri avversari Nel petto al mio Signor, che fuor rimase,

E rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase

| 111. No, non riuscirà; sì, riuscirà. - Nel cape mi tenzona, sono a contrasto nella mia mente. Fu questo bel modo di Dante, come tanti altri, imitato dal Petrarca: « Vivomi intra due, Nè si ne no nel cor mi sona intero. . 112. Porse, disse. || 114. A prueva, a gara. — Si ricerse, si torno correndo. || 117. Bari, lenti. 118. Rase, prive | 119. Dicea ne' sospiri, sospirava in modo che veniva a dire. Tasso: « E coi pensieri suoi parla e sospira. » | 120. Chi m'ha negate ec., or può egli essere che tanto vil genta m'abbia negato l'ingresso di Dite? - Le delenti case. En , VI: • Tristes sine sole domos. . [ 123 Qual ec , chiunque sia che di dentro si opponga al nostro entrare. giri. Proprio delle pattuglie di guardia alle mura assediate. | 195 A men segreta porta. Cioè alla porta dell'Inferno, tanto men giù che non questa di Dite. - Suppone il Poeta che, opponendosi i diavoli all'entrata di Cristo liberatore nel Limbo, egli ne sconticcasse le porte; le quali d'allora in poi rimasero senza serrame. La Chiesa, nel Sabato Santo: . Hodie portas mortis Salvator noster disrupit. • 1127. Vedestù, vedesti tu. - La scritta morta, l'inscrizione di morte eterna: « Per me si va ec. » | 128. Di qua da lei, varcata la detta porta. -Discende l'erta, viene a questa volta giù per la ripa infernale. || 129. Senza scorta, senza aver, come te, bisogno di scorta. || 150. Tal, un così potente soccorritore. Ved. nota 85 al C. seguente. - La terra, la città di Dite. qui de peccati particolarmente detti mortali, e che Dante comprende sotto il general nome d'incontinenza: di qui innanzi, egli stesso ci dice (C. XI) che tratterà di que peccati anco più gravi, da lui compresi nel genere della malizia. Ma i peccati mortali son setto, ed il l'oeta non ha parlato che di sei. Della pena dell'invidia neppure un cenno finora, nè mai più per tutto l'Inferno. Eppur ei non era uomo da lasciarsi sfuggire una parte tanto importante della sua materia; e nel Purgatorio, appunto

D' ogni baldanza, e dicea ne' sospiri : Chi m'ha negate le dolenti case? 120 Ed a me disse: Tu, perch' io m'adiri,

Non sbigottir, ch' io vincerò la pruova, Qual ch'alla difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotanza non è nuova,

Che già l'usaro a men segreta porta,125 La qual senza serrame ancor si trova.

Sovr' essa vedestù la scritta morta: E già di qua da lei discende l'erta. Passando per li cerchi senza scorta, Tal, che per lui ne fia la terra aperta. 130

tra la superbia e l'ira, tratta dell'invidia per due interi Canti. La sentenza del Balbo, che l'invidia abbia ad intendersi punita general-mente nel 7º e 8º cerchio dell'Inferno, è assurda, non vedendosi come all' invidia possa essenzialmente ridursi alcuna delle colpe in detti cerchi punite. simonia, ruffianesimo, divinazione, ec. Proprio luogo degli invidiosi, nell'Inferno dantesco, è fuor di dubbio lo Stige; e Pietro di Dante, che potette averlo udito dal padre, lo afferma dicendo che questi nella palude Stige fingit puniri apparenter iracundos et superbos, et non apparenter et occulte accidiosos et invidos: anzi lo accenna Dante medesimo nel v. 67 dell'XI dell'Inferno dove sotto la designazione di quei della palude pingue comprendo i puniti per quattro de' peccati mortali, cioè anche gl'invidiosi. Resterebbe solo da considerare qual parte dello Stige più si convenga a costoro. Alcuni tengono per la terza zona o circulzione di quel-lo (vedi nota 34); ma queste acque non paiono veramente destinate dal l'oeta ad altro che a servir di fossata alla città di Dite (vv. 76, 77) non facendo egli segno di pur sospettare che ossero abitate. Più sono quelli che avvisano fche come gli accidiosi sono certamente puniti nel primo giro della palude al disotto degli iracondi, così gli invidiosi debbano confinarsi nel secondo giro disotto a'superbi; ed ultimo Isidoro Del Lungo ha sostenuto quest'avviso nella Nuova Antologia (Aprile 1873) con argomentazione assai concludente. Considerata ogni cosa, e specialmente la relazione di contrari tra due peccati della superbia e dell'invidia, che non guari differisce da quella già notata tra l'ira e l'accidia (nota 18 al C. VII), io mi accosterei volentieri a questa opinione. Invidia, infatti, non è nel fondo che difetto di stima di sè e delle proprie cose, come superbia n'è l'eccesso. Ma gli è sempre una congettura; e rimarrà in questa come in ogni altra ipotesi, da spiegare il silenzio del Poeta circa un punto di tanta importanza.

#### CANTO NONO.

Un Messo celeste apre a' Poeti le porte di Dite: dov'essi entrati, veggono nel sesto cerchio d'inferno puniti gli eretici entro tombe roventi.

Quel color che viltà di fuor mi pinse. Veggendo 'l Duca mio tornare in volta,

1-3. Quel color ec., quel pallido colore che la paura mi spinse sul volto allorche vidi tor-nare indietro Virgilio, fu cagione che, avendo esso Virgilio conosciuto da quello il mio sco- il pallore di Dante fece più presto ricomporte raggiamento, più presto ristringesse dentro, re- a serenità il volto di Virgilio. — Comunemente

Più tosto dentro il suo nuovo ristrinse. Attento si fermò com' uom che ascolta:

primesse il suo suovo colore, il ressore testè cagionatogli dallo sdegno (C VIII, 121) di vedersi così maltrattato da' demonii. In somma,

Chè l'occhio nol potea menare a lunga Por l'aer nero e per la nebbia folta. 6 Pur a noi converrà vincer la punga,

Cominciò ei, se non.... tal ne s'offerse.
Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga!
Io vidi ben sì com'ei ricoperse

Lo cominciar con l'altro che poi venne,

Che fur parole alle prime diverse.

Ma nondimen paura il suo dir dienne,
Perch' io traeva la parola tronca

Forse a peggiorsentenza ch'ei non tenne. In questo fondo della trista conca Discende mai alcun del primo grado,

Che sol per pena ha la speranza cionca? Questa question fec io. E quei: Di rado Incontra, mi rispose, che di nui

Facciail cammino alcun, per quale io va-Ver è ch'altra fiata quaggiù fui, (do. Congiurato da quella Eriton croda,

Che richiamava l' ombre a' corpi sui. 24 Di poco era di me la carne nuda,

Ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro Per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso loco e 'l più oscuro,

pinse è inteso per dipinse; ma la corrispon-denza tra di fuor mi pinse e il dentro ristrinse del v. 3, mi fa preferir l'interpetrazione di spinse. § 5. Bol potes ec., non potes servirgli a vedere in distanza. § 5. La nebbla felta. C. VIII, 12: « Il fummo del pantan. » § 7. La punga, questa pugna, questo contrasto. Punga per pupus fu comune agli antichi; come si vede pe' vari esempi di prosa, addotti dalla Crusca. || 8. 86 non.... ec. Volea dire: « se non è vana la mia fidanza; • ma temendo che questo modo di dire crescesse paura al compagno, s'interruppe, e correggendosi disse: Tal ne s'offerse, cioè: «voglio dir che la vinceremo a ogni modo, perchè Beatrice, la qual ci si offerse ad aiuto, è tale, che non ci può venir meno. » | 9. Tarda a me, io desidero forte. | 10-11. Ricoperse ec., ammendò la cominciata frase di dubbio con le soggiunte parole di sicurezza. [ 13. Dienne, diede a me. Parla di se in plurale (se, a noi): modo latino oggidi molto in uso. | 14-15. Traeva ec., davo a quel suo mezzo parlare compimento forse peggiore che non gli avrebbe dato egli stesso. Dante faceva ragione che Virgilio avesse voluto dire: « Se non vinceremo, guai a noi. • | 16. Trista conca, infernal cavità. 17. Del prime grado, dal primo cerchio d'Inferno, che abbiam visto essere il Limbo. | 18. Che sel per pena ec., dove sola pena è il non avere speranza alcuna di grazia. C. IV: « Sol di tanto offesi, Che senza speme vivemo in disio - Cienca, troncata. | 20 21. Incontra, avviene — Che di nui ec., che alcuno di noi abitatori del Limbo faccia il cammino, pel quale ora io vado con te | 25. Congiurato, scongiurato. — Briton. Di Eritone, famosa maga di Tessaglia, narra Lucano (Phars, VI) essersi valuto Sesto Pompeo per intendere il fine delle guerre tra suo padre e Cesare. - Cruda. . Viveva in caverne; usava tra le sepolture. Lucano la chiama fera, effera, trislis. » Tommaseo. 121. Bui, loro. | 25. Di poco cc.. da poco tem-

E 'l più lontan dal ciel che tutto gira: Ben so il cammin; però ti fa securo. 80 Questa palude, che 'l gran puzzo spira,

Cinge d'intorno la città dolente, U' non potemo entrare omai senz'ira, Ed altro disse, ma non l' ho a mente; Perocchè l'occhio m'avea tutto tratto Vèr l'alta torre alla cima rovente, Ove in un punto furon dritte ratto

Ove in un punto furon dritte ratto
Tre furie infernal di sangue tinte,
Che membra femminili avieno ed atto;
E con idre verdissime eran cinte:

Serpentelli e ceraste avean per crine,
Onde le flere tempie erano avvinte.
E quei, che ben conobbe le meschine

Della regina dell' eterno pianto, Guarda, mi disse, le feroci Erine. Questa è Megera dal sinistro canto;

Quellà, che piange dal destro, è Aletto; Tesifone è nel mezzo: e tacque a tanto. Coll' unghie si fendea ciascuna il petto; Batteansi a palme, e gridavan si alto, 50 Ch' i' mi strinsi al Poeta per sospetto.

po io aveva abbandonato il mio corpo, ero morto. Æn., XII: « Corpus spoliatum lumine;» e Ovidio, Met. II: « Corpus inane anime. »— Finge ch'Eritone sopravvivesse a Virgilio: cosa naturalmente possibile. || 26. Dentre a quel mure. Addita il muro della città di Dite. 127. Del cerchie di Giuda. Dante immagina ché la maga avesse avuto bisogno di un de'traditori puniti nella Giudecca, ultimo cerchio del-l'Inferno, e che a trarnelo si fosse valuta di Virgilio, per mostrar come questi fosse pratico di tutto quanto l'infernale viaggio. [] 29. Dal ciel che tutto gira, dal cielo detto Primo Mobile, « che tuttoquanto rape L'alto universo seco » (Par., XXVIII, 70). | 33. Sens'ira, con le buone. || 35-36. Perocchè l'occhie ec., perchè una sensazione ricevuta per gli occhi, avea rivolta tutta la mia attenzione verso l'alta torre dalla cima rovente. Questa è la torre, da cui Dante vide render cenno all'altra ch'ei trovò all'opposta riva dello Stige. Ved, nota 6 al c. Vill. [ 37. In un punto ec., tutt' e tre nel medesimo punto drizzaronsi di subito. [ 39. Aviene, avevano. — Ed atto, ed anche ogni loro atto era di femmine. § 40 Bran cinte. In-tendi nella vita, perchè della testa parla appresso. • Gli parve che le loro cinture fussono di serpenti • Chios. Dant. | 41. Ceraste. Franco Sacchetti: « Cerasta è un serpentello che ha alla testa due cornicelle nere. . E da ciò il nome, che in greco significa cornuta. | 43. Quei, Virgilio. — Le meschine, le ancelle. Boccaccio: «Le meschine, cioè le damigelle.» Anche nel c. XXVII, 115, usa meschini per servi. Vocabolo proprio del francese antico; come si vede dagli esempi che ne registra il Dufresnes. [[ 44. Della regina ec., di Proserpina. Ved nota al v. >0 del c. seg. || 45. Erine, Erinni; che in greco è quanto dire *vendicalrici* : nome dato dagli antichi alle Furie. | 48. E tacque a tante, e ciò detto, si tacque. | 50. A palme, con le palme delle mani. | 51. Sospetto ra. Nello stesso senso l'usa nel c. XXII, 427.

Venga Medusa, si 'l farem di smalto (Gridavan tutte riguardando in giuso); Mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso Che se il Gorgon si mostra, e tu'l vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso. Così disse il Maestro; ed egli stessi Mi volse, e non si tenne alle mie mani, Che **con le sue ancor non mi chiudess**i. O voi, ch'avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto il velame degli versi strani. 63 E già venia su per le torbid' onde Un fracasso d'un suon pien di spavento, Per cui tremavano ambedue le sponde ; Non altrimenti fatto che d'un vento Impetuoso per gli avversi ardori,

152. Sì 7 farem di smalte, che così noi lo petrificheremo. | 53. In giuso, giù nell' interno della torre, onde le Furie chiamavano a sè Medusa. | 54. Mal non vengiamme ec., male facemmo a non vendicare (anticamente vengiare, franc. venger) in Teseo l'assalto dato a queste mura, quando si provò di rapirne Proserpina. - Tutte coteste finzioni della greca mitologia sono da Dante ritenute come fatti. Ved. nota al v. 80 del c. X. § 55. Tien le vise chiuse, copriti gli occhi (v.74) con le mani (v. 89). | 56. Il Gorgon, il capo di Medusa, che fu la più celebre delle tre sorelle Gorgoni. La vista di quel capo, secondo i mitologi, impietrava la gente. — Anche il Poliziano, St. 11, 28, chiama il capo di Medusa (I Gorgone, dicendo di Minerva «Che I casto petto col Gor-gon conserva.» (57. Mulla ec., impossibil sarebbe il più ternare al mondo: bel modo ellittico, proprio di nostra lingua. G. XXII, 148: « Di levarsi era niente. » Similmente il Petrarca: «Del riposo è nulla. • | 58. Egli stessi. I Deputati alla corresion del Decamerone, nell' Annot. 40: • Per una cotal proprietà si dice egli stessi qualche volta, che per l'ordinario si direbbe egli stesso; ma non si direbbe già esso stessi o quello stessi. || 59. Nen si tenne, non si stette contento. || 60. Nen mi chiudessi, non mi coprisse gli occhi. Della terminazione in i, ved. nota 64 al c. IV 61-63. O voi, ch'avete ec. Gl'intelletti de co-mentatori, che circa le allegorie non sogliono mostrarsi i più sani del mondo, sottilizzano qui variamente, ma invano. Per me, se le Furie difendono la città di Dite come cosa loro propria, esse non possono rappresentare che il contenuto di quella. Contenuto di Dite è la malisia, il triforme amore del male, di cui si ragiona di pro-posito nel XVIII del Purgatorio: le tre Furie dunque sono figure delle tre forme che, secondo Dante, prendono l'amore del male. Quanto al Gorgone, è generalmente ammessa l'interpretazione del Boccaccio, che si figuri in esso l'amore de' beni mondani, l'affetto alle cose temporali, che impietra l'uomo, cioè lo rende indifferente per il bene dell'anima. Sicchè la dottrina che a' asconde si ridurrebbe in sostanza alle seguenti parole dello stesso Boccaccio: « la ragione il fece volgere (Dante) in altra parte che in quella donde dovea mostrarsi il Gorgone, cioè il fece volgere ad altro studio che a riguardare le vanità temporali e a porvi l'animo; il che pre-

Che fier la selva, e senza alcun rattento Li rami schianta, abbatte e porta fuori, 70 Dinanzi polveroso va superbo, E fa fuggir le fiere e li pastori. Gli occhi mi sciolse, e disse : Or drizza il ner-Del viso su per quella schiuma antica, Per indi ove quel fummo è più acerbo. Come le rane innanzi alla nimica Biscia per l'acqua si dileguan tutte. Fin che alla terra ciascuna s' abbica : Vid' io più di mille anime distrutte Fuggir così dinanzi ad un, che al passo Passava Stige colle piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aer grasso, Menando la sinistra innanzi spesso ; E sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi ch' egli era del ciel messo,

gava il Salmista, quando diceva: Averte oculos meos, no videant vanitatem. || 67. Cho d'un vento, che il fracasso di un vento. | 68. Per gli av-versi ardori, per istraordinaria rarefazione del-'aere opposto (lat. adversus). Sapevasi già fin dal tempo di Aristotile, il vento essere aria addensata e compressa, la qual si riversi in quella rarefatta dal caldo. [ 69, Fier, forisce, percuote: dall'antiq. Ferrer. — Bens' alcun rattente, senza che nulla valga a rattenerlo. [ 70. B porta fueri. Anche Virgilio, Georg., II: « Silva, Quas animosi Euri assidue franguntque feruntque. » Ma contro la lezione e porta i flori, sostenuta pur essa da autorevolissimi uomini. più che il virgiliano ferunique e che la ragion della gradazione, la quale non cemporia che dopo i rami si parli de fiori, mi ha determi-nato l'esservare il proprio procedimento di questa comparazione di Dante; secendo la quale il vento investe la selva, e volendo questa rattenerio, egli ne schianta ed abbatte i rami, e seco portandoli prorompe vittorioso fuori di essa selva nell'opposta campagna, per la quale poi, preceduto da un aembo di polvere e di frantumi, prosegue sua corsa. Dove mi par chia-ro che il trasporto dei rami fuori della selva faccia parte integrale. | 73-74. Il nerbe Dol viso, l'acume del vedere (lat. vieus). Risponde all'acie oculorum del'acie. [75. Per indi, per di là, da quella parte. — Il fumme, l'esalazion del pantano. — Acorbe, dense, epperòmolesto agli occhi. [78. Alla terra.... s'abbiea, si raccoglie, si ammucchia al fondo delle stagno. | 79. Distrutte, perdute. | 80. Al passo, dov'è il passo della palude, e dove Dante stesso l'avea passata con la barca. piante asciutte. Perchè, valendosi dell'ali, non insudiciava le piante nel fango della palude. || 8º. Grasso, denso, caliginoso. || 84. E sel di quell'angoscia ec. Non sentiva pietà de dannati, non paura alcuna de diavoli. | 85. Ben m'accersi ec., dall'ali e dall'aspetto mi accorsi bene ch'egli era un inviato del cielo, cieè (secondo il valore proprio della parola greca) un Angelo. In questo messo del cielo alcuni han voluto vedere Mercurio, altri Enea, altri G. Cristo: ma stanno e ntro essi il huon senso e le parole stesse del Poeta Sie pure domandato che cosa questo messo simboleggiasse, e naturalmente se ne sono shallate dell'altre. Ammer-o, com'è geE volsimi al Maestro: e quei fe segno,86 Ch'io stessi cheto, ed inchinassi ad esso. Ahi quanto mi parea pien di disdegno!

Giunse alla porta, è con una verghetta L'aperse, chè non v'ebbe alcun ritegno.

O cacciati del ciel, gente dispetta, Cominciò egli in su l'orribil soglia, 92 Ond'esta oltracotanza in voi s'alletta? Perchè ricalcitrate a quella voglia,

A cui non puote il fin mai esser mozzo, E che più volte v' ha cresciuta doglia?

Che giova nelle fata dar di cozzo?

Cerbero vostro, se ben vi ricorda, 98

Ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo.

Ne porta ancor pelato il mento e I gozzo Poi si rivolse per la strada lorda,

E non fe' motto a noi, ma fe' sembiante D'uomo, cui altra cura stringa e morda, Che quella di colui che gli è davante.

E noi movemmo i piedi in ver la terra, Sicuri appresso le parole sante.

Dentro v'entrammo senza alcuna guerra:
Ed io, ch'avea di riguardar disio

La condizion che tal fortezza serra, 108 Com' i' fui dentro, l'occhio intorno invio;

neralmente, che il Gorgone è figura dell'amore delle cose mondane (nota 61-65), a me par logico l'inferirne che se questo messo figura qualche cosa, e' non può che figurare l'opposto, cioè il disprezzo del mondo: tanto più che a tale in-tendimento il suo contegno disdegnoso e sprezzante molto bene si attaglia. | 871. Stessi chete, tacessi. || 91. Dispetta, apregiata (lat. despecta), abbietta. L'usarono in prosa il Passavanti, il Cavalca ed altri. || 93. S'alletta, alberga. Tasso: Ond'è ch'er tanto ardire in voi s'allette? »
 E il Caro: «Tanta ancor tracotanza in voi s'alletta, Razza perversa? . Ved. nota 122 al c. II. || 94-95. A quella voglia ec., al voler di Dio, di cui non si può mai impedire il com-pimento. || 97. Mello fata, ne decreti di Dio. Del modo di conciliare il fato degli antichi con la credenza de' cristiani circa la divina Provvidenza, si può vedere, oltre Boezio nel III. Vico nel libro De antie. Ital. sapien-tia, c. 8, 82. — Fata. Alla latina. « In Toscana tuttavia le prata e le tetta. » Tommasèo [] 99. Pelato il mento e'l gosso. Dalle mani di Ercole, quando il mostro volle opporsi alla sua entrata nell'Inferno. En. VI: « Tartareum ille manu custodem in vincla petivit, etc. . -Lombardi vede una intollerabile assurdità nel supporre che un Angelo parlasse di questa favola come di cosa vera; e vorrebbe che qui si accennasse la discesa di G. Cristo trionfante. Ma il Redentore, secondo la Chiesa e Dante, non discese oltre il Limbo. Il Poeta ritiene per vera la discesa di Ercole, come quella di Enea, come quella di Teseo; e se vera, perché non poteva anche un Angelo citarla? L'assurdità, se ve n'è, deve tutta apporsi al sistema gene-ralmente seguito dal medio evo in quanto alla mitologia. | 101-103. E non fe' motte ec. Quest'Angelo altero non vuole aver che fare in tanto sozzo luogo più di quanto strettamente gli è stato comandato. || 104. In ver la terra, verso la città di Dite. | 105. Appresso le parole

E veggio ad ogni man grande campagna Piena di duolo e di tormento rio. Sì come ad Arli, ove 'l Rodano stagna, 112 Sì come a Pola presso del Quarnaro, Che Italia chiude e i suoi termini bagna,

Che Italia chiude e i suoi termini bag Fanno i sepolcri tutto il loco varo; Così facevan quivi d'ogni parte,

Salvo che 'l modo v'era più amaro; l' Chè tra gli avelli fiamme erano sparte, Per le quali eran si del tutto accesi,

Che ferro più non chiede verun' arte. Tutti gli lor coperchi eran sospesi, E fuor n'uscivan sì duri lamenti,

Che ben parean di miseri e d'offesi ('). Ed io: Maestro, quai son quelle genti, Che seppellite dentro da quell'arche

Si fan sentir con gli sospir dolenti? Ed egli a me: Qui son gli eresiarche 127 Co'lor seguaci d'ogni setta, e molto Più che non credi, son le tombe carche.

Simile qui con simile è sepolto, E i monimenti son più e men caldi. E poi ch'alla man destra si fu volto, 182 Pussammo tra i martiri e gli alti spaldi.

sants, dopo udite le parole del messo celeste. § 108. La condision ec., il genere di peccatori e di tormenti contenuti in quella fortezza. § 110. Ad ogni man, a destra e a sinistra. | 112. Arli. Gittà della Provenza, ove il Rodano forma un lago. Il 415. Pola. Città dell'Istria. — Quarnare. Oggi, Quarnero: golfo che bagna l'Istria, italiana anch'essa per Dante, e la divide dalla Groazia. Il 418. I sepolori. De'quali que'due luoghi a tempo del Poeta eran pieni - Varo, vario (ved. nota 127 al c. IV), di superficie variata. || 146. Facevan. Sottint. : sepotert. || 147. Il medo, il modo di essere, la condizione del sepolereto di laggiù. || 120. Che ferre più ec., che niun'arte richiede più acceso il ferro da lavorare. — (\*) Ere-tici. — [ 125. Dentre da quell'arche, dentre quell'arche. [ 127. Gli eresiarche, i capi di eresie. Il plurale de mascolini in a era dagli antichi terminato anche in e, alla latina. ¶ 430. Simile.... con simile. Tutti quelli della setta medesima. ¶ 431. I menimenti, le tombe. — Più e men caldi. Secondo che l'eresia de' sepolti più o meno si dilungò dalla vera credenza. | 132. Alla man destra. Questo è il solo cerchio d'Inferno, dove Dante dica di aver girato a man destra; per tutti gli altri egli afferma espressamente di aver sempre tenuto a sinistra (c. XIV, 126; XVIII, 21; XIX, 41; XXIII, 68; XXIX, 56). Di cosiffatta eccezione io credo non si possa dare altra ragione che questa, che avendo dovuto i Poeti fare una grande aggirata VIII, 79) per isbarcare alla porta di Dite, nell'entrarvi poi si trovassero aver già percorso più della solita nona parte del cerchio; e che perciò questa volta, per trovare il punto prefisso alla loro traversata nel cerchio seguente, essi invece di procedere a sinistra avessero dovuto retrocedere a destra. 1133. Tra i marari e gli alti spaldi, tra le tombe degli eretici e le mura di Dite. Spaldi propriamente erano ballatoi in cima alle mura: qui la parte pel tutto.

### CANTO DECIMO.

Da una delle tombe infocate si mostrano a Dante Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti. Questi non fa che dimandar di sno figlio; ma l'altro ragiona della sua pubblica vita, accenna al Poeta il prossimo esilio, e dice qual notizia i dannati abbiano degli umani avvenimenti.

Ora sen va per uno stretto calle Tra 'l muro della terra e li martiri Lo mio Maestro, ed io dopo le spalle. O virtu somma, che per gli empi giri Mi volvi, cominciai, com' a te piace, Parlami, e soddisfammi a' miei desiri. La gente, che per li sepolcri giace, Potrebbesi veder? Già son levati Tutti i coperchi, e nessun guardia face. Ed egli a me: Tutti saran serrati, Quando di Josaffa qui torneranno Coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno Con Epicuro tutti i suoi seguaci, Che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanda che mi faci 16 Quinc'entro soddisfatto sarai tosto, Ed al disio ancor che tu mi taci. Ed io: Buon Duca, non tegno nascosto A te mio cor, se non per dicer poco; E tu m'hai non pur mo a ciò disposto.

E tu m hai non pur mo a cio disposto. O tosco, che per la città del foco Vivo ten vai così parlando onesto, 23 Piacciati di ristare in questo loco.

2. Li martíri. Cioè le tombe, dentro le quali son martoriati gli eretici. [] 3. Ed io dope le spalle. Perchè la strettezza del calle (v. 1) non permetteva di andar di paro. [] 4. 0 virtà som-ma, o sommamente virtuoso Virgilio. [] 5. Mi volvi, mi conduci altorno. [] 6. A' miei desiri, ne'miei desiderii. [ 8. Cià, particella riempitiva, non avverbio di tempo; perchè si vedrà che le tombe stavano sempre scoperchiate. Levati, alzati (c. XI, 6); non totti. || 11. Di Je-saffa, dalla valle di Giosafatte, dopo il finale giudizio. || 13. Suo cimitero, le loro tombe. || 15. Col corpo morta fanno, credono che muoia insieme col corpo. || 17. Quine'entro, da dentro queste tombe. || 18. Ed al disto ec. Desiderava Dante particolarmente di parlare ad alcun dei suoi compatrioti. | 20. Per dicer poce, per far poche parole. | 21. Non pur mo, non solamente ora. La disposizione a dicer poco era in Dante fin da quando gli sembro che Virgilio indirettamente ne lo ammonisse (c. III, 79 81). || 23. Onesto, onestamente; cioè riverentemente, come pur dianzi a Virgilio. || 25. La tua loquela ec. Anche Ugolino, nel c. XXXIII: « Fiorentino Mi sembri veramente quand' i' t' odo » || 32. Farinata, Messer Farinata degli Uberti, capo de' ghibellini di Firenze, famoso per la parte avuta nella terribil rotta de guelfi a Montaperti, ma più per essersi poi solo opposto alla distruzion della patria (vv. 85-93). Dante rende giustizia al cittadino magnanimo, ma non fa grazia al miscredente. « Ebbe (dice il Landino) prava e falsa opinione dell'anima umana, stimando quella perire insieme col corpo; e però

25 La tua loquela ti fa manifesto Di quella nobil patria natio, Alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio D'una dell'arche: però m'accostai, Temendo, un poco più al Duca mio. Ed ei mi disse : Volgiti: che fai? 30 Vedi là Farinata che s'è dritto: Dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto ; Ed ei s'ergea col petto e colla fronte,35 Com' avesse lo 'nferno in gran dispitto: E le animose man del Duca e pronte Mi pinser tra le sepolture a lui, Dicendo: Le parole tue sien conte. Tosto ch'al piè della sua tomba fui, Guardommi un poco, e poi quasisdegnoso Mi dimando: Chi fur li maggior tui? Io, ch'era d'obbedir desideroso Non gliel celai, ma tutto gliel'apersi: Ond'ei levò le ciglia un poco in soso, Poi disse : Fieramente furo avversi A me ed a' miei primi ed a mia parte,

giudicava esser bene in questa breve vita pigliare ogni voluttà di corpo, in forma che nel cibo e nel vitto passava la modestia. • || 34. Il mio viso nel suo fitto. Qui viso sta per volto, non per occhi, come altri vorrebbe; perchè Dante stesso ci dice (v. 41) che Farinata non degno guardarlo che più tardi ed appena, ne egli in tanta sua peritanza avrebbe osato fissar quel grande negli occhi. Anche Virgilio, Æn. XII: «Figitque in virgine vultus.» [ 35. Ed ei s'ergea ec. S'ergeva dritto e, com a dire, tutto d'un pezzo: a dinotar la fierezza di quest'anima non domata neppur dall'Inferno. 36. Dispitte, dispetto, disprezzo. L'usarono il Petrarca, l'Ariosto, ed altri. § 39. Conte, adorne (lat. compto), nobili, com'è degno di tanto collocutore. Petrarca: « Quello chiome conte. . | 42. Chi fur li maggior tui? Convenientissima dimanda in bocca di uomo nobile e capo di parte. || 43. Disideroso. Perché contento della propria nascita, per ogni rispetto onoratissima. Ved. Par., XVI, 1-9. | 45. Levò le eiglia ec. Proprio di chi interroghi la sua memoria. — Soso, suso, su. Gli antichi usaron spesso indifferentemente le vocali w ed o: come vui e voi, foro e furo, brullo e brollo, lome e lume, summo e sommo; ed anche gioso per giuso scrisse Fr. da Barberino. Così pure i vecchi Latini vottus e vuttus, adulescens e ado-lescens, etc. Veggasi l'Annot. 48 de Deput. alla correz. del Decamerone. | 47. A'miei primi, agli antenati miei. — A mia parte, a parte ghibel-lina. Si sa che Dante fu di famiglia guelfa, e guelfo egli stesso fino a che le ingiuste perse-cuzioni di questa parte non lo ebbero spinto

Sì che per duo fiate gli dispersi. Si che per uno nace più alle si parte, S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, 50 Risposi lui, e l'una e l'altra fiata; Ma i vostri non appreser ben quell'arte.

Allor surse alla vista scoperchiata Un'ombra lungo questa infino al mento:

Credo che s'era inginocchion levata. Dintorno mi guardò, come talento

Avesse di veder s'altri era meco; Ma poi che il sospicar fu tutto spento, Piangendo disse: Se per questo cieco

Carcere vai per altezza d'ingegno, Mio figlio ov'è? e perchè non è teco? 60 Ed io a lui: Da me stesso non vegno:

Colui, che attende là, per qui mi mena, Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno.

Le sue parole e il modo della pena

nella contraria [ 48. Per duo flate ec. La prima, quando essendo i ghibellini sostenuti da Federico II, furono i guelfi costretti ad uscir di Firenze, in febbraio del 1248; la seconda, dopo la sconfitta di Montaperti, nel 1260. | 49. D'ogni parte, da ogni luogo in cui s'erano ri-covrati. || 50. Lui, a lui: come spesso. — E l'una e l'altra flata. Tornarono i guelfi a Firenze la prima volta nel 1251, dopo la rotta de ghibellini a Figline; la seconda nel 1266, dopo la sconfitta e morte del re Manfredi. Ma questa volta Farinata era morto. [ 51. Quell'arte, l'arte del tornare. Risponde da guelfo, non perche tale quand'egli scriveva, ma per stare alla sua finzione di esser disceso all' Inferno fatto ghibellino. | 52. Alla vista scoperchiata, all apertura dell'avello non turata dal coperchio. *Vista*, per Luogo da cui vedere, fu re-gistrata dal Cesari, e dietro questo dal Manuzzi, allegandone in esempio lo stesso Dante, Purg., X, 67: «Ad una vista D'un gran pa-lazzo. » 1 53. Un'embra. È quella di Cavalcante Cavalcanti, padre di Guido, e guelfo per l'anima. « Incorse in infamia (dice il Landini) per tenere epicurea opinione. - Lungo questa, lungo l'ombra di Farinata - Infino al mento. Cioè, mostrando fuori dell'arca il solo capo. || 57. Il sospicar ec., si fu egli certificato che io era solo con Virgilio. || 60. Mio figlio. Guido Conlectico Cavalcanti: «virtudioso uomo in molte cose (dice Gio. Villani, VIII, 42), se non ch' era troppo tenero e stizzoso. » Tenne tra tutti i poeti anteriori al Petrarca il primo luogo dopo Dante. — Perchè non è teco i Si maraviglia che Guido non sia con Dante, per l'amicizia gran-dissima che fu tra questi due. Veggasi, tra'sonetti di Guido all'amico, particolarmente quello che comincia: » Io vengo il giorno a ta infinite volte. . [ 63. Forse cui Guido ec. I comentatori non convengono del perchè di questo di-sdegno di Guido Cavalcanti per Virgilio. A me pare che Guido, «giovine sdegnoso e so-litario, « come cel dipinge Dino Compagni, non disdegnasse Virgilio nè come poeta, secondo il Landino e il Tommasco, chè sarebbe stata stoltezza: ne, secondo altri, come simbolo della filosofia naturale; perchè Guido, al dir del Boccaccio, VI, 9, fu . ottimo filosofo naturale:

M'avevan di costui già letto il nome : 65 Però fu la risposta così piena.

Di subito drizzato gridò: Come Dicesti egli ebbe? non viv'egli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lome?

Quando s'accorse d'alcuna dimora Ch' io faceva dinanzi alla risposta, Supin ricadde, e più non parve fuora.

Ma quell'altro magnanimo, a cui posta Restato m'era, non mutò aspetto, Nè mosse collo, nè piegò sua costa.

E se, continuando al primo detto, Egli han quell'arte, disse, male appresa, Ciò mi tormenta più che questo letto.

Ma non cinquanta volte fia raccesa La faccia della donna che qui regge, 80 Che tu saprai quanto quell'arte pesa.

Roma, e perciò ghibellino, secondo vorrebbe il Bianchi; perchè la mi sembra troppo lambiccata: ma ch'egli avesse a disdegno Virgilio per la sua cortigianeria, la quale veramente lo costituisce primo di tutti i poeti cesarei. 66. Letto, manifestato. 66. Plena, compiuta. 67. Drissate, levatosi dritto, di ginocchioni ch'ei stava. 69. Fiere, ferisce. Le dolce lome, il dolce lume del sole. Eccles. XI. 7: « Duice lumen, et delectabile est oculis videre solem. Di tome per tume, ved. nota 45. L'usò anche in prosa il Cavalca. | 72. Supin ricadde. Credette che il figlio fosse morto: ma la cagione del silenzio di Dante era altra (vv. 110-114). | 73. A cui posta, a disposizione del quale. | 74-75. Non mutò aspetto ec. E ch' è egli mai l'affetto di un padre agli occhi d'uomo preoccupato dagli interessi di Stato o più ancora dalle passioni di parte? | 76. Continuan-do ec., ripigliando il discorso interrotto. | 77. Quell'arte, l'arte del riacquistare la patria. 78. Questo letto, questa infocata tomba, in cui son dannato a giacermi. | 79-81. Ma non cinquanta ec., ma non passeranno cinquanta plenilunii, che tu pure avrai ad imparare quanto difficile sia quell'arte del ripatriare. Nel giugno del 1304, cioè cinquanta mesi dopo la sup-posta discesa di Dante all'Inferno, il cardinale Niccolò da Prato, dopo tentata invano ogni via di pacificar Firenze e farvi tornare i Bianchi se ne parti dicendo a'Fiorentini: . Dapoiché volete essere in guerra e in maledizione, e non volete udire ne ubbidire il messo del vicario di Dio, nè avere riposo nè pace tra voi, rima-nete con la maledizione di Dio e di Santa Chiesa. » Dino Compagni. — Della donna ec., della Luna che col nome di l'roserpina regna in Inferno. Nessun comentatore fa segno di accorgersi della particolare assurdità del presente fioretto mitologico. Se Dante nel servirsi della tradizion pagana in comporre il suo regno de morti non fa bene del tutto, si può al-meno dire che e' faccia bene secondo il suo tempo. «Il medio evo (dice il Balbo nell' ottava delle sue Meditazioni storiche) mancò. come si sa, più che di null'altro, di erudizione; e in generale, gli scrittori di quel tempo s'at-tennero alla identità de'falsi Iddii co'demonii, come si può vedere ancora in Dante, il grande nè finalmente come cantore della origine di l'epilogo del medio evo. » Ma dove la tradizione

E, se tu mai nel dolce mondo regge, Dimmi, perchè quel popolo è si empio Incontro a' miei in ciascuna sua legge? Ond'io a lui: Lo strazio e'l grande scempio, Che fece l' Arbia colorata in rosso, Tale orazion fa far nel nostro tempio. Poi ch'ebbe sospirando il capo scosso, A ciò non fu' io sol, disse, nè certo

Senza cagion sarei con gli altri mosso Ma fu' io sol colà, dove sofferto Fu per ciascun di tôrre via Fiorenza,

Colui che la difese a viso aperto. Deh, se riposi mai vostra semenza, Prega'io lui, solvetemi quel nodo, Che qui ha 'nviluppata mia sentenza. E' par che voi veggiate, se ben odo, Dinanzi quel che 'l tempo seco adduce,

E nel presente tenete altro modo. Noi veggiam, come quei c'ha mala luce,

pagana non entra nella sua meravigliosa composizione, anzi le contrasta, è assurdo il ricorrervi: e Dante del suo a Imperador del do-loroso regno » (c. XXXIV, 28) non dice nè lascia immaginare ch'e' fosse ammogliato. A ciò si aggiunge che ad un Farinata, nel ragionamento ch'ei tiene, e nel disperato tormento in cui sta, tutt'altro che la mitologia dovea passare pel capo. Veneriamo i grandi, ma non a chiusi occhi. | 82. Se tu mai ec., così possa tu ritornare tra vivi Reggo, reggia, reggendo, per riedo, rieda, riedendo, si trovano negli antichi, come feggo, feggia, feggendo, per fiedo ec.; ed anch'oggi veggo, veggia, veggendo, per vedo ec. Regge poi è la solita terminazione antiq. della 2ª pers. del soggiuntivo presente. | 83-84. Perchè quel popolo ec., perchè il popolo fiorenti-no in ogni suo statuto è tanto crudele verso il mio casato? Narra il Villani che da'perdoni concussi ai ghibellini si escludevano sempre nominatamente gli Uberti. | 86. Che fece l'Arbia ec., che fece correr sanguigna l'Arbia, fiu-me presso Montaperti nel contado di Siena, dove addi 4 sett. 1260 i guelfi furono con tanta strage sconfitti da'ghibellini, che da se stessi abbandonaron loro Firenze (Gio. Villani, VI, 80). Tornati poi nel sessantasei, non dimenticaron mai la parte che a quel loro disastro avevano avuta gli Uberti [ 87. Tale orazion ec., tali decreti fa fare nel fiorentino Consiglio. Accenna all'uso antico che « i magistrati e i consigli per le chiese convenissero, e come tra gli altri attesta il Machiavelli; e coll'ironico nome di orazione tassa la inconvenienza di tali passioni in tal luogo. | 89. A ciò, a tinger l'Arbia di sangue fiorentino. | 90. Senza cagion. Le ca-gioni per cui Farinata insieme con gli altri fuorusciti mosse contro alla patria, furono l'esilio e le persecuzioni. Scuse che Dante prepara a sè stesso, osserva il Tommasco. | 91-92. Colà, dove ec Nel parlamento tenuto a Empoli, dove da tutti gli altri « caporali Ghibellini di Toscana fu consentito per lo migliore di parte ghibellina di disfare al tutto la città di Fi-renze. • Gio. Villani, VI, 82. || 93. La difese a viso aperto. Narra il Villani che l'arinata disse: « Com' era follia di ciò parlare, e che

Le cose, disse, che ne son lontano: Cotanto ancor ne splende il sommo Duce. Quando s'appressano, o son, tutto è vano Nostro intelletto; e, s'altri nol ciapporta Nulla sapem di vostro stato umano. 105 Però comprender puoi, che tutta morta Fia nostra conoscenza da quel punto, Che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, Dissi: Or direte dunque a quel caduto, Che'l suo nato è co' vivi ancor congiunto. E s' io fui dianzi alla risposta muto, Fat' ei saper che 'l fei perchè pensava Già nell'error che m'avete soluto. 115 E già'l Maestro mio mi richiamava: Perch' io pregai lo spirito più avaccio, Che mi dicesse chi con lui si stava. Dissemi : Qui con più di mille giaccio :

Qua entro è lo secondo Federico, non fosse altri, che egli solo, mentre che avesse vita in corpo, con la spada in mano la difenderebbe insino alla morte » | 94. Se riposi ec., così possa, quando che sia, la vostra discendenza riposarsi nella patria da'travagli dell'esilio. || 95. Solvetemi quel nodo, scioglietemi quella difficoltà. | 96 Mia sentenza, la mia mente | 97-98. Veggiate... Dinanzi, antiveg-giate. - Quel che 'l tempe ec., le cose avvenire. 99. E nel presente ec., e intanto non vedete il presente. | 100. C'ha mala luce, che ha cat-tiva vista, ch'è presbite. Par. XXI: « Uno scaleo eretto in suso Tanto, che nol seguiva la mia luce. . | 102. Cotanto ancor ec., tanto ancora ci resta di quello intendimento, che nell'anima umana è un raggio della luce divina. | 103. Quando s'appressano, ec., quando però le cose o sono prossime a succedere, o sono presenti. || 104 Mol di apporta, non ce ne porta quaggiu notizia. || 105. Sapem, sappiamo. Che dannati non sappiano da sè stessi quel che al mondo succede, ne restiamo facilmente ca-paci: non così della loro scienza delle cose avvenire, che certamente sarebbe più. Pure fu opinione più o meno esplicita di alcuni teolo-, come si può vedere in Pietro di Dante: e il Poeta ne profitta per poter ragionare degli avvenimenti posteriori al tempo della sua finta discesa all' Inferno. | 108. Che del futuro ec., che non ci sara più tempo avvenire; cioè dopo il giudizio finale. [] 110. A quel caduto, a Ca-valcante ricaduto entro la tomba. [] 111. Che ?] suo nato ec., che il suo figliuolo (lat. satus) non è ancor morto, com'egli falsamente ha arguito dal mio silenzio. Mori Guido Cavalcanti verso la fine del 1300; epperò la sua morte era di quelle cose prossime, che i dannati non sanno. | 113. Ei, a lui (lat. si); come nel Purg., XII, 83. L'usò più volte il Cavalca. | 114. Well'error ec., al dubbio che mi avete sciolto, cioè come voi altri, che pur vedete le cose future. non veggiate le presenti Petrarca: . Pensando nel hel viso. » Vit san Gir.: « In nulla cosa poteva pensare, se non in lei • [ 116 avaccio, con più fretta che nelle precedenti domande. | 119. Lo secondo Federico. Imperatore, e re di Napoli e Sicilia. L'Ottimo: « Fegran danno e pericolo ne potea avvenire; e se l derico II seppe latino e greco e saracinesco;

E 'l Cardinale, e degli altri mi taccio.120 Indi s' ascose : ed io in ver l'antico Poeta volsi i passi, ripensando A quel parlar che mi parea nimico. Egli si mosse; e poi cosi andando, Mi disse: Perchè sei tu sì smarrito? 125 Ed io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel che udito Hai contra te, mi comandò quel saggio,

fu largo, savio e pro d'arme: fu lussurioso, soddomita e epicureo. . E Pietro di Dante: Multa hæretica et schismatica commisit. » || 120. B'l Cardinale. Ottaviano degli Ubaldini, detto il Cardinale per antonomasia; tanto accanito ghibellino, che disse: Se anima è, io l'ho perduta pe ghibellini. Le quali parole (scrive il Landino) lo dimostrarono epicureo: . orgi, si direbbe materialista. | 123. A quel parlar ec. A quelle parole di Farinata (vv. 79-81) che gli minacciavano l'esilio e il vano desiderio del ritorno. | 126. Li soddisfeci ec. È la stessa locuzione, che nel v. 6: « Soddisfammi a'miei desiri; » cioè, in quanto a'miei desiderii. 199. Attendi qui, attendi alle pene dei re- sentir con dispiacere il suo puzzo.

Ed ora attendi qui: e drizzò 'l dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio 180 Di quella, il cui bell' occhio tutto vede, Da lei saprai di tua vita il viaggio.

Appresso volse a man sinistra il piede : (zo Lasciammo il muro, e gimmo in ver lo mez-Per un sentier che ad una valle fiede,

Che 'nfin lassù facea spiacer suo lezzo. 136

probi, la cui salutifera contemplazione è l'oggetto di questa tua discesa. — E drissò I dito, ed addito le rimanenti tombe degli eretici. Il 131. Di quella, Il oui ec., di Beatrice Vir-gilio futto sa umanamente; Beatrice tetto vede in Dio. | 132. Da lei saprai. O dalla bocca sua propria, o per mezzo di lei da altri, come per esempio da Cacciaguida (Par., XVII). — Di tua vita ec., il tenore della restante tua vita. 133. A man sinistra. Diversamente che in tutti gli altri cerchi, ne quali procede a sini-stra, e poi volta a diritta: di che vedasi la nota 132 al c. IX. || 135. Fiede, mette, riesce. · Ferire assolutamente (dice la Crusca) o andare s ferire, si dice del battere, andare per dirittura, e simili. » 🛚 136. Facea spiacer ec., faceva

#### CANTO DECIMOPRIMO.

Affinche Dante si assuefaccia alquanto al puzzo dell'abisso, ristanno i due Poeti dietro un degli avelli: dove, per non perdere il tempo, Virgilio espone al discepolo quanto sapientemente la divina giustizia abbia distribuito l'intoro baratro infernale.

In su l'estremità d'un'alta ripa,

Che facevangran pietre rotte in cerchio, Venimmo sopra più crudele stipa:

E quivi per l'orribile soperchio Del puzzo, che 'l profondo abisso gitta, Ci raccostammo dietro ad un coperchio D'un grande avello, ov'io vidi una scritta Che diceva: Anastasio papa guardo, Lo qual trasse Fotin della via dritta.

Lo nostro scender convien esser tardo, Sì che s'ausi prima un poco il senso 11 Al tristo fiato; e poi non fia riguardo.

2 Che facevan ec., la qual ripa non era di un sol masso circolare, ma tutta intorno in-torno scoscesa in grandi rottami. E la cagione si vedrà nel c. seg. | 3. Sopra più crudele stipa, sopra un ammasso di spiriti più crudelmente tormentati. || 4. Seperchie, eccesso. || 6. Ci raccostammo, indietreggiammo a ripararci. — Dietre ad un coperchie. Si è già visto (c. X, 8) che i coperchi stavano tutti alzati. | 8. Anastasie papa, Anastasio II, che fu papa dal 496 al 498. — Guarde, custodisco, chiudo in me, dice l'avello. || 9. Lo qual trasse ec., cui Fotino sviò dalla diritta Fede. Tenevasi allora, questo papa aver comunicato con Fotino diacono di Tessalonica, seguace dell'eresia di Acacio. Migliori studi poi chiarirono, essersi confuso Ana-stasio papa con Anastasio imperatore: ed ora quel pontefice è tra'Santi. [ 11. 8' ausi, s'as-

Così 'l Maestro; ed io: Alcun compenso. Dissi lui, trova, che 'l tempo non passi Perduto. Ed egli: Vedi che a ciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, Cominciò poi a dir, son tre cerchietti, Di grado in grado, come quei che lassi. Tutti son pien di spirti maledetti :

Ma perchè poi ti basti pur la vista, Intendi come e perchè son costretti. D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista, Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale

suefaccia. — Il senso, l'odorato. || 12. Al tristo flato, alla puzzolentissima esalazione. - Non fia riguardo, non accadra usar riguardo, po-tremo andar francamento. | 16. Dentro da cotesti sassi, dentro la cinta formata da questi grandi rottami. | 17. Tre cerchietti, tre cerchi grandissimi in sè, ma per la forma conica del-l'Inferno minori assai de già percorsi. || 18. Di grado ec., digradanti, fatti a modo de gradi d'un anfiteatro, appunto come i sei cerchi che tu ti lasci indietro. || 20. Pur la vista, solamente il vederli, senza bisogno di altra dichiarazione. | 21. Son costretti, i detti spiriti sono stivati (v. 3). || 22. Ch' edio ec., che fa l'uomo odioso al cielo. San Tommaso: « I peccatori, inquantochè peccatori, sono in odio a Dio. • || 23. Ingiuria è il fine. Ogni malizia, ogni peccato si risolve in ingiuria o a Dio, o al prossimo, o a se stesso. - Ogni fin cotale, l'ingiu40

O con forza o con frode altrui contrista. Ma perchè frode è dell' uom proprio male, Più spiace a Dio; e però stan di sutto Gli frodolenti, e più dolor gli assale. Di violenti il primo cerchio è tutto; Ma perchè si fa forza a tre persone, In tre gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sè, al prossimo si puone Far forza; dico in loro ed in lor cose, Com' udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose Nel prossimo si danno, e nel suo avere Ruine, incendi, e tollette dannose; Onde omicidi e ciascun che mal flere,

Guastatori e predon, tutti tormenta Lo giron primo per diverse schiere. Puote uom avere in sè man violenta, E ne' suoi beni : e però nel secondo

ria, qual ch'ella sia. || 24. Altrui contrista, offende l'ingiuriato. Anche Cicerone, De Offic., Il: . Duobus modis fit iniuria; aut vi, aut fraude. 25. Frode ec. Consistendo essa nell'abuso della ragione, la qual è dote propria dell'uomo. || 26. Di sutto, di sotto (ved. nota 45 sul c. X) a'violenti. || 28. Il primo cerchie. Primo a contar di qui, ma settimo dell'Inferno. | 29. A tre persone, a tre sorte di persone. 30. In tre gironi. Qui possiamo (dice il Galilei nel già citato opuscolo) notar la differenza che pone Dante tra cerchio e girone, essendo i gironi parti de cerchi, come di questo settimo diviso in tre gironi, de'quali l'uno racchiude l'altro. » | 31. Si puone, si può. « Sappiate (scrive il Varchi nell'Ercolano) che in quei tempi si favellava cosi; anzi si diceva ancora mene, tene, per me e te, sine per sì affermativa, tene per te' o togli, e molti altri così fatti, purchè la sillaba, dietro alla quale s'aggiugneva cotal particella, avesse l'accento acuto sopra sè: come si può vedere nelle antiche scritture, e nelle moderne lingue, perché ancora oggi sono in Firenze nelle bocche de fanciulli e di cotali grossolani, che fanciullescamente favellano, queste e altre somiglianti parole. » [] 33. Aperta ragione, chiaro divisamento, ragionata dimostrazione. | 34-35. Morte per forza ec. Si usa la forza nel prossimo contro la persona con morte o ferite; contro l'avere, con le ruine ec. || 36. Tollette, maletolte, estorsioni, rapine. Altri, Collette: ma non risponderebbe (come si vedrà essere intenzion del Poeta) a predoni del v. 38. 37. Che mal fiere, che ingiustamente ferisce il prossimo: perche vi son casi che con giustizia sì può, • moderamine inculpatæ tutelæ, • come dicono i giuristi. || 38. Guastatori, quei che menan guasto con le anzidette ruiné ed incendi. — Predon, i rei delle tottette (v. 36). Tra ladro e predone è questa differenza, che il predone ruba anch'egli come il ladro, ma più violenta: . Qui enim (dice Giustiniano nell'Instit.) magis alienam rem invito domino contrectat, quam qui vi rapit? Ideoque recte dictum est, eum improbum furem esse. Ma Dante mette i ladri molto più giù, perche a' suoi tempi il prender per forza aveva dei grande.

Giron convien che senza pro si penta Qualunque priva sè del vostro mondo, Biscazza e fonde la sua facultade, E piange là dov' esser dee giocondo. 45 Puossi far forza nella Deitade, Col cor negando e bestemmiando quella, E spregiando natura e sua bontade: E però lo minor giron suggella Del segno suo e Soddoma e Caorsa, E chi, spregiando Dio, col cor favella. La frode ond'ogni coscienza è morsa, Può l' uomo usare in colui che si fida, E in quello che fidanza non imborsa. Questo modo di retro par che uccida Pur lo vincol d'amor che fa natura: Onde nel cerchio secondo s' annida

Ipocrisia, lusinghe e chi affattura,

chiunque si toglie la vita. || 44. Biscazza, dissipa alla bisca, al gioco. — Fonde, profonde in qualunque altro modo. — Il Poeta distingue con Aristolile la prodigalità, che abbiamo già vista punita nel quarto cerchio, dalla dissi-pazione, della quale qui parla e più sotto vedremo la pena. Prodigo, secondo tal distinzione, è particolarmente colui che dona oltre il convenevole, che pecca di mai dare (c. VII. 58); dissipatore, colui che scialacqua le sue facoltà nel gioco, nella crapola o in qualunque altra guisa, senza ch'egli nulla doni ad altrui (Ved. Zanotti, Moral, peripat., III, 5), I 45. Là dov'esser ec. nel mondo, ov'egli avrebbe di che viversi lieto. Il 47 Col cor megando ec., negando o bestemmiando Iddio con tutto il sentimento, deliberatamente (v. 51). Questi ingiuriano Dio direttamente | 48. E spregiando ec Puossi anche ingiuriare Iddio mediatamente, o spregiando la natura da Lui ordinata, come fanno i sodomiti, o spregiando la divina bontà, come gli usurai, i quali procacciano lor vita per altri modi che quelli da Dio conceduti: del qual secondo dispregio si tratterà particolarmente in fine del Canto. — Che qui per sua bontade abbia ad in-tendersi quella di Dio e non, come a prima vista parrebbe, quella della natura, si ha espressamente da Dante medesimo ne'vv 93 e 96. | 49 50 Suggella ec., possiede. Tra' modi antichi del prender possesso di mobili era quello di segnarli del proprio suggello. Digesto, XVIII, 6, 14. — Soddoma e Caorsa, i soddomiti, cosi detti da Soddoma; e gli usurai, detti allora Caorsini da Cahors città di Guienna, ove abbondavano. Si possono veder nel Ducange i decreti di Filippo l'Ardito contra usurarios qui vulgariter Caorcini dicuntur. . | 51. E chi. spregiando ec., e chi bestemmia Dio non per insensato abito o per impeto d'ira, ma per pensata malizia. È ripetuta l'idea del v. 47. 52. La frode ec , qualsivoglia frode, da cui l'umana coscienza sia morsa, avvelenata | 54. Ohe fidanza ec., che non accoglie in se fidanza, che non si fida. || 55-56. Questo modo di re-tro ec., quest'ultimo modo, quello cioè di usar frode in chi non si fida, per così dire (par che) uccide solamente (Pur) quell'amore di cui na-tura vuole che tutti gli uomini sien legati tra || 40. In sè, contro sè, uccidendosi. || 41. E ne' | tura vuole che tutti gli uomini sien legati tra suoi beni. Dissipandoli. || 43. Qualunque ec , | loro. || 58. Lusinghe, gli adulatori. — Chi affat-

Falsità, ladroneccio e simonia, 60 Ruffian, baratti, e simile lordura. Per l'altro modo quell'amor s'obblia Che fa natura, e quel ch' è poi aggiunto, Di che la fede spezial si cria: Onde nel cerchio minore, ov' è 'l punto Dell'Universo, in su che Dite siede, Qualunque trade in eterno è consunto. Ed io: Maestro, assai chiaro procede La tua ragione, ed assai ben distingue Questo baratro e il popol che'l possiede. Ma dimmi : quei della palude pingue, Che mena il vento e che batte la pioggia, E che s'incontran con si aspre lingue, Perchè non dentro della città roggia Son ei puniti, se Dio gli ha in ira? Ese non gli ha, perchè sono a tal foggia? Ed egli a me: Perchè tanto delira, Disse, lo'ngegno tuo da quel ch'ei suole? Ovver la mente tua altrove mira?

Non ti rimembra di quelle parole,
Con le quai la tua Etica pertratta
Le tre disposizion che il Ciel non vuole,
Incontinenza, malizia, e la matta

tura. Il Poeta, spregiando i pregiudizi del suo tempo, giustamente mette la magia tra le frodi che si fanno al prossimo, perché gli si dà ad intendere di poter l'impossibile. C. XX, 117: «Delle magiche frode seppe il giuoco. » [ 59. Falsità, le varie specie de falsari. [ 60. Baratti, i barattieri, cioè trafficatori di giustizia e di grazie. | 61-63. Per l'altro modo ec., per quel modo di frode ch'è contro chi si fida, non solo si offende quel generale amore che la Natura vuole tra tutti gli uomini, ma quel ch'è poi aggiunto, cioè anche quel particolare affetto qualunque, onde nasce (si cria) tra nomo e nomo una speciule fidanza. [ 64-65. Ov' è 'l punto ec., dove nel centro della terra è quel punto, intorno a cui (secondo il sistema tolemaico) si svolge l'universo. - In su che Dite siede, in sul quale ha suo seggio Lucifero (c. XXXIV, 20). | 66. Qualunque trade, le varie specie de traditori. | 68. La tua ragione, il tuo ragio-namento. | 70. Quei della palude pingue, gl'iracondi, gli accidiosi e i superbi, puniti nelle fangose acque dello Stige. || 74. Che mena il vento, i lussuriosi. — Che batte la pioggia, i golosi. || 72. E che s'incontran ec., e i prodighi e gli avari, che nel cozzare insieme si dicono tante ingiurie. | 73. Roggia. Il Borghini: Roggio non significa a noi propriamente rosso (che che e'si significhi ai Franceschi): che tre colori abbiamo; rosso, ch'è quello del cinabro; vermiglio, ch'è del verzino e della lacca; roggio, ch'è fuoco rovente e che tende al colore della ruggine, il che manifestamente si vede nelle pere per questo colore chiamate rogge. . 75. Hon gli ha. Sottint. in ira. — Perchè sono a tal foggia? perchè pure son puniti nelle dette guise, fuori delle mura di Dite? 176-77. Delira, ec., devia dalle sue solite norme del giu-dicare. | 78. Altrove mira, si svaga, è distratta. || 80 La tua Etica, l'Etica di Aristotile, a te famigliarissima. — Pertratta, tratta distesamente (lat. pertractat). || 81. Disposizion, di-

Bestialitade? e come incontinenza Men Dio offende e men biasimo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza E rechiti alla mente chi son quelli Che su di fuor sostengon penitenza, Tu vedrai ben perchè da questi felli Sien dipartiti, e perchè men crucciata La divina giustizia gli martelli. O Sol che sani ogni vista turbata, Tu mi contenti si quando tu solvi, Che, non men che saver, dubbiar m'ag-Ancora un poco indietro ti rivolvi, Diss' io, là dove di', che usura offende La divina bontade, e il groppo svolvi. Filosofia, mi disse, a chi l'attende Nota non pure in una sola parte, Come natura lo suo corso prende Dal divino intelletto e da su'arte: E se tu ben la tua Fisica note, Tu troverai, non dopo molte carte, Che l'arte vostra quella, quanto puote, Segue, come il maestro fa 'l discente, Sì che vostr' arte a Dio quasi è nipote.

sposizioni dell'animo. | 82-83. Incontinenza ec. Tre sono, secondo Aristotile, i gradi dell'umana reità: il primo è la incontinenza (axogoia), cioè soprastamento della concupiscenza alla ragione; secondo e assai peggiore è la malizia (κακία), cioè malvagio uso della ragione; terzo e pessimo la bestialità (Onetorna), cioè tanto eccesso e tale abito ne vizi, che ne resti annientata la dignità dell'umana ragione. Alla qual distinzione Dante s'attiene in ciò, ch' ei mette gl'incontinenti fuori di Dite, come meno odiati dalla divina giustizia; ma nel distribuire poi dentro la città tutti gli altri dannati, egli osserva il sistema penale proposto disopra. senza punto guardare se ciascuna specie di peccatori appartenga piuttosto al genere de'ma-liziosi o a quello de'bestiali. | 84. Men biasimo accatta, minore infamia procaccia a chi n'è reo, perchè la concupiscenza in sè stessa è movimento naturale, e sola colpa dell'in-continente è non saperla contenere. [] 86-87. Chi son quelli, ec., chi sono i puniti ne'cerchi fuori della città, cioè tutti non di altro rei che d'incontinenza. | 92. Solvi, sciogli i miei dubbi. [ 93. Dubbiar m'aggrata, mi è grato il dubitare, perchè mi procura il piacere delle tue dichiarazioni. [ 95. Là dove di' ec. Nel v. 48. 96. Il groppo svolvi, sviluppa il nodo, risolvi la mia difficoltà. || 97-100. Filosofia, mi disse ec., la filosofia, mi disse Virgilio, insegna in più d'un luogo il come la natura proceda dall'intelletto e magistero divino. — A chi l'attende, a chi la studia con attenzione. Altri, la 'ntende. | 101. La tua Fisica, la Fisica di Aristotile: come pocanzi la tua Elica. | 102. Mon dopo molte carte. A contar dalla prima. | 103. Quella la natura. | 104. Come il maestro ec., come il discepolo segue il maestro. . Ars (dice Aristotile nel citato libro) imitatur naturam in quantum potest: • dottrina antichissima e semplicissima, imbrogliata poi molto da' moderni este-tici. || 105. Quasi è nipote. Anche il Tasso: • Essendo l'arte figliuola della natura, e la

Da queste due, se tu ti rechi a mente 106 Lo Genesi dal principio, conviene Prender sua vita ed avanzar la gente. E perchè l'usuriere altra via tiene.

Per sè natura, e per la sua seguace 110

natura di Dio, l'arte di esso Dio viene ad essere in certo modo nipote. • || 106-108. Da queste due ec., dalla natura e dall'arte (se tu richiami alla tua mente le parole che leggonsi sul principio del Genesi) convien che la gente ricavi il vitto e procacci aumento di sue facoltà: dalla natura, mediante l'agricoltura; dall'arte, mediante le industrie ed il commercio. Le parole qui ricordate del Genesi, sono: · Posuit Deus hominem in paradiso ut operaretur; • e • Vesceris pane tuo in sudore vultus tui. • - La mancanza di qualunque comportabile accento fe leggere al Tommasèo Genesi: io crederei anzi, che Dante scrivesse a dirittura Genesis, appunto come nel V dell'Inferno:
« Ell'è Semiramis di cui si legge; » e nel XXV del l'urgatorio: « E quando Lachesis non ha più lino. | 109. Altra via. Contraria a quella ordinata da Dio. | 110-111. Per sè natura ec.,

Dispregia, poichè in altro pon la spene. Ma seguimi oramai, che 'l gir mi piace ;

Che i Pesci guizzan su per l'orizzonta, E il Carro tutto sovra 'l Coro giace; E'l balzo via là oltre si dismonta.

ranza non ne' frutti naturali nè in quelli dell'industria, ma in quelli che indebitamente fa produrre al denaro. Il 112. Ma seguimi oramai. Finora sono stati fermi dietro la tomba di papa Anastasio (v. 6). | 113. Chè i Pesoi ec., per-ciocchè due sole ore mancano al sorger del Sole. Il Sole era in Ariete (c. 1, 38), il qual segno nello zodiaco è dopo quello de Pesci: ed ognuno de' dodici segni sta sull' orizzonte due ore. Virgilio colaggiù sapeva le ore per computo. - Orissonta. Imita la declinazione greca nel quarto caso, come altrove (l'urg., IV. la imita nel primo, scrivendo orizzon. | 114 🗷 il Carro ec., e, com'è il solito di quest'ora in questa stagione, il Carro di Boote, costellazione detta anche l'Orsa maggiore, sta tutto in quell'angolo di cielo tra occidente e settentrione, onde spira il vento da'Latini detto Goro e che i ordinata da Dio. | 140-141. Per sè natura ec., marinari chiamano Ponente maestro. | 145. E 1 offende la natura in sè stessa e nella seguace balso ec. e per trovar la discesa di questa sua, ch'è l'arte; perocch'egli mette sua spe- ripa, e' ci è forza di andare molto più in là.

### CANTO DECIMOSECONDO.

Per un burrone, guardato dal Minotauro, scendono i Poeti nel settimo cerchio, distribuito in tre gironi alle tre specie de violenti. Guidati da un Centauro, veggono nel primo girone i violenti contro il prossimo gradatamente immersi in una riviera di sangue bollente.

(anco, Era lo loco, ove a scender la riva Venimmo, alpestro, e, per quel ch'ivi er Tal ch'ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina, che nel fianco, Di qua da Trento, l'Adice percosse, O per tremoto o per sostegno manco; Che da cima del monte, onde si mosse, Al piano, è si la roccia discoscesa, Al piano, e si la cocca achi su fosse, Ch'alcuna via darebbe a chi su fosse, Cotal di quel burrato era la scesa;

2. Per quel ch'ivi er' anco, per l'orrido mostro (v. 42) che oltracciò vi era a guardia. 3. Tal ch' ogni vista ec , tale, che ogni uomo, per quanto franco, rifuggirebbe dal guardarlo. 4.5. Quella ruina ec., quella ruinala parte di Monte Barco, la quale di qua da Trento e pro-priamente presso Rovereto percosse l'Adje nel fianco ed ingombro porzione del suo letto. La rovina di Monte Barco presso Rovereto (dice il Tommasco) si vede tuttora » [ 6. 0 per sostegno manco, o perche, scalzato il monte dal nume, gli fosse mancato sostegno. | 7-9. Che da cima del monte ec , che la ruinata roccia, la frana, dalla cima del monte ond'ella si staccò di-· stende giù fino al piano i suoi frantumi in modo, che a chi fosse su presenterebbe pure una via, per quanto malagevole, da scendere al basso, doveché prima la costa tutta a picco non ne presentava alcuna | 10. Burrato, luogo dirupato | profondo | 11 In su la punta ec , sulla som-

E in su la punta della rotta lacca L'infamia di Creti era distesa, Che fu concetta nella falsa vacca: E quando vide noi, sè stesso morse, Sì come quei, cui l'ira dentro fiacca. 15

Lo Savio mio in vêr lui gridò: Forse Tu credi che qui sia 'I duca d'Atene, Che su nel mondo la morte ti porse? Pàrtiti, bestia, chè questi non viene Ammaestrato dalla tua sorella,

20

mità della scoscesa ripa. Di tacca, ved. nota 16 al c. VII. | 12-13. L'infamia di Creti ec., stava sdraiato il Minotauro, che le favole dissero generato da un toro, al quale Pasifae, moglie del re di Creta, soggiacque chiusa in una vacca di legno. Questo mostro, mezz' uomo e mezzo bue, si pasceva di carne umana: onde molto acconciamente è qui posto come simbolo della bestial violenza punita nel settimo cerchio. — Creti. Cosl la disse anche Gio. Villani, l. 6: e qui fa suono migliore di Creta. [ 15. Cui l' ira ec., cui l' ira consuma l'animo. C. VII: • Consuma dentro te con la tua rabbia . | 17. Il duca d'Atene, Teseo, principe di Atene, il quale per liberar la patria dal tributo di garzoni e fanciulle destinate a pascere il Minotauro, recossi in Creta, dove aiutato dall'amor di Arianna l' uccise. — Duca. La signoria di Atene, a tempo del Poeta, dava titolo di Duca. | 19-20. Hon viene ec., non viene per offenderti, come già

Ma vassi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella C'ha ricevuto già 'l colpo mortale, Che gir non sa, ma qua e là saltella, Vid'io lo Minotauro far cotale. E quegli accorto gridò: Corri al varco; Mentre ch'è in furia, è buon che tu ti cale. Così prendemmo via giù per lo scarco Di quelle pietre, che spesso moviensi Sotto i miei piedi per lo nuovo carco. 30 Io gia pensando; e quei disse: Tu pensi Forse a questa rovina, ch' è guardata Da quell'ira bestial ch'i' ora spensi. Or vo'che sappi, che l'altra fiata Ch' i' discesi quaggiù nel basso inferno, Questa roccia non era ancor cascata. Ma certo, poco pria, se ben discerno Che venisse Colui che la gran preda Levò a Dite del cerchio superno, Da tutte parti l'alta valle feda Tremo sì, ch'io pensai che l'Universo Sentisse amor, per lo quale è chi creda Più volte il mondo in caos converso: Ed in quel punto questa vecchia roccia

Qui, ed altrove più, fece riverso. Teseo, quand'ei fu ammaestrato ad uscir del laberinto da Arianna, figlia di l'asifae tua madre, e di Minosse. | 21. Vassi, sen va giù per l'Inferno. | 22-23 Che si slaccia ec., che rompe i suoi lacci in quel punto, che egli ha già ricevuto ec. Æn , 11: Quales mugitus, fugit quum saucius aram Taurus etc. . || 25. Cotale, cosi : avverbio \$26 Quegli, Virgilio - Al varco, al passo dianzi occupato dal Minotauro | 27. Ti cale, ti cali, scenda. | 28-29 Giù per lo scarco ec., giù per lo scarico di quella frana, per quelle pietre scari-cate lungo il balzo dallo scoscendimento della sua parte superiore. — Moviensi, si movevano. \$ 30. Per le nueve carce, per l'insolite pese di una persona viva || 33 Spensi, resi vana || 34-35. L'altra flata ec Quando vi fu mandato dalla maga Erittone. Ved. c. IX. 22. | 37-39. Poco pria ec., poco prima che G. C. scendesse trionfante a rapire a Lucifero le innumerabili anime aspettanti la sua venuta nel Limbo; cioò nel punto della sua morte, poco dopo la quale Ed discese lag-giù. [AO. L'alta valle feda, la profonda (lat edta) e sozza (lat. /æda) cavità dell'Inferno. | 41. Tremò: come tutto il resto della terra, alla morte del Redentore Matth., XXVII: . Terra mota est, et petræ scissæ sunt, et monumenta aperta sunt. . | 42-43. Sentisse amor ec. Empedocle opinava, il monde esser formato dalla discordia degli atomi, e che qualvolta questi si riducessero a concordia, dovesse seguirne la confusione del tutto. — Per aver la misura del verso, dee leggersi mondo senza elisione. Un codice della Estense, allegato dal Parenti, legge in caosso. | 45. Qui, ed altrove ec., in questo luogo, ed anche più nella sesta bolgia dell'ottavo cerchio (ricettacolo degli ipocriti, dove si vedrà «Tutto spezzato al fondo l'arco sesto») la roccia si rovesciò, rovinò. Soli il girone de violenti e quel degli ipocriti soffrirono la detta rnina: a significare l'odio che il mansueto e

Ma ficca gli occhi a valle, chè s'approccia La riviera del sangue, in la qual bolle Qual che per violenza in altrui noccia.

O cieca cupidigia, o ira folle,

60 Che sì ci sproni nella vita corta, E nell'eterna poi sì mal c'immolle! Io vidi un' ampia fossa in arco torta (\*), Come quella che tutto il piano abbraccia, Secondo ch' avea detto la mia scorta:

E tra 'l piè della ripa ed essa, in traccia Correan Centauri armati di saette, Come solean nel mondo andare a caccia.

Vedendoci calar, ciascun ristette, E della schiera tre si dipartiro

Con archi ed asticciuole prima elette: E l'un gridò da lungi: A qual martiro Venite voi che scendete la costa? Ditel costinci; se non, l'arco tiro.

Lo mio Maestro disse: La risposta Farem noi a Chiron costà di presso: Mal fu la voglia tua sempre si tosta. Poi mi tentò, e disse: Quegli è Nesso, Che morì per la bella Deianira, E fe di sè la vendetta egli stesso.

i vizi, ed anco le due cause della morte di Lui, che furono appunto violenza e ipocrisia, ma più la seconda. || 46. A valle, giù nella valle. - B'approcota, s'appressa: l'approcher de l'ran-cesi. È rimasto solamente nel linguaggio militare. | 47. La riviera del sangue. Questo è il terzo de fiumi infernali, cioè (come si dirà nel c. XIV, 430-438) il Flegetonte. 48. Qual che ec., qualunque, mediante violenza, rechi altrui danno. | 51. Sì mal c'immolle, così dolorosamente ci fai stare immersi nel sangue bollente. = (') Violenti contro il prossimo. = | 55. Ed essa fossa — In traccia, in fila, un dietro l'altro: nel qual senso usa traccia altresi nel c. XV, v. 35, ed anche più chiaramente nel c. XVIII, v. 79 E così pure intende questo luogo la Crusca. Il Costa spiega in cerca di anime da saettare, secondo quel che il l'oeta dira ne vv. 73-75. \$56. Correan Centauri. I Centauri immaginati dagli antichi (forse la prima volta che si videro uomini a cavallo) furon mostri particolarmente dediti alla violenza ed al sangue. « Ne' Centauri, dice il Boccaccio. figura gli uomini dell'arme, co'quali i tiranni tengono le signorie contro a piaceri de po-poli. • [] 60. Asticciuole ec., saette scelte prima di staccarsi da compagni. [] 63. Costinci, di costi, dal luogo ove siete: come tinci (Purg., XV, 37) e quinci. - L'arco tiro, tendo l'arco per saettarvi. | 65. Costà di presso, quando ci sa-remo appressati a voi. Chirone, come si vedrà, comandava la brigata | 66. Mal fu la voglia tua ec., mal per te, con tuo danno, fosti sempre cosi precipitoso nelle tue voglie. Allude al suo desiderio di godersi Deianira, che gli costo la vita. Ved. nota seg. || 67-69. Mi tentò, mi toccò col gomito. - Quegli è messo ec. Por-tandosi già Nesso la rapita Deianira, fu da Ercole mortalmente ferito con le frecce tinte nel veleno dell'Idra; e per vendicarsi dette alla donna la propria veste intrisa dell'avvecandido Agnello ebbe a questi due sopra tutti lenato suo sangue, persuadendole in quella es-

E quel di mezzo, che al petto si mira, **E il gran** Chirone, il qual nudrì Achille: Quell'altro è Folo, che fu sì pien d'ira. Dintorno al fosso vanno a mille a mille, Saettando qual anima si svelle Del sangue più, che sua colpa sortille. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle: Chiron prese uno strale, e con la cocca Fece la barba indietro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, 79 Disse ai compagni: Siete voi accorti, Che quel di retro move ciò ch' e' tocca? Così non soglion fare i piè de' morti E'l mio buon Duca, che già gli era al petto, Ove le duo nature son consorti, Rispose: Ben è vivo, e sì soletto Mostrargli mi convien la valle buia : Necessità 'l c' induce, e non diletto. Tal si partì da cantare *alleluia*, Che mi commise quest' ufficio nuovo; Non è ladron, nè io anima fuia.

Ma per quella virtù, per cui io muovo

ser virtù di non fare al marito amare altra donna. Ercole, indossata la veste, ne mori furente. [ 70. Che al pette si mira. l'roprio di chi mediti; perchè dagli antichi tenuto dottissimo. « Sperto in arme e savio in medicina, » è detto dall'Ottimo. | 72. Folo. Altro Centauro de'più iracondi e risoluti: un di quelli che, al dir di Ovidio nelle Metam., tentarono il ratto d'Ippodamia. ¶ 74-75. Qual anima ec., qualun-que anima esce fuori del bollente sangue più di quello che la sua colpa le diè in sorte, le destinò. § 77-78. E con la cocca ec., e con la parte da basso della freccia, ove sono le penne, e'si mandò indietro verso le mascelle 1 molti peli che gli coprivan le labbra. || 85. Gli era al pette. Tanto grande era Chirone, che Virgilio non gli aggiungeva più su del petto. | 84. Ove le duo ec., ove si congiungono le due nature accozzate nel Contauro, quella dell'uomo e quella del cavallo. || 85. Soletto, solo vi-vente quaggiù. || 67. Necessità '1 c' induce, ne-cessità di sua eterna salute lo induce a tanto penoso viaggio. 88. Tal, Beatrice. — Da cantare alleluia, dal paradiso, ove cantasi eternamente lode a Dio. 89. Quest'ufficie nuovo. Di esser guida ad un vivo per lo regno de morti. Allegoric., secondo il Tommasèo: « La filosofia naturale e politica non fu mai posta finora così direttamente come grado alla divina. § 90. Hon è ladron ec., ne questi è violento rapitor dell'altrui, mandato quaggiù per veder quali pene lo aspettino, ne io sono anima ladra. - Fuia, fura, femm. di furo (c. XXI, 45; XXVII, 427), ch'è il fur de'latini. Il v. 75 del c. IX del Par. non lascia alcun dubbio su tale spiegazione della voce /wia, della quale lo stesso Borghini ebbe a dire: • Di questa voce io non so in verità più che tanto. » Eppure egli medesimo aveva altrove notato: « Ov'è nel fine la r. volentieri talvolta levandola vi mettiamo l'i: usuraro, usuraio. E da buro, voce antica che pure oscuro significa, credo che sia formata la voce buio, con la medesima regola o usanza che dir si debba. » || 93. Un de' tuoi, un Cen- | turato non entra. Se un figliastro di Obizzo

Li passi miei per sì selvaggia strada, Danne un de'tuoi, a cui noi siamo a pruovo, Che ne dimostri là ove si guada, E che porti costui in su la groppa, Che non è spirto che per l'aer vada. Chiron si volse in sulla destra poppa E disse a Nesso: Torna, e sì li guida, E fa' cansar, s'altra schiera v'intoppa Noi ci movemmo colla scorta fida Lungo la proda del bollor vermiglio, Ove i bolliti facean alte strida. vidi gente sotto infino al ciglio: E'l gran Centauro disse: E'son tiranni, Che dier nel sangue e nell'aver di piglio. Quivi si piangon li spietati danni: Quivi è Alessandro, e Dionisio fero, 107 Che fe Cicilia aver dolorosi anni: E quella fronte c'ha 'l pel così nero, Azzolino; e quell'altro, ch'è biondo. È Obizzo da Esti, il qual per vero

Fu spento dal figliastro su nel mondo. 112

tauro della tua schiera. — A cui noi siamo a pruovo, al quale noi possiamo andare appresso, il qual ci serva di guida. A pruovo per appresso fu locuzione comune agli antichi. 94. Ove si guada, ov'è il guado della riviera del sangue. [[97. Bulla destra poppa, sul destro lato. C. XVII, 31: « Però scendemmo alla de-stra mammella. » [[98. Torna. Intendi a sini-stra, ond' è il solito cammino de'Poeti, ed onde i Centauri eran venuti. — E sì li guida, e gui-dali nel modo che han detto. [] 99 E fa' cansar ec., e se altra schiera di Centauri vi scontra, fa'che costoro se ne cansino, non ne ricevan tra, la cue costoro se ne causino, una ericevamiglio, nolestia. Il 010. La proda del bollor vermiglio, la riva del sangue bollente. Il 104 Il gran Cen-tauro, Nesso. Il 106. Li spietati danni de' po-poli. Il 107. Alessandro. Non è ben certo so il Magno o il Fereo. Del primo son note la rovina di Tehe, la strage de' prigionieri persiani, le uccisioni di Menandro ed Efestione, del suo condiscepolo Callistene, dell'amico Clito; e che Lucano lo chiamo felice predone. Dell'altro sappiamo le immanità di seppellire uomini vivi, vestirne altri di pelli ferine e farli divorare a'cani, ec. lo crederei piuttosto il secondo; anche perchè Dante nel Convito loda la libe-ralità del Macedone. — Dionisio fero. Due parimenti sono i Dionisii di Sicilia, ambidue crudelissimi tiranni. | 108. Che fe Cicilia ec., che fece alla Sicilia soffrire lunghi affanni. 109. Quella fronte. I tiranni, pessimi tra'violenti contro il prossimo, stanno nel sangue fino alla fronte. — Il pel, i capelli. [ 110. Azzolino, o Ezzelino da Romano, vicario imperiale nella Marca trivigiana e tiranno immanissimo di Padova. Fu ucciso nel 1259. || 111-112. È Obizzo ec. Obisso da Este, marchese di Ferrara e della Marca d'Ancona, guelfo rabbioso, e crudel uomo e rapace, fu nel 1293 soffocato da suo figlio Azzo, a cui Dante, per cagion del parricidio dà nome di figliastro anzichè di figliuolo. Così i comentatori, mossi principalmente dal non avere il Litta trovato nella storia questo figlia-stro. Ma a me quel figliastro per Figliuolo sna-

Allor mi volsi al Poeta: e quei disse: 118 | Questi ti sia or primo, ed io secondo. Poco più oltre il Centauro s' affisse Sovra una gente che 'nfino alla gola Parea che di quel bulicame uscisse. Mostrocci un' ombra dall' un canto sola,118 Dicendo: Colui fesse in grembo a Dio Lo cor che 'n sul Tamigi ancor si cola.

Poi vidi gente che di fuor del rio Tenean la testa ed ancor tutto 'l casso: E di costoro assai riconobb'io. Così a più a più si facea basso

Quel sangue sì, che copria pur li piedi : È quivi fu del fosso il nostro passo.

non è dal Litta trovato nelle storie, è perciò fuori dubbio ch'esso non sia stato al mondo? Non sempre trovan tutto gli storici; ed è comenso di quando trovano più che non c'è stato. Per me, sono tentato di credere che comunemente si tenesse Obizzo essere stato spento da Azzo suo figliuolo, e che Dante, meglio informato, volesse rettificar l'errore accusando di quel fatto un figliastro da'contemporanei conosciuto meglio che dal Litta. A questa spiegazione quel per vero andrebbe a pennello. Ved. pure la nota seg. [ 113-114. Aller mi volsi ec. Si volse maravigliato, penso io, della novità della notizia (fingendo di avere anch'egli partecipato al comune errore), e desideroso di saperne il vero da Virgilio. Il quale, in so-stanza, gli dice: « Credi al centauro per ora, chè ne sa più di me. . Secondo la comune interpetrazione del verso innanzi, questi due sarebbero affatto oziosi. || 148. S'affase, si fermò. || 146. Una gente. Sono gli omicidi, men rei de tiranni, e però meno fitti nel sangue. || 147. de tranni, e pero meno nest nes assesses, qui de la sargue bollente.

Bulicame, propriamente, è Scaturigine di acqua bollente. — L'accento è sul di, come altrove su da, tra, che, ec. Ma in questo il somme Poeta non è da imitare, trattandosi della disgiunciana di narola precasazionente congiunte zione di parole necessariamente congiunte. || 118. Dall'un canto sola. Per la singolare empietà del suo misfatto. || 119-120. Colui fesse ec. Nel 1270, Guido conte di Monforte, mentre nella chiesa (in grembo a Dio) di san Silvestro in Viterbo elevavasi l'ostia, uccise d'una stoccata nel cuore (fesse lo cor) Arrigo nipote di Arrigo III d'Inghilterra, in vendetta di Simone di Monforte suo padre, giustiziato in Londra. Il cuore del morto fu portato a Londra e posto sul ponte del Tamigi, chi dice in un calice d'oro in man d'una statua, chi in una coppa d'oro sopra una celonna. - Ancer si | (v. 94).

Siccome tu da questa parte vedi 127 Lo bulicame che sempre si scema, Disse il Centauro, voglio che tu credi, Che da quest'altra a più a più giù prema Lo fondo suo, infin ch' ei si raggiunge Ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge

Quell' Attila che fu flagello in terra, E Pirro, e Sesto; ed in eterno munge Le lacrime, che col bollor disserra A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo,

Che fecero alle strade tanta guerra. 188 Poi si rivolse, e ripassossi il guazzo.

cola, ancora si venera (lat. coliter.) Così quasi tutti, affermando che di colare per colere non manchino esempi antichi. Ma v'è pure chi intende detto per enfasi che ancora dopo tren-t'anni quel cuore colasse sangue, gridasse vendetta. || 192. Il casso, la parte del corpo circondata dalle coste. || 124. A più a più, sem-pre più di mano in mano, a misura che sce-mava la reità delle anime. || 125. Pur, solamente. | 126. 🗷 quivi fu ec., e quivi noi passammo il fosso. | 129. Che tu credi. Gli antichi usarono per tutte le coniugazioni di terminare la 2º pers. del sogg. pres. in i ed in a. | 130-132. Che da quest'altra ec., che la riviera del sancontinuando a sinistra per lo resto del cerchio, vada a mano a mano crescendo di profondità, fino a ch'ella si riaggiunga a quel tratto, il più profondo di tutti, ove abbiam visto puniti i tiranni. 🛭 134. Attila. Il famoso re degli Unni, che metteva tra'suoi titoli il nome di fagello di Dio, datogli dalle devastate pro-vincie: « Attila, Dei gratia Rex Hunnorum etc., metus orbis, flagellum Dei. . [] 135-136. Pirre. Il re di Epiro, assalitor de'Romani: uomo terribile a'sudditi non men che a'nemici. — Sesto. Il figlio di Pompeo Magno. Finite le civili guerre, si dette al mestier del corsale: onde Lucano nel VI: « Proles indigna parente.... Polluit æquoreos siculus pirata triumphos. . eterno munge ec., spreme eternamente le la-grime col mezzo di quel bollore. || 137. Rinier da Cornete. Ladrone famoso nelle spiagge romane. — Rinier Passo. Altro celebre ladrone, non ostante che appartenesse alla nobil casa florentina de Pazzi. Il 139. Poi si rivolse ec. Ciò detto, il Centauro Nesso, che aveva co Poeti passata la riviera, portando (giusta la petizion di Virgilio, v. 95) Dante su la groppa; ora sen torna a'suoi compagni ripassando il guazzo, cioè quel punto della riviera la ove si guada

#### CANTO DECIMOTERZO.

Nel secondo girone del settimo cerchio sono puniti i violenti a sè medesimi nella persona o nella roba: i primi, tra' quali Pier delle Vigne, trasformati in isterpi, delle cui fronde si cibano ingorde Arpie; i secondi inseguiti e dilaniati da instancabili cagne.

Non era ancor di là Nesso arrivato, Quando noi ci mettemmo per un bosco, Che da nessun sentiero era segnato.

1. Di là del guado sanguigno. [ 5 Schietti, | lisci e diritti. [ 6. Stecchi con tosco, spine ve-

Non frondi verdi, ma di color fosco; Non rami schietti, ma nodosi e involti; Non pomi v'eran, ma stecchi con tosco.

Non han sì aspri sterpi nè sì folti Quelle fiere selvagge, che in odio hanno Tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte Arpie lor nido fanno, Che cacciàr delle Strofade i Troiani Con tristo annunzio di futuro danno. 12 Ale hanno late, e colli e visi umani, Piè con artigli, e pennuto il gran ventre: Fanno lamenti in su gli alberi strani. E'l buon Maestro: Prima che più entre, Sappi che se' nel secondo girone, Mi cominciò a dire, e sarai, mentre Che tu verrai nell'orribil sabbione: Però riguarda bene, e sì vedrai Cose che torrien fede al mio sermone. Io sentia d'ogni parte tragger guai ('), E non vedea persona che 'l facesse; Perch' io tutto smarrito m'arrestai. Io credo ch'ei credette ch'io credesse, Che tante voci uscisser tra que' bronchi Da gente che per noi si nascondesse. Però disse il Maestro: Se tu tronchi Qualche fraschetta d' una d' este piante, Li pensier c'hai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante, E colsi un ramoscel da un gran pruno : E'l tronco suo gridò: Perchè mi schiante?

lenose. | 9. Tra Cecina e Corneto. Ne' boschi, ch'erano tra il fiume Cecina e la città di Corneto. | 10. Le brutte Arpie. Mostri favolosi, la cui forma è poco appresso descritta. Secondo Virgilio, una di esse nelle Strofadi, isole del-l'lonio, predisse a Troiani che avrebbero per fame divorate le mense. — Quanto alla parte simbolica, le Arpie presso gli antichi furono emblema di rapacità: la quale co'suicidi, ve-ramente, non ha che fare. Ma i poeti le dissero voracissime; e forse Dante volle in esse figurar le cure divoratrici del cuore di quelli che dalle loro passioni son tratti a darsi la morte. Forse anco l'immagine di tutto questo bosco gli fu destata da un passo di san Bernardo, ch'egli dovè conoscere come Pietro suo figlio che lo cita: . Homo absque gratia est ut arbor silvestris ferens fructus, quibus porci infernales, ut Harpym, pascuntur. • || 13. Late, larghe (lat. latm.) || 16. Che più entre, che t'addentri più nel bosco. | 18-19. Mentre Che tu ec., fino a che tu non giungerai nell'orribil sab-bione ricoprente il suolo del terzo girone (c. seg. v. 43). | 21. Che terrien fede ec., che narrate da me, toglierebbero fede al mio par-lare; che se te le dicessi, non le crederesti. | 22. Tragger guai, mandar lamentosi gridi. \*) Violenti contro sè medesimi, nella vita. == | 25. Io credo ec. Cost fatti giuochi di parole distraggono lo spirito e raffreddano il sentimento. « Quandoque bonus dormitat Homerus.»
— Io credesse. Ved. nota 141 al c. V. [] 27. Per noi, per non lasciarsi vedere da noi. [ 30 Si faran... menchi, resteranno corti, saranno smentiti dal fatto [31. Porsi, stesi [37. Ed or sem fatti sterpi. « Questa fu bella e nobile finzione, e non potez essere più bella nè più

Da che fatto fu poi di sangue bruno, Ricominciò a gridar: Perchè mi scerpi? Non hai tu spirto di pietate alcuno? Uomini fummo, ed or sem fatti sterpi; Ben dovrebb'esser la tua man più pia, Se state fossim' anime di serpi. Come d'un stizzo verde, ch'arso sia Dall'un de'capi, che dall'altro geme, E cigola per vento che va via; Così di quella scheggia usciva insieme Parole e sangue: ond' io lasciai la cima Cadere, e stetti come l'uom che teme. S' egli avesse potuto creder prima, Rispose il Savio mio, anima lesa, Ciò c' ha veduto, pur con la mia rima, Non averebbe in te la man distesa; Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra ch' a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi Nel mondo su, dove tornar gli lece. E'l tronco: Sì col dolce dir m'adeschi, Ch' io non posso tacere ; e voi non gravi Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. I' son colui, che tenni ambo le chiavi

Del cor di Federico, e che le volsi

anime, cioè anima vegetativa e anima sensitiva e anima razionale. • E seguita l'anonimo Chiosatore dicendo che per avere i suicidi contraffatto alla ragione ed allo stesso istinto animale della propria conservazione, debitamente l'autore «gli mette nella più minima anima, cioè vegetabile.» || 39. Se state ec., ancorchè prima di essere sterpi fossimo state anime di serpi, e non di uomini come te. 40. Come d'un stisso verde. Sottini. accade. 43. Di quella scheggia, dal ramo scavezzato. Usotva. Ac-cordato idealmente col complesso di ciò che usciva della scheggia: figura famigliare a' toscani scrittori | 47. Anima lesa, o anima offesa. 🛮 48. Pur con la mia rima, a solo udirlo da me, sulla semplice mia parola. La parola di Virgilio, in bocca al Poeta che la riferisce, è diventata rima. || 52-53. In vece ec., per qualche compenso del male a te fatto. | 56. E voi non gravi, ed a voi non incresca. || 57. M'inveschi, mi trattenga. || 58-59. I'son colui ec. Piero dalle Vigne fu cancelliere dello imperadore Federico II, e fu uno eccellentissimo uomo di scienza, buono decretalista, finissimo trovatore e bel dittatore: e volcagli meglio lo imperatore, per la sua virtà, che a niuno barone di sua corte; intanto che tutti i suoi segreti gli manifestava. Ora, com'è usanza di esser nelle corti i virtuosi invidiati, costui era invidiato: e fu una volta accusato come aveva fatto assapere al papa Gregorio IX, nimico d'esso imperadore, un suo segreto, e scriveva-gli ciò che in corte si faceva. Ciò udendo lo imperatore, e credendolo, il fece pigliare e abbacinare. Piero, di questo sentendosi innocente, per volere fuggire questo isdegno (v 74) fattogli a si gran torto, si s'uccise egli stesso. Chios. Dant. — Ambo le chiavi. Della persuapropria. Imperocché sono di tre generazioni sione e della dissuasione; del volere e del non

Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei lo sonno e i polsi. La meretrice, che mai dall' ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune e delle corti vizio, Intiammò contra me gli animi tutti, E gl'infiammati infiammàr sì Augusto,

Serrando e disserrando sì soavi,

Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me giusto. Per le nuove radici d'esto legno

Vi giuro che giammai non ruppi fede Al mio signor, che fu d'onor sì degno.75 E se di voi alcun nel mondo riede, Conforti la memoria mia, che giace

Ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi: Da ch' ei si tace, 79 Disse il Poeta a me, non perder l'ora; Ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond' io a lui: Dimandal tu ancora Di quel che credi che a me soddisfaccia.

Ch'io non potrei: tanta pietà m'accora. Però ricominciò: Se l'uom ti faccia Liberamente ciò che 'l tuo dir prega, Spirito incarcerato, ancor ti piaccia 87

volere. Petrarca: «Del mio cor, donna, l'una e l'altra chiave Avete in mano. | | 60. Serran-de, chiudendo il suo cuore a quel che io non approvava. - Disserrando, aprendolo a quel che io amava. - Sì soavi, con tanta dolcezza | 64. Che dal segrete ec., che divenni quasi unico suo condidente. | 65. Le sonne e i polsi. Prima il sonno, per la continua tortura del cervello: poi la salute, che si misura principalmento dallo stato de'polsi. - Malamente tutti per polsi intendono la vita; si perchè la vita può durare anco dopo la perdita de'polsi, perchè sarebbe un far dire a Piero prima del tempo quel medesimo che a suo luogo dirà. § 64-65. La meretrice ec., l'invidia. Come la meretrice finge amore per desiderio di guadagno, cost l'invidia cortigianesca finge carità del principe per cupidità di favori. - Dall'ospizio Di Cesare, dal seggio imperiale. Dante in più luouhi delle sue opere afferma, l'invidia essere il principale impedimento a'dritti che, secondo lui, l'imperatore aveva alla monarchia universale. - Putti, meretricii. || 66. Morte comune. Perchè l'invidia del demonio fu cagione di tutti i mali degli uomini. | 68. Augusto, l'imperatore | 69. Tornaro, si risolvettero, andarono a finire. | 70. Per disdegnose gusto, per esser, come tutti gli animi nobiti, naturalmente sdegnoso. | 74. Fuggir disdegno, liberarsi dal rovello dello sdegno. | 73. Nuove, diverse da quante se ne conoscano al mondo — Legne, pianta: come spesso in Dante, e più nella Bibbia. [] 75. D'onor sì degno. Tanto, agli occhi del Poeta, degno di onore e come legis latore e come guerriero e protettor degli studi e ghibellino ardente, ch'egli nel Convito lo chiama l'ultimo imperator dei Romani. Ma, La caccia affaccendata. . [ 114. Ch'ede le be-

88 60 | Di dirne come l'anima si lega In questi nocchi; e dinne, se tu puoi, S'alcuna mai da tai membra si spiega. Allor soffiò lo tronco forte, e poi Si converti quel vento in cotal voce: 92 Brevemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce Dal corpo ond'ella stessa s'è disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva, e non le è parte scelta, 67 Ma là dove fortuna la balestra, Quivi germoglia come gran di spelta; Surge in vermena ed in pianta silvestra: Le Arpie, pascendo poi delle sue foglie, Fanno dolore, ed al dolor finestra. 102 Come l'altre, verrem per nostre spoglie, Ma non però ch'alcuna sen rivesta; Chènon è giusto averciò ch'uom si toglie. Qui le strascineremo, e per la mesta Selva saranno i nostri corpi appesi, 107 Ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, Credendo ch' altro ne volesse dire ; Quando noi fummo d'un rumor sorpresi. Similemente a colui, che venire Sente il porco e la caccia alla sua posta, Ch'ode le bestie e le frasche stormire.

come cristiano, lo abbiamo già visto imparzialmente posto in Inferno. || 78. Del colpo, per effetto del colpo. || 79. Un poco attese. Virgilio attese un poco, se mai Piero volesse dir altro.

§ 80. L'ora, il tempo. § 85. Se l'uem ti faccia,
se ti si faccia; così ti sia fatto. Qui, come spesso negli antichi, l'uomo equivale all'on de Francesi. | 86. Liberamente, con liberale volontà. | 89. Nocchi, piante nocchiose, nodose. | 90. Da tai membra. Da'nocchi, i quali racchiudendo in se l'anima, le fanno ufficio di membra. — Si spiega, si scioglie, si sprigiona. || 91. Soffiò. Invece del sospirare, solito in chi si accingu a parlare de'propri mali. || 96. Alla settima foce, nel settimo cerchio. Foce, nel linguaggio del Poeta, è propriamente l'entrata o l'uscita de'cerchi (lnf. XXIII, 193; Purg., XII 143); qui pone la parte pel tutto. § 97. Mon le è parte seetta, non le è imposto di fermarsi in un luogo della selva piuttosto che in un altro. || 98. Fortuna la balestra, il caso la porta. || 99. Spelta. Sorta di biada. || 100. Surge in vermena ec., vien su in forma di sottil ramoscello, e poi si fa pianta silvestre, grosso pru-no. || 101. Pascendo, pascendosi || 102. Al dolor finestra. Cioè rottura, onde poi quel dolore si sfoga in lamenti. || 103. Come l'altre ec, noi pure, come tutte le altre anime dannate, verremo nel di del giudizio su nel mondo a cercare i nostri corpi. - Verrem. Relativamente a Dante, che stava ancora al mondo. || 104. Però, perciò, per questo. Il 108. Al prun dell'ombra sua, al pruno ove tornerà ad esser rinchiusa l'ánima sua. — Molesta. Al corpo, di cui volle la morte. || 109. Attesi, intenti. || 113. Il porce, il cinghiale. - La caccia, i cacciatori co'cani. Manzoni: • Vedea sul pian discorrere

Ed ecco duo dalla sinistra costa,
Nudi e graffiati fuggendo si forte,
Che della selva rompièno ogni rosta (\*).
Quel dinanzi: Ora accorri, accorri, morte;
E l'altro, a cui pareva tardar troppo,
Gridava: Lano, si non furo accorte
120
Le gambe tue alle giostre del Toppo.
E poiché forse gli fallia la lena,
Di sè e d'un cespuglio fece un groppo.
Diretro a loro era la selva piena

Di nere cagne bramose, e correnti, 125 Come veltri ch'uscisser di catena. In quel che s'appiattò miser li denti, E quel dilaceraro a brano a brano, Poi sen portar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia Scorta per mano, 130

E menommi al cespuglio che piangea

stie ec., che ode stormire le frasche urtate dalle bestie. . Nel verso (nota bene il Rigutini) è inviscerata l'una cosa nell'altra, com'è il costume dello stile poetico. » | 117. Rosta, op-posizione di rami intrecciati insieme. ==(\*) Violenti contro sè medesimi, nell'avere. Ved. nota 44 al c. XI. - | 118. Quel dinanzi ec. Questi che invoca la seconda morte, cioè la morte ancora dell'anima (c. I, 117), è il sanese Lano, di parte guelfa: il quale, consumato ch'ebbe tutto il suo con una brigata godereccia, trovandosi poi alla sconfitta che i Sanesi nel 1280 toccaron dagli Aretini presso la costoro Pieve del Toppo, poteva salvarsi, ma non volle. « Com' uomo disperato, che malvolentieri tornava a casa, sappiendo non gli era rimaso niente; si mise a combattere per disperato, e in quella battaglia fu morto. » Chios. Dant. | 119. L'altro. Quest' altro abusatore dei propri beni vedremo essere il padovano Iacopò da Sant'Andrea: di cui, tra le altre, si racconta che un giorno fece bruciare una sua villa per aver lo spettacolo di un bel fuoco. — Tardar troppo, esser troppo tardo, correr troppo meno dell'altro. | 120-121. Sì non furo accorte. Se nell'anzidetta rotta de Sanesi Lano avesse giocato di gambe com'ora, sarebbe campa-to, ed avrebbe forse salvata l'anima. Questo amaro pensiero vuol rinfrescargli il dannato. · Alle glostre del Toppo. Chiama giostre per burla la battaglia combattuta alla Pieve del Toppo. | 122. Gli fallia la lena, gli mancava la forza di più correre. | 123. Di sè ec., si aggruppò, si appiattò in un cespuglio, per sottrarsi alle cagne che lo inseguivano. | 125. Di nere cagne ec. Queste cagne, secondo Pietro di Dante, figurano i creditori: e a debitori al-meno la spiegazione dove piacere. — Sopra quel luogo di Virgilio, nel VII dell'Eneide: · Hunc.... rabidæ venantis Iuli Commovere canes. . il Minelli chiosa: . Rispetto agli animali, stato notato che quando si tratti di ferocità, soglion nominarsi le femine; quando di generosità, i maschi. • | 126. Veltri. Detti anche levrieri e cani da giugnere. Buti: « Veltri sono una spezie di cani molto veloci in corso; e per velocità avanzano le fiere, e piglianle, e ucci-donle. • || 132. Invano, senz'alcun pro di colui che si era in esso appiattato. Il 133. Dicea, di-ceva lo spirito incarcerato nel malconcio ce-

Per le rotture sanguinenti invano. O Jacopo, dicea, da Sant' Andrea, Che t'è giovato di me fare schermo? Che colpa ho io della tua vita rea? Quando 'l Maestro fu sovr'esso fermo, Disse: Chi fusti, che per tante punte Soffi col sangue doloroso sermo? E quegli a noi : O anime, che giunte Siete a veder lo strazio disonesto, C'ha le mie frondi sì da me disgiunte, Raccoglietele al piè del tristo cesto: I'fui della città che nel Battista Cangiò 'l primo padrone ; ond' ei per que-Sempre con l'arte sua la farà trista : (sto E se non fosse che in sul passo d'Arno

Rimane ancor di lui alcuna vista:

spuglio. [] 434. Di me fare scherme, farti ripare del mio cespuglio. [] 437. Punte di rami rotti dalle cagne. [] 438. Soffi col sangue ec., mandi fuori sangue e dolorose parole. — Serme, sermone: detto anche in prosa (e così Plate, Cato, ec.) prima che si fermasse ben l'uso, nel voltar siffatti nomi di latino in italiano, di preferir l'allungamento de casi obliqui, il 40.
Diseneste, sconcio. Æu., VI: « Truncas inhonesto vulnere nares.» || 142. Del triste ceste, del misero cespuglio. || 143-145. l'fui della città ec., io fui di Firenze, la quale, fatta cristes. stiana, prese a suo patrono san Gio. Battista in luogo di Marte, suo patrono antico, il quale a vendetta del ripudio travaglierà sempre quella città con l'arte sua, ch'è la guerra — Lo spirito che qui parla è, secondo alcuni, Rocco de'Mozzi, impiccatosi per isfuggire alle conseguenze della sua dissipazione: secondo altri, è il giudice Lotto degli Agli, che s'impiccò dopo avere al rimorso del proprio impoverimento aggiunto quello di una ingiusta sentenza. [ 146-147. E se non fosse che in sul passo ec., e se non fosse che sul Ponte Vecchio, sopra cui si passa l'Arno, si vede ancor qualche avanzo della statua di Marte, que cittadini che riedificaron Firenze distrutta da'barbari, avrebbero fatto lavorare indarno, perche la sarebbe di nuovo perita. Credevasi volgarmente che la statua di Marte, da'convertiti Fiorentini tra-mutata dal maggior loro tempio in sul Ponte Vecchio, fosse a Firenze quel che a Troia il Palladio: ma i savi ne ridevano. « Grande simplicità (scrive Gio. Villani, Ill, 1) mi pare a credere che una si fatta pietra potesse ciò adoperare. . In bocca dunque al dannato, uomo volgare, tutto questo passo è da intender letteralmente: ma in bocca al gran Poeta, che quelle parole riferisce, altro dev'esserne il senso. • Questo (dicono leggiadramente le Chios. Dant.) non è così, e non è da intendere secondo che suona questa lettera: ma che a quel tempo di Marte i Fiorentini erano atti ad arme e a battaglie, ed erano uomini valentissimi di loro persone; ma come cominciarono attendere a san Giovanni, intendi d'oro, per lo fiori-no (il quale a Firenze battevasi con la im-pronta del Battiata); a darsi a guadagnare e a mercatantare, avanzare e arricchire; co-si diventarono vili e paurosi d'arme, benche ancora ve ne sieno assai valenti uomini.»

Quei cittadin, che poi la rifondarno Sovra 'l cener che d'Attila rimase,

149. D'Attila. Così credevasi comunemente a quel tempo: ma veramente fu Totila; ed anche questi danneggio, non distrusse Firenze. § 151. Io fei giubbetto ec., io mi servii delle travi della mia casa per appiccarmi. Giubbetto ed anche giubbette dicevasi allora comunemente per forche; come si può vedere negli esempi addotti dalla Crusca. Nè perchè i Francesi dicono gibet, vuolsi col Bianchi ed altri

148 Avrebber fatto lavorare indarno. Io fei giubbetto a me delle mie case.

> concludere che noi da loro il togliessimo, come non si può di tanti altri vocaboli comuni alle due lingue; nè molto meno corregger gi-betto, quando l'ignoranza della vera etimologia non permette di giudicare se l'uso dei Francesi o il nostro vieppiù si scosti dalla intrin-seca ragion della parola. E quand'anco il sa-pessimo, questo che fa? Nell'uso « arbitrium est et jus et norma loquendi. .

# CANTO DECIMOQUARTO.

Nel terzo girone del settimo cerchio son puniti i violenti contro Dio, la Natura, l'Arte; sopra tutti i quali piovono continuamente larghe falde di fuoco, ma i primi le ricevono supini, i secondi correndo, gli ultimi seduti. In questo Canto il Poeta tratta de' primi, e particolarmente di Capaneo. Ode da Virgilio la misteriosa origine de'flumi infernali.

ъ

Poichè la carità del natio loco Mi strinse, raunai le fronde sparte, E rende'le a colui ch' era già fioco. Indi venimmo al fine, ove si parte Lo secondo giron dal terzo, e dove Si vede di giustizia orribil arte (°). A ben manifestar le cose nuove. Dico che arrivammo ad una landa, Che dal suo letto ogni pianta rimuove. La dolorosa selva le è ghirlanda

Intorno, come il fosso tristo ad essa: Quivi fermammo i piedi a randa a randa. Lo spazzo era un'arena arida e spessa.

Non d'altra foggia fatta che colei, Che da piè di Caton già fu soppressa. 15 O vendetta di Dio, quanto tu dei

Esser temuta da ciascun che legge Ciò che fu manifesto agli occhi miei!

1.La carità del natio loco, l'amor della patria, la quale io aveva comune con quello spirito. [3. Rende'le, le rendei. — Ch'era già floco, che stanco ormai dello sforzo di parlare, si taceva. 4. Al fine del bosco. || 6. Di giustisia orribil arte, spaventevole magistero della divina giustizia. == (\*) Violenti contro Dio, la Natura e l'Arte == || 8. Landa, pianura. Si usa più spesso in mal senso, come qui; ma in buono la uso Dante medesimo nel XXVII del Purg.: «Andar per una landa Cogliendo fiori. . | 9. Che dal suo letto ec., la qualità del cui terreno non lascia che pianta alcuna vi cresca. | 10-11. La dolorosa selva ec. La selva descrive un cerchio intorno alla landa siccome il fosso del sangue intorno alla selva. 12. A randa a randa, rasente rasente il bosco (v. 75); per non scottarseli sull'ardente sabbione della landa. Anche oggi, nella montagna di Pescia, randa randa | 13. Le spazzo, il suolo di essa landa. || 14-15 Che celei, Che da' piè ec., che l'arena della Libia, calcata da Catone allorché (secondo Lucano, Phars., IX) condusse per lo deserto l'esercito di Pompeo. § 21. E parea posta ec., e i diversi atti loro facean lizie, perchè il foco più facilmente spegneva-giudicarle sottoposte a leggi diverse [ 22-24. si (il vapore Me' si stingueva) prima che na

D'anime nude vidi molte gregge, Che piangean tutte assai miseramente; E parea posta lor diversa legge. Supin giaceva in terra alcuna gente,

Alcuna si sedea tutta raccolta, Ed altra andava continuamente. Quella che giva intorno era più molta, E quella men, che giaceva al tormento,

Ma più al duolo avea la lingua sciolta. Sovra tutto 'l sabbion d'un cader lento Piovean di fuoco dilatate falde. Come di neve in alpe senza vento.

Quali Alessandro in quelle parti calde D' India vide sovra lo suo stuolo Fiamme cadere infino a terra salde; Perch' ei provvide a scalpitar lo suolo Con le sue schiere, perciocchè'l vapore

Me'si stingueva mentre ch'era solo:

Supin giaceva ec. Giacevan supini i violenti contro Dio; sedevano quelli contro l'arte; correvano quelli contro natura. - Supin, supino; avverbio. - Continuamente. Suono imitativo. 25-26. Quella che giva ec. La più numerosa delle tre genti era quella dei violenti contro natura, la meno quella de'violenti contro Dio; il numero de'violenti contro l'arte era mezzano. Per Dante dunque, più i sodomiti che gli usurai, più gli usurai che gli empi; ma oggi il conto sarebbe da rifare | 27. Ma più al duolo ec., ma i violenti contro Dio, come più dolorosamente puniti, gridavano più [ D'un cader lento, lentamente cadendo | 30. Senza vento, quando non tira vento che la sminuzzi. Petrarca: • Neve, Che senza vento in un bel colle fiocchi. • [ 31-36. Quali Alessandro ec. Alessandro Magno scrisse al suo maestro Aristotile, aver veduto in India cadere dal cielo falde di fuoco, le quali neppure in terra si disfacevano (infino a terra salde); e Dante suppone, o Dio sa dove avea letto, ch'egli le avesse fatte scalpitare alle sue unTale scendeva l'eternale ardore, 38 Onde l'arena s'accendea, com'esca Sotto il focile, a doppiar lo dolore. Senza riposo mai era la tresca Delle misere mani, or quindi or quinci Iscotendo da sè l'arsura fresca. Io cominciai : Maestro, tu che vinci Tutte le cose, fuor che i Dimon duri Che all'entrar della porta incontro uscin-Chièquel grande che non par che curi (ci, L'incendio, e giace dispettoso e torto Si che la pioggia non par che'l maturi? E quel medesmo, che si fue accorto Ch' io dimandava il mio Duca di lui, Gridò: Qual i'fui vivo, tal son morto. Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui Crucciato prese la folgore acuta, Onde l' ultimo di percosso fui ; O s'egli stanchi gli altri a muta a muta 55 In Mongibello alla fucina negra, Gridando: Buon Vulcano, aiuta aiuta, Sì com' ei fece alla pugna di Flegra, E me saetti di tutta sua forza, Non ne potrebbe aver vendetta allegra.

sopraccadesse dell'altro (mentre ch'era solo). | 40. La tresca. Tresca propriamente era • una maniera di ballare, la quale si fa di mani e di piedi • (Boccaccio); qui con espressivo traslato indica • lo veloce movimento delle mani di quelle misere anime a scuotersi l'arsura» (Buti). | 42. L'arsura fresca, il fuoco sopra loro caduto di fresco, le sempre nuove fiamme. Vinci. Con la sapienza e l'eloquenza. || 45. Uscinol, ci uscinoo, ci uscirono: terminaz. antiquata. Par., XIV, 121: « Che li m'appa-rinno. » || 46-47. Quel grande che ec. Questi è Capaneo, un de'sette re stati al famoso assedio di Tebe cantato da Stazio: superbissimo sprezzator degli Dei, non che degli uomini, « Su-perum contemptor et æqui; » ritratto poi dal-l'Ariosto nel suo Rodomonte, e dal Tasso in quell'Argante Dogni Dio sprezzatore e che ripone Nella spada sua legge e sua ragione -[48. Che'l maturi, che distrugga l'acerbità dell'animo suo, che lo domi. [[49. Fue, fu. Ved. nota 141 al c. 1]. [[52. Se Gieve stanchi il sue Inbbro, ancorche Giove stanchi Vulcano a forza di fargli fabbricare de'fulmini. -- Che Capaneo sia punito di avere in Giove sprezzata la divinità in generale, si può immaginare: ma ch'egli non si fosse peranche accorto che Giove con tutta la sua compagnia era fallito da un pezzo, pare impossibile. Capaneo (nota il Tom-maseo) è un simbolo del dispregio di Dio. Sia quel che vuole, purchè parli in modo che ten-ga. || 55. Grucciato. Dell'averlo Capaneo scher-nito de depressamente sfidato. Stazio, Theb., VIII. || 54. L'ultime di della mia vita. || 55. Gil altri. gli altri suoi armaiuoli, cioè i Ciclopi. muta a muta, vicendevolmente, mutando gli stanchi con altri freschi. - I Ciclopi al servigio di Vulcano non eran tre, come il Biagioli pretende, confondendoli co'Ciclopi Titani, da' quali i mitologi diligenti espressamente li distinguono: ma erano molti, siccome si può tra gli altri vedere in Virgilio, dov'egli nel quarto

Allora il Duca mio parlò di forza Tanto, ch' io non l'avea sì forte udito: O Capaneo, in ciò che non s'ammorza La tua superbia, se'tu più punito: Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labbia, Dicendo: Quel fu l'un de sette regi (bia, Ch'assiser Tebe; ed ebbe, e par ch'egli ab-Dio in disdegno, e poco par che'l pregi: Ma, com'io dissi lui, li suoi dispetti Sono al suo petto assai debiti fregi. Or mi vien dietro, e guarda che non metti Ancor li piedi nell'arena arsiccia; Ma sempre al bosco li ritieni stretti. Tacendo divenimmo là 've spiccia Fuor della selva un picciol fiumicello, Lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del Bulicame esce il ruscello. Che parton poi tra lor le peccatrici, Tal per l'arena giù sen giva quello. Lo fondo suo ed ambo le pendici Fatt'eran pietra, e i margini da lato; Perch'io m'accorsi che 'I passo era lici.

delle Georgiche e nell'ottavo dell'Eneide descrive la loro fucina. | 56. In Mongibello ec., nell'affumicata loro fucina scavata nel monte Etna, detto anche Mon-gibello dall'arabo djebel, montagna. || 58. Alla pugna di Flegra, alla bat-taglia de'giganti contro gli Dei, in Flegra, valle della Tessaglia. || 60. Allegra del mio avvili-mento. || 61. Di forza, con veemenza. || 62. Si forte udite, udito ancor parlare così veemente. 63-64. In ciè che non s'ammorsa ec., la tua indomata superbia è appunto il tuo supplizio maggiore. | 66. Dolor compite, pena compiutamente adeguata. || 67. Con miglier labbia, coa più mite aspetto. Ved. nota 7 al c. VII. || 69. Assiser, assediarono: voce antiquata. || 71. Lui, a lui. || 72. Debiti fregi, convenienti pene. Ironia. || 76. Divenimmo, venimmo: latinismo an-cor vivo in Toscana. || 78. Lo cui rossoro. Era questo flumicello alimentato dall'anzidetta riviera del sangue, cioè dal Flegetonte. | 79-80. Quale del Bulicame ec. Si chiamò particolarmente il Bulicame un laghetto di acqua bollente e rossiccia che si trova tuttora a due miglia da Viterbo. È verisimile che o per mettere a profitto il concorso a quei bagni, o per curare le proprie infermità, molte cortigiane colà in-torno s'adunassero; le quali poi, o per loro comodità o per lor medicamento, spartissero tra sè l'acqua di quel ruscello, del quale parla il Poeta. | 82. Le pendici, le sponde pendenti, inclinate; non perpendicolari sul fondo. [] 85. Fatt'eran pletra. Effetto non raro di acque altresi di questo mondo; come appunto del Bulicame anzidetto, e dell'Elsa, e dell'Aniene. · I margini da lato, le due estremità dell'arena laterali ad esso fiumicello. | 84. Che 'l passo era lici, che li, su per que margini non coperti di arena infocata, dovevamo passare, attraver-sare la landa. — Lici. Deput. Decam, LXI: · Qui, tì, costì, ed altre di questa maniera, sono voci semplici che servono a luogo; ed a queste aggiungiamo la sillaba ci, e se ne fa quici,

Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato, 85 Posciachè noi entrammo per la porta Lo cui sogliare a nessuno è negato, Cosa non fu dagli tuoi occhi scorta Notabile com'è'l presente rio, Che sopra sè tutte fiammelle ammorta. Queste parole fur del Duca mio: Perchè'l pregai che mi largisse il pasto, Di cui largito m'aveva il disio. In mezzo'l mar siede un paese guasto, 94 Diss'egli allora, che s'appella Creta, Sotto I cui rege fu già il mondo casto. Una montagna v'è, che già fu lieta D'acque e di fronde, che si chiama Ida; Ora è diserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida Del suo figliuolo, e, per celarlo meglio, Quando piangea, vi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio,

lici, costici, volendo significare stanza con una cotal fermezza. Disse anche Dante tact regolarmente. » E quici e quaci s'odono tuttora in Toscana. § 87. Le cui segliare ec. A varcar la seglia dell'inferno, a dannarsi, non v'è alcuna difficoltà. C. V. 20: « Non t'inganni l'ampiesza dell'entrare. § 90. Ammorta, spegne. § 92-95. Mi largisse il pasto ec., mi spiegasse come questo rio fosse cosa tanto mirabile; della quale spiegazione mi aveva egli fatto desideroso con quel suo cenno: • Cosa non fu ec. • § 94. Guasto, devastato. § 95. Creta. Isola del Mediterraneo, scelta da Dante, secondo alcuni, perchè culla del troiano impero e quindi, me-diante Enea, del romano: secondo altri, perchè posta nel mezzo del mondo allor conosciuto. | 96. Il cui rege. Saturno. — Casto, puro, senza vizi. Accenna all'età dell'oro favoleggiata dagli antichi. Æn., VIII: Aurea quæ perhibent, illo sub rege fuerunt Sæcula. madre di Giore. | 102. Vi facea far le grida. Facea farvi gran frastuono di voci e di stru-menti perchè Saturno divoratore de' propri figliuoli (simbolo che fu del Tempo) non udisse i vagiti del bambino. | 103. Un gran veglio, un colosso rappresentante un vecchio. In questa finzione è chiaro che il Poeta imita il famoso sogno di Nabuccodonosor, quando questo re vide una grande statua col capo d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe di ferro, i piedi parte di ferro e parte di creta; e Daniele interpretò: • La testa d'oro, o gran re, sei tu stesso: dopo di te verrà un regno minore del tuo, e sarà come argento: poi un terzo, come rame: e un quarto, come ferro: da ultimo il reame sarà diviso in una parte salda come ferro e in altra fragile qual creta. . Come dunque in tale sogno erano significate le vicende dell'Impero assirio, così Dante nella presente imitazione significa le vicende di quel romano Impero, dalla cui decadenza ripeteva egli tutti i mali del mondo, e dal cui risorgimento aspettava ogni bene. 1 104 105. Che tien volte ec. L'universal monarchia vagheggiata dal Poeta, dopo le vane

Che tien volte le spalle in ver Damiata, E Roma guarda si come suo speglio. La sua testa è di fin' oro formata, E puro argento son le braccia e 'l petto, Poi è di rame infino alla forcata: Da indi in giuso è tutto ferro eletto, Salvo che 'l destro piede è terra cotta, 110 E sta in su quel, più che'n su l'altro, eretto. Ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta D'una fessura che lagrime goccia, Le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia: Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; Poi sen van giù perquestastrettadoccia Infin là ove più non si dismonta: Fanno Cocito; e qual sia quello stagno.

Tu'l vederai; però qui non si conta. Ed io a lui: Se'l presente rigagno Si deriva così dal nostro mondo,

che a restaurare il romano Impero fondato da Augusto, nella cui perfetta forma ella si specchia. | 106. La sua testa ec. L'oro della testa significa la perfezion dell'Impero nel suo prin-cipio, cioè sotto Augusto « Sub divo Augusto monarcha, existente monarchia perfecta, e dice nel lib. I De Monarchia: ed è uno de'tanti suoi sogni circa questo benedetto Impero romano, la cui costituzione fu difettosissima fin dal principio. | 107. E puro argento ec. Divento poi l'Impero men buono, ma mantenne tuttavia qualche splendore di civili e militari virtu. 108. Poi è di rame ec. Peggiorò poi via via ino alla divisione di esso Impero, la qual se-gui alla morte di Teodosio. È questa divisio-ne è figurata nella forcata della statua, cioè quella parte dove finisce il busto e comincian le cosce. | 109. Da indi in giuso ec. Cominciarono quindi le invazoni barbariche, e con queste secoli veramente di ferro. | 110. Il destro piede ec. Allude forse al popolare elemento introdottosi nell'Impero con la costituzion de'Comuni, significando con la creta la viltà delle origini e la fragilità degli ordini loro. Veggasi, infatti, quel ch'egli dice della origine (c. XV, 61-78) e delle mutazioni (l'urg., VI, 139-151) della stessa Firenze. | 111. E sta in su quel ec., e il detto veglio si tiene, si poggia, più sul piè di creta che non su quello di ferro. Prevalevano ormai nell'Impero, massime in Italia, i Comuni a' Feudatari. | 112-113. Ciascuna parte ec. Tutte le dette alterazioni della perfetta monarchia danno tanto da piangere, che di queste sole lagrime l'Inferno ali-menta i suoi fiumi. [ 114. Accolte, adunatesi appiè della montagna. — Quella grotta, il suolo di quella grotta contenente il colosso. Il 115. Si diroccia, scende dalle rocce dell'Ida. Il 116. Flegetonta. La riviera del sangue chiamata Flegetonte (Flegetonta, come orizzonta nel v. 113 del c. XI) dall'esser bollente (v. 134). || 117. Doccia, canale. || 118. Infin là ove ec., infino al fondo dell' inferno, ch'è nel centro della Terra, oltre il quale più non si scende, ma si può solo salire all'opposto emisfero. || 119. prove già fatte di stabilirsi in Oriente, volge Fanno Coetto, ivi, nel fondo dell'Inferno, le ormai le spalle a quelle parti, ne ad altro mira dette acque formano ultimamente il Cocito. Perchè ci appar pur a questo vivagno? Ed egli a me: Tu sai che il luogo è tondo, E tutto che tu sii venuto molto

Pur a sinistra giù calando al fondo, 126 Non se' ancor per tutto il cerchio vôlto;

Perchè, se cosa n'apparisce nuova, Non dee addur maraviglia al tuo volto. Ed io ancor: Maestro, ove si trova

Flegetonte e Letè, chè dell'un taci, 131 E l'altro di' che si fa d'esta piova?

| 123. Perchè ci appar ec., perchè ci si lascia vedere solamente (pur) a quest'orio (vivagno) della selva (v. 77)? perché, nello scender dal mondo quaggiù, non lo abbiamo ancora veduto? | 124. Tu sai che il luogo ec. Finge il Poeta di percorrere nel suo viaggio la nona parte di ciascun de'nove cerchi infernali, ac-ciocche giunto nel fondo c'si trovi aver tutta percorsa la circonferenza dell'abisso. Perciò Virgilio gli dice che se adesso la prima volta ei vede quel rigagno che pure attraversa tutti gli altri cerchi già visitati, non se ne dese ma-ravigliare, considerando com'egli nessun di que cerchi ha visitato intero. § 126. Pur a sinistra, tenendoti sempre alla tua mano sinistra. | 127. Hon se'ancor ec., non hai peranche percorsa tutta la circonferenza infernale. | 128. Se cosa n'apparisce nneva, se nel nostro viaggio tal cosa, che pur si trovi ne'cerchi già da noi traversati, ci si mostra nondimeno per la prima volta. || 129. Addur maraviglia ec., farti espri-mer col volto la meraviglia dell'animo. || 131. Letè. Come altrove Climent (Par., XVII, 1), e simigliantemente Cleopatras, Semiramis, ec. Era poi Dante sicuro dell'esistenza del famoso fiume dell'obblio nel regno de'morti, sulla fede degli | guente.

In tutte tue question certo mi piaci, Rispose; ma il bollor dell'acqua rossa Dovea ben solver l'una che tu faci. 135 Letè vedrai, ma fuor di questa fossa,

Là ove vanno l'anime a lavarsi, Quando la colpa pentuta è rimossa. Poi disse: Omai è tempo di scostarsi

Dal bosco: fa' che diretro a me vegne:140 Li margini fan via, che non son arsi, E sopra loro ogni vapor si spegne.

antichi mitologi e particolarmente dello stesso Virgilio. — Dell'un, del Lete. [132. L'altro, il Flegetonte. — D'este piora, delle lagrime pioventi dalle fessure della statua (v. 413). [134-135. Il boller dell'acqua ec., il bollire della sanguigna riviera dovera farti accorto ch'essa è il Flegetonte, atteso il proprio valor del suo nome, ch'è da qùè yo, ardo. Æn., VI: « Flammis torrentibus Phlegeton.» [136. Di questa fossa, di questo baratro infernale. [1437. Labove ec., in cima alla montagna del Purgatorio. [138. Quando la colpa ec., quando è venuto per esse il punto di mondarsi affatto della colpa, onde si sono pentite, han fatto penitenza. Del qual senso del participio pentito (antic. pentuto) non si ricorda altro esempio. E forse perciò il Venturi pose in campo la lezione pentuta ha rimossa, cioè il pentimento ha tolto via: ma qual bioggno? Dante è autorità bastante a sè stesso. [140. Vegne, tu venga. [144. Fan via, fanno ufficio, servono, di via. [142. Ogni vapor, ogni fiamma piovuta dal cielo. Nello stesso senso l'usò nel v. 35.—Bi spegne. Mercè l'umida esalazion del ruscello: siccome dirà in principio del c. seguente.

# CANTO DECIMOQUINTO.

I violenti contro la natura, cioè i sodomiti, corrono sotto la pioggia del fuoco partiti in ischiere, secondo lor professioni. In questo Canto si tratta de'letterati: tra'quali Brunetto Latini parla al Poeta del suo avvenire, di Firenze, de'propri compagni.

Ora cen porta l'un de'duri margini, E'l fummo del ruscel di sopra aduggia

Sì, che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quale i Fiamminghi tra Guzzante e Bruggia, Temendo il fiotto che in ver lors' avventa, Fannolos chemo perchè l'imprisi ingrisi

Fannolo schermo, perchè'l mar sifuggia; E quale i Padovan lungo la Brenta, Per difender lor ville e lor castelli, 8

Per difender for ville e for castelli, Anzi che Chiarentana il caldo senta; A tale imagin eran fatti quelli,

1. Ora cen porta ec., ecco che noi camminiamo sopra l'un de'detti margini petrificati. || 2. Di sopra aduggia, fa nebbia ed ombra al di sopra di se. || 4. Gussante. Terra di Fiandra, di cui oggi non resta più traccia. — Bruggia, Bruges, città della stessa provincia. || 5. Il flotto, il fiutto spinto dalla marea. || 6. Le schermo, le dighe. — Bi faggia, fugga, retroceda: dall'antiq. fuggere. || 7. E quale i Padovan. Sottint. fanno lo schermo, cioè alzan

Tuttochè nè sì alti nè sì grossi, Qual che si fosse, lo maestro felli. Già eravam dalla selva rimossi

Già eravam dalla selva rimossi 13 Tanto, ch'io non avrei visto dov'era, Perch'io indietro rivolto mi fossi; (ra(') Quando incontrammo d'anime una schie-

Che venia lungo l'argine, e ciascuna Ci riguardava, come suol da sera Guardar l' un l'altro sotto nuova luna;

degli argini. || 9. Ansi che Chiarentana ec., prima che la montagna di Chiarentana (oggi Carezzana, ed anche Canzzana, nel Trentino) da cui nasce la Brenta, senta il caldo di primavera, e che quel fiume, ingrossato dalle disciolte nevi, non meni guasto pel territorio di Padova. || 10. Quelli, gli argini di laggiù. || 12. Qual che si tosse. O che Iddio, o che per suo comando i demonii. — Lo maestro felli, l'edificatore li fece. || 14. Dev'era. Intendi, la selva. = (\*) Sodomiti. —|| 19. Sotte nuova luna, alla

E sì ver noi aguzzavan le ciglia, Come vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, Fui conosciuto da un, che mi prese Per lo lembo, e gridò: Qual maraviglia! Ed io, quando'l suo braccio a me distese, Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto Sì, che'l viso abbruciato non difese La conoscenza sua al mio intelletto; E chinando la mia alla sua faccia, Risposi: Siete voi qui, ser Brunetto? 30 E quegli: O figliuol mio, non ti dispiaccia Se Brunetto Latini un poco teco Ritorna indictro e lascia andar la traccia. Io dissi lui: Quanto posso ven preco; E se volete che con voi m'asseggia, Faròl, se piace a costui, chè vo seco. O figliuol, disse, qual di questa greggia S'arresta punto, giace poi cent' anni Senza arrostarsi quando il fuoco il feggia.

Però va' oltre: i' ti verrò a' panni,

E poi rigiugnerò la mia masnada, scarsa ed incerta luce del novilunio, del primo quarto di luna. Æn., VI: « Agnovitque per umbras Obscuram, qualem primo qui surgere mense Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam. • || 22. Famiglia, schiera, brigata. C. IV:
• Filosofica famiglia. • || 23-24. Mi prese Per lo lembo. Lo spirito era giù nell'arena, e Dante sull'argine del ruscello. § 27-28. Non difese ec., non impedi, non tolse alla mia mente di poterlo conoscere. Di difesdere in questo senso, ved. Vocab. | 30. Ser Brunetto. Brunetto Latini fu maestro di Dante nella filosofia naturale, al dir del Boccaccio; e probabilmente anco nelle lettere. Nato a Firenze nel 1220, esule a Parigi dopo la rotta de'guelfi a Montaperti, ritornò in patria nel 69, e vi mort nel 90. « Gran filosofo (dice di lui Gio. Villani) e sommo maestro in rettorica e in digrossare i Fiorentini e farli scorti in ben parlare e sa-per reggere la repubblica: • nè d'altro il tassa, che di mondano; e tale si chiama egli stesso nel suo Tesoretto. Ma del suo peccato di sodomia, se non fosse questa testimonianza non sospetta ma nemmen lodevole dell'alunno suo, nulla saprebbe il mondo. Perché in quanto all'infame l'ataffio, è ormai riconosciuto non esser opera del Latini; il quale anzi, nel c. XXI del Tesoretto, si professa aborrente da ogni cosi fatta bruttura, dicendo: «Ma tra questi peccati Son vie più condannati Que' che son soddomiti. Deh come son periti Quei che contra natura Brigan con tal lussural » | 55. La traccia, la fila de compagni correnti lungo l'argine (v. 47). C. XVIII, 79: «La traccia, Che venia verso noi.» || 34. Preco. Più prossimo alla latina origine (precor). [ 35. M' asseggia, m'assida. | 36. Chè vo seco, perciocche sono in sua compagnia. || 39. Arrostarsi, schermirsi gittando le mani di qua e di là (c. XIV, 40-42; XVII, 47-51): significato comune agli

Che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scender della strada Per andar par di lui; ma'l capo chino Tenea, com'uom che riverente vada. 45 Ei cominciò: Qual fortuna o destino

Anzi l'ultimo dì quaggiù ti mena? E chi è questi che mostra'l cammino? Lassù di sopra in la vita serena,

Rispos' io lui, mi smarri' in una valle, 50 Avanti che l'età mia fosse piena.

Pur ier mattina le volsi le spalle: Questi m'apparve, tornand'io in quella; E riducemi a ca per questo calle.

Ed egli a me: Se tu segui tua stella, Non puoi fallire a glorioso porto, Se ben m'accorsi nella vita bella.

E s' io non fossi sì per tempo morto, Veggendo il cielo a te così benigno, Dato t'evrei all'opera conforto.

Ma quell'ingrato popolo maligno, Che discese di Fiesole ab antico, E tiene ancor del monte e del macigno,

mia masnada, la mia schiera, compagnia, ch'è quella de letterati. I sodomiti correvano in tante brigate, composte ciascuna di spiriti appartenuti già tutti alla medesima professione; nè l'una brigata poteva mischiarsi con l'altra. Ser Brunetto, in fatti, vedendo approssimarsi la schiera de politici, dirà nel v. 118; « Gente vien, con la quale esser non deggio. » | 43. Kon osava. Per paura del fuoco. | 51. Posse piena, giungesse alla pienezza, alla perfezione sua, ch'è nel 35º anno, quando la vita umana, come si legge nel Convito, a tocca il colmo dell'arco, dopo il quale discende verso il suo occaso. » Dante si smarri moralmente subito morta Beatrice, nel 1290 (Purg., XXXI); si trovò smar-rito, cioè si avvide di avor lasciata la vera via, nel 1300. Qui si parla del tempo dello smar-rimento, quando il Poeta aveva 25 anni. Il San Par, solamente, non prima di. Il SS. In quella, nella valle. C. I, 61: « Mentre ch'io rovinava ec. » | 54. Ca. Accorciamento di casa, come pro e mo di prode e modo: vive ancora in Toscana e altrove. Allegoric., per questa casa intende la moral perfezione, nella quale solamente può l'animo umano, come in proprio albergo, posare. Alcuni veggonvi pure Firenze: ma Dante non par disposto a contrapporre la sua città alla misera valle, nè i disinganni ed il tempo lo avevano ancora mansuefatto al punto (come poi lo vedremo verso la fin del poema) di non aspettarsi il ritorno alla patria se non da'suoi versi. || 55. Se tu segui tua stella, se tu se-condi gl'influssi della costellazione de'Gemini, sotto la quale nascesti. Dante nacque nel maggio del 1265, quando il sole era in Gemini, costellazione significatrice, secondo le dottrine astrologiche d'allora, • di scrittura e di scienza e di cognoscibilitade, » dice l'Anonimo. Veggasi, infatti, l'apostrofe di Dante a'Gemini, nel l'ar., XXII, 112-123. [ 56. Non puoi fallire ec., antichi. Oggi a Firenze si dice per arrabattarsi, affannarsi. — Il feggia, lo ferisca; dal'aniq, feggers. || 40. Ti verrò a'panni, ti seguiterò di qua sotto. Ved. nota 23-24. || 41. La ste. || 61-63. Ma quell'ingrate ec. Secondo ser

Ti și fară, per tuo ben far, nimico: G3 Ed è ragion; chè tra li lazzi sorbi Si disconvien fruttare il dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi : Gente avara, invidiosa e superba: Da'lor costumi fa' che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba, Che l'una parte e l'altra avranno fame Di te: ma lungi fia dal becco l'erba. Faccian le bestie Fiesolane strame Di lor medesme, e non tocchin la pianta, S'alcuna surge ancor nel lor letame, 75 In cui riviva la sementa santa Di quei Roman, che vi rimaser quando Fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse pieno tutto'l mio dimando, Risposi lui, voi non sareste ancora Dell'umana natura posto in bando:

Chè in la mente m'è fitta, ed or m'accora,

Brunetto, il popolo florentino, perché in gran parte originario di Fiesole, faceva tuttavia ne' duri ed aspri costumi ritratto del monte e del macigno, su cui quella terra era edificata. — Della distruzion di Fiesole, e della discesa del suo popolo in Firenze, può vedersi Gio. Villani, IV. 5. [ 65. Laszi, aspri, ostici. [ 67. Orbi, ciechi. V'ha chi dice che i Fiorentini si acquistarono tal soprannome quando, volendo i Pi-sani ricompensarli di aver gnardato Pisa mentre essi erano alla conquista delle Baleari, ed avendo a tal fine offerto loro o due porte bellissime di bronzo o due colonne di porfido guaste dal fuoco e state perciò coperte di scarlatto, i Fiorentini elessero le colonne. Altri con più fondamento dicono che il nome di ciechi venisse loro quando, lasciatisi prendere alle lusinghe di Totila, lo ricevettero in Firen-ze; la qual poi dal traditore fu piena di stragi e di ruine. Questa opinione, ch'è pur del Malespini, di ser Gio. Fiorentino e di Benvenuto da Imola, è dal Villani espressa cosi: • I Fiorentini mal avveduti, e però furono sem-pre in proverbio chiamati ciechi, credettero alle sue false lusinghe e vane promissioni: apersongli le porte, e misonlo nella città. # 68. Gente avara ec. Consuona col v. 74 del c. VI: « Superbia, invidia ed avarizia sono Le tre faville ec. . | 69. Ti forbi, ti forbisca, ti mondi. | 71. L'una parte e l'altra, i Bianchi e i Neri. Se l'augurava, ed a ragióne; ma in-vano. Nel XVI del Paradiso vedremo l'infelice Poeta aver egli same della ingrata sua patria. || 72. Ma lungi fis ec., ma non sara soddisfatto il loro desiderio. || 73-78. Faccian le bestie ec., Fiorentini di origine fiesolana, razza dura e bestiale, facciansi letto e cibo delle loro pro-prie brutture (strame Di lor medesme), cioè vivano e si governino tra sè stessi, e non tocchino qualche rara pianta ancor rimasta del seme romano, cioè i discendenti della romana colonia edificatrice di Firenze (Gio. Villani, I 🎮: Machiav., II, in princ.). La famiglia di Dante vantavasi di discendenza romana antica, e dicevasi o dissesi poi staccata da quella dei Frangipani sopravvivuti in Roma. Balbo, Vit., I, 2. — La sementa santa. Secondo le opinioni di Dante circa il popolo romano, so-

La cara e buona imagine paterna Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora M'insegnavate come l'uom s'eterna: Equant'io l'abbiain grado, mentr'io vivo, Convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, E serbolo a chiosar con altro testo A donna che 'l saprà, s' a lei arrivo. Tanto vogl' io che vi sia manifesto, Pur che mia coscienza non mi garra, Ch'alla fortuna, come vuol, son presto. Non è nuova agli orecchi miei tal arra: Però giri fortuna la sua rota Come le piace, e'l villan la sua marra. Lo mio Maestro allora in sulla gota Destra si volse indietro, e riguardommi; Poi disse: Bene ascolta chi la nota. Nè pertanto di men parlando vommi Con ser Brunetto, e dimando chi sono

stenute principalmente nel II De Monarchia; dove tra l'altre cose afferma, e quel santo, pietoso e glorioso popolo aver dispregiato i propri commodi, per procurar la salute dell'umana generazione. • | 79. Pieno tutto'l mio dimande, esaudito interamente il mio voto. Risponde a quelle parole di Brunetto: « E s'io non fossi si per tempo morto ec. . | 81. Dell'umana natura ec., privo del pieno essere umano, che consta di anima e corpo. || 82. M'è fitta. Æn., VI: · Hærent infixi pectore vultus, Verbaque. - -M'accora. Poiche vi trovo in si misero stato. 86. Io l'abbia in grado, io ve ne sia grato. ibbia leggono i codd. Caet. e Poggiali, e l'ediz. di Fuligno 1472: e credo basti per antiporlo ad abbo. | 88. Di mio corso, della rimanente mia vita. — Serivo. Nel « libro che 'l preterito ras-segna » (Par., XXIII, 54), cioè nella memoria. § 9. A chiosar con altre testo, per farmelo spiegare insieme con la predizione fattami da Farinata (c. X, 79 e segg.) [ 90. A donna che'l saprà, a tal donna che bene lo saprà chiosare, spiegare; cioè a Beatrice. Ma questa spiega-zione gli sarà propriamente data da Cacciaguida suo trisavolo (l'ar., XVII, 45-99); il quale la chiuderà dicendo: «Figlio, queste son le chiose Di quel che ti fu detto. § 91-93. Tante vogl'io ec., questo soltanto voglio che voi sap-piate, che io, purche tranquillo di coscienza, sono presto a tutto ciò che la fortuna voglia fare di me. — Garra, garrisca, rimorda. [] 94. Tal arra, cotal predizione, che mi è quasi ca-parra de futuri mali. [] 96. E 'l villan la sua marra, e l'uomo dal canto suo faccia il proprio dovere. Modo proverbiale. | 97-98. In sulla gota ec. Dipinge l'atto di chi volga indietro la testa sol tanto da mostrare a chi lo segua una delle gote, cioè il profilo della sua faccia. Indietro. Perche Virgilio, per più libertà de'due interlocutori, precedeva di alquanto. ta colui, che imprime nella sua mente la cosa ascoltata. E si tiene generalmente che Virgilio lodi Dante di aver bene ascoltata, perciocché notata a suo profitto, quella sentenza dell'Eneide, V,710: . Superanda omnis fortuna ferendo est. . - La, la cosa : ellissi frequente nel parlar famigliare | 100. Ne pertante ec , ne lascie

•

Li suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me: Saper d'alcuno è buono; Degli altri fia laudabile il tacerci, Chè'l tempo saria corto a tanto suono. In somma sappi, che tutti fur cherci E letterati grandi e di gran fama, D' un medesmo peccato al mondo lerci. Priscian sen va con quella turba grama, E Francesco d'Accorso anco, e vedervi, S' avessi avuto di tal tigna brama, Colui potei che dal Servo de' Servi

Fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione,

però di parlare. | 105. A tante suene, a così lungo parlare. | 106-107. Tutti fur cherci ec. Intendi partitivamente: tutti costoro furono parte chierici (come il vescovo di Firenze, del quale si dirà poco appresso), e parte letterati famosi. Ariosto, Sat. VI: e Pochi sono grammatici e umanisti Senza il vizio per cui Diò Sabaot Fece Gomorra e i suoi vicini tristi. » || 108. Lerei, sozzi, imbrattati. || 109. Prisciano. Grammatico del sesto secolo. Non si sa donde il Poeta cavasse la notizia di questo suo vizio. 110. Francesco d'Accorso. Figlio del celebre Accursio, ed anch'egli valente giureconsulto e lettor di leggi in Bologna, dove mori nel 1294. Il Savigny, nel cap. 43 della Stor. del dritto rom. nel medio evo, mostra di non prestar fede all'accusa a Francesco data di sodomia, citando il Bandini che la crede calunnia dei suoi nemici: ma in compenso ci fa sapero ch'esso. come già suo padre, prestava a usura a' suoi scolari e faceva loro comprar le promozioni. || 111. S'avessi avute ec , so lu avessi deside-rato conoscer si laide persone. || 112.113. Colai potei ec. Intende di Andrea de Mozzi, vescovo di Firenze, che dal papa su trassorito da Firenze, posta sull'Arno, a Vicenza, presso cui scorre il Bacchiglione; o ciò ad istanza del cavalier Tommaso de' Mozzi, che volca lovarsi dal viso la vergogna di tanto sozzo fratello. -Potoi, potevi, avresti potuto. — Servo de'Servi. Il papa nelle Bolle suol chiamarsi Servus Servorum Dei. | 114. Ove lasciò ec., ove poi mort. |

114 Ove lasciò li mal protesi nervi. Di più direi; ma il venire e il sermone Più lungo esser non può, però ch'io veggio

La surger nuovo fummo dal sabbione. Gente vien, con la quale esser non deggio: Sieti raccomandato il mio Tesoro, (gio.

Nel quale io vivo ancora; e più non cheg-Poi si rivolse, e parve di coloro

Che corrono a Verona il drappo verde Per la campagna; e parve di costoro Quegli che vince e non colui che perde.

 Penso (scriveva il Monti) che nerci mal pro-tesi qui non significhi già tatto il corpo mal proteso, ma quella parte del corpo ch'è bello il tacere e di cui quell'attico Monsignore fece tanto mal uso. • § 417. Nuevo fumme. Nuovo polverio per lo scalpitare di altre anime, spie-gano tutti: ma « Così non soglion fare i piè dei morti, • ci fa notare lo stesso Dante, c. XII, 82. Intendasi dunque che in quella mezza oscurità ser Brunetto, discernendo di lontano l'apparir di una nuova comitiva di spiriti, la pa-ragoni ad un fumo che sorga dal sabbione. Il 118. Con la quale ec. Divisi, come abbiam detto, per professioni, non potevano gli spiriti passare dalla propria comitiva in un'altra. del suo tempo, da ser Brunetto scritta in francese, e classicamente tradotta da Bono Giamboni. Non è da confondere col Tesoretto, opera italiana del medesimo autore. § 120. Cheggio, chiedo: anche in prosa. § 121-125 E parve di coloro ec., ed alla velocità, con cui si parti correndo, parve un di coloro che nella cam-pagna fuori Verona corrono il palio di drappo verde. Soleva corrersi questo palio la prima domenica di quaresima. — Il Balbo, dopo aver toccato della strana mescolanza di satira e di amorevolezza dal Poeta usata col suo maestro, dice nella Vita di Dante, c. 5: « Non fermiamoci con tanti altri a spiegare, giustificare, o neggio lodar Dante di tale contraddizione e sconcezza, che ancor sa di quella barbarie, ond'egli primo usciva, e non è meraviglia uscisse talora imbrattato.

## CANTO DECIMOSESTO.

Da una seconda schiera di Sodomiti, tutta di uomini pubblici, escono tre illustri Fiorentini a ragionar della patria con Dante. All'estremità del settimo cerchio, Virgilio fa cenno a Geriune che venga per calarli nell'ottavo.

Già era in loco ove s' udia 'l rimbombo Dell'acqua che cadea nell'altro giro, Simile a quel, che l'arnie fanno, rombo; Quando tre ombre insieme si partiro, Correndo, d'una torma che passava

5. Simile a quel ec., il qual rimbombo, così discosto, rendeva similitudine di quel rombo che le api soglion fare nelle loro cassette, propriamente dette arnie [[5-6. D'una torma ec., da un' altra comitiva di spiriti che passavano da un'altra comitiva di spiriti che passavano guevasi per il lucco ed il cappuccio. || 9. Di ne- 4 totto la pioggia delle fiamme, le quali erano etra terra prava. Erano tutti e tre fiorentinia

Sotto la pioggia dell' aspro martiro. Venian vêr noi ; e ciascuno gridava: Sostati tu che all' abito ne sembri Essere alcun di nostra terra prava. Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri 10

ad essi cagione di aspro martiro. Quest' altra torma era de sodomiti stati al moudo uomini di governo. | 8. Sòstati, férmati. - All'abito. L'abito civile degli antichi Fiorentini distin-

Ancor menduol, purch' io me ne rimem-Alle lor grida il mio Dottor s'attese, (bri. Volse il viso ver me, e: Ora aspetta, Disse; a costor si vuole esser cortese; 15 E se non fosse il fuoco che saetta La natura del luogo, i' dicerei Che meglio stesse a te, che a lor, la fretta. Ricominciar, come noi ristemmo, ei L'antico verso ; e quando a noi fur giunti, Fenno una ruota di sè tutti e trei. Qual suolen i campion far nudi ed unti, Avvisando lor presa e lor vantaggio, Prima che sien tra lor battuti e punti; Cosi, rotando, ciascuna il visaggio Drizzava a me, sì che in contrario il collo Faceva a' piè continuo viaggio. Deh, se miseria d'esto loco sollo Rende in dispetto noi e nostri preghi, Cominciò l'uno, e'l tinto aspetto e brollo, La fama nostra il tuo animo pieghi

Recenti e vecchie dalle siamme incese!

A dirne chi tu se', che i vivi piedi | 11. Dalle flamme incese, non solo aperte. ma poi bruciate ancora dalle fiamme pioventi. | 12. Pur ch'ie, solo che io. || 15. B'attess, tack. Cosi pure nel Par., XIII, 29; XV, 31. || 16-17. Che saetta ec., che la condizione propria di questo luogo vuol che piova sopr'esso. | 18. Che meglio stesse ec., che più convenis-se a te di correr verso loro, che non a loro verso te: tanto e'son ragguardevoli. [19. Ei, eglino || 20. L'antico verso, il solito l'amento; interrotto per pregar Dante di fermarsi. 🛛 21. Fenno una ruota ec., si posero tutti e tre a correre in tondo; conciliando a tal modo il loro desiderio di trattenersi con Dante e la lor pena di « andare continuamente » (c. XIV, 24). Avrebbero, come già ser Brunetto, seguitati i l'oeti; ma era ormai vicino l'orlo del cerchio. Trei. Come anche in prosa duoi per duo. | 22-24. Qual suclen i campion ec., come soglion fare i campioni di lotta, pugilato o altrettale giuoco ginnastico, quando nudi ed unti di olio, prima di attaccarsi e percuotersi, vanno esa-minando, avvistando, dove l'uno possa prender l'altro con vantaggio. La lotta a tempi di Dante, vietata in Italia da'papi, costumavasi ancora in Francia ed altrove. | 25. Ciascuna ombra. Visaggio, viso (franc. visage). Usavasi anticamente anche in prosa, e vive tuttora in Toscana. | 26-27. Bì che in contrario il collo ec. Essendo Dante fermo in sull'argine, ed essi rotando sotto di lui nell'arena, per poterlo veder sempre in viso eran costretti seguire col collo una direzione contraria a quella de'piedi, cioè torcere il collo. | 28. Bollo, cedevole, arenoso. || 29. Rende in dispetto, rende spregevoli. — Dispetto, disprezzo (lat. despectus). || 30. Tinto, nero dal fumo. — Brollo, spellato dal fuoco. || 35. Dipelato, pelato dal fuoco. Ma altro che i peli levava quel fuoco: onde ben congettura il Lombardi che Dante scrivesse dipellato, corrispondente al brollo del v. 30. || 57. Della buona Gualdrada. Figliuola di messer Bellincione Berti de'Ravignani, « ch'era il

Così sicuro per lo Inferno freghi. Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, Tutto che nudo e dipelato vada, Fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada: Guidoguerra ebbe nome; ed in sua vita Fece col senno assai e con la spada. L' altro ch' appresso me l' arena trita, È Tegghiaio Aldohrandi, la cui voce Nel mondo su dovrebbe esser gradita. Ed io, che posto son con loro in croce, Iacopo Rusticucci fui: e certo La fiera moglie più ch' altro mi nuoce.45 S' io fussi stato dal fuoco coverto, Gittato mi sarei tra lor disotto; E credo che 'l Dottor l' avria sofferto: Ma perch' io mi sarei bruciato e cotto, Vinse paura la mia buona voglia, Che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Poi cominciai: Non dispetto, ma doglia

La vostra condizion dentro mi fisse

Tanto, che tardi tutta si dispoglia,

ze, dice Gio. Villani, V, 37. E narra che l'imperatore Otione IV, « vedendo le belle donne di Firenze ch' crano raunate in Santa Reparata per lui, questa pulzella più di tutte gli piacque: e dicendo il padre ch'egli avea podere di fargliela baciare, la donzella rispose che uomo vivente non la baciarebbe, se già non fosse suo marito. Delle quali parole Ottone molto la commendo, e maritolla al conte Guido, ch'egli fece signore del Casentino. Di questo matrimonio nacque Ruggieri, e da lui Guidoguerra | 38. Guidoguerra ebbe nome. . Dall'opere, dice l'Anon., ebbe soprannome di Guerra. Alla testa di 400 Guelfi usciti di Firenze, ebbe non poca parte nella vittoria di Carlo sopra Manfredi. Gio. Villani, VII, 8. | 39. Fece col senno ec. Ma il suo vizio doveva a contemporanei esser noto non meno che le sue virtu. Tasso: « Molto egli oprò col senno e con la mano » | 41-42. E Tegghiaio ec. Tegghiaio Aldobrandi degli Adimari, buon capitano di quel tempo, consigliò Firenze a non far contro i Sanesi quella impresa, della quale infatti raccolsero la famosa rotta dell'Arbia. Di lui si narra che la moglie un dì, coltolo in fallo, si diede a gridare al fuoco ; e ch'essendo Jacopo, all'avvicinarsi de vicini, uscito di camera, la donna rimandò la gente con dire che il fuoco era spento. — La cui voce, il cui nome, la cui fama. C. VII, 93: « Dandole biasmo a torto e mala voce. • — Gradita, Soprattutto pel buon consiglio dato alla patria. || 43. In erece, allo stesso tormento. || 44. Iacopo Busticucci. Molto valente e ricco cavalier fiorentino. | 45. Più ch'altro mi nuoce, fu più che tutt'altro la causa della mia dannazione. Dalla fierezza e ritrosia della moglie fu spinto al brutto vizio, di cui qui porta la pena. ¶ 46. Dal fuoco coverto, ri-parato, sicuro, dal fuoco. ¶ 47. Disetto, giù nel sa! bione, scendendo dall'argine. ∥ 49. Bruciate e cetto. « Il primo indica l'impression della fiamma; l'altro, dell'ardore: » Tommasèo. § 52 54. Non dispetto ec., la misera vostra condizione non generò in me disprezzo di voi, come tu bai dello (€ 90); ma si ha dello ne maggiore e il più onorato cavaliere di Firen- come tu hai detto (v. 29); ma mi ha dato un

Tosto che questo mio Signor mi disse Parole, per le quali io mi pensai Che, qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono; e sempre mai L' ovra di voi e gli onorati nomi 60 Con affezion ritrassi ed ascoltai. Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi Promessi a me per lo verace Duca; Ma fino al centro pria convien ch' io tomi. Se lungamente l'anima conduca Le membra tue, rispose quegli allora, 63

E se la fama tua dopo te luca, Cortesia e valor, di', se dimora

Nella nostra città sì come suole, O se del tutto se n' è gito fuora : Chè Guglielmo Borsiere, il qual si duole 70

Con noi per poco, e va là coi compagni, Assai ne crucia con le sue parole. La gente nuova e i subiti guadagni

Orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni. Così gridai con la faccia levata:

E i tre che ciò inteser per risposta, Guatar l'un l'altro, come al ver si guata. Se l'altre volte si poco ti costa,

Risposer tutti, il soddisfare altrui, così profondo dolore, ch'ei tarderà molto a dilegnarsi interamente dall'animo mio. | 56. Parole, per le quali ec. Ved. vv. 14 e segg.

§ 57. Che, qual voi siete ec., che venissero
persone tanto degne di onore, quanto in effetto voi siete. || 59. L'ovra di voi, le opere vostre. f 60. Ritrassi le vostre opere; cioè volli conoscerle, me le feci ridire: nel qual senso ri-trarre è usato anche dal Compagni ed altri. — Ed ascoltai i vostri nomi. | 61 Lo fele. Il disordine morale e politico già figurato nella selva amara poco men della morte. — B vo pei dolci pomi, e vado procacciando i benefici effetti del mistico mio viaggio | 65 Tomi. Tomare propriamente è Cadere, ma qui per tra-slato sta in senso di Scendere, || 64-65. Se lungamente ec., così tu abbi lunga vita. || 70. Gu-glielmo Bersiere. Valoroso e gentil cavaliere, e molto piacevole in corte. Di lui si parla nella nov. 8, giorn. I del Decamerone. | 71. Per poco, da poco in qua; sicche ha potuto darci fresche nuove di Firenze. — Coi compagni. Andava in altra schiera, forse quella de' cortegiani. | 72. Ne crucia con le sue parole, ci affligge col male ch'ei racconta di Firenze. | 73. Huova, venuta da poco dal contado a stanziarsi in Firenze (Par., XVI, 49-57). — Subiti guadagni. Ch'è quasi sempre lo stesso che dire cattivi guadagni. . Nemo vir bonus dives brevi evadit, . lasciò scritto Natal Conti. | 74. Dismisura. « Cioè passamento di misura, » dice il Buti. Anche Sallustio, Catil., 12, nota che le ricchezze avevano ne' romani animi ingenerato superbia e l'abito di « nihil pensi neque moderati habere. • ¶ 75. Ten piagni, te ne duoli, te ne lagni (franc. l'en plains). È così pure nel v. 436 del c. XXXII. § 76. Cen la faccia levata. Perchè Firenze, ch'egli apostrofa, era sopra il suo capo. || 78. Come al ver si guata.

Felice te, che sì parli a tua posta. Però se campi d'esti luoghi bui, E torni a riveder le belle stelle Quando ti gioverà dicere: Io fui: Fa' che di noi alla gente favelle. 83 Indi rupper la ruota, ed a fuggirsi Ale sembiaron le lor gambe snelle. Un ammen non saria potuto dirsi Tosto così, com' ei furo spariti: Perchè al Maestro parve di partirsi. Io lo seguiva, e poco eravam iti, Che 'I suon dell' acqua n' era si vicino, Che per parlar saremmo appena uditi. Come quel flume, c' ha proprio cammino Prima da monte Veso in vêr levante 95

Dalla sinistra costa d' Apennino, Che si chiama Acquacheta suso, avante Che si divalli giù nel basso letto. Ed a Forli di quel nome è vacante, Rimbomba là sovra San Benedetto

Dall'alpe, per cadere ad una scesa, Ove dovria per mille esser ricetto; Così, giù d' una ripa discoscesa,

Trovammo risonar quell' acqua tinta, 104 Sì che in poc' ora avria l'orecchia offesa.

approvazione che suole chi oda cose evidentemente vere. | 79-81. Se l'altre volte ec. Si era sempre inteso che questa terzina facesse plauso alla facilità di esprimersi da Dante mostrata nella sua si breve eppur tanto piena risposta; allorchè primo, ch'io sappia, il Lombardi, e dietrogli il Tommaseo ed il Bianchi vollero vedervi un plauso all'ardita sincerità del Poeta, ed una predizione ch' ei non l'avrebbe pagata sempre a tanto buon prezzo. Ma qui non si parla che di soddis/are altrei, cioè rispondere in modo soddisfacente; di partare a propria posta, cioè spedito ed evidente, senza andar mendicando le parole: vedervi di più, sareb-be travedere. § 84. Quando ti gioverà ec., quando godrai nel riandar le maraviglie da te viste ed udite. Æn., I: «Et hæc olim meminisse juvabit. » [ 86. Bupper la ruota. Sciolsero la ruota che di sè facevano per potere insiememente correre e trattenersi con Dante (v. 21). 87. Sembiaron, sembrarono. | 93. Che per parlar ec., che a stento l'un di noi, parlando, sarebbe stato udito dall'altro. | 94. Come quel fiume ec. Paragona qui la romorosa caduta del Flegetonte dal settimo all'ottavo cerchio, alla cascata del Montone dall'Appennino alla Badia di San Benedetto. — Proprio cammino, letto parti-colare. Tutti gli altri fiumi che dalla sorgente del Po fino a quella del Montone scendono dalla sinistra costa di Appennino, camminano al mare insieme col Po, col quale si uniscono. || 93. Monte Veso. Che i latini dissero Mons Vesulus, e noi oggi diciamo Monviso. | 98. Bi divalli giù nel basso letto, caschi nella pianura di Romagna. | 99. Di quel nome è vacante, lascia il nome di Acquacheta e prende quello di Montone. || 101-102. Una scesa ec. Accenna alla badia e villag-gio di San Benedetto: e vuol dire che molti frati avrebbero potuto viverci, o anche molti uomini; e pochi ci sguazzavano. | 104. Tinta. Cioè, facendo tra loro col viso que' segni di | C. XIV: «Lo cui rossore ancor mi raccapriccia.»

Io aveva una corda intorno cinta. E con essa pensai alcuna volta Prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che l' ebbi tutta da me sciolta, Si come 'l Duca m' avea comandato, 110 Porsila a lui aggroppata e ravvolta. Ond' ei si volse in ver lo destro lato, Ed alquanto di lungi dalla sponda La gittò giuso in quell'alto burrato. E pur convien che novità risponda, Dicea fra me medesmo, al novo cenno Che 'l Maestro con l'occhio sì seconda. Ahi quanto cauti gli uomini esser denno Presso a color che non veggon pur l'opra, Ma per entro i pensier miran col senno! Ei disse a me : Tosto verrà di sopra

|| 106. Io aveva una corda ec. Per questa corda chi intende figurata la mortificazione della carne, chi la fortezza, chi la civil prudenza, chi l'umiltà: alcuni, tra' quali il Balbo (Vita, I, 7), appoggiandosi alla tradizione che Dante ne' suoi primi anni avesse preso e poi lasciato l'abito di San Francesco, veggono in detta corda il cordone di quell' Ordine. A me pare che nessuna di queste spiegazioni possa adattarsi all' uso che della corda vedremo fare a Virgilio. Gittala questi giù nell'ottavo cerchio per attirar su alla sponda Gerione, simbolo della Frode. Or qual'è quella cosa a cui, come a pastura sua propria, la Frode corre? In altri termini, a qual sorte di uomini i fraudolenti più volentieri s'indirizzano i Certo quelli di buona fede. La buona fede adunque è figurata nella corda. E già Dante medesimo aveva insegnato, la massima reità della Frode consistere appunto nell'annientare quel Viacolo, « Di che la fode spesial si cria » (C. XI); e prima Isaia, XI, 5, aveva detto: « Erit fides cinctorium renum eius. » | 108. La lonza alla pelle dipinta, la pantera dal pelo maculato, della quale è detto nel C. I. Allegoric., sperò qualche volta l'Alighieri di poter con la buona fede comporre la sua divisa Firenze in durabil concordia; ma la mala fede, propria de partiti, ne lo impedi. | 111. Aggroppata e ravvolta, fattone un gomitolo, per poteria mandar iontano. || 112. Si volse in ver le destro late. Proprio movimento di chi voglia scagliar con la destra. || 114. Burrate, burrone, luogo dirupato e pro-fondo. || 115-117. Che novità risponda ec., che qualche nuova cosa succeda allo strano cenno della corda gittata giù, alla quale il mio Maestro così attentamente tien dietro con gli occhi. [ 119. ] l' insu.

Ciò ch'io attendo, e cheil tuopensier sogna;
Tosto convien ch' al tuo viso si scopra.
Sempre a quel ver c'ha faccia di menzogna
De l'uom chiuder le labbra quant' ei puote,
Però che senza colpa fa vergogna;
Ma qui tacer nol posso: e per le note
Di questa Commedia, lettor, ti giuro,
S' elle non sien di lunga grazia vote,
Ch'io vidi per quell' aer grosso e scuro
Venir notando una figura in suso,
Meravigliosa ad ogni cor sicuro;
Si come torna colui, che va giuso
Talvolta a solver l'ancora ch'aggrappa

Talvolta a solver l'ancora ch'aggrappa O scoglio od altro che nel mare è chiuso, Che'n su si stende, e da piè si rattrappa.

Pur l'epra, solamente gli atti esterni. [] 122. E che Il tuo pensier sogna, e che tu immagini in con-fuso, al modo di chi sogna. | 123. Viso, visti (lat. viswe): come spesso. | 124-126. Sempre a quel ver ec. Non sempre il vero è verosimile, avvertono i Rettorici. Il Tesoro, trad dal Giamboni : • Tal verità dei dire, che ti sia creduta; chè altrimenti ti sarebbe riputata per bugia. . Anche il Tasso: « E più direi, ma il ver di falso ha faccia.» [128 Commedia. Con l'accento sull's alla greca. Dante intitolò il suo poema Commedia senz'altro aggiunto: « Libri titulus (scrive egli stesso a Can della Scala) est; Iscipit Comadia Dantis Allagherii, florentini nations, non moribus. . I posteri vi aggiunsero divina, e n' ebbero ben onde. La ragione di tal titolo ci è data da Dante nella stessa epistola a Cane: « Se guardiamo alla materia, ella è nel suo principio spaventevole e fetida, perch' è l'inferno; nel fine prospera, desiderabile e grata, perch'è il Paradiso. Se guardiamo al modo di parlare, egli è rimesso ed umile, per-ch'è il linguaggio volgare, nel quale ancora le femminette comunicano. E così è manifesto perchè sia detta Commedia • Oggi a titoli si sta meglio assai. § 129. S' elle non sien ec., così elle ottengano lungamente lode fra gli uomini. | 132. Meravigliosa ec., tanto strana da dover turbare ogni più fermo ed impavido cuore. || 133. Giuso, al fondo del mare. || 134-135. Ch'aggrappa ec., aggrampatasi, afferratasi o ad uno scoglio o a qualunque altro corpo ascoso nel mare. | 136. Che 'n su si stende ec., che nella parte superiore, cioè nel casso e nelle brac-cia, si distende, e nella inferior parte, cioè nelle cosce e nelle gambe, si raccoglie, contrae per potere spingere il suo corpo al-

## CANTO DECIMOSETTIMO.

Mentre che Virgilio tratta con Gerione della discesa, Dante visita i violenti contro l'arte, cioè gli usurai, seduti eternamente sotto l'ardente pioggia ed aventi ognuno al collo una borsa segnata dell'arme di sua famiglia. Poi, sulle spalle di Gerione, i due poeti scendono per aria nell'ottavo cerchio.

Ecco la fiera con la coda aguzza, Che passa i monti, e rompe mura edarmi; Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza. Sì cominciò lo mio Duca a parlarmi, Ed accennolle che venisse a proda, Vicino al fin de' passeggiati marmi: E quella sozza imagine di froda Sen venne, ed arrivò la testa e 'l busto; Ma in su la riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d' uom giusto, Tanto benigna avea di fuor la pelle; E d'un serpente tutto l'altro fusto. Duo branche avea pilose infin l'ascelle: Lo dosso e'l petto ed ambedue le coste Dipinte avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e soprapposte

Non fer mai 'n drappo Tartari ne Turchi,

Nè fur tai tele per Aragne imposte.

1. Ecce la fiera ec. Personificazione della Frode in un orribile mostro, parte uomo, parte serpente e parte scorpione; al quale non per altro dovetto Dante porre il nome di Gerione, se non per reminiscenza del triplice corpo a Gerione attribuito dalle favole antiche, e per la mala fama che di costui correva tra gli adoratori di Ercole. Ma odasi Giustino, XLIV: « Si afferma che Gerione non fu di triplice corporatura, sic-come le favole dicono; ma ch'erano tre fratelli tanto concordi, che parevano tre corpi governati da un'anima sola : nè costoro aver mosso guerra ad Ercole, ma vedendosi da questo rapire i propri armenti, aver tentato di ricuperarli con l'armi. • || 2. Che passa i monti cc Contro la frode non son difese di natura, nè d'arte, che bastino. || 5. Appussa, empie del puzzo di reis-sime opere. || 5. A proda, all'orlo superiore dell'ottavo cerchio. || 6. De' passeggiatimarmi. Cioè, degli argini impietrati dall'acqua. su' quali passeggiavano i due Poeti. [ 7. Quella sozza cc., la sozza figura di Gerione simbolo della Frode. || 8. Arrivò, pose sulla riva, sulla sponda dell' ottavo cerchio : secondo la propria forza di questo verbo. || 9. Non trasse la coda. • l'erò che (chiosa l'Anon) la fraude sempre cela e nasconde il suo fine. » | 10-12. La faccia sua ec. La frode comincia coll' ispirar fiducia, si fa quindi ad ordire i suoi inganni, e vibra finalmente i velenosi suoi colpi; perciò la sua faccia d'uom giusto, il fusto di serpente, e la coda di quel «freddo animale Che con la coda percuote la gente » (l'urg., IX, 5), cioè di scorpione. - Veggasi la personificazione della medesima frode, in una delle più deliziose ottave dell'Ariosto; e valga per un altro esempio del come imitino i sommi: « Avea pia-

Come talvolta stanno a riva i burchi, Che parte sono in acqua e parte in terra; E come là tra li Tedeschi lurchi

Lo bevero s'assetta a far sua guerra; Così la fiera pessima si stava Su l'orlo che di pietra il sabbion serra.

Nel vano tutta sua coda guizzava, Torcendo in su la venenosa forca Che a guisa di scorpion la punta armava.

Lo Duca disse: Or convien che si torca La nostra via un poco infino a quella Bestia malvagia che colà si corca.

Però scendemmo alla destra mammella, E dieci passi femmo in sullo stremo Per ben cessar la rena e la fiammella:

E quando noi a lei venuti semo, Poco più oltre veggio in su la rena Gente seder propinqua alluogo scemo(').

Era brutta e deforme in tutto il resto; Ma nascondea queste fattezze prave Con lungo abito e largo, e sotto quello Attossicato avea sempre il coltello: » || 13. Infin l'ascelle, fino a sotto le ascelle. || 14. Le coste, i lati. || 15. Di nedi e di rotelle, di macchie in forma di viluppi e di cerchietti. L' Ariosto : « Un destrier leardo Tutto sparso di macchie e di rotelle. • ¶ 16. Sommesse e sovrapposte. Soprapposta ne' drappi è quella parte di lavoro che rileva dal fondo: sommessa dice la Crusca, contrario di soprapposta. Allegoric., questitanticolori indicano • li molti modi e diversi che sono negli animi degli uo-mini per ingannare l'uno l'altro » (Chios. Dant.). || 17. Tartari nè Turchi. Famosi a quel tempo nel tesser bellissimi drappi. || 18. Per Aragne imposte, poste su telaio da Aragne, celebre tessitrice di Lidia, da Minerva trasformata in ragno. Ovid. Met. VI. ¶ 19. Burchi, piccole navi a remi. № 21. Tra li tedeschi, lungo il Danubio. - Lurchi, sozzamente voraci: dal lat. lurco, onis. L'Ottimo: « Lurco viene a dire divoratore immondo e non netto. • Dediti cibo erano già fin da Tacito. | 22. Lo bevero, il castoro. — B'assetta a far sua guerra, si prepara a far preda di pesci stando con la coda nell'acqua. Dicesi che la coda di questo animale renda oleosa l'acqua, alla qual poi corrano ingordamente i pesci. [ 24. Su l'orlo ec., sull'orlo di pietra terminante il settimo cer-chio. || 28-29. Si torca ec. Abbiamo già ve-duto la lor via ordinariamente essere a sinistra. 31. Alla destra mammella, al destro lato. C. XIII, 97, . Chiron si volse in sulla destra poppa. . | 32-33. Femme in sulle stremo ec., ci avanzammo sull'orlo anzidetto, per meglio evitar l'ardore del sabbione e le fiamcevol viso, abito onesto, Un umil volger di me su questo cadenti, il 36. Prepinqua al lucoschi, un andar grave, Un parlar si benigno e ge sceme, vicino al vano, cioè, sull'orsi modesto, Che parea Gabriel che dicesse Ave: lo del sottostante abisso. — (\*) Usurai. —

Quivi'l Maestro: Acciocchè tutta piena Esperienza d' esto giron porti, Mi disse, or va', e vedi la lor mena. Li tuoi ragionamenti sien là corti; Mentre che torni, parlerò con questa, Che ne conceda i suoi omeri forti. Così ancor su per la strema testa Di quel settimo cerchio, tutto solo 45 Andai, ove sedea la gente mesta. Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo: Di qua, di là soccorrien con le mani, Quando a' vapori, e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di state i cani, Or col ceffo, or col piè, quando son morsi O da pulci o da mosche o da tafani. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, Ne' quali il doloroso fuoco casca, Non ne conobbi alcun; ma io m'accorsi Che dal collo a ciascun pendea una tasca, Ch' avea certo colore e certo segno, E quindi par che il loro occhio si pasca. E com' io riguardando tra lor vegno, In una borsa gialla vidi azzurro, Che di lione avea faccia e contegno. Poi procedendo di mio sguardo il curro, Vidine un' altra più che sangue rossa Mostrare un'oca bianca più che burro. Ed un, che d'una scrofa azzurra e grossa Segnato avea lo suo sacchetto bianco, Mi disse: Che fai tu in questa fossa? 66

39. La lor mena, la qualità, la condizione loro. Così anche nel C. XXIV, 85; e già il Latini nel Tesoretto, XV, 477. § 41. Mentre che torni, fino a che tu non torni. — Con questa, fiera, (v. 1); con Gerione. § 42. Che ne conceda ec., acciocche ci presti le sue buone spalle per poter noi montati su quelle discendere nel seguente cerchio. | 43. La strema testa, l'orlo estremo. | 46. Scoppiava col pianto. [ 48. A'vapori, alle pioventi fiamme. — Al caldo suelo, all'arena infocata. [ 52. Porsi, drizzai. Anche il Petrarca: • Ove gli occhi prima porsi. . | 55. Pendea una tasca. Segno del non avere avuto altro pensiero, che di empirsi le tasche. | 56. Certo colore e certo segno. E l'arme disegnata e colorita della famiglia di ciascuno. | 57. E quindi par ec., e non parti-vano gli occhi dalle loro tasche, quasi pascen-dosi di quella vista si cara. Eccles... IV, 8: • Nec saliantur oculi ejus divitiis. • ¶ 59-60. Vidi assurro, ec., vidi un leone di colore az-zurro: l'arme de' Gianfigliazzi di Firenze. ¶ 61. Di mio sguardo il curro. « Cioè lo scorrimento de' miei occhi, . dice il Buti. Curro (lat. currus) trovasi in prosa fino al tempo del Salvini. 🛭 65. Un' oca bianca. L' arme della famiglia Ubbriachi di Firenze. | 64. Una scrofa ec. Arme de-gli Scrovigni da Padova. — Grossa, gravida (franc. grosse). È tuttora nell'uso toscano. 67. E perchè se' vivo ance, e perchè, essendo ancor vivo, tu puoi raccontare al mondo ciò che io ti dirò. # 68. Il mie vicin Vitaliane. Vita-liano del Dente, grande usuraio padovano, vi-cino di casa agli Scrovigni. # 72. Il cavaller

Or te ne va': e perchè se' vivo anco, 68 Sappi che 'l mio vicin Vitaliano Sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi Fiorentin son Padovano; Spesse fiate m'intronan gli orecchi, Gridando: Venga il cavalier sovrano, Che recherà la tasca coi tre becchi. Quindi storse la bocca, e di fuor trasse La lingua, come bue che'l naso lecchi. Ed io, temendo no 'l più star crucciasse Lui che di poco star m' avea ammonito, Torna'mi indietro dall' anime lasse. Trovai lo Duca mio ch' era salito Già sulla groppa del fiero animale. E disse a me: Or sie forte ed ardito. Omai si scende per sì fatte scale: Monta dinanzi, ch' io voglio esser mezzo Si che la coda non possa far male. Qual è colui ch' è sì presso al riprezzo Della quartana, c'hagià l'unghie smorte, E triema tutto pur guardando il rezzo; Tal divenn' io alle parole porte: Ma vergogna mi fer le sue minacce. Che innanzi a buon signor fa servo forte. Io m'assettai in su quelle spallacce: Sì volli dir, ma la voce non venne Com' io credetti: Fa' che tu m' abbracce. Ma esso ch' altra volta mi sovvenne. Ad alto forte, tosto ch' io montai,

Con le braccia m'avvinse e mi sostenne;

Buiamonte fiorentino, il più ladro usuraio di que' tempi. § 73. Coi tre becchi. Non con tre rostri d'uccello, come intendono molti; ma con tre capri. L'arme de Buiamonti, come atte-stano Pietro di Dante, Benvenuto da Imola e l'Ottimo, e come tuttora si ha dipinta nell' antico Priorista dell'Archivio delle Riformagioni di Firenze, erano tre capri neri in campo d'oro. ¶ 74-75. Quindi storse la becca ec. Atto solito de mariuoli, quando ei lodano da beffa: usato anche presso gli antichi, come si può vedere nella prima satira di Persio, e meglio ancora in Isaia, c. 57: « Super quem lusistis? super quem dilatastis os et eiecistis linguam? » || 81. Sie, sii. || 82. Bì fatte scale. Gerione qui, Anteo più abbasso (C. XXXI), Lucifero da ul-timo (C. XXXIV). § 83. Esser mezzo, stare in mezzo fra te e la coda aguzza della bestia. § 84. Far male, percuoterti nel torcersi ch'essa dovrà fare all' innanzi (v. 103). 85. Riprezze, ribrezzo. Dicesi propriamente quel tremito e bat-timento di denti prodotto dall'accesso della febbre, [ 87. Par guardando il reszo, a solo guardare l'ombra, per l'apprension del freddo che sta per assalirlo. [ 88. Perte, dettemi da Virgilio. [ 89. Le sue minacce. Minacciollo pro-labilmente di doverla se reclairababilmente di doverlo, se recalcitrante, abbandonare. [ 90. Che innanzi ec., la qual vergogna suol render forte il servo innanzi al valorose signore. ¶ 92. Sì volli dir, vero è che, nel-l'assettarmi, io volli almeno dire a Virgilio. — Non venne. Perché impedita dalla paura. § 94-96. Ma esso ch' altra volta ec. Quelli che come noi leggono Ad alto, spiegano: Ma Virgilio che altra sovrano. Così chiamano per ironia Giovanni | volta mi sovvenne a più alto luogo, cioè nella

E disse: Gerion, moviti omai:
Le ruote larghe, e lo scender sia poco:
Pensa la nuova soma che tu hai.
Come la navicella esce di loco
In dietro in dietro, si quindi si tolse;
E poi ch'al tutto si sentì a giuoco,
Là'v' era il petto la coda rivolse,
E quella tesa, come anguilla, mosse,

E quella tesa, come anguilla, mosse, E con le branche l'aere a sè raccolse.105 Maggior paura non credo che fosse

Quando Fetonte abbandonò li freni, Perchè'l ciel, come pare ancor, si cosse; Nè quand' Icaro misero le reni

Senti spennar per la scaldata cera, 110 Gridando il padre a lui: Mala via tieni; Che fu la mia, quando vidi ch' i' era Nell' aer d' ogni parte, e vidi spenta Ogni veduta, fuor che della fiera.

Ella sen va notando lenta lenta: 115 Ruota e discende, ma non me n'accorgo,

cerchie superiori, fortemente mi avvinse ec. Il Bianchi oppone che ad alto è un modo di dire tutto fuori dell' uso. Ma di qual uso? Non certamente di quello del tempo di Dante, pe' vari esempi che se ne posson vedere nel Manuzzi. Egli legge Ad altro, e spiega: Virgilio che altra volta mi sovvenne ad altro bisogno: ma così il Poeta direbbe due volte il medesimo. Altrettanto si dica di chi vuole di forte fare un sostantivo, significante Pericolo, Frangente: strana locuzione oltracciò, della quale non si può dare altro esempio, neppur di Dante medesimo. Io però nella stessa lezione da me preferita, ho tolto la virgola dopo atto e postola dopo sovtemente Dante nell'alto della sua persona, come appunto bisognava per non farlo traboccare innanzi, trattandosi di dover andare al-l'ingiù. ¶ 98. Le ruote larghe, i giri sieno lar-ghi. — Lo scender sia poco, la discesa sia obliqua e lenta, a larga spirale. | 99. La nuova soma, la soma di un uom vivo, cosa nuova per te. | 100. Di loco, dal luogo di sua stazione. | 101. Quindi, dall'orlo del settimo cerchio. | 102. A giuoco. Essere a giuoco si dice propriamente dell'uccello, quando egli è in luogo si aperto che vi possa liberamente spaziare il suo volo. || 103. Lb. "v' era ec., restò di retro-cedere e si volse all'innanzi. || 105. L'aere a sè raccolse. Al modo di chi nuota. Nel C. innanzi: « Venir notando una figura in suso. » || 106. Posse in Fetonte. || 108. Perchè 'l ciel ec. Favoleggiavano gli antichi che la via lattea si fosse mostrata in cielo quando il carro del Sole, mal guidato da Fetonte, arse quella parte della volta celeste. — Pare, apparisce, si vede. || 109-110. Mè quand' Icaro misero ec. Dedalo, non avendo altro modo di fuggirsi da Creta, fece a sè e ad Icaro suo figlio ali di penne appiccate insieme con la cera. Ma il giovine, contro l'espressa raccomandazione del padre, levossi a volo tropp'alto: ondechè, liquefatta dal sole la cera dell'ali, precipitò nel mare. Il 111. Mala via. Troppo alta, troppo vicina al sole. | 112. Che fu la mia, ec. di quello che fu la mia paura (v. 106). | 113-114. Vidi spenta ec. Perduta di vista la proda ond'era partito, non

Se non ch' al viso e di sotto mi venta.
I' sentia già dalla man destra il gorgo
Far sotto noi un orribile stroscio, 119
Perchè con gli occhi in giù la testa sporAllor fu'io più timido allo scoscio, (go.
Perocch' io vidi fuochi, e sentii pianti;
Ond'io tremando tutto mi raccoscio.

E vidi poi, chè nol vedea davanti, 124 Lo scendere e 'l girar, per li gran mali Che s' appressavan da diversi canti.

Come 'l falcon ch' è stato assai sull' ali, Che, senza veder logoro o uccello, Fa dire al falconiere: Oimè tu cali; Discende lasso, onde si muove snello, Per cento ruote, e da lungi si pone Dal suo maestro disdegnoso e fello:

Così ne pose al fondo Gerione A piede a piè della stagliata rôcca; E, discarcate le nostre persone, Si dileguò, come da corda cocca.

vedeva più in quel vano vastissimo altro che Gerione. Il 116-117. Ma non me n'accorgo ec. Il poeta immaginava, ed oggi gli areonauti sanno, che chi discenda dall'alto dell'aria senza nulla intorno vedere, non si accorge di calare se non dal sentir disotto la resistenza dell'aria ch'egli viene a mano a mano rompendo, e sul viso l'impressione della nuova aria che sottentra. § 118. Il gorgo, le cadenti acque del Flegetonte. § 149. Strosole. Proprio dell'acque cadente. § 131. Timido alle socsole, timido ad allargar le cosce per guardare in glu. Infatti, subito dopo soggiunge che per la - Scoscio. Si dice paura tutto si raccosciò. tuttora in Toscana, ma solo di ballerini. § 124-126. B vidi poi ec. Si accorge ora del suo scendere, dal vedersi a mano a mano appressare i sup-plizi dell'ottavo cerchio, e si accorge altrest del suo girare, dal vederseli appressare da di-verse parti. [ 123. Sensa veder logoro o nocello, senza aspettare di esser richiamato, nè di aver fatto preda. Il logoro era arnese fatto di penne e di cuoio a mo' di un' ala, girando il guale i falconieri solevano richiamare il falcone. ¶ 129. Fa dire ec., venendosene giu, è cagione che il falconiere si lamenti del suo calar senza preda. [ 130-131. Discende lasse ec., stanco discende per molte ruote colà, donde fresco aveva mosso difilato all'insb. — Che questo rotar del falcone si riferisca non allo snello suo movere in su, al suo poggiare in alto, come parecchi intendono, ma al suo discendere, è certo per ciò, che il Poeta con questa similitudine si propone appunto di meglio rappresentare lo scendere rotando (v. 115) di Gerione. E poi si sa che il falcone, subito leva-togli il cappello, alzavasi a filo. || 132. Dal suo asestro, dal falconiere che lo ammaestrò. Fello, crucciate dell' inutil suo volo. | 134. A. piede a piè. Il raddoppiamento dà forza di superlativo; come in allato allato, e simili. Della stagliata rocca, della ripa tagliata a perpendicolo. [ 156. Come da corda cocca, veloce come scoccata saetta. Cocca propriamente è la tacca della freccia, nella quale entra la corda dell'arco: qui, come nel Par. VIII, 405. si pone la parte pel tutto.

## CANTO DECIMOTTAVO.

L'ottavo cerchio, detto Malebolge, è scompartito in dieci gran fossi concentrici, in ciascuno de'quali punita una specie di fraudolenti. Si ragiona in questo Canto delle prime due bolge: nell'una delle quali sono puniti a colpi di staffile i seduttori di donne per conto proprio o per altrui; nell'altra gli adulatori stanno immersi nello sterco.

Luogo è in inferno, detto Malebolge, Tutto di pietra di color ferrigno, Come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno Vaneggia un pozzoassai largo e profondo, Di cui suo luogo conterà l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo Tra'l pozzo e 'l piè dell'alta ripa dura, Ed ha distinto in dieci valli il fondo. Quale, dove per guardia delle mura Più e più fossi cingon li castelli, La parte dov' ei son rende figura: Tale imagine quivi facean quelli : E come a tai fortezze dai lor sogli 15

Alla ripa di fuor son ponticelli;

يىر<sub>ى</sub> ئىلانىڭ

4. Malebolge. Parola dal Poeta composta di male, cioè triste, e bolge, che sono arnese simile a hisaccia. È chiama bolge per similitudine i dieci fossi componenti l'ottavo cerchio, perchè in questi sono come insaccate le dieci specie de' fraudolenti. C. VII, 18: . Dolente ripa, Che 'l mal dell'universo tutto insacca. . [ 5. Come la cerchia ec., come la ripa che gli gira intorno; la stagliata rocca del Canto pre-ced., v. 134. | 4. Nel dritto mezzo, nel proprio mezzo, precisamente nel mezzo. - Maligno. Perchè non fecondo che di mati (C. prec., 125). || 5. Vaneggia, è cavato, si apre. || 6. Di cui suo luogo ec., del quale a suo luogo si descrivera la struttura. | 7 8. Quel cinghio ec. Costruisci: « Quel cinghio, adunque, che rimane tra 'l pozzo ec., è tondo. » E per cinghio intendi lo spazio ricingente il pozzo; il qual ricigni-mento avrebbe potuto anche non essere tondo, ma tale il faceva la situazione perfettamente centrale del pozzo. § 9. Ed he distinto ec., e il detto spazio girante tra il siè della ripa ed il pozzo, ha il suo fondo scompartito in dieci grandissime fosse circolari e concentriche. - Si disputa molto se valli sia plurale di valle o di vallo. Per vallo in sostanza non si allega altro che la concordanza col quelli del v. 13: dove a me pare si possa benissimo sottintendere il più prossimo fossi del v. 11. Per valle sta tutto il contesto, e Dante medesimo, che dopo trattato della prima di queste bolge, dice nel v. 98: « È questo basti della prima valle. » § 10-13. Quale dove per guardia ec., qual figura rende, quale aspetto presenta quella parte di terreno intorno a castelli, dove più fossi concentrici sono cavati per difesa delle mura, tale immagine appunto presentavano que'

Così da imo della roccia scogli Movièn, che recidean gli argini e i fossi Infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo, dalla schiena scossi Di Gerion, trovammoci; e il Poeta Tenne a sinistra, ed io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova piċta;

Nuovi tormenti e nuovi frustatori, Di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori (\*): 25 Dal mezzo in qua ci venian verso l'volt, Di là con noi, ma con passi maggiori: Come i Roman, per l'esercito molto,

L'anno del Giubileo, su per lo ponte Hanno a passar la gente modo tolto; 30

versavano i fossi e' loro argini insino al pozzo centrale che troncava e raccoglieva quei ponti come il mozzo di una ruota raccoglie i raggi di questa. — I, li: come più volte. — Rac-côgli, raccoglieli: come nel l'urg., XIV, 6, ac-colo per accoglito; ed il Sacchetti cole per cogliele, nella Tancia comi per coglimi, ec. | 22.
Nuova pièta, nuova maniera di pieta. C. 11.4: M' apparecchiava a sostener la guerra... della pietate.
 ¶ 23. Nuovi frustatori, frustatori di nuovo genere, non mai più veduti. || 24. Re-pleta, ripiena: latinismo usato auche dal locc. nella Teseide. — (\*) Seduttori di donne. — || 26-27. Dal messo in qua ec. S'immagini il letto della prima bolgia diviso in due zone concentriche. Nella zona esterna corrono i ruffiani con la faccia verso i Poeti, che vuol dire a destra, mentre i l'oeti al solito banno preso il cammino a sinistra: dal mezzo in là, cioè nella seconda zona, i seduttori di donne per conto proprio procedono nella direzion mede-sima de' l'oeti, ma con passi maggiori de' loro, perche corrono anch'essi come i seduttori di donne per conto altrui. — I seduttori propri più dentro, ed a sinistra: dunque per Dante più rei de' mezzani, sebbene questi più infami. 28. Per l'esercité molto, per la gran molti-tudine accorsa al Giubileo la prima volta bandito da Bonifazio VIII. Attesta il Muratori che circa due milioni di forestieri passarono per Roma: • e il Papa ne ebbe innumerevol pe-cunia • (dice il cronachista Ventura); • e' Romani (aggiunge il Villani) per le loro derrate furono tutti ricchi. » || 29. L'anno del Giu-bileo. Che fu lo stesso del mistico viaggio del Poeta, cioè il 1300 : in principio del quale anno si congettura che Dante fosse stato a Roma mura, tate immagine appunto presentavano que' si congettura che Dante losse stato a Roma fossi (v. 17), quelle bolge infernali. || 14-18. B ambasciadore della repubblica presso Bonifazio. come a tai fortezze vi sono de' ponti che vanno sino alla riva esterna dell' ultima fossata, così dal piè della rupe ricingente l'otibileo. — Su per le pente. Di Castel Santavo cerchio procedevano scogliosi ponti, i della rupe retta, attra- presso provvedimento per l'ordinato passaggio presso provvedimento per l'ordinato passaggio Che dall'un lato tutti hanno la fronte Verso 'l castello, e vanno a Santo Pietro, Dall'altra sponda vanno verso 'l monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro Vidi dimon cornuti con gran ferze, Che li battean crudelmente di retro. Ahi come facén lor levar le berze Alle prime percosse! e già nessuno Le seconde aspettava nè le terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno 40 Furo scontrati; ed io sì tosto dissi: Già di veder costui non son digiuno. Perciò a figurarlo i piedi affissi: E 'l dolce Duca meco si ristette, Ed assenti che alquanto indietro gissi. E quel frustato celar si credette Bassando il viso, ma poco gli valse; Ch'io dissi: Tu che l'occhio a terra gette, Se le fazion che porti non son false, Venedico se' tu Caccianimico: Ma che ti mena a sì pungenti salse?

Ed egli a me: Mal volentier lo dico;

Ma sforzami la tua chiara favella, della gente. 31-33. Che dall' un late ec. Fu diviso il ponte per lo lungo, sicchè dall'un lato si andasse verso Castel Sant'Angelo a San Pietro, dall'altro si venisse verso il Monte Giordano a San Paolo. | 34. Su per le sasso tetre. L'interno della bolgia, come tutto questo cerchio, è di pietra di color ferrigno (v. 2). 37. Levar le berse, alzar le gambe, affrettare la corsa. « Berza, dice la Crusca, è la parte della gamba dal ginocchio al piè. » E gambe intende qui il Buti; e in questo significato si legge più volte nel Patafilo. § 40-41. In une Furo scentrati, si scontrarono in un de' peccatori correnti verso noi, in direzion contraria alla nostra: che abbiam visto essere i ruffiani. || 42. Già di veder ec., costui di certo io l'ho veduto altra volta, Ariosto: « Nessuno Di far festa a Ruggier restò digiuno. • — Dante aveva dovuto conoscer costui quando egli stette a studiare a Bologna. || 45. A figurarle i piedi affissi, mi fermai per poterlo meglio raffigurare. Altri leggono gli occhi affissi: ma il meco si ristette del seg. verso presuppone chiaramente la fermata di Dante. | 45 Indietre gissi. Seguitando l'opposta direzione de' rufüani. || 47. Bassando il vise. « Nessuno dei dannati sin qui s' è cercato di ascondere. Il fraudolento ruffiano è il primo che ha vergogna di esser visto nella sua pena.» Tasso. 49. Le fazion che porti, le fattezze che tu mostri. 50. Venedice...Caccianimice. Bolognese: non conosciuto per altro che per la rea opera da lui stesso confessata più sotto. 1 51. Ma che ti mena cc., ma qual fallo ti ha condotto a cosi aspro tormento? Circa queste salse i comentatori sono divisi. Gli uni non veggonvi altro che una metafora cavata dal senso del gusto, come spesso questo Poeta usa di fare. Gli altri vogliono che i tormenti di questa bolgia sieno assomigliati a' supplizi delle Salse, nome allor dato ad un' angusta valle fuori di porta San Mammolo di Bologna, dove si punivano i malfattori. Per me crederei che Danie volesse usare una semplice metafore

Che mi fa sovvenir del mondo antico. I' fui colui che la Ghisola bella 55 Condussi a far la voglia del Marchese, Come che suoni la sconcia novella.

E non pur io qui piango Bolognese:
Anzi n'è questo luogo tanto pieno,
Che tante lingue non son ora apprese 60

A dicer sipa tra Savena e'l Reno: E se di ciò vuoi fede o testimonio, Recati a mente il nostro avaro seno.

Così parlando, il percosse un demonio Della sua scuriada, e disse: Via, 65 Ruffian, qui non son feinmine da conio. Io mi raggiunsi con la Scorta mia:

Io mi raggiunsi con la Scorta mia:
Poscia con pochi passi divenimmo
Dove uno scoglio della ripa uscia.
Assai leggeramente quel salimmo.

Assai leggeramente quel salimmo, 70 E volti a destra sopra la sua scheggia, Da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là, dov ei vaneggia

Di sotto, per dar passo agli sferzati, 74 Lo Duca disse: Attienti ; e fa'che feggia

secondo l'avviso de' primi; e ch'ei trasce-gliesse questa delle Salse per l'eco ch'essa doveva destar nella mente di un bolognese, atteso il particolare mentovato da' secondi. | 53. La tua chiara favella. Chiara la dice o perchè gli aveva (secondo il Tommasėo) con quel nome delle Salse ridestate le memorie della patria; o fors'anche perché più spiccata di quella delle Ombre, le quali, a dir di Virgilio, hanno vo-cem exiguam. || 56. Del Marchese. 11 Marchese per antonomasia intendevasi quello d'Este. Fu questi Obizzo II, a cui Caccianimico, o per favori o per denari ch'ei sel facesse, diede in mano la propria sorella Ghisola, § 57. Come che suoni ec., comunque si narri il turpe fatto nel mondo. Doveva la cosa narrarsi allora in più modi. || 58. Hen pur, non solo. || 60-61. Che tante lingue ec., che il numero de Bolognesi viventi è minore di quello de' dannati in que-sta bolgia. Dice l'Ottimo che e la ruffianeria germogliò in Bologna per lo Studio, e cioè per l'Università popolata di gioventu spenditrice. - Apprese a dicer sipa, ammaestrate, assue-fatte a dir sipa invece di sia: idiotismo tutto proprio de' Bolognesi. La Crusca, sull' autorità del Buti, pone che sipa val si: ma è dimostrato essere shaglio. - Savena e'l Reno. Due fiumi, tra' quali siede Bologna con parte del suo territorio. | 63. Il nestro avaro seno, l'avarizia particolare alla nostra città. 🛭 66. Da conio, tali da cavarsene metallo coniato, moneta. [ 67. Mi raggiunat ec., mi riunii a Virgilio. [ 68. Di-venimmo, venimmo, giungemmo. [ 69. Une sco-glio. Un di quelli, che ha detto fare ufficio di ponti (vv. 16-18). | 71. Sopra la sua scheggia, su per quella scheggia di esso scoglio, la quale cavalcava la bolgia. || 72. Da quelle cerchie ec., ci dilungammo dalle rupi cerchianti Malebol-ge, da quell'alto muro al cui piè Gerione ci depose e lungo il quale eravamo finora proce-duti a sinistra. || 75-74. Dov' el vaneggia ec., dove lo scoglio che fa da ponte sulla prima bolgia, non va sino a terra, ma lascia sotto di ak vano hastanta al passaggio degli sferzati. § 75 35. Attienti; e fa' ec., férmati e fa' che feLo viso in te di questi altri malnati, A' quali ancor non vedesti la faccia, Perocchè son con noi insieme andati. Dal vecchio ponte guardavam la traccia, Che venia verso noi dall' altra banda, 80 E che la ferza similmente caccia. E'l buon Maestro, senza mia dimanda, Mi disse: Guarda quel grande che viene, E per dolor non par lagrima spanda: Quanto aspetto reale ancor ritiene! Quelli è Jason, che per cuore e per senno Li Colchi del monton privati fene. Egli passò per l'isola di Lenno, Poi che le ardite femmine spietate Tutti li maschi loro a morte dienno. 90 Ivi con segni e con parole ornate Isifile ingannò, la giovinetta, Che prima l'altre avea tutte ingannate. Lasciolla quivi gravida e soletta: Tal colpa a tal martirio lui condanna;95 Ed anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna: E questo basti della prima valle Sapere, e di color che in sè assanna. Già eravam là 've lo stretto calle Con l'argine secondo s' incrocicchia, E fa di quello ad un altr'arco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia

risca (feggia, dall' antiq. feggere) in te lo sguardo (viso, alla latina, come spesso) di quest'altra sorta di seduttori; mettiti in modo da vederli - Fin qui de' seduttori per altrui: di faccia. ora di quelli per sè. [ 78. Con noi insieme, nella medesima direzione che noi. | 79. La traccia, la fila delle anime. ¶ 84. B per de-lor ec., e per quanto senta dolore, non gli si vede cadere una lagrima. ¶ 86-87. Quelli è Ja-son ec, quegli è Giasone. che col coraggio e con l'industria sua rapi a' Colchi il celebre vello d'oro. — Fene, fe'. Ved. nota 34 al c. XI. | 89. Poi che le ardite ec. Le donne di Lenno, istigate da Venere, avevano uccisi tutti gli uomini di quell'isola. [] 91. Con segni, con di-mostrazioni di amore. [] 92. Isifile. Figliuola di Toante, re di Lenno. [] 93. Avea tutte in-gannate. Con pietoso inganno aveva ella sottratto alla comune strage Toante suo padre. 96. Ed anche di Medea ec., ed è punito anche per conto di Medea, la figlia di Oeta re de' Colchi, da lui similmente sedotta e abbandonata. | 97. Da tal parte. Cioè. seducendo ai propri piaceri. | 98. Valle, bolgia. | 99. In sè assanna, chiude in se per istraziarli. | 100-102. Là 've lo stretto calle ec., dove l' angusto ponte dopo aver fatto un primo arco sulla prima bolgia, s'incrocia coll'argine della seguente, e di questo fa sostegno (spatte) ad un secondo arco che va sopra la bolgia seconda. Erano, insomma, i Poeti giunti sull'argine dividente il primo dal secondo fosso. | 105. Si nicebia, si lamenta sommesso. Nicchiare propriamenté si dice delle gravide, quando esse, approssi-mandosi il parto, cominciano a pianamente ram-maricarsi. § 106. Grommate d'una mussa, co-

Nell'altra bolgia, e che col muso sbuffa,

E sè medesma con le palme picchia. 105 Le ripe eran grommate d'una muffa, Per l'alito di giù che vi si appasta, Che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì, che non ci basta L'occhio a veder senza montare al dosso Dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta. Quivi venimmo, e quindi giù nel fosso 112 Vidi gente attuffata in uno sterco (\*), Che dagli uman privati parea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, Vidi un col capo si di merda lordo, Che non parea s'era laico o cherco. 117 Quei mi sgridò: Perchè se' tu sì ingordo Di riguardar più me che gli altri brutti? Ed io a lui: Perchè, se ben ricordo, Già t'ho veduto coi capelli asciutti, E sei Alessio Interminei da Lucca: Però t'adocchio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca: Quaggiù m'hanno sommerso le lusinghe, Ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo Duca: Fa' che pinghe, 127 Mi disse, un poco il viso più avante, Sì che la faccia ben con gli occhi attinghe Di quella sozza scapigliata fante, Che là si graffia con l'unghie merdose,

Ed or s'accoscia, ed ora è in piede stante.

Taida è, la puttana, che rispose

perte d'una mussa grossa come gromma. § 107. Per l'alite ec., per la densa esalazione movente dal fondo, la quale di continuo si appiastriccia sulle ripe o muri laterali della bolgia. [ 108. Che con gli ecchi ec., la qual muffa offendeva gli occhi con la sua laidezza ed il naso con la puzza; era schifosa a vedere non men che a fiutare. § 109-111. Che non ci basta ec., che l'occhio non giunge a vedere in esso fondo, se prima non si monti al sommo dell'arco descritto dal ponte sulla bolgia. Ogni poco che il raggio visuale si fosse scostato dalla perpen-dicolare, sarebbe andato a ferir non il fondo, ma l'una o l'altra sponda del fosso. - Ove le sceglio più sovrasta, ove il ponte di scoglio è più alto; cioè nel suo mezzo. [ 112, Quivi. Al sommo del ponte. — (\*) Adulatori. — [ 114. Dagli uman privati, dai cessi di questo mondo. · Mosso, calato laggiù. 🛛 116. Hen parea ec., non appariva se avesse chierica o no. Modo comico, come altri in questo Canto, e più nei seguenti. Onde si vede come i così detti Romantici non abbian fatto ch' esagerare e pervertire le nuove forme di poetare già trovate da' grandi. || 119. Che gli altri brutti, che gli altri al par di me bruttati di sterco. || 122. Alessio ec. Alessio degl'Interminelli, di nobilissima famiglia lucchese; nomo lusinghiero oltremodo. | 124. La zucca, il capo: per disprezzo. 127. Che pinghe, che tu pinga, spinga. [ 129. Ben cen gli ecchi attinghe, tu raggiunga (lat. attingas) bene co' tuoi occhi, tu arrivi bene a discernere. § 430. Fante, donna vile. § 432. Ed. er s'accescia ec. Atti d'inquieta e sfacciata. 133. Taida. La meretrice posta in iscena da Terenzio nell'Eunuco. — Che rispese ec. SeAl drudo suo, quando disse : Ho io grazie | Grandi appo te? Anzi maravigliose.

condo Terenzio, avendo Trasone donata a Taide una schiava, Gnatone parassito, per andare a' versi a quello spaccone, gli dà ad intendere che costei gliene renda grazie infinite. Dante pone che le avesse rendute ella stessa; ne credo già per isbaglio, ma ad indicare che l'adulazione è vizio propriamente meretricio. — E si noti la convenienza del porre in una medesima bolgia adulatori, pollastrieri e seduttori; i quali tutti peccano di falso lodare. Gli adulatori lo-dano i potenti; i mezzani, chi li paga; i se-contrappo duttori, le credule donne. Chè ben disse Mon-e gentili.

E quinci sien le nostre viste sazie.

taigne, non essere alcuno più proprio e più consueto modo di corrompere la castità delle donne, che pascerle di loro lodi. [ 136. Quinci, di quel tanto che di così sporca holgia abbiamo veduto. — E a chi non garbasse il linguaggio tenuto in descriverla, si risponde che tutti i grandi maestri concedono che a luogo e tem-po si adoprino le parole proprie di cose anche sudice; e che nel poema di Dante (bene avverte il Tommasèo), come in quello della natura, le sconcezze e orribilità fanno per il contrapposto risultare viemmeglio le alte cosa

### CANTO DECIMONONO.

Nella terza bolgia i simoniaci stanno capofitti alla bocca infiammata di strettissimi pozzi, fino a che non sopraggiungan de'nuovi; ed allora vi cascano dentro. Il Poeta prende da Niccolò III occasione ad inveire contro la papale avarizia.

O Simon mago, o miseri seguaci, Che le cose di Dio, che di bontade Deon essere spose, e voi rapaci Per oro e per argento adulterate; Or convien che per voi suoni la tromba, Perocchè nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba Montati, dello scoglio in quella parte 8 Ch'appunto sovra mezzo'l fosso piomba. O somma Sapienza, quanta è l'arte Che mostri in cielo, in terra e nel mal mon-E quanto giusto tua virtù comparte!

1. Bimon mago. Costui offerse denari a San Pietro per acquistare i doni dello Spirito Santo. · La tua pecunia (gli rispose l' Apostolo) sia teco in perdizione, giacche stimasti che il dono di Dio si potesse per pecunia possedere. Act. Ap., VIII, 20. E d'allora il far mercato delle sacre cose fu detto Simonia. || 2-3. Che di bontate ec., che debbono essere congiunte alla bontà, esser date a'buoni. — E, invece. Vite de'SS. Padri, IV, 305. • Credendo baciare loro, ed ei baciava le pentole. » || 4. Adulterate, prostituite a' compratori. || 5. Suoni la tromba. Non la tromba epica, come comunemente si spone, perchè Dante intese di scriver commedia; ma la tromba del banditore quando ei strombazza i misfatti dei condannati a pubblica punizione. ¶ 7. Alla seguente tomba, sopra il seguente fosso, sul ponte soprastante alla terza delle bolge, che sono come tante sepolture de dannati. Vi ha chi per tomba intende rialzo, la tumba dell' infima latinità; ma da ciò che il Poeta soggiunge, è chiaro ch'egli non dell'argine parla, ma del ponte. [] 8. Dello scoglio, del ponte di scoglio. [] 9. Bovra mesze 'l fosso. Così il codice Angelico e il Vaticano, meglio che comunemente sevra 'l mezzo fosso. — Piomba, sta a piombo,

Io vidi per le coste e per lo fondo Piena la pietra livida di fori D'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Non mi parén meno ampi ne maggiori Che queiche son nel mío bel San Giovanni Fatti per luogo de' battezzatori; l' L'un degli quali, ancor non è molt'anni, Rupp'io per un che dentro v'annegava: E questo sia suggel ch'ogni uomosganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava (')
D'un peccator li piedi e delle gambe 23 Infino al grosso, e l'altro dentro stava.

Le coste, i muri laterali della bolgia. ¶ 14. Livida, di color ferrigno; com egli stesso ha detto nel C. XVIII, 2. ¶ 15. P un large tutti, tutti di una medesima larghezza. ¶ 17. Hel mie bel San Giovannt, nella chiesa maggiore di San Giovanni di Firenze; che, edificata poi Santa Maria del Fiore, restò per solo Battistero. Quanto affetto in quel mio ed in quel bello, nella bocca dell'esule! ¶ 18. Patto per luogo ec. In San Giovanni di Firenze, intorno alla fonte battesimale erano quattro pozzetti, fatti perchè i preti battezzatori potessero « molti in un tempo attendere a battezzare, dice il Landino; essendochè i battesimi allora si facevano tutti nel Sabato Santo. Mancato poi tale uso, quel lavacro fu demolito nel 1626. [[ 19-24. L'un degli quali ancor ec. Coglie il Poeta questa opportunità di dichiarare il vero motivo di un atto che forse i suoi nemici gli apponevano ad audace empietà. Intervenne (scrive il Landino) che, essendo più fanciulli nel tempio di San Giovanni, e scherzando siccome è di lor costume, uno cadde in uno de' pozzi doppio (cioè ripiegato in guisa da fare incaglio); e non se ne potendo per altra via cavare, vi si abbatte Dante, e di sua mano ruppe il pozzo e scampò il fanciullo. . - Suggel. perpendicolarmente. [11. Nel mal mondo, nel mondo de reprobi, nell'Inferno. [12. E quanto guast esc., e quanto guisto ec., e quanto ec.

Le piante erano a tutti accese intrambe; l'er che si forte guizzavan le giunte, 26 Che spezzate averian ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte Muoversi pur su per l'estrema buccia, 'Tal era lì da' calcagni alle punte. Chi è colui, Maestro, che si cruccia 31

Chi è colui, Maestro, che si cruccia 81 Guizzando più che gli altri suoi consorti, Diss'io, e cui più rossa fiamma succia?

Ed egli a me: Se tu vuoi ch'io ti porti Laggiù per quella ripa che più giace, 85 Da lui saprai di sè e de' suoi torti.

Ed io: Tanto m' è bel, quanto a te piace: Tu se'signore, e sai ch'io non mi parto Dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in su l'argine quarto; (ca Volgemmo, e discendemmo a mano stan-

Laggiù nel fondo foracchiato ed arto.

E'l buon Maestro ancor dalla sua anca 48
Non mi dinose, sin mi giunse al rotto

Non mi dipose, sin mi giunse al rotto Di quel che si piangeva con la zanca. O qual che se', che 'l di su tien di sotto,

al polpaccio. - L'altro, il rimanente del corpo. Il l'ostillatore latino del cod. Caet., che si congettura sia stato Marsilio Ficino : « Acconcia pena egli dà a questi prelati, i quali dovevano aver la mente a Dio, e speculando le celesti cose e le terrene spregiando, calcar le orme di quel Cristo di cui si professano vicari; e fecero l'opposto: ondech' essi hanno per loro punizione la mente in terra e' piedi a Dio. quasi dicessero: Al tutto sprezziamo i celestiali beni, e quelli della terra vogliam possedere. • | 26. Le giunte, le giunture de piedi con le gambe, i colli de piedi. ¶ 27. Strambe. Legami fatti di erbe intrecciate. ‖ 29. Pur, solamente. — Per l' estrema buccia, lungo la superficie. | 30. Da' calcagni alle punte. Gioè per tutta la pianta de' piedi volta all' insh. ¶ 32. Consorti, com-pagni di sorte, di supplizio. ℚ 35. Succia. La fiamma ordinariamente si pasce dell'umore delle cose infiammate. || 34. Ch'io ti porti, ch'io ti trasporti, essendo a te impossibile per la ripidezza lo scendervi. - Ma come qui ed altrove l'ombra di Virgilio potè trasportare il corpo d'un vivo? Come tante altre cose soprannaturali avvengono a Dante in questo viaggio; cioè per divina concessione. § 35. Che più glace, ch'è meno erta. E in tutte queste bolge la ripa meno erta è quella più prossima al centro, stanteche il suolo di Malebolge va scendendo sempre verso il pozzo di mezzo. || 36. Saprai di sè ec., avrai notizia delle sue condizioni e de falli suoi. | 57. M' è bel, mi abbella, mi è grato. | 59. Sai quel che si tace, conosci il mio desiderio, senza ch'io te lo dica. ¶ 40. L'argine quarto. Quello che divideva questa bolgia dalla quarta. | 41. Discendemmo. Dante tra le braccia di Virgilio: come subito si vedra. — Stanca, sinistra. Vive ancora nel parlar de Bolognesi. || 42. Arto, stretto (lat. arctus). Poco fondo bastava, poiche al supplizio dei simoniaci servivano anco le due coste della bolgia egualmente foracchiate. | 43-44. Dalla sua anca ec., non mi depose dal fianco, in sul quale mi reggeva, sinché (sia) non mi ébbe appres-

Anima trista, come pal commessa, Comincia'io a dir, se puoi, fa' motto. Io stava come 'l frate che confessa Lo perfido assassin, che poi ch' è fitto, Richiama lui, per che la morte cessa. Ed ei gridò: Se' tu già costì ritto, Se' tu già costì ritto, Bonifazio? Di parecchi anni mi menti lo scritto. Se' tu sì tosto di quell'aver sazio, Per lo qual non temesti torre a inganno La bella Donna, e di poi farne strazio? Tal mi fec'io, quai son color che stanno, Per non intender ciò ch' è lor risposto, Quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Virgilio disse: Dilli tosto. Non son colui, non son colui che credi. Ed io risposi come a me fu imposto. Per che lo spirto tutti storse i piedi: Poi sospirando e con voce di pianto

Poi sospirando e con voce di pianto Mi disse: Dunque che a me richiedi? 66 Se di saper chi io sia ti cal cotanto, Che tu abbi però la ripa scorsa,

sato al foro (rotto) ec. § 45. Si piangova con la zanca, si doleva (franc.. se plaignail), esprimeva il suo cruccioso dolore, col guizzar della gamba; ch' è appunto il crucciarsi guizzando di poco innanzi. È di quest' uso del verbo piengersi abbiamo già visto esempio in Dante (C. XVI, 75), e più altri ne vedremo. — Altri leggono si accentato, e intendono piangere detto figuratamente per esprimer dolore; che in so-stanza torna il medesimo, ma rispetto al pro-prio valore delle parole è meno accettabile. Il 46. Che 7 di su tien di sette, che stai a cape all'ingiù. ¶ 47. Commessa, confitta, piantata in terra ¶ 49-51. Io stava come ec., stava abbassato sulla buca come suole il confessore dell' assassino propagginato, quando questi per indugiar la propria morte finge di avere altro da dirgli. Tra' supplizi di quel tempo era il propagginare, così detto per similitudine della propagginazione delle viti; cioè sotterrar vivo il reo, per lo più l'assassino, col capo al-l'ingiù. [ 52.53. Se' tu già ec., o tu che stai costi ritto, al contrario di me capovolto, sei tu Bonifazio già morto e dannato? Finge che Niccolò III creda già sopraggiunto Bonifazio VIII, primo papa simoniaco dopo di lui, a cacciarlo giù nella buca, secondo l'ordine generalmente osservato in questa bolgia (vv. 73-78). § 54. Di pareochi ec. Legrendo nel futuro (come tutti i dannati, C. X, 100), Niccolò vi avea veduto scritto che Bonifazio sarebbe morto nel 1303; ed allora volgeva appena il marzo del 1300. 55. Di quell'aver, di quelle ricchezze. Lo stesso Gio. Villani, VIII, 6: « Pecunioso fu molto, non facendo coscienza di guadagno. » 56 57 Tôrre a inganno La bella Donna, sposar con inganno la Chiesa, procacciare il papato ingannando il semplice Celestino V. Si narra, tra l'altro, che da notturne voci gli facesse, come dal cielo, imporre di riflutar la tiara. – Bella Donna. S. Paolo, Ad Eph. V. 27: Ecclesiam, non habentem maculam aut ru-gam.
 § 59. Per non intender, non intendendo. Finge non aver capito lo scambio. [ 68. La E veramente fui figliuol dell' orsa, Cupido sì per avanzar gli orsatti, Che su l'avere, e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti, Che precedetter me simoneggiando, Per la fessura della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì, quando errà colui ch'io credea che tu fossi Allor ch' io feci il subito dimando. Ma più è 'l tempo già che i piè mi cossi, E ch' io son stato così sottosopra Ch'ei non starà piantato e co' piè rossi: Chè dopo lui verrà di più laid opra Di ver ponente un Pastor senza legge, Tal che convien che lui e me ricopra. Nuovo Jason sarà, di cui si legge Ne' Maccabei: e com' a quel fu molle Suo re, così fia a lui chi Francia regge.

Io non so s'i' mi fui qui troppo folle,

Sappi ch' io fui vestito del gran manto:

ripa, la costa di questa bolgia (v. 35), 🛙 69. Del gran manto. C. 11, 27: • Del papale ammanto. . Purg. XIX, 404: « Pesa il gran manto a chi dal fango il guarda. » | 70. E veramente fui ec. Niccolò !!! fu di casa Orsini, il qual cognome in latino era De filiis Ursi : e dice che fu vero orso, per la voracità propria di questo animale. | 71. Per avanzar gli orsatti, per ag-grandir gli Orsini. | 72. Che su l'avere ec., che sul mondo non ad altro attesi che ad imborsar denari, e quaggià ho come imborsata la mia persona in questa buca. § 73. Sen gli altri tratti, stanno gli altri papi, tirati già abbasso l'un dopo l'altro. In ogni buca, al giunger di un nuovo dannato, l'ultimo casca dentro, e il sopraggiunto rimane in suo luogo a dimenare in .fuori le gambe. ¶ 75. Per la fessura ec., distesi giù per questo foro. • Distesi, e non dritti sotto-sopra com'era lui, • chiosa il Vellutello. Altri per piatti intendono appiattati, nascosti. Ad ogni modo, dal v. 80 si ha di certo che il solo ultimo dannato, quello che occupava la bocca del foro, stava sottosopra. | 78. Fooi il subito dimando, subitamente dimandai se tu fossi Bonifazio. | 79-81. Ma più è 'l tempe ec., ma più tempo sono già stato a questo tormento, che non ci starà Bonifazio VIII; perchè Cle-mente V. che dovrà poi prendere il luogo di Bonifazio, non terrà certo il papato venti anni. Niccolò era morto nel 1280, cioè venti anni appunto innanzi il finto viaggio di Dante; tra la morte di Bonifazio e quella di Clemente corsero soli undici anni. Vero è che nel 1303, quando fu pubblicato l'Inferno, Clemente non ancora era morto; ma la sua infermità era già tale, che « nonfacea mestieri (dice il Troya) d'esser profeta per prevedere assai prossimo il fine di lui. » — Rossi, fiammeggianti | 82. Di più laid' opra, di più sozzo operare. Fu egli l'autore di quella che i contemporanei scandolezzati chiamarono cattività di Babilonia, cioè della lunga residenza de papi in Avignone. 183. Di vêr ponente, dalle parti di Ponente, dalla Guascogna, onde Clemente era nativo — Senza legge, non avente, non curante niuna legge di-

Ch' io pur risposi lui a questo metro: Deh or mi di', quanto tesoro volle Nostro Signore in prima da san Pietro, Che ponesse le chiavi in sua balla? Certo non chiese se non : Viemmi d'etro. Nè Pier nè gli altri chiesero a Mattia Oro od argento, quando fu sortito Nel luogo che perdè l'anima ria. Però ti sta', chè tu se' ben punito: E guarda ben la mal tolta moneta, Ch' esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse che ancor lo mi vieta La reverenza delle somme chiavi Che tu tenesti nella vita lieta, l'userei parole ancor più gravi: Chè la vostra avarizia il mondo attrista, Calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi, Pastor, s'accorse il Vangelista, 106

Quando colei, che siede sovra l'acque,

Puttaneggiar co' regi a lui fu vista:

in questa buca, occupandone egli la bocca. # 85. Nuovo Jason. Di Jasone si legge nel terzo de' Maccabei, che fu fatto sommo sacerdote per favor di Antioco re di Siria, al quale aveva pro-messo in mercè gran parte delle rendite sacre. Così pure Clemente su fatto papa pe' maneggi di Filippo il Bello, col quale aveva pattuito di pontificare a sua voglia. Il trattato tra lor due si può leggere tutto in Gio. Villani, VIII, 80. 86-87. Com' a quel fu molle ec., come alle condizioni proposte da Jasone fu facile a condiscendere Antioco; così sarà Filippo di Francia a quelle di papa Clemente. § 38. Troppo folle. A sermonare aun dannato. § 39. A questo metro, nel seguente modo. § 91-92. In prima.... Che, avanti che. - Le chiavi. Quando gli disse: Tibi dabo claves regni colorum. Matth., XVI, 49. 93. Viemmi dietro. Joan., XXI, 49; « Sequere me. » | 95-96. Quando fu sortito ec. quando fu tratto a sorte per prender tra gli Apostoli il luogo perduto dal perfido Giuda. Act. Ap., I, 26: a Cecidit sors super Mathiam. 97. Zi sta, stattene pur costi capofitto. | 98. Guarda ben, custodisci con cantela: ironica-mente. — Mal tolta, presa con tuo vituperio e danno. | 99. Ch' esser ti fece ec., che ti fece conspirare contro Carlo I d'Angiò. « È da sapere (chiosa un antico) che costui fue corrotto per pecunia, della quale elli era vago, da messer Jan di Procida, trattatore della ribellione di Sicilia; ond'elli assentie alla detta ribellione, e del detto assentimento scrisse lettere alli congiurati. • ¶ 100. Ancer, anche ora, seb-bene tu sii morto e dannato. ¶ 102. Lieta. Ri-spetto a quella de' dannati; non per altro: e Dante sel sapeva meglio di ognuno. | 106-111. Di voi, Pastor ec., del vostro sacrilego abuso, o romani Pastori, s' accorse San Giovanni nella visione da lui descritta nel cap. 17 dell' Apocalisse. Tutto fa credere che l' Evangelista nella meretrice da lui vista assisa sopra una strana bestia avente sette teste e dieci corna, non figurasse altro che Roma pagana, « ebriam de sanguine sanctorum et de sanguine martyrum Jesu. . Le sette teste del mostro « septem Pina od umana. [] 84. Lui, Bonifazio. - Ricopra | montes sunt (dice lo stesso Vedente) super quot Quella che con le sette teste nacque, E dalle dieci corna ebbe argomento, 110 Fin che virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento: E che altro è da voi all' idolatre, Se non ch' egli uno, e voi n' orate cento? Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote Che da te prese il primo ricco patre! E mentre io gli cantava cotai note,

) ira o coscienza che 'l mordesse, Forte spingava con ambo le piote. Io credo ben ch'al mio Duca piacesse,

mulier sedet: . e le dieci corna . decem reges sunt; · forse i romani principi autori delle dieci persecuzioni de' cristiani. Dante confonde la donna con la bestia, e vuol vedervi la pon-tificia dignità nata co sette doni dello Spirito Santo o, secondo altri, co' sette sacramenti, e mantenulasi con l'osservazione de' dieci comantenutasi con i osservazione de dieci co-mandamenti flutantochè à 'papi piacque la vir-th, ma poi prostituitasi a 'potenti. — Argemen-te, modo di governarsi. ¶ 112 Fatto v'avete ec. Osea, VIII. 4: « Argentum suum et anrum suum fecerunt sibi idola. » ¶ 115-114. E che al-tre ec., e qual'altra differenza è tra voi e l'idolatra (antic. anche idolatre), se non che questi adora un solo idolo o pochi, dovechè voi, avari sacerdoti, vi fate un dio di ogni moneta, e però siete a gran pezza più rei? | 115-117. Di quanto mal fu matre ec , di quanti disordini fu cagione, non l'esserti fatto cristiano, ma la dostro. Credevasi allora falsamente, che l'imperator Costantino, guarito della lebbra per intercessione di quel santo pontefice, avesse donato Roma alla Chiesa. — Dote. Risponde a marito del v. 111. — Il primo ricco patre, il tica sarebbero montate le capre. [ 153 primo padre de' Fedeli, il primo papa, che d'in su quel colmo del ponte (v. 128.)

Con sì contenta labbia sempre attese Lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, E poi che tutto su mi s' ebbe al petto, Rimontò per la via onde discese; Nè si stancò d'avermi a sè ristretto. Sì mi portò sovra 'l colmo dell'arco. Che dal quarto al quint' argine è tragétto. Quivi soavemente spose il carco Soave, per lo scoglio sconcio ed erto, Che sarebbe alle capre duro varco. 132 Indi un altro vallon mi fu scoverto.

avesse temporali ricchezze. Patre e matre, voci più prossime al latino, furono dagli antichi usate anche in prosa. | 120. Spingava, gnizzava, scalciava. Altri springave, più prossimo al tedesco springen: ma la nostra lezione è troppo più autorevole; e potette dal più vec-chio springare venirsi facendo spingare. — Le piote, le piante de' piedi. Vive ancora in l'ie-monte. || 122. Labbia, viso : come spesso — Attese, attentamente ascoltò. | 123. Delle parole ec. delle vere parole da me dette a quel papa. — Espresse. Quasi spremute dal fondo dell'ani-ma. | 125. Et s'ebbe. Sottint. recato. | 127. D'avermi a sè ristrette, di tenermi stretto al suo petto. 128-129. Si mi pertò, fino a che m'ebbe portato. — Sovra 1 colmo ec., a mezzo il ponte attraversante la quarta bolgia. [130-132. Quivi seavemente ec., in quel luogo, cioè sul colmo del ponte, depose a terra soavemente il soave peso, la mia persona a lui si cara. — Per le seeglie ec. Da ragione del perche Virgilio lo depose quivi e non al cominciare del ponte, e dice che fu per la scabrosità e ripi-dezza di quello scoglio, su per il quale a fa-tica sarebbero montate le capre. Il 133. Indi,

## CANTO VENTESIMO.

Nella quarta bolgia indovini e maliardi, col volto dolorosamente travolto in su le reni, camminane a ritroso. La vista di Manto induce Virgilio a narrar l'origine della sua Mantova.

Di nuova pena mi convien far versi, E dar materia al ventesimo canto Della prima canzon, ch' è de' sommersi. Io era già disposto tutto quanto A risguardar nello scoverto fondo, Che si bagnava d' angoscioso pianto:

3. Della prima canson, della prima delle mie tre cantiche. — Ch'è de' sommersi, la quale tratta di coloro che son sommersi, sprofondati nel baratro infernale, 🛚 4. Tutto quanto. Anima e corpo. § 5. Nelle scoverto fondo, nel fondo che a me, situato com'ero al colmo dell'arco del ponte (C. prec., 128), si mostrava tutto sco-perto. — (\*) Indovini e maliardi. — || 8-9. Al passe Che fanno ec., con quel passo lento, con

E vidi gente per lo vallon tondo (\*) Venir, tacendo e lagrimando, al passo Che fanno le letane in questo mondo. Come 'l viso mi scese in lor più basso, 10 Mirabilmente apparve esser travolto Ciascun dal mento al principio del casso:

dissero letante, e corrottamente anco letane, dall' uso che essi avevano di recitarle nelle processioni. | 10 Come 'l viso mi scese ec., quando il mio sguardo (viso; come spesso) per lo costoro avvicinarsi dovette abbassarsi di più. Stando il Poeta in alto, con gli occhi fissi nella gente che pel sottoposto vallone veniva alla sua volta, gli era bisogno di abbassarli a misura che quella si avvicinava. | 12. Dal cui vanno le processioni : le quali gli antichi | mento al principio del casso. La torcitura si

Chè dalle reni era tornato il volto, Ed indietro venir li convenia, Perchè 'l veder dinanzi era lor tolto. 15 Forse per forza già di parlasia Si travolse così alcun del tutto; Ma io nol vidi, nè credo che sia. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto Di tua lezione, or pensa per te stesso 20 Com' io potea tener lo viso asciutto, Quando la nostra imagine da presso Vidi si torta, che 'l pianto degli occhi Le natiche bagnava per lo fesso. Certo io piangea, poggiato ad un de'rocchi Del duro scoglio, sì che la mia Scorta Mi disse: Ancorse'tu degli altri sciocchi? Qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scelerato di colui 80 Ch' al giudicio divin passion porta? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui

S' aperse, agli occhi de' Teban, la terra,

faceva tutta tra 'l mento e il cominciar del busto, cioè tutta nel collo, e perciò con dolore grandissimo. || 13. Dalle reni, dalla parte delle reni. - Tornato, voltato (franc. towrné). | 14. Li, loro: come anche il Boccaccio ed altri. Ma potrebbe pure riferirsi a ciascuso del v. 12. | 16. Parlasia, paralisia: idiotismo toscano, come parletico per paralitico. | 19. 8e, cosi: questi versi. || 24. Le natiche ec. Buti: « Finge l'autore cha la laurime et. autore che le lagrime che cadeano dal volto in sulla concavità delle spalle, intrassero in nel canale delle reni, e così andassono giuso tra 'l fesso delle natiche. » | 25. Rocchi, massi: plurale di rocchio. § 27. Sciocchi. La pura ra-gione, figurata in Virgilio, chiama sciocchezza l'affliggersi pe' dannati: ma in Dante, rappresentante dell'umanità, « è indizio d'umana e benigna natura il non pigliar diletto del male, dell'infamia, del dolore di alcuno misero, essendogli per natura fratello. » Borghini. || 28. Qui vive ec., qui è pietà il non sentire pietà. Nella qual sentenza pieta è presa in due sensi: di religione la prima volta, di compassione la seconda. Similmente nel IV del Paradiso: « Per non perder pietà si fe spietato; » cioè, per non mancare alla religione si rese crudele. E il Tasso: • Or ti farebbe la pietà men pio: • cioè, la compassione ti renderebbe empio. | 30. Ch' al giudicio ec., che ha compassione di chi è punito da Dio. Anche il Boccaccio, VII, 7: La sua fante, la quale gran passione le portava; • cioè, compassione. E giudicio ha, come spessissimo ne' trecentisti, valore di sentenziata punizione. Vit. SS. Padri: . Spesse volte Iddio manda grandi giudicii eziandio sopra quelli che sono reputati grandi suoi amici. . — Molti mss. e stampe passion comporta, che s'intende poco: alcuni compassion porta, che ha molto l'aria di un tentativo per servire alla chiarezza. || 31. A cui, quello a cui. E Anfiarao, un de sette re che assediarono Tebe. Prevedendo, siccome indovino, di dover morire sotto le mura di quella città, si nascose in luogo noto solamente sua moglie. Ma tradito da costei per non più che un gioicllo, fu condotto all'esercito, e nel- melle cc. Mostrando costei la faccia al l'octa,

Per che gridavan tutti: Dove rui, Anfiarao? perchè lasci la guerra? 85 ^ E non restò di ruinare a valle Fino a Minòs, che ciascheduno afferra. Mira c' ha fatto petto delle spalle: Perchè volle veder troppo davante, Dirietro guarda, e fa ritroso calle. Vedi Tiresia, che mutò sembiante, Quando di maschio femmina divenne, Cangiandosi le membra tutte quante: E prima poi ribatter le convenne Li duo serpenti avvolti colla verga, Che riavesse le maschili penne. Aronta è quei ch' al ventre gli s'atterga, Che nei monti di Luni, dove ronca Lo Carrarese che di sotto alberga, Ebbe tra bianchi marmi la spelonca Per sua dimora; onde a guardar le stelle

E 'l mar non gli era la veduta tronca.

E quella che ricopre le mammelle,

l'ardor della pugna apertaglisi la terra sotto, ruinò fino all'inferno. Stazio, Theb., VIII. § 32. Agli ecchi de' Teban, a vista degli assediati Tebani. | 33. Gridavan tutti : Deve rui. 1 Tehani, per ischerno, gli gridavano tutti: Dove rovini? dove mai ti precipiti? Secondo Stazio non i Tebani, ma Plutone stesso gridava: « Quo limite præceps Non licito per inane ruis? . -Bui. Latinismo ripetuto nel Par., XXX, 82: • Che si subito rua. • | 35. A valle, in giù. | 36. Afferra. Per giudicarlo. || 38. Troppe davante. Cioè, nell'avvenire. || 39. Fa ritrese calle, cammina a ritrose, all'indictro (v. 14.) || 40. Tiresia. Altro indovino, nativo di Tebe. Dicevan le favole ch'egli, avendo con una verga percosso due serpi amorosamente congiunti, divenne femmina: dopo sett' anni, ritrovati i medesimi serpi, e ripercossili, torno maschio Sorta un di questione tra Giove e la moglie, del chi' fosse più caldo, se l'uomo o la donna, piacque interrogarne Tiresia: il quale rispose, che la donna. Giunone, piccata, gli tolse la vista: Giove in compenso lo fece indovino, e pro lumine adem-pto Scire futura dedit. e (Ovid. Met. III.) [ 43. Le, a Tiresia, allora femina. [ 44. Avvelti, amorosamente avviticchiati insieme. [ 45. Le maschili penne, la barba; il sesso maschile. Oneste piume chiamera nel I del Purg. la barba di Catone. || 46. Aronta. Famoso indovino to-scano, mentovato da Lucano nel 1º della Farsaglia: « Aruns incoluit deserta mœnia Lunæ etc. » — Al ventre gli s'atterga, ha il suo tergo al ventre di Tiresia, cioè, stante il costoro camminare a ritroso, gli cammina dietro. [] 47-48. Dove ronca Lo Carrarese ec. Che sono a cavaliere di Carrara, vuol dire in sostanza: e dice che su que' monti esercitano l' agricoltura (una delle cui parti è roncare, cioè tagliar con la ronca le piante dannose o inutili) i Carraresi abitanti alle loro radici. [ 49. La spelonca, una spelonca. | 50-51. Onde a guardar ec., dalla quale così alta dimora ei poteva liberamente, senza impedimento di oggetto interposto, consultare il cielo ed il mare per le sue specula-zioni divinatorie. [[ 52-54. Che ricopre le mam-

Che tu non vedi, con le trecce sciolte. Ed ha di là ogni pilosa pelle, Manto fu, che cercò per terre molte; Poscia si pose là dove nacqu'io: Onde un poco mi piace che m' ascolte. Posciachè il padre suo di vita uscio, E venne serva la città di Baco, Questa gran tempo per lo mondo gío. 60 Suso in Italia bella giace un laco Appiè dell'alpe che serra Lamagna Sovra Tiralli, ed ha nome Benaco. Per mille fonti, credo, e più, si bagna, Tra Garda e Val Camonica, Pennino 65 Dell'acqua che nel detto lago stagna. Luogo è nel mezzo, là dove 'l Trentino Pastore, e quel di Brescia, e 'l Veronese Segnar potria, se fesse quel cammino. Siede Peschiera, bello e forte arnese Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, Ove la riva intorno più discese.

Ivi convien che tutto quanto caschi

veniva pel suo travolgimento a celargli il petto, e così la pancia ed il resto (ogni pilosa pelle); i suoi capelli scendevano sulle mammelle. 7 55. Mante. Indovina tebana, figliuola dell'anzidetto Tiresia. Mortole il padre, usci di Tebe occupata dagli Epigani, e vago (cercò) per molti paesi. Dicono i più de mitologi che, capitata sul Tevere, fu dal nume di quelle acque fatta madre di Ocno; il quale poi fondò una città, a cui per onorar la madre pose il nome di Mantova. Ma Dante, seguitando altri. narrerà la cosa altrimenti. | 57. Che m'ascolte, che tu mi ascolti narrar le origini del mio luogo natio. - Virgilio, veramente, sapea fare assai miglior uso della sua erudizione mitologica, storica e geografica, di quello che gli vedremo far qui: ma il secolo di Dante non era quello di Augusto. V'era però compenso. — Anche della utilità di tutto questo episodio si potrebbe disputare: se non che « avendo (dice il Borghini) Virgilio durata tanta fatica in questo viaggio, se gli può ben concedere ch' exli spenda venticinque parole per suo proprio interesse e sua satisfazione. . | 59. Venne serva, cadde in potere de discendenti (che perciò furono grecamente delti gli Epigoni) e vendicatori de' sette re spenti nell' assedio di Tebe. -La città di Bace, Tebe, sacra a Bacco Di Baco per Bacco, che ancor oggi si pronunzia così nell'alta Italia, ved. nota 17 al C. VIII. ¶ 63. Tiralli. Oggi, Tirolo. — Benaco. Oggi, lago di Garda. | 64-66. Per mille fonti ec. Costr. e int.: Pennino, cioè quel tratto di Alpi Pennine (antic. Alpes Posso) ch'è tra Garda e Val Ca-monica, da mille (io credo) o anche più fonti è bagnato di quelle acque che scendendo poi vanno a stagnare nel detto lago, a formere il Benaco. Il Poeta, non pago di averci detto la situazione ed il nome del lago, vuole aggiungere l'origine, e in sostanza dice ch' e' si forma de' molti fonti che da Garda a Val Camonica bagnano il Pennino. ¶ 67-69. Luogo è nel mez-zo ec., costeggiando il lago dall' Alpi giù verso Mantova, a mezzo della lunghezza sua trovasi tal luogo, dove qual di questi tre Vescovi ca-l

Ciò che in grembo a Benaco star non può, E fassi siume giù pei verdi paschi. Tosto che l'acqua a correr mette co. Non più Benaco, ma Mincio si chiama Fino a Governo, dove cade in Po. Non molto ha corso, che trova una lama, Nella qual si distende e la 'mpaluda, 🛭 80 E suol di state talora esser grama. Quindi passando la vergine cruda, Vide terra nel mezzo del pantano, Senza coltura, e d'abitanti nuda. Là, per fuggire ogni consorzio umano, Ristette co' suoi servi a far sue arti, E visse, e vi lasciò suo corpo vano. Gli uomini poi, che intorno erano sparti,  $\mathbf{S}$  accolser a quel luogo, ch' era forte Per lo pantan ch'avea da tutte parti: 90 Fer la città sovra quell'ossa morte E per colei, che il luogo prima elesse, Mantova l'appellar senz'altra sorte.

Già fur le genti sue dentro più spesse,

pitasse, o il trentino o il bresciano o il veronese. potrebbe egualmente benedire (segnar), eser-citare le funzioni di Vescovo del luogo. Questo punto di giurisdizione comune era là dove le acque del fiume Tignalga sboccano nel lago; per esser la sinistra di questo fiume diocesi di Trento, la destra di Brescia, e il lago tutto di Verona. [[ 70-73. Siede Peschiera ec. Venendo più giù, nota il Poeta come dove le rive del lago scendono, si abbassano ormai tanto, da non poter più contenerne le acque, ivi siede Peschiera, bella e forte rocca da far fronte a Bresciani ed a' Bergamaschi, due popoli naturalmente congiunti contro le ambizioni degli Scaligeri, padroni allora di Peschiera. - Arnese, fortezza difensiva: come bene il Grassi desume dal valore primitivo della voce. E in tal significato l'usarono il Varchi ed il Tasso. | 73. Caschi, trabocchi. | 74. Ciò che in grembo ec., l'acqua che sovrabbonda, che non può esser contenuta dal lago. | 76. A correr motte co, mette capo, da principio al suo correre. Co per Capo usarono gli antichi alla lombarda; e lo rivedremo più volte. 🛭 78. Governo. Oggi, Governolo. § 79. Lama. Borghini: « Lama par che pigli sempre Danto, e oggi è l'uso comune in tutto il fiorentino di chiamare così luoghi bassi lungo i fiumi, dove perchè non vi frutterebbe altro, si pongono alberi: dico alberi al modo nostro parlando, che è specie particulare che serve a far travi, assi e correnti. . [ 80. La 'mpaluda, ne fa un padule. || 81. Grama, maisana. || 82. Vergine. Manto, secondo alcuni scrittori, serbò sua verginità. Phabes virgo è chiamata da Stazio, Theb., IV. — Cruda. Per lo continuo maneggiar cadaveri, scannare animali, ed altrettali mezzi usare dell'arte sua magica. Stazio dice Manto libatrice di sangue: e crude egualmente chiamò Dante la maga Eritone (C. 1X. 23). [ 86. Suo arti magiche. [ 87. Vane, vuoto dell'anima, morto. [] 93. Sens' altra serte. Per dare alle città da loro edificate un nome felice, solevano gli antichi trarre le sorti, e pure cercarne qualche indixio nelle interiora delle vittime, nel volo degli uccelli, e in si-

93 Prima che la mattia di Casalodi Da Pinamonte inganno ricevesse. Però t'assenno che, se tu mai odi Originar la mia terra altrimenti, La verità nulla menzogna frodi. Ed io: Maestro, i tuoi ragionamenti Mi son sì certi, e prendon sì mia fede, Che gli altri mi sarian carboni spenti. Ma dimmi della gente che procede, Se tu ne vedi alcun degno di nota; Chè solo a ciò la mia mente rifiede. 105 Allor mi disse: Quel, che dalla gota Porge la barba in sulle spalle brune, Fu (quando Grecia fu di maschi vota Si, che appena rimaser per le cune) Augure, e diede il punto con Calcanta 1:0 In Aulide a tagliar la prima fune.

Euripilo ebbe nome, e così 'l canta

miglianti vanità. | 95. La mattia di Casalodi, la stoltezza del conte Alberto Casalodi, signore di Mantova: a cui Pinamonte de' Buonaccorsi maliziosamente persuase di relegare tutti i gentiluomini ostanti all'ambizione sua propria. Sbarazzatosi de'quali, Pinamonte tolse la signoria ad Alberto; ed avendo assai nobili ammazzati, e i rimanenti sbanditi, venne a scemare di molto la popolazione di Mantova. [ 97. T'assenme, ti fo avvertito. | 98. Originar ec., narrar diversamente l'origine della mia città | 99. La verità ec., nessuna mensogna defraudi presso te la verità della debita credenza. | 101 Prendon sì mia fede, così pienamente si guadagnano la mia fede. 1 102. Che gli altri ec., che gli altrui discorsi in contrario non farebbero sull'animo mio maggiore effetto di quel che facciano sul corpo gli spenti carboni; nulla potrebbero. Per contrario, sant'Agostino, Confess. VI, 7, dice a Dio:
• Facesti del mio cuore e della mia lingua carboni ardenti . | 103. Della gente che precede, di questi altri che s' avanzano alla nostra volta. I primi erano già, durante il lungo ragionamento di Virgilio, passati per disotto il ponte alle spalle de Poeti. | 105. Bifiede, torna a ferire, a mirare. | 107. Porge, stende (lat. por-rigit). — In sulle spalle. A cagion del travolgimento. | 108-109 Quando Grecia ec., al tempo che la Grecia fu talmente vuotata di maschi, andati tutti alla guerra di Troia, che appena vi rimasero i bambini in culla. Iperbole.[[110-111. Diede il punto ec., segnò insieme col sacerdote Calcante il momento benagurato a Greci per salpare | 113. Tragedia: Come già Commedia (C. XVI 198), alla greca. E chiama tragedia l'Eneide per le ragioni contrarie a quelle che gli fecero chiamar commedia il proprio poema, cioè pel tristo fine dell'Eneide terminante con la morte di Turno, e per la nobile lingua usata da Virgilio. Vero è che la morte di Turno fu lietissimo fine a travagli del protagonista Enea, e che il latino a tempo di Virgilio non era meno la lingua delle latine femminette, che il toscano poi delle toscane: ma con Dante, in così fatta materia, non è da guardar troppo pel sottile. Nell'epistola allo Scaligero egli annovera tra le narrazioni poetiche la tragedia, la commedia, il carme buccolico, l'elegia, la satira, e la sentenza votiva, cioè tutto fuorché le narrazioni. Tanto è vero, che i grandi l'oeti | facile a ideare, che a mettere in pratica.

L'alta mia Tragedia in alcun loco: Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta. Quell'altro che ne' fianchi è così poco, 115. Michele Scotto fu, che veramente Delle magiche frode seppe il giuoco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, Che avere inteso al cuoio ed allo spago Ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedi le triste che lasciaron l'ago, La spola e 'l fuso, e fecersi indovine, Fecer malie con erbe e con imago. Ma vienne omai, chè già tiene 'l confine D' ambedue gli emisperi e tocca l' onda Sotto Sibilia Caino e le spine. E già iernotte fu la luna tonda; Ben ten dee ricordar, chè non ti nocque Alcuna volta per la selva fonda. Si mi parlava, ed andavamo introcque.

non li fa l'Arte Poetica. - In alcun loce. Si fa menzione di Euripilo nel lib. II, v. 114 del-l'Eneide. I 115. Ne' fianchi è così poco, ha persona così magra e sottile. I 116. Michele Scotto. . Gran Maestro in nigromanzia, il quale ebbe nome Michele Scotto perciocche da Scozia era. . Bocc., VIII, 9. Visse a' tempi di Federigo II; ed ancora se ne favoleggia in Iscozia. Gualtiero Scott, nelle note al Lamento del Menestrello, lo fa suo antenato. | 117. Delle magiohe ec. Il metter la magia tra le frodi al prossimo, e il chiamarne l'arte giuoco, balocco da gonzi, mostra l'ante anche in ciò maggiore del suo secolo. | 118. Guido Bonatti. Indovino forlivese, autore di un trattato di astrologia: visse nel XIII secolo. — Asdente. Ciabattino di Parma: altro indovino assai noto a tempi di Dante. ¶ 119. Inteso, atteso. ¶ 121-122. Le triste cho ec., le maliarde: delle quali parla in genere, per esser molte, e nessuna di conto. | 123. Con erbe e con image, con estratti di erbe ed immagini di cera. || 124-126. Che già tiene 'l confine ec., perciocche già Caino con le sue spine, cioè la luna (secondo l'opinion del volgo, il quale nelle macchie della luna vede Caino che alza una forcata di spine) sta per tramontare, passando dal nostro emisfero, il cui confine occidentale è nel mare sotto Siviglia, all'emisfero opposto. Veramente, la pe-rifrasi qui usata della luna non è da Virgilio: pure, si può credere che egli la usasse per una cotal piacevolezza, come sogliono i dotti quando e'si ridon tra loro degli scerpelloni del volgo; e questo facesse per sollevare alquanto l'animo del discepolo oppresso da tanto doloroso spet-tacolo. | 137. E già isrnotte ec. Ne plenilunii equinoziali, la luna tramonta quando si leva il sole. Vuol dunque dire, che in terra s'era fatto giorno. | 128-129. Che non ti nocque ec., perocchè fu tal volta, che il suo lume fece tutt'altro che nuocerti. Modo famigliare, per esprimere il gran pro che a Dante, perduto nel buio dell'orribile selva, avea più volte dovuto fare la luna. - Fonda, profonda. Boccaccio: « Fondissime selve. » 130. Introcque, intanto: voce antica, rimproverata a' Fiorentini da Dante nel suo Vulg. Elog. Altra pruova del quanto quella sua famosa teorica di un «volgare che in ciascuna città d'Italia si mostri e in nessuna riposi, . fosse più

## CANTO VENTESIMOPRIMO.

Mella quinta bolgia i barattieri, cioè trafficatori di giustizia e di grazie, stanno a bollir nella peco, sotto la guardia di crudeli e beffardi demonii: i quali, non potendo manomettere i due · Poeti, si accingone almeno a forviarli.

Così di ponte in ponte, altro parlando Che la mia Commedia cantar non cura, Venimmo, e tenevamo 'l colmo, quando Ristemmo per veder l'altra fessura Di Malebolge, e gli altri pianti vani, E vidila mirabilmente oscura. Quale nell' Arzanà de' Viniziani Bolle l'inverno la tenace pece A rimpalmar li legni lor non sani, Che navigar non ponno, e 'n quella vece 10 Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa Le coste a quel che più viaggi fece; Chi ribatte da proda, e chi da poppa; Altri fa remi, ed altri volge sarte; Chi terzeruolo ed artimon rintoppa: Tal, non per fuoco, ma per divin'arte, Bollia laggiuso una pegola spessa, Che inviscava la ripa d'ogni parte. l'vedea lei, ma non vedeva in essa Ma che le bolle che 'l bollor levava,

E gonfiar tutta, e riseder compressa-

1. Di ponte in ponte. Dal ponte della quarta bolgia a quello della quinta. | 2. Commedia. Alla greca: come nel v. 128 del C. XVI, e come Tragedia nel v. 113 del C. XX. 3. Tenevame 1 colmo, eravamo sul punto più alto dell'arco quinto. § 4. Fessura, fenditura del suolo, bolgia. | 5. Gli altri pianti vani, gli altri dannati inutilmente piangenti. || 6. Mirabilmente. Leg-gasi come se scritto mirabil mente. Ved. nota 14. al C. VI. | 7. Arsanà. Così chiamavano i Veneziani il loro Arsenale. | 9. A rimpalmar ec., destinata a rimpeciare le loro navi malconce. 10. In quella vece. Cioè, invece di navigare, profittando di quel tempo in cui non si può navigare. | 14. Volge sarte, attortiglia la canapa in corde. | 15. Terseruelo ed artimen. Il terzeruelo è la minor vela della nave: l'artimone, la maggiore. — Rintoppa, rattoppa. [ 17. Pegola, pece. La pegola chi la tocca lo 'mbratta, e si se gli appicca. Simile avviene di questi barattieri: imperocche qualunque sta o usa nelle corti di gran signori, s' egli fosse santo, diventa barat-tiere. . Chios. Dant. || 19. Lei, la pegola. || 20. Ma che, altro che. Ved. nota 26. al C. IV. || 21. Riseder, riabbassarsi allo scoppiar delle bolle. | 24. Del lece dov' io stava. Dalla sponda del ponte. | 25. Cui tarda, cui sembra che tardi, il quale ha fretta. C. 1X, 9. « Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga! » [] 27. Sgagliarda, priva di gagliardia. Ovidio, Heroid., XIV: «Vires subtrahit ipse timor. . [] 28. Che per veder ec., che guarda e fugge ad un tempo. [] 34-35. L'omere suo ec., un peccatore stava accavalciato sulle spalle del demonio, le quali, per meglio servir di sella a' rei, formavano una gobba appuntata ed alta. - Superbo, alto: secondo l'originario

Mentr' io laggiù fisamente mirava, Lo Duca mio, dicendo: Guarda, guarda, Mi trasse a sè del loco dov'io stava. Allor mi volsi come l'uom cui tarda Di veder quel che gli convien fuggire, E cui paura subita sgagliarda, Che per veder non indugia 'l partire: E vidi dietro a noi un diavol nero Correndo su per lo scoglio venire. Ahi quanto egli era nell'aspetto fiero! E quanto mi parea nell'atto acerbo, Con l'ale aperte, e sovra i piè leggiero! L' omero suo, ch' era acuto e superbo. Carcava un peccator con ambo l'anche. Ed ei tenea de' piè ghermito il nerbo. 86 Del nostro ponte disse: O Malebranche, Ecco un degli Anzian di Santa Zita (°): Mettetel sotto, ch' io torno per anche A quella terra che n'è ben fornita. Ógni uom v' è barattier, fuor che Bonturo: Del no, per li denar, vi si fa ita.

valor della parola. Nell'Anfitr. di Plauto, Mercurio minaccia Sosia di farlo auferri superbum, cioè levare alto in ispalla. || 36. Ei, il demonio. Il nerbo, le giunture. | 57. Del nostro ponte, d' in sul ponte, ove noi stavamo. — Malebranche. Sono così chiamati particolarmente i diavoli custodi di questa bolgia, per conto de loro unghioni ed uncini. || 38. Un degli Anziani ec. Si crede esser questi un tal Martino Bottai, morto di subito nel 1300, quando egli era de' Rettori di Lucca. — Ansian. Machiavelli (Delle cose di Lucca): «Il primo e supremo magistrato che sia in essa, sono nove cittadini, i quali si chiamano Anziani. » — Di Santa Zita, di Lucca, la quale ha per sua special protettrice Santa Zita. Conservasi ancora il corpo di questa santa ver-gine lucchese nella chiesa di San Frediano, in una cappella della nobil casa Fatinelli, a' cui servigi ella visse. = (\*) Barattieri. « Baratteria vendimento ovvero compramento di quello che l'uomo è tenuto di fare per suo officio » Buti. — [] 39-40. Mettetel sotto ec., tuffate per ora nella pegola questo barattiere, chè io torno per prenderne degli altri a Lucca, la quale ne abbonda. — Torne per anche. Locuzione imi-tata dall'Ariosto, XXXIV, 91: « Portarne via non si vedea mai stanco Un vecchio, e ritornar sempre per anco.» | 41. Fuor che Bonturo. Ironicamento; essendo stato Bonturo Bonturi de' Dati il più tristo de' barattieri lucchesi. E peggio assaì che barattiere si chiari nel 1315. quando ei fece sorprendere i Lucchesi dai némici Pisani: ma l'Inferno era già pubblicato e il Poeta non pote confinario fra traditori della patria. § 42. Vi si fa ita, vi si fa si (lat. ita); cioè, i corrotti magistrati fanno risultar Laggiù 'l buttò, e per lo scoglio duro Si volse, e mai non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo. Quei s'attuffò, e tornò su convolto; (chio, Ma i demon, che del ponte avean cover-Gridar: Qui non ha luogo il Santo Volto; Qui si nuota altrimenti che nel Serchio: Però, se tu non vuoi de'nostri graffi, 50 Non far sovra la pegola soverchio.

Poi l'addentar con più di cento raffi; Disser: Coverto convien che qui balli, Sì che, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuochi a' lor vassalli

Fanno attuffare in mezzo la caldaia La carne cogli uncin, perchè non galli. Lo buon Maestro: Acciocchè non si paia Che tu ci sii, mi disse, giù t'acquatta Dopounoscheggioch'alcun schermot'aia;

E per nulla offension ch' a me sia fatta, Non temer tu, ch' i'ho le cose conte, 62 Perchè altra volta fui a tal baratta. Poscia passò di là dal co del ponte;

E com' ei giunse in sulla ripa sesta, Mestier gli fu d'aver sicura fronte. Con quel furore e con quella tempesta 67 Ch'escono i cani addosso al poverello,

per vero ciò che non è. Fra Jacopone: . Guardati da barattiere, Che 'l ner bianco fa vedere. . § 44-45. Si volse, tornossi ond' era venuto. mai non fu ec., e mai mastino non fu sciolto e lanciato ad inseguir con tanta fretta il ladro. - Furo. Dal lat. /wr: voce allora usata anche in prosa. | 46. Quei, il barattiere usata ancus in prosa. || 40. Ques, il Darattiere buttato giù nella pegola. — Convolte, piegato in arco, con la schiena in su. || 47. Che del ponte avean coverchio, che si coprivano del ponte, stavano sotto il ponte. || 48. Qui non ha luoge co., qui non è l'effigie del Redentore, la periori del guala i moi luoghosi consideratione del guala i moi luoghosi con la consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideration del consi innanzi alla quale i tuoi Lucchesi sogliono piegarsi al modo che tu ora fai nella pece. Il Volto Santo si venera tuttavia in San Martino di Lucca. Credevasi opera d'angelo. ¶ 49. Ser-chio. Fiume che passa poco lungi dalle mura di Lucca. ¶ 50. Hen vaoi de' nostri graffi, non vuoi assaggiare le nostre graffiature. Cosi con crudele compiacimento chiamano le stracciature tremende de' loro uncini. || 51. Hon far sovra ec., tienti tutto entro la pece; guarda che nessuna tua parte soverchi, esca fuor della pegola. | 52. Baffi. Strumenti di ferro uncinati. | 54. Se puoi, nascosamente accaffi, trovando tu che arraffare, che estorquere (gli dicon da beffa), possi farlo alla celata, com'è tuo costume. È in questa proprietà della baratteria, di procacciar denari copertamente, sta la spiegazione del dovere i barattieri esser coverti al tutto dalla pece. | 55. A' lor vassalli, a' lor serventi, ai guatteri. 37. Galli, galleggi. Cosi pure nel Purg., X, 127. 88. Si paia, apparisca. 89. Giù ti acquatta, chinati a terra: secondo la propria forza di quatto. Ved. nota 89. | 60. Dopo une scheggie, dietro un dei rocchi (C. XX, 25) del ponte. - Ch' alcun schermo t'aia, che abbia per te qualche schermo, che possa in qualche modo ripararti dalla vista de' diavoli. Altri allora in su' 25 anni, si trovasse a quell' im-

Che di subito chiede ove s' arresta, Usciron quei di sotto il ponticello, E volser contra lui tutti i roncigli: Ma ei gridò: Nessun di voi sia fello. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, Traggasi avanti l'un di voi, che m'oda; E poi di roncigliarmi si consigli. Tutti gridaron: Vada Malacoda. Perch'un si mosse, e gli altri stetter fermi, E venne a lui dicendo: Che ti approda? Credi tu, Malacoda, qui vedermi Esser venuto, disse 'l mio Maestro Securo già da tutti i vostri schermi, Senza voler divino e fato destro? Lasciami andar, chè nel cielo è voluto Ch' io mostri altrui questo cammin silvestro. Allor gli fu l'orgoglio si caduto, Che si lasciò cascar l'uncino ai piedi, E disse agli altri : Omai non sia feruto. E'l Duca mio a me: O tu, che siedi Tra glischeggion del ponte quatto quatto, Sicuramente omai a me ti riedi. Per ch'io mi mossi, ed a lui venni ratto ; E i diavoli si fecer tutti avanti, Si ch'io temetti non tenesser patto. 93

E così vid' io già temer gli fanti

intendono: Sicchè tu t'abbia qualche schermo; ma lo scopo dell'acquattarsi è già stato detto: Acciocche non si pais Che tu ci sii.» — Ais per abbia, voce provenzale, fu da nostri antichi usata anche fuori di rima. || 61. Per nulla of-fension, per niuna offesa, ostilità. || 62. Ch' i' he le cese conte, che le cose di quaggiù sono a me cognite, io conosco il modo di superare quest' altro ostacolo. [] 63. Altra volta. Quando ei fu mandato dalla maga Eritone (C. 1%, 23). - Baratta, contrasto, contesa. Dittam., II. 23: La mortal baratta Che fe col Saracin. | 64. Co, capo: come già nel C. XX, 76. Oltrepassò la testa, l'estremità della lunghezza del ponte. | 69. Che di subito ec., il quale arrestandosi per tema de' cani, subito domanda l'elemosina, per far chiaro a' padroni ch'egli non viene a fin di male. || 75. Di roneigliarmi ec., si deliberi tra voi se stia bene arroncigliarmi. || 78. Che ti approda? che ti occorre? che possiamo fare in tuo pro? Urbanità da beffe, conveniente al burlesco carattere di questi diavoli. || 81. Da tutti i vestri schermi, da tutti gl'impedimenti finora opposti al mio viaggio da demonii. || 82. Destre, propizio. | 84. Silvestre, orrido. | 87. Feruto, ferito: anche in prosa. | 89. Quatte quatto. . Quatto non significa propriamente Nascoso, ma Chinato e come spianato in terra, come fa la gatta quando uccella, che si stiaccia in terra per non esser veduta; e lo fa talvolta il cane. Prima avea detto già l'acquatta. . Borghini. || 93. Non tenesser patte, non osservas-sero l'accordo in loro nome fatto da Malacodá. 94-96. E così vid' io ec. I Pisani nel 1289, assediati nel castello di Caprona, si resero a' Lucchesi, salve le persone: ma sfilando poi tra gl'inimici, udirono molti gridare appieca, appieca. — Vid'io. Si congettura che Dante,

Ch'uscivan patteggiati di Caprona, Veggendo sé tra nemici cotanti. Io m'accostai con tutta la persona Lungo'l mio Duca, e non torceva gli occhi Dalla sembianza lor, ch'era non buona. Ei chinavan gli raffi, e: Vuoi ch' io 'l tocchi (Diceval' un con l'altro) in sul groppone? E rispondean: Si, fa' che gliele accocchi. Ma quel demonio che tenea sermone Col Duca mio, si volse tutto presto E disse: Posa, posa, Scarmiglione. Poi disse a noi: Più oltre andar per questo Scoglio non si potrà, perocchè giace Tutto spezzato al fondo l'arco sesto: E se l'andare avanti pur vi piace, Andatevene su per questa grotta Presso è un altro scoglio che via face. Icr, più oltre cinqu' ore che quest' otta, Mille dugento con sessanta sei

Anni compiér, che qui la via fu rotta.114 Io mando verso là di questi miei A riguardar s' alcun se ne sciorina:

presa tra' Fiorentini ausiliari de' Lucchesi. Balbo, Vit., c. 6. — Pattegglati, rendutisi a patti, non a discrezione. || 98. Lungo 'l mie Duca. Quasi dica: rasente tutta quant' era lunga la persona del mio conduttore. | 102. Gliele ac-cocchi, gli attacchi addosso il raffio, gli aggiusti un colpo di raffio. — Chiele, glielo: in-declinabile. || 105. Posa, sta quieto. || 106-108. Più oltre andar ec., ei vi sarà impossibile proper lo quale siete venuti, perocchè l'arco suo sesto, quello che dovrebbe attraversar la sesta bolgia, giace tutto in frantumi al fondo di essa. Il 110. Sa per questa grotta, su per questa roccia formanle l'argine della sesta bolgia. - Grotta per Rupe usarono più volte e Dante ed altri. # 111. Un altro scoglie. Un altro di quelli « scogli che recidean gli argini e i fossi infino al pozzo • (C. XVIII, 15); un altro ponte. - Che via face, che non è rotto. Ma vedremo tutti i ponti sulla sesta bolgia esser rotti, e che qui Malacoda cerca di far con la sua bugia mal capitare i Pooti. || 112-114. Ier, più oltre ec., ieri, che su Venerdi Santo, cinque ore più tardi di adesso che sono sedici ore, cioè ad ore ventuna, fecero 1266 anni dacchè qui la via fu rotta: ch'è quanto dire, ch'ella si ruppe nel punto della morte del Redentore. Infatti, se da' 1500 anni corsi dall' Incarnazione al viaggio di Dante, si tolgono i 54 corsi dal-l'Incarnazione alla morte di Cristo, restano appunto anni 1266. È finge il Poeta che il terremoto avvenuto allo spirar del Signore (Matth... XXVII) si fosse fatto più che altrove sentiro nella sesta bolgia destinata agl' ipocriti, per essere stati questi i principali autori di quella morte. — Otta, per Ora, vive tuttavia nel contado di Firenzo. [ 115. Di questi miei, parte di questi diavoli a me sottoposti. [ 116. 8'aloun so ne sciorina, se qualche barattiere si mostra fuor della pegola. Sciorinare, propria-mente, si dice dei panni che si spiegano all'aria. [ 117. Mon saranno rei, non vi faranno male. | 118-125. Alichino. Quasi pronto a chimar l'ati per volar sugl'impegolati, come farà l da bessa, quasi a dire: Entrato è nella trap-

Gite con lor, ch' e' non saranno rei. Tràtti avanti, Alichino, e Calcabrina, Cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo: E Barbariccia guidi la decina. Libicocco vegna oltre, e Draghignazzo, Ciriatto sannuto, e Graffiacane, E Farfarello, e Rubicante pazzo. Cercate intorno le bollenti pane: Costor sien salviinsino all'altro scheggio Che tutto intero va sopra le tane. Omè! Maestro, che è quel ch' io veggio? Diss' io : deh l senza scorta andiamci soli, Se tu sa'ir; ch'io per me non la cheggio. Se tu se' sì accorto come suoli, Non vedi tu ch' ei digrignan li denti,181 E colle ciglia ne minaccian duoli? Ed egli a me: Non vo' che tu paventi: Lasciali digrignar pure a loro senno, Ch' ei fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta dienno:

Ma prima avea ciascun la lingua stretta

nel C. seg. - Cagnasso. Lo stesso che livido. - Libicocco, Libico; come Sirocco da Siro. Le leggende facevano i deserti della Libia popolati di demonii. - Draghinazzo. Da drago. --Ciriatto. « Perchè ciro (dice il Landino) non solamente in lingua rusticana de' nostri, ma in lingua greca, significa Porco. » E perció lo fa sansuto. — Bubicanto, rossicante: dal lat. rubor. — I rimanenti si spiegan da sè : e tutti son trovati da Dante, salvo Farfarello, ch' ei tolse dal popolo. § 124. Pane, panie: vedi nota 127 al C. IV. Pasis propriamente è il vischio a cui si prendon gli uccelli: qui per la similitudine della tenacità si trasferisce alla pece, della quale anche più sopra è detto che insicass la ripa d'ogni parte. Il 125-126. Insine all'al-tre scheggie ec., insino all'altra catena di ponti, la quale senza interrompimento alcuno attraversa tutte le bolge. - Tane, fosse. Palladio: Raccolto l'umore in queste tane. . | 128. Andiamoi. Il ci sta per semplice ripieno. | 129. Se tu sa' ir, se tu, come più volte mi hai detto, conosci il cammino. Ma Virgilio sapeva che, dopo del viaggio impostogli dalla maga Eritone, il tremuoto successo alla morte di Cristo aveva innovato molto nella sesta bolgia (C. XII, 45); ne conoscendo quali appunto fossero le novità (altrimenti non avrebbe creduto alle bugie di Malacoda), aveva bisogno di guida. E sebbene s'accorgesse anch' egli del mal volere de' diavoli, vedeva che il meglio era aver sicura fronte (v. 65) e del resto riposarsi nel solito aiuto celeste. || 135. Per li lessi dolenti, per gli alles-sati, bolliti nella pece, non per noi. — Altri per li lesi : ma è lezione per ogni rispetto più debole. Nè osta alla nostra il comico sapore, perciocchè sparso per tutto l'Inferno, e peculiare a questo Canto. Anche nel C. XII: « I bolliti facean alte strida; » e nel XXXII, delle ani ne punite nel ghiaccio dirà che sono « fitte in gelatina. » Forse pure Virgilio voleva, bar-zellettando, far del sicuro. [1437. Ma prima ec. I domoni non accorgendosi che Virgilio avea dato quella risposta al discepolo per mettergli coraggio, fanno al loro condottiere quel cenno

Co' denti verso lor duca per cenno; 188 | Ed egli avea del cul fatto trombetta.

pola. § 139. Ed egli avea ec. Nel Fausto, Me-fistofele dice alla strega ch' ei vuol esser chiafistofele dice alla strega ch' ei vuol esser chia-mato Messer lo Barone, e con un cenno le mo-l'umore. » Il Satana di Milton è molto più stra qual sia la sua impresa. Ride sganghera- | grande, ma tanto men popolare.

tamente la vecchia, ed a lui: « Proprio una

#### CANTO VENTESIMOSECONDO.

Di vari barattieri notabili, e come i diavoli rimaser beffati da Ciampolo di Navarra, e da' Poeti.

Io vidi già cavalier mover campo, E cominciare stormo, e far lor mostra, E talvolta partir per loro scampo; Corridor vidi per la terra vostra, O Aretini; e vidi gir gualdane, Ferir torneamenti, e correr giostra, Quando contrombe equando con campane, Con tamburi e con cenni di castella, E con cose nostrali e con istrane: Nè già con sì diversa cennamella Cavalier vidi mover, ne pedoni; Nè nave a segno di terra o di stella. Noi andavam con li dieci dimoni. Ahi fiera compagnia! Ma nella chiesa Co'santi, ed in taverna co' ghiottoni. 15

Pure alla pegola era la mia intesa, Per veder della bolgia ogni contegno, E della gente ch' entro v' era incesa.

2. Ceminciare stermo, attaccar battaglia. A 4.5. Cerridor vidi ec. l'er corridori qui sono comunemente intesi coloro che fanno le correrie, senza badare che il guastare e depredar le terre nemiche non è di quelle fazioni che si fanno a suon di strumenti, delle quali qui si ragiona; ed oltracciò, che delle correrie (ma soltanto di quando vanno) si parla subito dopo, sotto il nome di gualdane. Io tengo per fermo che Dante accennasse a corritori di palio, i quali anche Matteo Villani, III, 85, chiama semplicemente corridori; e ch' egli poi nomi-nasse particolarmente gli Aretini per ciò che sopra questo luogo appunto ricorda il Postili. Cass., cioè che Arezzo anticamente, quando essa era in fiore, si dava a molti spettacoli e giuochi, • dabat se multis spectaculis et ludis. • — Gir gualdane, partir genti per fare correrie. Le gualdane sono, dice il Buti, « cavalcate, le quali si fanno alcuna volta sul terreno de' nemici a rubare e ardere e pigliare prigioni. • [6. Ferir torneamenti ec. Torneamento, in origine, era quando più cavalleri divisi in due squadre combattevano insieme fino alla morte o alla resa: giostra, quando due cavalieri correvano l'un contro l'altro con le lanca, a solo fine di scavallarsi. Perciò con la solita proprietà il Poeta usa ferire pe' torneamenti, e solo correre per la giostra. Ma poi raddolcendosi i costumi, prevalse ne torneamenti l'uso delle armi spuntate ed ottuse. | 7. Con campane. La |

Come i delfini, quando fanno segno Ai marinar con l'arco della schiena 20 Che s' argomentin di campar lor legno ; Talor così ad alleggiar la pena Mostrava alcun dei peccatori il dosso,

E nascondeva in men che non balena. E come all' orlo dell' acqua d' un fosso 25 Stan li ranocchi pur col muso fuori, Si che celano i piedi e l'altro grosso;

Sì stavan d'ogni parte i peccatori : Ma come s' appressava Barbariccia, Così si ritraèn sotto i bollori.

Io vidi, ed anche il cuor mi s' accapriccia, Uno aspettar così, com' egli incontra Ch' una rana rimane, e l'altra spiccia. E Graffiacan, che gli era più di contra, Gli arroncigliò le 'mpegolate chiome, 85

E trassel su, che mi parve una lontra.

campana del Carroccio era a' Comuni italiani principale strumento militare: • Ponevasi (dice Gio. Villani, VI, 73) in su uno castello di legname in su un carro, e al suono di quella si guidava l'oste. » || 8. Cenni di castella. Fu-mate il giorno, e fuochi la notte. || 9. E sen cose ec., e con altri strumenti e segni nostrali o forestieri. [ 10. Sì diversa, così nuova e bizzarra, come la trombetta di Barbariccia. — Cennamella, strumento qualunque: la specie pel genere. ¶ 12. Di terra e di stella, che le si facesse dal lido, o che il pilota vedesse nel cielo. ¶ 14-18. Mella chiesa ec. Proverbio che significa, dover l'uomo in quanto a compagnia sapersi adattare al luogo in cui si trovi. | 16. Pure, sempre. - Era la mia intesa, io era intento. | 17. Contegne, qualità, condizione. Altri spiegano contenuto; ma non si adatterebbe al seguente verso. | 20. Cen l'arco della schiena. Ch' essi, saltando, mostrano fuori dell'acqua. || 21. B'argomentin, s'ingegnino. — Di cam-par ec., di salvar la loro nave dalla tempesta imminente || 26. Par, solo. — Fueri dell'ac-qua. || 27. E l'altre grosso, e il resto di lor corpo, che n'è il grosso. [ 30. I belleri, la pece bollente. [] 32-33. Aspettar i diavoli. — Cem'egli incontra ec., come talvolta avviene che una rana rimangasi all'orlo del pantano, mentre un'altra salta sott' acqua. | 34. Gli era più di contra, gli stava più dirimpetto, lo aveva più a tiro. § 56. Lontra. Animale di grandezza Io sapea già di tutti quanti il nome, Sì li notai quando furon eletti, E poi che si chiamaro, attesi come. O Rubicante, fa' che tu li metti Gli unghioni addosso sì che tu lo scuoi: Gridavan tutti insieme i maladetti. Ed io: Maestro mio, fa', se tu puoi, Che tu sappi chi è lo sciagurato Venuto a man degli avversari suoi. Lo Duca mio gli s'accostò allato, Domandollo ond' ei fosse, e quei rispose: I'fui del Regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un signor mi pose, Chè m' avea generato d' un ribaldo Distruggitor di sè e di sue cose. Poi fui famiglio del buon re Tebaldo: Quivi mi misi a far baratteria, Di che rendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscia D' ogni parte una sanna come a porco, Gli fe sentir come l' una sdrucia. Tra male gatte era venuto il sorco; Ma Barbariccia il chiuse con le braccia, E disse: State in là, mentr' io lo 'nforco.

Ed al Maestro mio volse la faccia:

Dimandal, disse, ancor, se più disii simile alla gatta, di color volpino: si ripara ne laghi, e vive di pesci. [ 38. Si li notai ec., così hene notai la figura di ciascun diavolo, quando essi furono da Malacoda trascelti a scortarci. | 39. E poi che ec., ed oltracció, chiamandosi essi poi l'un l'altro, posi mente al come, cioè a' nomi che conversando si davano. | 45. A man, alle mani, in potere. | 48. Mate, nativo. Vita S. Gir., I: « Girolamo fu nato del castello Stridone. » Questi che parla è un tal Ciampolo, che di basso e povero stato a cui lo avea ridotto la dissipazione del padre, elevatosi con l'industria sua a ministro di Tebaldo II di Navarra, abusò della fiducia di questo buon principe, facendo bottega del proprio ministero. | 49. D'un signor, d'un barone del re Tebaldo. | 50-51. Chè m'avea ec. Dà ragione dell'essere stato posto a servire, e postovi dalla madre; e dice che fu perchè, avendo egli avuto per padre un ribaldo che spreco la propria roba e la vita, era rimasto povero e senza padre. - Di sè, della propria persona. - E di sue cose, e del sue patrimonio. Onde non mi pare a proposito l'erudizione di que' moderni che qui per ribaldo intendono un degl'infimi soldati o qualunque altro vilis-simo uomo; non avendo i così fatti un patrimonio da consumare. Ne poi Ciampolo, se nato d'uom vile, avrebbe rimproverato il padre di averlo ridotto alla vil condizione di servo. Ribaldo (qui chiosa il Buti) tanto viene a dire, quanto ardito e rio uomo. » | 52. Fami-glio, famigliare Molti testi, famiglia. | 58. Tra male gatte ec. Modo proverbiale, per dire che uno sia mal capitato — Borco, sorcio: ved.
mota 127 al C. IV. | 60. Lo 'nforco, lo tengo
tra le mie braccia. | 63. Disfaccia, faccia in
brani. | 64. Degli altri rii, degli altri rei, dei barattieri tuoi compagni. | 65. Latino, Italiano: come mai C .: XXVII, 27, 35; e nel Purg. XIII, 92.

Saper da lui, prima ch' altri 'l disfaccia. Lo Duca dunque: Or di', degli altri rii 64 Conosci tu alcun che sia Latino Sotto la pece? E quegli : Io mi partii Poco è da un, che fu di là vicino. Così foss' io ancor con lui coverto, Chè io non temerei unghia nè uncino. E Libicocco: Troppo avem sofferto, 70 Disse; e presegli'l braccio col runciglio, Si che, stracciando, ne portò un lacerto. Draghignazzo anch' ei volle dar di piglio Giuso alle gambe; onde il decurio loro Si volse intorno intorno con mal piglio. Quand' elli un poco rappaciati foro, 77 A lui che ancor mirava sua ferita, Dimandò 'l Duca mio senza dimoro: Chi fu colui, da cui mala partita

Di' che facesti per venire a proda?
Ed ei rispose: Fu frate Gomita,
Quel di Gallura, vasel d'ogni froda, 83
Ch'ebbe i nimici di suo donno in mano,
E fe lor sì, che ciascun se ne loda.
Denar si tolse, e lasciolli di piano,
Sì com'ei dice: e negli altri uffici anche
Barattier fu non picciol, ma sovrano.

Usa con esso donno Michel Zanche

Il Petrarca agl'Italiani: . Gentil sangue latino. . 67. Poco è, poco fa. — Di là vicino, delle vicinanze d'Italia, cioè dell' isola di Sardegna. [ 68. Coverto. Dalla pece. [ 70. Aven sofferto, abbiamo avuto pazienza. [ 72. Un lacerto. • Lacerto, dice il Buti. è propriamente congiunzione di più capi di nervi insieme. | 74. Il decurio loro, Barbariccia, capo della decina (XXI, 120). Decurio per decurione; come Sermo, Plato, ec. Ved. nota 138 al C. XIII. | 76. Rappaciati fore, furono chetati. | 73. Dimore, dimora | 79-80. Da cui mala ec., da cui dici che mal per te, per tua mala ventura, tu ti partisti per venire alla riva dello stagno bol-lente. [ 81. Frate Comita. Nino de' Visconti da Pisa, chi dice signore, chi vicario pe' Pisani, di Gallura in Sardegna, tolse per suo gindice questo Gomita, frate di non si sa quale ordine, ed anche attri uffici gli affidò (v. 86): in tutti i quali esso fu barattiere sovrano (v. 87). | 82. Vasel, vaso, ricettacolo. Ariosto: «Di tutti i vizi il vaso. » [] 83. Di suo donno, del suo si-gnore [] 84. E fe lor sì ec., e trattolli per modo, che ciascun d'essi si chiama contentissimo di lui, Invece di condannarli al meritato supplizio. per denari li pose in libertà: di che Nino prese tanto sdegno, che lo fece impiccare. [ 85. Di piano. De piano, locuzione del basso latino, opposta all'altra de fribunali, valeva quanto dire Senza solennità di processo. [ 86. Bì com'ei dice. Il dannato frate scherzava sul proprio delitto: ultimo grado di tristizia. — Negli altri uffici. Ch'egli esercito oltre a quello di giudice. | 88. Usa, conversa. — Donno. Titolo che allora « si dava a tutti i signori in Sardegna, » dicono le Chiose Dant. — Michel Sanche. Fatta prigione da' Bolognesi Enzo, figliuol naturale di Federico II, Michele Zanche suo siniscalco prese prima a governare in nome di lui il Giudicato di Logodoro, ch' era la più estesa proDi Logodoro ; ed a dir di Sardigna Le lingue lor non si sentono stanche. 90 Omè ! vedete l' altro che digrigna :

I' direi anche, ma io temo ch' ello Non s' apparecchi a grattarmi la tigna. E'l gran Proposto, volto a Farfarello Che stralunava gli occhi per ferire, Disse: Fàtti 'n costà, malvagio uccello.

Se voi volete vedere o udire,

Ricominciò lo spaurato appresso,
Toschi o Lombardi, io ne farò venire.99
Ma stien le male branche un poco in cesso,
Si che non teman delle lor vendette;
Ed io, seggendo in questo loco stesso,

Per un ch'io son ne farò venir sette, Quando sufolerò, com'è nostr'uso 10 Di fare allor che fuori alcun si mette.

Cagnazzo a cotal motto levò 'l muso, Crollando 'l capo, e disse: Odi malizia Ch' egli ha pensato per gittarsi giuso.

vincia di Sardegna, poi, coloriti meglio i suoi disegni con lo sposar Bianca Lanza madre di Enzo, della quale era stato drudo, malmenò la provincia a suo talento fino all'anno 1275, quando ei fu morto a tradimento dal suo genero Branca d' Oria. || 89-90. A dir di Sardigna ec. • La patria (dicono gli Ammaestr. degli Ant.) non si lascia dimenticare per cagione niuna: • e Dante lo sapeva per prova. [ 91. L'altro, quell'altro diavolo. Indica Farfarello (v. 94). || 92. Direi anche, seguiterei a dire. || 93. Grattarmi la tigna, maltrattarmi, ferirmi : modo basso, ma conveniente a chi l'usa. | 94. Il gran Proposto, Barbariccia, capo della de-cinz. | 96. Fatti 'n costà, ritirati al luo posto. — Uccello. Perchè alato, come tutti gli altri demonii (C. XXI, 33). § 100. Ma stien le male ec., ma prima i demonii s' appartino un poco, facciano in modo che non sien veduti da' barattieri. - Le male branche. La parte pel tutto: e da questa parte appunto erano generalmente nominati i diavoli di questa bolgia (C. XXI, 57). - In cesso, in disparte. Vit. Gio. Batt. 227: Chiamò Pietro e Andrea, e tutta l'altra gente fece istare di cesso. » Vedremo, infatti, i demonii acconsentire a trarsi da parte. | 101. 81 che non teman ec., sicchè i barattieri, non vedendo i diavoli, non temano le costoro vendette contro chi esce della pegola, e si affidino di venire a proda. | 103. Sette. Cioè, parecchi: il numero determinato per l'indeterminato. || 104-103. Com' è nestr'use ec. Si fingo che quando alcun de' barattieri, mettendo il capo fuor della pegola, non vede i demonii, soglia avvertirne i compagni con un fischio, perchè possano anch'essi prendere un po'di refrigerio. || 109. Laccinoli, astuzie. || 110 111. Malisioso son ec. Malizioso (dice il barattiere con cera compunta) sono io pur troppo, ma in altro senso che tu non intenda; perciocchè la malizia (v. 107) della proposta mia sta tutta nel procurare maggior tormento a' miei compagni. Malizia ha doppio senso, di astuzia e di malvagità: il dannato, per meglio ingannare, preferisce il secondo. | 112-115. Non si tonne, non istette saldo nella negativa, come i com-

Ond' ei ch'avea lacciuoli a gran divizia, Rispose: Malizioso son io troppo, 110 Quando procuro a' miei maggior tristizia. Alichin non si tenne, e di rintoppo

Agli altri, disse a lui: Se tu ti cali, I' non ti verrò dietro di galoppo, 114

Ma batterò sovra la pece l'ali. Lascisi 'l collo, e sia la ripa scudo,

A veder se tu sol più di noi vali.
O tu, che leggi, udirai nuovo ludo. 118
Ciascun dall'altra costa gli occhi volse;
Quel prima, ch' a ciò fare era più crudo.

Lo Navarrese ben suo tempo colse,

Fermò le piante a terra, ed in un punto Saltò, e dal proposto lor si sciolse. 128 Di che ciascun di colpo fu compunto, Ma quei più, che cagion fu del difetto;

Però si mosse, e gridò: Tu se' giunto. Ma poco valse, chè l' ale al sospetto 127 Non potero avanzar: quegli andò sotto,

pagni. - Di rintoppo Agli altri, contro l'avviso degli altri demonii. — Ti eali, ti getti giù nella pegola. [] 414-415. I' non ti verrò ec., io non mi servirò delle gambe, ma dell'ali, e ti raggiungerò prima che tu sia tuffato. | 116, Lascisi 'l collo ec. Lasciamo, dice Alichino ai compagni, la sommità (il collo) della ripa, della costa che chiude la bolgia, cioè tiriamoci alquanto indietro dall'orlo dell'argine, sicche essa ripa ci sia scudo, ci copra alla vista dei barattieri. C. XXIII, 43: « Giù dal collo della ripa.» | 417. A veder cc., per veder quello che tu sai fare, e se solo basti a beffar dieci diavoli. | 118. Ludo, giuoco. (lat. ludus). Ludi chiamavansi più volentieri dagli antichi, ed anche da' prosatori nostri si dicono, i giuochi pubblici, gli spettacoli; com' è questo ch' ora stanno per dare Ciampolo ed Alichino. | 119. Ciascun dall' altra ec. Tutti e dieci i diavoli. per ritirarsi secondo la richiesta di Ciampolo, voltarono le spalle a quella costa della bolgia a cui finora avevano tenuto il viso; e vennero così a dare a' loro occhi direzione contraria. 120. Quel prima ec. E quello (spiegano tutti) andò avanti, ch' era il più duro, il più reni-tente a ciò fare; cioè o Cagnazzo che vi si oppose, o Calcabrina che ne avrà zuffa con Alichino. Ma a me non par naturale che il più restio ad un avviso sia il primo ad ese-guirlo; e credo si parli di Alichino, fattosi autore dell'avviso per il crudo piacere, che se ne prometteva, di straziare il fuggente barattiere. | 123. Dal proposto ler si sciolse, si liliberò dal proposito che i diavoli aveano di lacerarlo subito dopo soddisfatta la curiosità de' Poeti. - Altri vogliono che il proposto, come nel v. 94, sia Barbariccia: ma costui si era già con tutti gli altri diavoli avviato per appartarsi. || 124. Di colpo fu compunto, fu colpito da subito dolore. || 125. Ma quei più ec., ma più di tutti Alichino, che persuase di lasciar Ciampolo in libertà. — Del difetto, dello sconcio. | 127-128. Ma poce valse. Poco gli valse il presto suo muovere, e la sua bravata. l'ale al sospetto ec., perciocche le ali non potettero fare Alichino più veloce di quello che

E quei drizzò, volando, suso il petto. Non altrimenti l'anitra di botto. Quando'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, Ed ei ritorna su crucciato e rotto. Irato Calcabrina della buffa,

Volando, dietro gli tenne, invaghito Che quei campasse, per aver la zuffa.185 E come'l barattier fu disparito,

Così volse gli artigli al suo compagno, E fu con lui sovra i fosso ghermito. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno Ad artigliar ben lui, ed ambedue

la paura (sospetto, come spesso) facesse Ciam-polo. § 129. E quei drissò ec., ed Alichino co-minciò a rivolare in su. § 123. Botto, scornato, quasichè sconfitto: non lesso, perchè nè il falcone, nè Alichino che gli si paragona, son da sup-porre stanchi per una sola volata. [ 133. Della buffa, della burla a tutti fatta dal barattiere. || 135. Quei, Ciampolo. — Per aver la suffa, per azzuffarsi egli con Alichino. || 139. Fu bene sparvier grifagno, fece buon ritratto, rendette buona similitudine di forte e addestrato spar-viere. Grifagno dicevasi da' cacciatori lo spar-viere quand' ora adulto. ¶ 142. Lo caldo sgener-mitor ec., il caldo della pece fu cagione che subito que' due si sghermissero, si lasciassero. Sghermire è contrario di ghermire. || 143. Di ultimo tratto comico, somiglia levarsi era niente, ogni sforzo per levarsi a due crostate, dicendo che in es volo era vano. Ved. nota 57 al C. IX. || 144. già penetrata oltre la crosta.

Cadder nel mezzo del bollente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue:

Ma però di levarsi era niente, Si aveano inviscate l'ale sue.

Barbariccia con gli altri suoi dolente Quattro ne fe volar dall'altra costa Con tutti i raffi, ed assai prestamente

Di qua, di la discesero alla posta; Porser gli uncini verso gl'impaniati, Ch'eran già cotti dentro dalla crosta : 150 E noi lasciammo lor così 'mpacciati.

Inviscate l'alo sue. Suono imitativo. « Il verso stesso è invischiato, » dice il Tommasèo. 🛭 146. Quattro ne fe ec. Metà degli otto diavoli ririmasti fece volare alla costa opposta, gli altri ritenne con sè; per poter così a' due caduti in due caduti in mezzo dello stagno dar soccorso da quella delle due rive, alla quale meglio riuscisse loro di accestarsi. § 147. Con tutti i raffi, ciascuno col suo uncino. Tutti è ripieno proprio di questa lingua. § 148. Di qua, di là, quatro dall'una costa e quatro dall'altra. — Alla posta, al luogo a ciascuno assegnato: similitudine tolta dalla caccia. Firenzuola: « Il capocaccia parti i cac-ciatori alle poste.» [ 150. Dentro dalla cresta, dentro la crosta della pegola. Forse anche, per ultimo tratto comico, somiglia i due diavoli a due crostate, dicendo che in essi la cottura era

#### CANTO VENTESIMOTERZO.

Si sdrucciolano i Poeti giu nella sesta bolgia, dove trovano gl'ipocriti comunemente vestiti di pesantissime cappe di piombo dorate; ma i Farisei autori della morte di Cristo crocifissi a terra e calpestati da ognuno che passi.

Taciti, soli e senza compagnia N' andavam l' un dinanzi e l'altro dopo, Come i frati minor vanno per via. Volto era in su la favola d'Isopo Lo mio pensier, per la presente rissa, 5 Dov'ei parlò della rana e del topo: Chè più non si pareggia mo ed issa,

4. Boli. Perchè il luogo era solitario, non v' era altra gente. — Senza compagnia, senza il tristo accompagnamento de' diavoli lasciati indietro | 1 3. Come i frati ec. Cioè, dimessi e raccolti. | 4. In su la favela d'Isopo. Se-condo una favola creduta allora di Esopo, ma ch'è d'incerto autore, una rana, proponendosi di annegare un topo, se lo lego al piede, dicendo volerlo portare di là da un fosso; ma mentre andavan per l'acqua, un nibbio ca-lossi e li divoro ambedue. || 5. Per la presente rissa, per effette della rissa, in cui ave-vamo lasciati i due demonii. | 7. Me ed issa. Due voci significanti egualmente adesso: la prima propria de' Toscani, la seconda de' Lom-

Che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia Principio e fine con la mente fissa. E come l'un pensier dell'altro scoppia, 10 Così nacque di quello un altro poi, Che la prima paura mi fe doppia. Io pensava così: Questi per noi

tro fa, di quel che si pareggi il fallo della favola con quello veduto da me. - Se ben s' accopia ec., se con la mente fisse, attenta, si confronta bene il principio e il fine dell'un fatto col principio e fine dell'altro. Il principio, così per la rana come pe' diavolì, fu promettere utilità per fare danne: la rana promise al topo di traghettarlo, per affogarlo; i diavoli promisero a' Poeti di scortarli, per I diavoi promisero a rues un scotantis pos fare ad essi vergogna. Parimente il fine, per la rana come pe' diavoli, fu di esser puniti per l'intervento di un terzo: nella favola, il nib-bio; in inferno, Ciampolo. Il Volgarizzatore antico di Esopo conchiude la detta favola: e E così piaccia a Dio che perisca nella sua malizia ciascheduno che promette fare utilità bardi (C. XXVII, 21); sebbene l'una e l'altra e fa danno. • || 10. Scoppia, sboccia, si pro-usate anche altrove. || 8-9. Che l'un con l'alSono scherniti, e con danno e con beffa Sì fatta, ch' assai credo che lor nòi. \*15 Se l' ira sovra'l mal voler s' aggueffa,

Ei ne verranno dietro più crudeli, Che cane a quella levre ch'egli accessa.

Già mi sentia tutti arricciar li peli Della paura, e stava indietro intento, <sup>20</sup> Quand' io dissi: Maestro, se non celi

Te e me tostamente, i' ho pavento
Di Malebranche: noi gli avem già dietro:
Lo gl'imagino sì, che già gli sento.

Io gl'imagino sì, che già gli sento.

E quei: S'io fossi d'impiombato vetro, 25
L'imagine di fuor tua non trarrei

Più tosto ame, che quella d'entro impetro. Pur mo venieno i tuoi pensier tra' miei Con simil atto e con simile faccia,

Sì che d'entrambi un sol consiglio fei 30 S'egli è che sì la destra costa giaccia, Che noi possiam nell'altrabolgia scende-

Noi fuggirem l'imaginata caccia. (re, Già non compio di tal consiglio rendere, Ch'io gli vidi venir con l'ali tese, Non molto lungi, per volerne prendere.

Lo Duca mio di subito mi prese, Come la madre ch'al rumore è desta,

soddisfacesse la nostra curiosità. [ 45. Hôl, rechi noia, dispiaccia. [ 46. 8' aggueffa, si aggiunge. « Aggueffare, dice il Buti, è filo a filo aggiungere, come si fa ponendo lo filo dal gomito alla mano, innaspando con l'aspo.» — Il mal veler. Che già avevano di fare a' Poeti villania. | 18. Acceffa, già già prende col ceffo, abbocca. | 20. Della paura, per la paura. Stava indietro intento, badavo dietro a me. | 22. Pavente, paura: voce allora comune. Altri codd. io pavento. | 23. Di Malebranche, de' diavoli lasciati indietro. Ved. nota 37 al c. XXI. | 24. Che già gli sente. . Naturale affetto, ond'è il proverbio che la immagina-zione sa caso. Borghini. Il 25-27. S'io fossi d'impiembate ec., se io sossi uno specchio, non riceverei l'imagine delle tue sembianze più facilmente di quello che adesso io riceva l'imagine dell'animo tuo. Prov., XXVII, 49: • Quomodo in aquis resplendent vultus prospicientium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus. • — Impetre, ottengo, attraggo nella mia mente. | 28-30. Pur mo veniene ec., i tuoi pensieri, nel punto stesso che tu testè li facevi, venivano ad unirsi co'miei; e poichè gli uni e gli altri erano in sostanza i medesimi, io feci sopra entrambi la seguente riso-luzione. || 31-32. S'egli è che sì ec., se nostra ventura vuole che la costa a destra, cioè la ripa della seguente bolgia, penda in modo che noi possiamo per essa adrucciolarci fino al fondo. — Sì giacota, abbia cosifiatto pendio. C. XIX, 35: « Quella ripa che più giace. » 35. L'imaginata caccia, quella caccia che immaginiamo doverci dare i demonii. | 34. fili nen compte ec., non avera ancor finito di palesarmi questo suo consiglio. || 40-42. E non s'arresta ec., e curando più del figlio che del pudore, non si trattiene neppur quanto basti a vestirai almeno una camicia. || 45. Dalcolle, dalla cima. | 44-45. Supin si diedo ec., abE vede presso a sè le fiamme accese, Che prende il figlio efugge, e non s'arresta, Avendo più di lui che di sè cura, Tanto che solo una camicia vesta:

E giù dal collo della ripa dura

Supin si diede alla pendente roccia, Che l'un dei lati all'altra bolgia tura. 45 Non corse mai si tosto acqua per doccia

A volger ruota di mulin terragno, Quand'ella più verso le pale approccia;

Come 'l Maestro mio per quel vivagno, Portandosene me sovra 'l suo petto, 50 Come suo figlio, e non come compagno. Appena furo i piè suoi giunti al letto

Del fondo giù, ch'ei giunsero sul colle Sovresso noi: ma non gli era sospetto;

Chè l' alta providenzia che lor volle Porre ministri della fossa quinta, Poder di partirs' indi a tutti tolle. 57 Laggiù trovammo una gente dipinta (°),

Che giva intorno assai con lenti passi Piangendo, e nel sembiante stanca e vinta. Egli avean cappe con cappucci bassi Dinanzi agli occhi, fatte della taglia

Che per li monaci in Cologna fassi.

bandonossi al pendio alla supina, sdrucciolando con le reni giù per la ripa che chiude (fura) dal lato esterno la bolgia seguente. — Si diede. Locuzione tolta da' Latini. Virgilio: « Dat sese fluvio. » | 46. Doccia, canale. | 47. Terragno, fabbricato in terra: a differenza de' mulini sopra fiumi, ove l'acqua non è menata per doccia ad urtar nelle pale o ali delle ruote, ma segue il corso naturale del fiume. | 48. Approccia, si avvicina (franc. approche). | 49. Per quel vivagno. Vivagno propriamente è l'estre-mità della tela: qui per similitudine si dice della ripa, la qual è come l'orlo della bolgia. | 62-53. Al lette ec., al piano del fondo, al suolo della sesta bolgia. — Sul colle, sulla sommità della ripa. [ 54. Bovresso noi, sopra noi, sul nostro capo. — Non gli era sespetto, non v'era da temere. Gli per vi, ivi, fu comune agli antichi. | 57. Poder di partirzi ec., toglie loro il potere di oltrepassare i confini di quella bolgia. « Il diavolo (scrive sant'Agostino) molte volte vuol nuocere e non può, perchè sua po-testade è sotto potestà. • = (\*) Ipocriti. = [ 58. Dipinta, col viso dipinto, lisciato: come già allora in Firenze usavasi, non che tra le donne (Par., XV, 114), tra gli uomini (Gio. Villa-ni, VII, 130). Gl'ipocriti col bel colore della virtà ricoprono la laidezza degli animi loro. || 59. Assai con lenti passi, con passi lenti assai. || 60. Stanca e vinta. Stanca per il grave vinta dall'angoscia dell'animo. « Si raffronti la tardità di questi co' versi ritraenti la precipitevole scesa. Tommasco. | 61. Egli, eglino. | 62-63. Fatte della taglia co., fatte di quel taglio, di quella foggia, che si usa da monaci di Colonia: i monaci della qual città di Alemagna portavano cappe molto ampie e rozze, « Come portano i monaci in Co-logna; che sono i più sciocchi vestimenti che porti verun' altra gente. » Chios. Dant. — Nè senza ragione le cappe degli ipocriti sono soDi fuor dorate son, si ch' egli abbaglia, Ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, Che Federico le mettea di paglia.

in eterno faticoso mantol
 Noi civolgemmo ancor pure a man manca
 Conloro insieme, intenti al tristo pianto:
 Ma per lo peso quella gente stanca

Venia si pian, che noi eravam nuovi Di compagnia ad ogni muover d'anca.72 Perch'io al Duca mio: Fa'che tu trovi

Alcun, ch' al fatto o al nome si conosca, E gli occhi si andando intorno muovi. Ed un che intese la parola tosca,

Diretro a noi grido: Tenete i piedi, 77
Voi, che correte si per l'aura fosca:
Forse ch'avrai da me quel che tu chiedi.
Onde 'I Duca si volse, e disse: Aspetta,
E poi secondo il suo passo procedi.
Ristetti, e vidi duo mostrar gran fretta 82

Dell' animo, col viso, d' esser meco; Ma tardavali 'l carco e la via stretta. Quandofurgiunti, assai con l'occhio bieco

migliate a quelle de frati. | 64. Sì ch' egli abbaglia. Impersonalmente, con cleganza: ed è come dire, in modo che abbaglia. || 66. Che Federico ec., che quelle adoperate da Federico II, al paragone di queste, sarebbero sem-brate lievi come paglia. « Quando questo im-peradore trovava alcuno che gli volesse fare offesa o facessegli alcuno tradimento, egli il faceva morire in questa pena, ch' egli faceva fare una caldaia di piombo, e facevavi mettere dentro il traditore, e indosso gli faceva fare una cappa grandissima di piombo, che copria lui e la caldaia; e sotto questa caldaia facea fare gran fuoco, sicotè alla fine si fondea la cappa e la caldaia insieme con quello tale traditore. . Chios. Dant. Ed era principe poeta, e propriamente poeta d'amore ! | 68. Ancor, anche questa volta. - Pure, come sempre. | 69. Con loro insieme, nella medesima direzione che gl'ipocriti. [[71-72. Eravam nuovi ec., ad ogni passo ci vedevamo allato persone nuove | 74. Al fatto, per qualche suo celebre fatto. | 73. Sì andando, continuando così il cammino. || 76. La parola tosca, il mio toscano parlare. || 77. Tenete i pledi, fermatevi, aspettatemi. 🛭 78. Che correte sì. Ad essi, che vanno lentissimi, pare che l'andar de' l'octi sia correre. | 79. Forse ch' avrai ec. È detto particolarmente a Dante, il quale aveva espresso il desiderio di rico-noscer qualcuno. | 81. Secondo il suo passo, con la lentezza medesima che costui. | 82-83. Mostrar gran fretta ec., esprimer co' sembianti la loro impotente brama di presto raggiunger-mi. [| 84. Stretta, impedita. da' molti loro com-pagni. || 87. Im sè, l' un verso l'altro.—Seco, tra loro. || 88. All' atte della gela, a quel moto che nella sua gola produce il respiro. La respirazione, come proprio effetto ed indizio di vita, è da Dante negata alle Ombre. Purg., II, 67: « L' anime che di me si furo accorte, Per ·lo spirar, ch' io era ancora vivo. • || 90. Della grave stola, della cappa di piombo. 91. Dis-ser me, dissero a me: come più volte partò noi, disse twi, ec. Così la maggior parte de testi: la Nidob. e qualche cod. dissermi; il solo

Mi rimiraron senza far parola; Poi si volsero in sè, e dicean seco: Costui par vivo all' atto della gola;

E s' ei son morti, per qual privilegio Vanno scoverti della grave stola? Poi disser me: O Tosco, ch' al collegio Degl' ipocriti tristi se' venuto,

Dir chi tu se' non avere in dispregio.

Ed io a loro: l' fui nato e cresciuto 

Sovra 'l bel fiume d' Arno alla gran villa,

E con col como ch' io ha somera averto

E son col corpo ch' io ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla, Quant' io veggio, dolorgiù per le guance; E cha pana è in voi che si sfavilla?

E che pena è in voi che si sfavilla? E l'un rispose a me: Le cappe rance Son di piombo sì grosse, che li pesi Fan così cigolar le lor bilance.

Frati Godenti fummo e bolognesi, Io Catalano e costui Loderingo Nomati, e da tua terra insieme presi,<sup>105</sup> Come suol esser tolto un uom solingo,

Per conservar sua pace; e fummo tali, cod. Caet. mi dissero. — Al collegio, al luogo in cui stanno raccolti (lat. collecti); alla bol-gia. Il 94. Fui nate e cresciuto, nacqui (lat. natus (ui) e fui allevato. Anche in prosa nel Convito: Nel suo dolcissimo seno (di Firenze) nato e nutrito fui. • Non dice il suo nome, per la ragione espressa nel XIV del Purg.: Dirvi chi sia, saria parlare indarno; Chè 'i nome mio ancor molto non suona. • ¶ 95. Alla pena agl'ipocriti sfavillava come oro, ed era del più vile de' metalli: appunto come le azioni e le parole de' cosiffatti | 100. Bance, color d'arancio, perche dorate. § 101-102. Che li pesi ec., che fanno gemer noi che le sosteniamo, come i pesi fanno cigolar le bilance. [ 103. Frati Godenti. Ordine cavalleresco instituito per combattere gl'infedeli e i violatori della giustizia. Il vero nome era di Frati di Santa Maria: ma furon dal popolo soprannominati Godenti, per la loro sfarzosa e morbida vita. | 104. Io Catalano ec. Sono costoro Catalano de' Malavolti e Loderingo o Loterico degli Andalò. Nel 1266, saputasi in Firenze la sconfitta di Manfredi, i Ghibellini signori della città cominciarono a invilire, e i Guelfi a prender cuore: ondechè quelli, temendo del popolo ch' era guelfo, per una colale mezzanità (dice Gio. Villani, VII, 13) chiamaron di Bologna per l'odestà i detti due frati, il primo de'quali era guelfo, il secondo ghibellino. | 106. Come suol essor ec., com' è costume che all'ufficio di Podestà si elegga chi non solo sia straniero, ma non abbia attinenza alcuna nella città, nė quindi motivo alcuno di parzialità. In somma, un nom solingo sta qui per quello che oggi si direbbe un nomo isolato: quale appunto sappiamo dalle storie essere stata a que' tempi la principal condizione richiesta per cosiffatto ufficio. | 107-108. Per conservar sua pace, perchè conservassimo la pace di FirenQuando mi vide, tutto si distorse, Soffiando nella barba co' sospiri. E'l frate Catalan, ch' a ciò s' accorse, Mi disse: Quel confitto che tu miri, Consigliò i Farisei che convenia Porre un uom per lo popolo a' martiri. Attraversato e nudo è per la via, Come tu vedi, ed è mestier ch' e' senta Qualunque passa com' ei pesa pria: Ed a tal modo il suocero si stenta In questa fossa, e gli altri del concilio,

Che ancor si pare intorno dal Gardingo. Io cominciai: O frati, i vostri mali....

Ma più non dissi ; chè agli occhi mi corse

Un, crocifisso in terra con tre pali. 111

Che fu per li Giudei mala sementa. Allor vid' io maravigliar Virgilio Sopra colui ch' era disteso in croce 126 Tanto vilmente nell' eterno esilio. Poscia drizzò al frate cotal voce: Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci

ze. Questa doveva esser la prima, ed era pur troppo la più difficile cura del l'odestà, il quale perciò intitolavasi pure Conservator pacis. — E fumme tali ec., ma tali conservatori di pace noi fummo, quali ancora ci attestano le rovine del Gardingo. I due frati «sotto coverta di falsa ipocrisia (dice il Villani) furono in concordia, però più al guadagno lor proprio, che al bene del comune: • perciocchè corrotti da Guelfi si accordarono insieme a perseguitare i Ghibel-lini, cacciandoli di città ed ardendo le loro case, segnatamente quelle degli Uberti ch' era-no nella contrada allor detta del Gardingo, dove oggi è San Firenze. — Bi pare, appari-sce. | 109. I vostri mali.... Voleva dire: « i vostri mali quaggiù troppo bene vi stanno; » ma per la sorpresa di ciò che in quel mezzo gli venne veduto, non fini. | 111. Un, crecifisso ec , uno, che da tre pali era tenuto crocifisso in terra. Immagina i pali, perché i chiodi in terra non tengono. || 112. Tutto si distorso. Pensò che doveva sopra lui passare un vivo; peso ben altro che quello a lui solito delle Ombre (v. 120). | 114. Ch' a ciò s'accerse, che al forte sospirar di colui s'accorse della cagione per cui Dante s' era interrotto. | 116-117. Consigliò ec Questi è Caifas, che disse nel Sinedrio, essere spediente che un uomo morisse per il popolo (Joan., XI, 50), mascherando con l'amore del pubblico bene l'odio suo contro Cristo: e a buon dritto ha tra gl'ipocriti quello stesso supplizio di cui fu cagione all'innocente. § 119-120. Ch'o' senta Qualunque ec., che ognuno, passando, faccia a lui cappe di piombo. Qualche sentire il proprio peso, gli cammini sopra. Il 25: « Posuisti ut terram corpus, quasi viam transcuntibus. » ¶ 121. Il succere, presse dall'amate piante. •

S' alla man destra giace alcuna foce, Onde noi ambedue possiamo uscirci, Senza costringer degli angeli neri 131 Che vegnan d'esto fondo a dipartirci. Rispose adunque: Più che tu non speri S'appressa un sasso, che dalla gran cerchia Si muove, e varca tutt'i vallon feri, Salvoch'a questo è rotto, e nol coperchia: Montar potrete su per la ruina, Che giace in costa, e nel fondo soperchia. Lo Duca stette un poco a testa china; Poi disse: Mal contava la bisogna Colui che i peccator di là uncina. 141 E 'l frate: I' udi' già dire a Bologna Del diavol vizi assai, tra' quali udi' Ch'egli è bugiardo, e padre di menzogna. Appresso, il Duca a gran passi sen gi 143 Turbato un poco d'ira nel sembiante : Ond'io dagl'incarcati mi parti'

Dietro alle poste delle care piante.

il sacerdole Anna, suocero di Caifas. 🗕 🛭 stenta, si martira, è tormentato. | 122-123. Del concilio, Che fu ec., del Sinedrio che, con la condanna di Gesti Cristo, frutto a' Giudei la distruzion di Gerusalemme e la loro dispersione pel mondo. | 124. Maravigliar Virgilio. Gli dava meraviglia la novità della cosa, perche quando egli scese l'altra volta scongiu-rato da Eritone (c. IX, 25), Caifasso e i suot consorti non eran peranche dannati. || 126. Tanto vilmente, con tanto avvilimento, quanto era il dover esser calpestato da tutti Foce, apertura, varco. | 131. Degli angeli neri, de demonii. | 134-135. Un sasse, che dalla ec., un altro di quelli scogli che, partendosi dalla circonferenza di questo cerchio, attraversano come tanti raggi di una ruota tutti gli argini, e fanno altrettanti ponti su tutte le bolge. § 136. Salvo ch'a questo ec., salvochè il sasso è rotto sopra questo vallone degl'ipocriti e per conseguenza non lo accavaic... non gli fa da ponte. Del tempo e della cagione d tal rottura, si è detto nella nota 112 al c. XXI. [ 137-138. La ruina ec. Lo scar co delle pietre rovinate nella morte di Gesu Cristo, si distese giù per la costa di questa bolgia, e nel fondo formò un rialzo, quasi scala a salire. — Soperchia, alza, si leva. | 142. A Bologna, da'maestri di Teologia scolastica nell'università di Bologna | 144. Ch'egli è bugiardo ec. Joan., VIII, 44: • Quando il diavolo dice menzogna, usa il suo proprio lin-guaggio; perciocche egli è mendace, e il padre della menzogna. Il 146. Turbate ec. Per l'in-ganno ricevuto. Il 147. Incarcati, carichi delle cappe di piombo. Qualche testo, incappati. 148. Dietro alle poste ec., per l'orme segnate dal mio caro maestro. Petrarca: « L'orme im-

## CANTO VENTESIMOQUARTO.

Passa il Poeta a gran fatica nella settima bolgia, in cui trova i ladri tormentati tutti da orribili serpi, ma con diverso effetto, secondo ch'essi furono ladri di cose sacre, di pubbliche, o di private. In questo Canto si tratta de'primi, che ad ogni morso di serpe inceneriscono, o subito poi si rifanno: tra'quali Vanni Fucci predice a Dante la revina de'Bianchi.

In quella parte del giovinetto anno,
Che'l Sole i crin sottol'Aquario tempra,
E già le notti al mezzo di sen vanno;
Quando la brina in sulla terra assempra
L' imagine di sua sorella bianca,
Ma poco dura alla sua penna tempra;

Lo villanello a cui la roba manca, Si leva e guarda, e vede la campagna Biancheggiartutta,ond'eisi batte l'anca;

Ritorna a casa, e qua e là si lagna, Come 'I tapin che non sa che si faccia; Poi riede, e la speranza ringavagna,

Veggendo'l mondo aver cangiata faccia În poco d'ora, e prende suo vincastro, E fuor le pecorelle a pascer caccia: <sup>15</sup> Bosi mi fece sbigottir lo Mastro,

Quand' io gli vidi sì turbar la fronte, È così tosto al mal giunse lo 'mpiastro:

1-2. In quella parte ec., in quella porzione del nuovo anno, quando il Sole tempera i suoi raggi sotto l'Aquario, percorre il segno dell' Aquario; cioè tra 'l finir di gennaio e 'l cominciar di feb-- Giovinetto. Anche il Petrarca: «Ringiovanisce l'anno » — I crin. Virgilio: «Crinitus Apollo. • E popolarmente i raggi del Sole si figurano come tanti capelli intorno ad un viso. Tempra. Qui temprare per una parte de' comentatori importa rafreddare, per gli altri ri-scaldare: per me, nè l'un nè l'altro. Ogni tempo dell'anno ha la sua propria temperatura, e qui si parla di quella prodotta dal Sole in Aquario. Che poi i raggi del Sole all'uscir del verno si riscaldino e non si raffreddino, Dante nol dice, ma non perciò è men chiaro da sè stesso e chiaramente presupposto da quello che segue. [3. Al messo dì sen vanno, si avviano ad essere la metà del giorno, cioè di dodici ore: si avvicina l'equinozio di primavera. ||4-6. Quando la brina ec. Vuol dire in sostanza, che nell'anzidetto tempo dell'anno la brinata somiglia in terra alla nove, ma questa somiglianza in lei poco dura, pel suo rapido disciogliersi: e dice che la brina esempla (antic. assempra, come anche assempro fer esemplo), cepia in sulla terra l'immagine della neve (sua sorella bianca), ma che in questo copiare poco dura la temperatura della sua penna. — Si noti che dal partarsi di penna non è da conchiudere, come tutti fanno, che qui si tratti di scrittura; perchè, sebbene il Poeta in questo terzetto sia inferiore a se stesso, egli non ha certamente pensato che una imagine si possa trascrivere. Di disegno si tratta, non di scrittura: e delle memorie de' disegni a penna degli antichi si sa che son pieni gli scrittori di arti, segnatamente il Vasari. | 7 A cui la roba manca, impoverito dal verno. | 9. Si batte l'anca. Per dolore di non poter pascolare, credendosi che abbia nevigato. Ariosto, Sat. 6: Pentito si batte le co-

Chè come noi venimmo al guasto ponte,
Lo Duca a me si volse con quel piglio 20
Dolce, ch'io vidi in prima a piè del monte.
Le braccia aperse, dopo alcun consiglio
Eletto seco, riguardando prima
Ben la ruina, e diedemi di niglio

Ben la ruina, e diedemi di piglio.
E come quei che adopera ed istima, 25
Che sempre par che innanzi si provveggia;
Così levando me su ver la cima

D'un ronchione, avvisava un'altrascheggia, Dicendo: Sopra quella poi t'aggrappa; Ma tenta pria se è tal ch'ella ti reggia. Non era via da vestito di cappa, Chè noi appena, ei lieve, ed io sospinto.

Chè noi appena, ei lieve, ed io sospinto, Potevam su montar di chiappa in chiappa. E se non fosse, che da quel precinto, Più che dall' altro, era la costa corta,

sce. . | 12. La speranza ringavagna, riprende speranza. Ringavagnare, secondo i più, è formato dal romagnuolo gavagno, canestro, e propriamente importa Rimetter nel canestro, qui per traslato Rimetter nel cuore. Alcuni però le per transito Minetter ne cause. Actual per a fan derivare dal provenzale gavanhar, che si pronunziava gavagnar ed equivaleva al nostro aggavignare. § 14 Vincastro, verga. § 18. E così teste ec. e con egual presiezza, che al villanel-lo, giunse a me il conforto. — Lo 'mpiastro. Similitudine un po' materiale, e pur non isdegnata dal Petrarca: All'italiche doglie fiero impiastro . | 21. A piè del mente. C. I, vv. 61 e segg. \$ 23-24. Le braccia aperse ec. Virgilio osserva la ruina, si consiglia seco medesimo del modo di salirla, elegge quello di abbracciar Dante per di dietro a fin di sospingerselo innanzi (v. 32), ed eseguisce. | 25. Che adopera ed istima, che mentre con le mani opera una cosa, con gli occhi ne scandaglia una appresso. | 28. Bonchione, rocchio grande, masso. — Avvisava, notava. [ 54. Da vestito di cappa. La cappa era specie di mantello, con capperuccia di dietro, da impedir molto chi s' avesse ad arrampicare. | 32. Lieve. Come ombra che egli era. - Sospinto. Da Virgilio per di dietro. E l'ombra qui, come altrove, potea sospingere un corpo per concessione speciale del cielo. [ 33. Di chiappa in chiappa, aggrappandoci, inerpicandoci di scheggia in scheggia. Chiaps, dice la Crusca, è cosa comoda a potersi chiappare: e a questa così calzante definizione tutti i comentatori modorni si sottoscrivono, eccetto il Lombardi, che col Landino, Vellutello, ed altri antichi, avverte come chiappa significasse puramente Scheggia, Rottame. Ma questi forse equivocarono con schiappa, che anch'oggi i Fiorentini dicono stiappa, ma delle sole schegge di legno; mentre poi dicono tuttora: . Ha fatto una bella chiappa e di chi abbia chiappato dimolti quattrini al lotto o per altra fortuna. 1 34 35. Cho da quel precinto ec., che

Non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perchè Malebolge in ver la porta Del bassissimo pozzo tutta pende, Lo sito di ciascuna valle porta Che l' una costa surge e l' altra scende. 40 Noi pur venimmo alfine in su la punta, Onde l' ultima pietra si scoscende. La lena m' era del polmon sì munta Quando fui su, ch' io non potea più oltre, Anzi mi assisi nella prima giunta. Omai convien che tu così ti spoltre, Disse'l Maestro, chè, seggendo in piuma, In fama non si vien, ne sotto coltre: Senza la qual chi sua vita consuma, Cotal vestigio in terra di sè lascia, Qual fummo in aere, od in acquala schiu-E però leva su, vinci l'ambascia Con l' animo che vince ogni battaglia, Se col suo grave corpo non s'accascia. Più lunga scala convien che si saglia: Non basta da costoro esser partito : Se tum' intendi, or fa' sì che ti vaglia.

Leva'mi allor, mostrandomi fornito

dalla parte di quell'argine settimo la costa della bolgia era più corta che dalla parte del sesto : e ciò per la ragione subito soggiunta. Precinto. Chiama precinti (lat. præcinctus) gli argini, perche oguuno serve di cinta ad una bolgia. [ 36. Non se di lui ec., di Virgilio non so che sarebbe avvenuto, ma le mie forze certamente sarebbero state vinte dall'eccessiva fatica. § 37-40. Ma perchè Malebelge ec., ma perchè il suolo dell'ottavo cerchio pende tutto verso il pozzo centrale, la situazione in pendio di ciascuna bolgia è naturalmente cagione che la sua cinta esteriore sia più alta di quella più prossima al centro, che gli argini vadan sempre scemando. — La porta, l'apertura, la imboccatura. [] 41-42. In su la punta, ec., in cima all'argine settimo, dove finiscono le pietre scoscese, i rottami del sesto arco di ponte, e ricomincia lo scoglio sano. | 43. La lena ec., tanto poco fiato mi rostava. ¶ 44. Men petea. Sottint. andare. ¶ 46 Gesì ti spoltre, per cosi fatte prove ti spoltronica. ¶ 47-48. Chè, seggendo in piuma ec., perciocchè le grandi commodità (seggendo in piuma) e il molto sonno (sotto coltre) impediscono l'acquisto della fama Petrarca « La gola e 'l soano e l'eziose piune Hanno del mondo ogni vertù sbandita. » [[ 49. La qual. La fama. || 52. Leva su, levati da sedere. || 54. Se cel sue grave cc., se non partecipa allo ab-battimento del corpo. Il 55. Più lunga cc. Dal centro della terra fino alla cima del Purgatorio sarà ben altro salire, che non dal fondo della sesta bolgia all' argine della settima. | 57. Se tu m'intendi, se tu intendi a che io alluda. Alludeva alla cara vista di Beatrice, per goder la quale non bastava il traversare l'Inferno, ma doveva Dante ascendere al terrestre Paradiso. Allegoric., non basta lasciare il male, ma si dee giungere al bene. — Ti vaglia, ti sia stimolo e conforto. § 60. Ferte della persona, ed ardite dell'animo. § 61. Le sceglie, lo scoglioso ponte (C. XVIII, 16). | 62. Ronchioso, bernoccoluto, bitorzoluto. [ 65. Che quel di pria, C. XXVI, 14; ma non più di quanto bisognasse

Meglio di lena ch' i' non mi sentia; E dissi: Va', ch' i' son forte ed ardito. 60 Su per lo scoglio prendemmo la via, Ch' era ronchioso, stretto e malagevole, Ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer flevole; Onde una voce uscio dall'altro fosso. 63 A parole formar disconvenevole. Non so che disse, ancor che sovra 'l dosso Fossi dell' arco già che varca quivi; Ma chi parlava ad ira parea mosso. l' era volto in giù; ma gli occhi vivi Non potean ire al fondo per l'oscuro: Perch' io: Maestro, fa'che tu arrivi Dall'altro cinghio, e dismontiam lo muro; Chè com' i' odo quinci, e non intendo Cosi giù veggio, e niente affiguro. Altra risposta, disse, non ti rendo, Se non lo far : chè la dimanda onesta Si dee seguir con l'opera tacendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa,

Ove s'aggiunge coll'ottava ripa,

E poi mi fu la bolgia manifesta:

che lo scoglio, il ponte, su per lo quale procedevamo prima. Abbiam visto che dalla cerchia di Malebolge movevano parecchi scogli, ognun dei quali traversava come un ponte le bolge, salvoche tutti cotesti ponti avevano il sesto arco spezzato. I Poeti varcarono le prime cinque bolge su per lo medesimo scoglio: adesso, dopo avere in fondo alla sesta bolgia camminato alquanto a sinistra, prendono lor via su per lo scoglio seguente. [ 64. Per non parer flevole, per non mostrarmi alla mia guida abbattuto. 65-66. Onde una voce ec., e quel mio parlare, udito dal fondo della settima bolgia, fu cagione che una voce ec. — Disconvonevole, mai atta, perché di persona irata (v. 69). Gli Ammaestramenti degli Antichi, parlando dell'adirato: « La lingua s'impaccia; forma il grido la bocca, na dentro non sa che parla. » [67-68. Ancor che sovra 'l dosso ec., contuttochè fossi già a mezzo dell'arco di ponte attraversante quella bolgia. § 69. Ma chi parlava ec. Era un ladro qualunque, mosso probabilmente ad ira dal tranquillo chiacchierar del Poeta (v. 64). [ 70-71. Es gli occhi vivi ec., ma l'oscurità impediva agli occhi di esercitare la loro virth, di discernere, in fondo alla bolgia. C. XXIX, 52: . Noi discendemmo ... Ed allor fu la mia vista più viva Giù vêr lo fondo. . . - Altri per occhi vivi intendono gli occhi di Dante vivente, a differenza di quelli dell' Ombre, i quali (dicono essi) non sono occhi se non apparentemente: ma che gli occhi delle Ombre di Dante fossero veri organi di lor vista, cel dice egli stesso nel Purg., XXV, 402. § 73. Dall'altre cinghio, in sull'argine che cinghia la seguente bolgia. — Le mure, la costa di dette argine. [ 79-80. Dalla tosta, ec., da quella estremità di esso ponte, la quale poggia in sull'argine ottavo. [ 81. E poi mi fu ec., e poichè ebbi dismontato parte dell'anzidetto muro (v. 73), distinsi il contenuto della bolgia. Scesero mediante i rocchi sporgenti dalla ripa, come espressamente dirà nel

E vidivi entro terribile stipa Di serpenti, e di sì diversa mena, Che la memoria il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua rena: Chè se chelidri, iaculi e faree Produce, e cencri con anfesibena: Nè tante pestilenzie nè si ree Mostrò giammai con tutta l'Etiopia, Nè con ciò che di sopra il mar rosso ee. Tra questa cruda e tristissima copia Correvan genti nude e spaventate (\*),92 Senza sperar pertugio o elitropia. Con scrpi le man dietro avean legate: Quelle ficcavan per le ren la coda E 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco ad un, ch' era da nostra proda, 97 S'avventò un serpente, che 'l trafisse Là dove il collo alle spalle s'annoda. Nè O sì tosto mai, nè I si scrisse, Com' ei s'accese ed arse, e cener tutto Convenne che cascando divenisse: 102 E poi che fu a terra sì distrutto, La cener si raccolse per sè stessa, E in quel medesmo ritornò di butto.

per vedere ed udire, perocchè la bolgia bruli-cava tutta di orribili serpi. § 82. Stipa, molti-tudine stipata, fitta. § 85. Mena, specie, qua-lità. Così pure nel C. XVIII, 39. § 84. Che la memoria ec., che, a solo ricordarli, tuttora mi spavento. Buti: • Cioè, la ricordanza di que serpenti ancor mi divide il sangue da' luoghi suoi, e fallo tornare al cuore; come fa la paura. . Scipare, in fatti, è dal lat. dissipare. [ 85. Più non si vanti ec., non vanti più la Libla i suoi arenosi deserti. || 86 87. Chelidri, isculi ec. Enumerazione tolta dal IX della Farsaglia di Lucano: « Huc libycæ mortes... tractique via fumante Chelydri; Et semper recto lapsurus limite Cenchris... Et gravis in geminum surgens caput Amphisbæna... Jaculique volucres... Et contentus iter cauda sulcare Pharias. » § 68-90. Nè tante pestilenzie ec., pure essa Libia, aggiuntavi ancora tutta l'Etiopia e tutto il paese posto tra la Libia e 'l mar Ros-so, cioè l'Egitto, non produsse giammai tanti nè così crudeli serpenti, quanti e quali mo-strava quella bolgia. — Pestilenzie, pestifori, velenosi animali. - Ee, è : ved. nota 141. al C. 11. || 91. Copia di serpenti. = (\*) Ladri. = || 93. Pertugio per nascondervisi. - Elitropia per farsi invisibili. Credevano gli antichi che la pietra chiamata elitropia avesse virtù di rendere invisibile chi la portasse con se. Ma nessuno mai nel cercarla ebbe più fortuna di Calandrino (Decam., giorn. 8, nov. 3). [] 97. Da no-stra proda, dalla parte vicina alla ripa occupata da noi. | 103. Distrutto, disfallo. | 105. | dicono le Chios. Dant. — Degna tana. Perche E in quel medesmo ec., e si rifece incontanente quel medesimo spirito di prima. — Di stiali. | 137. Non muoci, non ci scappi, non se batto, di botto: ved. nota 45 al C. X. | 106. | la svigni: voce allora comune. Fra Jacopone: Li gran savi. Lasciando stare i poeti, trattarono della fenice Pomponio, Tacito, l'linio, Solino, ec. Povera saviesza umanat | 108. Olinio, ec. Povera saviesza umanat | 108 pata da noi. § 103. Distrutto, disfatto. § 105. E in quel medesmo ec., e si rifece inconta-

Così per li gran savi si confessa Che la fenice muore e poi rinasce, Quando al cinquecentesimo anno appressa. Erba nè biada in sua vita non pasce, Ma sol d'incenso lagrime c d'amomo; E nardo e mirra son l'ultime fasce. E qual è quei che cade, e non sa como,112 Per forza di demon ch' a terra il tira, O d'altra oppilazion che lega l'uomo, Quando si leva, che intorno si mira, Tutto smarrito dalla grande angoscia Ch' egli ha sofferta, e guardando sospira Tale era il peccator levato poscia. O giustizia di Dio quant'è severa, Che cotai colpi per vendetta croscia! Lo Duca il dimandò poi chi egli era: Perch'ei rispose: l' piovvi di Toscana, Poco tempo è, in questa gola fera. Vita bestial mi piacque, e non umana, Si come a mul ch' i' fui : son Vanni Fucci Bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Ed io al Duca: Dilli che non mucci,

E dimanda qual colpa quaggiù 'l pinse;

Ch'io'lvidi uom già di sangue e di corrucci.

| 109-110. Erba ne biada ec. Ovidio, ivi: « Nec fruge, nec herbis, Sed thuris lacrymis et succo vivit amomi. . — Lagrime, gocciole. — Ed'amomo. Il Blanc sostiene doversi leggere ed amomo, per la ragione che dell'amomo non si può, come dell'incenso, dire che lagrimi. Ed è buona ragione, ma non tanto che basti contro l'autorità della lezione comune. || 111. E nardo e mirra ec., o di aromati si costituisce quel. rogo, dov' essa ad un punto muore e rinasce. Ultime accenna alla morto; fasce alla vita no-vella. Ovidio, ivi: • Simul ac... nardi lenis aristas... cum fulva substravit... myrrha, Se super imponit, finitque in odoribus ævum. | 112. Como, come: più prossimo alla latina origine (quomodo). Vive ancora in qualche dia-letto. | 113. Per forma ec. Nello stesso Van-gelo si legge degli ossessi stramazzati a terra da' demonii. || 114. O d'altra oppilazion ec., o di altro rinserramento delle vie degli spiriti vitali, che naturalmente tolga all'uomo il dominio di sè stesso; come succede nell'apoplessia, epilessia, e simili. | 120. Vendetta, pena: modo biblico. — Croscia, scarica, manda giù con violenza. Anche il Boccaccio: Ai colpi che di fuor Fortuna croscia. | 125. Sì come a mul ch' i' fui. Vanni Fucci chiamasi mulo, perchè bastardo di messer Fuccio de Lazzari, nobile pistoiese. || 126. Bestia. Soprannome forse acquistatogli dalla bestiale sua vita. Ma. se non anche di nome, bestia fu cortamente di fatti: « cattivo uomo di ogni cattivitade » lo dicono le Chios. Dant. - Degna tana. Perchè

E'l peccator, che intese, non s'infinse, 130 Ma drizzò verso me l'animo e 'l volto, E di trista vergogna si dipinse

Poi disse. Più mi duol che tu m' hai colto Nella miseria, dove tu mi vedi, Che quand' i' fui dell'altra vita tolto.135

I' non posso negar quel che tu chiedi: In giù son messo tanto, perch' io fui Ladro alla sagrestia de' belli arredi;

E falsamente già fu apposto altrui. Ma perchè di tal vista tu non godi, 140

¶ 130. Non s' infinse, non cercò sotterfugi. || 132. Trista vergogna. A differenza di quella « Che fa l'uom di perdon talvolta degno » (Purg., V, 21). ∥ 133-135. Più mi duel ec. Più della stessa sua morte era doloroso al Pistoiese di parte Nera l'esser trovato tra'ladri da tale, ch'ei sapeva dover esser de Bianchi. Ved. nota 151. [ 157-159. In giù son messe tante. Tanto più giù del cerchio de' violenti, dove Dante lo credeva. — Perch' io fui Ladre ec. Rubò secondo alcuni, secondo altri tentò solamente di rubare il Tesoro del duomo di Pistoia, « il quale (dice l' Ottimo) ha i più belli arnesi d'oro e d'argento e di pietre preziose, che uomo sappia. Fatto è che il delitto, per la potenza de' Neri, fu falsamente apposto ad un Vanni della Nona, il quale ne fu giustiziato. | 140-141. Hon godi, Se mai ec., non abbi, se tornerai tra vivi, a rallegrarti co Bianchi miei nemici. | 143. Pistoia in pria ec. «Nelli anni di Cristo 1301, del mese di maggio, la parte Bianca di Pistoia, con lo aiuto e favore de' Bianchi che reggeano Firenze, ne caccia-rono la parte Nera, e disfeciono le loro case, palazzi e possessioni. • Gio. Villani, VIII, 44. Si dimagra, si spopola. «Gli abitanti sono come il succo della vita civile. » Tommasèo. [] 144. Poi Firenze ec., poi, un anno dopo la cacciata de' Neri da Pistoia, i Bianchi saranno a lor volta cacciati di Firenze. - Rinneva genti. Richiamando i Neri. - E medi di governo. | 145-150. Traggo Marte vapor ec. Tra | tutti i mali che gliene verrebbero.

Se mai sarai di fuor de' luoghi bui, Apri gli orecchi al mio annunzio, e odi. Pistoia in pria di Neri si dimagra, Poi Firenze rinnova genti e modi. Tragge Marte vapor di val di Magra, Ch' è di torbidi nuvoli involuto, 145

E con tempesta impetuosa ed agra Sopra Campo Picen fia combattuto:

Ond' ei repente spezzerà la nebbia, Sì ch' ogni Bianco ne sarà feruto. 130 E detto l'ho, perchè doler ten debbia.

le principali cagioni dell'anzidetta cacciata de'Bianchi da Firenze fu, che i Neri domi-nanti in essa e quelli usciti di Pistoia « si accordarono insieme e si elessono per loro ca-pitano di guerra il marchese Morello di Luaigiana, e si se ne vennero a oste a Pistoia. Laonde i Bianchi di l'istoia uscirono fuori a campo contro a loro, e dieronsi insieme la battaglia in Campo Piceno; e quivi furono iscon-titti i Bianchi da' Neri. E con tutta l'oste tornarono i Neri in Firenze, e cacciarono fuori i Bianchi; de' quali cacciati di parte Bianca fu Dante. • Chios. Dant. A questa rotta accen-nando, il Fucci dice che il Dio della guerra trarrà di Val di Magra (cioè della Lunigiana superiore, così detta dal fiume Magra che la traversa) un vapor fulmineo cinto di torbidi nuvoli (Moroello Malaspina marchese di Giovagallo in Lunigiana, circondato da Neri); e che questo vapore sarà combattuto acremente, troverà forte contrasto, sopra Campo Piceno: ond' esso, rompendo dalle sue nuvole, menerà tal ruina, che niuno de' Bianchi ne andrà senza danno. | 151. Perchè deler ten debbia. Non al presente, perchè Dante nel marzo del 1300 non era ancora de' Bianchi; ma in avvenire. • Se mai sarai di fuor de' luoghi bui, • come ha detto poc'anzi il ladro; il quale per il dono di previsione, dal Poeta fatto a' dannati, preve-deva che Dante sarebbe di parte Bianca, e

# CANTO VENTESIMOQUINTO.

Dopo Caco centauro, vede il Poeta i ladri del pubblico trasformarsi alternamente di nomini in serpi e di serpi in uomini. I ladri semplici, come Puccio Sciancato, non s'incenerano ne' si trasformano.

Al fine delle sue parole il ladro Le mani alzò con ambeduo le fiche, Gridando: Togli, Dio, chèate le squadro. Da indi in qua mi fur le serpi amiche,

Perch' una gli s' avvolse allora al collò, Come dicesse: I' non vo' che più diche; Ed un' altra alle braccia, e rilegollo Ribadendo sè stessa si dinanzi,

2 Le fiche. Atto solito farsi in altrui spregio, con mettere il dito grosso tra l'indice e il medio. I Fiorentini nel 1223 presero e disfecero la rôcca di Carmignano, in su la quale avea una torre alta 70 braccia, e aveavi suso due braccia di marmo, le mani delle quali faceano le fiche a Firenze. Gio. Villani, VI, 5. 1 3. A te le squadro, a te le aggiusto, le so. dire il ritorcere la punta del chiodo e ribat-Divina Commedia.

Nello Statuto di Prato, chinnque e ficas fecerit versus cœlum vel figuram Dei, è condannato in lire dieci; e non payandole, ad esser frustato. | 4. Mi fur le serpi amiche. Soddis-facendo al suo desiderio di veder punita l'orrenda bestemmia. § 6. Diche, tu dica, parli. 8. Ribadendo ec. Dicesi propriamente riba-

Che non potea con esse dare un crollo. Ah Pistoia, Pistoia! chè non stanzi D' incenerarti, sì che più non duri, Poi che in mal far lo seme tuo avanzi? Per tutti i cerchi dell' Inferno oscuri Spirto non vidi in Dio tanto superbo, Non quel che caddea Tebe giù de'muri. 15 Ei si fuggi, che non parlò più verbo: Ed io vidi un Centauro pien di rabbia Venir gridando: Ov' è, ov' è l'acerbo? Maremma non cred' io che tante n' abbia, Quante bisce egli avea su per la groppa, 20 Infin dove comincia nostra labbia. Sopra le spalle, dietro dalla coppa, Con l' ale aperte gli giaceva un draco, E quello affoca qualunque s' intoppa. Lo mio Maestro disse: Quegli è Caco, Che sotto il sasso di monte Aventino Di sangue fece spesse volte laco. Non va co' suoi fratei per un cammino,

teria nell'asse inchiodata. | 9. Con esse braccia. | 10. Chè non stanzi, perchè non istabilisci, non decidi. || 11. Incenerarti, ridurti da te stessa in cenere. || 12. Poi che in mai far ec., dappoichè superi nel male operare i tuoi stessi fondatori. • I tagliati e fediti della gente di Catilina, iscampati di morte dalla battaglia, tutto fossero pochi, si ridussero dov'è oggi la città di Pistoia; e quivi con vili abitacoli ne furono i primi abitatori, per guarire di loro piaghe.... E però non è da maravigliare se i Pistoiesi sono stati e sono gente di guerra, fieri e crudeli e tra loro e con altrui; essendo stratti dal sangue di Catilina, e del rimaso di sua gente. • Gio. Villani, I, 32. | 14. In Dio, contro Dio. § 45. Non quel ec., neppur quello del fulminato Capaneo (c. XIV). § 48. L'acerl'autore di tante acerbe parole, il Fucci. ¶ 19. Maremma. Luogo palustre della Toscana. dov' è copia di bisce. | 21. Infin dove ec., fin dove finisce la forma di cavallo e comincia quella d'uomo, cioè fino al basso delle reni.— L'abbia propriamente gli antichi usarono per faccia, come l'os de' Latini: qui figuratamente sı estende a tutta la figura. | 22. Dietro dalla coppa, dietro la parte posteriore del capo, l'occipite. || 24 E quelle affoca ec., e quel drago affuoca, infiamma chiunque s'incontra con esso Centauro. | 25. Caco. Figlio di Vulcano: dalle favole dipinto mezzo uomo e mezzo satiro, terribile per gigantesca statura e per le fiamme ed il fumo che gli uscivan di bocca. Qui lo troviamo trasformato in Centauro, nè sappiamo se consigliatamente, o per errore in Dante generato dal veder Caco chiamato semihomo e semiferus da Virgilio, appunto come semihomi-nes e semiferi sono da Ovidio e Lucano chiamati i Centauri. || 26.27. Che sotto il sasso ec., il quale spesso del sangue de' rubati viandanti allago la caverna ch'egli abitava appiè del monte Aventino. || 28-50. Hen va co'suoi ec., questi non galoppa in compagnia degli altri Centauri su per lo cerchio de violenti, ma è posto tanto più giù per pena della frode da lui usata nel rubare parte del grande armento da

Per lo furar frodolente ch' ei fece Del grande armento ch'egli ebbe a vicino: Onde cessar le sue opere biece Sotto la mazza d' Ercole, che forse Gliene diè cento, e non senti le diece. Mentre che sì parlava, ed ei trascorse; E tre spiriti venner sotto noi, De' quai nè io nè 'l Duca mio s' accorse, Se non quando gridàr: Chi siete voi? Perchè nostra novella si ristette, Ed intendemmo pure ad essi poi. I' non gli conoscea, ma ei seguette, Come suol seguitar per alcun caso, Che l' un nomare all' altro convenette, Dicendo : Cianfa dove fia rimaso ? Perch'io, acciocchè'l Ducastesse attento, Mi posi'l dito su dal mento al naso. 45 Se tu sei or, lettore, a creder lento Ciò ch' io dirò, non sarà maraviglia,

Chèio, che'l vidi, appenail mi consento.

29

caverna (ch'egli ebbe a vicino). Per non esser denunziato dall'orme de buoi, penso di farli rinculare fino alla sua dimora, tirandoli per la coda: ma i muggiti resero vana l'astuzia, ed egli spirò sotto la terribile clava. | 31. Biece, bieche: cioè, perverse. I plurali in che, chi, ghe, ghi, erano dagli antichi terminati anche in ce, ci, ge, gi; anzi è da credere che questa terminazione, tanto più prossima all' uso latino, fosse dapprima la sola, e che l'altra poi non prevalesse se non a mi-sura che la lingua si dilungò dalle origini. 1 32-33. Che forse Gliene diè ec., il quale forse, trasportato dall'ira, dette a Caco cento percosse, mentre che questi alla decima era già morto. [] 34. Ed el trascorse. Caco passò oltre. L'ed è vezzo proprio di questa lingua. 35. Tre spiriti. Questi sono Agnolo Brunelleschi, Buoso degli Abati e Puccio Sciancato de' Galigai: de' quali (e così degli altri due che si vedranno appresso, Cianfa de' Donati e Francesco Guercio dei Cavalcanti) non altro sappiamo se pon ch' ei furono, come dice Pietro di Dante, cinque gran rubatori. Il Vellu-tello osserva, ch'essendo costoro stati nella repubblica loro di grande autorità, non par da credere ch'essi avessero commesso furti di private cose, come astretti molte volte da necessità sogliono fare i ladri di vil condizione. Al quale avviso accostandomi, io ritengo esser qui particolarmente trattato de'rubatori del Comune. Solo n'eccettuo lo Sciancato, per le ragioni che a suo luogo dirò (nota 149-150). [] 38. Nostra novella, il nostro ragionamento. E così pure avvellare per favellare usarono gli antichi: ne lo stesso favellare si vuol derivato altronde che da [abula.] 40. Ei seguette, segui, addivenne. || 42. Che l'un ec, che all'uno convenne, fu\_bisogne di nominare l'altro. — Convenette. Derivazione legittima dall' antiq. venette. E venette e convenette si dice anche oggi a Napoli. || 43. Cianfa. Della nobil casa fiorentina de' Donati. - Dove fla rimaso ? Cianfa, come si vedrà, s' era trasformato in serpente. | 45. Su dal mento al naso, sulle labbra Ovidio, Met., IX: « pigitoque silentia suadet » [[48. Ercole condotto a pascere in vicinanza della sua | Appena il mi consento, appena posso meco Com' i' tenea levate in lor le ciglia, Ed un serpente con sei piè si lancia Dinanzi all' uno, e tutto a lui s' appiglia. Co' piè di mezzo gli avvinse la pancia, E con gli anterior le braccia prese; Poi gli addentò e l'una e l'altra guancia : Gli diretani alle cosce distese, E misegli la coda tr' ambedue, E dietro per le ren su la ritese. Ellera abbarbicata mai non fue Ad alber sì, come l' orribil fiera Per l'altrui membra avviticchiò le sue : Poi s' appiccar, come di calda cera Fossero stati, e mischiar lor colore : Nè l'un nè l'altro già parea quel ch'era: Come procede innanzi dall' ardore Per lo papiro suso un color bruno, Che non è nero ancora, e'l bianco muore. Gli altri duo riguardavano, e ciascuno Gridava: O me, Agnol, come ti muti! Vedi che già non se' nè duo nè uno. Già eran li duo capi un divenuti, Quando n' apparver due figure miste In una faccia, ov' eran due perduti. Fersi le braccia duo di quattro liste;

Le cosce con le gambe, il ventre e'l casso

medesimo convenire della verità del fatto. 🛭 49. Come, mentre. | 50. Ed un serpente, ecco che un serpente. Questo era il trasformato Cianfa. 51. All' une. Ad Agnolo Brunelleschi. | 55. Gli diretani, i piedi di dietro. In tutto, ne aveva sei. | 56. Tr' ambedue, tra le due cosce. | 61. S'appiccar, si attaccarono. s'incorporarono insieme l'uomo ed il serpente. | 63. Nè l'un nè l'altre colore: intendimento confermato dalla soggiunta similitudine. Della confusion delle persone dirà appresso. | 64 66. Come procede ec., appunto come su per la carta accesa vedesi innanzi alla fiamma procedere un color bruno che non è peranco il nero della carta bruciata, ma neppure è più il bianco di prima. Si disputa qui, se per papiro abbia ad intendersi la carta, detta papiro da greci e da' latini, o se quella specie di giunco detta papiro dagli antichi italiani, i quali ne facevano i lucignoli alle lucerne. A me pare che l'avverbio suso decida chiaramente in favor della carta; perciocche di un foglio di carta acceso da piede è naturale che l'ardore proceda in su, ma ne' lucignoli de' lumi l'ardore non può mai procedere altramente che in giù. 68. 0 me, chime. — Agnol. Agnolo è il nome a questo Brunelleschi dato dal Boccaccio ed altri antichi; nome usatissimo allora in Toscae particolarmente da' Brunelleschi, alla qual famiglia attesta il Poggiali esser sempre stato gentilizio. Molti invece leggono Agnel, troncamento di Agnello, ch'è nome napoletano più che altro; e ciò perchè qui (dicono) l'ac-cento è necessario. Ma a che? non certamente ad esprimere l'atterrito e piagnolente parlar di costoro. | 72. Ov'eran due perduti, nella quale nè l'uomo si poteva più trovare, nè il serpente. | 73. Fersi le braccia ec., le braccia, di quattro liste che facevan prima unite co' piedi anteriori del serpe (v. 55), diventarono l

Ogni primaio aspetto ivi era casso: Due e nessun l'imagine perversa Parea, e tal sen gia con lento passo. Come 'l ramarro, sotto la gran fersa De' di canicular, cangiando siepe, RN Folgore pare, se la via attraversa; Così parea, venendo verso l' epe Degli altri due, un serpentello acceso, Livido e nero come gran di pepe. E quella parte, donde prima è preso Nostro alimento, all'un di lor trafisse; Poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse : Anzi co' piè fermati sbadigliava, Pur come sonno o febbre l'assalisse. 90 Egli il serpente, e quei lui riguardava: L' un per la piaga, e l'altro per la bocca Fumavan forte, e 'l fumo s'incontrava. Taccia Lucano omai, là dove tocca Del misero Sabello e di Nassidio. Edattenda ad udir quel ch' or si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio,

Chè se quello in serpente, e quella in fonte

Converte poetando, io non l'invidio:

Divenner membra che non fur mai viste.

due sole. | 76. Ogni primaio ec., il primiero aspetto così dell'uno come dell'altro era can-cellato, sparito. [177. Due e nessun. L'uno e l'altro insieme, ne l'un ne l'altro di per sè. — Perversa, pervertita, confusa. | 78 E tal. Quale ei l'ha descritta. | 79-81. Ramarro. Specie di lucertola: lat. tacertus viridis. — Sotte la gran fersa ec., sotto i più ardenti raggi del sollione, cioè a mezzo il giorno di agosto. Ninf. Fies., 184: • Del sol la ferza Era si calda già, che sofferire Non si potea. • E tuttavia in Tosca-na: «La sferza del sole. • — Cangiando siepe ec., se per passare all'opposta siepe attraversi la via, pare una folgore per la rattezza. Ariosto: Va con più fretta che non va il ramarro, Quando il ciel arde, a traversar la via. » || 82. L'epe, le pance. || 83. Un serpentelle. Questo è il trasformato Francesco Guercio Cavalcanti (v. 151). -- Accesa, infuriato. || 85 86 Quella parte ec., il bellico. Ariosto: «Là dove l'ali-mento prima Piglia il bambin, nel ventre anori serrato. . Tasso: . Poi fere Albin la 've primier s'apprende Nostro alimento. . di lor. A Buoso degli Abati [] 89. Sbadigliava. Anche il morso dell'aspide si dice che, prima di uccidere, addormenti. [] 93. Il fumo s'incon-trava. In quel fumo, col cui passaggio operavasi lo scambievole mutamento delle nature. accoglievasi dunque l'intima sostanza dell'individuo. | 95. Del misero Sabello ec. Soldati di Catone, i quali. secondo Lucano nel IX della Phars., ne' deserti della Libia furono morsi da serpi. Šabello dal veleno fu in breve spazio ridotto in cenere; Nassidio enflato per modo, che ne scoppiò la stessa corazza. Il 96. Si scocoa, si dice. Purg., XXV, 17: « Scocca L'arco del dir. « E l'Ariosto, XXX, 66: « Quel che fuor la lingua scocca. . | 97. Taccia di Cadmo ec. Di Gadmo trasformato in serpente canta Ovidio nel terzo delle Metamorfosi; di Aretusa mutata in fonte, nel quinto. § 99. Io non l'invidio, Chè duo nature mai a fronte a fronte 100 Non trasmutò, sì ch' ambedue le forme A cambiar lor materie fosser pronte. Insieme si risposero a tai norme, Che il serpente la coda in forca fesse, E'l feruto ristrinse insieme l'orme. 105 Le gambe con le cosce seco stesse S'appiccar sì, che in poco la giuntura Non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura, Čhe si perdeva là, e la sua pelle 110 Si facea molle, e quella di là dura. I' vidi entrar le braccia per l'ascelle, E i duo piè della fiera ch' eran corti, Tanto allungar quanto accorciavan quel-Poscia li piè diretro insieme attorti Diventaron lo membro che l' uom cela, E il misero del suo n'avea duo porti. 117 Mentre che 'l fumo l' uno e l' altro vela Di color nuovo, e genera il pel suso Per l' una parte, e dall' altra il dipela,

L'un si levò, e l'altro cadde giuso,

Non torcendo però le lucerne empie, Nè ad Ovidio nè ad alcun altro antico o moderno ha che invidiare Dante in questo Cauto, un dei più solenni monumenti della sua maravigliosa fantasia, e di quel che possa la lin-gua nostra. [] 100-102. Chè duo nature ec. Tutte le trasformazioni descritte da Ovidio, sono di una materia medesima in una forma novella. Dante ha poste a fronte due forme, cioè (secondo lo scolastico valore del termine) due sostanze informanti due materie diverse, un uomo ed un serpente; e descrive come la forma umana passò nella materia del serpente, la serpentina in quella dell'uomo. | 103. Insieme ec., il tramutarsi dell'uno corrispose a quello del-l'altro con l'ordine seguente | 104. Inforca fesse, divise in due, per averne i due piedi dell'uomo. 105. Il feruto, l'uomo trafitto già nell'ombilico. — L'orme, i piedi: l'effetto per l'efficiente. [] 106. Seco stesse, tra sè, l'una con l'altra. [] 107-108. Che in poco la giuntura ec., che in poco d' ora la linea di congiunzione non lasciava più indizio alcuno di sè. - Si paresse, apparisse. § 109-111. Toglica la coda ec. La coda bipartita nel serpente prendeva la figura delle gambe, la qual perdevasi là, cioè nell'uomo; e la pelle di essa coda si rammorbidiva, mentre quella delle umane gambe trasfor-mantisi in coda induriva. | 112. I' vidi entrar ec. Le braccia dell'uomo entravangli nell'ascelle, accorciandosi per divenir le gambe anteriori del rettile. | 113. E i duo piè ec. Quelli davanti, che in questi animali sono, o almeno appaiono più corti di quelli di dietro. [[117. E il misero ec. L' nomo, per opposto, del suo membro bipartito avea fatti i due piè deretani del serpe. | 118-120. L'une e l'altre vela ec. Da il colore del serpe all'uomo, e quello dell'uomo al serpe. genera ec., e su per la pelle del serpente genera il pelo umano, mentre lo toglie all'uomo che mulasi in serpe. || 121. L'un. Il serpente fatto uomo. || 122. Non torcendo ec., non la-sciando però di fissamente guardarsi l'un l'altro, come avean fatto finora (v. 91). - Lucerne, so dire altrui, si mi par novo. - - Se fier ta

Quel ch'era dritto il trasse in ver le tempie. E di troppa materia che in là venne, 125 Uscir le orecchie delle gote scempie: Ciò che non corse in dietro, e si ritenne, Di quel soverchio fe naso alla faccia, E le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giaceva, il muso innanzi caccia, E gli orecchi ritira per la testa, 133 Come face le corna la lumaccia: E la lingua, ch' aveva unita e presta Prima a parlar, si fende, e la forcuta Nell' altro si richiude, e il fumo resta. L'anima ch'era fiera divenuta. Si fugge sufolando per la valle, E l'altro dietro a lui parlando sputa. Poscia gli volse le novelle spalle, E disse all'altro: I' vo' che Buoso corra, Com'hofatt'io, carpon per questo calle.

Mutare e trasmutare; e qui mi scusi 143

La novità, se fior la penna aborra.

Così vid'io la settima zavorra

Sotto le quai ciascun cambiava muso.

Matth., VI, 22: « Lucerna corporis tui est oculus tuus. . | 123. Sotto le quai, sotto il cui sguardo affascinante, avrebber detto gli antichi; i moderni, magnetico. || 124. Quel ch' era dritto. L'uomo. — Il trasse ec., ritirò il muso ser-pentino verso le tempie, accorciandolo alla umana misura. [125-126. Editroppa materia ec., e del soverchio della materia, della quale era composto il muso del serpente e la qual venne verso le tempie, formaronsi dietro alle gote gli orecchi. — Delle gote scempie, dalle gote non più doppie, cioè ognuna divisa in due dal prolungato muso serpentino, ma semplici, unificate. Scempio propriamente è contrario di doppio. | 127. Ciò che non corse ec, quella parte dello stesso muso serpentino, la quale non si raccolse indietro a formar le orecchie, ma si rattenne al dinanzi. || 130. Quel che gia-ceva. Il serpente novello. || 132. Face, fa, ri-tira. — Lumaccia, lumaca: anche in prosa. || 134. Si fende. Le lingue de' serpi, per la loro rapida vibrazione, si credevano biforcute. Ovidio, Met., IV: . Lingua repente In partes est fissa duas. • || 455. Hell'altre. Nel rifatto uomo. — Si richiude, si riunisce. — Resta, cessa, avendo la doppia metamorfosi avuto compimento. | 138. Parlando sputa. Come il sufolare è de' serpi, così il parlare è dell'uomo. Ed anche lo sputare, dicono i comentatori: ma a me non entra che Dante per proprio uso dell'essere umano non sapesse sceglier di meglio che lo sputare. Piuttosto crederei che il Poeta faccia al novello uomo sputare la velenosa bava di serpente ch' ei fu: ultima pennellata non disconveniente a tanto minuta pittura. | 142-143. La settima zavorra ec., la settima genia dei dannati di Malebolge, mutarsi di uomini in serpenti, e di serpenti rimutarsi in uomini.— Zavorra. Paragona ogni bolgia a sentina di nave, e i dannati alla rena o ghiara che nella sentina si getta. - Trasmutare. « Cioè, un'altra volta mutare. » Vellutello. § 144. La ne-vità dellà materia. Anche nelle rime: « I' nel

Ed avvegnachè gli occhi miei confusi Fossero alquanto, e l'animo smagato, Non poter quei fuggirsi tanto chiusi, Ch' io non scorgessi ben Puccio Sciancato:

penna aborra, se punto il mio stile erra, di-fetta. C. XXXIV, 26: « Se hai fior d'inge-gno. C. XXXI, 24: « Nel maginare aborri. » — Vantò la novità della materia (vv. 94-102), quasiche questa fosse vera, non immaginata da lui: qui modestamente si scusa in quanto alla forma, come di cosa tutta sua propria. || 145. Avvegnachè, quantunque. || 146. Smagato, smarrito, stupefatto. || 147. Ohiusi, nascosti. || 149-150. Ed era quei ec. In questa bolgia i morsi de serpenti fanno effetti diversi. Alcuni, come il Fucci, ne sono inceneriti; altri, come il Brunelleschi, l' Abati, ec., si trasformano; altri infine, come espressamente qui si dice di Puccio de Galigai, non ne soffrono mutazione alcuna. La disserenza della pena presuppone disserenza di colpa. E in fatti, dell' incenerito

Ed era quei che sol de' tre compagni, Che venner prima, non era mutato: 150 L'altro era quel che tu, Gaville, piagni.

aphiamo inteso da Dante stesso ch'ei fu ladro di cose sacre; de' trasformati siamo convenuti col Vellutello che furon ladri del pubblico. resta solo a sapere di che sorta ladri sieno quelli che ne s'incenerano ne si trasformano. Ma se dalle cose che rubar si possono, togli le sacre e le pubbliche, quali altre restano che le private? È dunque probabile che come la-dro famoso de privati sia qui posto lo Sciancato: tanto più, che questa specie di ladri essendo la più numerosa, non potrebbe non avere almeno un solo rappresentante. | 151. L'altro ec. Quei che prima fu serpe era il fiorentino Francesco Guercio Cavalcanti, ucciso in una terra di Val d'Arno detta Gaville: la quale di questa uccisione ebbe da piangere as-sai, per i molti suoi abitanti ammazzati in vendetta del Cavalcanti.

#### CANTO VENTESIMOSESTO.

Risaliti i Poeti in su lo scoglio, giungono all'ottava bolgia, tutta risplendente di tante mobili fiamme, quanti sono i fraudolenti consiglieri entro quelle puniti. Ulisse racconta loro la sua

Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande, Che per mare e per terra batti l'ali,

E per lo 'nferno il tuo nome si spande.

Tra li ladron trovai cinque cotali Tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, 5 E tu in grande onranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna,

Tu sentirai di qua da picciol tempo Di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo: Così foss' ei, da che pure esser dee!

Chè più mi graverà, com' più m'attempo.

1. 80' sì grando. Grando era davvero ; ma qui è detto per ironia. [2] Batti l'ali, la tua fama vola. || 6 Onranza, onoranza: || 7 Se presso al mat-tin ec., se quel ch'io prevede non è sogno vano, ma di quelle visioni che si hanno all'alba, quando «la mente nostra pellegrina Più dalla carne e men da' pensier presa, Alle sue vision quasi è divina » (l'urg., IX.)Superstizione ereditata da-gli antichi. Ovidio, Heroid. 19: «Sub auroram, iam dormitante lucerna, Tempore quo cerni somnia vera solent. • | 8-9. Tu sentirai ec., sopra te fra poco tempo verranno di que' disastri che ardentemente a te desiderano, non che altri popoli più stranii, gli stessi tuoi vicini e quasichè fratelli di Prato da te oppressi. Accenna alla ruina micidiale del Ponte alla Carraia, all'incendio di 1700 case, alle discordie de' Bianchi e Neri ; tutte cose ch'egli, scrivendo, sapeva : forse anco a peggiori, ch'egli veramente pronosticava || 10. Non saria per tempo. Meritandolo tu già da un pezzo || 12. Chè più mi graverà ec., perciocchè tanto più gravi mi riusciranno i mali della stella buona ec, se influenza di benigno pia-

Noi ci partimmo, e su per le scalee,

Che n' avean fatte i borni a scender pria, Rimontò il Duca mio, e trasse mee.

E proseguendo la solinga via

Tra le scheggie e tra' rocchi dello scoglio, Lo piè senza la man non si spedia. Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio,

Quando drizzo la mente a ciò ch' io vidi ; 20 E più lo 'ngegno affreno ch' io non soglio, Perchè non corra, che virtù nol guidi;

Sì che se stella buona o miglior cosa M'ha dato il ben, ch'io stesso nol m'invidi.

mia patria, quanto più l'età mi avrà scemato la forza di sopportarne l'affanno. - Com', come, sccondochè: troncamento famigliare agli antichi. | 13-15. 🗷 su per le scalee, Che ec., e il mio conduttore rimonto ed aiuto me a rimontare su per quelle stesse pietre sporgenti che ci avevano prima servito di scala a scendere. Ved. nota 81 al C. XXIV. - Borni. Propriamente le pietre fitte in terra a segnare i confini de campi (franc. bornes). Ma potrebbe anch'esser plurale di bornio, che insieme al suo dimin. borniolo si disse dagli antichi per bitorzolo, bernoccolo. — Mee, me: ved. nota 141 al C. ll. || 18. Le piè senza ec., non poteva farsi un passo senza l'aiuto delle mani. Purg., IV: « E piedi e man voleva il suol di sotto. » || 21-22. E più le 'ngegne ec., e tengo in freno il mio ingegno più dell' usato, acció non corra senza la guida della virtu; siccome l'ingegno de puniti in questa bolgia, i quali se ne prevalsero a trappolare il pros-simo co' loro frodolenti consigli. || 23-24 Se Quante il villan, ch'al poggio si riposa, 25 | Nel tempo che colui, che'l mondo schiara, La faccia sua a noi tien meno ascosa, Come la mosca cede alla zanzara, Vede lucciole giù per la vallea, Forse colà dove vendemmia ed ara: 30 Di tante fiamme tutta risplendea L' ottava bolgia, sì com' io m' accorsi, Tosto che fui là 've il fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi, Vide il carro d'Elia al dipartire, Quando i cavalli al cielo erti levorsi; Che nol potea sì con gli occhi seguire, Che vedesse altro che la fiamma sola, Si come nuvoletta, in su salire: Tal si movea ciascuna per la gola Del fosso, chè nessuna mostra il furto, Ed ogni fiamma un peccatore invola (\*). Io stava sovra 'l ponte a veder surto, Sì che s' io non avessi un ronchion preso, Caduto sarei giù senza esser urto. E'l Duca, che mi vide tanto atteso,

Disse: Dentro da' fuochi son gli spirti:

Ciascun si fascia di quel ch'egli è inceso.

neta o la divina grazia direttamente (miglior cosa) mi ha dato buono ingegno, io stesso non mel renda dannoso (not m' invidi) volgendolo a male. - Ch' io. Pleonasmo frequente ne' classici | 25. Quante. Accorda con lucciole del v. 29. | 26-27. Wel tempo che ec., nella stagione che il Sole sta più tempo sopra l'orizzonte; cioè nella state. | 28. Come la mosca ec., quando la mosca da luogo alla zanzara; cioè quando viene la sera. | 29. Vallea, vallata. | 30 Forse colà ec., nella qual forse egli ha la sua vigna o il suo campo. 33. Là 've il fondo parea, la dove appariva, donde si vedeva il fondo della bolgia ; cioè sul ponte. | 34. Qual, come. — Colui che ec. Il profeta Eliseo, beffeggiato da una turba di petulanti fanciulli, li maledisse; ed ecco da una vicina macchia sbucaron due orsi, che ne sbranarono quarantadue. Reg. V, II, 23. — Si vengiò, si vendicò (franc. venger). C. 1X, 54: « Mal non vengiammo ec. » || 35. Al dipartire, nel dipartirsi, nel separarsi da esso Elia Res., IV, II, 11, « Ecce currus igneus et equi ignel diviserunt utrumque. » || 36. Leversi, si levarono. || 40-42. Tal si movea ec., così le dette fiamme si movevano giù yes ec., così le dette dianine si mivevano giu per la bolgia, perocchè ciascuna furava agli sguardi, celava in sè un peccatore, appunto come la fiamma del carro e de' cavalli celava Elia al compagno. — (') Consiglieri fraudolenti. — || 45-48. Surte, Siche s' ie ec., ritto sulle punte de' piedi e così sporto con la persona in sulla bolgia, che se non mi fossi tenuto ad un masso del ponte, sarei naturalmente caduto giù. - Urto, urtato: come compro per comprato, ec. \$\ 46. Atteso, attento. \$\ 47. Da' fuochi, a fuochi, \$\ 100. \] alle fiamme. | 48. Si fascia di quel ec., porta sempre attorno quel foco, quella fiamma, dalla qual egli è bruciato. Che per da cui fu spesso usato dagli antichi. ¶ 49. Per udirti, avendo udito le tue parole. ‖ 52-54. Che vien sì diviso ec., che vien verso noi diviso nella cima appunto come la fiamma sorta dal rogo di

Maestro mio, risposi, per udirti Son io più certo ; ma già m' er'avviso 50 Che così fusse, e già voleva dirti : Chi è in quel fuoco, che vien sì diviso Di sopra, che par surger della pira, Ov' Eteòcle col fratel fu miso? 55 Risposemi : Là entro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme Alla vendetta corron com'all' ira. E dentro dalla lor fiamma si geme L'aguato del caval, che fe la porta Ond' uscì de' Romani il gentil seme. Piangevisi entro l'arte, perchè morta Deidamia ancor si duol d'Achille; E del Palladio pena vi si porta S' ei posson dentro da quelle faville Parlar, diss'io, Maestro, assai ten pricgo, E ripriego che 'l priego vaglia mille, Che non mi facci dell' attender niego, Finchè la fiamma cornuta qua vegna : Vedi che del disio vêr lei mi piego. Ed egli a me: La tua preghiera è degna 70 Di molta lode, ed io però l'accetto;

Eteocle e Polinice? Narra Stazio nel XII della Tebaide, ch'essendo stati posti in un medesimo rogo i cadaveri de' due fratelli, la fiamma bipartendosi diè segno come l'odio loro durasse ancora dopo la morte. — Miso, messo. Pier dalle Vigne: • Non avea miso mente ec. • E così dicesi tuttora in Napoli. | 56. Ulisse . Diomede. Questi due famosi Greci il più delle loro frodi ordirono insieme: perciò il Poeta delle loro due siamme fa una sola. | 57. Com'all'ira. Come corsero insieme a sfogar la loro ira, spongono tutti. L'ira di Ulisse! del tipo di una imperturbabile astuzia! Intendi, che come Ulisse e Diomede corsero insieme a provocar con le loro frodi l'ira divina, così corrono insieme a sopportar la divina vendetta. 58-60. E dentro dalla lor ec., e segnatamento dentro la siamma che li circonda si piange la famosa insidia del cavallo, la quale coll'aprir le mura di Troia a' nemici fu cagione ch' Enca co' suoi compagni ne uscisse a fondare l'impero romano. - Porta. Così chiama l'apertura che gli stessi ingannati Troiani fecero nelle loro mura per poter introdurre lo smisurato cavallo. Æn., II: «Dividimus muros et mœnia pandimus urbis, • 61-62. L'arte, perchè morta ec., l'astuzia, per cui Deidamia anche morta si duole di essere stata abbandonata da Achille. L'arte fu di mostrare al giovine, che travestito vivea tra le damigelle di Deidamia, armi bellissime; dal desiderio delle quali essendo egli scoperto, fu da Ulisse indotto a partire per Troia. — Morta... ancor. Tanto forta fu il dolore di lei, da Achille lasciata incinta di l'irro. | 63. E del Palladio ec., e vi si sconta la frode, con cui que' due rapirono a Troiani il fatal simulacro di Pallade. Per oracolo di Apollo, Troia non poteva mai cadere, se prima non le si toglicsse il Palladio. || 66. Vaglia mille, valga per mille prieghi. || 67-68. Che non mi facci ec., che non mi nieghi di aspettare finchè la bipartita fiamma ci si sia ap-pressata. [ 69. Del disio, pel gran desiderio.

Ma fa' che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, ch' i' ho concetto Ciò che tu vuoi; ch' e' sarebbero schivi, Perch' e' fur Greci, forse del tuo detto. Poichè la fiamma fu venuta quivi, Ove parve al mio Duca tempo é loco, 77 In questa forma lui parlare audivi: O voi, che siete duo dentro ad un fuoco, S' i' meritai di voi mentre ch' io vissi, S' i' meritai di voi assai o poco Quando nel mondo gli alti versi scrissi, 82 Non vi movete ; ma l' un di voi dica Dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica Cominciò a crollarsi mormorando, Pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, Come fosse la lingua che parlasse, Gittò voce di fuori, e disse : Quando Mi diparti' da Circe, che sottrasse Me più d'un anno là presso a Gaeta, 92

Prima che si Enea la nominasse, Nè dolcezza di figlio, nè la piéta

Del vecchio padre, nè il debito amore,

Lo qual dovea Penelope far lieta, ¶ 72. Si sostegna, s'astenga di parlare. ¶ 73. Ho concette, ho compreso. ¶ 75. Perch' e' fur Greci. I Greci disprezzavano e chiamavano barbaro chiunque greco non fosse: onde Virgilio sospetta che que due spiriti non degnino entrare in parole con Dante. Ma Virgilio medesimo, tra per la grande fama sua propria, e per aver co'suoi versi accresciuta quella de' due spiriti, sentivasi in diritto di essere eccettuato. || 78. Audivi, udii (lat. audivi). Purg., XII, 69: « Quantilo chinato givi. » || 82. Gli alti versi, l' Eneide, scritta in istile eroico, alto. || 84. Dove per lui ec., dove mai egli, smarrilosi, andò a finire La divanda chi sampata. andò a finire. La dimanda chiaramente andava ad Ulisse, per esser la fine di Diomede conosciuta da tutti. | 85. Lo maggior corno. Finge maggiore la cima della bicorne flamma che appartiene ad Ulisse, più famoso di Diomede. Antica. Di oltre duemila anni, da che questi due eran dannati. § 87. Come quella ec., come fiamma agitata dal vento. § 88-89. Indi la cima ec., quindi dimenando la cima come se questa fosse la lingua stessa dello spirito che parlasse. Ed è appunto la lingua che di dentro comunica alla fiamma quel moto (C. seg. 17-18). ¶ 91. Circe. La famosa trasformatrice de' pro-pri amanti in bestie. Trasformò tra gli altri alcuni compagni di Ulisse: il quale, venuto a lei, costrinsela con minacce a render loro la pristina forma; ma preso egli stesso d'amore, trattennesi con la maga oltre un anno. — Sot-trasse a miei destini. ¶ 92. Là presso a Gasta, al promontorio Circeo o Circello, tra Gaeta e Capo d'Anzio. | 93. Prima che sì Enca ec. Gaeta ebbe il nome da Gaieta, nutrice di Enea lvi sepolta. Æn., VII. § 94-96. We dolcessa di figlio ec. Enumera i tre principali affetti di natura. Ovidio, nei I dell' Eroidi, fa dire a Penelope: . Tres sumus imbelles numero: sine viribus, nxor, Laertesque senex, Telemachusque

Vincer potero dentro a me l'ardore Ch' i' ebbi a divenir del mondo esperto, E degli vizi umani e del valore : Ma misi me per l'alto mare aperto Sol con un legno e con quella compagna Picciola, dalla qual non fui deserto. 102 L'un lito e l'altro vidi insin la Spagna, Fin nel Marrocco; e l'isola de Sardi, E l'altre che quel mare intorno bagna. Io e' compagni eravam vecchi e tardi, Quando venimmo a quella foce stretta Ov' Ercole segnò li suoi riguardi, Acciocchè l' uom più oltre non si metta: Dalla man destra mi lasciai Sibilia, Dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per cento milia Perigli siete giunti all' occidente, A questa tanto picciola vigilia De' vostri sensi, ch' è del rimanente, Non vogliate negar l'esperienza, Diretro al Sol, del mondo senza gente.

Considerate la vostra semenza:

Fatti non foste a viver come bruti,

Ma per seguir virtute e conoscenza. 120

non era di quelli che viaggiano per veder qui tutto nero, la tutto bianco. Il savio viaggiatore (dice l'Ecclesiastico, XXXIX, 5) « bona et mala in hominibus tentabit. » || 400. Per l'alte mare aperto. Accenna il Mediterraneo, più aper-to, più spazioso generalmente dell' Ionio, per cui avrebbe dovuto rinavigare alla Grecia. 101-102. Con quella compagna ec., con quei pochi compagni da' quali non fui abbandonato. — Compagna, compagnia: anche in prosa. || 103-105. L'un lite e l'altre ec. Visitò del Mediter-raneo il lido europeo, l'affricano e le isole. 106-107. Io e' compagni ec. Consumarono anni nel girare il Mediterraneo. — Tardi. Effetto della vecchiaia. Virgilio: « Tarda gelu senectus. » — Quella foce ec. Oggi, Stretto di Gibilterra. ¶ 108. Ov' Ercole ec., dov' Ercole segnò i suoi limiti, monte Abila in Africa e monte Calpe in Europa, perché i naviganti si riguardassero di proceder più oltre. D'altra sorta riguardi vi tengon ora gl'Inglesi. — Nota il Perticari che in Romagna si dicon tuttora riguardi i termini tra' campi, e i pali o colonne lungo le vie. ¶ 410. Sibilia, Siviglia: anche in prosa. ¶ 411. Setta. Oggi Ceuta: città dell'Affrica sullo Stretto di Gibilterra. | 112. Frati, fratelli, cari compagni. — Cento milia, centomila. | 113. All'occidente. Cioè, alla estremità occidentale del mondo conosciuto. § 114-117. A questa tanto ec. Costr. e intendi: Non vogliate questa tanto poca vita che vi rimane negar la gloria di aver, proseguendo verso occidente, visitato l'opposto emisfero. — Vigilla De' vostri sensi. Chiama la vita vigilia, veglia dei sensi, per opposto al sonno della morte. — Ch'è del rimanente, imitazione del latino: < quæ reliqui est. » — Diretro al Sol, seguitando il Sole che procede da oriente ad occidente. — Del mondo senza gente. L'emisfera opposto al nostro si credeva disabitato. || 118. La vostra semensa. Cioè, la nobiltà della umana origine. puer. . | 99. E del valore, e delle virtà. Ulisse | 120. Per seguir ec., per attendere all' acquiLi miei compagni fec' io sì acuti, Con questa orazion picciola, al cammino, Ch'appena poscia gli avrei ritenuti.

E, volta nostra poppa nel mattino, De' remi facemmo ale al folle volo, 125 Sempre acquistando del lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo

Vedea la notte, e il nostro tanto basso, Che non sorgeva fuor del marin suolo. Cinque volte racceso, e tante casso, Lo lume era di sotto dalla luna,

sto delle virtù e della conoscenza delle cose. Gli ultimi due versi di questa allocuzione son belli davvero; ma il resto è bene inferiore a quella di Enea a compagni nel I dell'Eneide, da Dante imitata. Quel cento mitia perigli è piuttosto basso, quella vigitia de' sensi alquanto sforzata, quel diretro al Sol un po' appiccicato, e quel considerate la vostra semenza tutt'altro che felice. Nè questo importa ammirar Dante meno del Biagioli, che anche qui lo fa superiore a Virgilio; ma ammirarlo meglio. | 121-122. Acuti... al cammino, vogliosi di prose-guire il cammino. Par. 1: « Un desio Mai non sentito di cotanto acume. » | 124. Nel mattino, verso levante: dunque la prora, il cammino, a ponente. | 125. De' remi ec., movemmo velocemente, quasi ali al volo, i remi allo sconsigliato viaggio. Properzio di una nave: « Centenis 'remiget alis.» E il Tasso: « Ei passò le Co-lonne e per l'aperto Mare spiegò de'remi il volo audace. • [ 126. Acquistando del lato mancine, piegando alla nostra sinistra: cioè, verso l'antartico, l'altro polo del v. seg. ... 1 238-129. Vedea la notte, io vedeva durante la notte. — E il nostro tanto basso ec. Il

Poi ch' entrati eravam nell'alto passo, Quando n' apparve una montagna bruna

Per la distanza, e parvemi alta tanto, Quanto veduta non ne aveva alcuna. 135 Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; Chè dalla nuova terra un turbo nacque, E percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fe girar con tutte l'acque; Alla quarta levar la poppa in suso, E la proraire in giù, come altrui piacque, Infin che 'l mar fu sopra noi richiuso.

quella parte dell' Oceano, dove Ulisse navigava: egli dunque avea passato l'equatore. || 130-152. Cinque volte racceso ec., cinque volte si era illuminato ed altrettante oscurato l'emisfero inferiore della luna, quello che guarda la terra, cioè cinque mesi eran corsi dal passaggio dello Stretto. | 133-134. Una montagna. Molto verisimilmente si crede che questa montagna sia quella medesima, ove Danie colloca il suo Purgatorio. - Bruna Per la distanza. Anche Virgilio, Æn., 111: « Cum procul obscuros colles videmus. » | 136. Tornò l'allegrezza. | 137. Un turbe, un turbine. L'Ottimo: . Turbo è uno avvolgimento di vento in rotondità. • | 138. Il primo canto, la parte anteriore, la prua. [] 139. Con tutte l'acque, insieme con l'onde Æu., l: « Puppim... ter fluctus ibidem Torquet agens circum. — Tutte. Ripieno. C. XXII. 147: « Con tutti i raffi. • | 141. Altrui, a Dio. Il greco eros dignitosamente si astiene fin dal nome; il la-dro pistoiese vi aggiunse le fiche (C. XXV, 3). 142. Infin che 'l mar ec. Sulla tradizione, verso l'antartico, l'altro polo del v. seg. accettata da Plinio e da Solino, che l'errante l'accettata de Plinio e de Solino, che l'errante l'accettata de Plinio e da Solino, che l'errante l'accettata de Plinio e de Solino, che l'errante l'accettata de Plinio e de Solino, che l'errante l'accettata de Plinio e de Solino e de l'accettata de Plinio e de Solino e de l'accettata de l'accettata de l'accettata de Plinio e de Solino e de l'accettata de l'accettata

# CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Da un'altra fiamma il conte Guido da Montefeltro narra com'egli sia dannato per uno scellerato consiglio che dette a Bonifazio VIII.

Già era dritta in su la fiamma e queta Per non dir più, e già da noi sen gia Con la licenzia del dolce Poeta; .Quando un' altra, che dietro a lei venía, Ne fece volger gli occhi alla sua cima, 5

1. Dritta in su.... e queta. l'erche, par-lando, e la cima qua e la menava Come fosse la lingua » (C. prec., 88). | 3. Con la licen-sia ec., licenziata, congedata da Virgilio. | 4. 'Un' altra. In quest' altra fiamma Dante pone, per la ragione che in processo dirà, Guido conte di Monteseltro, uomo valoroso in guerra e di sagacissimo ingegno. Tenne la signoria 'di varie città della Romagna, e quella di Pisa: ma nel 1297, vecchio ormai e stanco delle tempeste del mondo, si vesti de' Frati Minori. Di lui l'Angeli, nella storia latina del convento di Assisi: • Guido da Monteseltro, signore di Urbino, con esemplare pictà ed umiltà visse | æquior ulla, Quam necis artifices arte perire

Per un confuso suon che fuor n'uscia. Come'l bue Cicilian, che mugghiò prima Col pianto di colui (e ciò fu dritto) Che l'avea temperato con sua lima,

nell'Ordine, espiando i suoi falli con lagrime e digiuni; e, checche ne abbia poetato il mordace Dante, religiosissimamente passò di questa vita nel santo luogo di Assisi, e quivi fu sep-pellito. • || 7-9. Come 'l bue ec. Perillo, arton-ce ateniese, dono a Falaride tiranno di Sicilia un toro di rame, dicendogli vi chiudesse i condannati a morte e vi facesse far fuoco sollo. ch' ei n' avrebbe i propri muggiti del bue. Il tiranno fece l'esperimento sopra l'artefice, e il toro di rame mugghiò col pianto, con gli stridi dello stesso Perillo. - Fu dritto, fu ben giusto. Ovidio, Art. Am., I: Neque enim lex

Mugghiava con la voce dell'afflitto, 10
Si che, con tutto ch' e' fosse di rame,
Pure el pareva dal dolor trafitto;
Così, per non aver via nè forame
Dal principio nel fuoco, in suo linguaggio
Si convertivan le parole grame. 15
Ma poscia ch' ebber colto lor viaggio
Su per la punta, dandole quel guizzo.

Che dato avea la lingua, in lor passaggio; Udimmo dire: O tu, a cui io drizzo

La voce, e che parlavi mo lombardo, 20 Dicendo: Issa ten va', più non t'aizzo: Perch' 10 sia giunto forse alquanto tardo, Non t' incresca ristare a parlar meco: Vedi che non incresce a me, ed ardo.

Se tu pur mo in questo mondo cieco Caduto se' di quella dolce terra Latina, onde mia colpa tutta reco;

Latina, onde mia colpa tutta reco; Dimmise i Romagnuoli han pace, o guerra:

sua. . || 10. Dell'afflitto, dell' uomo messovi a bruciare. | 12. El, egli: troncamento di ello. 13-15. Così, per non aver ec., così le dolenti parole di quest' altro dannato non trovando da prima (dal principio) nella fiamma alcuna via onde uscirne, si convertivano nel linguaggio dello stesso fuoco, cioè nel mormorio solito delle fiamme. I più leggono Dal prin-cipio del fuoco, intendendo che le parole non avevano alcuna via dalla cima della fiamma: ma la via l'avevano appunto su per la cima, dove infatti il Poeta subito soggiunge che la trovarono (e ebber colto lor viaggio Su per la punta ); ne poi principio del fuoco avrebbe Dante detta l'estrema punta della fiamma. Egli qui vuol solo accennare quel medesimo che poi chiaramente esprime ne vv. 58-60, cioè che le voci di questi spiriti penavano alquanto a sceverarsi dallo stridor delle vampe. [ 16. Colto lor viaggie, trovata lor via. [ 17-18. Dandole quel guisso ec. Le parole, nel loro passaggio per la cima della liamma, trasmettevano in lei la vibrazione medesima della lingua del dannato. Lingua della fiamma si dice la punta per similitudine, ma qui era in effet-to. [] 20. Parlavi me lombardo. Già fin dal primo Canto Virgilio ha detto esser nato lombardo allora che de' Longobardi ignoravasi il nome; ma non prima che adesso gli era venuta l'idea di lombardeggiare: e giusto adesso ch' ei parlava a Grecil Fortuna, che tal ghi-ribizzo non gli tornera mai più, neppur parlando a Lombardi. — A coprir questa menda, molli ricordano come Lombardi a quel tempo furon detti tutti gl' Italiani. Furono, si, ma dai Francesi; e Guido, che qui parla, e di Romagna. Poi nel seguente verso ei dà la pruova dell'asserzione sua, ch'è prova egualmente dell'interpetrazione nostra: e poco più giù, la dolce terra italiana egli chiama latina, non lombarda. || 21. Issa ten va' ec., ora ten va' (avea detto Virgilio ad Ulisse, quando gli diè licenza, v. 3), io più non ti stimolo a parlare. Issa per adesso viveva in Toscana, ma venutovi di Lombardia; il medesimo era forse di sizzare; fors' anche il solo senso, in cui qui si pone, era particolare a' Lombardi. || 21 Ed ardo, eppure brucio in questa fiamma. | 25.

Ch' i' fui de' monti là intra Urbino E 'l giogo di che Tever si disserra. 30 Io era ingiuso ancora attento e chino, Quando 'l mio Duca mi tentò di costa, Dicendo: Parla tu, questi è Latino. Ed io ch'avea già pronta la risposta, Senza indugio a parlare incomincia: 35

Botendo: Talia de de desar e padino:
Ed io ch'avea già pronta la risposta,
Senza indugio a parlare incomincia: 35
O anima, che se' laggiù nascosta,
Romagna tua non è, e non fu mai,
Senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni;

Ma palese nessuna or ven lasciai. Ravenna sta com'è stata molt'anni:

L'aquila da Polenta la si cova, Sì che Cervia ricopre co' suoi vanni. La terra che fe già la lunga prova, E di Franceschi sanguinoso mucchio,

Sotto le branche verdi si ritrova. 45 E'l mastin vecchio, e'l nuovo da Verrucchio,

Pur me, pur ora, testè. — Cieco, buio. | 26-27. Terra Latina, Italia. Non il solo Lazio, come molti intendono; perchè Guido crede parlare a un Lombardo. — Onde mis colpa ec., dalla quale io venni quaggiù con la colpa del reo consiglio da me dato a Bonifazio tutta intera, non punto menomata dalla sacrilega assoluzione ricevutane (vv. 101, 118). || 29. Ch' i' fui de' monti ec., perche io fui di Montefeltro, città tra Urbino e le sorgenti del Tevere; e perciò romagnuolo anch' io. — Di che, da cui. 31 Ingiuso, verso la sottostante bolgia. Dante | 31. Ingluso, verso la substante bolgia. Dante stava sporto d'in sul ponte a guardar giù (C. XXVI, 43). || 32. Mi tentò di cesta, col suo gomito mi toccò leggermente nel fianco. || 33. Latino, Italiano; non di que' Greci così schivi e sprezzanti (C. XXVI, 73). || 36. Mascosta. Entro la fiamma. || 37-39. Romagnatua ec., nel cuore dei romagnoli tiranni è, come sempre discordia e mal talento: ma come sempre, discordia e mal talento; ma come sempre, oiscordia e mai talento; ma guerra aperta non era in Romagna, quand'io dal mondo scesi quaggiù. || 41. L'aquila da Polenta, la famiglia de Polentani: l'arme de 'quali era un'aquila. — La si ceva, tien sotto sè Ravenna, la signoreggia. Alcuni testi, là si coea: ma si opporrebbe, se non altro, il verso seguente. | 42. Cervia. Città dominata allora, insiem con Ravenna, da Guido da Po-lenta, amico del Poeta. | 43-44. La terra ec. Quando Guido da Montefeltro era signore di Forli, papa Martino IV mandò contro lui un esercito composto in gran parte di Francesi. La città sostenne un lungo assedio (la lunga prova), finche per arte dello stesso conte Gui-do fu fatta orribile strage (sanguinoso mucchio) degli assedianti. § 45. Sotto le branche verdi, sotto il dominio degli Ordelassi, aventi per arme un leoncino d'oro, dal mezzo in giù listato di verde. Era allora signor di Forli Sinibaldo. | 46. Il mastin vecchie ec., i due Malatesta, padre e figlio, signori di Rimini. Verrucchio. Castello da' Riminesi donato al primo de' Malatesta; onde poi tutti s' ebbero il titolo.— Vogliono che il l'oeta chiami i due Malatesta mastini, perche fieri tiranni: ma l'aver egli di tutti gli altri signorotti di Romagna parlato sotto l'allegoria della loro arme, mi fa piuttosto sospettare che nell'arme de' Malatesta avesse allora più o mono luogo

Che fecer di Montagna il mal governo, Là, dove soglion, fan de' denti succhio. Le città di Lamone e di Santerno Conduce il lioncel dal nido bianco, Che muta parte dalla state al verno: E quella a cui il Savio bagna il fianco. Così com' ella si è tra 'l piano e'l monte, Tra tirannia si vive e stato franco. Ora chi se' ti prego che ne conte: Non esser duro più ch'altri sia stato, Se'l nome tuo nel mondo tegna fronte. Poscia che'l fuoco alquanto ebbe rugghiato Al modo suo, l'aguta punta mosse Di qua, di là, e poi diè cotal fiato: S' io credessi che mia risposta fosse A persona che mai tornasse al mondo, Questa fiamma staria senza più scosse : Ma perciocchè giammai di questo fondo Non tornò vivo alcun, s' i' odo il vero,65

Senza tema d'infamia ti rispondo.

il cane. Tanto più, che Dante a' cani è solito assomigliare i Ghibellini; a' Guelfi, quali erano i Malatesta, suol dare del lupo ll 47. Montagna. Nobilissimo uomo di Rimini, da Malatesta fatto crudelmente morire, come capo de Ghibellini riminesi. ¶ 48. Là, deve soglion, ne' soliti loro dominii. — Fan de' denti succhio, fanno dei loro denti trivello, lacerano e divorano i sudditi. | 49-50. Le città ec., Faenza posta presso il fiume Lamone, ed Imola presso il Santerno, sono rette da Mainardo l'agani, la cui arme è un leoncello azzurro in campo bianco. [ 51. Che muta parte ec. Gio. Villani, VII, 148: Ghibellino era di sua nazione e in sue opere, ma co' Fiorentini era Guelfo e nimico di tutt' i loro nemici. • È probabile che il Pagani per politica insiememente e per commodo passasse la state nel suo dominio in Romagna, il verno in quel di Toscana; e che a questo suo periodico mutamento di residenza e di fa-zione accenni il l'oeta «La Toscana (osservano, infatti, qui le Chios. Dant.) è volta verso la parti calde, la Romagna inverso le fredde e tramontane. | 52. E quella ec. Cesena, ba-gnata dal fiume Savio. | 55-54. Così com' el-la ec Come Cesena materialmente era parte in piano e parte su monte, così politicamente non era nè tutta libera nè tutta serva, trovavasi in quello stato di transito da libertà a servità, ch'è il peggiore di tutti. - Si è. Lezione proposta già dal Rossetti, ed ora accolta dal Tommaseo nella ristampa del suo Comento. Comunemente sie', troncamento inusitato di sieds. | 55. Ne conte, ci racconti, ci dica. | 56. Altri, tanti altri spiriti da me interrogati. | 57. Se'l nome tuo ec., così il nome tuo resista agli assalti del tempo, viva nel mondo. 58-59. Rugghisto Al modo suo. Cioè, fatto il solito rumor di quelle flamme quando si disponevano a parlare. [60. Diè cetal flato, mandò tal voce, così parlò. Virgilio: « Vocem dedit. » [65. Questa flamma ec. Ch' è quanto dire, ch' egli si tacerebbe. [66. Sensa toma d'infamia. Questo non prova che nessuno al mondo sapeva la colpa appostagli dal Poeta, siccome il Tommaséo dice; ma che di ciò Guido si lusingava. | 67. Cerdigliero, de' frati francesca-

I' fui uom d' arme, e poi fu' cordigliero, Credendomi, sì cinto, fare ammenda: E certo il creder mio veniva intero, 69 Se nonfosse il gran Prete, a cui mal prenda, Che mi rimise nelle prime colpe; E come e quare voglio che m' intenda. Mentre ch' io forma fui d' ossa e di polpe Che la madre mi diè, l'opere mie 75 Non furon leonine, ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie Io seppi tutte ; e sì menai lor arte, Ch' al fine della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte Di mia età, dove ciascun dovrebbe Calar le vele e raccoglier le sarte; Ciò che pria mi piaceva, allor m'increbbe, E pentuto e confesso mi rendei, Ahi miser lasso! e giovato sarebbe. Lo Principe de' nuovi Farisei

Avendo guerra presso a Laterano

ni: così detti dalla corda, onde si cingono. § 68. Sì cinto, con quel cordone a' fianchi, in Fare ammenda, espiare il mal quell' Ordine. fatto. | 69 Veniva intero, si sarebbe avvera-to. | 70. Fosse, fosse stato (lat. fuisset): come non di rado presso gli antichi. — Il gran Prete, Papa Bonifazio VIII. — Mal prenda, venga il malanno : maniera imprecativa. § 72 Quare, perche: latinismo popolare a quel tompo. — Che m' intenda, che tu oda da me. || 73-74. Hentre ch' io forma ec., mentre che questo mio spirito informò, animò le ossa e le polpe datemi da mia madre. Petrarca: « L' invisibil sua forma è in paradiso. • § 75. Non furea leonine ec., non furea mai d'uomo forte, ma sempre di fraudolento. Cicerone, De off., 1, 43: • Fraus vulpecula, vis leonis videtur. • § 77. Sì menai ler arte, le seppi così bene adoperatione de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del com re. | 78. Ch' al fine ec., che la fama della mia astuzia andò per tutto il mondo. — Uscie, usci (ved. nota 141 al G. II), si stese. Psal. X VIII, 4: «In omnem terram exivit sonus eorum.» [ 79-81. In quella parte Di mia ec., alla vecchiezza. — Calar le vele ec., ritrarsi dalle mondane tempeste. Conv., IV, 28: « Come il buon marinaro, come appropinqua al porto, cala le sue vele; così noi dovemo calare le vele delle nostre mondane operazioni, e tornare a Dio con tutto nostro intendimento e cuore. . Seneca: Incipiamus in senectute vela colligere. ■ § 85. Pentuto e confesso ec., pentitomi e confessa-tomi, mi rendetti frate. Di che Dante, nel Convito, lo avea lodato; ma, corsa dipoi la voce del mal consiglio da Guido dato a Bonifazio, in questo luogo ne lo punisce. — Mi rendel. Di rendersi assolutamente posto per farsi frate, non trovo altro esempio: ma l'uso a quei di frequentissimo delle locuzioni rendersi frete, monace, alla religione ec., e la chiarezza del contesto, permettono questa brevità. [] 85. Le principe ec. Bonifazio Papa. — Muevi Farisei. Così chiama i romani Prelati, de quali crede potersi dire quel medesimo che de Farisei disse Cristo: « Qualunque cosa a voi di-ranno, osservatela e fatela; ma non vogliate già operare secondo le opere loro. « Matth., XXIII, 3. | 85. Presso a Laterano, entro la

(E non con Saracin, nè con Giudei; Chè ciascun suo nemico era Cristiano, E nessuno era stato a vincer Acri, Nè mercatante in terra di Soldano); 90 Nè sommo uficio nè ordini sacri Guardò in sè, nè in me quel capestro Che solea far li suoi cinti più macri: Ma come Costantin chiese Silvestro Dentro Siratti a guarir della lebbre, 95 Così mi chiese questi per maestro A guarir della sua superba febbre: Domandommi consiglio, ed io tacetti, Perchè le sue parole parver ebbre. E poi mi disse: Tuo cor non sospetti: 100 Finor t'assolvo, e tu m'insegna fare Sì come Penestrino in terra getti. Lo ciel poss' io serrare e disserrare, Come tu sai ; però son duo le chiavi, Che 'l mio antecessor non ebbe care.105 Allor mi pinser gli argomenti gravi Là 've'l tacer mi fu avviso il peggio, E dissi : Padre, da che tu mi lavi Di quel peccato, ove mo cader deggio,

Lunga promessa con l'attender corto 110

Ti farà trionfar nell'alto seggio. stessa Roma co' Colonnesi, i quali abitavano presso a San Giovanni Laterano. | 89-90. nessuno era ec., e nessuno de nemici suoi, rinnegata la fede cristiana, era stato nel 1291 ad espugnare Acri in compagnia de Saraceni; ne aveva a Saraceni medesimi, per avidità di guadagno, fornite vettovaglie o armi. | 92-93. Quel capestro Che ec., quel cordone francescano, il qual soleva altra volta con le mortifica-zioni, ond'è simbolo, dimagrar color che se ne cingevano. — Capestro. Non in mala parte: come si può anche meglio vedere nel v. 87 del C. XI del Paradiso. | 94-95. Chiese Silve-stro ec., mandò a cercare san Silvestro papa nella caverna del monte Siratti o Soratte, ove la persecuzione lo avea costretto a nascondersi, perche lo guarisse della lebbra. Tradizione popolare. | 96. Maestro, medico. Il maestro allora, come oggi il dottore, intendevasi parti-colarmente il medico. Ved. Boccaccio, giorn. 8, nov 9. | 97. Della sua superba febbre, dell' odio mortale contro i Colonnesi, generato in lui dalla superbia. Febbri chiama Sant' Ambrogio tutte le sregolate passioni: « Febris nostra superbia est. febris nostra luxuria, etc. » [[ 99. Ebbre, da briaco, da uomo fuor di senno. || 101. Finor, fin\_da\_ora. || 102. Penestrino. | 101. Finor, fin da ora. | 102. Penestrino. Oggi Palestrina. Bonifazio aveva lungamente assediata questa terra de Colonnesi, allorche, visto vano ogni sforzo, si dispose ad averla per inganno. I 105. Il mie antecessor. Quel Celestino, « Che fece per viltade il gran rifiuto. » 1 106-107. Aller mi pinser ec., allera quegli argomenti, a' quali io non sapea che replicare, mi posero in tal condizione, che il non dare il chiesto consiglio mi parve maggior danno dell'anima mia, che il darlo. Del rec consiglio era egli già bell'e assoluto; della disubbedienza al capo della Chiesa non vedeva chi potesse proscioglierlo. — Il peggio, che stan carco, aggravano la propria coscienza.

Francesco venne poi, com' io fui morto, Per me; ma un de' neri Cherubini Gli disse: Nol portar; non mi far torto. Venir se ne dee giù tra miei meschini, 113 Perchè diede il consiglio frodolente, Dal quale in qua stato gli sono a' crini: Ch'assolver non si può chi non si pente, Nè pentere e volere insieme puossi, Per la contraddizion che nol consente. O me dolente! come mi riscossi, Quando mi prese, dicendomi : Forse Tu non pensavi ch' io loico fossi! A Minos mi portò: e quegli attorse Otto volte la coda al dosso duro, E, poichè per gran rabbia la si morse, Disse : Questi è de' rei del fuoco furo. 127 Perch'io là dove vedi son perduto,

E sì vestito andando mi rancuro. Quand' egli ebbe il suo dir così compiuto, La fiamma dolorando si partio, Torcendo e dibattendo il corno aguto. 132 Noi passamm' oltre, ed io e 'l Duca mio, Su per lo scoglio infino in su l'altr'arco Che copre'l fosso, in che si paga il fio A queichescommettendo acquistan carco.

fosse il mio peggio. Il 110-111. Lunga promes-sa ec. Ecco finalmente il tanto aspettato consiglio. Ma che a prometter molto e poco attendere e' ci sia da guadagnare, il veggono i ciechi: tutto sta, se l'animo e la fronte ti bastino. Onde a ragione questo consiglio, che nessuno storico appone a Guido, è tenuto per vano rumor di fama sparsosi a quel tempo. Fatto è che il Papa, fingendo aver perdonato e voler favorire i Colonna, trasseli a sè; poi fece spianare la temuta fortezza. | 112. Francesco venne ec., San Francesco, capo della mia religione, venne per prendermi seco. | 115. Meschini, servi: ved. nota 43 al C. IX. | 117. Stato gli sono a' crini, l'ho sempre tenut. pe' capelli, posseduto per mio. | 119. Pentere o volere, pentirsi del peccato e volerlo fare. § 121. El riscossi. Dall'inganno, in cui lo avea fatto riposare quella bugiarda assoluzio-ne del papa. | 123. Loico, logico, dotto in lo-gica; principal fondamento della quale è appunto il così detto principio di contradizione.
— Sopra il danno, la beffa: proprio del dia-volo, e de'suoi. Il 326. La st morse. Non irato di tale reità, come dice il Tommaseo; chè in un demonio avrebbe troppo del dabbene : ma perchè giudizio senza ombra di passione è trop-po nobil cosa, e se rara in terra, pensate in inferno. || 127. Del fuoce fure, destinati al fuoco ladro (lat. [wr), alle fiamme che furano agli occhi altrui gli spiriti. C. XXVI, 41: « Nessuna mostra il furto, Ed ogni siamma un peccatore invola. • | 128. Son perduto, sto dannato. | 129. Sì vestito, ravvolto in questa flamma. — Mi rancure. Varchi: « Rancure è verbo provenzale, e significa Attristarsi, Dolersi. » [ 135. Il fesso, la bolgia. — Si paga il fio, si da la debita pena. | 136. Scommettendo, disunendo gli animi per qualsiasi vincolo congiunti. - Acqui-

#### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Nella nona bolgia gli autori di religiose, civili o domestiche scissure sono puniti con orribili tagli, i quali ad ogni giro che i peccatori fanno della bolgia, si risaldano, per dar luogo a'nuovi. Parlano al Poeta commettitori di ciascuna delle dette tre spezie di discordie.

Chi poria mai pur con parole sciolte
Dicer del sangue e delle piaghe appieno,
Ch' i' ora vidi, per narrar più volte?
Ogni lingua per certo verria meno,
Per lo nostro sermone e per la mente, 5
C' hanno a tanto comprender poco seno.
Se s'adunasse ancor tutta la gente,
Che già in su la fortunata terra
Di Puglia fu del suo sangue dolente
Per li Romani, e per la lunga guerra
Che dell'anella fe sì alte spoglie,
Come Livio scrive, che non erra;
Con quella che sentio di colpi doglie,
Per contrastare a Roberto Guiscardo;

Per contrastare a Roberto Guiscardo; E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie A Ceperan, là dove fu bugiardo 16 Ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo Ove senz'arme vinse il vecchio Alardo; E qual forato suo membro, e qual mozzo

1. Pur con parole sciolte, anche in prosa (lat. sotuta oratione), nella quale è più facile dir quanto e come si vuole | 3. Ora. Nel giunger sopra la nona bolgia. - Per narrar più volte, anche rifacendosi più volte a descriver la medesima cosa. [] 5. Per lo nostro sermone, pel na-turale difetto dell'umano linguaggio. Perchè · molte cose (scriveva il Poota a Can Grande) vediamo mediante l'intelletto, alle quali mancano i segni vocali. . - E per la mente, e pel naturale difetto dell'umana memoria. [ 6. Poco seno, poca capacità. || 8. Fortunata, disgraziata (ved. Vocab.); o anche semplicemente fortunosa, sottoposta a molte vicende di fortuna. | 9-11. Fu del suo sangue dolente ec., si dolse del suo sangue sparso nelle tante guerre romane e specialmente nella seconda contro i Cartaginesi durata quindici anni; nella quale fu fatta dei Romani strage si grande, che delle sole anella levate a'cavalieri Annihale mandò a Cartagine tre moggia e mezzo. | 12. Che non erra, storico veritiero. Oggi è ammirato assai più che creduto | 13-14 Con quella che sentie ec., se tutta quella gente s'adunasse (v. 7) con quella che in varie battaglie fu ferita e malconcia dalle armi di Roberto Guiscardo. Questi, tra le altre imprese, debellò i Saraceni, cacciò di Sicilia e di Puglia Alessio imperatore greco, e costrinse Arrigo IV imperator romano a levarsi dall'assedio di Roma. || 15-18. E l'altra il cui ossame ec., e con (v. 13) quell'altra gente che peri nella bal-taglia di Ceprano tra Manfredi e Carlo di An-gio, e poi in quella di Tagliacozzo tra lo stesso Carlo e Corradino. - Dove fu bugiardo ec., dove la maggior parte de Baroni pugliesi mancò di fede a Manfredi, abbandonando il campo nel più forte della mischia. - Là da Tagliacozzo, presso il castello di Tagliacozzo. - Ove senz'arme ec , dove Alardo di Vallery col suo senno diè la vittoria a Carlo consigliandogli di tenere in riserva un terzo delle genti; con le quali poi basto mostrarsi a'nemici vincitori l Mostrasse, d'agguagliar sarebbe nulla 20 Il modo della nona bolgia sozzo. Già veggia, per mezzul perdere o lulla, Com'io vidi un, così non si pertugia, Rotto dal mento insin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia; 25 La corata pareva, e'l tristo sacco Che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco. Guardommi, e con le mans'aperse il petto, Dicendo: Or vedi come io mi dilacco: 30

Vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me sen va piangendo Alì Fesso nel volto dal mento al ciuffetto: E tutti gli altri, che tu vedi qui,

Seminator di scandalo e di scisma 3: Fur vivi, e però son fessi così (\*). Un diavolo è qua dietro che n'accisma Sì crudelmente, al taglio della spada

degli altri due terzi e sbandati al bottino, per metterli in fuga. Ma così il tradimento de l'ugliesi come l'accorgimento di Alardo, vecchie tradizioni accolte dal Malespini e ripetute da Gio Villani, non reggono all'odierna critica appoggiata ai documenti angioini del Grande Ar-chivio di Napoli. || 19-21. E qual forato ec., e se di tutta questa gente insieme adunata chi mostrasse un suo membro forato, chi mozzo; ciò non potrebbe punto agguagliare il deforme spettacolo presentato dalla nona bolgia. [ 22-24. Già veggia ec., già così non si apre una botte (veggia la chiama anche Matteo Villani, e vezzia dicesi tuttora a Bergamo) per la perdita del mezzo del suo fondo (mezzule) o di un dei due pezzi laterali di questo (antic. lulle, oggi lunette); come io vidi uno spaccato dal mento insino al sedere. -Si trulla, si spetezza. | 25 Minugia, budella. 26-27. Pareva, appariva, si vedea. -- Il triste sacco ec. L'intestino maggiore. - 28 E'attacco, mi affisso Simile a quel di Virgilio: «Obtutuque hæret defixus in uno. - Mi dilacco Dilaccare è propriamente levar le lacche, le cosce : qui figuratamente, squarciare, stracciare. || 32. Alì. Genero ed apostolo di Maometto; dopo la cui morte fe di molti cambiamenti al Corano, ed oggi è venerato come capo da una setta di maomettani. . Fa l'autore ch' egli vada fesso, ma meno di Maometto, perchè aoperò nelle sue predi-che men male di lui. Chios Dant | 35 Scandale. Qui ha senso di discordia, scompiglio. — Scisma. oce greca, significanto Scissura, Dissidio: ma si usa particolarmente in cose di religione. 🛭 36. Far vivi, furono mentre vissero. — E però son fessi così. La divisione delle costoro membra è convenientissima pena dell'aver essi già diviso gli animi uniti in una medesima fede, città o fa-miglia. = (\*) Autori di scissure religiose, civili, domestiche. = | 37. N'accisma, ci scinde, divide le nostre membra: da cisma, che gli antichi usarono per scisma, e propriamente si-gnifica Scissura, Divisione. || 38 39. Al taglio 64

Rimettendo ciascun di questa risma, Quando avem volta la dolente strada; Perocchè le ferite son richiuse Prima ch' altri dinanzi li rivada. Ma tu chi se' che in su lo scoglio muse, Forse per indugiar d'ire alla pena Ch' è giudicata in su le tue accuse? Nè morte il giunse ancor, nè colpa il mena, Rispose il mio Maestro, a tormentarlo, Ma, per dar lui esperienza piena, A me, che morto son, convien menarlo Per lo 'nferno quaggiù di giro in giro:50 E questo è ver così, com' io ti parlo. Più fur di cento che, quando l'udiro, S' arrestaron nel fosso a riguardarmi, Per maraviglia obliando il martiro. Or di' a Fra Dolcin dunque che s' armi, 55 Tu che forse vedrai il sole in breve, S' egli non vuol qui tosto seguitarmi, Sì di vivanda, che stretta di neve Non rechi la vittoria al Noarese, Ch' altrimenti acquistar non saria leve. Poichè l' un piè per girsene sospese, Maometto mi disse esta parola; Indi a partirsi in terra lo distese,

Un altro che forato avea la gola

della spada ec., tornando sempre a tagliar con una spada ciascuno di questa turba. -- Risma e quantità di fogli ; qui metaforic., di spiriti. [] 40. Quando avem ec. ogni volta che abbiam compito il giro della bolgia. [[ 42. Prima ch'al-tri ec., prima che alcun di noi ritorni a dover passare d' innanzi a quel demonio. [ 43. Muse, balocchi, stai come smemorato a guardare. Musare, secondo i filologi, viene da muso; ed è, dice la Crusca, metafora tratta forse dall'atto che fanno le bestie quando per malsania, stanchezza o altro, si stanno stupidamente col muso levato. | 45 Insule tue accuse. Cioè, secondo le colpe delle quali tu stesso (C. V, 7-8) hai do-vuto accusarti a Minosse. || 46. Il giunse, lo colse. || 48. Lul, a Ui. || 55. Or di'a Fra Dol-ein ec. E Maometto che parla a pro di un seminatore di scisma, par suo. Fra Dolcino, eremita novarese predicava « sè esser vero apostolo di Cristo, e che ogni cosa dovea essere in carità e comune, e símile le femine. • Gio. Villani, VIII, 84. Banditagli da papa Bonifazio la croce addosso, ei si ridusse con circa 3000 de' suoi seguaci ne' monti del Novarese, dove sostenne l'assedio de crociati un anno e più; ma finalmente, stretto dalla fame e dalle nevi, fu preso nel 1306, e insieme con Margherita sua compagna attanagliato per tutto Vercelli, e poi arsi ambedue vivi, e poi gettate le loro ceneri al vento. || 58-59. Sì di vivanda ec., si armi (v. 55) di vivanda, si provvegga di viveri in modo, che lo accerchiamento, il serramento delle nevi non lo astringa a dar di se vittoria ai crociati novaresi. | 60. Ch' altrimenti ec., la qual vittoria senza l'aiuto della fame e delle nevi, sarebbe a crociati difficile. [[66. Ma che, se non che: ved. nota 26 al C. IV. § 68-69. Innanzi agli altri, prima degli altri.

E non avea ma che un' orecchia sola, Restato a riguardar per maraviglia Congli altri, innanzi agli altri apri la canna, Ch' era di fuor d' ogni parte vermiglia; E disse: O tu, cui colpa non condanna, 70 E cui già vidi su in terra latina, Se troppa simiglianza non m' inganna, Rimembriti di Pier da Medicina, Se mai torni a veder lo dolce piano, Che da Vercelli a Marcabò dichina. E fa' saper a' duo miglior di Fano, A messer Guido ed anche ad Angiolello, Che, se l'antiveder qui non è vano, Gittati saran fuor di lor vasello E mazzerati presso alla Cattolica, 80 Per tradimento d' un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica Non vide mai sì gran fallo Nettuno, Non da pirati, non da gente Argolica. Quel traditor che vede pur con l'uno, 85 E tien la terra, che tal è qui meco Vorrebbe di vedere esser digiuno, Farà venirli a parlamento seco;

Poi farà sì, ch' al vento di Focara

Non farà lor mestier voto nè preco.

E tronco il naso infin sotto le ciglia,

tutta insangninata di fuori. | 71. Iu terra latina, in Italia. | 75. Pier da Medicina. Piero de Cattani da Medicina, terra in su quel di Bologna, seminò discordie tra suoi concittadini e tra Guido da Polenta e Malatestino da Rimini. § 74-75. Lo dolos piano, ec., la bella pia-nura di Lombardia, che dal distretto di Ver-celli per ispazio di duecento e più miglia si abbassa fino alle vicinanze di Ravenna. cabò. Castello oggi distrutto. | 76. A' due miglior di Fano. Guido del Cassero ed Angiolello da Cagnano, onoratissimi gentiluomini di Fano, lusingati da Malatestino tiranno di Rimini a venire a parlamento con lui alla Cattolica, terra sull'Adriatico tra Rimini e Pesaro, furono durante il viaggio annegati da' marinari. | 79. Vasello, vascello. § 80. Maszerati. « Mazzerare è gittar l'uomo in mare in un sacco legato con una pietra grande; o legato le mani e i piedi e uno grande sasso al collo. » Buti. E fu detto da mazzera, ch'è il nome propriamente dato a quelle pietre che si attaccano alla tonnara. § 82. Tra l'isola ec. Cioè, in tutto il Mediterraneo, di cui Cipro è l'isola più orientale, Maiorca la più a occidente. | 84 Non da pirati. Sottint. commettere. — Da gente Argolica I Greci erano allora i più arditi infestatori del Mediterraneo. | 85. Quel traditor ec. Malatestino, cieco d'un occhio — Pur, solo. | 86-87. La terra, che tal è ec., Rimini, la qual città uno spirito compagno mio di pena vorrebbe non aver mai veduta. Alhude a Curione, il quale presso Rimini commise il peccato, di cui si dirà poco dopo (v. 97). - Digiuno Ariosto: Vorrebbe dell'impresa esser digiuno. • || 89-90. Farà si, ch'al vente ec., farà ch'essi non avran bisogno di voti o preci a Dio, che gli scampi dal vento di Focara; perciocche saranno anne-La canna ec., la canna della gola, ch' era gati innanzi che vi giungano. - Focara Monte

Ed io a lui : Dimostrami e dichiara, 92 Se vuoi ch'io porti su di te novella, Chi è colui dalla veduta amara. Allor pose la mano alla mascella D'un suo compagno, e la bocca gli aperse Gridando: Questi è desso, e non favella. Questi, scacciato, il dubitar sommerse 97 In Cesare, affermando che il fornito Sempre con danno l'attender sofferse. O quanto mi pareva sbigottito, Con la lingua tagliata nella strozza, Curio, ch' a dicer fu così ardito! 102 Ed un ch'avea l'una el'altra man mozza, Levando i moncherin per l'aura fosca, Si che 'l sangue facea la faccia sozza. Gridò: Ricordera'ti anche del Mosca, Che dissi, lasso! Capo ha cosa fatta: 107 Che fu il mal seme per la gente tosca. Ed io v'aggiunsi: E morte di tua schiatta. Perch'egli, accumulando duol con duolo, Sen gio come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, E vidi cosa ch' io avrei paura,

della Cattolica, dal quale soffiano venti bur-rascosi. § 95. Colui dalla veduta amara, colui del quale dicesti (v. 87) che gli è amaro l'aver veduto Rimini. § 96. Il non favella. Perchè aveva « la lingua tagliata nella strozza » (v. 101). 97-99. Quosti, scacciato ec., costui, esule da Roma, pose termine al dubitar di Cesare, alla perplessità nella quale egli era, se obbedire al Senato deponendo il comando, o, varcato il Ru-bicone, portar le armi contro la patria; affer-mandogli che colui il quale ha tutto in punto, cui nulla manca per condurre a fine un im-presa, sempre ebbe danno dal ritardarla. Lu-cano, Phars. I, 281, fa dire a Curione: « Tolle moras; nocuit semper differre paratis. . [ 102. Curio, Curione: come già Ptato, sermo, ec. — Ch'a dicer ec., egli che pure in vita ebbe lingua si audace. Lucano: « Audax venali comitatur Curio lingua. . | 104. I moncherin, le braccia monche di mani. - Aura, aria | 105. Il sangue. Che gli grondava dai moncherini di fresco tagliati. § 106-108. Del Mosca. Gli Amidei adu-nati a deliberar la vendetta del torto fatto loro dal Buondelmonti col romper fede a una Amidei per isposare una Donati, proponevano di batterlo o di ferirlo. Ma Mosca de Lamberti, esortandoli ad ammazzarlo a dirittura, disse che cosa fatta capo ha, cioè che, fatto che fosse, cosl sarebbe aggiustato il più, come il meno. Da questo consiglio eseguito la mattina di Pasqua del 1215, ebbero origine le parti guelfa e ghibellina in Firenze ed infiniti mali a tutta Toscana. || 109. Morte di tua schiatta. Sottint., 🖊 quel tuo reo consiglio. • I Lamberti, uomini e femmine, ne hanno sofferta pena chi di morte, chi di esilio, e chi di distruzione de' beni. . Ottimo. | 110. Duol con duolo, il dolor delle pene infernali con quello della distruzione del suo casato. | 113 114. Avrei paura ec., temerei di esser tenuto bugiardo narrandola così io solo, senz'alcuna pruova di testimonianza altrui. ¶ 416-117. La buona compagnia ec., quella buona compagna che, forte della propria inno- I guita è la comune dei codici e delle stampe,

114 Senza più prova, di contarla solo; Se non che conscienzia m'assicura, La buona compagnia che l'uom francheggia Sotto l'usbergo del sentirsi pura. lo vidi certo, ed ancor par ch' io 'l veggia, Un busto senza capo andar, si come Andavan gli altri della trista greggia.120 E'I capo tronco tenea per le chiome Pesol con mano a guisa di lanterna, E quel mirava noi, e diceva: O me! Di sè faceva a sè stesso lucerna, Ed eran due in uno, ed uno in due: 125 Com' esser può, Quei sa che sì governa. Quando diritto appiè del ponte fue, Levò il braccio alto con tutta la testa Per appressarne le parole sue, Che furo : Or vedi la pena molesta Tu che, spirando, vai veggendo i morti: Vedi s'alcuna è grande come questa. E perchè tu di me novella porti,

Sappi ch'i'son Bertram dal Bornio, quelli Che diedi al re Giovanni i ma' conforti. 185

cenza, rende l'uom franco, Orazio, Epist. I: · Hic murus aheneus esto Nil conscire sibi. · 119-120. Andar, sì come ec., camminar con la sicurezza medesima di quelli che avevan la testa sul busto. || 122. Pesci, pendolo, pendente. || 123. Quel. Il capo. — O me, ohimė: modo di rimare solito a' classici, del quale abbiamo già detto. || 124. Di sè faceva ec. Degli occhi del suo capo, ch' egli portava in mano, valevasi come di lucerna e guida a' passi del suo tronco. | 125. Due in uno, ed uno in due, due divisi corpi viventi una sola e medesima vita. Abbiamo già visto che le Ombre dante-sche son corpi, sebbene tenuissimi. || 126. Cem'esser può ec., come ciò possa essere, sallo Iddio che lo fa. ¶ 127. Diritte appiè del pente, direttamente, appunto appiè del ponte, ani quale noi stavamo. § 128. Tatta. Ripieno: Bocc., IV, 3: a Il ronzino con tutta la sella. § 129. Sue. Della testa. | 131. Spirando, respirando: epperò, essendo ancor vivo. Vedi nota 88 al C. XXII. | 132. Vedi s'alcuna ec. Geremia, I, 12: • Attendite et videte si est dolor sicut dolor meus. » || 154. Bertram dal Bornio. Vi-sconte di Altaforte in Guascogna; trovatore (a giudizio dello stesso Dante, Vulg. Eloq.) ec-cellente, e guerriero famoso. Vecmente del pari nell'odio e nell'amore, fu accanito eccitator di discordie e ribellioni nella famiglia di Errico Il d'Inghilterra, alla cui corona apparteneva in quel tempo la Guascogna. — Quelli, quegli: e così elli per egli. || 135. Al re Gievanni, a Giovanni detto Senzaterra: un dei figliuoli di Errico II, coronato re dell'Irlanda all' età di undici anni. - I ma' conforti, i mali eccitamenti a ribellarsi a suo padre. Mossi dall'aver Bertrando particolarmente eccitato alla guerra Errico il Giovane, fratello del Senzaterra, alcuni leggono al re giovane diedi. Ma o che Dante confondesse (come il Villani pure, e l'Ottimo) Errico con Giovanni, o che gli eccitamenti a Giovanni gli sembrassero più rei, fatto è che la lezione da noi seIo feci 'l padre e 'l figlio in sè ribelli: 136 Achitofel non fe più d'Absalone E di David co' malvagi pungelli. Perch' io partii così giunte persone,

Anche il Tommasèo : « Col più de' codici scrivo Giovanni, che fa il verso migliore. Mori ribelle anche questi. » [ 436. In sè ribelli, l' uno avversario, inimico dell'altro. Petrarca: «Rubella di merce. . | 137-138. Non fe più d'Absalono ec., non pose maggior discordia tra Assa-

Partito porto il mio cerebro, lasso! 140 Dal suo principio, ch'è'n questo troncone: Così s' osserva in me lo contrappasso.

co' pungoli delle sue malvage instigazioni. 139. Partii, divisi di animi. — Giunte, da natura congiunte. Il 140. Il mie cerebre. Con tutto il resto del capo. Il 141. Dal sue prin-cipie cc., dalla midolla spinale. Aristotile, con Galeno, Prassagora ed altri, considerò il cervello come un' appendice della midolla spinale. § 142. Le contrappasse, la legge del taglione: da contra pati, ch'è Patire secondo che s'è fatto. Matth., VII, 2: « In qua mensura mensi lonne e suo padre, che io tra que' due. Achi-tofel confortò il giovane a violar le donne da costre patt, ch' è Patire del padre, e a combatterlo: poi, vedutolo vinto, fatto. Matth., VII, 2: « In s' impiccò. Reg. II, 16. — Ce' malvagi pungelli, | fueritis, remetietur vobis. »

#### CANTO VENTESIMONONO.

Nella nona bolgia sono puniti i falsatori d'ogni genere con diverse orribili malattie. Si tratta in questo Canto di coloro che falsarono i metalli; i quali giacciono straziati da fierissima scabbia. Parlano a Dante Griffolino d'Aresso e l'antico suo condiscepolo Capocchio.

La molta gente e le diverse piaghe Avean le luci mie sì inebriate, Che dello stare a pianger eran vaghe. Ma Virgilio mi disse: Che pur guate?

Perchè la vista tua pur si soffolge Laggiù tra l'ombre triste smozzicate? Tu non hai fatto sì all'altre bolge.

Pensa, se tu annoverar le credi, Che miglia ventiduo la valle volge. E già la luna è sotto i nostri piedi:

Lo tempo è poco omai che n' è concesso, Ed altro è da veder che tu non vedi. Se tu avessi, rispos' io appresso,

Atteso alla cagion perch'io guardava, Forse m' avresti ancor lo star dimesso. Parte sen gía, ed io retro gli andava,

2. Inebriate, pregne di lagrime. Ariosto, XVIII, 117: « Di veneno Avea le luci inebria-te. » § 3. Eran vaghe. Anche il pianto ha le sue dolcezze. | 4. Che pur guate? che cosa ancor guardi si attentamente? | 5. Si soffolge, si ferma, quasi s'appoggia: dal lat. suf-fulcire. | 8. Se tu annoverar le credi, se tu credi potere ad una ad una osservare tutte queste ombre (v. 6). | 9. Volge, gira, ha di circuito. | 40. E gla la luna ec. Ne plenilunii, la luna a sera è sull' orizzonte, a mezzanotte nello zenit, il mezzodi seguente al nadir, cioè per l'appunto sotto i piedi di chi a mezzanotte l'ebbe sul capo. Ricordando adunque che la notte innanzi era stato plenilunio (C. XX, 127), e tenendo conto del ritardo che la luna dopo il suo pieno mette ogni giorno a tornare, si ha ch'era circa un'ora dopo il tornare, 31 Ha Cit dia with a supposition of Italia. | 41. Le tempo è poce omai ec. La sera dovean partirsi d'inferno (C. XXXIV, 68). || 15. Le star dimesso, perdonato (lat. dimissum) l'indugiare. || 14-17. Parte sen gla ec., il inio conduttore intanto (antic. parte) se n'andava, ed io lo seguiva

Lo Duca, già facendo la risposta E soggiugnendo : Dentro a quella cava, Dov' io teneva gli occhi sì a posta,

Credoche un spirto del mio sangue pianga La colpa che laggiù cotanto costa. Allor disse 'l Maestro : Non si franga

Lo tuo pensier da qui 'nnanzi sovr'ello: Attendi ad altro, ed ei là si rimanga; Ch' io vidi lui a piè del ponticello

Mostrarti, e minacciar forte col dito, 26 Ed udi'l nomar Geri del Bello.

Tu eri allor sì del tutto impedito Sovra colui che già tenne Altaforte Che non guardasti in là, sì fu partito.80 O Duca mio, la violenta morte

Che non gli è vendicata ancor, diss'io,

rispondendogli. Costruzione difettosa. | 18. Cara, fossa, bolgia. || 19. Bi a posta, così ap-postati, tanto fissi. || 20. Del mio sangue, con-sanguineo mio. || 21. La colpa. Del seminar discordie. || 22. 25. Non si franga... soyr'elle, non s'impietosisca a riguardo di lui. • Frangi misericordia, » disse Cicerone; e nel secondo li-bro de Re, XI. 25: « Non te frangat ista res.» ¶ 26. Mostrarti. Agli altri spiriti. | 27. Ed udi'l nomar, e l'udii dai compagni nomi-nare. — Geri del Bello. Geri fu figlio di Bello di Alighiero I; epperò zio cugino di Dante ch'era figlio di Alighiero II di Bellincione di Alighiero 1. | 28. Del tutto impedito, tutto attento. § 29. Colui che ec., Bertram dal Bornio, signore di Altaforte. § 30. In là, altro che lui. — Sì fu partito, sinchè esso Bertrando se ne fu andato. § 31. Lá violenta morte. Geri del Bello, uomo di mala vita, fu morto a tradimento da un de' Sacchetti ; nè alcuno degli Alighieri ne avea peranco presa vendetta. Ma narra il Landino che trent'anni dopo fu vendicato da un figliuolo di messer Cione Alighieri, il quale uccise uno dei Sacchetti in sull'uscio della Per alcun che dell'onta sia consorte, 38
Fèce lui disdegnoso; onde sen gio
Senza parlarmi, sì com' io stimo:
Ed in ciò m' ha el fatto a sè più pio.
Così parlammo insino al luogo primo 37
Che dello scoglio l'altra valle mostra,
Se più lume vi fosse, tutto ad imo.
Quando noi fummo in su l'ultima chiostra
Di Malebolge, sì che i suoi conversi
Potean parere alla veduta nostra, 42
Lamenti saettaron me diversi,
Che di pietà ferrati avean gli strali:
Ond' io gli orecchi con le man copersi.

Qual dolor fora, se degli spedali 46 Di Valdichiana tra 1 luglio e 1 settem-E di Maremmae di Sardigna i mali (bre, Fossero in una fossa tutti insembre;

Tal era quivi, e tal puzzo n' usciva 50 Qual suole uscir delle marcite membre. Noi discendemmo in su l'ultima riva

propria casa. | 55. Per, da. - Che dell' onta sia consorte, che, come parente, sia partecipe dell'ingiuria. [35. Io. Dissillabo; come spesso ne' poeti antichi. || 36. Ed in ciò m' ha ec. Dante trovava regolare nel suo parente il de-siderio della vendetta; ne Virgilio, cioè la ragione, gliene fa rimprovero alcuno. Quelli che se ne scandalizzano, quegli altri che cavillano per discolparnelo, non si ricordan dei tempi. La vendetta privata, fino a che non potè sottentrarle la pubblica, fu un diritto legale; ed anche gran tempo dipoi rimase un dovere di onore. Ser Brunetto, maestro di Dante, nel cap. 18 del suo Tesoretto: Lenta, o ratta, Sia la vendetta fatta. . Altrettanto reo, ma ben più ridicolo sembrera a' posteri il nostro duel-lo. || 37-39. Insino al luogo primo ec., insino a quel luogo, che primo lascerebbe veder dallo scoglio tuttaquanta la decima bolgia, se più luce vi fosse. - Mostra, mostrerebbe. -- Tutto ad imo, totalmente insino al fondo. | 40. Chiestra, bolgia. || 41. I suoi conversi. Chiama conversi dell'ultima chiostra gli abitatori della decima bolgia, per ironia; essendo le infernali bolge tutt' altro che chiostri abitati da devoti fraticelli. Onde si vede questa menzione del chiostro, non che essere a biasimo, tornare anzi in lode. Che che pensasse de'frati del suo tempo, Dante circa gli Ordini loro non aveva certo le idee del tempo nostro; egli, che lo stesso Paradiso non dubita chiamare « il chiostro Nel quale è Cristo abate. » Purg. XXVI, 128. || 42. Parere, apparire, mostrarsi. || 45. Lamenti ec., diversi lamenti mi ferirono l'orecchio. | 44. Che di pietà ec., che trafiggevano il mio cuore di pietà, quasi altrettanti strali ferrati. Metafora espressiva, ma dura. Il Petrarca, secondo il suo solito, la ingentili: «Una saetta di pietade ha presa, E quinci e quin-di 'l cor punge ed assale. | | 46-49. Qual dolor fora ec., quale e quanto sarebbe il lamento, se tutti gl'infermi nel forte della state raccettati negli spedali di Valdichiana, di Maremma e della Sardegna, fossero posti insieme in una sola fossa; tale éc. — Dolor. Duoto per lamento. 1. causa per l'effetto, usò anche nel C. VIII, 63.

Del lungo scoglio, pur da man sinistra; Ed allor fu la mia vista più viva 55 Giù vêr lo fondo, dove la ministra Dell' alto Sire, infallibil giustizia, Punisce i falsator che qui registra. Non credo ch'a veder maggior tristizia Fosse in Egina il popol tutto infermo, Quando fu l' aer si pien di malizia, Che gli animali, infin al picciol vermo, Cascaron tutti, e poi le genti antiche, Secondo che i poeti hanno per fermo, Si ristorar di seme di formiche; Ch'era a veder per quella oscura valle 65 Languir gli spirti per diverse biche ('). Qual sovra 'l ventre, e qual sovra le spalle L'un dell'altro giacea, e qual carpone Si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam senza sermone, Guardando ed ascoltando gli ammalati,

Valdichiana. Paese di Toscana immalsanito allora dall' acque della Chiana; oggi bonificato. - Maremma. Tratto di paese tuttora insalubre tra Pisa e Siena. — Sardigna. Cosi famosa per mal'aria, che 'l più tristo luogo dello spedale di Santa Maria Nuova di Firenze fu detto la Sardigna. — Insembre per insieme usarono gli antichi anche in prosa. [ 52-53. In sa l'ultima riva ec., sull'ultima delle ripe, sul decimo degli argini, attraverso i quali si prolunga dalla cerchia esterna di Malebolge fino al pozzo centrale ciascuno de' tanti scogli che fanno da ponti. - Pur da man sinistra, sempre alla nostra sinistra, come ogni volta che dallo scoglio scendemmo sull'argine. || 54. Più viva, più attiva, più chiara, per la maggior vicinanza. C. XXIV, 70: • Gli occhi vivi Non potean ire al fondo. . | 57. I falsator, coloro che a danno del prossimo falsificano i metalli o le monete, le persone, i fatti. — Che qui registra, de' quali essa divina giustizia in questo mondo, ove ora io scrivo, prende nota. La Chiesa: Liber scriptus proferetur, Unde mundus iudicetur. » [ 58-59. Ch' a veder maggior tristisia Fosse, che più tristo, più doloroso fosse a vedere. - Egina. Isoletta presso il Peloponneso, nella quale sotto il regno di Eaco fu pestilenza si grande, che distrusse tutti gli uomini e le bestie. [] 60. Malizia, malignità, corruzio-ne. [] 63-64. Secondo che i poeti ec. I poeti (a' quali si sa che non è da credere a punto) danno per fatto, che Giove a' prieghi di Eaco trasformasse le formiche della spopolata Egina in uomini, da tale origine detti Mirmidoni. Ovid., Met., VII. — Si ristorâr, si rifecero. § 65. Ch' era, di quello che era. Corrisponde a maggior tristizza del v. 58. § 66. Biche Bica handidi di scuri di srance presimilia è mucchio di covoni di grano; e, per similitu-dine, mucchio qualunque. = (\*) Falsatori di metalli. = | 67 Qual sovra'l ventre ec. Finge che gli alchimisti nell'altro mondo sieno puniti con mali simiglianti a quelli che con le ree loro arti si procacciarono in questo. Per l'uso del mercurio ed altre materie ad essi poco note. erano soggetti a malattie diverse, e segnatamente alle paralisie. | 68. Carpone. Perche privo dell'uso dei piedi. | 69. Si trasmutava.

Che non potean levar le lor persone. 72 Io vidi due sedere a sè poggiati Come a scaldar s'appoggia tegghia a teg-Dal capo a' piè di schianze maculati: E non vidi giammai menare stregghia Da ragazzo aspettato da signorso, Nè da colui che mal volentier vegghia; Come ciascun menava spesso il morso Dell'unghie sovra sè per la gran rabbia Del pizzicor, che non ha più soccorso ; E sì traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie O d'altro pesce che più larghe l'abbia. O tu che colle dita ti dismaglie, Cominciò 'l Duca mio ad un di loro, E che fai d'esse talvolta tanaglie, Dimmi s'alcun Latino è tra costoro Che son quinc' entro, se l'unghia ti basti Eternamente a cotesto lavoro.

Latin sem noi, che tu vedi sì guasti Qui ambedue, rispose l' un piangendo: Ma tu chi se', che di noi dimandasti? E 'l Duca disse: I' son un che discendo 94 Con questo vivo giù di balzo in balzo,

cambiava luogo, moveva. [173-74. A sè pog-giati ec., appoggiati schiena a schiena, come l'una tegghia si appoggia in sull'altra per ri-scaldare o rosolar le vivande di mezzo. Vero è, che nelle tegghie l'appoggio è orizzontale, in queste ombre sedenti è più o meno verticale: ma nelle similitudini non è da cercar sempre l' appunto. | 75. Schianze, croste di piaghe. 🛮 77. Ragazzo, famiglio, mozzo di stalla. — Signorso, signor suo. Varchi, Ercol. « Dicesi fralelmo, sirocchiama, mogliema, fralello, figliuolto, sirocchiata, signorto, signorso e zieso.» E cosi presso a poco anche i Napoletani, ma nelle sole prima e seconda persona. — Altri leggono, dal signorso; ma bene avverte il Fanfani che il proprio uso di questi nomi così composti è senz' articolo. || 78. Nè da colui ec., ne da ragazzo che abbia fretta di andarsene a dormire. 79-80. Il morso Dell' unghie, le unghie laceranti la carne come denti. | 81. Che non ha più soccorso, che non ha altro sollievo che questo. Virgilio in fatti, per allettare un di questi dannati, glielo augura eterno (vv. 89-90). | 82-83. E sì traevan ec., e le unghie traevan giù le scabbiose croste a quel modo medesimo, che il coltello trae le squame del pesce detto scar-dova. Leggo si con l'accento, diversamente da tutti, perchè mi sembra lezione per ogni ri-spetto preferibile, ed è sostenuta dalla chiosa del Buti: « Così l'unghie facean cadere le grosse croste della lebbra, come lo coltello ec.» Già si sa, che gli accenti ne' manoscritti antichi sono a discrezion del lettore. | 85. Ti dismaglie, smagli, stracci il tessuto della tua pelle. | 87. Fai.... tanaglie. Strappando anche la carne. | 88. Latino, italiano. | 89. 80 l'un-ghia ti basti, così l'unghia ti duri. || 97. Si ruppe lo comun rincalso, cessò il reciproco rincalzarsi, puntellarsi di questi due. || 98. Tremando. Spaventavali il pensiero di esser riconosciuti in tanto e sconcia e fastidiosa pena » (vv. 107-108). fi 99. Di rimbalzo. Le pa- mente prendevasi in mala parte: e così fa

E di mostrar l'Inferno a lui intendo. 🤒 Allor si ruppe lo comun rincalzo; E tremando ciascuno a me si volse Con altri che l'udiron di rimbalzo. Lo buon Maestro a me tutto s' accolse, 100 Dicendo: Di' a lor ciò che tu vuoli; Ed io incominciai, poscia ch' ei volse: Se la vostra memoria non s'imboli Nel primo mondo dall' umane menti, Ma se ella viva sotto molti soli, Ditemi chi voi siete e di che genti; La vostra sconcia e fastidiosa pena Di palesarvi a me non vi spaventi. I' fui d'Arezzo, ed Albero da Siena, Rispose l' un, mi fe mettere al fuoco; Ma quel, per ch'io mori', qui non mi mena. Ver è ch'io dissi a lui, parlando a giuoco: I' mi saprei levar per l'aere a volo: E quei ch' avea vaghezza e senno poco, Volle ch' io gli mostrassi l'arte, e solo 115 Perch' i' nol feci Dedalo, mi fece Ardere a tal che l'avea per figliuolo. Ma nell' ultima bolgia delle diece Me per alchimia che nel mondo usai,

role dirette ai due spiriti eran come rimbalzate a' vicini. | 100. 8' accolse, s'accosto, si strin-se. | 101. Vuell, vuol. Anche in prosa, il No-vellino, IV: « Che vuoli tu ch'io ti doni? » [] 102. Ch' el volse, che Virgilio volle, me l'or-dinò. [] 103-104. Se la vostra memoria ec., così la vostra memoria non s' involi, non si cancelli dalle umane menti nel mondo da voi abitato prima che questo de' morti. E se alcuno credesse l'esca della fama poco adatta a chi non poteva aspettarsela che pessima, mostrerebbe di « conoscere poco (come ad altro proposito scriveva il Machiavelli) l'ambizione degli uomini e il desiderio ch' egli hanno di perpetuare il nome loro; ne si ricorderebbe che molti, non avendo avuta occasione di acquistarsi fama con qualche opra lodevole, con cose vituperose si sono ingegnati acquistarla.» || 105. Sotte molti solt, per molti anni. || 106. Di che genti, di quai popoli, di quali tra le italiane città. Nel v. 122: « Gente... sanese. » || 109-110. I' fui d' Areszo ec. Dicesi che costui fosse un certo Griffolino alchimista, che vantandosi di saper arte di volare, promise insegnarla a un tale Albero o, secondo altri testi, Alberto senese: il quale, accortosi di essere ingannato, lo accusò di negromanzia al Vescovo di Siena, per cui sentenza fu bruciato vivo. || 111. Ma quel, per ch' io ec., ma la causa della mia dannazione fu altra che quella della mia condanna al fuoco. | 112. A lui, ad Albero. — A giucco, da scherzo. || 114. Vaghesza di cose nuovo. || 115. L'arte di volare. || 116. Nol feet Dedalo, nol feci volare come Dedalo, che con ali artefatte fuggi dal laberinto di Creta. || 117. A tal che l'avea ec., dal Vescovo di Siena, il qual tenevasi esso Albero in luogo di figliuolo. | 119. Per alchimia. Alchimia è propriamente l'arte del raffinare, mescolare ed alterare i metalli; onde si vede ch'eravi ancho un'alchimia lecita e buona. Ma più comune-

Dannò Minos, a cui fallir non lece. Ed io dissi al Poeta: Or fu giammai Gente sì vana come la sanese? Certo non la francesca sì d'assai. Onde l'altro lebbroso che m'intese, Rispose al detto mio: Tranne lo Stricca. Che seppe far le temperate spese; E Niccolò, che la costuma ricca Del garofano prima discoperse Nell'orto, dove tal seme s'appicca; 129

Dante qui ed appresso. | 120. A cui fallir non lece, il quale non può nelle sue sentenze in-gannarsi come il Vescovo che mi fece imme-ritamente morire. Il 425. Bon la francesca sì d'assai, non è sì leggiera di gran lunga, a gran pezza, la stessa nazione francese. Co' Francesi, bisogna dire, ci conosciamo da un pezzo. Il 124. L'altro lebbroso. Capocchio, al-chimista anch'esso (v. 436). Il 123-126. Tranne lo Stricca ec. Ironicamente; perchè lo Stricca, altro Sanese, fu grande scialacquatore del suo. fl 427-199. E Biccolò, che ec. Chi dice che fu de' Salimbeni, e chi de' Bonsignori da Siena. Si studiò di dare nuovi e squisiti sapori alle vivande; introducendo, tra l'altro, la dispendiosa usanza (costuma ricca) di arrostire i fa-in Siena. Bisticcia il beffardo dannato tra garofano aròmato e il fiore. - Dove tal seme s'appicca. «Dove tali costumi s'appiccano bene, per gola e ghiottornia. » Ottimo. || 130-131. La brigata ec. Parecchi ricchi giovani sanesi, venduta ogni lor cosa, posero in mezzo dugento-mila ducati, e sotto nome di Brigata godereccia ad imitarla, ch' è ufficio d'artista.

120 | E tranne la brigata, in che disperse Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda, E l'Abbagliato il suo senno proferse. Ma perchè sappi chi sì ti seconda Contra i Sanesi, aguzza ver me l'occhio Sì che la faccia mia ben ti risponda: Si vedrai ch' io son l'ombra di Capocchio, Che falsai li metalli con alchimia; E ten dee ricordar, se ben t'adocchio, Com' i' fui di natura buona scimia.

in pochi mesi li sciuparono. — In che disperse ec., nella quale Caccia d'Asciano, un dei giovani della brigata, consumò quanto egli possedeva di viene e di boschi (e la grass fronde). 132. L'Abbagliato. Altro giovine di detta brigata «ma povero,» dice l'Anonimo ; e Iacopo della Lana lo chiama « saputa persona. » Onde si congettura ch' e' fosse ammesso per la sola piacevolezza dell' ingegno e de' modi, e che a questo accennino le parole il suo senno proferse. Il 133-434. Chi sì ti soconda ec., chi così bene si accorda teco in biasimare la vanità de' Sanesi. || 135 Ti risponda. Quasi interrogato dall' occhio aguzzato di Dante. || 136. Capocchie. Senese, secondo alcuni; secondo altri, fiorenti-no. Studio (dice il Vellutello) filosofia naturale con Dante, mediante la quale si diede poi a trovar la vera alchimia, ma non riuscendogli, si esercitò nella sofistica, e sottilissimamente falsificò i metalli. Fu arso vivo in Siena. | 138. Se ben t'adocchio, se non m'inganna l'occhio, il quale mi dice che tu sei l'Alighieri. || 139. Buona seimia. Buono a con-

## CANTO TRENTESIMO.

Sono le rimanenti specie di falsatori punite con altre malattie: falsificatori delle persone, con rabbia; delle monete, con idropisia; de'fatti, con acutissima febbre. Rissa di due dannati.

Nel tempo che Giunone era crucciata Per Semelè contra'l sangue tebano, Come mostrò già una ed altra fiata, Atamante divenne tanto insano, Che veggendo la moglie co' duo figli Andar carcata da ciascuna mano, Gridò: Tendiam le reti, sì ch' io pigli La lionessa e i lioncini al varco:

2. Per Semelè. Semele, figliuola di Cadmo fondator di Tebe, fu amata da Giove, che di lei generò Bacco. L'odio della gelosa Giunone perseguitò per diversi modi tutta la regale stirpe tebana. Ovidio, Metam., III. [ 3. Una ed altra flata, più volte con le sue vendette. [ 4-8. Atamante divenne ec. Atamante, re di Tebe, fu da Giunone accecato di tanto furiosa pazzia, che incontrando nella reggia luo sua moglie con in braccio i suoi due figlioletti Learco e Molicerta, la credette una leonessa con due leoncelli, e gridò: Tendiam le reti ec. Ovidio,

E poi distese i dispietati artigli, Prendendo l' un ch' avea nome Learco, 10 E rotollo, e percosselo ad un sasso; E quella s' annegò con l' altro incarco. E quando la fortuna volse in basso L'altezza de' Troian che tutto ardiva, Si che insieme col regno il re fu casso; Ecuba trista misera e cattiva,

Metam., IV: . Media furibundus in aula Clamat : Io, comites! his retia pandite silvis : Hic modo cum gemina visa est mihi prole lezena.. - Mano per braccio; la parte pel tutto. || 9. Artigli, mani: quasi fiera. || 12. E quella ec., ed Ino con l'altro fanciullo rimastole in collo gittossi nel mare. | 14. Che tutto ardiva, che ardiva ogni cosa anco scellerata, come fu lo spergiuro di Laomedonte ed il ratto di Elena. ¶ 45. Il re, Priamo. — Casso, annientato. ¶ 46-30. Beuba trista ec. Ecuba, la vedova di Priamo, tratta prigioniera (cattiva) da' Greci, vide prima la Poscia che vide Polissena morta, 17
E del suo Polidoro in su la riva
Del mar si fu la dolorosa accorta,
Forsennata latrò si come cane;
Tanto il dolor le fe la mente torta.
Ma nè di Tebe furie nè Troiane 22
Si vider mai in alcun tanto crude, (ne, Non pungerbestie, non che membra uma Quant'io vidi in due ombre smorte e nude('),
Che mordendo correvan di quel modo,
Che'l porco quando del porcil si schiude.
L' una giunse a Capocchio, ed in sul nodo
Del collo l'assannò, si che, tirando, 29
Grattar gli fece 'l ventre al fondo sodo.

E l'Aretin, che rimase tremando, Mi disse: Quelfolletto è Gianni Schicchi, E va rabbioso altrui così conciando. Ob diss' io lui se l'altro non ti ficchi.

Oh, diss' io lui, se l' altro non ti ficchi a Li denti addosso, non ti sia fatica A dir chi è, pria che di qui si spicchi. Ed egli a me: Quell' è l' anima antica

Di Mirra scelerata, che divenne Al padre, fuor del dritto amore, amica Questa a peccar con esso così venne, Falsificando sè in altrui forma;

Come l'altro, che in là sen va, sostenne, Per guadagnar la donna della torma,

sua figliuola Polissena immolata da quelli al-l'ombra di Achille; poi su'ildi della Tracia si abbattè nel cadavere di Polidoro suo figlio perfidamente ucciso da Polinnestore: ond'ella. vinta dal duolo, mise altissime grida. I Poeti finsero si fosse trasformata in cagna. Ved. Ovidio, Met., XIII. | 21. Le fe la mente torta, le travolse la mente | 22-25. Ma nè di Tebe ec., ma non si videro mai furie tanto crudeli in alcun nomo di Tebe o di Troia; anzi neppure in alcuna belva, non che in uomo alcuno del mondo; quanto io le vidi in due ombre ec. -Molti leggono: Quant' io vidi due ombre; e perdono il bandolo. — (') Falsificatori delle persone (v. 41). — [ 28-29. Sul nodo Del collo, alla congiuntura del capo col collo: ma alla congiuntura di dietro, non a quella dinanzi, come vorrebbe il Poggiali; perché Capocchio è strascinato per terra boccone (v. 30), non su-pino. | 30. Grattar gli fece ec., gli fe grattar lo scabbioso ventre al duro suolo della bolgia. 34. L'Aretin, Griffolino. 32 Follette. Nome di creduti spiriti aerei, qui dato per similitudine alla trasvolante ombra dello Schicchi. Gianni Schiechi. Si crede che fosse de' Cavalcanti. La più segnalata prova dell'abilità sua nel contraffar le persone fu quella che poco più sotto Griffolino stesso dirà. || 34. Se, così. L'altre folletto accompagnante lo Schicchi. | 38-39. Che divenne Al padre ec., che fu presa per il proprio padre di altro amore che quello a figliuola concesso. Ovidio, Art. am., I: • Myrrha patrem, sed non ut filia delet, amavit. S. L'amore di Mirra per Ciniro suo padre è distesamente narrato nel X delle Metamorfosi. 40. Cen esse, con suo padre. § 41. Falsificande ec., facendosi, col favor della sua nutrica a della tanabas essadana alla dana trice e delle tenebre, credere altra donna. — Per Dante la colpa di Mirra, più che nell'in-

Falsificare in sè Buoso Donati, Testando, e dando al testamento norma. E poi che i duo rabbiosi fur passati, Sovra i quali io avea l'occhio tenuto Rivolsilo a guardar gli altri malnati ( Io vidi un fatto a guisa di liuto, Pur ch' egli avesse avuta l'anguinaia Tronca dal lato che l'uomo ha forcuto. La grave idropisia che sì dispaia Che 'l viso non risponde alla ventraia, Le membra con l'umor che mal conver**te,** Faceva lui tener le labbra aperte, Come l' etico fa, che per la seté L'un verso'l mento e l'altroin su riverte. O voi, che senza alcuna pena siete (E non so io perchè) nel mondo gramo, Diss' egli a noi, guardate ed attendete Alla miseria del maestro Adamo: Io ebbi vivo assai di quel ch' i' volli, Ed ora, lasso! un gocciol d'acqua bramo. Li ruscelletti, che de verdi colli Del Casentin discendon giuso in Arno,65 Facendo i lor canali freddi e molli,

Sempre mi stanno innanzi, e non indarno;

Chè l'imagine lor via più m' asciuga,

Che'l male ond'io nel volto mi discarno.

cestuoso amore, sta nella mentita persona. A lui forse, come all'Alfieri, la fatale passione di Mirra pareva più degna di pietà che di orrore. 42-45. Come l'altro ec. Gianni Schicchi. contraffacendo Buoso Donati, ch'era già morto, detto un testamento in tutta regola a pro di Simone Donati, nipote ma non erede legittimo di Buoso; e per mercè del servigio fe legato a sė medesimo di una cavalla bellissima. — La donna della torma. Quasi dica, la regina dell'armento ; perchè « era delle belle del mondo e quella che faceva i più begli pulledri. • Chios. Dant. Forse anco perchè, secondo l'antico comento pubblicato da Lord Vernon, questa cavalla avea nome Madonna Tonina. - Horma, Cioè, tutte le forme richieste alla sua validità. ) Falsificatori delle monete. - | 49-51. Ie vidi un fatto ec., vidi uno che, avendo per idropisia il viso ed il collo scarni e grossissimo il ventre, avrebbe avuto sembianza di un liuto. se il suo corpo fosse stato tronco presso l' inforcatura delle cosce. — Pur ch' egli, solo che egli. 🛚 52. Sì dispala, così disproporziona le membra, ingrossandone alcune, ed altre assottigliandone. § 55. Che mal converte, che converte in acque marcia (v. 122), sottraendolo alla nutrizione con quello che i medici dicono stravaso di umori. | 54. Hon risponde ec., non ha giusta proporzione col ventre. [ 55, Lui, a lui. [ 57. L'un labbro. — Riverte, ri-volta. [ 59, Wel mendo gramo, nel mondo del dolore, nell'inferno. || 61. Maestro Adame. Bresciano al servigio de' Conti di Romena; a richiesta de' quali avendo falsificate le monete di Firenze, fu da questo Comune fatto bruciare nel 1280. ] 68. W asoluga, mi asseta. Tasso, Ger. Lib., XIII, 60: Chè l'imagine lor gelida e molle L'asciuga e scalda, e nel pensier ri-bolle. » ] 69. Il male end'ie ec., l'idropisia.

La rigida giustizia che mi fruga, Tragge cagion del luogo, ov' io peccai, A metter più gli miei sospiri in fuga. Ivi è Romena, la dov' io falsai La lega suggellata del Battista, Perch' io 'I corpo suso arso lasciai. Ma s' io vedessi qui l' anima trista Di Guido, o d'Alessando, o di lor frate, Per Fonte Branda non darei la vista. Dentro c'è l' una già, se l'arrabbiate Ombre che vanno intorno dicon vero; 80 Ma che mi val, c'ho le membra legate? S' io fossi pur di tanto ancor leggiero, Ch'i potessi in cent'anni andare un'oncia, lo sarei messo già per lo sentiero, Cercando lui tra questa gente sconcia, 85 Con tutto ch' ella volge undici miglia, E men d'un mezzo di traverso non ci ha. Io son per lor tra sì fatta famiglia: Ei m' indussero a batter i fiorini, Ch'avevan tre carati di mondiglia. Ed io a lui: Chi son li duo tapini, Che fuman come man bagnata il verno, Giacendo stretti a' tuoi destri confini? Qui li trovai, e poi volta non dierno, Rispose, quando piovvi in questo greppo,

E non credo che dieno in sempiterno. 70. Mi fruga, fruga per tormentarmi le più riposte parti dell'esser mio, fin la mia imma-ginazione, traendo cagione dal luogo ec. [ 71-72. Tragge cagion ec., da' freschi e molli canali del Casentino, ov' io falsai la moneta, prende casentino, ov lo tatsal la moneta, prende cagione di metter più in /uga, cioè far uscir più frequenti i miei sospiri. ¶ 75. Romens. Castello del Casentino. ¶ 74. La lega suggellata ec., il florino d'oro. — Lega. Per meglio monetare l'oro, lo si allega con pochissimo rame o altrettale metallo. — Suggellata, improntata. — Del Battleta. Il florino d'oro avera da una coste l'imprino di Son Gio Pattieta da una parte l'imagine di San Gio. Battista, dall'altra un giglio. 77. Guido... Alessandro. Conti di Romena. Lor frate. Dicono si chiamasse Aghinolfo. . Questi Conti e simili potenti attendono molto al fabbricare falso, per difetto di moneta: perocch'elli non temono li Comuni d'intorno. » Anon. [] 78. Per Fonte Branda ec., non cambierei il piacer di veder costoro qui meco a penare, con tutta l'acqua di Fonte Branda. — Non Fonte Branda di Siona (avverte il Blanchi), ma l'altra di Romena, la cui immagine al dannato era più famigliare. || 79. L'una. L'anima del Conte Guido. || 80. Che vanno interno. Quelle dui contrassationi di persone. 81.0° ho le mem-bra legate i se ho le membra impedite dalla idropisia? | 83. Un' oncia di palmo. | 84. Messo già per lo sentiero, già avviato, incamminato. [] 85. Sconcia, sconciata, deformata dalle maattie. | 86. Volge undici miglia, occupa undici miglia di circuito. La gente per la bolgia da essa abitata; simile all'ardet Ucalegon di Virgilio. § 87. D' un mezzo miglio. — Non ci ha. Rima con oncia, come nel C. VII pur li con urli, e nell' Ariosto aver de' con verde. | 90. Tre carati di mondiglia. De'ventiquattro carati del fiorino tre erano di rame o altro vile me-

70 | L' una è la falsa che accusò Giuseppo (°); L'altro è il falso Sinon greco da Troia: Per febbre acuta gittan tanto leppo. E l'un di lor che si recò a noia Forse d'esser nomato si oscuro, Col pugno gli percosse l'epa croia. Quella sonò, come fosse un tamburo: E mastro Adamo gli percosse il volto 104 Col braccio suo, che non parve men duro, Dicendo a lui: Ancor che mi sia tolto Lo muover per le membrache son gravi, Ho io'l braccio a tal mestier disciolto. Ond' ei rispose: Quando tu andavi Al fuoco, non l'avei tu così presto: Ma si e più l'avei quando coniavi. E l' idropico : Tu di' ver di questo ; Ma tu non fosti sì ver testimonio, Là 've del ver fosti a Troia richiesto. S' io dissi falso, e tu falsasti il conio, Disse Sinone, e son qui per un fallo, E tu per più che alcun altro dimonio. Ricorditi, spergiuro, del cavallo, Rispose quei ch' aveva enfiata l' epa; E sieti reo, che tutto 'l mondo sallo. 120

A te sia rea la sete onde ti crepa,

Disse'l Greco, la lingua, e l'acqu**a mar**cia

Che'l ventre innanzi agli occhisi t'assiepa.

tallo: troppo più che non bisognasse alla lega. § 92. Che fuman come ec. Il calor naturale della mano bagnata fa svaporarne l'acqua, e quel vapore, condensandosi per lo freddo dell'aria invernale, fa talvolta come un fumo. Dicesi tuttora in Toscana: « Fuma come d'in-verno una mano bagnata. » || 93. Stretti insieme. A' tuoi destri confini, dove a destra ha confine, si termina il vasto tuo corpo. 🛭 94-95. Qui li troval ec., rispose : Quand' io precipital quaggiu, li trovai appunto ove sono, ne mai d'al-Greesi, XXXIX. 98. Sinon greece, Quegli che (secondo Virgilio, Æn., II) con sue bugie in-dusse Priamo a ricevere in città l'esiziale cavallo di legno. — Da Troia, famoso pel tradi-mento di Troia. ¶ 99. Leppo, fumo puzzolente. ¶ 100. L'un di lor. Sinone. ¶ 101. Sì oscure, in modo così denigrante. [ 102. L'epa croia, la pancia dura, perchè gonfia, dell'idropico. || 105. Braccio per mano: come nel v. 6 mano per braccio. || 108. A tal mestier, a tale uopo. 110. Al fuoco, al supplizio del fuoco. - Non l'avei ec., non avevi il braccio così spedito, perchè ti menavan legato. [ 114. Là ve del ver ec., là dove Priamo ti richièse di manifestargli con verità a qual fine i Greci avessero costruito il gran cavallo di legno. § 117. Per più falli. — Dimonio, dannato pessimo. § 120. È sieti reo ec., e siati amaro il saper che della fama del tuo misfatto è pieno il mondo. § 122-123. E l'acqua marcia ec., ed il corrotto umore che, gonfiandosi il ventre, te ne fa quasi una siepe innanzi agli occhi. D'idropico, e cost pure di donna gravida, i Toscani dicono: • Ha Allor lo monetier: Così si squarcia La bocca tua per dir mal, come suole: Che s' i' ho sete, ed umor mi rinfarcia, Tu hai l'arsura, e il capo che ti duole; E per leccar lo specchio di Narcisso, Non vorresti a invitar molte parole.

Ad ascoltarli er' io del tutto fisso, Quando 'l Maestro mi disse : Or pur mira,

Che per poco è che teco non mi risso. Quand'io 'l senti' a me parlar con ira, Volsimi verso lui con tal vergogna,

Ch' ancor per la memoria mi si gira.135 E quale è quel che suo dannaggio sogna,

la pancia agli occhi. • ¶ 124. Si squarcia, bruttamente si apre. ¶ 126. Che. Qui ha forza di del resto. — Mi riufarcia, mi riempie ed ingrossa [ 137. L'arsura, l'ardor febbrile (v. 99), § 128-129. E per leccar ec., e per bere di una limpida fonte neppur tu ti faresti molto pregare. Narciso, specchiandosi nell'acqua, s'innamorò della propria immagine fino a morirne. Ovidio, Metam. III. || 131-132. Or pur mira ec., or seguita pure a guardare, a badare a costoro; che poco manca ch'io non me ne rissi con te. | 136. Dannaggio, danno. | 138. Sì che quel ec., sicché desidera ardentemente che quello che sogno è, tal sia, quasichè invece fosse realtà. | 140-141. E scusava ec. Lo scusava la sua stessa confusione. | 142-145. Haggior | fondo e villano ch' è tra gli stes difetto ec., minor vergogna basterebbe a lavare | non ultimo forse de loro tormenti.

Che sognando desidera sognare, Siche quel ch'è, come non fosse, agogna; Tal mi fec'io, non potendo parlare, 140

Chè disiava scusarmi, e scusava Me tuttavia, e nol mi credea fare. Maggior difetto men vergogna lava,

Disse 'l Maestro, che 'l tuo non è stato; Però d'ogni tristizia ti disgrava: E fa' ragion ch' i' ti sia sempre allato,

Se più avvien che fortuna t' accoglia Dove sien genti in simigliante piato; Chè voler ciò udire è bassa voglia.

maggior difetto che il tuo. Il 144. D'ogni tristizia ec., sgombra dall'animo ogni tristezza. 145-147. E fa' ragion ec., e se mai più avverrà che la fortuna ti faccia capitare (l' accoglia) ove sieno genti in somigliante contesa (piato), fa' conto che io ti stia sempre allato per riprenderti dell'indugio, e tira via. || 148. È bassa veglia. Prov., XX, 3, « Onore è all'uomo il separarsi dalle contese; ma tutti gli stolti si frammettono alle contumelie. » — Vi ha chi biasima questo episodio come soverchio, v'ha chi (come il Biagioli) adduce a discolpa del Poeta il fine di dare a' lettori la lezione contenuta nell' ultimo verso. Pedanti del pari. Al generale effetto del quadro abbisognava questa impareggiabile dipintura dell'odio profondo e villano ch'è tra gli stessi dannati;

# CANTO TRENTESIMOPRIMO:

Giungono i Poeti al gran pozzo vaneggiante nel dritto mezzo di Malebolge, e lo trovan guardato da terribili giganti. Anteo, richiesto da Virgilio, lo leva di peso, e insieme col suo alunno leggermente lo posa al fondo del pozzo, nel nono ed ultimo cerchio dell'Inferno.

Una medesma lingua pria mi morse, Sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, E poi la medicina mi riporse.

Così odo io, che soleva la lancia D'Achille e del suo padre esser cagione Prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo'l dosso al misero vallone,

Su per la ripa, che 'l cinge dintorno, Attraversando senza alcun sermone.

1. Una medesma lingua. Quella di Virgilio. — Mi morse col rimprovero. || 2. Tinse di rossore. || 3. La medicina ec., mi confortò. || 4-6. Così odo io ec. Favoleggiarono gli antichi che la lancia di Achille, la quale prima fu di Pe-leo suo padre, avesse virtu di sanare le ferite da lei fatte. - Mancia. Nel senso di dono in genere. § 7. Hol demme ec., noi ci partimmo dalla decima bolgia. § 8-9. Su per la ripa ec., camminando silenziosi attraverso la ripa che cingeva quella bolgia, ed avviandoci al pozzo centrale. | 10. Men che nette ec. Una specie di crepuscolo. | 11. Il viso, la vista (lat. visus). 12. Un alto corno, un corno di alto, di forte suono. È sonato da Nembrotte, cacciatore fa-

Quivi era men che notte e men che giorno. Sì che'l viso m' andava innanzi poco: Ma io senti' sonare un alto corno.

Tanto ch' avrebbe ogni tuon fatto fioco, 18 Che, contra sè la sua via seguitando, Dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco.

Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdè la santa gesta,

moso, secondo la Scrittura (Gen., X). 13. Tanto ch' avrebbe ec., tanto alto, che avrebbe coperto qualunque fragore di tuono. 1 14-15. Che, contra sè ec., il suono del qual corno drizzò tutti ad un luogo i miei occhi seguitanti la stessa via ch' egli faceva inverso me, ma in direzione contraria, cioè verso di lui. Non delle felici espressioni di Dante. II 16. La de-leresa rotta, la rotta di Roncisvalle, dove per tradimento di Gano furono trucidati trentamila guerrieri di Carlo Magno. | 17. La santa ge-sta. Comunemente intendesi, la santa impresa di cacciare i Mori dalla Spagna: ma mi accosto volentieri all' avviso del Fanfani, che debba piuttosto intendersi la santa gente, il cristiano esercito, significato di gesta famigliare agli

Non sonò si terribilmente Orlando. Torreggiavan di mezza la persona Poco portai in là vôlta la testa Che mi parve veder molte alte torri; 20 Ond'io: Maestro, di', che terra è questa? Ed egli a me: Però che tu trascorri Per le tenebre troppo dalla lungi, Avvien che poi nel maginare aborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, Quanto il senso s'inganna di lontano: Però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano, E disse: Pria che noi siam più avanti, Acciocche 'l fatto men ti paia strano, '30 Sappi che non son torri, ma giganti, E son nel pozzo intorno dalla ripa Dall' umbilico in giuso tutti quanti. Come, quando la nebbia si dissipa, Lo sguardo a poco a poco raffigura Ciò che cela 'l vapor che l' aere stipa; Così, forando l' aura grossa e scura, Più e più appressando in ver la sponda, Fuggiami errore, e cresceami paura. Perocchè come in su la cerchia tonda 40 Montereggion di torri si corona, Così la proda, che 'l pozzo circonda,

antichi, ed usato anche dall'Ariosto dove dice: « Mostra Cario sprezzar con la sua gesta. » || 18. Non sonò ec. Contava Turpino che il corno sonato allora da Orlando, per chiedere aiuto, fu udito da Carle-Magao alla distanza di otto miglia. § 19. Võita. Altri leggono alla. § 22. Trascorri col guardo. § 23. Troppe calla lungi, per troppo lungo spazio. § 24. Mag maginare aborri, erroneamente t' immagini che quelle sieno torri. — **Eaginare.** Abbreviamento usato da' più antichi anche in prosa.— Aborri, erri: dall'antiq. aborrare. C. XXV, 144: «Se flor la penna aborra.» [ 25. Ti congiungi, ti accosti, giungi. || 26. Il sense della vista. || 27. Pangi, stimola, affretta. || 32. Interne dalla ripa, in-torno intorno alla sponda di esso pozzo || 36. Che l'aere stipa, che condensa, stringe l'aria in nebbia. Virgilio: « In nubem cogitur aer. » 37-38. Forando l'aura ec., penetrando io sempre più con l'acume del vedere l'infernale caligine, a misura che mi appressavo alla sponda del pozzo. || 39. Fuggiami ec., dileguavasi l'errore di crederle torri, ma si accresceva in me la paura di tali mostri.—Nella lezione di questo verso mi attengo alla Colla-zione di Baccio Valori, concordante con non meno di 22 codici veduti da Bastiano dei Rossi. Comunemente: «Fuggémi errore e giugnémi paira.» | 40. In su la cerchia tonda, sulla cerchia delle sue mura. | 41. Montereggion. Castello sanese, che nel circuito delle sue mura ha quasi ad ogni 50 braccia una torre.» Anon. | 49-45. Così la proda ec., così gli orribili giganti, i quali Giove ancor minaccia col tuono, con la meta della loro smisurata persona facevano turrita (terreggiavano) la sponda circondante il pozzo — Giganti. Di giganti parla la tradizione sacra, egualmente che la profana. « Gigantes erant super terram in diebus illis, . dice la Genesi, VI, 4. Giamb.

Gli orribili giganti, cui minaccia Giove dal cielo ancora, quando tuona.45 Ed io scorgeva già d'alcun la faccia, Le spalle e il petto, e del ventre gran parte, E per le coste giù ambo le braccia. Natura certo, quando lasciò l' arte 60 Di sì fatti animali, assai fe bene, Per tôr cotali esecutori a Marte.

E s' ella d' elefanti e di balene Non si pente, chi guarda sottilmente, Più giusta e più discreta la ne tiene; Chè dove l'argomento della mente S' aggiugne al mal volere ed alla possa, Nessun riparo vi può far la gente.

La faccia sua mi parea lunga e grossa Come la pina di San Pietro a Roma; E a sua proporzione eran l'altr' ossa: 60 Sì che la ripa, ch' era perizoma Dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto Di sopra, che di giugnere alla chioma Tre Frison s' averian dato mal vanto

Perocch'io ne vedea trenta gran palmi 65 Dal luogo in giù, dov'uom s'affibbia il manta Raphel mai amech zabi almi,

vettero a dismisura ingrandire le carni e l'ossa · de' primi uomini dopo il diluvio, e farli crescere vigorosamente robusti e si provenire giganti. • Oggi medesimo: « Della statura de' giganti antediluviani e posdiluviani non faremo nessuna difficoltà perche sia contraria alla natura presente; parendoci ella anzi con-forme a quella natura primitiva che veggiamo gigantea nelle reliquie animali e vegetali di quelle età. • Balbo, Medit., V, 13. — Cui mi-naecia Giove ec. Ad ogni scoppio di tuono, si ricordano de' fulmini di Flegra. | 48. Per le conte, legate (come si vedrà) lungo le coste. § 50. Di sì fatti animali, di così smisurati esseri animati. Anche Francesca a Dante: « O animal grazioso e benigno: • ed era Dante! 53. Non si pente, continua la produzione. 55. L'argomento della mente, l'istrumento, arma della ragione. Aristotile, nel primo della Politica: . Siccome l'uomo, se virtuoso, è ottimo infra gli animali, così egli, se da legge e da giustizia scompagnato, è il peggioregge e us guassia scompagnato, e il peggio-re di tutti, perciocch' egli ha le armi della ra-gione. • [] 58. Sua. Del primo gigante da lui scorto bene (9. 46), affigurato; cioc, di Nem-brotte. [] 59. La pina di San Pietro. La gran pina di bronzo, che una volta in Roma stava sopra la mole Adriana; oggi è sulla scala dell'abside di Bramante. § 61. Perisoma. Voce greca, che propriamente vale vestimento che dalla cintura discende alle ginocchia. Dante probabilmente la tolse dalla Bibbia. Gen. III, 7: Consucrunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata. 63-64. Che di giugnere ec. Tre uomini di Frisia, che pur sono de più alti, l'uno all'altro soprapposti non avrebbero potuto dalla ripa giungere alle chiome di que' gi-ganti. § 66. Dal luoge ec., dalla gola in giù. § 67. Baphel mal ec. Dante al v. 81 dice che Nembrotte nessun linguaggio è noto, e che Vice dà le ragioni fisiche e morali che « do- l il linguaggio suo non è noto a nessuno. Pote-

Cominciò a gridar la fiera bocca, Cui non si convenien più dolci salmi. E 'l Duca mio vêr lui: Anima sciocca, Tienti col corno, e con quel ti disfoga, Quand' ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga Che 'l tien legato, o anima confusa, E vedi lui che 'l gran petto ti doga. Poi disse a me: Egli stesso s' accusa: Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto Pur un linguaggio nel mondo non s'usa. Lasciamlo stare, e non parliamo a voto: Chè così è a lui ciascun linguaggio, Come il suo ad altrui, ch' a nullo è noto. Facemmo adunque più lungo viaggio Volti a sinistra; ed al trar d'un balestro Trovammo l'altro assai più fiero e maggio. A cinger lui qual che fosse il maestro Non so io dir, ma ei tenea succinto Dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, D' una catena che 'l teneva avvinto Dal collo in giù, sì che 'n su lo scoperto Si ravvolgeva infino al giro quinto.

Questo superbo voll' essere sperto va egli, dopo così formale dichiarazione, creder mai che tanto tempo avrebbero sprecato gli eruditi a cercare il significato degli strani accenti di Nembrotte? - Qualche edizione isabi, altre et elmi, evidentemente per aggiustar la misura del verso: ma la si ha già proferendo toscanamente amecche. | 69. Salmi, parole. Con simigliante ironia, nel c. VII, 125, le parole degli accidiosi son dette inno. | 71. Tienti col cerne, ansichè parlare a tal modo, seguita a dar fiato al tuo corno, come teste facevi (v.12). 1 73. Cereati al cello. Nembrotte in pena della sua superbia ebbe si confusa la mente, che dimenticò fino il proprio lingnaggio: della qual confusione volendo Virgilio morderlo, suppone ch' egli non sappia nemmeno ove s' abbia il suo corno da caccia. — La soga, la correggia. [ 75. Lui, il corno. — Ti doga, ti lista, ti fregia: da doga, che propriamente è striscia di legno usata a comporre il corpo della botte, ma per similitudine si dice di qualunque fregio a liste. § 76. 8' acousa, mostra di esser Nembrotte con la sua confusione, e più con l'incomprensibile parlare. [ 77. Per le cui mal cote, pel cui mal pensiero d' innal-zare una torre fino al cielo. — Cote. Da coitare, corruzione del cogitare latino, gli antichi fecero coto. Anche nel Par., III, 26: « Il tuo pueril coto. » [18. Pur un linguaggio ec., non si usa più un linguaggio solamente (pur), come si usava ne primi tempi del mondo. «Erat terra labii unius, » dice la Genesi; e poi per la matta impresa, « confusum est labium uni-versæ terræ.» [ 80-81. Chè così et., percioc-ch' egli non comprende il favellare di alcuno, come nessuno comprende il suo. | 82-83 commo adunque ec., andammo dunque più lungi, tenendo, al nostro solito, a sinistra. trar d'un balestre, a un tiro di balestra. § 84. L'altre gigante. — Maggio, maggiore, più gran-de. Ved. nota 48 al c. VI. § 85-86. A einger ec..

Di sua potenza contro'l sommo Giove, Disse il mio Duca, ond'egli ha cotal merto. Fïalte ha nome; e fece le gran prove, Quando i giganti fer paura ai Dei : Le braccia ch'ei meno, giammai non muove. Ed io a lui: S'esser puote, i' vorrei Che dello smisurato Briareo Esperienza avesser gli occhi miei. Ond' ei rispose : Tu vedrai Anteo Presso di qui, che parla, ed è disciolto, Che ne porrà nel fondo d' ogni reo. Quel che tu vuoi veder, più là è molto, Ed è legato e fatto come questo, Salvo che più feroce par nel volto. Non fu tremoto già tantò rubesto,

Che scotesse una torre così forte, Come Fialte a scotersi fu presto. Allor temetti più che mai la morte; E non v'era mestier più che la dotta,110 S' i' non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avanti allotta,

Evenimmo ad Anteo, che ben cinqu'alle, Senza la testa, uscia fuor della grotta. O tu, che nella fortunata valle,

nò. — Succinto, sotto cinto, cioè cinto sotto la catena. | 87. L'altro, il braccio sinistro. || 89-90. Sì che n su lo scoperto co., sicchè su quella sola parte del suo corpo ch'era fuori del pozzo, la catena faceva non men di cinque giri. 91-92. Voll'essere sperte ec., volle fare esperimento della sua forza contro il sommo Giove. ¶ 93. Merto, pena meritata. Nè già per avere offeso Giove, ch'era un degli Dei (alsi e bugiardi; ma per avere offesa la divinità, comunque ella si chiamasse. ¶ 94. Fialte. Efialte, fi-glio di Alceo e d'Ifimedia, è anche da Virgilio posto nel suo Inferno, insieme col fratello Oto. Æn. VI. — Le gran prove. Di soprapporre monti a monti per iscalare il cielo e cacciarne Giove. | 98-99. Che delle smisurate ec. Dante aveva particolar curiosità di vedere Briareo, figlio di Titano e della Terra, per le tante che ne aveva udito contare, segnatamente dallo stesso Virgilio nel X dell' Eneide, ov' ei lo dipinge con cento braccia armate di spade e di scudi e con cinquanta bocche vomitanti fuoco. Ma Virgilio gli dice (v. 104) che Briareo è fatto appunto come Fialte; ch'è quanto dire che tutto il resto erano favole. § 100. Antec. Figlio di Nettuno e della Terra: avea cinquanta cubiti di altezza. Il 101. Che parla. Non vociava soltanto, come Nembrotte. — E disciolto. Perchè, nato dopo la scondita de' fratelli, non pu-gnò contro Giove (v. 119). || 102. D'ogni reo, di ogni reità: nel fondo dell'Inferno. Purg. VII. 9: . Per null'altro rio Lo ciel perdei. | 106. Rubesto, fiero. || 108. A scotersi fu presto. Per gelosia, forse, che altri fosse to-nuto più feroce di loi. || 110-111. E non v'era mestier ec., e sarebbe la sola paura bastata a farmi morire, se io non avessi visto il gigante legato. - Dotta, timore: voce allora comune. ||112. Alletta, allora ||113. Cinqu'alle, dieci brac-cia, trenta palmi. Un'alla inglese risponde a due braccia florentine; il braccio è tre palmi. | 114. io non so dire chi fu l'artefice che lo incate. Della grotta, del pozzo. | 115-117. Hella fer-

Che fece Scipion di gloria reda, Quando Annibal co'suoi diede le spalle, Recasti già mille lïon per preda;

E che se fossi stato all' alta guerra De' tuoi fratelli, ancor par ch' e' si creda Ch'avrebber vinto i figli della Terra

Mettine giuso (e non ten venga schifo) Dove Cocito la freddura serra.

Non ci far ire a Tizio, nè a Tifo: Questi può dar di quel che qui si brama: Però ti china, e non torcer lo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama: 127

Ch' ei vive, e lunga vita ancor aspetta, Se innanzi tempo grazia a sè nol chiama. Così disse il Maestro; e quelli in fretta

tunata valle ec., in quella stessa benavventurata valle, che poi Scipione fece erede (antic. reda) di gloria, cioè fece gloriosa, illustrò con la dis-fatta di Annibale a Zama. Lucano, per general consenso degli spositori imitato qui da Dante, dice nel IV della Farsalia: . Sed maiora dedit cognomina collibus istis, Posnum qui Latiis revocavit ab arcibus hostem, Scipio. » Non la valle dunque illustro Scipione, come intendono tutti; ma Scipione la valle. § 118. Lion. Dei quali, secondo Lucano, Anteo faceva suo pasto: Ferunt, epulas raptos habuisse leones. ¶ 119. Alla guerra. De' giganti contro il cielo. ¶ 120. Bi creda. Segnatamente da Lucano, ove dice: · Cooloque pepercit Quod non Phlegræis Antæum sustulit arvis. » [ 122. Mettine giuse, calaci al fondo del pozzo. — E non ten venga schife, e non disdegnare, tu così grande e forte, di render servigio a due omiciattoli come noi. 123. Dovo Cocito ec., ove il freddo stringe, congela le acque del Cocito. | 124. Non ci far ire ec., non costringerci a richieder di questo favore qualche altro di codesti giganti. — Tifo non è licenziosa contrazione di Tifeo, come altri crede: ma abbreviatura di Tifone, affatto analoga a quelle di Dido, Cato, sermo, e simili. Typhon è chiamato questo gigante da Lucano. || 125. Questi può dar ec. Di due cose si mostrano desiderosi i dannati di Dante; di aver notizia delle cose del mondo, e di esser lassanna.

Le man distese, e prese il Duca mio,131 Ond' Ercole senti già grande stretta. Virgilio, quando prender si sentio,

Disse a me: Fàtti 'n qua, sì ch'io ti prenda: Poi fece sì, che un fascio er' egli ed io. Qual pare a riguardar la Carisenda Sotto il chinato, quando un nuvol vada Sovr'essa sì, ch'ella in contrario penda:

Tal parve Anteo a me che stava a bada Di vederlo chinare, e fu tal ora Ch' i' avrei voluto ir per altra strada. Ma lievemente al fondo, che divora

145

Lucifero con Giuda, ci posò: Nè sì chinato lì fece dimora, E com' albero in nave si levò.

richiamati alla memoria degli uomini. Opi si parla della seconda (v. 127). [ 126. Ti china per prenderci. — Hon tercer le grife, non far dello schifo, del ritroso. I 129. Se innand tempo ec., se Dio per sua grazia nol chiama alla celeste vita prima del natural termine del vivere umano. [ 132. Ond' Ercole ec., dalle quali mani Ercole, nella famosa lotta ch'egli ebbe con Anteo, si senti stretto per modo da dubitar della vittoria. « Mirantur habuisse parem » dice Lucano dei due lottanti. 🛭 135. 🗜 ece sì, mi prese per modo. | 136-138. Qual pare ec., come a chi guardi la famosa torre inclinata di Bologna da sotte il suo lato pendente (il suo chinato), quando una nube passi sopra essa in direzione contraria alla sua inclinazione, pare che non la nube, ma la torre stessa si mova per rovinare. Carisenda, o Garisenda, fu detta dal cognome dell'edificatore: oggi dicesi la dal cognome del cuincasore: oggi dicesi ia Torre mozza. § 139-141. Tal parve Antee a me. Chinandosi Anteo per prender Virgilio, parve a Dante che gli si chinasse sopra una torre. — Stava a bada ec., badavo, stavo al-tento a vederlo chinare. — E fu tal ora ec. e vi fu un momento che per la paura io avrei volentieri rinunziato alla cortesia del gigante. | 142-143. Divera, chiude per istraziare. Con simil figura nel C. XVIII: « E questo basti della prima valle Sapere, e di color che in se

# CANTO TRENTESIMOSECONDO.

In fondo al pozzo, il nono ed ultimo cerchio comprende un gran lago gelato, distinto in quattre spartimenti concentrici e pur sempre declivi; la Caina, l'Antenora, la Tolomea, e la Giudecca: in ciascun de quali stanne diversamente fitti nel ghiaccio quattre sorti di traditori. In queste Canto i Poeti visitano la Caina, dove i traditori de propri parenti son fitti nel ghiaccio fise all'anguinaglia; e l'Antenora, dove i traditori della patria tengono la sola testa fuori.

S' io avessi le rime ed aspre e chiocce, Come si converrebbe al tristo buco, Sovra'l qual pontan tutte l'altre rocce,

I' premerei di mio concetto il suco Più pienamente ; ma perch'io non l'abbo,

<sup>1.</sup> Chiecce, di rauco e stridulo suono. || 2. Al tristo buco, al pozzo cavato nel mezzo del-

s' appoggiano, gravitano le ripe di tutti gli altri cerchi infernali. [ 4-5. I' premerel ec., ie esprimerei, ritrarrei meglio il mio concetto. l'inferno. || 3. Sovra 'l qual pontan ec., su cui | Non l'abbo, non le ho: voce dagli antichi usata

Non senza tema a dicer mi conduco. Chè non'è impresa da pigliare a gabbo, Descriver fondo a tutto l' universo, Nè da lingua che chiami mamma e babbo. Ma quelle Donne aiutino il mio verso, 10 Ch' aiutaro Anfione a chiuder Tebe. Sì che dal fatto il dir non sia diverso. Oh sovra tutte mal creata plebe, Che stai nel loco onde parlare è duro, Me' foste state qui pecore o zebe! Come noi fummo giù nel pozzo scuro Sotto i piè del gigante, assai più bassi, Ed io mirava ancor all' alto muro, Dicere udi'mi: Guarda come passi; Fa'sì, che tu non calchi con le piante 20 Le teste de' fratei miseri lassi (°). Perch' io mi volsi, e vidimi davante E sotto i piedi un lago, che per gelo Avea di vetro e non d'acqua sembiante.

Non fece al corso suo si grosso velo

anche in prosa. Dante non diffida della propria favella, nè dell'arte sua di maneggiarla; ma della possibilità di convenientemente mettere in rima un tanto orribile e strano subbietto in qualsivoglia lingua del mondo. Anzi neppur di questo diffida, ma fa sembiante, acciò meglio si senta il suo meraviglioso ardimento in cercar le difficoltà, e la più che umana sua forza in superarle. § 8. Descriver fondo ec., descrivere l'infernal centro della terra, il quale (secondo il sistema tolemaico) viene ad essere il più basso punto del circolare universo. ¶ 9. Nè da lingua ec., nè da bambini. ¶ 40-41. Ma quelle Donne ec. Invoca le Muse, ricordando loro particolarmente l'aiuto dato ad Anfione, quando questi al suono della sua lira fe discendere i sassi del Monte Citerone e formar da sè medesimi le mura di Tebe; cioè mansuefece con la forza della parola e coll'incanto delle arti gentili gli nomini selvaggi, e li ridusse a vita civile. Simigliante effetto proponevasi Dante. || 13. Sovra tutte, più di tutte le altre turbe de' dannati. || 14. Onde parlare è duro, la cui condizione è tanto sopra ogni altra spaventosa, che mancano modi alla lingua per descriverla. 115. Me', meglio. — Zebe, capre. G. Cristo, parlando del suo traditore: « Væ homini illi! Bonum erat ei si natus non fulsset. » [17. Sotto i piè ec. Cioè, nel primo spartimento di quest'ultimo ripiano dell'Inferno, il quale dalla circonferenza, dove posavano i pie de giganti, andava sempre abbassando verso il centro. Siamo nella Caina. | 18. Mirava ancor ec. Camminava guardando in su, meravigliato dell'altezza del muro, e ripensando la sua strana di-scesa || 21 De' fratei, di coloro che furono uomini come te, e perciò tuoi fratelli, Alcuni intendono de' soli due fratelli Alberti, uniti qui nella ghiaccia per più strazio, perchè nemici mortali; ma nè a Dante poteva importare di fratellanza tale, nè que due dovevano ricor-darsene, al modo come li vedremo trattarsi. ⇒(\*) Traditori de propri parenti. ⇒ | 23. Per gelo, per esser gelato. « La carità e l'amore si dipigne in fuoco: e per lo contrario, che fu in questi cotali traditori, il nostro autore gli

Di verno la Danoia in Ostericch, Nè il Tanaì là sotto 'l freddo cielo, Com' era quivi: che, se Tabernicch Vi fosse su caduto, o Pietrapana, Non avria pur dall' orlo fatto cricch. 30 E come a gracidar si sta la rana Col muso fuor dell'acqua, quando sogna Di spigolar sovente la villana; Livide insin là dove appar vergogna Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, 85 Mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea vôlta la faccia: Da boccail freddo, e dagli occhi il cuor tristo Tra lor testimonianza si procaccia. Quand' io ebbi d'intorno alquanto visto.40 Volsimi a' piedi, e vidi due sì stretti. Che 'lpeldel capo avieno insieme misto. Ditemi voi, che si stringete i petti,

Diss'io, chi siete? E quei piegaro i colli:

mette in una ghiaccia grossissima.» Chios. Dant. 25. Non fece ec., non fe mai alle sue acque si grossa coperta, crosta di ghiaccio. Ovidio, Trist., III, 10: « Ister Congelat, et tectis in mare serpit aquis. • [ 26. La Danois in Oste-ricch, il Danubio in Austria. Voci allora comuni. | 27. Il Tanaì. Detto anche la Tana: oggi, il Don. — Sette 'l fredde cielo, sotto il clima freddissimo della Moscovia. | 28. Tabernicch. Monte altissimo della Schiavonia. || 29. letrapana. Altro monte, nella Garfagnana. | 30. Pur dall' orlo, neppur dall' orlo, che ne' laghi gelati è il punto più debole. - Oricch. Suono imitante lo scricchiolar del ghiaccio: una di quelle rime aspre e chioccie che il Poeta desiderava (v. 1). || 32-33. Quando sogna ec. Cloè, in principio della state, quando la villana rac-coglie le spighe pe campi mietuti; e nella notte, coglie le spigne pe campi miceux, participa quando essa, come tutti, sogna le occupazioni del giorno. || 34-35. Livide insin ec., le ombre dolenti, livide dal freddo, eran fitte nella ghiaccia sin dove cominciano le parti vergognose, cioè dall' anguinaia in giù.". Altri intendono che le ombre stessero fitte nel ghiaccio sino alla faccia, dove la vergogna si mostra col rossore. Ma una differenza deve pur essere tra questa Caina e la seguente Antenora; e nella Antenora i traditori hanno a maggior pena di lor maggior reità appunto la sola testa di fuori. Aggiungasi, che Dante medesimo (vv. 43-44) parla de' colli e de' petti delle presenti ombre come di cose non contenute nel ghiaccio. || 36. Mettendo i denti ec., facendo coi denti quel suono che suole la cicogna quando batte la superiore con la inferiore parte del becco. Ovidio, Met., VI; . Crepitante ciconia rostro. 37. In giù tenes volts la faccia. Per non lasciarsi conoscere, e perchè raggomitolate dal freddo. || 38-39. Da bocca il freddo ec., tra quella gente il gran freddo è attestato dal bat-ter de' denti, e il gran dolore dal lagrimare degli occhi. 41. Due. Sono i Conti Alessandro e Napoleone degli Alberti, figli di Alberto di Mangona: « li quali insieme moltissimi tradi-menti s'usarono, e l' uno uccise con tradimento l'altro. » Anon. || 44. Piegaro i colli. Li piegarono all'indietro, staccandosi l'uno dall'altro,

E poi ch' ebber li visi a me eretti. Gli occhilor, ch'eran pria pur dentro molli, Gocciar su per le labbra, e'l gelo strinse Le lagrime tra essi, e riserrolli. Legno con legno spranga mai non cinse Forte così: ond' ei, come duo becchi,50 Cozzaro insieme; tant' ira li vinse. Ed un, ch' avea perduti ambo gli orecchi Per la freddura, pur col viso in giue Disse: Perchè cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, La valle, onde Bisenzio si dichina, Del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo usciro: e tutta la Caina Potrai cercare, e non troverai ombra Degna più d'esser fitta in gelatina : Non quegli a cui fu rotto il petto e l'ombra Con esso un colpo, per la man d'Artù ; Non Focaccia: non questi che m'ingombra Col capo sì, ch' i' non veggio oltre più, E fu nomato Sassol Mascheroni: Se tosco se', ben sa' omai chi fu.

¶ 46 Pur dentro molli, solo internamente pregni di lagrime. ¶ 47-48. Goesiar su per le labbra, rigarono di lagrime i loro volti. — № 11 gelo strinse ec., e le lagrime de due spiriti, rappigliatesi insieme, riattaccarono i loro visi per poco disgiunti. ¶ 49. Spranga. Propriamente è legno o ferro che si conficca attraverso, per tenere unite insieme le commessure : ma qui, dove si parla di cingere, bene sembra al Lombardi che stia per fascia di ferro. § 53. Pur col viso ec., continuando a tenere il capo basso. — Giue, giù. Ved. nota 141, al C. II. | 54. Ti specchi, ti affissi. Il dannato, che teneva il viso in giù, vedeva Dante specchiato dal gelo. viso in giù, vedera Dante specchiato dal gelo.

[86. La valle ec., quella valle della Toscana, per la quale il flume Bisenzio scende verso Prato. [87. Del padre loro ec., fu possessione prima di Alberto de Conti di Mangona e di Vernio, lor padre, e poi di loro due. [88. D'un cerpo usoire. Che i due Alberti fossero fratelli, come i comentatori qui spongono, lo avea già Dante significato abbastanza con dire ch'ebbero il medesimo padre: qui agli aggiunge che furono gemelli, vincolo qui selli aggiunge che furono gemelli, vincolo qui egli aggiunge che furono gemelli, vincolo comunemente riputato maggiore ancor del fraterno, e designato appunto dalla toscana locuzione di nati a un corpo. Le Chios. Dant. a questo luogo: « Erano due fratelli carnali nati a un corpo. . - La Caina. Cosi chiama il Poeta questo primo spartimento del nono cerchio, dal nome del primo fratricida. || 60. In gelatina. La solita pennellata comica, che maestrevolmente dalla pietà ci richiama tratto tratto al disprezzo. § 61-62. Non quegli a cui ec. Nel libro quinto, cap. 162, della « Illustre e famosa istoria di Lancillotto del Lago, » si narra come essendosi Mordrec posto in agguato per uccidere il proprio padre e re Arth, fu da lui visto e trapassato con una lancia di modo, che « dietro ! apertura della lancia passò per mezzo la piaga un raggio di sole si manifestamente, che Girfletto lo vide . [ 63. Focaccia. Focaccia de' Cancellieri, nobile pistoiese, mozzo una mano ad un

perchè non mi metti in più sermoni, Sappi ch' i' fui il Camicion de' Pazzi, Ed aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid' io mille visi cagnazzi (" Fatti per freddo: onde mi vien ribrezzo, E verrà sempre, de' gelati guazzi. E mentre ch'andavamo in ver lo mezzo, Al quale ogni gravezza si rauna, Ed io tremava nell' eterno rezzo; Se voler fu, o destino, o fortuna, Non so; ma passeggiando tra le teste, Forte percossi il piè nel viso ad una. Piangendo mi sgridò: Perchè mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta 80 Di Mont'Aperti, perchè mi moleste? Ed io : Maestro mio, or qui m'aspetta, Si ch'i' esca d'un dubbio per costui: Poi mi farai, quantunque vorrai, fretta. Lo Duca stette; ed io dissi a colui Che bestemmiava duramente ancora: Qual se' tu, che così rampogni altrui?

deltà dettero principio alle fazioni dei Bianchi e de' Neri. || 65. Sassol Mascheroni. « Questi essendo tutore d'un suo nipote, per rimanere erede, l'uccise: onde a lui fu tagliata la testa in Firenze. Anon. ¶ 68. Camicion de' Passi. Alberto Camicione de' Passi di Valdarno, il quale a tradimento uccise Ubertino suo parente. 69. Carlin. Carlino de' l'azzi, di parte Bianca, dette per moneta il castello di Piano di Trevigne a' Neri di Firenze: per lo qual tradi-mento molti de' migliori usciti di Firenze, parenti o amici di Carlino, furono morti o presi.
- Mi scagioni, mi scusi; perchè io, traditore di un solo, appetto a lui sembrerò quasi innocente. | 70. Poscia vid' io ec. Passa nel secondo spartimento, nominato Antenora per la ragione che più sotto si dira. — Cagnazzi, paonazzi. — (\*) Traditori della patria. — ¶ 72. De' gelati guazzi, degli stagni gelati di quassu, per la memoria di quel di laggiù. ¶ 73-74. In vêr le mezze ec., verso il centro della terra, al quale tutte le cose gravi tendono per legge di natura. f 75. Mell'eterno rezzo, in quel lungo di ombre eterne. [] 76. Se voler fu, se fu mia volontà, se feci a posta. Alcuni intendono se fu volere di Dio, perciocchè del voler proprio non si può dire, come Dante nel seguente verso, Non so. Non si può dire del proprio volere presente, ma del passato si, perchè dimenticabile. § 77. Tra le teste. Questi tengon fuori del ghiaccio la sola testa, perchè tradire la patria è più che tradire i congiunti, i quali sono in quella compresi. Cicerone, De Off., 1.7: « Chari sunt liberi, propinqui, familiares; sed omnes omnium charitates patria una complexa est. • ¶ 79. Peste, pesti, calpesti. Parla Bocca degli Abati, fiorentino guelfo, per cui tradimento furono presso Montaperti trucidati quattromila suoi concittadini e compagni di parte. [] 80-81. La vendetta Di Ment'Aperti, il castigo meritato col tradimento da me fatto a Montaperti. [ 83. D' un dubbio. Dubitava già che costui fosse Bocca, lieri, nobile pistoiese, mozzò una mano ad un ma voleva esserne certo. [] 84. Quantunque, suo cugino ed uccise un suo zio: le quali cru- quanto. [] 85. Stette, si fermò. [] 87. Qual, chi

Or\_tu chi se', che vai per l'Antenora Percotendo, rispose, altrui le gote 90 Si, che se fossi vivo, troppo fora? Vivo son io, e caro esser ti puote, Fu mia risposta, se domandi fama, Ch'io metta'l nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: Del contrario ho io brama: Lèvati quinci e non mi dar più lagna; 95 Chè mal sai lusingar per questa lama. Allor lo presi per la cuticagna, E dissi: E' converrà che tu ti nomi, O che capel qui su non ti rimagna. Ond'egli a me : Perchè tu mi dischiomi, 100 Nè tì dirò chi io sia, nè mostrerolti Se mille flate in sul capo mi tomi. lo avea già i capelli in mano avvolti, E tratti glien avea più d' una ciocca, 104 Latrando lui con gli occhi in giù raccolti Quando un altro gridò: Che hai tu, Bocca? Non ti basta sonar con le mascelle, Se tu non latri? qual diavol ti tocca? Omai, diss' io, non vo' che tu favelle,

Malvagio traditor, ch' alla tua onta

Io porterò di te vere novelle.

| 88. L'Antenera. Così detta da Antenere troiano, marito di Teano, sorella di Ecuba. Omero lo fa de' più savi tra gli anziani di Troia; ma gli storici narrarono che, spedito all' oste greca per trattar della pace, invece si accostò con gli assedianti nella macchinazione del tradimento della città, e che facilità l'en-trata del famoso cavallo di legno. I Greci, pa-droni della terra, rispettarono la casa del tra-ditore: alla eui porta egli, secondo l'accordo. aveva inchiodato una pelle di pantera. 🛚 90. St, che se fossi ec. Credendosi Bocca che Dante sia un' ombra, si meraviglia della solidità dei suoi piedi. [] 93. Tra l'altre nete, fra le altre cose da me notate quaggiù per farne memoria tra' vivi. § 95. Lagua, molestia, cagion di la-guarmi. § 96. Chè mal sai ec., perciocchè poco destre lusinghe usi con noi, essendo la fama, che i traditori hanno nel mondo, tanto orribile, che punto non ci adesca. Lama del cui proprio significato si è veduto nella nota 79 al C. XX, qui sta figuratamente per palude congelata. ¶ 91. Per la cuticagna. Cioè, pe' ca-pelli della cuticagna, ch' è la parte concava e deretana del capo. Il traditore teneva il viso giù, per non esser conosciuto. || 100. Perchè tu mi dischiomi, quando anche tu mi riduca calvo del tutto. || 101. Nè mostreroiti, nè tol mostrerò alzando verso te la faccia. || 102. In sul cape mi temi, piombi, ti getti sul mio capo a maltrattarlo. Tomere, propriamente, è cadere a capo ail'ingiù. || 405. In giù raccolti, celati col tenerli in giù. || 407. Sonar con le ma-scelle, battere i denti pel freddo. (v. 34.) || 110. Alla tua onta, a tuo marcio dispetto. ¶ 115. El piange qui ec. Parla di Buoso di Dovara cremonese, il quale per moneta offertagli da Guido di Monforte, condottiero dell' esercito di Carlo d' Angiò contro i Ghibellini, non gli con-

Va' via, rispose, e ciò che tu vuoi, conta; Ma non tacer, se tu di qua entr' eschi. Di quel ch'ebbe or così la lingua pronta. Ei piange qui l'argento de Franceschi: I' vidi, potrai dir, quel da Duera Là dove i peccatori stanno freschi. Se fossi dimandato altri chi v'era, Tu hai da lato quel di Beccheria, Di cui segò Fiorenza la gorgiera. Gianni del Soldanier credo che sia 120 Più là con Ganellone e Tebaldello. Ch' apri Faenza quando si dormia. Noi eravam partiti già da ello, Ch' i' vidi duo ghiacciati in una buca,125 Sì che l'un capo all'altro era cappello: E come 'l pan per fame si manduca, Così 'l sovran li denti all' altro pose Là 've 'l cervel s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose Le tempie a Menalippo per disdegno. Che quei faceva 'I teschio e l'altre cose. O tu che mostri per sì bestial segno

Odio sovra colui che tu ti mangi,

Dimmi'l perchè, diss'io, per tal convegno;

(franc. argent). Cost pure nel Par., XVII, 84. 117. Stanno freschi. Ved. la nota al v. 60. 119-120. Quel di Beccheria ec. L'abate di Vallombrosa, de' Beccheria di Pavia; al quale in Firenze fu tagliata la testa, per essersi scoperto un suo trattato coi fuorusciti ghibellini. Fu detto pure che il Beccheria fosse innocente. Gio. Villani, VI, 65. — Gergiera, gola. § 121. Gianni del Soldanier. Tradi i Ghibellini di Firenze, e fattili cacciare di città con Farinata loro capo, fu principale del nuovo governo. 132. Ganellone, Gano di Maganza, cognato di Carlo Magno, celebre ne' romanzi cavallereschi pe' suoi tradimenti; soprattutto per quello di Roncisvalle, dove furono da' Mori tagliati a pezzi trentamila Cristiani. — Tebaldello. Dul Zambrosi di Faenza. Fintosi pazzo per levare i sospetti, apri una notte la città a Bolognesi, specialmente per odio contro i Lambertazzi ri-coverati da' Faentini. [ 124. Ello, lui. Dicest tuttora nel Valdarno. [ 125. Ch' i' vidi, quando io vidi. — In una buca, in una sola buca. Co-munemente ogni traditore faceva un buco nel ghiaccio; qui due, Ugolino e Ruggieri, ne fanno un solo, per più tormento di tanto accaniti ne-mici. – Ugolino tradi la patria: Ruggieri la patria in prima, conspirando con Ugolino; poscia Ugolino stesso, che di lui si fidava. Perciò v'ha chi crede che qui si segni il confine tra l'Antenora e la seguente Tolomea, e che l'Arcivescovo apra la seconda. [ 126. Era cappello, stava sopra quasi cappello. [ 127. Si manduca, si mangia: latinismo usato anche in prosa. 🛮 128. 🗓 sovran, colui che stava disopra. 🛭 130-131. Tideo si rose ec. Tideo caledone e Menalippo tebano, azzustatisi insieme presso Tebe, restarono ambidue mortalmente seriti; ma Tidec, sopravvivendo al nemico, sen fe recare la testa, e per rabbia la si rose. Stazio, Theb., VIII, 1 432. E l'altre cose, ed anche le cose nel te-schio contenute, come il cervello. || 135. Per tese il passo dell'Oglio. Qualche storico nega | | 432. E l'altre cose, ed anche le cose nel tequesta corruzione di Buoso, ma l'assermano il schio contenute, come il cervello. || 435. Per Malespini e il Villani. — Argento, denaro

Che se tu a ragion di lui ti piangi, 136 Sappiendo chi voi siete, e la sua pecca,

(franc. te plains): come nel v. 75 del C. XVI, gione. |
e altrove. | 137. La sua peeca, il suo torto no mi verso te. || 138. Amoor io te ne cangi, io dal accenna lato mio ti renda il cambio della tua corte-

Nel mondo suso ancor io te ne cangi,138 Se quella con ch' io parlo non si secca.

sia in informarmi, col pubblicare la tua ragione. || 139. Se quella ec., se morte o altro non mi toglierà l'uso della lingua. In foado, accenna alla sentita immortalità del Canto se-

## CANTO TRENTESIMOTERZO.

Da Ugolino della Gherardesca ode il Poeta pittura stupenda del suo troppo atroce supplinie. Pei passa nella Tolomea, dove a traditori de commensali, riversati nel ghiaccio, le stesso comma sollievo delle lagrime torna in tormento: e tali ve n'ha, i cui corpi, posseduti da demonii, vivono ancora nel mondo,

La bocca sollevò dal fiero pasto
Quel peccator, forbendola a' capelli
Del capo ch' egli avea di retro guasto.
Poi cominciò: Tu vuoi ch' io rinnovelli
Disperato dolor che 'l cor mi preme,
Già pur pensando, pria ch' i' ne favelli.
Ma se le mie parole esser den seme

Che frutti infamia al traditor ch'i' rodo, Parlare e lagrimar vedrai insieme.

I' non so chi tu sie, nè per che modo
Venuto se' quaggiù ; ma Fiorentino
Mi sembri veramente quand' i' t' odo.
Tu dèi saper ch' i' fui 'l Conte Ugolino,
E questi l'Arcivescovo Ruggieri ;
Or ti dirò perch' io son tal vicino.

Che per l'effetto de' suo' ma' pensieri, Fidandomi di lui, io fossi preso, E poscia morto, dir non è mestieri. Però, quel che non puoi avere inteso, Cioè come la morte mia fu cruda, Udirai, e saprai s' e' m' ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, La qual per me ha il titol della fame, E in che conviène ancor ch'altrisi chiuda, M'avea mostrato per lo suo forame Si lune già, quand' i' feci 'l mal sonno, Che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, Cacciando il lupo e i lupicini al monte, Per chei Pisan veder Lucca non ponno. 30

5. Di retro, sulla nuca (C. prec., v. 129). § 4. Tu vuoi ch' io ec. Virgilio, Æn. II: a Infandum, regina, iubes renovare dolorem. § 6. Pur pensando, solo a pensarci. § 7. Dên, debbono. Accenna alla promessa di Dante (C. prec., v. 138). § 9. Parlare e lagrimar ec. Anche Francesca, ma in suono più conveniente a donna innamorata: a Farò come colui che piange dice. § 141. Florentino. Dunque, vuol dire, nemico ancor tu di Pisa come io. E il Pisano riconosceva il Fiorentino al modo di pronunziare principalmente, ma forse anche da qualche modo di dire. § 13. Il Conte Ugolino. Ugolino della Gherardesca, Conte di Donoratico, capo di una frazione de' Guelfi di Pisa, per toglier la signoria della città a Nino di Gallura, capo de' Gibellini. Ma questi, poichè con la cacciata di Nino e suoi seguaci ebbe indebolita la parte guelfa, si accinse a spegnerla del tutto; e fatto credere al popolo che Ugolino aresse a' Fiorentini e Lucchesi restituite alcune loro castella per danari, venne col vessillo della croce e con seguito grandissimo alle case del Conte, prese dopo dura zuifa lui con due figliuoli e due nipoti, el ichiuse nella torre de' Gualandi alle Sette Vie: dove poi nel marzo del seguente anno, glungendo in Pisa capitano il Conte Guido di Montefeltro, furon fatti morire di fame. Gio. Villani, VII, 120, 126. § 15. Perch' lo son tal vicino, perchè io gii sto sopra a rodergii il capo. § 16. Ma', mali, frau-

dolenti. | 18. Dir non è mestieri. Perchè cosa allora divulgatissima: non però vera del tutto, se dobbiamo credere al Troya che reo princi-pale della morte del Conte fu Guido da Montefeltro. | 19. Non puoi avere inteso. Perche avvenuto nel segreto della mia carcere. [ 32. Breve pertugio, piccolo finestrino. — Ruda. Propriamente è quel chiuso, dove si tengono gli uccelli a mudare, cioè mutar le penne; qui, per traslato, carcere buia. Più d'un antico afferma che la torre de' Gualandi fosse comunemente chiamata la Muda, e il Buti crede aperchà vi si tanessono la quilla del Companyo. chè vi si tenessono le aquile del Comune a mudare. • [ 23. Per me ha il titol della fame. Gio. Villani: . D' allora innanzi fu la detta torre, dove morirono, chiamata la torre della fame. 24. Ch' altri si chiuda. Cosa facile a prevedere in tanta rabbia di parti. § 26-27. Più lune. Otto mesi, secondo il Villani, durò la prigionia del Conte. Nelle rime: «Più lune ha volto il Sol, poiche fu spenta.» — Feei 'l mal sonno ec., sognai il prossimo sterminio mio e de' miei. Qual partito il sommo Poeta cavi da questo immaginato sogno, si sentirà subito appresso. | 28. Questi pareva ec., costui, che io rodo, mi pareva fosse guida (maestro) e signore (dosno) di una turba di gente. ¶ 29-50. Caeciando, in atto di cacciare. — Il lupe e i lupitini. Il Conte era guelfo, ghibellini i seguaci dell'Arcivescovo: onde al solito il primo è fignationali dell'arcivescovo: onde al solito il primo è fignationali dell'arcivescovo: rato nel lupo, i secondi, per contrapposto, nelle cagne. — Al monte, Per che ec., al monte San Giuliano, che per esser tra Pisa e Lucca toglie

Con cagne magre, studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi S'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e i figli, e con l'acute scane 85 Mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane. Pianger senti'fra'l sonno i miei figliuoli, Ch' eran con meco, e dimandar del pane. Ben se' crudel, se tu già non ti duoli, Pensando ciò che al mio cors'annunziava; E se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava Che 'l cibo ne soleva esser addotto, E per suo sogno ciascun dubitava: Ed io sentii chiavar l'uscio di sotto All'orribile torre ; ond' io guardai Nel viso a'miei figliuoi senza far motto. Io non piangeva; si dentro impietrai. Piangevan elli: ed Anselmuccio mio 50 Disse: Tu guardi sì, padre ; che hai? Però non lagrimai, nè rispos' io Tutto quel giorno, nè la notte appresso,

Infin che l'altro Sol nel mondo uscio.

Per quattro visi il mio aspetto stesso ;

Come un poco di raggio si fu messo

Ambo le mani per dolor mi morsi:

Nel doloroso carcere, ed io scorsi

alle due città vicine di potersi vedere. [] 31. Studiose, sollecite. — Conte, acconcie, proprie a siffatta caccia. Anche Franc da Barberi-no, Docum., VII, 8, dice i cavalli alti troppo più conti a passare i flumi, che i bassi. § 52. Gualandi ec. Tre delle maggiori case ghibelline di Pisa. ¶ 33. S' avea messi ec., man-davasi innanzi, nella fronte di detta caccia. 33. Le padre e i figli, il lupo e i lupicini.

Scane. Scane sono li denti puntenti del
cane, ch' egli hae da ogni lato, co' quali egli afferra. » Buti. — Altri sane, da sanne; come gateoto per gateotto (C. VIII, 17), e simili. [] 37. Innanzi la dimane, in sul far del seguente giorno. [ 39. E dimandar del pane. Sognavano anch' essi quegl' innocenti, e più chiaro assai dei padre. || 46-47. Ed io sentil ec., quan-d'ecco io sentil serrare a chiave la sotto-posta porta della torre. — Chiavar. Villani: «Fecero i Pisani chiavare la porta della torre, ov'erano in prigione, e la chiave fe-cero gittare in Arno. > Chiavare significo pure anticamente inchiodare; e questo significato qui preferiscono molti. | 49. Impletrat, divenni come pietra. | 50. Anselmuccio. Uno de due nipoti del Conte. | 51. Sì, così atterrito. ¶ 56-57. Ed io scorsi ec., ed io vidi ne'quattro visi de'miei figliuoli e nipoti quello sformamento della fame, che già sen-tivo nel mio. — L'interpetrar che Ugolino dallo sformamento de figliuoli argomentasse il proprio, e che perciò si mordesse le ma-ni, è indegno di Dante; il quale così ci avrebbe rappresentato il Conte più curan-te di sè, che de figli. ¶ 60. Manicar, man-

E quei, pensando ch'io'l fessi per voglia Di manicar, di subito levorsi, E disser: Padre, assai ci fia men doglia, Se tu mangi di noi: tu ne vestisti Queste misere carni, e tu le spoglia. Queta'mi allor per non farli più tristi: Quel dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi dura terra, perchè non t' apristi? Posciachè fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, Dicendo: Padre mio, chè non m'aiuti? Quivi morì : e come tu mi vedi, Vid' io cascar li tre ad uno ad uno Tra 'l quinto dì e 'l sesto: ond' io mi diedi Già cieco a brancolar sovra ciascuno; E due di li chiamai poi ch' e' fur morti: Poscia, più che 'l dolor, potè il digiuno. Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti Riprese il teschio misero co' denti, Che furo all' osso, come d'un can, forti. Ahi Pisa, vituperio delle genti Del bel paese là dove il si suona, Poiche i vicini ate punir son lenti, Movasi la Caprala e la Gorgona, E faccian siepe ad Arno in su la foce, Sì ch' egli annieghi in te ogni persona.

Chè se il conte Ugolino aveva voce

vorsi, si levarono in piè. [] 68. Gadde. Uno de' due figliuoli. [] 69. Chè, perchè. [] 70. Quivi, a' miei piedi. [] 71. Li tre. L' altre figliuolo Uguccione, e i due nipoti Anselmuccio ed Ugo-lino detto il Brigata. Il 73. Già cieco dalla fame. — Brancolar sovra ciascuno, cercar ciascuno di quei cari con le mani Il 74. Li chiamal. Proprio di chi piange i cari perduti. § 75. Po-sola più che'l delor ec. Dopo i due giorni il misero padre cadde nell'agonia della fame, la qual gli tolse di poter più sfogare il suo dolore accarezzando e chiamando per nome gli estinti figliuoli. « Dopo gli otto di (narra il Buti) ne furono cavati e portati, inviluppati nelle stuore, al luogo delli frati minori a San Francesco, e sotterrati nel monumento ch'è L'interpetrazione antropòfaga che alcuni pretenderebbero dare a questo verso, è giusta-mente respinta da tutti i migliori. | 79. Ahi Pisa ec. Scoppio di un'ira magnanima contro un governo che può commettere o soffrire atrocità si nefande. È si noti, per onor del Poeta, imparzial nemico di ogni infamia, che Pisa era ghibellina. § 80. Del bel paese ec., dell'Italia. Dante in più luoghi delle sue opere distingue le diverse lingue dalla particella affermativa, e chiama lingua del st l'italiana, come d'ec la provenzale, d'oil la francese, ec. Conv. 1, 10: La gran bontà del volgare del si. . 81. I vicini. Fiorentini e Lucchesi. | 82. La Capraia e la Gorgona. Isolette del mar Tirreno, non lungi dalla foce dell'Arno. | 83. Siepe, rite di se, che de figli. § 60. Manicar, man-giare: corruzione del manducare latino, dal da quell'ostacolo, si riversi all'indietro su l'erticari notata altresi ne Provenzali. — Le-Pisa. § 88. Vece, fama. E vuol forse il l'octa

D' aver tradito te delle castella, Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l' età novella, Novella Tebe, Uguccione e il Brigata, E gli altri duo che il canto suso appella. Noi passamm' oltre, là 've la gelata Ruvidamente un' altra gente fascia (\*),92 Non volta in giù, matutta riversata Lo pianto stesso li piangernon lascia, (po, E'l duol, che truova in su gli occhi rintop-Si volve in entro a far crescer l'ambascia: Chè le lacrime prime fanno groppo, E, sì come visiere di cristallo, Riempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. Ed avvegna che, sì come d' un callo, Per la freddura ciascun sentimento Cessato avesse del mio viso stallo, Già mi parea sentire alquanto vento; 103

Perch'io: Maestro mio, questo chi muove?

accennare che il tradimento non era legalmente provato: ma moralmente ei ne era convinto, altrimenti non avrebbe posto il Conte fra traditori della patria, ma tutt' al più fra tiranni Ed anche l'ietro di Dante dà per fatto, che Ugolino consegnò a' nemici le castella di Ripairatia, di Asciano e di Vena. || 86. Delle ca-stella, in quanto a' castelli. || 87. Oroce, sup-plizio: la specie pel genere. || 88-90. Inno-centi ec., o emula di Tebe nelle atrocità, la poca età non ammetteva colpa alcuna in Uguccione, nel Brigata, e ne' due sopra nominati Gaddo ed Anselmucció. Gio. Villani: «Di questa cru-delta furono i Pisani per lo universo mondo, ove si seppe, fortemente ripresi e biasimati; non tanto per lo Conte, che per li suoi difetti e tradimenti era per avventura degno di si fatta morte, ma per li figliuoli e nepoti, ch' erano piccoli garzoni e innocenti. » || 94. Passamm' oltre. Dall' Antenora passano nella Tolomea. — La gelata, il gelo. — (') Traditori de' commensali (Pietro di Dante: Qui in mensa produnt). Ed è quanto dire di chi sommamente si fidi; perocchè mangiare e bere insieme fu presso tutti i popoli pegno supremo di fede. 93. Nonvelta in giù ec., non colla faccia in giù, come la posizione verticale permetteva di stare a quelli della Caina e dell'Antenora; ma tutta riversale, cioè supinamente stesa con tutta la persona coperta (meno però il capo) dalla crosta (v. 109) del lago gelato. Questi traditori, a differenza de' susseguenti, tengon la testa di-fuori; ma, a differenza degli antecedenti, la tengon rovesciata all' indietro, affinchè le lagrime si rapprendano e ghiaccino in su'loro occhi. « Imperocché è gran pena a impietrare dentro il dolore e non poterio ispargere difuori con le lagrime. . Chios. Dant. | 94. Non lascia. Perche si ghiaccia in su gli occhi. | 95-96. E'l duel, che truova ec., e il doloroso umore, che trova sugli occhi impedimento di altre lagrime gelate, ripiomba sul cuore. || 97. Fanno groppo, indurando si aggruppano. || 98. Sì come

Non è quaggiuso ogni vapore spento ? 105 Ond' egli a me : Avaccio sarai dove Di ciò ti farà l'occhio la risposta, Veggendo la cagion che 'l fiato piove. Ed un de' tristi della fredda crosta Gridò a noi: O anime crudeli 110 Tanto, che data v' è l' ultima posta, Levatemi dal viso i duri veli, Sì ch'iosfoghi il dolor che'l cor m'impregna, Un poco pria che 'l pianto si raggeli. Perch'io a lui : Se vuoi ch' io ti sovvegna, 115 Dimmi chi se'; e s'io non ti disbrigo, Al fondo della ghiaccia ir mi convegna. Rispose adunque: I' son Frate Alberigo, Io son quel dalle frutte del mal orto, Che qui riprendo dattero per figo. Oh, dissi lui, or se' tu ancor morto? Ed egli a me: Come il mio corpo stea

crosta delle lagrime si è detta visiere, così la cavità da tal visiera coperta, dicesi coppo, ch'era quella parte inferiore dell'elmo, in cui entrava il capo, ed alla quale si fermava la visiera. Berni: « L'elmetto volò via con tutto il coppo.» Ed un esempio più antico ne da il Fanfani nelle giunte al suo Vocabolario. | 100-103. Ed avvegna che ec., e sebbene per effetto del freddo ogni senso avesse lasciata la sede (stalle) del mio viso, fosse cessato nella mia faccia, siccome ogni sentimento cessa nelle parti invento. || 105. Bon è quaggiuso ec. || 104. Queste vento. || 105. Bon è quaggiuso ec. Se quaggiuso nor v' ha sole che dilati e sollevi in vapore una parte dell'aria, come mai può esserci il vento, ch' è appunto il riversarsi dell'aria addensata in quella rarefatta dal caldo? Nel C. IX, 68, abbiamo già visto il vento prodotte dagli avversi ardori. || 106. Avaccie, presto, tra poco || 108. Che 'l fiato piove, che produce, manda questo vento. Si vedrà che la cagione era il dibattersi delle ali di Lucifero (C. XXXIV, 51). | 110-111. O anime ec. Credeva che fos-sero dne anime di traditori solenni, le quali traversassero la Tolomea per recarsi nella Giudecca, ultimo sito (posta) dell' Inferno; e che, come tali, gradissero il vanto di suprema mal-vagità. Il 112. I duri veli. Le sopradette visiere vagita. § 112.1 duri veit. Le sopradette essere del ghiaccio. § 113. M'impregna, mi gonfia: § 114. Un peco ec., per quel poco almeno, che il nuovo pianto starà a gelarsi. § 116. Ti di-sbrigo gli occhi. § 117. Al fondo della ghiac-cia ec. Dante doveva andar fino al centro, ma solamente per vedere. Egli crede lecite con un traditore le restrizioni mentali. [ 118. Frate Alberigo. Alberigo de' Manfredi da Faenza, frate Godente, fingendo di rappacificarsi con Manfredo suo parente che gli aveva dato una guanciata, lo invitò a desinare; e quando, secondochè aveva ordinato, egli disse : « Vengano le frutta, » usciron suoi sgherri ed uccisero Manfredo insieme col figliuolo Alberghetto. || 119. Del mal erte. Chiama cosi quelle frutta che furono segnale al misfatto. | 120. Riprenvisiere di cristalle, coprendo ciascun occhio come la visiere di cristalle, coprendo ciascun occhio come la visiera copre il viso del guerriero.

§ 99. Setto 'l ciglio tutto il coppo, tutta la care vità che dal ciglio in giù contiene l'occhio.

Continuando la similitudine dell'elmo, come la tra' vivi. § 122-123. Ceme il mie cerpe ec., se

Nel mondo su, nulla scienza porto. Cotal vantaggio ha questa Tolomea, Che spesse volte l'anima ci cade 125 Innanzi ch'Atropòs mossa le dea. E perchè tu più volentier mi rade Le invetriate lagrime del volto, Sappi che tosto che l' anima trade, 180 Come fec' io, il corpo suo l' è tolto Da un dimonio, che poscia il governa Mentre che 'l tempo suo tutto sia volto. Ella ruina in sì fatta cisterna: E forse pare ancor lo corpo suso

Dell' ombra che di qua dietro mi verna. Tu 'l déi saper, se tu vien pur mo giuso:

Egli è ser Branca d'Oria, e son più anni Poscia passati ch' ei fu sì racchiuso. I' credo, diss' io lui, che tu m' inganni;189

Chè Branca d'Oria non morì unquanche,

il mio corpo nel mondo sia vivo ancora o morto, io nulla ne so. I dannati ignorano le mondane cose presenti (C. X, 103-105). — Stea, stia: anche in prosa. E così dea (v. 126). || 124. Vantaggio. Ironicamente. - Tolomea. Chiama così la terza spera del ghiaccio, quella de' traditori de' commensali, da Tolomeo capitano del campo di Gerico, il quale per farsi solo signore della Giudea convitò il sommo sacerdote Simone Maccabeo, succero suo, e da uomini quivi presso nascosti lo fece a mensa ammazzare insieme con Giuda e Matatia suoi figliuoli. Ma-chab., I, 16. — Il Tolomeo di Egitto, desi-gnato qui da altri, non può entrarci per conto alcuno, perché innocente della morte di Pompeo, essendo di quella stati autori « amici regis, qui propter ætatem eius in procuratione erant regni. Cesare, Bell. civ., III, 104. ¶ 126. Che Atropès mossa le dea, che la Parca Atropos recida lo stame della sua vita mortale. || 127. Mi rade, mi rada, mi levi. || 129. Trade, tradisce. || 130-131. Come fec' io. Cioè, a mensa. - Il corpo suo l' è tolto ec. Ingegnosa invenzione, per cui vengono ad esser dichiarati demonii in carne umana i traditori di quelli che in loro si fidano; fondata sopra varie sen-tenze delle sacre carte, come: « Nomen habes quod vivas, et mortuus es » (Apoc., 111, 4; « Introivit in Judam Satanas » (Jon. XIII, 27); 111, 4; Descendant in infernum viventes » (Psal., LIV, 15); e simiglianti. ¶ 153. Mentro che'i tempe ec., fino a che il tempo ch'esso corpo doveva star congiunto con l'anima, sia scorso tutto. # 133. In sì fatta cisterna, in fondo a questo orribile pozzo. | 134-135. E ferse pare ancor ec., e forse figura tuttavia tra' viventi la Per su' opra, in pena di sue male opere.

E mangia e bee e dorme e veste panni. Nel fosso su, diss' ei, di Malebranche, Là dove bolle la tenace pece, Non era giunto ancora Michel Zanche, Che questi lasciò un diavolo in sua vece Nel corpo suo, e d'un suo prossimano Che'l tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oramai in qua la mano: Aprimi gli occhi. Ed io non gliele apersi, E cortesia fu lui esser villano. Ahi Genovesi, uomini diversi D' ogni costume, e pien d'ogni magagna, Perchè non siete voi del mondo spersi? Chè col peggiore spirto di Romagna

Trovai un tal di voi, che per su' opra In anima in Cocito già si bagna,

Ed in corpo par vivo ancor di sopra.

persona dello spirito che qui dietro a me soffre i rigori di questo verno infernale, è punito nel ghiaccio. || 136. Pur me, proprio adesso. || 137. Branca d'Oria. Genovese potente, che per torre il giudicato di Logodoro in Sardegna al suocero suo Don Michele Zanche, lo uccise a tradimento, e (come tutti i qui nominati) a mensa,
« Prodidit in mensa, » dice Pietro di Dante.

¶ 438. Ch' ei fu sì racchiuse, che l'anima sua fu racchiusa in questa ghiaccia 🛙 140. Non morì unquanche, non peranche è morto. Lo mori anquantors, non peratura o morio. Los troviamo infatti nol 4308, cioè otto anni dopo, signoreggiare in Genova insieme con Opicino Spinola. || 441. E mangia e bee ec. Tutte le funsioni della vita materiale; nessuna della vera vita dell' uomo. || 444. Michel Banche. Ved. C. XXII, 88. || 145. Questi, Branca d'Oria. 146-147. E d'un suo prossimano ec., e di un suo congiunto che lo aiutò all' omicidio. Dicono che fosse un suo nipote. [ 149. Gliele. Indeclinabile. | 150. E cortosia ec., e l'esser villano fu cortesia a lui, verso di lui, che me-ritava assai peggio. Ariosto: « Gli è teco cortesia esser villano. • [151-152, Diversi D'ogni costume, divertenti, devianti da ogni umano costume. | 153. Del mendo spersi. Pistoia diventi cenere, Pisa sia sommersa, Genova ster-minata: buon per l'Italia che l'Inferno sia presso che finito, che poco più che fosse durato, io non so se l'ira tremenda del Poeta le avrebbe lasciato pietra sopra pietra. Si ram-menti però, che i Profeti non gridarono meno contro il popolo eletto; e che per proverbio « Chi è collerico è amoroso. » || 154. Col peg-giore ec. Con frate Alberigo, faentino. || 185.

## CANTO TRENTESIMOQUARTO.

Nella Giudecca, dove i traditori dell'umanità stanno interamente chiusi nel ghiaccio, trovane i Poeti al centro della terra Lucifero, che con tre bocche maciulla i tre più segnalati: e fattosi di lui scala a partir dell'Inferno, escono a riveder le stelle nell'opposto emisfero.

Vexilla Regis prodeunt Inferni Verso di noi : però dinanzi mira, Disse'l Maestro mio, se tu'l discerni. Come, quando una grossa nebbia spira, O quando l' emisperio nostro annotta, Par da lungi un mulin che 'l vento gira; Veder mi parve un tal dificio allotta: Poi per lo vento mi ristrinsi retro Al Duca mio ;chè non v'era altra grotta. Già era (e con paura il metto in metro) 10 Là, dove l'ombre tutte eran coperte ('),

E trasparèn come festuca in vetro. Altre sono a giacere ; altre stanno erte, Quella col capo, e quella colle piante; 14 Altra, com'arco, il capo a'piedi inverte.

Quando noi fummo fatti tanto avante, Ch'al mio Maestro piacque di mostrarmi La creatura ch' ebbe il bel sembiante,

Dinanzi mi si tolse, e fe ristarmi, Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco Ove convien che di fortezza t' armi.

Com' io divenni allor gelato e fioco, Noldimandar, lettor; ch' i' non lo scrivo,

Però ch'ogni parlar sarebbe poco. lo non morii, e non rimasi vivo: Pensa oramai per te, s'hai fior d'ingegno, Qual io divenni, d' uno e d'altro privo. Lo 'mperator del doloroso regno

Damezzo'l petto uscia fuor della ghiaccia: E più con un gigante io mi convegno, 30 Che i giganti non fan con le sue braccia: Vedi oggimai quant' esser dee quel tutto Ch' a così fatta parte si confaccia.
S' ei fu si bel com' egli è ora brutto,
E contro 'l suo Fattore alzò le ciglia, 35

Ben dee da lui procedere ogni lutto. O quanto parve a me gran meraviglia, Quando vidi tre facce alla sua testa! L'una dinanzi, e quella era vermiglia; 39

Dell' altre due, che s' aggiugneno a questa Sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla, E si giugnèno al luogo della cresta,

La destra mi parea tra bianca e gialla; La sinistra a veder era tal, quali Vengon di là, onde 'l Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan duo grand'ali,

morte e senza vita, në morto në vivo. 🛙 30-31. E più con un gigante ec., e più la mia statura si avvicina a quella di un gigante, che la statura de'giganti s' avvicinasse alla grandezza delle sole braccia di Lucifero. [ 34-36. 8' ei fu sì bel ec., se egli fu tanto bello, quanto ora brutto, e così ingratamente corrispose a chi tale lo aveva creato, non è meraviglia che ogni male da lui proceda. -- Ogni lutto, ogni cosa per cui si piange; l'effetto per la causa. § 38. Tre facce. Secondo i più, queste tre facce di diverso colore significano le tre parti della Terra allora conosciute, dalle quali piovono incessantemente le anime nel regno di Lucifero. Vermigli di volto sono generalmente gli Europei; tra bianchi e gialli gli Asiatici; neri gli Affricani. Pietro di Dante ci vede l'odio ardente, l'impotenza livida, e la nera ignoranza, opposte a « la di-vina Potestate, La somma Sapienza e 'l primo Amore » (C. III, 5-6). [] 40-45. Dell' altre due ec. Preferiamo la lezion del Landino e di altre antiche edizioni alla comune (« L' altre eran due.. E la destra parea ec.»), che ha minore connessione. — S'aggiugnène a questa ec. Sul mezzo appunto dell'una e dell'altra spalla sorgevano lateralmente le altre due facce, le quali andavano a riunirsi con la terza sul vertice del capo. E quel vertice da Dante è detto cresta rispettivamente alla superbia di Lucifero, della qual colpa la cresta e figura. Cristas toltere, dicevano i Latini il levarsi in superbia; ed anche noi, rizzare o alzare la cresta. ¶ 45. Di là, onde 'l Nilo s'avvalla, dall' Etiopia, ove punto d'ingegno. | 27. D'uno e d'altro, senza | da'monti detti della Luna il Nilo si precipita nelle

<sup>1-2.</sup> Vexilla ec., i vessillı del re dell'Inferno escono verso noi; cioè, cominciano a mostrarsi a noi. Le tre prime parole sono il principio di un inno alla Croce, dalla Chiesa cantato nella settimana santa. Il Poeta, che appunto di quei giorni si trova in Inferno, le applica quasi ironicamente alle grandi ale svolazzanti di Lucifero, il nemico del figliuolo di Dio. | 3. Il discerni, discerni il re dell'Inferno. | 4. Spira, é portata dal vento. || 7. Dificio, macchina: uso anticamente comune di questa aferesi di edificio. Nel Purg., XXXII, 142, il carro di Beatrice è detto il dificio santo. - Allotta, allora. | 8. Per lo vente, per ripararmi dal vento [ 9. Altra grotta, altro luogo riparato. || 10. Già era ec. Passa nel quarto ed ultimo spartimento del Cocito, ch'ei chiama Giudecca (v. 117) da Giuda (v. 62). — In metro, in versi. || 11. Tutte, total-mente — (\*) Traditori dell' umanità. — || 12. E trasparèn èc., e si vedevano attraverso il ghiac-cio come pagliucola racchiusa nel vetro. [] 13. Erte, ritte entro il ghiaccio. || 14. Quella col capo ec., quale erta col capo, cioè col capo all'insi, e quale erta con le piante, cioè col capo in giù. || 15. Inverte, convolge. || 18. La crea-tura ec. Lucifero, prima della sua ribelliona bellissimo. || 19. Dinansi mi si tolse. Virgilio, dietro cui Dante erasi riparato dal vento, si trasse da banda. | 20. Dite, Lucifero: nome dagli antichi dato al loro Plutone. Ved. nota 68 al C. VIII. | 25. Io non morii ec. Esprime quella quasi sospensione d'esistenza che avviene per una forte e subita paura. || 26. Fior d'ingegne,

Vele di mar non vid' io mai cotali. Non avean penne, ma di vipistrello 50 Era lor modo; e quelle svolazzava, Sì che tre venti si movèn da ello. Quindi Cocito tutto s'aggelava: Con sei occhi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea co' denti Un peccatore a guisa di maciulla, Sì che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla Verso'l graffiar, che talvolta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla. Quell' anima lassù che ha maggior pena, Disse'l Maestro, è Giuda Scariotto. Che'l capo hadentro, efuor legambe me-Degli altri duo, c'hanno il capo di sotto, Quei che pende dal nero ceffo è Bruto : 65 Vedi come si storce, e non fa motto : E l'altro è Cassio, che par si membruto.

Ma la notte risurge ; ed oramai

È da partir, chè tutto avem veduto. 69 Com' a lui piacque, il collo gli avvinghiai:

Quanto si conveniva a tanto uccello:

sottoposte valli. § 47. Quanto, grandi quanto. § 49-50. Ma di vipistrello ec., ma erano quelle ali conteste di sole membrane, a quel modo che le hanno i pipistrelli. — Svolassava, agitava, dibatteva. [ 51. Tre venti. Simbolo forse de' tre principali peccati, superbia, invidia ed avarizia (C. VI, 74). — Si movèn da elle, movevano, partivano da lui. § 52. Quindi, per effetto di essi venti. | 56. Maciella. Strumento di due legni, uno incanalato nell'altro, che si usa per dirompere e mondare il lino e la canapa. [ 58-59. A quel dinanzi, al peccatore addentato dalla bocca di mezzo. — Il merdere ec., i morsi di Lucifero al paragone de graffi erano un nulla. § 60. Brulla, nuda. § 62. Gluda Scarlotto. Costui tradi l'umanità nell'interesse della sua felicità spirituale, vendendo G. Cristo fondatore della verace religione; come Bruto e Cassio, nominati appresso, tradirono l'umanità nello interesse della sua felicità temporale, ammazzando Cesare fondatore del vero governo civile del mondo, che secondo Dante era la imperial monarchia. Questo nostro intendimento, in tutto conforme a' principii dell' Alighieri circa i destini dell'umanità, ci fa credere che mal si appongano i commentatori dicendo alcuni che il Poeta in questo Canto parlasse de'traditori de'loro signori, alcuni che di quelli de'loro benefattori, e chi una cosa, e chi un'altra. § 65. Dal nere ceffo, da quella delle facce di Lucifero, ch'è nera. § 67. Membrute. Sospetta il Mai che Dante confondesse Cajo Cassio, uccisore di Cesare, da Plutarco descritto come pallido e scarno, con Lucio Cassio, di cui Ci-cerone nella Catilinaria terza ricorda la grassezza: « Nec Lucii Cassii adipem pertimescendum. • § 68. Risurge, sorge la seconda volta dacché facciamo questo viaggio. La prima volta fu quando entrarono nell' Inferno: • Lo giorno se n'andava ec. • C. II, 1. — Da questi due passi adunque, e da questi altri intermedii, passi adunque, e da questi altri intermedii, VII 98, XI 113, XX 124, XXI 112, XXIX 10,

Ed ei prese di tempo e loco poste; E, quando l' ale furo aperte assai, Appigliò sè alle vellute coste: 74 Di vello in vello giù discese poscia Tra'l folto pelo e le gelate croste. Quando noi fummo là dove la coscia Si volge appunto, in sul grosso dell'anche, Lo Duca con fatica e con angoscia Volse la testa ov' egli avea le zanche, Ed aggrappossi al pel com'uom chesale, Sì che in Inferno i' credea tornar anche. Attienti ben, chè per cotali scale, Disse'l Maestro ansando com'uom lasso, Conviensi dipartir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d' un sasso, E pose me in su l'orlo a sedere: Appresso porse a me l'accorto passo. l' levai gli occhi, e credetti vedere Lucifero com' io l' avea lasciato, E vidigli le gambe in su tenere: E s' io divenni allora travagliato, La gente grossa il pensi, che non vede Qual era 'l punto ch' io avea passato. Lèvati su, disse 'l Maestro, in piede :

e XXXI 10, si rilevano impiegate dal Poeta nella visita dell'Inferno ore ventiquattro, cioè tutto il sabato santo del 1300. Il venerdi lo aveva egli già speso tutto tra le noie della selva ed i ragionamenti con Virgilio. | 71. Poste, punti opportuni. | 75. Tra 'l folto pelo ec., tra i pelosi fianchi di Lucifero da una parte, e dall'altra il ghiaccio del Cocito, dentro cui Lu-cifero si profondava. — Virgilio scendo lungo il corpo di Lucifero come si scenderebbe già per un albero, o per un muro perpendicolare che offrisse degli appicchi; ma giunto co piedi all'attaccatura della coscia, dove Dante ha immaginato il centre della terra, rivoltandosi con molta destrezza, porta il capo dove aveva i piedi, perché non più di scendere si tratta, ma di salire. | 76-77. Là deve la coscia ec., là appunto, dove la coscia si snoda, si piega. || 78-79. Con fatica e con angoscia ec. Stenta a capovolgersi, er essere in quel punto della Terra, in cui la forza centripeta è massima. — Le zanche, le gambe. § 80. Com' uom che sale. Cicè mandando innanzi non più i piedi, come finora, ma le mani. Passato il centro della terra, cominciano a salire per l'opposto emisfero. § 81. Anshe, di nuovo. § 82. Attienti ben al mio collo (v. 70). § 85-86. Poi uscì fuor co. Lucifero dal bellico in su è nel nostro emisfero; da quello in già. nell'altro. La metà di sopra l'ha mezza fuori del ghiaccio, mezza dentro: la metà di sotte, mezza è circondata dallo scoglio formante come il rovescio della Giudecca (v. 117); mezza, cioè le gambe, guizza in una sformata caverna. Virgilio esce dello scoglio attiguo alle cosce di Lucifero, e mette Dante a sedere sull'orlo. | 87. Appresso, dopo avermi posto a sedere. — Porse a me ec., stese accortamente il passo a me, saltò destramente da' velli del mostro al luogo dov' io stava. | 89. Com' io l'avea lasciate. Cioè dritto in piedi, credendosi Dante tornato in Inferno (v. 81). | 91. Travagliate, confuso. | 92. La gente grossa, le persone idiote, igna e La via è lunga, e'l cammino è malvagio, E già il Sole a mezza terza riede. 96

Non era camminata di palagio

Là 'v' eravam, ma natural burella Ch' avea mal suolo, e di lume disagio. Prima ch' io dell' abisso mi divella, 100 Maestro mio, diss' io quando fui dritto, A trarmi d'erro un poco mi favella.

A trarmi d'erro un poco mi favella. Ov' è la ghiaccia? e questi com' è fitto Si sottosopra? e come in sì poc' ora 104 Da sera a mane ha fatto il Sol tragitto? Ed egli a me: Tu immagini ancora

D'esser di là dal centro, ov' io mi presi Al pel del vermo reo che'l mondo fora. Di là fosti cotanto, quant' io scesi: Quando mi volsi, tu passasti il punto 110

delle leggi dell'universo. ¶ 95. La via è lunga. Debbono trascorrere tutto il semidiametro della Terra, cioè (secondo il calcolo di allora, attestato da Pietro di Dante) 3215 miglia di salita; e vi metteranno in tutto le medesime ventiquattro ore impiegate a trascorrere l'altro semidiametro. Il Tommaseo dice che « tanto cammino non si dee creder misurato dal Poeta se non in modo simbolico. » Magro compenso. Dante qui, come sempre, ci parla della material fatica da lui durata nel cammino. Meglio è supporre che come egli miracolosamente tragitto vari spazi nello scendere, così pure facesse nel saire. — Malvagio, disagiato. § 96. A messa tersa riede, torna col suo quotidiano viaggio a toccare la metà della terza; ha fatto un' ora e mezzo di cammino. Il sole era sorto in questo emisfero, quando la notte nell'altro (v. 68). - Messa tersa. Oltre alla comun divisione del giorno in 24 ore sempre le stesse, 4 che però dicevansi equati, se ne usava allora un'altra, ricevnta da Romani, e conservata anche oggi dalla Chiesa. « Fanno (dice Dante medesimo, Conv. II, 6) dodici ore del di e do-dici della notte, quanto che 'l di sia grande o piccolo. E queste ore si fanno picciole e grandi nel di e nella notte, secondo che 'l di e la notte cresce e scema. E queste ore usa la Chiesa, quando dice prima, terza, sesta e nona. E chiamansi così, ore temporati. La terza adunque delle dodici ore temporati terminava il primo quarto del di; e questo abbracciava più o meno ore eguati, secondo il tempo dell'anno. « Ma nello equinozio (soggiunge Dante) sempre le ore eguali e quelle che temporali si chiamano, sono una cosa; perocchè essendo il di eguale della notte, conviene così avvenire. » E per non dovere altra volta fermarci intorno a questo particolare, notiamo che di dette do-dici ore temporali del di facevansi quattro parti: la prima chiamata Terza, la seconda Sesta, la terza Nona, l'ultima Vespro. In tutto dunque il poema, il quale si svolge durante l'equinozio, la serza s'intendera da 12 a 15 ore italiane, la sesta da 15 a 18, la none da 18 a 21, il vespro da 21 a 24. § 97. Camminata, sala: così detta dal poter-visi passeggiare. Buti: • Chiamano li signori le sale comminate, e massimamente in Lombar-dia. » || 98. Burella, prigione sotterranea: forse da buro, che gli antichi dissero per buto. Una

via di Firenze presso il già palazzo degli Otto, l

Al qual si traggon d'ogni parte i pesi: E se' or sotto l'emisperio giunto 112 Ch'è contrapposto a quel che la gran secci Coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto

Fu l' uom che nacque e visse senza pecca: Tu hai i piedi in su picciola spera Che l' altra faccia fa della Giudecca. 117 Qui è da man, quando di là è sera:

Qui è da man, quando di là è sera: E questi che ne fe scala col pelo, Fitto è ancora si, come prim' era. Da questa parte cadde giù dal cielo; E la terra che pria di qua si sporse, 122

Per paura di lui fe del mar velo, E venne all'emisperio nostro: e forse Per fuggir lui lasciò qui il luogo voto Quella che appar di qua, e su ricorse. 126

cioè dell'antica giustizia criminale, ha nome ancora della Burella. | 99. Disagio, difetto. | 101. Fui dritto, mi fui levato da sedere. 102. D' erro, di errore: voce allora comune. Anche nel Malmantile, II, 64: « Cacciator, tu hai pres' erro. » || 104. In sì poc' ora, in tanto poco tempo, quanto abbiam posto a venire dalla Giudecca fin qui. || 105. Da sera a ma-ne ec. Poco dopo dettogli la sotte risurge (v. 68), Virgilio gli avea detto il sole a mezza terza riede (v. 96), Dante, fingendosi ancora ignaro del suo passaggio agli antipodi, non vede come il Sole abbia potuto fare tal salto. | 107. Dal centre della terra. — Mi prest, mi appigliai, mi aggrappai. Il Buti legge m'appresi. | 108. Verme ree, Lucifero. Ved. nota 22 al C. VI. — Che'l mondo fora, che fora, buca il centre della terra, il quale (sempre secondo Tolomeo) è il centro del mondo. | 109. Cotanto, tanto tempo. | 411. Si traggon. Dopo Newton, some attratti. || 112-115. E se' or sotto ec., e sei ora giunto sotto l' emisfero celeste opposto a quello del quale si copre la terra da noi abitata, a quello cio, sotto il più alto punto del quale quello cio, sotto il più alto punto del quale fu crocifisso Gesù Cristo. Crede il Poeta che Gerusalemme sia posta nel mezzo appunto del terrestre emisfero boreale, il solo, secondo le idee di quei tempi, abitato; e che l'emisfero australe sia tutto mare, tranne il punto antipodo a Gerusalemme, sul quale s'alzi la montagna del Purgatorio. — La gran secca, la gran parte del terrestre globo non coperta dal mare. Genesi I, 40: « Dixit Deus: Appareat arida. Et vocavit aridam, Terram. » — Colmo, punto culminante del grande arco celeste. — Consunte, spento. Giov. Vill., II, 3: « Furono martirizzati e consumati.» [] 146. Spera di sasso. [] 147. L'altra faccia fa, forma come il rovescio. [] 118. E da man, è mattino. || 120. Fitto nel sasso. — Come prim'era, com'era nel primo mo-mento che ci cadde dal cielo. || 121-126. Da questa parte ec., dalla parte di questo australe emisfero Lucifero cadde giù dal cielo; e la terra, che prima di tal caduta soprastava anche in questo emisfero al livello del mare (che pria di qua si sporse), per orrore ch' ella ebbe di Lucifero si copri di acque (fe del mar velo), rovesciandosi tutta dall' altro lato nell'emisfero nostro: e forse la sola terra che nell'emisfero australe si mostri fuori dell'acque (che appar di qua), per dar luogo alla precipitante

Luogo è laggiù da Belzebù rimoto 127
'Tanto, quanto la tomba si distende,
Che non per vista, ma per suono è noto
D' un ruscelletto che quivi discende 180
Per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso

Col corso ch'egli avvolge, e poco pende. Lo Duca ed io per quel cammino ascoso

mole di Lucifero (per / segir 184) lasciò il vuoto di questa caverna in cui siamo, e si slanciò fuori a formare la montagna del Purgatorio.— Questa immaginazione del nostro Poeta non minvidia nessuna tra le più grandi e terribili del Milton. Solamente non mi è stato possibile di canciliare il presente luogo con la cosmogonia da Dante stesso adottata; secondo la quale, il cader di Lucifero precedette la formazione della terra. Ved. nota 7 al C. III. ¶ 427-1328. Luego è laggiù ec. Rienta Dante a narrare com'egli giunse in luogo tanto rimoto da Lucifero, quanto è profondo l'Inferno; cioè tanto era egli da Lucifero salito all'emisfero australe, quanto già dal boreale era sceso a Lucifero.— Belsebà. Matth., XII. 24: « In Beelzebub, principe demoniorum. »— La tomba, la cavità dell' Inferno: ch'è come tomba de' morti eternamente a Dio. ¶ 129-130. Che nen per victe come la Dio. ¶ 129-130. Che nen per victata ec., il qual luogo facevasi noto, rivelava le sue tortuosità non alla vista, perchè oscurissimo, ma mediante il suono di un ruscellet-re o de con Questo ruscello era il Lete, che discen-

Entrammo a ritornar nel chiaro mondo: E senza cura aver d'alcun riposo Salimmo su, ei primo ed io secondo, 136 Tanto ch'io vidi delle cose belle,

Che porta il ciel, per un pertugio tondo: E quindi uscimmo a riveder le stelle.

dendo dal monte del Purgatorio, ogni reità quindi espurgata deponeva nella fogna infernale. Il 132. Ch' egli avvolge ec., ch' egli fa tortuosamente, e quindi con pendenza molto minore che se scendesse a filo. Il 137-138. Tante ch' le vidi ec., fino a che lo per la bocca della caverna vidi parte de' bei corpi luminosi che il cielo porta seco in giro. Era già molto notte. — Gose belle. C. II. 40: « Quelle cose belle.» — Il ciel. Il Primo Mobile: secondo il sistema tolemaico. — Pertugie tonde. Così pareva in lontananza. Il 139. Quindi, di là. — Le stelle. Ultima parola di tut' e tre le Cantiche: forse ad indicare dove gli occhi di ogni uomo consapevole de' suoi alti destini debbano costantemente mirare. Nel XIV del Purgatorio: « Chiàmavi il cielo, e intorno vi si gira Mostrandovi le sue bellezze eterne'; E l' occhio vostro pure a terra mira. » E il suo caro Boezio: « Respicite cœli spatium, et aliquando desinite vilia mirati. » Anche tra' Gentili Ovidio, seguitando Aristotile, aveva detto che il Greatore « Os homini sublime dedit, cœlumque tueri Jussit.»

FINE DELL'INFERNO.

# PURGATORIO.

## CANTO PRIMO.

Usciti alla luce in una isoletta dell'australe emisfero, i due Poeti trovano a guardia della montagna del Purgatorio Catone; dal quale ammaestrato Virgilio lava a Dante il viso dall'infernale fuliggine, e lo corona d'un ramo di giunco.

Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del mio ingegno Che lascia dietro a sè mar si crudele: E canterò di quel secondo regno, Ove l'umano spirito si purga, E di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, O sante Muse, poichè vostro sono, E qui Calliopea alquanto surga, Seguitando il mio canto con quel suono,10 Di cui le Piche misere sentiro

Lo colpo tal, che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro,

2. La navicella ec. Così, tra gli altri, Properzio: « Non est ingenii cymba gravanda tui.» 4-6. Di quel secondo regne ec. « Il soggetto di tutta l'opera (scriveva Dante stesso allo Scaligero), considerata secondo la sola lettera, è lo stato delle anime dopo la morte, semplicemente preso. Se poi si consideri l'opera secondo la sentenza allegorica, il soggetto è l'animo, in quanto che per la liberta dell'arbitrio meritando e demeritando, alla giustizia del premio e della pena è sottoposto. Allegoricamente dunque il Purgatorio di Dante figura la via che la serva e travagliata umanità dec tenere a raggiungere i suoi alti destini; cioè la mortificazione delle prave inclinazioni e l'abbandono de' vizi. ¶ 7. Morta poesia. Perche tratto della morta "gente, del regno della morte eterna. Anche nell' VIII dell' Inferno chiamò scritta morta quella che parlava della perduta gente. — Bisurga. L'Inferno è stato il canto dell'ira e della disperazione; il Purgatorio sarà dell'amore e della speranza. «Lo stile (osserva il Ginguené) prende nel principio di questa Cantica uno splendore ed una serenità che ne annunzia il soggetto. ¶ 8. Vestre, devoto a voi. | 9. Calliopea, Calliope: musa preposta a' versi eroici. Sentiva ben egli di scrivere ala versi eroici. Sculva poin ogni di solivio di circo che commedia. — Alquanto surga, s'elevi a un termine medio tra lo stile generalmente dimesso dell'Inferno e I' ultima sublimità del Paradiso. || 10-12. Seguitando ec., accompagnando il mio cantare con quella soavità di suoni, da cui le misere figlie di Pierio restarono sopraffatte per modo, che disperarono di trovar perdono della loro presunzione. Queste nove principesse di Pella in Macedonia osarono ssidare al canto le Muse, e vinte, furono

Che s'accoglieva nel sereno aspetto Dell'aer puro infino al primo giro, Agli occhi miei ricominciò diletto, Tosto ch'io usci' fuor dell'aura morta, Chem'avea contristato gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che ad amar conforta, Faceva tutto rider l'oriente, Velando i Pesci ch'erano in sua scorta. Io mi volsi a man destra, e posi mente All' altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai fuor ch' alla prima gente.

Goder pareva il ciel di lor flammelle.

ignoranza. « Di queste gazze (dicono le Chios. Dant.) n'è pieno tutto il mondo; imperocchè sono assai, che con un poco di loica e di loro scienzia che hanno, si mettono a contastare co'valenti uomini.» E forse alle piche su proprie accennava il Poeta, [15. Infine al prime gire. Cioè, secondo le idee di quel tempo, fino al cielo della luna. | 16. Riceminciè dilette, ricominció a dare quel diletto che ie non avea più gustato dalla mia entrata nel-l'Inferno. || 19. Lo bel pianeta ec., la stella di Venere. || 21. Velande i Pesci ec., velando di sua luce la costellazione de' Pesci, la quale erasi già levata sull'orizzonte. Il segno del-l'Ariete, nel que s'allora era il Sole, è dopo quello de' Pe. ci. || 22. A man destra. Così nelaltro emisfero, come nel nostro, a chi tenga la faccia verso Oriente, il polo antartico è a destra. [ 23. All' altro polo. Cioè, all' antarti-co. — Quattro stelle. Letteralmente alcuni intendono le quattro stelle formanti la così detta Croce del Sud, registrate già da Tolomeo; alcuni, altre quattro molto più su, vedute già da Marco Polo: ma soggiungendosi che queste stelle non furono mai viste da altri che da primi uomini, è ben più plausibile il credere che questa fosse una semplice supposizione del Poeta. Allegoricamente, sono le quattro virtà cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e tempe-ranza, dette perció suci sante nel v. 37; quelle stesse che in figura di vaghe Ninfe vedremo (C. XXIX, 430) corteggiar Beatrice, ed udire-mo (C. XXXI, 406) dire di sè: « Noi sem qui Ninfe, e nel ciel semo stelle. | 24. Alla, dalla. Virgilio: « Nulli visa. » — Prima gente. Letteralmente, Adamo ed Eva, abitatori del Paradiso terrestre, che vedremo posto dal Poeta in cima alla montagna del l'urgatorio. Allegoricangiate in piche, a terrore della prosuntuosa | camente, gli antichissimi uomini, seguitatori

70

O settentrional vedovo sito, Poichè privato se' di mirar quelle! Com' io dal loro sguardo fui partito Un poco me volgendo all' altro polo, Là onde il Carro già era sparito; Vidi presso di me un veglio solo, Degno di tanta reverenza in vista. Che più non dee a padre alcun figliuolo. Lunga la barba e di pel bianco mista Portava, a' suoi capegli simigliante, De' quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante Fregiavan sì la sua faccia di lume, Ch'io 'l vedea come'l Sol fosse davante. Chi siete voi, che contra 'l cieco fiume 40 Fuggito avete la prigione eterna? Diss'ei movendo quell'oneste piume: Chi v'ha guidati? o chi vi fu lucerna, Uscendo fuor della profonda notte Che sempre nera fa la valle inferna? 45 Son le leggi d'abisso così rotte? O è mutato in Ciel nuovo consiglio,

Che dannati venite alle mie grotte?

Lo Duca mio allor mi diè di piglio,

E con parole e con mani e con cenni 50 delle quattro dette virth. | 26-27. 0 settentrional ec., o emisfero nostro boreale, tu puoi ben dirti vedovo, giacche sei privo della vista di quelle bellissime stelle. || 28. Dal lore sguarde fui partito, mi fui distaccato dal riguardarle. || 29. All'altro pole, al polo artico, a sini-stra. || 30. Il Garro. Costellazione vicina al polo artico, detta pure l'Orsa maggiore. — Era spa-rito. Perchè rimasto sotto l'orizzonte del Purgatorio. || 34. Un veglie. Questi è Catone il minore, detto l'Uticense per la gloriosa morte datasi in Utica: simbolo della virtà naturale, cioè di quanta mai virtà può capire in uomo non illuminato dalla Fede. Nel Convito: «Quale uomo terreno più degno fu di seguitare iddio, che Catone? Certo, nullo. » Il Poeta fa di Catone un di quegli illustri Gentili che « senza speme vivono in disio » (ln 141 V, 42); salvoché, per esser egli stato il fiù degno infra tutti, lo pone fuori delle infernali sedi a guartici. dia della via che mena al Purgatorio. Anche Virgilio, parlando delle ombre de' pii, aveva detto nell'VIII dell'Eneide: «Secretosque pios, his dantem jura Catonem: • ma il cortigiano poeta intendeva di Catone il maggiore. § 54. Di pel biance mista. Non bianca affatto, perchè mori di non più che 50 anni. § 37. Delle quattre luci, delle quattro anzidette stelle. - Sante. Parche simboli di altrettante virtù. Ved. nota 23. # 38-39. Fregiavan si ec. Allegoricamente, le quattro cardinali virtà, delle quali nessun Gen-tile splendè più di Catone, lo irradiavano in modo, che gli teneran quasi luogo della cono-scenza del vero Dio. Conv., II, 12: « Nuite sensibile in tutto il mondo è più degno di farsi esemplo di Dio, che 'l Sole. = ¶ 40. Centra 'l cieco flume, contro il corso del sotterraneo Lee (nfr. XXXIV, 150). | 42. Quell' oneste piume, quella venerabile barba. Ma dicesi piuttosto della prima lanuggine; e soal l'usarono Orazio ed il Tasso. Il 43. Vi fa luserne, vi fe lume, vi

Reverenti mi fe le gambe e il ciglio.
Poscia rispose lui: Da me non venni:
Donna scese dal ciel, per li cui preghi
Della mia compagnia costui sovvenni.
Ma da ch' è tuo voler che più si spieghi 55
Di nostra condizion com' ella è vera,
Esser non puote il mio che a te si nieghi.

Esser non puote il mio che ate siniegni. Questi non vide mai l'ultima sera, Ma per la sua follia le fu si presso, Che molto poco tempo a volger era. 60

Si come i' dissi, fui mandato ad esso Per lui campare, e non c'era altra via Che questa perla quale io mi son messo. Mostrata ho lui tutta la gente ria;

Ed ora intendo mostrar quegli spirti 65 Che purgan sè sotto la tua balia. Com' io l'ho tratto, saria lungo a dirti:

Com' io l'ho tratto, saria lungo a ditti: Dell'alto scende virtù che m' aiuta Conducerlo a vederti, e ad udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta:

Libertà va cercando, ch' è sì cara, Come sa chi per lei vita rifiuta. Tu'l sai, chè non ti fu per lei amara In Utica la morte, ove lasciasti La veste ch'al gran dì sarà sì chiara. 75

guidò. 🛭 46. Le leggi d'abisse. l'rima tra le quali è: «Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate.» || 47. R mutate, è sottentrato all'antico. || 48 Dannati. Tali ei li supponeva, vedendoli sbucar dall'Inferno. - Alle mie grotte, al monte affidato alla mia guardia. Grotta per roccia, ripa, usò Dante più volte nell'Inferno, e si dice ancora nella montagna pistolese. — 50. **E con parele** ec. Esprime col verso l'affaccendarsi di Virgilio. ¶ 51. **Eeve**renti ec., mi fe piegar le ginocchia ed abbassare gli occhi. || 53. Donna ec. Beatrice. (Inf., 11). || 56. Di nostra ec., della nostra vera, propria condizione. || 57. Il mio volere. — Si miegni tate spiegazione. || 58. Non vide mai l'ultima sera, non ha cessato ancora di vivere. § 59. Le fa sì presso. Quando smarrito s'aggirava per l'allegorica selva. || 60. A velger era, gli restava da vivere. || 71. Libertà va cercando. Cercava Dante propriamente la libertà morale, cioè di liberarsi dalla tirannia delle proprie passioni: onde poi, pervenuto con l'aiuto di Beatrice al termine del suo mistico viaggio, la ringrazierà di averlo di servo tratto a libertate. Ma poichè tutte le libertà son sorelle, Virgilio assomiglia il bisogno di libertà morale, che fa viaggiare il suo alunno, a quello di libertà politica, che trasse Catone a rinutare la vita. § 74. In Utica la merte. Vedendo inevitabile la signoria di Gesare, non volte sopravvivere alla libertà della patria. Si accise in Utica, città dell'Affrica, dove si trovava al comando di alcune reliquie del partito repubblicano. # 75. La veste ec., il tuo corpo, che nel di della risurrezione dei morti rifulgerà della maggior luce che possano dare le naturali virtà. Nel XIV del Parad., 45-60, si tratterà della luce che manderà la risorta carne degli eletti: del cui numero, veramente, non è da credere che dovesse esser Catone, perche se questo fosse stato l'intendimento del t'octa, el lo avrebbe espresso u giastificato, come la per Traiano, Stazio e RiNon son gli editti eterni per noi guasti, 76 | Chè questi vive, e Minos me non lega, Mason del cerchio ove son gli occhi casti Di Marzia tua, che in vista ancor ti prega, O santo petto, che per tua la tegni: 80 Per lo suo amore adunque a noi ti piega. Lasciane andar per li tuoi sette regni: Grazie riporterò di te a lei, Se d'esser mentovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei, Mentre ch' i' fui di là, diss' egli allora, Che quante grazie volle da me, fei. Or che di là dal mal fiume dimora, Più mover non mi può, per quella legge Che fatta fu quand' io me n' usci' fuora. Ma se donna del ciel ti muove e regge, Come tu di', non c'è mestier lusinga: Bastiti ben, che per lei mi richegge. 93 Va' dunque, e fa' che tu costui ricinga D'un giuncoschietto, e che gli lavi 'lviso, Sì ch'ogni sucidume quindi stinga : Chè non si converria l'occhio sorpriso D'alcuna nebbia andar davanti al primo Ministro, ch'è di quei del Paradiso. Questa isoletta intorno ad imo ad imo

Laggiù, colà dove la batte l'onda,

Porta de' giunchi sovra 'l molle limo.102 feo; ma nulla impediva il presupporre che come la virtà del sommo Gentile fu la più prossima a' meriti degli eletti, così pure avesse ad esser la luce. | 77. Minos me non lega, io non sono degli spiriti costretti ad eterno supplizio dalla sentenza di Minosse (Inf., IV). § 78-80. Ha son del cerchie ec., ma appartengo al Limbo, dove tra gli altri illustri Gentili è la casta tua moglie Marzia, la quale col sembiante e negli atti par che ancora ti preghi di tenerla per tua consorte, siccom' essa fece vivendo. Catone cedette (cosa non contraria alle romane leggi ed usanze) Marzia per moglie ad Ortensio, perchè questi ne avesse figliuoli: ma morto poi Ortensio, la donna che suo malgrado aveva lasciato il primo marito, tornò a lui pregandolo che la ripigliasse. E tra le cose che, secondo Lucano, allora gli disse, fu questa: • Liceat tumulo scripsisse Catonis Martia: • il qual luogo da Dante stesso nel tratt. IV, cap. 23 del Convito è interpretato così: . Dopo me si dica ch' io sia morta moglie di Catone, e che tu non mi scacciasti, ma di buon animo mi maritasti. . -Sante pette. In quanto che albergo di tutte le naturali virtù. Nel Convito: « O sacratissimo petto di Catone, chi presumerà di te parlare? » 83. Per li tuoi sette regni, per i sette giri ne'quali, sotto la tua guardia, si purgano i sette capitali peccati. § 86. Di là, nella prima vita. § 88. Dal mal ame, dall'Acheronte. 89-90. Per quella legge ec. Quando Catone dal Limbo fu assunto a guardiano del Purgatorio, gli fu fatta legge (ed in ciò fu pareggiato agli eletti) di non sentire più alcuno amore per le anime in qualsivoglia modo condannate all' Inferno. § 93. Richegge, richiegga. § 95. Un giunce schiette. Simbolo dell'umilià semplice e pasiente, dice Pietro di Dante; la quale è il fondamento del vivers cristiano. - Schiette. Inf., Al Duca mio, e gli occhi a lui drizzai.
Ei cominciò: Figliuol, segui i miei passi:
Volgianci indietro, chè di qua dichina
Questa pianura a' suoi termini bassi.
L'alba vinceva l'ora mattutina,
Che fuggia innanzi, sì che di lontano
Conobbi il tremolar della marina.
Noi andavam per lo solingo piano,
Com'uom che torna alla smarrita strada,
Che infino ad essa li par ire invano. 120
Quando noi fummo dove la rugiada

Null'altra pianta che facesse fronda,

O indurasse, vi puote aver vita,

Così sparì; ed io su mi levai

Però che alle percosse non seconda. 105 Poscia non sia di qua vostra reddita;

Lo Sol vi mostrerà, che surge omai, Prender il monte a più lieve salita.

Senza parlare, e tutto mi ritrassi

Pugna col Sole, e per essere in parte
Ove adorezza, poco si dirada,
Ambo le mani in su l'erbetta sparte
Soavemente il mio Maestro pose:
Ond'io, che fui accorto di su' arte,
Porsi vér lui le guance lagrimose:
Quivi mi fece tutto discoperto

XIII, 5: « Non rami schietti, ma nodosi e involti. • 🛛 96. Quindi, dal viso. — Stinga, levi via: contrario di tinga. | 97. Serpriso, sorpreso: come ripriso nel C. IV, ed altrettali negli antichi. Qui vale offuscato. | 98-99. Al prime Ministro ec., al primo de' celesti ministri, degli Angeli, che incontrerai su per la montagna del Purgatorio; cioè a quello che vedremo stare a guardia dell'ingresso. || 100. Ad ime ad ime, nel più basso circuito. || 102. Porta, produce. || 105. Ohe facesse fronda, la qual menasse rami con foglie. Le frasche sono simbolo di vanità. | 104. Indurasse, non cedesse all'urto dell'onde. Guido Cavalcanti, l'amico di Dante: Quando con vento e con fiume contende, Assai più si difende La mobil canna... Che dura querce che non si dirende. . | 105. Alle percosse dell' onde. - Non seconda, non si piega come il giunco, ma si rompe. | 106. Reddita, ritorno. | 107-108. Lo Sol vi mestrerà ec., seguitando il cammino del Sole, cioè camminando verso ponente, voi troverete il luogo da prender su pel monte la più agevole salita. [ 109. Su mi leval. Fin allora era stato in ginocchio. 113. Volgianci, volgianci: cambiamento solito nella toscana pronunzia. | 114. A' suoi termini bassi, al mare, con cui confina. 🛚 115. L'era mattutina, il mattutino: cioè propriamente quello spazio di circa tre ore innanzi giorno, in principio delle quali si suona il mattutino per le chiese e i conventi. | 120. Ire invane, perdere i suoi passi. || 121-123. Quando nei fummo dovo ec., quando noi fummo pervenuti in tal parte, dove la rugiada era più copiosa che in alcun altro luogo dell'isola. — Pugna col Sole, resiste al calore del Sole. — Ade-ressa, è rezzo, ombra; non battono mai, du-rante il giorno, i raggi solari. [] 124. Sparte, distese. [] 136. Di su'arte, del lavoro che volca fare. [] 127. Lagrimose, bagnate di lagrime di

Quel color che l'Inferno mi nascose. 130 **Veni**mmo poi in sul lito diserto, Che mai non vide navigar sue acque Uom, che di ritornar sia poscia esperto.

ponitenza. | 129. Quel color ec. Letteralmente,

il natural colore coperto dalla fuliggine infernale: allegoricamente, l'innocenza contaminata dal peccato. [ 132. Tom, che di ritornar ec., uomo che poi sia riuscito a tornar nell' emissero abi-tato. Ulisse, infatti, vi peri (Inf. XXVI). § 433. Mi cinse, mi ricinse la fronte. — Altrui, a Ca-

Quivi mi cinse, sì come altrui piacque. O maraviglia! che qual egli scelse 135

L' umile pianta, cotal si rinacque Subitamente là onde la svelse.

tone. [ 134. Scelse, colse di mezzo a molti altri giunchi. | 135. Cotal si rinacque. Imita Virgilio, dove tratta del misterioso ramo che la Sibilla fe svellere ad Enea: « Primo avulso, non deficit alter. » Allegoricamente, i mezzi dell' espiazione sono sempre alla mano; o anche, il pentimento porta seco una forza rigeneratrice.

#### CANTO SECONDO.

Da una navicella governata da un Angelo sbarca una schiera di anime destinato el Purgatorio: tra le quali Casella, musico eccellente ed amico già del Poeta, richiesto da lui, prende a cantare; ma Catone con severe parole tronca l'indugio.

Già era il Sole all' orizzonte giunto, Lo cui meridian cerchio coverchia Jerusalem col suo più alto punto: E la notte che opposita a lui cerchia,

Uscia di Gange fuor con le bilance, Che le caggion di man quando soverchia; Si che le bianche e le vermiglie guance,

Là dove io era, della bella Aurora, Per troppa etate divenivan rance. Noi eravam lunghesso'l mare ancora, Come gente che pensa suo cammino, Che va col core, e col corpo dimora:

Ed ecco qual, su'l presso del mattino, Per li grossi vapor Marte rosseggia Giù nel ponente sopra 'l suol marino; 15

1-2. Già era il Sole ec. Ogni luogo ha il suo orizzonte, sopra il quale si suppone un arco che passi per le zenit di esse luogo, ch' quanto dire tenga questo luogo appunto sotto il suo colmo (suo più alto punto): e questo arco è detto il meridiano, perchè il Sole, quando è in esso, sa il mezzodi del luogo coverchiato dall' arco, cioè sottostante a questo. Il dire adunque e l'orizzonte, il cui cerchio meridiano col suo più alto punto coverchia Gerusalemme . è lo stesso che dire . l' orizzonte di Gerusalemme. . Essendo poi Gerusalemme antipoda al l'urgatorio, è chiaro che se il Sole cade a Gerusalemme, al l'urgatorio spunta, per-ciocché passa dall'orizzonte dell'una a quello dell'altro. [1 A. Ohe opposta a lui cerohia, che percorre sempre l'emisfero opposto a quello percorso dal Sole. ¶ 5. Uscia di Gange fuor. Secondo Dante, l'orizzonte orientale di Gerusalemme è un meridiano delle Indie orientali. propriamente quello soprastante al fiume Gange. Se dunque nell' emissero nostro il Sole era giunto all'orizzonte occidentale di Gerusalemme, la Notte per opposto giungeva al-l'orientale, cioè usciva appunto dal Gange. — Con le bilamos, col segnò della Libra, ch'è l'opposto a quello dell'Ariete, nel quale al-

Cotal m' apparve, s' io ancor lo veggia, Un lume per lo mar venir si ratto, Che 'l mover suo nessun volar pareggia; Dal qual com' io un poco ebbi ritratto L'occhio per dimandar lo Duca mio, 20 Rividil più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato ad esso m'appario Un non sapeva che bianco, e di sotto A poco a poco un altro a lui n'uscio. Lo mio Maestro ancor non fece motto Mentre che i primi bianchi apparser ali: Allor che ben conobbe il galeotto, Grido: Fa', fa' che le ginocchia cali;

Ecco l' Angel di Dio : piega le mani :

il qual segno della Libra esce dal dominio della notte quando questa si fa più lunga del giorno (soverchia). Il segno della Libra resta di esser notturno dal solstizio estivo fino all' invernale, cioè per tutto quel tempo che le notti si vanno allungando. || 7-9. Sì che le bianche ec. Dipinge i tre colori del giorno nascente; il bianco dell' alba, il vermiglio dell' aurora, il rancio che di poco precede il Sole. || 12. Cel core, con l'animo. || 13. Su'l presso, sull'ap-pressare: in forza di sostantivo. || 14-15. Per li grossi vapor ec. Il pianeta di Marte, sul mare, dove più sono i vapori; presso il mattino, quando e non sono ancora diradati dal sole; e a ponente, dov'e non sono imbiancati dal-l'alba; massimamente rosseggia. Il 16. S'io ancer le veggia, così possa io vederlo un' altra volta dopo la mia morte. Il che importerebbe non esser dannalo. | 20. Per dimandar che mai fosse quel lume. | 22. D'ogni late ad esso, a ciascun dei suoi lati. || 23. Un nen sapeva che bianco. Erano le ali dell'Angelo, dalla cui faccia raggiava il detto lume. || 24. Un altro bianco. Era la stola dell'Angelo. || 26. Mentre ehe, sino a che. — Apparser ali, si videro distintamente esser ali. || 27. Il galectte, il conduttore della galea, il nocchiero. | 28. Cali, lera trovavasi il Sole. || 6. Che le eaggion ec., | metta a terra. || 29. Piega le mani. Sul petto, in

80 Omai vedrai di sì fatti uficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, Si che remo non vuol, nè altro velo Che l' ale sue, tra liti si lontani. Vedi come l'ha dritte verso'l cielo, Trattando l'aere con l'eterne penne, 85 Che non si mutan come mortal pelo. Poi come più e più verso noi venne L' uccel divino, più chiaro appariva; Perchè l'occhio da presso nol sostenne, Ma chinail giuso: e quei sen venne a riva 40 Con un vasello snelletto e leggiero, Tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero. Tal, che parea beato per iscritto; 45 E più di cento spirti entro sediero. In exitu Isràel de Egitto, Cantavan tutti insieme ad una voce, Con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di santa croce; Ond' ei si gittår tutti in sulla piaggia, 50 Ed ei sen gi, come venne, veloce. La turba che rimase lì, selvaggia Parea del loco, rimirando intorno, Come colui che nuove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno Lo Sol, ch' avea con le saette conte Di mezzo 'l ciel cacciato il Capricorno; Quando la nova gente alzò la fronte Ver noi, dicendo a noi: Se voi sapete, Mostratene la via di gire al monte.

E Virgilio rispose: Voi credete atto di adorare. | 30. Uficiali, ministri di Dio. || 34. Argomenti, istrumenti, mezzi. || 32. Velo, vela (lat. velum). || 33. Tra liti sì lontani. Vedremo che imbarcava le anime alla foce del Tevere. | 34. Dritte, levate. | 35. Trattande, agitando. Anche l'Ariosto: «Tratta l'aure a volo.» | 36. Che non si mutan ec. Non solo eterne, ma eternamente le stesse. § 38. L'uc-cel divino, l'Angelo alato. Nell'Inf. XXII, 96, chiamò Farfarello malvagio uccello. || 40. Ohi-nail, chinai l'occhio. || 41. Vasello, navicella. || 42. L'acqua nulla ne inghiottiva, galleggiava tutto. | 44. Parea beate per iscritto, gli si leggeva la beatitudine in viso. | 45. Sediero, sederono imbarcandosi, erano seduti. || 46. In exitu etc. Dice nel Convito: « In quel Canto del Profeta, che dice che nell'uscita del popolo d'Isdrael d'Egitto la Giudea è fatta santa e libera, oltre al vero secondo la lettera, non meno è vero quello che spiritualmente s'in-tende, cioè che nell'uscita dell'anima dal peccato essa sia fatta santa e libera in sua potestate.» | 52. Selvaggia, ignara, inesperta. | 54. Assaggia, comincia a sporimentare. § 35-57.
Da tutte parti ec., il Sole, per esser già alto
albastanza, vibrava da tutte parti il diurno
lume (il giorno), avendo già co' fulgenti suoi raggi cacciato di mezzo al cielo il segno del Gapricorno. Essendo il Capricorno discosto dall'Ariete, dove allora era il Sole, un quarto di circolo, non può esser cacciato di mezzo il cielo se non quando l'Ariete sia già tutto mon-

Forse che siamo sperti d'esto loco: Ma noi sem peregrin, come voi sete. Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco, Per altra via, che fu sì aspra e forte, Che lo salire omai ne parrà gioco. L' anime che si fur di me accorte, Per lo spirar, che io era ancor vivo, Maravigliando diventaro smorte: E come a messaggier, che porta olivo, Tragge la gente per udir novelle, E di calcar nessun si mostra schivo; Così al viso mio s' affissar quelle Anime fortunate tutte quante, Quasi obbliando d'ire a farsi belle. Io vidi una di lor trarresi avante Per abbracciarmi, con si grande affetto, Che mosse me a far lo somigliante. O ombre vane, fuor che nell' aspetto! Tre volte dietro a lei le mani avvinsi, 80 E tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo, mi dipinsi Perchè l'ombra sorrise e si ritrasse, Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Soavemente disse, ch' io posasse: 85 Allor conobbi chi era, e pregai Che per parlarmi un poco s'arrestasse Risposemi: Così com' io t' amai Nel mortal corpo, così t' amo sciolta; Però m' arresto: ma tu perchè vai? Casella mio, per tornare altra volta Là dove io son, fo io questo viaggio,

Anche Lucrezio: • Lucida tela diei.• 🛛 65. Per altra via, per via diversa da quella tenuta da voi; cioè, attraverso l'Inferno. — Forte, difi-cile. [67. Di me, in quanto a me. ] 68. Per lo spirar, pel muoversi della mia gola, effetto del mio respirare. Inf., XXIII, 88: Costui par vivo all' atto della gola. 70. Messaggier, che porta olivo, messaggiero di pace. Virg., VIII, 115: « Paciferæque manu ramom prætendit olivæ. » | 72. E di calcar ec. Il far calca, ordinariamente, è cosa vile e plebea. | 75. A farsi belle, a purificarsi. || 79. Vane, fuor che nell'aspetto. Inf., VI: « Vanità che par persona. » || 80. Dietre a lei le mani avvinsi, volli stringerla tra le mie braccia.
Virg., VI, 695: «Ter conatus ibi collo dare
brachia circum; Ter frustra comprensa manus
effugit imago. « [ 85. Possase, possasi, stessi
quieto: terminazione più prossima alla latina. nè ancora cessata del tutto in Toscana. | 89. Scielta da vincoli della carne. | 91. Casel-la. Eccellente musico florentino, ed amicissimo di Dante. Narra il Boccaccio che l'Alighieri · Sommamente si dilettò in suoni ed in canti nella sua giovinezza, e ciascuno che a que' tempi era ottimo cantore e sonatore, fu suo amico ed ebbe sua usanza; ed assai cose, da questo diletto tirato, compose, le quali di piacevole e maestrevol nota a questi cotali faceva rivestire. » E di Casella particolarmente dice l'Ottimo : « Fu Casella finissimo cantatore, e già intono delle parole dell' Autore. tato sull'orizzonte. - Conte, chiare, luminose. quasi dica: Io fo questo viaggio per salvare

Diss' io; ma a te come tant' ora è tolta ? Ed egli a me: Nessun m'è fatto oltraggio, Se quei che leva e quando e cui gli piace, Più volte m'ha negato esto passaggio; Chè di giusto voler lo suo si face. Veramente da tre mesi egli ha tolto Chi ha voluto entrar, con tutta pace: Ond' io ch' er' ora alla marina volto, Dove l'acqua di Tevere s'insala, 102 Benignamente fui da lui ricolto. A quella foce ha egli or dritta l'ala: Perocchè sempre quivi si raccoglie Qual verso d' Acheronte non si cala. Ed io: Se nuova legge non ti toglie Memoria o uso all' amoroso canto, 107 Che mi solea quetar tutte mie voglie, Di ciò ti piaccia consolare alquanto L'anima mia, che, con la sua persona Venendo qui, è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona,

Cominciò egli allor sì dolcemente,

l'anima mia, se non a dirittura, che troppo è difficile in se, e sarebbe superbia il presumer-lo, almeno mediante le pene del Purgatorio. La quale interpetrazione è confermata dal v. 16, dove abbiam visto il Poeta augurarsi di dover riveder l'Angelo conduttore delle anime alla spiaggia di quest' isola. — Altri intendono, al mondo de viventi : ma sarebbe come dire to viaggio per viaggiare, cioè dichiararsi privo di scopo. Nè vale opporre che là non si direbbe di luogo ov'è chi parla, perchè unito a dove è usato spesso per semplice ripieno: Nello stesso Dante, Inf. XXVII, 118: « Perch' io là dove vedi son perduto. | 195. Ms a te come tant'ora è tolta? Ma tu, che soi morto da un pezzo, come non prima d'ora sei venuto a pur-garli? chi ti ha fatto perdere tanto tempo? 11 95. Quel che leva cc. Finge il Poeta che le anime destinate al Purgatorio si adunino tutte alla foce del Tevere (v. 101), come le dannate a riva l'Acheronte; e che l'Angelo prima o dopo, secondo i meriti di ciascuna, le tragitti. E per la foce del Tevere ei figura il grembo della Chiesa cattolica. — Leva, prende nella sua barca. | 97. Chè di giuste ec., perciocchè l'Angelo, tragittando qual prima e qual dopo, si uniforma al giusto volere di Dio. § 98-99. Da tre mesi egli ec., da tre mesi ch' e cominciato il Giubileo, tempo di straordinaria indulgenza, quell'Angelo ha senza opposizione alcuna ricevuto nella sua barca chiunque ha voluto entrarvi. Siamo nel marzo del 1300; ed il famoso Giubileo, veduto da Dante medesimo, le L'arsura fresca. . § 133. Tosta, presta.

Che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio Maestro, ed io, e quella gente Ch'eran con lui, parevan sì contenti,116 Com' a nessun toccasse altro la mente. Noi eravam tutti fissi ed attenti Alle sue note, ed ecco il Veglio onesto, Gridando: Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? 121 Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, Ch' esser non lascia a voi Dio manifesto. Come quando, cogliendo biada o loglio, Gli colombi adunati alla pastura, Queti, senza mostrar l'usato orgoglio, 126 Se cosa appare ond' elli abbian paura, Subitamente lasciano star l'esca. Perchè assaliti son da maggior cura; Così vid' io quella masnada fresca Lasciar il canto, e fuggir vêr la costa

Com' uom che va, nè sa dove riesca: 182

Nè la nostra partita fu men tosta.

era cominciato a Natale del 1299. [[ 100. Ch'er'ora alla marina volto, che desiderosamente guardavo testè il mare, aspettando la volta mia del passare. | 101. S' insala, entrando in mare si fa salsa. | 106. Qual verso d'Acheronte ec., chiunque non sia dannato. Sicche pare si debbano qui comprendere eziandio quell'anime rarissime che per ispezial grazia fossero degne di volarsene direttamente in cielo. E veramente, se la foce del Tevere è figura della romana Chiesa cattolica, il trovarvisi non è manco necessario in questo caso che nell'altro. [ 110. Con la qua persona, col peso del suo corpo. | 111. E affannata tante. Suono imitativo. | 112. Amor che nella mente ec. E il principio di una delle più belle canzoni di Dante, probabilmente messa già in musica da Casella. L'amore in essa cantato, siccome Dante me-desimo espone nel suo Convito, è tutto intellettuale e divino, epperò non disconveniente al presente luogo. § 117. Com' a nessun ec., come se niente altro occupasse le loro menti. § 119. Ecco il Veglie enesto, ecco sopravvenire Catone. | 121. Stare, indugiare. Alcuni Codd., qual ristare. | 122-125. A spogliarvi le scoglie ec., a spogliare la scorza, a mondarvi della sozzura de' peccati, la qual vi toglie la celeste visione di Dio. Similitudine presa dalla serpe. Gelli: La serpe getta ogni anno lo scoglio vecchio.» | 124. Cegliendo, beccando. | 125. Adunati. Sottint. stanno: leggiadra elissi. | 130. Masnada, compagnia, brigata. In origine non ebbe mal senso. - Frenca, di fresce giunta. Inf., XIV, 42:

### CANTO TERZO.

Trovano appiè del monte (\*) le anime de' contumaci a Santa Chiesa, trattenute fuor del Purgatorio trenta volte quel tempo che vissero tali. Manfredi, re di Sicilia, narra la buona sua fine.

Avvegnachè la subitana fuga Dispergesse color per la campagna, Rivolti al monte, ove ragion ne fruga; Io mi ristrinsi alla fida compagna: E come sarei'io senza lui corso? Chi m' avria tratto su per la montagna? Ei mi parea da sè stesso rimorso: O dignitosa coscienza e netta, Come t'è picciol fallo amaro morso! Quando li piedi suoi lasciar la fretta, Che l' onestade ad ogni atto dismaga, La mente mia, che prima era ristretta, Lo 'ntento rallargò, sì come vaga, E diedi il viso mio incontro al poggio, Che inverso il ciel più alto si dislaga. 15 Lo Sol, che dietro fiammeggiava roggio,

\*) Il monte del Purgatorio figura un cono tronco in cima, intorno al quale si avvolgono undici ripiani circolari, compresovi il suolo dell' isola. I primi quattro costituiscono l'Antipurgatorio, dove son trattenute, fino a che non sieno ammesse all'espiazione, quattro sorte di anime indugiatesi a convertirsi infino al punto della morte. Gli altri sette, in ciascun de' quali si purga uno de peccati capitali, formano pro-priamente il Purgatorio. Sulla cima è il l'a-radiso terrestre. — I due Poeti, percorsa una parte di ciascun ripiano, trovano una scala tagliata nella costa del monte, su per la quale passano nel ripiano seguente. - | 1. Avvegnache, sebbene. Avrebbe Dante potuto trovar la via da salire il monte, seguitando quelle anime nella lor « fuga vêr la costa » (C. II, 131); ma non volle farlo senza Virgilio. || 3. Bagion, giustizia. — He fruga, tormenta le anime no-stre per purgarle. Inf. XXX: «La rigida giu-stizia che mi fruga » [ 4. Alla fida compagna, alla fedel compagnia, al fedele compagno che m'era Virgilio. | 7. Da sè stesso. Non dal rimprovero di Catone, che a lui non toccava.

- Bimorso, addolorato dell' indugio. | 9. Morse. Onde appunto il comun traslato di rimor-dere. | 41. Che l'onestade ec., la quale toglie il prestigio del decoro ad ogni atto dell'uomo. San Tommaso: « All'onestà e gravità nuoce la fretta.» | 12. Che prima era ristretta. La fretta dell'andare non gli aveva dato agio di speculare. § 13. Lo 'ntento rallargo, allargo di nuovo la sua attenzione agli oggetti circostanti. — Sì come vaga, come bramosa ch'ell'era di co-noscere quelle nuove cose. § 14. Diedi, volsi, § 15. Pià alto si dislaga, più di tutti gli alti monti si alza sopra il livello del gran tago marino. Anche nel Parad., XXVI, 139, il Purga-torio è detto « il monte che si leva più dall' onda. » | 16. Roggio, del colore del fuoco (nota 73 al c. XI dell'Inf.): proprio del Sole poco alto. | 17-18. Alla figura ec., secondo la figura, quant' era la figura che il mio corpo, impedendo i raggi solari, adombrava in terra.

Rotto m' era dinanzi, alla figura
Ch'aveva in me de'suoi raggil'appoggio.
Io mi volsi da lato con paura
D' essere abbandonato, quando i' vidi 20
Solo dinanzi a me la terra oscura.
E'l mio Conforto: Perchè pur diffidi,
A dir mi cominciò tutto rivolto;
Non credi tu me teco, e ch'io ti guidi?
Vespero è già colà, dov' è sepolto 25
Lo corpo dentro al quale io facev' ombra:
Napoli l' ha, e da Brandizio è tolto.
Ora, se innanzi a me nulla s' adombra,
Non ti maravigliar più che de' cieli, 29
Che l'uno all'altro raggio non ingombra.
A sofferir tormenti e caldi e gieli

Simili corpi la Virtù dispone,

1 21. Solo dinansi a me ec., ia auta mia umbra in terra, e non anche quella di Virgilio. Finge che le tenobre dell' Inferno gli avessero. 21. Solo dinanzi a me ec., la sola mia omtolto di avvedersi che il suo maestro non faceva ombra. § 22. Il mio Conforto, Virgilio, mio confortatore. Il Petrarca a Laura: « Soave mio fido conforto. . | 23. Tutte rivolte, rivoltosi verso me con tutta la persona, perché mi assicurassi bene di non averlo perduto. || 25-26. Vespero è già ec., il corpo, dentro il quale io faceva quell' ombra che tu vanamente vorresti ora vedere, è ben lontano di qui: tanto lontano, che mentre qui da poco s'è levato il sole, colà gli manca poco a corcarsi. Nel Pur-gatorio erano due ore di giorno; nell'antipoda Gerusalemme, due ore di notte : in Italia dunque, a un ottavo di circolo da Gerusalemme, erano ventitre ore. ¶ 27. Mapell ec. Da Brindisi (che gli antichi anche in prosa dissero Brandizio), luogo della morte di Virgilio, il suo corpo fu trasferito a Napoli; dove anch' oggi si mostra la sua tomba sulla Grotta di Posilipo. | 29-30. Non ti maravigliar ec., non devi prenderne maggior maraviglia che del vedere come l'una sfera celeste non impedisca all'altra i raggi de' pianeti; della qual cosa tu, sapendo i cieli esser diafani, non ti maravigli punto. — Che l'uno, l'uno de' quali cieli. [34. A sofferir ec. Previene una questione che il discepolo avrebbe potuto fargli, come mai degli enti diafani polessero essere capaci di tor-menti materiali [52. Corpi. Anche l' Ombre son corpi, della cui formazione tratterà di propo-sito nel C. XXV, vv. 79 e segg. Vedi nota 101 al III dell'Inf. — La Virtà, la divina onnipotenza. San Tommaso, Contr. Gent., afferma che la pena corporea non verrà se non dopo risorti i corpi. Ma fu dottrina di Platone, seguitata da molti Santi Padri, adottata dalla cristiana tradizione, e sancita poi dalla Chiesa, che l'eterna giustizia faccia le anime stesse de'rei capaci di corporale tormento. Il Catechismo tridentino, p. I, art. 5, § 5: a Inextin-guibili igne damnatorum anima torquentur.

Che come fa non vuol ch'a noi si sveli. Matto è chi spera che nostra ragione Possa trascorrer la infinita via, Che tiene una sustanzia in tre persone. State contenti, umana gente, al quia; Chè se potuto aveste veder tutto. Mestier non era partorir Maria: E disïar vedeste senza frutto Tai, che sarebbe lor disio quetato, Ch' eternalmente è dato lor per lutto. Io dico d' Aristotile e di Plato, E di molti altri. E qui chinò la fronte; E più non disse, e rimase turbato. Noi divenimmo intanto appiè del monte: Quivi trovammo la roccia sì erta, Che indarno vi sarien le gambe pronte. Tra Lerici e Turbia, la più diserta, 50 La più rotta ruina è una scala, Verso di quella, agevole ed aperta. Or chi sa da qual man la costa cala, Disse 'l Maestro mio fermando il passo, Sì che possa salir chi va senz' ala? E mentre che, tenendo il viso basso, Esaminava del cammin la mente, Ed io mirava suso intorno al sasso.

Da man sinistra m' apparì una gente (')

D'anime, che movieno i piè ver noi, E nel § 5: « Præterea est purgatorius ignis, quo piorum animæ ad definitum tempus cruciatæ expiantur. • [ 33. Che come fa ec., la qual Virtu, cioè Iddio, non vuole che agli uomini sia manifesto il come ciò faccia. § 35-36. Possa trascerrer ec., possa comprendere i modi che nel suo operare tiene Iddio uno e trino, ch'è quanto dire incomprensibile nella sua essenza. | 37. Al quia, a quelle dimostrazioni che ricavar potete dagli effetti, venendo per essi in cognizione delle cagioni loro. Secondo Aristotile, la dimostrazione e di due sorte: l'una propter quod, ed è quando dimostrasi a priori, cioè dalle cagioni si deducono gli effetti; l'altra quia, ed è quando dagli effetti si dimostrano le cagioni. § 38-59. Chè se potuto ec., percioc-chè se voi col solo lume naturale della ragione aveste potuto veder tutto, non ci sarebbe stato bisogno della rivelazione evangelica. | 40-42. E distar vedeste ec., e che la sola ragione non basti a veder tutto, dovrebbero pur pro-varvelo i vani sforzi di tali, che por la subli-mità dell'intelletto loro avrebbero raggiunto il sommo Vero, se ciò fosse stato possibile:
a' quali invece il loro desiderio dell' ultima Verità, che propriamente è Dio, è ora dato eternamente per gastigo. Sola pena de sommi pensatori pagani, da Dante posti nel Limbo, è che « senza speme vivono in disio. » | 44. Chinò la fronte. Pensava di sè stesso. | 46. Divenimmo, giungemmo. | 48. Che indarno ec., che nessuna prontezza, bontà di gambe vi baste-rebbe. | 49. Lerici e Turbia. Due terre a' due capi della riviera di Genova, ch'è piena di monti scoscesi. il 50. La più rotta ruina, il più scosceso dirupo. Così il Cod. Antald., meglio certamente della comun lesione « La più romita via; . dove remite è aggiunto debole dopo diserta, e via non fa punto al proposito. | 51.

60 E non pareva, si venivan lente. Leva, dissi al Maestro, gli occhi tuoi: Ecco di qua chi ne darà consiglio, Se tu da te medesmo aver nol puoi. Guardommi allora, e con libero piglio Rispose : Andiamo in là, ch'ei vengon piano ; E tu ferma la speme, dolce figlio. Ancora era quel popol di lontano, I' dico dopo i nostri mille passi, Quanto un buon gittator trarria con mano; Quando si strinser tutti a' duri massi Dell' alta ripa, e stetter fermi e stretti, Come a guardar, chi va dubbiando, stassi. O ben finiti, o già spiriti eletti, Virgilio incominciò, per quella pace Ch'io credo che per voi tutti s'aspetti,73 Ditene dove la montagna giace Sì, che possibil sia l'andare in suso; Chè'l perder tempo a chi più sa più spiace. Come le pecorelle escon del chiuso Ad una, a due, a tre, e l'altre stanno 80 Timidette atterrando l'occhio e'l muso; E ciò che fa la prima, e l'altre fanno,

Addossandosi a lei s'ella s'arresta,

Di quella mandria fortunata allotta,

Sì vid' io mover, a venir, la testa

Semplicie quete, elo'mperchè non sanno:

Verso, a rispetto, in confronto. | 52. Da qual man, se a destra o manca. — Cala, è meno erta. [] 56. Esaminava ec., esaminava la sua mente circa il cammino, studiava il cammino. - (°) Contumaci a Santa Chiesa fino alla morte. = | 58-59. Una gente D'anime, una molti-tudine di spiriti. Vit. S. Domitilla: «Con molta gente d'uomini e di donne. E così pure i La-tini. || 60. Non pareva che li movessero. || 64. Guardommi. Meglio forse il Cod. Estense, Guardò; perchè Dante lo aveva invitato a guardar la schiera che veniva verso loro. — Con libero piglie, con volte franco, sicuro. | 65. vengen piane, perchè troppo tempo perderemmo a volerli aspettare. | 66. Ferma la speme, confermati nella tua speranza di aver da questi spiriti consiglio (v. 62). || 67-69. Ancora era ec. Dopo circa mille passi fatti da Poeti verso quelle anime, elle erano aucora distanti una buona gittata di pietra. | 72. Come a guardar ec., come se ne sta a guardare chi vede cosa, per la quale si aggiri tra dubbi pensieri. La dubi-tanza nasceva dal veder questi due camminare a sinistra (v. 58), contro la regola di tutto quanto il regno del Purgatorio, la qual è che si tenga sempre a destra: simbolo del proceder nel bene, appunto come il tener sempre a sinistra si è veduto nell'Inferno simboleggiare il procedimento nel malo. || 73. Ben finiti, morti in grazia di Dio. || 76. Giace, è meno erta. Poco innanzi, este. || 78. Pli spiace. Perchè meglio ne conosce il prezzo. Seneca: «Nil pretiosius tempore. § 79-84. Come le pecerelle ec. Similitudine meritamente dal Tasso pareggiata alle più evidenti di Omero. Disc. poet., Ill. | 85-86. Sì vid' le mover ec., così vid' io allora moversi per venir verso noi le prime anime di quella greggia fortunata. — Mandria. Oggi sarebbe poco cortese: ma questi riguardi dipen-

Pudica in faccia, e nell'andare onesta.87 Come color dinanzi vider rotta

La luce in terra dal mio destro canto, Si che l'ombra era da me alla grotta, Ristaro, e trasser sè indietro alquanto; E tutti gli altri che venieno appresso, 92

Nonsappiendo il perchè, fero altrettanto. Senza vostra dimanda io vi confesso

Che questo è corpo uman che voi vedete, Per che il lume del sole in terra è fesso. Non vi maravigliate; ma credete Che, non senza virtu che dal ciel vegna,

Cerca di soverchiar questa parete. Così 'l Maestro. E quella gente degna,

Tornate, disse, intrate innanzi dunque, Co' dossi delle man facendo insegna. 102 Ed un di loro incominciò: Chiunque

Tu se', così andando volgi il viso; Pon mente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi vêr lui, e guardail fiso: Biondo era e bello, e di gentile aspetto,

Ma l' un de' cigli un colpo avea diviso. Quand' i' mi fui umilmente disdetto

D'averlo visto mai, ei disse: Or vedi: 110

don dall' uso. Petrarca: . Felice agnello alla penosa mandra Mi giacqui un tempo. . | 88. Color dinanzi, quei ch' erano innanzi agli altri, la testa di quella compagnia. § 89. Dal mio destro canto. Aveva il sole a manca; l'ombra dunque del proprio corpo a destra. || 90. Era da me alla grotta, si stendeva da' miei piedi fino alla ripa da me costeggiata del monte. | 94. Sensa vostra ec. Son parole di Virgilio al-l'anime maravigliate. || 96. Per che, per lo che. -- Fesso, rotto (v. 88), diviso. || 99. Di soverchiar questa parete, di sormontar questa costa ritta come un muro. | 101. Intrate innansi, camminate innanzi a noi. || 102. Facendo inse-gna, facendo a noi segno di voltare indietro. 104. Così andando, non lasciando perciò di andare. | 105. Di là, al mondo. - Unque, mai: anche in prosa. Dante, nato pochi mesi prima che Manfredi morisse, non poteva averlo veduto; ma il viso del Poeta, come di tutti coloro che sentono e pensano, mostrava maggiore età della vera. | 107. Gentile, nobile, signorile. || 109. Mi fui.... disdetto, ebbi negato. || 111. A somme il petto, nella parte più alta del petto. || 112. Sorridendo. Sorrideva Manfredi, supponendo Dante persuaso col comune degli uomini, che non potesse egli essersi salvato.-**Manfredi.** Figliuol naturale di Federico II. Vogliono che per regnare in Napoli e Sicilia soffocasse il padre con un guanciale, ed avvelenasse il fratello Corrado. Fu gran nemico della Corte romana; dalla quale scomunicato e per-seguitato con le armi di Carlo d' Angiò, mori nella celebre battaglia di Benevento addi 26 febbraio del 1266. | 113. Gestanza. Figlinola di Ruggiero re di Sicilia e madre di Federico II.

Preferisce nominarsi dall'avola Costanza,
piuttostochè dal padre Federico, perché apurio. Postill. Caet. 1418. Ma bella figlia. Altra Costanza, moglie di Pietro d' Aragona, e madre a lacopo successor del padre in Arago-

Emostrommi unapiagaasommo il petto. Poi disse sorridendo: I'son Manfredi, Nipote di Gostanza imperadrice: Ond' io ti prego che quando tu riedi, 114 Vadi a mia bella figlia, genitrice Dell' onor di Cicilia e d' Aragona, E dichi a lei il ver, s' altro si dice. Poscia ch'i' ebbi rotta la persona Di due punte mortali, io mi rendei 🛘 🗀 119 Piangendo a Quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei; Ma la bontà infinita ha sì gran braccia, Che prende ciò che si rivolve a lei. Se'l pastor di Cosenza, ch' alla caccia Di me fu messo per Clemente, allora 125 Avesse in Dio ben letta questa faccia, L'ossa del corpo mio sarieno ancora

In co' del ponte presso a Benevento, Sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e move il vento 130 Di fuor dal Regno, quasi lungo il Verde, Ove le trasmutò a lume spento. Per lor maladizion sì non si perde,

Che non possa tornar l'eterno amore,

suppone che i due suoi nipoti onorassero i lore reami; ma Dante, meglio informato di lui, ne dara tutt' altra sentenza (C. VIII, 418-120). | 417. S'altro si dice, se, giudicando dalle apparenze, si dice ch' io sia dannato. | 121. Orribil furon ec. Fu dissoluto, ambizioso e, secondo molti, parricida e fratricida. Ma fu pur valoroso, cortese, protettor delle lettere; e molti dubitano de' suoi maggiori misfatti. Porse, più che altro, nocque alla sua fama la nimistà di Roma, e della fortuna. Va victis! 123. Che prende ec., che basta a tutto abbracciare. | 124. Il pastor di Cosenza. Il Vescovo di Cosenza, legato del papa, non con-tento di aver concitati contro Manfredi principi e popoli, ne perseguito fino il cadavere. 125. Per Clemente, da papa Clemente i V. | 126. Ben letta questa faccia, considerato bene questo divino attributo di misericordia infinita. | 127-129. L'ossa del corpo ec. Gio. Villani, VII. 9: « l'erché Manfredi era scomunicato, non volle il re Carlo che fosse portato in luogo sacro, ma appie del ponte di Benevento fu seppellito, e sopra la sua fossa per ciascuno dell'oste fu gettata una pietra, onde si fece una grande mora di sassi. - Ce', capo. V. nota 76 al XX dell'Inferno. - Mora, mucchio: voce viva ancora nel cinquecento, siccome attestano i De-putati alla correzion del Decamerone; e ferse anco dipoi. | 430 432. Or le bagna ec. Gio. Villani, ivi: • Ma per alcun si disse che poi per mandato del papa il Vescovo di Cosenza il trasse di quella sepoltura e mandollo fuori del Regno, perchè era terra della Chiesa. . - A lume spente. . A candele spente e tocchi di campane (secondo ch'è l'uso della Chiesa) il detto vescovo fece quell'ossa, come di eretico scomunicato, gittar vicino al fiume Verse, ch'è il confine tra la Puglia e la Marca » Pietro di Dante - Verde. Oggi, Garigliano. | 133 135 Per lor maladimadre a lacopo successor del padre in Arago-sien ec., per iscomunica di papi o di vescovi na, e a Federico re di Sicilia. Manfredi qui non si perde si fattamente l'amor di Dio, che

Mentre che la speranza hafior del verde. Ver è che quale in contumacia muore 136 D. Santa Chiesa, ancor che alfin si penta, Star li convien da questa ripa in fuore Per ogni tempo, ch' egli è stato, trenta, In sua presunzion, se tal decreto

dallo scomunicato non si possa ricuperare, finchè in esso è punto di speranza, ch' è quanto dire di vita. — Fior. Avverbio. Inf., XXV, 144: « Se flor la penna aborra.» || 436. Quale, chiunque. || 438-140. Star li conviene cc., gli conviene star faori del Purgatorio trenta volte quel tempo ch' egli è stato nella sua presunzione, cioè ch' egli è presuntuosamente vissu- | 8' avanza, si guadagna.

Più corto per buon prieghi non diventa. Vedi oramai se tu mi puoi far lieto, Rivelando alla mia buona Gostanza 143 Come m'hai visto, ed anco esto divieto: Chè qui per quei di là molto s' avanza.

to in contumacia di Santa Chiesa. — Trenta cotanti. | 141. Per buon prieghi, per preghiere efficaci, di persone vive alla grazia (C. IV, 134). | 144. Come, in quale stato; cioè, non dannato. — Esto divieto. La proibizione di entrare al Purgatorio prima del detto termine. ¶ 145. Per quei di là, per le preghiere de' viventi .-

### CANTO QUARTO.

Salito a gran fatica sul primo balzo del monte, il Poeta ode da Belacqua che in quel secondo cerchio dell'Antipurgatorio coloro i quali per pigrizia indugiarono a convertirsi insino all'estremo, tanto tempo penano ad entrare, quanto ne vissero.

Quando per dilettanze ovver per doglie, Che alcuna virtù nostra comprenda, L'anima bene ad essa si raccoglie, Par ch' a nulla potenzia più intenda:

E questo è contra quello error, che crede Ch' un'animasovr' altra in nois'accenda. E però quando s' ode cosa o vede,

Che tenga forte a sè l' anima volta, Vassene il tempo, e l'uom non se n'avvede: Ch' altra potenzia è quella che l' ascolta,

Ed altra è quella c'ha l' anima intera : Questa è quasi legata, e quella è sciolta. Di ciò ebb' io esperienza vera,

Udendo quello spirto, ed ammirando:

4. Per dilettanze ec., per alcuna piacevole o dolorosa impressione. § 2. Che alcuna ec., le quali alcuna nostra potenza o facoltà riceva. 3. Bene ad easa si raccoglie, si concentra tutta in essa potenza. § 4. Par ch'a nulla ec., pare che allora l'anima abbandoni l'esercizio di ogni altra sua facoltà. 🛭 5-6. 🗷 questo è contra ec., e questo fatto conclude contro l'errore di coloro che pensano esser nell'uomo tre anime distinte, una intellettiva nel cervello. una vegetativa nel polmone, ed un'altra sensitiva nel cuore. Errore di Platone, confutato da Aristotile, e rinnovato poi da Averroe. 8' accenda. Bel trastato, che rappresenta l'anima quasi tiamma vivificante. | 9. Non se n'avvede. La nozione che abbiamo della durata, nasce dalla coscienza della successione nel nostro intelletto di una serie d'idee differenti; la qual coscienza cessando per una forte pre-occupazione, cessa altresi la detta nozione. § 10. Cae l'ascelta, che ascolta, o anche guarda (v. 7), quella tal cosa che tira a sè tutta l'attenzione dell'anima. § 11. Ed altra è quella ec., ed altra è quella potenza che l'anima conserva intatta, disoccupata. | 12. Questa è quasi legata, perchè inabilitata ad operare, e

Chè ben cinquanta gradi salito era Lo Sole, ed io non m' era accorto, quando Venimmo dove quell' anime ad una Gridaro a noi: Qui è vostro dimando. Maggiore aperta molte volte impruna

Con una forcatella di sue spine L'uom della villa quando l'uva imbruna, Ohe non era la calla, onde saline Lo Duca mio ed io appresso soli,

Come da noi la schiera si partine. Vassi in Sanleo, e discendesi in Noli, Montasi su Bismantova in cacume

Con esso i piè; ma qui convien ch'uom voli:

quella è sciolta, cioè operante. In somma, l'anima è una, le sue potenze sono più; e quando essa con alcuna potenza attende fortemente ad nna cosa, tutte le altre rimangon sospese. | 14. Bd ammirando, e maravigliandomi delle cose da lui dette. | 15-16. Chè ben cinquanta ec., perciocchè durante il suo ragionamento, del quale io non ho riferito che una piccola parte, erano trascorse ben tre ore e un terzo, senza ch' io punto me ne accorgessi. Il Sole percorre ogni ora quindici dei trecensessanta gradi, in cui gli astronomi dividono il cerchio da esso descritto. | 17. Ad una, ad una voce, unitamente. | 18. Qui è vostro dimando, qui è la salita di che voi ci dimandaste. | 19. Aperta, apertura. — Impruna, serra con pruni, tura. § 21. Quando l'uva imbruna, nell'autunno, quando l'uva matura ha più bisogno di guardia. [ 22. La calla. Propriamente quell'apertura che si fa nelle siepi per poter entrare ne' campi, detta pure callaia: qui, per similitudine, viottola.— Saline, sali: e così appresso parline, parti. Ved. nota 34 al c. XI dell'Inferno. || 25-27. Vassi in Sanleo ec. A Sanleo, città sopra monte nel ducato di Urbino; a Noli, città molto in basso tra Finale e Savona; alla sommità (cacume) di Bismantova, monte altissimo nel Reggiano; per Dico con l'ali snelle e con le piume Del gran disio, diretro a quel condotto, Che speranza mi dava, e facea lume. 30 Noi salivam per entro il sasso rotto, E d'ogni lato ne stringea lo stremo,

E d'ogni lato ne stringea lo stremo, E piedi e man voleva il suol di sotto. Quando noi fummo in su l'orlo supremo Dell'alta ripa, alla scoperta piaggia, 35

Maestro mio, diss' io, che via faremo? Ed egli a me: Nessun tuo passo caggia; Pur suso al monte dietro a me acquista,

Fin che n' appaia alcuna scorta saggia. Lo sommo er' alto che vincea la vista, 40 E la costa superba più assai,

Che da mezzo quadrante a centro lista. Io cra lasso, quando cominciai:

O dolce padre, volgiti e rimira Com' io rimango sol, se non ristai. O figliuol, disse, insin quivi ti tira,

guanto difficile sia il salire o lo scendere, pure é possibile. — Esso. Ripieno. | 29. Condette, guida; cioè, Virgilio. Conv., II, 44: « Questi adulteri, al cui condotto vanno li ciechi. • [] 30. E facea lume, e mi mostrava il cammino. Salmo CXV, 105: «Lucerna a' miei piedi è la tua parola, e lume a' miei sentieri. • [ 31. Per entre il sasso rotto, pel viottolo scavato nel sasso. [32. He stringea le stremo. Era si stretto il sentiero, che le sponde toccavano i fianchi. « A dimpstrare (chiosa un antico) che la via della virtù è stretta a chi nuovamente la comincia a seguitare. • [ 33. E piedi e man ec. L'ertezza del suolo costringeva a salire rampicandosi. | 35. Dell'alta ripa. Intendi, di quella parte della montagna ch'era tra il primo cer-chio dell'Antipurgatorio, cioè il suolo dell'isola, ed il secondo cerchio, dov' ora giun-gono i Poeti. — Alla scoperta piaggia. Perchè finora, montando per un sentiero molto addentro nel fianco della montagna, non avevano scoperta la piaggia, veduto il dorso di quella. || 37. Messun tuo passo caggia, non far passo alcuno che non sia pur sempre verso su. Ne già gli raccomanda, come comunemente s' intendo, di non tornare addietro; che sarebbe ozioso: ma di non perdere passi nè a destra nè a manca, di tener dritto innanzi. [] 38. Acquista, procedi. Ariosto, XXXIV, 43: « Tanto, salendo, in verso l' erta acquista.» [] 39. Saggia, che sappia guidarci. [] 40. Le somme ec., la sommità di quel monte era alta si, che la vista n'era vinta non polava giungara fina ad esca. vinta, non poteva giungere fino ad essa. [ 41. Superba, erta. Virgilio: . Tiburque superbum.. | 42. Che da messo ec. Il quadrante è stru-mento fatto di due norme congiunte ad angolo retto, e di una lista mobile, detta traguardo, situata nella congiunzione di quelle; la quale secondo che si avvicina più all'una o all'altra delle due norme, segna un angolo maggiore o minore di 45 gradi, e quindi la maggiore o minore acclività della cosa con siffatto atrumento misurata. Dicendo dunque il Poeta quella costa più ritta assai che non il traguardo nel mezzo del quadrante, viene a dire ch' essa era poco meno che perpendicolare. | 43-45. Io era lasso ec. . A dimostrare (dice un antico) che ciascuno, quando si dà a virtù di nuovo, tosto

Additandomi un balzo poco in sue, Che da quel lato il poggio tutto gira. Sì mi spronaron le parole sue, Ch'i' mi sforzai, carpando appresso lui, Tanto che il cinghio sotto i piè mi fue.

A seder ci ponemmo ivi ambedui Volti a levante, ond eravam saliti, Che suole a riguardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai a' bassi liti; 5

Poscia gli alzai al Sole, ed ammirava Che da sinistra n' eravam feriti. Ben s' avvide il Poeta, che io stava

Stupido tutto al carro della luce,
Ove tra noi ed Aquilone intrava. 60
Ond' egli a me: Se Castore e Polluce
Fossero in compagnia di quello specchio,
Che su e giù del suo lume conduce,

Tu vedresti il Zodiaco rubecchio Ancora all' Orse più stretto rotare,

s'allassa, se Virgilio. cinè la ragione vera, non conforta ed aiuta. » Vedremo la fatica della diminuire a misura che Dante progredisce. 47. Baiso. Così chiama la base di ciascun de ripiani circolarmente tagliati nella montagna del Purgatorio. — Sue, su. Ved. nota 144 al II dell'Inf. | 48. Che da quel lato ec., il qual balzo circuiva tutta la parte del poggio visibile da quel lato. 🛭 50. Carpando, andando carpone, rampicandomi. [ 51. Che il cinghio ec., che pervenni sa quel balzo ricingente la montagna. || 54. Che suole ec. Giova all' uomo guar-dare ad oriente, inquantoche ciò gli ricorda il suo Dio. Lattanzio: • L'oriente si tiene per similitudine di Dio, perchè fonte del lume. E già il Salmista: Psallite Deo, quia ascendit super cœlum cœli ad orientem. Nel C. VIII vedremo le anime, per rivolgersi a Dio, «ficcare gli occhi verso l'oriente;» e si sa che tale fu ed è l'uso di molti popoli. — Comunemente si vuole che Dante dica, esser piacevole il ri-guardare una difficile via percorsa; ma il che naturalmente va riferito a levante. | 56-57. Ed ammirava ec. Davagli meraviglia il vedersi il sole a sinistra, perche pensava d'essere ancora di qua dal tropico del Cancro, dove chi guarda verso levante vede il sole girare alla sua destra. || 59. Al carro della luce, a riguardare il sole. Modo ellittico. || 60. Tra noi ed Aquilene. All'opposto che nell'emisfero nostro, dove il sole sarebbe entrato tra Poeti ed Austro. [[61. Castore e Polluce, il segno de' Gemini. | 62-65. Di quello specchio ec., del sole, che rischiara a vicenda l'emisfero superiore e l'inferiore; o pure, che illumina i pianeti e sopra e sotto di sè. - Specchio. Perchè il sole più che altra creatura riflette la luce divina, secondo la dottrina da Dante stesso esposta nel Convito, III, 14. 64.65. Tu vedresti ec. Essendo i Gemini più dell'Ariete vicini all'Orse, se il sole invece di trovarsi in Ariete fosse stato in Gemini, avrebbe rotato anche più prossimo all' Orse, cioè anche più prossimo all' Aquilone, di quello che Dante vedeva con meraviglia. - Il Zodiace rubecchie, il punto dello Zodiaco rosseggiante pe' raggi solari; ch' è quanto dire il sole. Virgilio, Georg., I: . Quinque tenent colum 20næ, quarum una corusco Semper sole rubens, a Se nonuscisse fuordel cammin vecchio.
Come ciò sia, se 'l vuoi poter pensare,
Dentro raccolto imagina Siòn
Con questo monte in su la terra stare
Sì, ch' ambedue hanno un solo orizzòn, 70
E diversi emisperi; onde la strada,
Che mal non seppe carreggiar Fetòn,
Vedrai com' a costui convien che vada
Dall'un, quando a colui dall'altro fianco,
Se l' intelletto tuo ben chiaro bada. 75
Certo, Maestro mio, diss' io, unquanco
Non vid'io chiaro, sì com'io discerno,
Là dove mio ingegno parea manco,
Che 'l mezzo cerchio del moto superno,
Che is chiama Equatore in alcun'arte, 30

Vedevan lui verso la calda parte.

Ma se a te piace, volentier saprei 85

Quantoavemo adandar; che il poggio sale

Più che salir non posson gli occhi miei.

Ed egli a me: Questa montagna e tale,

Verso settentrion, quanto gli Ebrei

Per la ragion che di', quinci si parte

E che sempre riman tra'l Sole e il verno,

Chesempre al cominciar disotto è grave, E quanto uom più va su, e menfa male. Però quand' ella ti parrà soave

🛮 66. Se nen uscisse ec., salvoché non voglia supporsi che il sole uscisse del suo solito cammino, cioè dall'eclittica: la qual cosa è impossibile. 🛭 68-70. Dentro raccolto ec., raccoltoti bene in te stesso, immagina che la montagna di Gerusalemme e questa del l'urgatorio stanno l'una rispetto all'altra situate sulla terra in modo, che l'orizzonte dell'una è propriamente quello dell'altra, ma nell'opposto emisfero; cioè l' una ha le sue radici diametralmente opposte a quelle dell'altra. Orizzòn e Feton, come sermo, Plato, ec., seguono il caso retto de' Latini, mentre i più comuni, orizzonte, sermone, ec. si tengono agli obliqui. Anche il Petrarca, senza il bisogno della rima: « Felice Automedòn, felice Tiñ. » [ 71-74. Onde la strada ec., onde tu vedrai come la strada che Fetonte per sua sventura non seppe tenere, cioè la linea dell'eclittica, conviene che vada dall'un fianco a questo monte del Purgatorio (a costui), quando ella va dall' altro fianco all'antipodo monte Sionne (a colui). - Mal, male per lui, che ne fu fulminato da Giove. — Carreggiar, correre col carro imprudentemente affidatogli dal Sole. || 75. Ben chiaro bada, attende in modo da veder tutto ciò chiaro. — In sostanza Virgilio ha voluto dire: Se fossimo a giugno, tu vedresti il sole anche più lontano da te a sinistra. || 76. Unquanco, mai finora. || 77-78. Non vid'io chiaro ec., non intesi così bene cosa che prima mi paresse superiore alla mia capacità, come ora discorno che ec. | 79. Il messo cerchio, il circolo medio, ch' è in mezzo a' due tropici, o anche ai due poli.—Del moto superno, de cieli moventisi in giro. Convito, II, 4: «Si lo nono come gli altri cieli, hanno un cerchio che si puote chiamare squatore del suo cielo proprio: il quale ugualmente in ciascuna parte della sua rivoluzione è rimoto dall' uno polo 🌢 dall'altro. » 🛚 80. In alcun'arte, in astrono- 🖡

Tanto, che 'l su andar ti sia leggiero, Come a seconda giù l'andar per nave, Allor sarai al fin d'esto sentiero; Quivi di riposar l'affanno aspetta:

Quivi di riposar l'affanno aspetta: 95 Più non rispondo, e questo so per vero. E, com'egli ebbe sua parola detta, Una voce di presso sonò: Forse

Che di sedere in prima avrai distretta. Al suon di lei ciascun di noi si torse, 100 E vedemmo a mancina ungran petrone, Del qual nè io ned ei prima s'accorse.

Là ci traemmo; ed ivi eran persone (')
Che si stavan all'ombra dietro al sasso,
Comel'uom pernegghienza astarsipone.
Ed un dilor che mi sembrava lasso, 106
Sedeva ed abbracciava le ginocchia,
Tenendo 'l viso giù tra esse basso.

O dolce Signor mio, diss' io, adocchia Colui che mostra sè più negligente, 110 Che se pigrizia fosse sua sirocchia.

Allor si volse a noi, e pose mente, Movendo il viso pur su per la coscia, E disse: Va' su tu, che se' valente.

Conobbi allor chi era; e quell'angoscia, 115 Che m'avacciava un poco ancor la lena,

mia. | 81. E che sempre ec. Quando il sole sta dalla parte del tropico del Capricorno, è verno in quella del Cancro; e quando sta dalla parte del tropico del Cancro, è verno in quella del Capricorno: perciò l'equatore ha il verno dall' un lato sempre ch'egli ha il sole dall'altro, cioè sempre che non sia equinozio, durante il qual tempo il sole si trova nell'equatore medesimo. Il 82-84. Per la ragien che di'. Dell'esser, cioè, il monte del Purgatorio antipodo a quello di Sionne. — Quinci si parte ec., tante si scosta da questo monte verso settentrione, quanto gli Ebrei vedevano lui discosto monte verso settentrione, quanto gli Ebrei vedevano lui discosto della contratta Discosto medesimi per sette della contratta di propositione di propositione di propositione della contratta di propositione di propositione della contratta di propositione di propositione di propositione di propositione della contratta di propositione di propositione di propositione della contratta di propositione verso mezzogiorno (la calda parte). Dice vedevano alludendo al tempo antecedente alla loro dispersione. | 87. Più che salir ec. Nel v. 40: « Er' alto, che vincea la vista. » [] 90. E quante uom più ec. A significare che le difficoltà della virtà diminuiscono a misura che in lei si progredisce. | 93. Giù, giù per un fiume. | 95. Riposar l'affanno, riposarti dell'affanno durato. || 96. Più nen rispondo. La sua scienza naturale non andava più oltre. | 99. Di sedere in prima ec., prima che tu sii al fin d'esto sentiero v. 94), avrai bisogno, sarai costretto di sedere. Il sentiero in sè stesso faticosissimo, all'anima pigra, che qui parla, pareva anche più. — (\*) Pi-gri a convertirsi insino al punto della morte. = [ 105. Come l'uom ec. Cioè, sdraiate per terra. — Negghienza, negligenza, pigrizia. 111. Che se pigrisia ec., che se egli fosse il fratello della pigrizia personificata. — Sirocchia, sorella. Prov., VII, 4: « Di' alla sapienza: Tu sei la mia sorella. » || 113. Pur su per la cosoia, soltanto per disopra l'una delle sue co-sce, per non darsi la fatica di levar tutta la testa. | 114. Che se' valente. Ironicamente. Il Poeta lo aveva punto nel vivo. | 115-116. Quell'angoscia ec., quella fatica durata nel mon-tare, la quale mi faceva tuttora frequente, affaunoso il respiro. - Avacciava, affrellava.

Non m'impedì d'andare a lui: e poscia Che a lui fui giunto, alzò la testa appena, Dicendo: Ha. ben veduto come il Sole Dall' omero sinistro il carro mena?

Gli atti suoi pigri e le corte parole Mosson le labbra mie un poco a riso : Poi cominciai: Belacqua, a me non duole

Di te omai; ma dimmi, perchè assiso Quiritta se'? attendi tu iscorta, O pur lo modo usato t' ha ripriso? Ed ei: Frate, l'andare in su che porta? Chè non mi lascerebbe ire a' martiri

l 119-120. Hal ben vedute ec. « I pigri (osserva il Tommasèo) si ridono delle cure de' saggi. » | 123. Belacqua. Fu eccellente fabbricatore di strumenti musicali; ma « pigrissimo uomo nelle faccende del mondo non meno che in quelle dell'anima, come dice un antico Postillatore. — Mon duole. Perchè vedeva sicura la sua salvazione. [] 123. Quiritta, qui. e La voce rilla (dice la Crusca) c'è aggiunta per proprietà di linguaggio, e ne ristrigne il aignificato, e vale Qui appunto appunto; ed è voce contadinesca, che oggi più comunemente si dice Quicirilla. 1 126. Lo modo usato t' ha ripriso, t' ha ripigliato la tua solita pigrizia. Riprizo per riprezo, Marocco. Se mezzogiorno in Purgatorio, epperò come sorprizo nel C. I, 97, ed altrettali negli antichi. § 127. Che porta che giovamento porta? che giova? § 428. Ire a' martiri, entrare

L'angel di Dio che siede in su la perta. Prima convien che tanto il ciel m'aggiri Di fuor da essa, quanto fece in vita, 131

Perch' io indugiai al fin li buon sospiri; Se orazione in prima non m'aita,

Che surga su di cor che in grazia viva: L'altra che val, che in ciel non è udita? E già 'l Poeta innanzi mi saliva, 18 E dicea: Vienne omai, vedi ch' è tocco

Meridian dal Sole, ed alla riva Copre la notte già col piè Marocco.

al Purgatorio. § 130. Tante il ciel m'aggiri, tante volte il cielo giri intorno a me, intorno al terrestre globo in cui siamo anche noi; cloè tanti anni passino. § 131. Quante fece in vita, quanti anni durò la mia vita mortale. § 132. Al fin, insino al mio fine, alla morte mia. Li buon sospiri, il pentimento delle mie colpe. 1 434. The surga su ec., the si elevi a Dio da un' anima in istato di grazia. 1 435. L' altra. Cioè, l'orazione de peccatori. || 457-139. Ch'è tocce Meridian dal Sole, che qui è mezzogiorno. — Ed alla riva ec., e per conse-guenza, alla riva occidentale dell' emisfero abitato, la notte stampa già la prima orma sua su Marocco. Se mezzogiorno in Purgatorio, epperò

# CANTO QUINTO.

Nel terzo giro dell'Antipurgatorio son trattenuti coloro che non pensarono alla eterna salute se non quando si videro colti da morte violenta. Raccomandansi a Dante Iacopo del Cassero, Buonconte da Montefeltre che gli narra l'insulte al suo cadavere fatto dal demonio, e la Pia da Siena.

Io era già da quell'ombre partito, E seguitava l'orme del mio Duca, Quando diretro a me, drizzando il dito, Una gridò: Ve', che non par che luca Lo raggio da sinistra a quel di sotto, E come vivo par che si conduca. Gli occhi rivolsi al suon di questo motto, E vidile guardar per maraviglia Pur me, pur me, e il lume ch' era rotto. Perchè l'animo tuo tanto s'impiglia, Disse 'l Maestro, che l' andare allenti? Che ti fa ciò che quivi si pispiglia?

4-5. Ve', che non par ec., vedi che il secondo di que' due che salgono il monte un dopo l'altro, non pare che sia trasparente. — Da si-nistra. Rivolto ai bassi iiti (C. IV, 55), si è veduto che il Poeta aveva il sole a sinistra: riprendendo ora il cammino su per la montariprendendo ora il cammino su per la monta-gna, è chiaro che doveva avere il sole a de-stra, epperò l'ombra a sinistra. || 9. Retto, interrotto dall'ombra del corpo mio. || 40. g'impiglia, s' impaccia. || 46. Rampolla, nasco, sorge, quasi pollone sul fusto dell'albero. || 47. Da se dilunga il segno, si allontana dal tine pro-

Vien dietro a me, e lascia dir le genti Sta' come torre fermo, che non crolla Giammai la cima per soffiar di venti: 15

Chè sempre l'uomo, in cui pensier rampolla Sovra pensier, da sè dilunga il segno, Perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potev' io ridir, se non: I' vegno?

Dissilo, alquanto del color consperso 20 Che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa da traverso

Venivan genti innanzi a noi un poco ('),

postosi. | 18. Perchè la foga ec., perchè l'un pensiere allenta, fa vano l'impeto dell'altro, Insollare è detto da sollo, contrario di sodo, duro. C. XXVII, 40: «Cosi la mia durezza fatta solla.» 20-21. Del color consperso ec., cosperso di rossore. — Talvolta. « Cotal verecondo rossore talvolta ci scusa, come l'autore pone, ma non sempre: perciocche Aristotile nel IV dell'Etica dice che verecondia non è laudabile nelle persone attempate no nelle studiose, appartenendo ad esse il sapersi guardare da quelle cose che fanno arrossire. » Pietro di Dante. — (\*) Negligenti, convertiti da morte violenta. — Il Quando s'accorser ch' io non dava loco 25 Per lo mio corpo al trapassar de' raggi, Mutâr lo canto in un O lungo e roco; E due di loro in forma di messaggi Corsero incontr' a noi, e dimandàrne:

Cantando *Miserere* a verso a verso.

Di vostra condizion fatene saggi. E 'l mio Maestro: Voi potete andarne,

E ritrarre a color che vi mandaro, Che 'l corpo di costui è vera carné. Se per veder la sua ombra restaro,

Com'io avviso, assai è lor risposto : Faccianli onore, ed esser può lor caro.

Vapori accesi non vid' io sì tosto Di prima notte mai fender sereno, Nè, Sol calando, nuvole d'agosto,

Che color non tornasser suso in meno; 40 E giunti là, con gli altri a noi dier volta, Come schiera che corre senza freno.

Questa gente che preme a noi, è molta, E vengonti a pregar, disse 'l Poeta; Però pur va', ed in andando ascolta.

O anima che vai per esser lieta Con quelle membra con le quai nascesti,

Venian gridando, un poco il passo queta. Guarda, se alcun di noi unqua vedesti, Si che di lui di là novelle porti; Deh perchè vai? deh perchè non t'arresti?

Noi fummo già tutti per forza morti, E peccatori infino all'ultim' ora:

Poeta non dice quanto tempo questi tali penino ad entrare al Purgatorio: onde par da credere che sia per essi il medesimo che pei pigri, cieè che aspettino altrettanto ch' ei vissero. 🕳 🛙 27. 0. Interiezione di maraviglia. - Roco. Nelle subite perturbazioni dell'animo, suole alterarsi la voce. | 30. Saggi, sapevoli, instrutti. | 32. Ritrarre, riferire. || 34. Per veder la sua embra, per averlo veduto far ombra — Restaro, si arrestarono [] 55 Assai è lor risposto, basta la risposta che io vi ho fatta. [ 36. Ed esser può lor caro. Perchè ne potranno aver mercè di memoria nel mondo, e di suffragi | 57. Vapori accesi. Quelli che dal volgo, e talvolta pur da poeti, son detti stelle cadenti. Virg., Georg., 1: « Stellas... Præcipites cœlo labi. » || 38. Di prima notte, sul principio della notte. — Sereno, l'aere sereno. | 39. Nè Sol calande ec., nè mai vidi al declinar del Sole quegti stessi vapori in forma di lampi fendere così pre-stamente le nuvole nel mese di agosto. Ma si è congetturato con ragione che il l'oeta scrivesse Nè solca lampo | 40 Euso, alla loro brigata che aspettava un poco innanzi a' Poeti (v. 23), cioè alquanto più su. | 41. A noi dier volta, tor-narono alla nostra volta, rivennero verso noi. 43. Che preme a noi, che fa pressa, s'incalza per venire a noi. ¶ 45. Perè pur va ec., non però soffermarti, chè troppo tempo perderesti, ma ascoltali cammin facendo. ¶ 46. Per esser lieta, per farti lieta della divina grazia. | 48. Il passo queta, férmati. | 54. He fece accorti, ci fece accorgere dell'imminente pericolo di dannarci. || 55. Pentendo, pentendoci di nostre colpe. Anche nell' Inf., XXVII, 129, usò pen-tere per Pentirsi. — E perdonande a'nostri uc-si spira, tra' viventi. || 82. Corsi, ma inveca

Quivi lume del ciel ne fece accorti, Sì che, pentendo e perdonando, fuora Di vita uscimmo a Dio pacificati, Che del disio di sè veder n'accora. Ed io: Perchè ne'vostri visi guati,

Non riconosco alcun; ma s'a voi piace Cosa ch' io possa, spiriti bennati, Voi dite, ed io farò per quella pace,

Che, dietro a' piedi di sì fatta guida, Di mondo in mondo cercar mi si f**ace.** Ed uno incominciò: Ciascun si fida

Del beneficio tuo senza giurarlo, Pur che 'l voler nonpossa non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo,

Ti prego, se mai vedi quel paese Che siede tra Romagna e quel di Carlo. Che tu mi sie de'tuoi prieghi cortese

In Fano sì, che ben per me s' adori,

Perch' io possa purgar le gravi offese. Quindi fu'io, ma li profondi fori, Ond'uscì 'l sangue, in sul qual io sedea, Fatti mi furo in grembo agli Antenori,75

Là dov'io più sicuro esser credea : Quel da Esti il fe far che m'avea in ira Assai più là che dritto non volea.

Ma s' io fossi fuggito invêr la Mira, Quand'i' fui sopraggiunto ad Oriaco, 80 Ancor sarei di là dove si spira.

Corsi al palude, e le cannucce e il braco

cisori. || 56. A Die pacificati, riconcilisti coa Dio. || 57. Che del disie ec. Nell'Antipurga torio non è altra pena che il desiderio di en-trare nel Purgatorio, per poi uscirne alla beatitudine di vedere Iddio. | 58. Perchè, per quanto. - Guati, guardi attentamente. 60. Bennati. Perchè predestinati a salvarsi. 61.63. Ed ie Percen preussitat a savasta. "I o con la farò, vel giuro per quella pace che mi si fa di mondo in mondo cercare con la guida di Virgilio. "I 64. Ed uno ec. Questi è lacopo del Cassero, cittadino di Fano, fatto uccidere da Azzo VIII d' Este in Oriaco, villa del padovano, per avergli, essendo podestà di Bologna, impedito d'impadronirsi della città. 66. Pur che 'l voler ec., purche assoluta impotenza non renda vano il tuo buon volere. Monpossa. Come anticamente songiustizia, ed oggi noncuranza. [] 68-69. Quel paese ec., la Marca d'Ancona, posta tra la Romagna ed il regno di Napoli tenuto allora da Carlo II di Angiò. || 74. Ben per me s' adori, con fervore si pregni per me. || 72. Offese a Dio. || 73. Quindi, da Fano. — Fort, ferite. || 74. In sul qual io sedes. Allude all'opinione di Empedocle, che l'anima abbia sua sede nel sangue. Anche nel Levitico, XVII, 14: « Anima carnis in sanguine est. » I 75. In grambo agli Ante-neri, nel territorio de Padovani, discendenti da Ántenore fondatore di Padova. [] 78. Là, oltre. [] 79. La Mira. Luogo sulla riva di un canale della Brenta. Fuggendo per di là, non avrebbe dato in quel pantano che gli impedi di salvarsi dagli scherani del Marchese. | 80.

M'impigliar sì, ch'io caddi, e lì vid'io Delle mie vene farsi in terra laco. Poi disse un altro: Deh, se quel disio Si compia, che ti tragge all'alto monte, Con buona pïetate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, i' son Buonconte: Giovanna, o altri, non ha di me cura; 89 Perch' io vo tra costor con bassa fronte. Ed io a lui: Qual forza, o qual ventura Ti traviò sì fuor di Campaldino Che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispos'egli, appiè del Casentino Traversa un'acqua c'hanome l'Archiano, Che sopra l'Ermo nasce in Appennino. Là 've 'l vocabol suo diventa vano, Arriva' io forato nella gola, Fuggendo a piede, e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista, e la parola Nel nome di Maria finì, e quivi Caddi, e rimase la mia carne sola. 108 I' dirò 'l vero, e tu 'l ridi' tra i vivi: L'Angel di Dio mi prese, e quel d' Inferno Gridava: O tu dal ciel, perchè mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno

corsi. — Il brace, il brago, il fango. § 84. Delle mie vene, del sangue uscente dalle mie vene. — Lace. Inf. XXV: « Di sangue fece spesse volte laco. » | 87. Buona, meritoria. -Il mio, il desiderio mio di purificarmi. [[ 88. Buonconte. Figliuolo del conte Guido di Montefeltro, perito nella celebre rotta da' Fiorentini data agli Aretini nel piano di Campaldino addl 41 giugno del 1289, dove Dante stesso combatte tra' cavalieri. Dal non essersi ritrovato il cadavere di Buonconte, il Poeta tolse occasione alla seguente invenzione. § 89. Giovanna. Sua moglie. — 0 altri de' miei congiunti ed amici. | 96. L'Erme, l'eremo di Camaldoli. | 97. II vocabol suo diventa vano, cessa il suo nome di Archiano, entrando a far parte dell' Arno. 199 Sanguinande, insanguinande. [102. Sola, abbandonata dall'anima. [104. Quel d'Inferne, l'angelo dell'Inferne, il demonio. [105. 0 tm dal elel ec., o tu de' celesti, perche mi privi dell'anima di costni? [106. L'eterne, la parte etrana, l'anima. Nel C. XXVI, 60, chiama il corpo il suo mortale: e così pure il Petrarca. 108. Dell'altre, del suo mortale. — Altre, ben altro; cioè pessimo. | 109-111. Ben sai come ec. Descrive il formarsi della pioggia, con chiarezza, brevità ed eleganza singolari. · Si raccoglie, si condensa in nuvole. — Riede, si converte (v. 118). - Dove 'l freddo il coglie. Secondo la dottrina di Aristotile, che la pioggia fosse vapore umido, condensato dal fred-do della regione superiore dell'aria. | 112-143. Giunse quel mai voler ec., il detto demo-nio a quel suo generale malvolere, che non cerca altro che il male, uni la particolar deter-minazione d'insultare il mio cadavere. Alcuni, togliendo la virgola dopo chiede, in quel mai voler, che pur mai chiede Con intelletto, veggono una semplice perifrasi del demonio, e per Giunso intendono ch'ei levossi in aria: ma è sposizione assai meno plausibile. — Il fame, le umide vaporazioni. A 114. Per la virtù cc , per la una finestra a prendere il fresco, la fe da un

Per una lagrimetta che 'l mi toglie; Ma io farò dell'altro altro governo. 198 Ben sai come nell' aer si raccoglie Quell'umido vapor che in acqua riede, Tosto che sale dove 'l freddo il coglie. Giunse quelmal voler, che purmal chiede, Con l'intelletto, e mosse il fumo e il vento Per la virtù che sua natura diede. 115 Indi la valle, come il di fu spento, Da Pratomagno al gran giogo coperse Di nebbia, e il ciel di sopra fece intento Si, che 'l pregnoaere inacqua si converse: La pioggia cadde, ed a' fossati venne Di lei ciò che la terra non sofferse: E come a' rivi grandi si convenne, Vêr lo fiume real tanto veloce Si ruinò, che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in su la foce Trovò l'Archian rubesto; e quel sospinse Nell'Arno, esciolse al mio petto la croce, Ch' io fei di me quando il dolor mi vinse : Voltommi per le ripe e per lo fondo ;

Poi di sua preda mi coperse e cinse. 129

Deh, quando tu sarai tornato al mondo,

potenza della sua natura angelica. Sant'Agostino dice espressamente, non esser difficile a' demonii di far piovere (De civ. Dei, 18); e san Tommaso, poter essì « negli inferiori corpi operare oltre all' azione dei corpi celesti, condensando le nuvole in pioggia, ed altre simili cose facendo « (Summ., I, 112). || 145. Indi la valle ec., indi, come si fu fatto sera, quel de-mone copri di nebbia tutta la valle da Pratemagno, luogo che divide il Valdarno dal Ca-sentino, fino all' Appennino, ch'è il giogo maggiore in Italia. È 117. Intento, intenso, gravido di vapori. Intentos e intensos usarono promiscuamente i Latini. Il Vocabolario ha solo (ntenso per intento. || 119. A' fossati, ai piccoli torrenti di tutta l'anzidetta valle. || 120. Di lei ciè ec., quello che di essa pioggia non assorbì la terra. [ 121. E come a rivi ec., e quando quest' acqua si fu congiunta a' torrenti maggiori. | 192. Lo flume real, l'Arno. Fiumi reali diconsi quelli che vanno direttamente al mare, conducendovi i propri tributari. | 125. Rubosto, impetuoso, gonlio per la pioggia. 126-127. Sciolso al mio petto ec., sciolse le mie braccia, delle quali io, morendo, aveva fatto croce sul petto. — Il deler de' miei pec-cati. [129. Di sua preda, de' sassi, erbe ed altre cose predate a' campi nel suo passaggio. - Il considerar che al demonio, per fare mal governo del cadavere di Buonconte, non era bisogno di tanto diluvio, m' induce a credere che tutto questo temporale fosse veramente succeduto alla battaglia di Campaldino, e che il Poeta ne avesse soltanto immaginata la cagione. § 130. Deh, quande ec. Parla l'anima di Pia de' Tolomei (altri dicono de' Guastelloni, e chi de' Salimbeni), maritata in seconde nezze Nello o Paganello de' l'annocchieschi conte della l'ietra, uomo attempato; il quale per sospetto di adulterio con un tale Agostino del Ghisi, dicono che stando un giorno la Pia a

E riposato della lunga via, Seguitò il terzo spirito al secondo, Ricordati di me, che son la Pia:

famiglio ghermir per le gambe e gittare ab-basso. Credesi da più, ch' ella fosse innoceute. 132. Seguitò... al secondo, prese a dire dopo il secondo che in quella brigata mi avera parlato. || 134 Siena mi fe ec., in Siena ebbi i natali, in un castello di Maremma la morte. Inf., VI: «Tu fosti, prima ch' io disfatto, fat-to.» — Quando fu fatta morire; la Pia trovavasi col marito in un costui castello in Maremma, condottavi probabilmente da lui per meglio ce-lare il delitto. Da ciò l'errore della tradizione, la quale ha preso alla lettera il diesecemi rizzata che dal solo codice Poggiali.

184 Siena mi fe, disfecemi Maremma: Salsi colui che inanellata pria, Disposando, m' avea con la sua gemma.

Maremma di Dante. [] 135-136. Salsi celui ec., ben sel sa quel micidiale che già, sposandomi, m' avea posto in dito il suo anello. A tutti gli altri o era ignoto, o almeno incerto il misfatto di Nello, perciocchè «seppelo (dice l' Ottimo) fare si segretamente, che non si seppe. . - Alcuni leggono Disposato m' avea, interpetrando: Colui che, essendo io già stata inanellata, sposata da un altro, mi aveva poi sposata in seconde nozze. Lezione pregevole, ma non auto-

# CANTO SESTO.

Sbrigatosi il Poeta da altri degli anzidetti spiriti, passa nel quarto ed ultimo cerchio dell'Anti-purgatorio, dove son trattenuti coloro che per terrene glorie trascurarono la celeste. Primo di questi si mostra il mantovano Sordello; le cui care accoglienze a Virgilio porgono a Dante occasione di fortemente deplorare le italiane discordie.

Quando si parte il giuoco della zara, Colui che perde si riman dolente Ripetendo le volte, e tristo impara: Con l'altro se ne va tutta la gente; Qual va dinanzi, e qual diretro il prende, E qual da lato gli sì reca a mente. Ei non s'arresta, e questo e quello intende : A cui porge la man, più non fa pressa; E così dalla calca si difende. Tal era io in quella turba spessa

Volgendo a loro e qua e là la faccia, E promettendo mi sciogliea da essa. Quivi era l'Aretin, che dalle braccia Fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte: E l'altro che annegò correndo in caccia. Quivi pregava con le mani sporte Federico Novello, e quel da Pisa Che fe parer lo buon Marzucco forte. 18 Vidi Cont' Orso; e l'anima divisa Dal corpo suo per astio e per inveggia,

1 . Si parte il giuoco della zara, finito il gioco di dadi, detto la zara, i giocatori si dividono. 2-3. Colui che perde ec., il perditore se ne rimane tutto dolcate nella bisca a ripetere le voltate de' dadi, cioè esercitarsi nel trarli, ed impara a sue spese il modo di far punto mi-gliore. [ 4. Com l'altre, col vincitore. ] 8. A cui porge ec., chi riceve la mancia, si ritira. 13-14. L'Aretin, che ec. Avendo messer Benincasa arctino, vicario del podestà in Siena, sentenziati a morte l'acco fratello del famoso bandito Ghino di Tacco, e Turrino da Turrita suo nipote, Ghino poi in Roma, ove il Benin-casa era auditore, osò in piena Rota troncargli la testa, e con quella si parti a salvamento dalla città. — Questo Ghino, dopo essere stato lungamente il terrore delle maremme sanesi e della stessa Corte romana a cui ribellò Radicofani, si riconciliò con Bonifazio VIII mediante il grado di cavaliere ed una ricca prio-ria dell' ordine dello Spedale, Ved. nov. 92 del Decam. | 45. E l'altre ec., e l'altre aretino, che fuggendo i suoi nemici, annegò nell'Arno. Questo è Guccio de Tarlati, potente famiglia di Arezzo, nimicissima dell'altra de' Bostoli. • Uscendo un di d'Arezzo questo Guccio con sua compagnia, andò a Laterina per trovare i nemici suoi per offendergli; e non possendo, perchè erano più forti, si mise in stigliani, e da corrotti giudici condannato alle

fuga, o volendo passare Arno, vi affogò.» Chios. Dant. — In caccia, cacciato da' suoi nemici. Compagni: «Gli Aretini furono messi in caccia. » | 17-18. Foderico Movello. Figliuolo del conte Guido di Battifolle, ucciso da uno de' Bostoli detto il Fornaiuolo. — E quel da Pisa ec. Farinata degli Scoringiani da Pisa fu ucciso da' suoi nemici, e diede occasione di mostrarai forte a Marzucco suo padre, il quale essendo già frate minore, sopportò con grande animo quella uccisione, andò all'esequie del figliuolo, ed esortò il parentado ad aver pace coll'omicida. § 19-21. Cont' Orso, il conte Orso degli Alberti, ucciso a tradimento da' suoi. Altri lo voglion figliuolo del conte Napoleone da Cerbaia, e morto da Alberto da Mangona suo zio. — E l'anima divisa ec., e l'anima di Pier della Broccia, la quale affermava essere stata ingiustamente separata dal proprio corpo. Pietro De la Brosse, nativo di Turena, fu pri-ma chirurgo del re san Luigi, poi ministro favoritissimo di Filippo l'Ardito. Ma odiato dai cortigiani per invidia, e soprattutto da Maria di Brabante, seconda moglie del re, perchè pro-teggeva contro le sue insidie i figliuoli del primo letto; fu falsamente accusato, chi dice di aver tentata la castità della regina, chi diaver venduto i segreti del suo signore a' Ca-,

Come dicea, non per colpa commisa; 21 Pier dalla Broccia dico: e qui provveggia, Mentr' è di qua, la donna di Brabante, Sì che però non sia di peggior greggia. Come libero fui da tutte quante Quell'ombre che pregår pur ch'altri pre-Sì che s'avacci il lor divenir sante, Io cominciai: E' par che tu mi nieghi, 28 di luce mia, espresso in alcun testo. Che decreto del Cielo orazion pieghi; E queste genti pregan pur di questo: Sarebbe dunque loro speme vana? O non m'è il detto tuo ben manifesto?33 Ed egli a me: La mia scrittura è piana, E la speranza di costor non falla, Se ben si guarda con la mente sana; Chè cima di giudicio non s' avvalla, Perchè fuoco d'amor compia in un punto Ciò che dee soddisfar chi qui s'astalla: E là dov' io fermai cotesto punto, Non si ammendava, per pregar, difetto, Perchè il prego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto Non ti fermar, se quella nol ti dice. Che lume fia tra 'l vero e l'intelletto.

forche. - Inveggia, invidia (provenz. enveja). Ommisa, commessa (franc. commise). Nell' Inf., XXVI, 54, miso per messo. [ 22-24. E qui provveggia ec., e qui stimo bene di ammonir Maria di Brabante che prima di partirsi da questo mondo faccia in modo che non le tocchi poi, per questa sua rea opera (però), andar tra' dannati. ¶ 26. Cho pregår pur ch'altri preghi, ch'esse pure, come le auxidette, im-plorarono che i lor cari pregassero per loro. ¶ 27. g'avacci, a' affretti. ¶ 29. 0 luce mia, o Virgilio rischiaratore della mente mia. — Espresse in alcun testo, espressamente in un luogo della tua Encido. || 30. Che decrete cc., che la preghiera possa far mutare ciò che in cielo è erdinato. Nel VI dell' Encide, a Palinuro che vorrebbe contro le infernali leggi passar lo Stige con Enea, la Sibilla dice: Desine fata Deûm flecti sperare precando | 137-39. Chè cima di giudicio ec., perciocchè l'alto giudizio divino non si abbassa, non resta deluso, se la carità dei viventi, mediante penitenze, bnone opere o preghiere, viene a soddisfare ad un tratto ciò che queste anime dovrebbero in molto tempo. - S'astalla, ha stallo, stanza. | 40-42. E là dov' io ec., ma nell' Inferno, dov' io faceva dalla Sibilla pronuuziar quella sentenza, le preghiere non potevano punto suffragare, perchè di anima affatto separata da Dio, eternamente dannata, qual era quella di l'alinuro. | 43-45. Veramente, ma (lat. verumtamen). — A così alto sospetto ec., intorno a questo tuo dubbio non determinarti all'intutto, se non avrai prima udito colei che abiliterà il tuo intelletto alla comprensione del sommo vero, cioè Beatrice. L'Ot-timo: «La quistione è più teologica che naturale.» || 49. A, con. Il ricordarsi di Beatrice gli è sprone. || 51. Che 'l peggie l' embra getta, che il monte getta l'ombra sua da questo lato orientale, onde noi saliamo. Il che equivaleva a dire che il sole volgeva a ponente. [ 54. Che | stra condizione. L'altero voleva innanzi tutte

Non so se intendi; io dico di Beatrice: Tu la vedrai di sopra in sulla vetta Di questo monte, ridente e felice. Edio: Buon Duca, andiamo a maggior fretta; Chè già non m'affatico come dianzi, E vedi omai che 'l poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorno innanzi, Rispose, quanto più potremo omai, Ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sii lassù, tornar vedrai Colui che già si copre della costa Sì, che i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima, che a posta (\*) Sola soletta verso noi riguarda: Quella ne insegnerà la via più tosta. Venimmo a lei. O anima lombarda, Come ti stavi altera e disdegnosa, E nel mover degli occhi onesta e tarda! Ella non ci diceva alcuna cosa : Ma lasciavane gir, solo guardando A guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando Che ne mostrasse la miglior salita: E quella non rispose al suo dimando,

Ma di nostro paese e della vita

non stanzi, che non giudichi, stimi: nel qual significato anche i Latini usarono spesso il corrispondente statuere, e più spiegatamente apud animum suum statuere. [ 55-57. Prima ehe sii ec, prima di arrivare al sommo della montagna, laddove ti si mostrera Beatrice, ta vedrai rinascere il sole, il quale ora, volgendo al tramonto e perció nascondendosi dietro la costa, già non più ti percuote dei suoi raggi. || 58. A posta, fissamente. Auche nell'Inf., XXIX, 49: « Dov'io teneva gli occhi si a posta » = (\*) Trascuranti dell' anima per troppo studio di gloria. — Neppur di questi specifica il Poeta quanto tempo soprastieno ad entrare al l'ur-gatorio; ma da' vv. 127-131 del C. XI, dove si parla appunto d'un degli spiriti destinati al presente cerchio, si ha di certo che anch' essi vi stanno altrettanto che vissero. = [ 60. Più testa, più breve, spedita. || 61. Anima lombarda. Era l'anima di Sordello de' Visconti da Mantova, trovatore eccellente del XIII secolo, ed anche (se dolbiam credere a Benvenuto da Imola) nelle armi e ne'civili negozi valente, e nobilis et prudens miles et curialis. » Avvenente uomo e grande amatore, ma molto scaltro e falso verso le donne, ce lo dipinge un contemporaneo, narrando particolarmente degli amori suoi con Cunizza, sorella dell'immane Ezzelino da Romano. I suoi versi italiani sono perduti, ma rimangono di quelli ch'egli, costretto a rifuggirsi in l'rovenza, compose in quella lingua. Il Perticari, pubblicando una serventese di Sordello in morte di Blacasso, gran gentiluomo di t'rovenza e guerriero fortissimo, dice: « Lo sdegnoso Italiano prende argomento dal valore dell'estinto eroe per rampognare tutti i vili che regnavano in quell'età, e con fiero allo mostra loro il cuore di quel Blacasso, e vuole che quei sciaurati ne mangino. » [ 70. Dolla vita, qual' era stata la nostra vita, la no-

C'inchiese. Eil dolce Duca incominciava: Mantova...E l'ombra, tutta in sè romita Surse ver lui del luogo ove pria stava, 7 Dicendo: O Mantovano, i son Sordello Della tua terra. El'un l'altro abbracciava. Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero in gran tempesta, Non donna di provincie, ma bordello! Quell' anima gentil fu così presta, Sol per lo dolce suon della sua terra, 🛭 80 Di fare al cittadin suo quivi festa; Ed ora in te non stanno senza guerra Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode Diquei che un muro ed una fossa serra Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda in seno S'alcuna parte in te di pace gode. Che val perchè ti racconclasse il freno Giustiniano, se la sella è vota? 90 Senz'esso fora la vergogna meno. Ahi gente, che dovresti esser divota, E lasciar seder Cesar nella sella, Se bene intendi ciò che Dio ti nota;

Guarda com' esta fiera è fatta fella,

Per non esser corretta dagli sproni, sapere con chi avesse che fare. || 72. **Mantova...** Volea dire: « Mantova mi fu patria; » ma fu interrotto da Sordello. — Tutta in sè remita, che prima se ne stava tutta raccolta in sè medesima. || 77. Sensa necchiere. Proprio noc-chiero di questa nave, secondo Dante, sarebbe stato l'imperatore presente e potente. || 78. Nen donna, non signora, come pur dovresti essere. Ma bordello. . Perchè qui (dice il Postill. Caet.) convengono tutte le barbare nazioni e fanno bottega degl' Italiani come dell'umana carne si fa ne' postriboli. . | 80. Suon, nome. 85-86. Intorno dalle prode ec., i tuoi Stati lungo i due mari, tirreno ed adriatico. — In semo, i tuoi Stati infra terra. [ 88-89. Ohe val perchè ec. Nel Convito: e Quasi dire si può dell' Imperadore, ch' egli sia il cavalcatore della umana volontà; lo qual cavallo come vada senza il cavalcatore per lo campo, assai è manifesto, e spezialmente nella misera Italia.» Racconciasse il freno. Con le leggi date all' Italia dopo che l'ebbe liberata da'Goti. | 90. Senz' esso freno. [ 91-93. Ahi gente, che ec., ahi gente di chiesa, che dovresti attender solo alle cose di religione e lasciare il governo de' popoli all'imperatore, se hai bene inteso il precetto della Scrittura: « Rendi a Cesare quel ch'è di Cesare... Il mio regno non è di que-sto mondo. • ¶ 94. Fella, recalcitrante. ¶ 95. Per non esser ec., per esser priva dell'imperiale governo. ¶ 96. Poi che ponesti ec., poichè tu presumesti di menar questo cavallo, cioè reggere Italia, a tuo senno. Predella è quella parte del freno, per la quale si conduce a mano il cavallo. || 97. Alberto tedesco. Nel 1300, quando il Poeta finge di aver pensata la presente invettiva, imperava Alberto d'Austria, figliuolo di Rodolfo di Asburgo. No' dieci anni che tenne l'impero, dal 14398 al 1308, non volle mai con-discendere alle istanze de' Ghibellini perché venisse in Italia. [ 100. Giudicio, gastigo: come |

Poi che ponesti mano alla predella. O Alberto tedesco, che abbandoni Costei ch'è fatta indomita e selvaggia, E dovresti inforcar li suoi arcioni; Giusto giudicio dalle stelle caggia Sovra'l tuo sangue, e sia nuovo ed aperto, Tal che il tuo successor temenza n'aggia: Chè avete tu e il tuo padre sofferto, Per cupidigia di costà distretti, Che il giardin dell'imperio sia diserto Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, 106 Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, Color già tristi, e costor con sospetti. Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura De' tuoi gentili, e cura lor magagne; 110 E vedrai Santafior com' è sicura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, Vedova, sola, e di e notte chiama: Cesare mio, perchè non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama; 115 E se nulla di noi pietà ti muove, A vergognar ti vien della tua fama. E se licito m'è, o sommo Giove Che fosti in terra per noi crucifisso, Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? 120

spesso negli antichi. Dante finge di avere fin dal 1300 augurata ad Alberto la mala morte che nel 1310, quando egli scriveva questo Canto, sapeva già toccatagli da un anno e mezzo. Alberto fu morto a tradimento da Giovanni d'Austria suo nipote, nel di primo di maggio del 1308. | 101. Huevo ed aperto, straordinario e manifesto. | 102. Il tuo successor. Arrigo VII, da cui Dante sperava rimedio a' mali d' Italia. 104. Per cupidigia ec., ritenuti in cotesti vo-stri Stati d'oltremonti dalla cupidigia di ac-crescerli. Gio. Villani, VII, 145, parlando di Rodolfo padre di Alberto: . Sempre intese ad accrescere suo stato e signoria in Alemagna, lasciando le imprese d'Italia, per accrescer terra e podere à figliuoli. » [1 405. Il giardin dell'imperio, Italia bellissima. — Diserto, disertato, guasto. || 106. Montecchi o Cappelletti. Nobili famiglie di Verona, ghibelline ambedue, sebbene poi la tradizione, immortalata da Shakespeare, le faccia inimicissime tra sè. | 107. Monaldi e Filippeschi. Nobili famiglie ghibelline di Orvieto. — Senza cura, spensierato, indolente. Il 108. Celor già tristi ec., i Mon-tecchi e Cappelletti dolenti de' danni già rice-vuti da' Guelfi, e i Monaldi e Filippeschi con sospetto di riceverne. | 109. La pressura, l'oppressione. || 110. De' tuol gentill, de gentiluo-mini tuoi partigiani. I Ghibellini per lo più eran nobili. — Lee magagne, i loro mali. || 111. Santaflor. Feudo imperiale nella maremma sanese, pel tristo governo dei suoi Conti pieno allora di tumulti e ruberie. - Sicura. Ironicamente. || 113. Chiama, grida (lat. olamat). || 115. La gente quanto s'ama, quant'odio si portino tra loro gl' Italiani. || 116. Hulla, niuna. 1 118. Se licito m' è. Sottint. scrutare i tuoi - O semme Giove. Anche il Petrarca segreli. chiamò Dio vivo Giove, elerno Giove: ma questo nome, che che se ne dica, non può non ricordare le tante scappatelle del nume pagano.

O è preparazion, che nell'abisso 121
Del tuo consiglio fai per alcun bene
In tutto dall'accorger nostro scisso?
Chè le terre d'Italia tutte piene

Son di tiranni, ed un Marcel diventa 125 Ogni villan che parteggiando viene.

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta Di questa digression, che non ti tocca, 128 Mercè del popol tuo che s'argomenta.

Molti han giustizia in cor, ma tardi scocca, Per non venir senza consiglio all'arco: Mail popoltuol' ha in sommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco;

Ma il popol tuo sollecito risponde 134 Senza chiamare, e grida: l'misobbarco. Or ti fa' lieta, chè tu hai ben onde:

| 121-123. 0 è preparazion ec., o con questi mali che ci fai soffrire prepari tu nella profondità de' tuoi consigli alcun bene separato affatto, lontano dal nostro intendimento? | 125. Di tiranni, di tiranneggiatori della patria, sotto nome di magistrati nelle repubbliche, di principi nelle signorie. — Un Marcel diventa, passa per un grand' uomo, come vari ne furono in Roma del casato de' Marcelli. | 126. Ogni villan ec., ogni uomo da nulla che prende parte nelle civili discordie. | 129. Ohe s'argomenta, il quale sa ben provvedere a' casi suoi: ironicamente. Alcuni leggono si argomente, e intendono pense si bese. | 130-131. Ma tardi socca ec., ma son lenti e timidi nel metterla in atto, per non iscagliare sconsigliatamente uno atrale che non possa più ritirarsi, per non aver a rimproverarsi qualche irreparabile male. | 132.

Tu ricca, tu con pace, tu con senno.
S' io dico ver, l'effetto nol nasconde.
Atene e Lacedemona, che fenno 133
L'antiche leggi, e furon si civili,
Fecero al viver bene un picciol cenno,
Verso di te, che fai tanto sottili

Provvedimenti, ch'a mezzo novembre Non giugne quel che tu d'ottobre fili.144 Quante volte, del tempo che rimembre, Legge, moneta, ed uffici, e costume

Hai tu mutato, e rinnovato membre! E se ben ti ricorda e vedi lume, 148 Vedrai te somigliante a quella inferma,

Che non può trovar posa in su le piume, Ma con dar volta suo dolore scherma.

nel cuore. | 133-135. Molti rifiutan ec., molti popoli italiani rifiutano prudentemente il carico della politica generale in Italia, dovechè il popolo fiorentino da sè stesso si assume di tener testa all'Imperatore, facendosi capo di parte guelfa. — Senza chiamare, senza che alcuno nel richiegga. — Mi sobbarco, mi sottopongo al carico. Sobbarcare è da sub ed arcue, quasi piegarsi in arco sotto alcun peso. || 141. Verse, in paragone. — Bottilli. In doppio senso, d'isgensosi e di poco durevolí. || 145. Del tempe che rimembre, in tutto quel tempo, del quale hai memoria. || 147. Elnnevato membre, rinnovato abitatori, cacciando e richiamando secondo il prevalere delle diverse fazioni. || 148. E vedi lume, e non sei cieca del tutto. || 151. Cen dar volta, col voltarsi or sull'un fianco or sull'altro. — Sue delore scherma, si schermisce, cerca difendersi dal suo dolore.

#### CANTO SETTIMO.

Sordello guida i Poeti ad un'amena valletta, dove sotto particolare guardia stanno le anime de'principi negligenti di loro eterna salute.

Posciachè l'accoglienze oneste e liete Furo iterate tre e quattro volte, Sordel si trasse, e disse: Voi chi siete? 8

5. Si trasse, alquanto si ritrasse (v. 14). A-S. Prima ch'a questo monte ec., prima della venuta del Redentore, quando il Purgatorio fu trasferito in questa montagna. La comune credenza che il Purgatorio sia sotterra non essendo dalla Chiesa ordinata per punto di fede, il Poeta si vale di questa liberta per fingere che quando Gesù Cristo discese all'Inferno, non solo traesse le anime pure dal Limbo per portarsele in cielo, ma eziandio le purganti dalla loro propria dimora per assegnar loro un luogo migliore di espiazione. Vanamente dunque molti hanno qui accusato Dante di affermare, contro la cattolica fede, che il Purgatorio non sia stato anche innanzi Cristo; supponendo esti solamente che dalla morte di Cristo cominciò ad essere su quella montagna.

Prima ch' a questo monte fosser volte L'anime degne di salire a Dio, Fur l'ossa mie per Ottavian sepolte.

— Di salire a Die, di acquistarsi, mediante le pene del Purgatorio, la celeste beatitudine. Vi ha chi da questo luogo deduce che, secondo Dante, anche le anime immediatamente salve salgano al cielo per lo monte del Purgatorio: ma toccandosi qui delle anime salve anche prima di Cristo, non vi si può punto parlare di salvazione immediata, per esser di fede che questa allora non fu concessa ad alcuno. Circa le rare anime degne di andar dritto in cielo, tutto mi fa credere che il Poeta supponga che dalle rive del Tevere (C. II, nota 105) se ne volino a Dio portate da quella ingenita forza, da cui narrerà (Parad., II, 109-141) essere stato portato in cielo egli stesso, sittostoché fu privo d'impedimento. § 6. Per Ottavian, per cura di Augusto, il cui nome proprio fu Otta-

I' son Virgilio; e per null'altro rio Lo ciel perdei, che per non aver fè: Così rispose allora il Duca mio. Qual è colui che cosa innanzi a sè Subita vede, ond' ei si maraviglia, Che crede e no, dicendo , ell'è, non è ; Tal parve quegli, e poi chinò le ciglia, Ed umilmente ritornò ver lui, Ed abbracciollo ove 'l minor s'appiglia. O gloria de' Latin, disse, per cui Mostrò ciò che potea la lingua nostra ; O pregio eterno del loco ond'io fui, Qual merito o qual grazia mi ti mostra? S' io son d'udir le tue parole degno, Dimmi se viend'Inferno, e diqual chiostra-Per tutti i cerchi del dolente regno, Rispose lui, son io di qua venuto: Virtù del ciel mi mosse, e con lei vegno. Non per far, ma per non fare, ho perduto 25 Di veder l'alto Sol che tu desiri, E che fu tardi da me conosciuto. Luogo è laggiù non tristo da martíri, Ma di tenebre solo, ove i lamenti Non suonan come guai, ma son sospiri. Quivi sto io co' parvoli innocenti, Da' denti morsi della morte avante Che fosser dall' umana colpa esenti. Quivi sto io con quei che le tre sante Virtù non si vestiro, e senza vizio Conobber l'altre e seguir tutte quante.

Ma se tu sai e puoi, alcun indizio

Dà' noi, perchè venir possiam più tosto

Là dove il Purgatorio ha dritto inizio. viano. Donato, nella Vita di Virgilio: « Trans-lata jussu Augusti Virgilii ossa Neapolim fue-re, sepultaque etc. » [ 7. Rio, reità. ] 18. Ove '1 minor s'appiglia. Cioè, alle ginocchia. l'rima, non conoscendolo che per concittadino, l'aveva abbracciato alla pari. Ariosto: « E l'abbracciava ove 'l maggior s' abbraccia. » 17. La lingua nostra. Intendi la lingua de-gl'Italiani a tempo di Virgilio, e in parte anche a tempo di Sordello, cioè la latina. [ 21. E di qual chiostra, e da qual cerchio di esso E di quai canostra, e da quai cercino di esso Inferno. [25. Mon per far ec., non per colpa positiva, ma negativa; per non avere adorato il vero Iddio. [26. L'alto Sel, Iddio. [27. Tardi. Cioè, sol dopo morte. [28. Da martiri, per cagion di martiri. [29. Ka di tenebre solo. E queste anco diradate molto per gli spiriti illustri, come Virgilio. Inf., IV, 69. [32. Dai denti morsi della morte, passati di questa vita. Petrarca: • Gli estremi morsi Di quella ch'io, con tutto il mondo, aspetto. • [] 33. Dall'umana colpa, dal peccato originale. — Esenti, esentati (lat. exempti), liberati col battesimo. | 34-35. Le tre sante Virtù ec., non praticarono le tre virth teologali, fede, speranza e carità. — Senza vizio, puri d'ogni vizio. || 36. L'altre. Cioè, le naturali e civili. || 38. Noi, a noi. Vedi nota 81 al V dell' Inf. | 39. Dritto inizio, vero principio (lat. initium). Finora si erano trattenuti nell'Antipurgatorio. Anche ser Brunetto: « Dritta madre; > cioè vera. || 40. Non c'è posto, non è || 71. In fianco della lacca, all'un de' lati di : a noi assegnato, || 42. Per quanto ir pesso, iin quel seno della montagna. Del proprio signi-

Rispose: Luogo certo non c'è posto: Licito m' è andar suso ed intorno: Per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. Ma vedi già come dichina il giorno, Ed andar su di notte non si puote : Però è buon pensar di bel soggiorno. 45 Anime sono a destra qua remote Se 'l mi consenti, menerotti ad esse, E non senza diletto ti fien note. Com' è ciò? fu risposto: chi volesse 50 . Salir di notte, fora egli impedito D' altrui? ovver saria che non potesse? E il buon Sordello in terra fregò 'l dito, Dicendo: Vedi, sola questa riga Non varcheresti dopo 'l Sol partito: Non però che altra cosa desse briga, Che la notturna tenebra, ad ir suso: Quella col non poter la voglia intriga. Ben si poria con lei tornare in giuso, E passeggiar la costa intorno errando, Mentre che l'orizzonte il di tien chiuso. Allora il mio Signor, quasi ammirando: 61 Menane, disse, dunque là 've dici Ch' aver si può diletto dimorando. Poco allungati c'eravam di lici, Quand' io m'accorsi che 'l monte era scemo, A guisa che i valloni sceman quici. Colà, disse quell'ombra, n'anderemo Dove la costa face di sè grembo, E quivi 'l nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentiero sghembo,

Che ne condusse in fianco della lacca,71

dove mi è lecito inoltrarmi. - A guida mi t'accesto, m'accompagno a te come tua guida. 44. Andar su di notte non si puote. Simbolo della necessità del Sole della grazia all'espiazion delle colpe, e generalmente ad ogni opera buona. Joann., XII, 55: Ambulate dum lucem habetis. • | 45. Di bel soggiorno, a un bel luogo per passarvi la notte. | 46. Remote, appartate. || 47. Menerotti. Così vari codici e qualche edizione. Comunemente, i' ti merrò, contrazione di menerò. 🛭 49. Fu risposto. Da Virgilio. || 51. Ovver saria ec., o avverrebbe ch'ei non ne trovasse in sè il potere? - Convinti dalle ragioni dell'editore romano, preferiamo questa lezione alla comune: o non sarria, che non patesse? interpetrata: « o non saliria, non salirebbe, per non potere? » | 55. Desse briga, ponesse impedimento. | 57. Quella col non poter ec., quella tenebra coll'impotenza, ond' è cagione, fa vana la voglia del salire. | 58. Con lei, con la tenebra notturna. | 60. Mentre che ec., mentre il sole sta sotto l'orizzonte. | 61. Ammirando. Ammirava gli effetti, a lui misteriosi, della grazia divina. | 64. Di lici, di li. Ved. nota 84 al XIV dell' Inf. | 65. Era scemo, aveva la costa incavata, faceva seno di sè stesso. (v. 68). | 66. Sceman quici, veggonsi incavati qui, ne' monti di questo nostro emisfero. | 68. Face di sè grembo, piegasi in modo da formare un seno. | 70. Tra erto e piano, non propriamento erto ne piano. — Sghembo, obliquo. | 71. In fianco della lacca, all'un de' lati di

Là dove più ch'a mezzo muore il lembo. Oro ed argento fino e cocco e biacca, Indico legno lucido e sereno, Fresco smeraldo in l'ora che si fiacca,75 Dall'erba e dalli fior dentro a quel seno Posti, ciascun saria di color vinto. Come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur natura ivi dipinto, Ma di soavità di mille odori Vi faceva un incognito indistinto. Salve Regina in sul verde e in su'fiori Quindi seder cantando anime vidi (\*), Che per la valle non parean di fuori. Prima che 'l poco sole omai s'annidi, 85 Cominciò 'l Mantovan che ci avea vôlti, Tra color non vogliate ch' io vi guidi. Da questo balzo meglio gli atti e i volti Conoscerete voi di tutti quanti, Che nella lama giù tra essi accolti.

gnificato di lacca ved. nota 16 al VII dell' Inf. 172. Là deve più ch'a messo ec., là dove il lembo circolare di quella lacca è oltre alla metà meno rilevato che per tutto il resto, di guisa che la discesa è dolcissima. § 73. Coc-co, grana: corpi d'insetti, simili alle coc-cole dell'edera, usati per tingere in rosso. 174. Indico legno, ebano. Nasce anco in Etio-pia; ma Dante si è attenuto a Virgilio: «Sola India nigrum Fert ebenum.» — Lucido e sere-no. Anche Plinio: «Nigri splendoris ac, vol sine arte, protinus jucundi. » 78. Fresco ame-raldo ec., smeraldo della più fresca, recente superficie, com' è nel punto che se ne distacca pezzo da pezzo; perche col tempo il suo verde smortisce. [ 79-81. Non avea pur natura ec., la natura non si era contentata di soltanto dipingere quel terreno di una deliziosa varietà di colori, ma della varia soavità di mille odori vi componeva un misto (un indistinto) ignoto a' mortali. || 33. Quindi.... vidi, vidi dal sopradetto fanco della lacca (v. 11). ==(') Principi negligenti di loro eterna salute. == || 84. Per la valle, per cagione della cavità della valle. Hen parean, non apparivano, non si potevano vedere. | 85. Che 'l pece sele ec., che quel poco di giorno che rimane, si spenga. — S'annidi nel mare, tramonti. || 86. Il Mantovan che ci avea vôlti, Sordello che ci aveva colà indiriz-zati. || 90. Che nella lama ec., che non fareste fra essi giù nella valle, dove potreste solo ve-dere i più prossimi a voi. | 91. Che più sied'alte. Siccome Imperatore. - Ed ha. Così la Nidobeatina: meglio, a creder nostro, che la comune e [a. ] 93. E che non mueve ec., e che non canta Salve Regine come gli altri: nè già per negligenza, come vorrebbe il Tommaseo, chè non sarebbe da pentito; ma per eccessivo cordoglio. Veggasi, infatti, il v. 97. || 94. Ri-delfo, Ridolfo d'Asburgo, primo imperatore della casa d'Austria, accennato già nel v. 103 del C. VI. Di lui dice il Villani, VII, 54: «Se avesse voluto passare in Italia, senza contra-sto n'era signore.» Ma veggasi l'elogio che di questo principe fa il Balbo nel suo Sommario, appunto perciò ch' ei non volle mai impacciarnelle cose d' Italia. Tanto diversi sono i giudizi degli uomini! | 96. Bì che tardi ec., sic-

Colui che più sied'alto, ed ha sembianti
D'aver negletto ciò che far dovea,
E che non muove bocca agli altrui canti,
Ridolfo imperador fu, che potea
Sanar le piaghe c' hanno Italia morta,
Si che tardi per altri si ricrea.
L'altro, che nella vista lui conforta,
Resse la terra dove l'acqua nasce,
Che Molta in Albia, ed Albia in mar ne porta:
Ottachèro ebbe nome, e nelle fasce 100
Fu meglio assai che Vincislao suo figlio
Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce.
E quel nasetto, che stretto a consiglio
Par con colui c'ha si benigno aspetto,
Mori fuggendo e disflorando il giglio:165
Guardate là, come si batte il petto.
L'altro vedete c'ha fatto alla guancia

Della sua palma, sospirando, letto. Padre e suocero son del mal di Francia:

chè qualunque farmaco, ond'altri voglia ri-crear quelle piaghe, non è più in tempo. Fa dir questo a Sordello, per crescere carico a Rodolfo: ma ch' egli non credesse morta l'Italia, lo proverebbero se non altro le sue grandi speranze in Arrigo VII; ne poteva non sentirla vivere in sè. ¶ 97. Che nella vista lui conferta, che mostra di confortarlo. | 98-99. La terra dove ec., la Boemia ove nascono le acque che la Moldava (lat. Molda) riunisce e versa nel-l' Elba (lat. Albis), e l' Elba poi porta all'o-ceano. || 100. Ottachèro. Detto anche Ottocaro, re di Boemia: mori nel 1277 presso Vienna, ia una battaglia contro Rodolfo. - Nelle fasce. Iperbole, per dir giovanissimo. | 101-102. Pa meglio assai ec., resse assai meglio lo stato, megio assa: ec., resse assai megio lo sauche non faccia oggi con molta barba al mento, in età matura, Vincislao suo figlio, tatto dedito all'ozio ed a' piaceri. [] 403 Quel assetto. Questi è Filippo III di Francia, detto l'Ardito: « lo quale (chiosa il Buti) fu nascio, imperiocoché ebbe piccolo naso, e però dica massetto.» Così masone diciamo comunemente chi abbia gran naso. | 104. Con colui ec., con Arrigo III di Navarra, soprannominato il Grasso. famoso Ruggieri di Loria, ammiraglio di Pietro III d'Aragona, ne potendo perció soccor-rere l'esercito suo in Catalogna, Filippo fu costretto ad abbandonar l'impresa e fuggire a Perpignano, dove mori di dolore. - Disflorando il giglio, macchiando l'onore della Francia. ¶ 106. Si batte il pette. Il perchè se n'ha ne' vv. 110-112. ¶ 107-108. L'altre. Il sopra-detto Arrigo di Navarra. — Ha fatte alla guancia ec., ha fatto di una delle sue palme appoggio alla guancia; atto di chiè gravemente contristato. Il 409. Del mal di Francia, del pes-simo re di Francia Filippo il Bello, figliudo dell'Ardito e genero del Grasso. Del Bello dica Montfaucon ch' egli era · vindicatif jusqu'à l'excès, dur et impitoyable à ses sujets. . Ma quel che più coceva al Poeta, era che: «Re-gnando Filippo, uomo ambiziosissimo, cattiro quando sali sul trono, a peggiorantevi ogni di, la parte guelfa divento a poco a poco non più che parte francese; tanto che capo di essa ormai era meno il papa che non il re di Fran-

Sanno la vita sua viziata e lorda. E quindi viene il duol che sì li lancia. Quelche par si membruto, e che s'accorda Cantando con colui dal maschio naso, D'ogni valor portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso Lo giovinetto che retro a lui siede, Bene andava il valor di vaso in vaso; Che non si puote dir dell'altre rede. Giacopo e Federigo hanno i reami: Del retaggio miglior nessun possiede. 120 Rade volte risurge per li rami

L'umana probitate: e questo vuole Quei che la dà, perchè da lui si chiami.

cia. . Balbo, Vit. Dant., II, 2. # 111. Li lancia, trapassa loro il cuore come una lancia. 112-113. Quel che par sì membruto. Pietro III d'Aragona, uomo di belle e robuste membra.— E che s' accorda ec., e che, dimentico della inimicisia avuta al mondo con Carlo I d'Angiò per cagion della Sicilia, canta adesso insieme con lui la Salve Begina. Carlo avea grande naso, ch'è segno di molta discrezione, dice l'Ottimo. 144. D'ogni valor ec., ebbe ogni maniera di valore, ogni virtù: locuzione bi-blica l'acia XI. S. La ginstirie ava eingolo blica. Isaia, XI, 5: • La giustizia sarà cingolo de' lombi suoi, e la fede cintura delle sue reni.» || 115. Se re.... fosse rimase, se avesse più lun-gamente regnato; se come fu re pes soli sei anni, così fosse rimasto per una lunga vita. Ved. nota seg. § 416. Le gievinette. Alfonso, primogenito di Pietro, gli succedette nel 1285, mori senza figliuoli nel 1291, nella fresca età di anni 29. § 117. Di vaso in vaso, di padre in figlicolo: figura somigliante a quella di Geremia, XLVIII, 11: «Nec transfusus est de vase in vas.. | 118. Che non si puete ec., il che non si può dire avvenuto degli altri eredi di esso re Pietro. | 119-120. Giacopo ec., Giacomo · Federico, figliuoli di Pietro III, ne hanno i reami solamente, il primo l'Aragona, l'altro la Sicilia; ma nessun di loro possiede nulla dell'eredità migliore, cioè della virtù paterna. Il Buti ha: Ma'l retaggio miglior. | 121-123. Rade volte risurge ec., rare volte l'umana probità dal tronco sale ne' rami, cioè da' genitori passa ne' figliuoli; e questo è voluto da Dio, affinche da Lui si riconosca la bontà, e non da' natali. | 124. Al nasute, a Carlo I d'Au-giò « colui dal maschio naso» (v.413). — Mie parele intorno a' figli degeneranti. | 125. Ch' all'altro, Pier, ec., che all'altro re che canta de loro signori.

110 | Anco al nasuto vanno mie parole Non men ch'all'altro, Pier, che con lui canta; Onde Puglia e Provenza già si duole.

Tant' è del seme suo minor la pianta, Quanto, più che Beatrice e Margherita, Gostanza di marito ancor si vanta.

130 Vedete il re della semplice vita Seder là solo, Arrigo d'Inghilterra; Questi ha ne' rami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra,

Guardando in suso, è Guglielmo marchese, Per cui ed Alessandria e la sua guerra Fa pianger Monferrato e il Canavese. 186

con lui, cioè a Pietro d'Aragona. I 126. Onde Puglia ec., della discendenza del qual Carlo d'Angiò, cioè del mal governo di suo figlio Car-lo II, già si dolgono la Puglia e la Provenza. | 127-129. Tant' è del seme suo ec., tanto il generato Carlo II (la pianta) è minore del generante Carlo I (del seme suo), quanto Costanza anche oggi (poiche nel 1300 vivea) può vantarsi del suo marito Pietro di Aragona più che Beatrice e Margherita non potessero del loro, che fu Carlo d'Angiò; cioè a dire, tanto peggiore è Carlo II di Carlo I, quanto di costui fu migliore Pietro III. Pietro d'Aragona ebbo in moglie Costanza figlia di Manfredi: Carle I d'Angiò fu marito prima di Beatrice figlia del conte Raimondo di Provenza, e poi di Margherita figlia di Eude duca di Borgogna. | 431. Arrigo. Arrigo III d'Inghilterra fu semplice Arrigo. Arrigo III d'Inghilterra lu sempine nome e di buona fede, ma di poco valore. — Sele. Perchè rari i semplici in trono. § 432. Questi ha ne' rami ec., questi è più felice di Pietre e di Carlo ne' suoi rami, cioè nella sua progenie; perchè Odoardo suo figlio, ail quale vivea al tempo che l'autore compuose questa opera, fece in sua vita di belle e grandi cose, dice l'Ottimo. — Usetta, crescenza. Virgilio, Georg., II: . Exit ad colum ramis felicibus arbos. | | 133. Più basso degli anzidetti, perchè di minore stato, cioè semplice marchese. -S' atterra, siede in terra. | 134-136. Guglielmo marchese, ec. Guglielmö marchese di Monferrato fu preso dal popolo di Alessandria della Paglia e rinchiuso in una gabbia, dove mori di dolore nel 1293. Quindi una guerra crudele tra gli Alessandrini ed i figliuoli del marchese, nella quale ebbero il peggio quei del Monferrato e del Canavese che sostenevano la causa

## CANTO OTTAVO.

Venuta la sera, due Angeli respingono dalla valletta il serpente insidiatore. Dante, astretto dal buio a passare ivi la notto, trattiensi alquanto a ragionar con Nino de' Visconti di Pisa e con Corrado Malaspina.

Era già l' ora che volge il desio Ai naviganti e intenerisce il core,

Lo di c' han detto a' dolci amici addio; E che lo novo peregrin d'amore

4-2. L'ora. L'ultima del giorno. — Che volge che navigano. § 3. Lo dì c' han dette ec., in il desie ec., che rivolge all'indietro, richiama al natio luogo lasciato, il desiderio di quelli licenziati da'loro amici. § 4-6. E che le neve ec.,

Punge, se ode squilla di lontano, Che paia il giorno pianger che si muore : Quand'io incominciai a render vano L'udire, ed a mirare una dell'alme Surta, che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse e levò ambo le palme, Ficcando gli occhi verso l'oriente, Come dicesse a Dio: D'altro non calme. Te lucis ante sì divotamente Le uscì di bocca, e con sì dolci note, Che fece me a me uscir di mente. E l'altre poi dolcemente e divote Seguitar lei per tutto l'inno intero, Avendo gli occhi alle superne ruote. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, Chè il velo è ora ben tanto sottile, Certo, che'l trapassar dentro è leggiero. I' vidi quello esercito gentile Tacito poscia riguardar in sue, Quasi aspettando, pallido ed umile: E vidi uscir dell'alto e scender giue 25 Due angeli con duo spade affocate, Tronche e private delle punte sue. Verdi, come fogliette pur mo nate, Erano in veste, che da verdi penne

Percosse traén dietro e ventilate.

L'un poco sovr'a noi a star si venne,

e la quale ora punge d'amore il viaggiatore da poco separatosi da' suoi cari, s' egli ode da iontano il malinconico suono dell'Avemmaria, il quale par che pianga il morire del giorno. Poesia incomparabile. Il 7-8. A render vano ec., a non più esercitare il senso dell'udito, a non udire più cosa alcuna. § 9. Surta, alzatasi da terra. — Che l' ascoltar ec., che con la mano accennava all'altre che le dessero ascolto. § 10. Giunse, uni insieme, e levò ambo le palme. Solito di chi prega. Anche il Salmista: « In nomine tuo levabo manus meas. . | 11. Verse l'orïente. Gli antichi cristiani, quando oravano la notte, volgevano la faccia all'oriente, considerando il sole nascente come simbolo di Gesti Cristo. Ved. pure la nota 54 al C. IV. § 12. D'altre non calme, non d'altro mi cale,o mio Dio, che di te. Più non potrebbe il pennello di Raffaello. 13. Te lucis ante terminum, Rerum Creator, poselmus, etc. Inno della Compieta, a difender l'anima dalle tentazioni notturne. | 15. Che fece me ec., che mi fece uscire fuor di me dal pia-cere. [] 20. Il vele, l'allegoria. [] 21. Certo, che 'l trapassar ec., che certamente il vedervi attraverso, il penetrarne il senso, è facile. [ 23. In sue, in su: e così appresso giue per giu. Ved. nota 141 al II dell'Inferno. || 25. Dell'alto, dal cielo. E del cielo legge il Cod. Poggiali. | 26. Duo angeli. Simbolo del divino aiuto, che mediante l'orazione si ottiene contro la tentazione. — Affecate, roventi: e s'intende del fuoco della divina carità. || 27. Private delle punte sue. Perche (dice Pietro di Dante) fugare si possono le tentazioni, non ispe-gnere. || 28-30. Verdi... Erano in veste, eran vestiti di verde: colore della speranza. — Che da verdi penne ec., le quali veste essi Angeli mare ch' è tra la foce del Tevere e l'isola del traevansi dietro per l'aria, battendolo ed agi- l'urgatorio. [] 58. Lul, a lui. — I luoghi tristi,

E l'altro scese nell'opposta sponda, Si che la gente in mezzo si contenne. Ben discerneva in lor la testa bionda; Ma nelle facce l'occhio si smarria, Come virtù ch' a troppo si confonda. Ambo vegnon del grembo di Maria, Disse Sordello, a guardia della valle, Per lo serpente che verrà via via. Ond' io che non sapeva per qual calle, Mi volsi intorno, e stretto m'accostai Tutto gelato alle fidate spalle. E Sordello anche: Ora avvalliamo omai Tra le grandi ombre, e parleremo ad esse: Grazioso fia lor vedervi assai. Solo tre passi credo ch' io scendesse, E fui di sotto, e vidi un che mirava Pur me, come conoscer mi volesse. Tempo era già che l' aer s'annerava Ma non si, che tra gli occhi suoi e' miei Non dichiarasse ciò che pria serrava. Vêr me si fece, ed io vêr lui mi fei : Giudice Nin gentil, quanto mi piacque, Quando ti vidi non esser tra' rei! Nullo bel salutar tra noi si tacque: Poi dimandò: Quant' è che tu venisti Appiè del monte per le lontane acque?

Oh! dissi lui, per entro i luoghi tristi

tandole col celere moto delle loro ali egualmente verdi. | 33. In menso si contenne, fu da essi posta in mezzo. || 55. Si smarria, era ab-bagliate dallo splendore di quelle. || 36. Ceme virtà ec., come ogni virtà sensiva si confonde, riman soverchiata dalla troppa forza dell' obbietto. • Omnis sensibilis exsuperantia corrumpit sensum, s dice Aristotile. § 37. Del grembo di Maria, da quel luogo del Cielo (Parad., XXXI), ove siede Maria, interceditrice potentissima contro quel serpente di cui già ella stessa col suo piede infranse la testa. [] 39. Le serpente, il serpente tentatore, il demonio sotto quella stessa forma ch' ei prese per tentare le due prime anime umane. E si finge ch' egli insidiasse particolarmente a questa valletta dove sono adunate le embre de principi, per sigui-ficare che più forte e più pericolosa è la ten-tazione in chi più può. — Via via, or ora § 40. Per qual calle dovesse il serpente venire. [ 42. Alle fidate spalle. A Virgilio || 45. E Serdelle anche, e Sordelle, di nuovo parlando, disse. || 45. Granisse ec., grato assai sarà loro il vedervi. || 46. Scendesse, scendessi. Ved. nota 141. al V dell'Inferno. | 48. Pur, fissamente. | 50-51. Ma non sì ec., ma non ancor tanto buio l'aere, che non lasciasse vedere ciò che prima, per la maggior distanza, occultava. | 53. Giudico Min. Nino de' Visconti da Pisa, signore del Giudicato di Gallura in Sardegna, era nipote del conte Ugolino della Gherardesca. Cacciato da Pisa nel 1298, morl poi guerreggiando contro quella. Dante lo aveva probabilmente conosciuto a Campaldino, dove si sa che combattettero nelle medesime file. § 57. Per le lentane acque, traversando il lungo tratto di mare ch'è tra la foce del Tevere e l'isola del

Venni stamane, e sono in prima vita, Ancor che l'altra si andando acquisti.60 E come fu la mia risposta udita, Sordello ed egli indietro si raccolse Come gente di subito smarrita. L'uno a Virgilio, e l'altro ad un si volse

L' uno a Virgilio, e l' altro ad un si volse Che sedea lì, gridando: Su, Currado, 65 Vieni a veder che Dio per grazia volse. Poi vôlto a me: Per quel singular grado, Che tu dèi a Colui, che sì nasconde

Che tu dèi a Colui, che sì nasconde Lo suo primo perchè, che non gli è guado, Quando sarai di là dalle larghe onde, 70

Di'a Giovanna mia, che per me chiami Là dove agli innocenti si risponde. Non credo che la sua madre più m'ami, Possa che trasmutà le bianche bende 14

Poscia che trasmutò le bianche bende, 74 Le quai convien che misera ancor brami. Per lei assai di lieve si comprende

Quanto in femmina fuoco d'amor dura, Se l'occhio o il tatto spesso nol raccende. Non le farà si bella sepoltura

l'Inferno. | 60. Ancor che l'altra ec., ancorchè con questo viaggio io mi procacci la vita

La vipera che i Melanesi accampa,
Com' avria fatto il gallo di Gallura.
Così dicea, segnato della stampa
Nel suo aspetto di quel dritto zelo,

celeste. || 62. Sordello. Sordello, tutto intento al suo Virgilio, non s'era peranche accorto che Dante era vivo. || 64. L'uno. Sordello. — L'al-tro. Nino. || 65. Currado, Corrado Malaspina; di cui si dira nia sotto || 65 Che Nia di cui si dirà più sotto. | 66. Che Die per grasia velse, che cosa iddio, per sua spezial gra-zia, ha voluto. [ 67. Grado, gratitudine. [ 69. Le suo primo perchè, la ragione del suo operare, dalla quale tutte le altre dipendono. Che nen gli è guade, che non vi è modo di penetrare sino a quel perchè: metafora tolta dal passaggio de' fiumi. Similmente nel XV del Paradiso: . Mai creatura Non pinse l'occhio insino alla prim' onda. » // 70. Di là dalle larghe onde, di là dal vasto mare che circonda il Purgatorio; cioè, tra' viventi. || 71-72. Giovanna. Figliuola di Nino dei Visconti da l'isa, e moglie del trivigiano Riccardo da Camino. - Che per me chiami ec., che per me invochi, preghi il cielo, ov'è ascoltata la voce degl'innocenti. Il Salmista: « Clamavi ad te, Domine. » | 73. La sua madre. Beatrice Marchesotta, moglie di Nino, rimaritatasi nel 1300 a Galeazzo Visconti. | 74. Trasmutò le bianche bende, rimaritandosì mutò le bende bianche, segno di vedovanza, con altre di più lieto colore. Le vedove a

quel tempo vestivano tutto nero, eccetto le bende ch' erano bianche. Boccaccio, Laber. Amor.

· Guarda come a cotal donna stan bene le bende

bianche e i panni neri.» | 75. Misera, fatta in-

felice dal secondo marito, molto più giovane di lei. | 76. Di lieve, facilmente. | 78. L'occhio

e il tatto, la vista o il godimento dell'amato. J. 79-81. Non le farà ec., lo stemma dei Visconti da Milano non onorerà tanto la sepoltura di lei, quanto avrebbe fatto il mio, s'ella non si fosse rimaritata. Non perchè i Visconti da Pisa fosser dappiù, ma perchè più onore

le avrebbe fatto l'astenersi da seconde nozze.

Che misuratamente in core avvampa.84 Gli occhimiei ghiotti andavan pure al cielo, Pur là dove le stelle son più tarde, Si come ruota più presso allo stelo.

E il Duca mio: Figliuol, che lassu guarde? Ed io a lui: A quelle tre facelle, Di che il polo di qua tutto quanto arde.90

Ed egli a me: Le quattro chiare stelle Che vedevi staman, son di la basse, E queste son salite ov eran quelle.

Com' ei parlava, e Sordello a sé 'l trasse Dicendo: Vedi là 'l nostro avversaro; 95 E drizzò 'l dito, perchè in là guatasse. Da quella parte onde non ha riparo

La picciola vallea, era una biscia, Forse qual diede ad Eva il cibo amaro. Tra l'erba e i fior venia la mala striscia,100 Volgendo ad or ad or la testa, e il dosso Leccando, come bestia che si liscia.

Io nol vidi, e però dicer nol posso, Come mosser gli astor celestiali, Ma vidi bene e l' uno e l'altro mosso. 105

Sentendo fender l'aere alle verdi ali, Fuggio'l serpente, e gli Angelidier volta,

Che i Melanesi accampa, sotto la quale insegna i Milanesi s' accampano, guerreggiano. Il gallo. Arme de' Giudici di Gallura. | 82. Stampa, espressione. | 85-84. Di quel dritte selo ec. Non gelosa passione moveva Nino, ma giusto e moderato amore della sua donna. | 85. Chiotti, avidi. | 86. Pur là dove ec., fissandosi al polo antartico, ove l'apparente rivoluzione delle stelle è assai più lenta, facendovisi per ispazio tanto più breve di quello in cui si gi-rano le stelle vicine all' equatore. [ 87. Sì come ruota ec., appunto come più tarda gira la ruota presso all'asse, dove il suo giro è minore. | 89. Quelle tre facelle. Letteralmente, altre tre stelle supposte dal Poeta nel polo antártico, come già le quattro del C. 1, 23, per adattarvi le sue allegorie; allegoricamente, le tre virtù teolo-gali, fede, speranza e carità. Le virtù della grazia gli si mostrano regolarmente dopo le na-turali. || 90. Il pole di qua, il polo antartico. — Arde, vivamente splende. || 94. E. Ripieno. | 95. Il nostro avversaro, il nemico dell'uman genere, il demonio. Epist. di san Pietro: «Ad-versarius vester diabolus circuit, quærens quem devoret. . - Avversaro. Come varo per vario (Inf., IX, 115), ed anche fuor di rima ternaro per ternario (Par. XXVIII, 105). || 97. Da quella parte ec. Nella parte opposta a quella donde i Poeti scesero nella valletta e dove la sorgente costa faceva a questa riparo. Il tentatore ci assale sempre dal lato nostro più debole. || 99. Qual diede, qual fu quella che diede. - Il cibo amaro, il fatal pomo, che fu causa che il Si-gnore dicesse alla donna: « Moltiplicherò le miserie tue. • | 100. La mala striscia, la rea biscia strisciante. || 102. Leccande ec. A significare i sofismi, co quali il vizio lusinga sò medesimo. || 103-105. Io nel vidi ec. Non vide il muover degli angeli, così fu instantaneo; ma li vide già mossi e volanti.- Gli astor celestiali. Chiama cosi gli angeli per similitudine. L'astore è uccello di rapina, che suole anSuso alle poste rivolando iguali. 10: L'ombra che s'era al giudice raccolta, Quando chiamò, per tutto quell'assalto Punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto Trovi nel tuo arbitrio tanta cera,

Quant'è mestiero infino al sommo smalto, Cominciò ella, se novella vera Di Valdimagra o di parte vicina

Di Valdimagra o di parte vicina
Sai, dilla a me, che già grande là era.
Chiamato fui Currado Malaspina: 118
Non son l'antico, ma di lui discesi:

Non son l'antico, ma di lui discesi: A' miei portai l'amor che qui raffina. Oh, dissi lui, per li vostri paesi

Giammai non fui; ma dove si dimora 122 Per tutta Europa, ch'ei non sien palesi?

che dar la caccia alle serpi. | 108. Allo peste, ai luoghi dove prima eran postati: termine di caccia. — Iguali, eguali, a paro a paro. § 109-410. L'ombra che s'era ec., l'ombra di Cor-rado, la quale erasi stretta a Nino quando questi la chiamò dicendole: « Su, Currado, vieni a veder ec. . - Per tutte quell' assalto, quanto durò l'assalto degli angeli alla biscia. Punto non fu ec., non mi levò mai gli occhi d'addosso. # 112-114. Se la lucerna ec., così possa la divina grazia illuminante trovar nel tuo libero arbitrio tanta cooperazione, quant'è mestieri a farti pervenire alla ridente cima del Purgatorio. - Lucerna. Voce allora non ignobile. Nel I del Parad. chiama il Sole Incerna del mondo. — Al sommo smalto, a' fiori e all'erbetta ond'è smaltata la cima di questa montagna. Virgilio, giunto lassu: « Vedi l'erbetta, i fiori ec. » C. XXVII, 134. ¶ 115-117. Se novella vera ec. Come nell' Inferno, così nel Purgatorio immagina Dante che l'anime non abbiano cognizione delle cose che nel mondo avvengono di presente; e ciò per aver frequente occasione di dire quel ch'egli stesso pensi de' suoi contemporanei. — Valdimagra. Distretto della Lunigiana. — Grando là era, ebbi grande stato in quella contrada. || 118. Currado Malaspina, Corrado II de' marchesi Malaspina in Lunigiana, buon guerriero e signor liberale; lo stesso che ospito quella madonna Beritola e i Capece suoi figliuoli, di cui narra così gen-tilmente il Boccaccio. § 119. T'antico. Cioè Corrado I, avolo di questo che parla, morto nel 1250. | 120. L'amor che qui raffina, l'eccessivo affetto che qui si raffina, si purifica. Per troppo studio di crescer potenza e ricchezza alla propria casa, trascurò l'eterna salute. Tra l'altro ricordano i Comentatori antichi che Corrado fece proprietà comune di tutti quelli del proprio casato la città di Bussa, il castello

La fama che la vostra casa onora, Grida i signori, e grida la contrada, 125 Sì che ne sa chi non vi fu ancora.

Ed io vi giuro, s'io di sopra vada, Che vostra gente onrata non si sfregia Del pregio della borsa e della spada. Uso e natura si la privilegia,

Che, perchè il capo reō lo mondo torca, Sola va dritta, e il mal cammin dispregia. Ed egli: Or va', che il Sol non si ricorca Sette volte nel letto che il Montone. 134

Ed egli: Or va', che il Sol non si ricorcă Sette volte nel letto che il Montone 134 Con tutti e quattro i piè copre ed inforca, Che cotesta cortese opinione

Ti fia chiavata in mezzo della testa Con maggior chioviche d'altrui sermone; Se corso di giudicio non s'arresta. 189

di Duosuolo, e quant'altro in Sardegna avera egli avuto in dole dalla moglie. [1 422. Glammai non ful. Intendi, prima del 4300; nel quale anno si finge che parli il Poeta. [1 123. Palesi, famosi por la bonta de' signori e degli abitato. || 125. Grida, celebra. — I signori, i marchesi Malaspina. — La contrada. « La Lunigiana era ab antico come una sorta di terra neutra, consueta dimora a confino o rifugio de' fuorusciti fiorentini d'ogni parte. • Balbo, Vit. Dant., Il,6. § 127. S'ie di sopra vada, così mi riesca di salire in cima di questo monte. § 128-129. Vostra gente, il vostro casato (lat. gens). — Onrata. Solita sincope di onorata. - Non si sfregia ec. non cessa punto di fregiarsi dell'antica lode di liberalità e di prodezza. | 130. Uso e natura, buona disposizion di natura, aiutata dal-l'abito buono. || 131. Porchè il capo ree ec., sebbene Roma, capo del mondo, con la sua mais condotta lo torca dal dritto cammino. Veggansi i vv. 103-412 del C. XVI. | 133-155. Il Sel nen si ricerca ec., il Sole non ritornerà sette volte nel segno dell'Ariete, nel quale ora è; non passeranno sette anni. Per il letto coperto ed inforcato tutto dal Montone, intende il tratto di cielo occupato dalla costellazione dell'Ariete. | 136. Opinione che hai de' Malaspina. | 137. Chiavata, inchiodata, ribadita. [ 138. Con maggier chievi ec., con più certi argomenti che non sieno quelli tratti dall'altrui parlare; cieè, con l'esperienza tua propria. Accenna, per mode di profezia, all'ospitalità che l'esule Poeta ri-cevette poi nel 1306 da' Malaspina in Mulazze; dove si mostra ancora una torre del vecchio castello, chiamata la Torre di Dante. [ 139. Se cerse ec., se quel divino giudizio che ti condanna ad esser tra non guari cacciato della tua patria, avrà suo corso, non sarà da Dio mede-simo arrestato. Nel C. I dell' Inferno, v. 96, Maria Vergine «duro giudicio lassu frange. »

#### CANTO NONO.

Etanco il Poeta s'addormenta, e mentre ch'ei sogna è da Lucia trasportato innanzi alla porta del Purgatorio; il cui celeste guardiano con mistiche formalità gliela dischiude.

La concubina di Titone antico Già s'imbiancava al balzo d'oriente, Fuor delle braccia del suo dolce amico: Di gemme la sua fronte era lucente, Poste in figura del freddo animale, Che con la coda percuote la gente: E la notte de passi, con che sale, Fatti avea duo nel loco ov' eravamo, E il terzo già chinava in giuso l'ale: Quand'io che meco avea di quel d'Adamo, Vinto dal sonno, in su l'erba inchinai

Là 've già tutti e cinque sedevamo. Nell' ora che comincia i tristi lai La rondinella presso alla mattina,

4. La concubina ec. È incredibile quanto questo luogo, non certamente de' migliori del poema, abbia dato da disputare circa l'ora vera-mente in esso indicata. A me sembra evidente che il Poeta voglia dire in sostanza, che nel luogo ov'egli ora scrive spuntava il giorno, e che in quel punto dell'opposto emissero ove egli allora si trovava (v. 5) erano circa due ore di notte, quando si addormento; e che avendo dormito fin presso alla mattina (v. 14), ebbe allora un sogno che gli durò fino alle due ore di sole (v. 44). Secondo il quale intendi-mento mi sbrigherò brevemente della particolare interpretazione. E cominciando dalla concubina di Titone antico, non si vede perchè Dante non volesse riconoscere il matrimonio, da tutti i mitologi attestato, dell'Aurora col vecchio Titone. Fors'egli, secondo la propria forza del latino concumbere, volle intendere generalmente compagna di letto. | 2. 8' imbiancava ec., facea bianco il lembo orientale del cielo. Parla qui dell'emisfero nostro, e pro-priamente dell'orizzonte d'Italia, secondo l'uso suo di notare spesso il divario delle ore tra i luoghi per cui viaggiò e quello in cui scrive, come per un esempio nel C. XV, 6: « Vespero là, e qui mezza notte era, » dove nessuno dubita che per qui non intenda in Italia. Ne in altra parte dell'emissero nostro, che nell'Italia, poteva secondo il sistema dantesco spuntar l'aurora, quando nel Purgatorio, come subito soggiunge, eran vicine le tre ore di notte. | 3. Del sue dolce amice, di Titone a lei carissimo ¶ 4. Di gemme, di stelle. ¶ 5-6. Peste in figura ec., figuranti quel torpido animale, che particolarmente offende con la coda, cioè lo scorpione. In somma, l'aurora nell'emisfero postro sormare pel carre della constante. nostro sorgeva nel segno dello Scorpione. L'Ottimo: « Il segno di Scorpio scendea sopra il nostro orizzonte, e notte era in opposito di noi. - || 7. De' passi, con che sale, dell'ore sue precedenti la mezza notte. Alla finzione degli antichi poeti, che la Notte salisse su pel cielo fino a mezzo il suo corso e quind'in-

Forse a memoria de'suoi primi guai, 15 E che la mente nostra pellegrina Più dalla carne, e men da' pensier presa, Alle sue vision quasi è divina ; In sogno mi parea veder sospesa Un' aquila nel ciel con penne d'oro, 20 Con l'ale aperte, ed a calare intesa: Ed esser mi parea là dove foro Abbandonati i suoi da Ganimede, Quando fu ratto al sommo concistore. Fra me pensava: Forse questa fiede Pur qui per uso, e forse d'altro loco

Disdegna di portarne suso in piede.

un passo l'ora. | 8. Nel loce ev'eravame, agli antipodi di Gerusalemme, cioè distanti da Italia tre ottavi di circole, che corrispondono a nove ore di tempo, quante appunto nell'equinozio sono tra le tre ore di notte e il nascer del di. | 9. E il torso già ec., e la terza ora della notte già volgeva al suo fine. Le ali de' passi per la velocità de'passi è metafora ardita, ma non dura a chi abbia tanta dimestichezza con lo stile biblico, quanta n'ebbe il Poeta | 10. Di quel d'Adamo, il corpo. C. XI, 45:
L'incarco Della carne d'Adamo. | 11. Inchinai, m'inchinai, adagiai la testa. | 12. Tutti e cinque. Virgilio, Sordello, Nino, Corrado, e Dante. || 15. De'suoi primi guai. Allude alla nota favola di Progne e Filomela. Ma per Dante la trasformata in rondine è Filomela: ved. nota 19 al C. XVII. | 16-17. Pellegrina più dalla carne, più che mai libera dell'impaccio de sensi, quasiche peregrinante fuori della carne. — Da'pensier, da que'pensieri, de'quali sogliono darle materia i sensi. || 18. Divina, indovinatrice (lat. divina); secondo l'antica su-perstizione notata già su quel luogo dell'Inferno: « l'resso al mattin del ver si sogna» XXVII, 7). Altri intendono che la mente allora, inquantochè vede il futuro, abbia del divino. Cicerone, De Senect. 22, riferisce posto da Senofonte in bocca di Ciro: « Dormientium animi maxime declarant divinitatem suam; multa enim, cum remissi et liberi sunt, futura prospiciuat. • | 19. Sespesa, librata. | 20. Un'aquila. Vedendo il Poeta, come appresso dira, simboleggiato in questo suo sogno ciò che intanto realmente avveniva, l'aquila è simbolo della stessa divina grazia figurata in Lucia, la quale in questo mentre gli abbreviava la sa-lita al Purgatorio. || 22-25. Là dove fore ec., sul monte ida, onde Ganimede fu rapito al cielo da Giove trasformato in aquila. Rimembranza, a dir vero, poco edificante || 24. Al somme concistere, al concilio degli Dei. || 25. Fiède, ferisce: qui metaforicamente ha senso di ptomba, s'avventa a far preda. § 26-27. Qui, a questo monte. — E forse d'altro ec., e forse nanzi scendesse. Dante aggiunge ch'ella faccia anche non si degna di rapir gente in alto col

Poi mi parea che, più rotata un poco, Terribil come folgor discendesse, E me rapisse suso infino al foco. 80 Ivi pareva ch' ella ed io ardesse, E sì l'incendio immaginato cosse, Che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimente Achille si riscosse, Gli occhi svegliati rivolgendo in giro, 85 E non sapendo là dove si fosse, Quando la madre da Chirone a Sciro Trafugò lui dormendo in le sue braccia, Là onde poi gli Greci il dipartiro; Che mi scoss' io, sì come dalla faccia Mi fuggì 'l sonno: e diventai smorto. Come fa l'uom che spaventato agghiaccia Da lato m'era solo il mio Conforto, E'l Sole er'alto già più di due ore, E'l viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio Signore: Fàtti sicur, chè noi siamo a buon punto: Non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu se'omai al Purgatorio giunto: Vedi là 'l balzo che 'l chiude d'intorno,50 Vedi l'entrata là 've par disgiunto. Dianzi, nell'alba che precede al giorno, Quando l'anima tua dentro dormia Sopra li fiori, onde laggiù è adorno, Venne una donna, e disse: I' son Lucia;55 Lasciatemi pigliar costui che dorme, Si l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase, e l'altre gentil forme:

suo artiglio da men nobile luogo dell' Ida, nobilissimo come tutto ciò che appartenne a Troia, madre di Roma. Æn., IX: . Sustulit. alta petens, pedibus Jovis armiger uncis. . § 28. Plù rotata un poco, fatte volando poche più rote, pochi più giri. || 30. Infine al foco, fino alla sfera del fuoco, che la scienza antica poneva sopra la sfera dell'aria, immediatamente sotto il cielo della luna. Ved. il C. I del l'arad. Il fuoco qui, come spesso, è simbolo del divino amore. 32. Immaginato, sognato. — Cosse, mi fece come sentire il suo ardore. | 34-39. Non altrimente Achille ec. Narra Stazio nel I dell'Achilleide che il fanciullo Achille, non ostante la custodia del centauro Chirone, fu da Teti sua madre trafugato nel sonno all'isola di Sciro, donde poi Ulisse e Diomede lo trassero alla guerra troiana; e ch' egli, al suo primo svegliarsi, ebbe stupore grandissimo della novità de' luoghi. « Stupet aere primo. Quæ loca? qui fluctus? ubi Pelion? Omnia versa Atque ignota videt, dubitatque agnoscere matrem. . - Sciro. Altri leggono Scarro: che sarebbe detto alla greca. — Dormendo, dormente. Ariosto, XI, 58: • Che la lasciò sull' isola dormendo. • | 43. Il • une la lascio sull' isola dormendo. » | 45. Il mio Conforto. Virgilio. || 45. Il viso m' era ec. Crescevagli smarrimento il non veder che cielo ed acqua. | 48. Hon stringer, ma rallarga, non diminuire, ma accresci. || 51. Là 've par di-sgiunto, là dov' esso balzo appare, si mostra diviso da un' apertura. | 52. Che precede al giorno. I comentatori antichi, tra'quali Pietro di Dante, dicono che distinguevasi allora l'alba

Ella ti tolse, e come il di fu chiaro, Sen venne suso, ed io per le sue orme.60 Qui ti posò: e pria mi dimostraro Gli occhi suoi belli quell'entrata aperta; Poi ella e il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta, È che muti in conforto sua paura Poi che la verità gli è discoverta, Mi cambia'io: e come senza cura Videmi il Duca mio, su per lo balzo Si mosse, ed io diretro in vêr l'altura Lettor, tu vedi ben com' io innalzo La mia materia, e però con più arte Non ti maravigliar s' io la rinealzo. Noi ci appressammo, ed eravamo in parte, Che la dove pareami in prima un rotto, Pur com'un fesso che muro diparte, 75 Vidi una porta, e tre gradi di sotto Per gire ad essa, di color diversi, Ed un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, Vidil seder sopra'l grado soprano, Tal nella faccia, ch'io non lo soffersi Ed una spada nuda aveva in mano, Che rifletteva i raggi sì ver noi, Ch' io dirizzava spesso il viso invano. Ditel costinci: che volete voi? Cominciò egli a dire : ov' è la scorta?

Guardate che 'l venir su non vi nôi.

Donna del Ciel, di queste cose accorta,

entro il tuo corpo. — Dormia, aveva le sue facoltà impedite dal sonno. || 54. Laggiù, quel luogo laggiù, la valletta de principi, uso comune degli avverbi di luogo. [ 55. Lucia. Quella stessa che soccorse il l'oeta smarrito nell'orribile selva (Inf., II, 97); cioè Santa Lucia, simbolo della Grazia. [ 56. Costui che dorme. Perchè la Grazia operi, è mestieri che l'uomo si sottragga al predominio del senso, abbia l'anima quasi pellegrina dalla carne (v. 16). 57. Sì, che cosi. | 58. L'altre gentil forme, e altre nobili anime adunate nella valletta Porma corporis fu denominata l'anima dagli scolastici: « sentenza (aggiunge il Lombardi) comune de teologi, stabilita da Clemente V nel Concilio di Vienna in Francia. 63. Ella e il sonno, Lucia, e il tuo sonno. — Ad una, insieme. [] 64. In dubbio, dubitando di qualche suo male. [] 67. Sensa cura, libero dalla sofferta inquietudine: proprio il se-curus de' latini. || 72. La rincalso, la sorreggo, cerco di soste-nerla a tale altezza. || 74. Botto, rottura. || 75. Un fesso che muro diparte, una fessura in un muro. | 78. Un portier, un Angelo posto a guardia della porta. || 80. Soprane, di sopra, più alto. || 81. Tal, talmente luminoso. — Hon le soffersi, ne restai abbagliato. || 84. Il vise, la vista (lat. visus), gli occhi. || 85. Costinei, di costi, dal luogo ove siete. [ 86. Ov' è la scorta? dov'ò la celeste scorta, che sola po-trebbe guidarvi bene per questi luoghi? Al-l'Angelo non isfuggiva certamente che l'un de' due era vivo. | 87. Non vi nôi, non vi sia cagione di dispiacere. | 88. Donna del Ciel ec. del sole da quella della luna. || 53 Dentro, | Santa Lucia. — Di queste cose accorta, infor-

Rispose il mio Maestro a lui, pur dianzi Ne disse: Andate là, quivi è la porta. 90 Ed ella i passi vostri in bene avanzi, Ricominciò il cortese portinaio: Venite dunque a'nostri gradi innanzi. Là ne venimmo; e lo scaglion primaio Bianco marmo era si pulito e terso, Ch'io mi specchiava in esso quale i' paio. Era il secondo tinto più che perso, D'una petrina ruvida ed arsiccia. Crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo che di sopra s'ammassiccia, Porfido mi parea sì fiammeggiante, Come sangue che fuor di vena spiccia. Sopra questo teneva ambo le piante L'Angel di Dio, sedendo in su la soglia, Che mi sembiava pietra di diamante. Per li tre gradi su di buona voglia

Mi trasse il Duca mio, dicendo: Chiedi

Umilemente che 'l serrame scioglia.

mata delle leggi di questo luogo. | 91. I passi vostri in bene avanzi, vi aiuti a selicemente proseguire il vostro cammino. Il 94. Primale, primo. In tutta questa entrata del Purgatorio è simboleggiato il sacramento della penitenza: la cui prossima materia insegnano i teologi esser gli atti del penitente, cioè la confessione, la contrizione e la soddisfazione, figurate appunto ne' tre scalini; ed il proprio ministro essere il sacerdote, che qui è rappresentato dall'Angelo. Il 95-96. Blanco marmo era de Per questo dèi intendere che la confessione che tu fai al sacerdote de tuoi peccati, vuol essere chiara, senz'appiattare niente. . Chios. Dant. — Quale l' paie. Tal quale. [] 97. Tinto più che perso, di colore più cupo del perso, ch' è misto di purpureo e di nero. [] 98. Petrina. Lo stesso che pietra, dice il Vocabolario; ma qui almeno, dov' è detta arsiccia e tutta crepolata, pare che stia per pietra non molto dura. La durezza, in fatti, mal converrebbe alla contrizione figurata in questo scaglione. ¶ 99. Crepata ec. Simbolo del gran dolore del peccatore, del suo crepacuore: « Questo non importa a dire, se non che tu abbi nel cuore la gran contrizione. . Chios. Dant. | 100. Lo terze. · Questo importa il sodisfacimento dei peccati tuoi, che gli sodisfarai con la penitenza auta dal sacerdote. • Chios. Dant. — Che di sopra s'ammassicola, che massiccio sta sopra gli altri due. ¶ 101-102. Porfido mi parea ec. Più che alla flagellazione a sangue, o che al rossore delle penitenze pubbliche, accenna qui forse il Poeta a quell'ardente carità del prossimo ch' è la più grata soddisfazione all' offeso Amore divino. | 104. L'Angel di Dio. « L'Angelo si-gnifica il sacerdote, il quale sedendo come giudice deve esaminare ec. E lo figura in angelica forma per quello che l'Apostolo scrive a' Corinti: Giudicheremo gli angeli; dove s'intende

109 Divoto mi gettai a' santi piedi: Misericordia chiesi, che m'aprisse Ma pria nel petto tre fiate mi diedi. Sette P nella fronte mi descrisse 112 Col punton della spada, e: Fa' che lavi, Quando se' dentro, queste piaghe, disse. Cenere, o terra che secca si cavi,

D' un color fora col suo vestimento; E di sotto da quel trasse duo chiavi, 117 L'una era d'oro, e l'altra era d'argento: Pria con la bianca, e poscia con la gialla

Fece alla porta sì, ch' io fui contento. Quandunque l'una d'este chiavi falla. Che non si volga dritta per la toppa, 122 Diss' egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una; ma l'altra vuol troppa D'arte e d'ingegno avanti che disserri, Perch'ell'è quella che 'l nodo disgroppa.

Da Pier le tengo; e dissemi ch'io erri Anzi ad aprir, ch'a tenerla serrata, 128

suo ministro), ed io su questa pietra edificherò la mia chiesa. • | 106. Di buona voglia. Riferiscasi a Dante. | 108. Che 'l serrame scieglia, che apra la serratura. | 110. Misericordia ec., chiesi che la misericordia sua mi aprisse la porta del Purgatorio; o anche, chiesi ch'egli usasse a me questa misericordia, che m'aprisse. Onde non veggo la necessità di pescar ne' Codici per trarne una lezione di tanto poco sapore dantesco, quanto è quella che alcuni editori preferiscono: Misericordia chiesi, e ch'ei mi aprisse. | 112. Sette P. Sono con questi significa-te le macchie, le prave inclinazioni, che i sette peccati lasciano nell'anima anche dopo la sacramentale assoluzione: e Dante ha per penitenza di portarne macchiata la fronte fino a che non gli abbia ad uno ad uno lasciati nei corrispondenti cerchi del Purgatorio. | 116. D'un color fora ec., sarebbe del medesimo colore che il suo vestimento. In questo colore è figurata l'umiltà e la mestizia del cuore del sacerdote alla vista de' mali dell'anime. | 118. L'una era d'oro ec. La chiave d'oro, secondo tutti gli spositori, significa l'autorità del confes-sore; quella d'argento, la scienza. | 120. Fece alla porta ec. Cice, l'apri. | 121. Quandunque, ogni volta che. | 122. Hon si volga dritta. O perche l'assolvente non abbia la necessaria autorità, o perchè manchi di sufficiente scienza e discrezione, | 125. Galla, passo, valico. | 124-125. Più cara è l' una, quella d'oro, significante l'autorità, è più preziosa, perchè comprata col sangue di Cristo. — L'altra, quella d'argento significante la scienza. — Vuol troppa D'arte. Quasi dica, di arte ne vuol troppa: uso, del resto, conforme a quello che allora si faceva e che tuttora in Toscana si fa di poca, dicendo questa poca di speranza, quella poca di roba, e simili. Sant'Agostino: • Chi vuol confessare i suoi peccati, cerchi sacerdote sapiente in le-\*\*\* sacerdoti. E Malachia profeta: Le labbra del gare e disciorre; che una abbiano a rovinner sacerdote custodiranno la scienza, perciocchiegli è angelo del Signore. Pietro di Dante. disgroppa, che opera quel ch' è più difficile, 1905. Samblava, sembrava. — Pletra di discippa, che opera quel ch' è più difficile, mante. Simbolo della stabilità del divino ministero. «Tu sel Pietro (disse G. Gristo al primo) le ha date. — Ch' ie erri Anzi ec., che io,

Pur che la gente a' piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, Dicendo: Intrate; ma facciovi accorti Che di fuor torna chi 'ndietro si guata. E quando fur ne' cardini distorti Gli spigoli di quella regge sacra, 135 Che di metallo son sonanti e forti, Non ruggio sì, ne si mostrò si acra Tarpeia, come tolto le fu il buono

conformandomi alla divina misericordia, ecceda piuttosto nell' indulgenza che nel rigore. # 130. Pinse l'uscio alla porta, spinse in dentro la imposta che chiudeva l'apertura. § 132. Chi 'ndietro si guata. Moralmente, chi torna col cuore al peccato. Luc., X, 62: « Niuno il quale, messa la mano all'aratro, riguarda indietro, è atto al regno di Dio. . 133-134. E quando fur ec., e quando gli spigoli (puntoni di me-tallo, che nelle grandi porte tengon luogo di bandelle) di quella sacra porta si distorsero, cioè si girarono ne' cardini. Reggi furono pro-priamente dette dagli antichi le porte de' luoghi sacri; come si può vedere in tutti gli esempi addotti dal Vocabolario, e segnata-mente in quello del Borghini. || 136-138. Hon ruggio sì ec. Narra Lucano nel III della Phars. che quando Cesare, contrastandogli invano il tribuno Metello, spogliò il romano erario custodito in sulla rupe Tarpea, questa rintrono l'organo - Stea. Anche in prosa.

Metello, per che poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, E, Te Deum laudamus, mi parea 140 Udir in voce mista al dolce suono. Tale imagine appunto mi rendea Ciò ch' io udiva, qual prender si suole Quando a cantar con organi si stea;

Ch' or sì or no s'intendon le parole.

tuttaquanta del rumore delle porte sforzate. Tunc rupes Tarpeja sonat, magnoque reclusas Testatur stridore fores. - Acra, resistente. - Tolto le fu, fu menato via. Lucano : « Abducto patuerunt templa Metello.» — Macra, priva del tesoro in essa conservato. Strideva poi tanto la porta del Purgatorio, perchè pochissimo usata (C. X, 2). [ 139. Al primo tuone. Dal contesto pare che qui Dante per prime tuono intenda il primo rumore che a lui venisse ora dall'interno del Purgatorio, non il rumore fatto già dalla porta. § 140. Te Deum etc. Ad ogni strider della porta, segno che un'anima è giunta in luogo di salute, tutte quelle del l'urgatorio intuonano l'inno di grazie. | 141. In voce mista al dolce suone, in parele miste a quell'indistinto suone di letizia che veniva di dentro. [ 142. Tale imagine ec., tale impressione in me faceva. | 144. Quando a canar ec., quando si stia dove si canti in sul-

## CANTO DECIMO.

Salgono i Poeti sul primo ripiano del Purgatorio, nella cui ripa veggono divinamente intagliate varie storie ad esempio di umiltà. Vengono intanto verso loro melte anime che curve sotte il peso di grandi sassi purgano in questo cerchio il peccato della superbia.

Poi fummo dentro al soglio della porta Che il malo amor dell'anime disusa, Perchè fa parer dritta la via torta, Sonando la sentii esser richiusa: E s'io avessi gli occhi volti ad essa, Qual fora stata al fallo degna scusa? Noi salivam per una pietra fessa,

Che si moveva d'una e d'altra parte, Si come l'onda che fugge e s' appressa.

1. Poi, poichè. - Soglio, sogliare, soglia. | 2. Che il malo amer ec., che l'amor delle cose terrene, essendo cagione che il più delle anime si danni, fa stare quasi sempre serrata. | 4. Sonando ec., dal sonar che la porta fece, mi accorsi che s' era tornata a chiudere. || 6. Qual fera ec., quale scusa avrei avuta. dopo l' avviso datomi dall'Angelo di non voltarmi se non volevo esser messo fuori? | 7. Per una pietra fessa, pel rotto, per l'apertura d'un masso. || 8. Bi moveva d'una ec., svoltava or in qua, or in la; non saliva dritta, ma a spinapesce, come dice il Landino. Allegoricamente, dal vizio alla virtà non suole da principio l' nomo salir difilato, ma più o meno tortnosamente, secondo la sua natura o l'abito richiede. Il 9.

Qui si conviene usare un poco d'arte, Cominciò 'l Duca mio, in accostarsi Or quinci or quindi al lato che si partc.

E ciò fece li nostri passi scarsi Tanto, che pria lo scemo della luna Rigiunse al letto suo per ricorcarsi, Che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi ed aperti

Sì come l'onda ec. Assomiglia le parti del viottolo rientranti all'onda che si ritira dal lido, le sporgenti a quella che viene. || 42. Al late che si parte, a quel lato della via che si diparte dalla linea retta, che svolta. || 43. E ció fece ec., e questo andar tortuoso fu cagione che procedessimo lentamente. [ 14. Le scemo della luna. Cioè, quella parte della luna che nel costei scemare rimane oscurata: la qual parte, nel tramontar della luna, è la prima a toccar l'orizzonte. Essendo il quinto giorno dopo il plenilunio, dovea la luna tramontare quasi quattr'ore dopo il nascer del sole. | 13. Al letto sue, all' orizzonte. | 16. Cruna. Assomiglia quella via, per la sua strettezza. alla cruna d'un ago. § 17. Aperti, non più chiusi

Su dove'l monte indietro si rauna, Io stancato, ed ambedue incerti Di nostra via, ristemmo su in un piano Solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, Appiè dell' alta ripa, che pur sale, Misurrebbe in tre volte un corpo umano: E quanto l'occhio mio potea trar d'ale Or dal sinistro ed or dal destro fianco, Questa cornice mi parea cotale. Lassù non eran mossi i piè nostri anco, 28 Quand' io conobbi quella ripa intorno, Che dritto di salita aveva manco, Esser di marmo candido ed adorno D'intagli sì, che non pur Policleto, 83 Ma la natura gli averebbe scorno. L'Angel che venne in terra col decreto Della molt'anni lagrimata pace, Ch'aperse il Ciel dal suo lungo divieto,

Dinanzi a noi pareva sì verace

Quivi intagliato in un atto soave, Che non sembiava imagine che tace.

tra le pareti di quell' angusta via. [ 18. Si ranma, si ritira, si ristringe, lasciando un piano all'intorno, ch'è il primo girone del Purgatorio. | 22-24. Dalla sua sponda ec. Questo ripiano, dall'orlo esterno alla costa, era largo tre volte la lunghezza d'un uomo. — Che pur sale, che ripiglia la salita interrotta dal ripiano. — Misurrebbe, misurerebbe: sincope usata anche in prosa. | 25. Trar d'ale, volare, correre col guardo. | 27. Questa corniceec., questo ripiano cingente la ripa a mo' di cornice, mi pareva esser dovunque della larghezza che ho detto. [ 28. Lassù non eran ec., non avevamo ancora dato un passo per quel ripiano. | 29-30. Quella ripa intorno ec. Dopo molto disputare invano su questo luogo, i comentatori hanno conchiuso che il torto è di Dante che non ha saputo esprimere il proprio concetto. Ma è colpa di Dante se essi non veggono che qui non può altro designarsi che una parte della ripa sorgente tra 'l primo e il secondo ripiano del Purgatorio, quella sola cioè ch' era «di marmo candido ed adorno d'intagli?» che questa parte non poteva essere che la più bassa, perchè sola visibile a' superbi per edificazion de' quali è istoriata, ed al Poeta? e che la parte più bassa di una tigura conica, qual è quella della montagna tutta e quindi de' singoli suoi balzi, è naturalmente la più distante dalla perpendicolare, quella che ha minor dirittezza di salita, rectitudinem ascensus, come già chiosava Benvenuto? Chiunque ciò vogga, consentirà che Dante qui, se non perspicuamente, almeno in-telligibilmente, dice: Io m'accorsi che quella parte della ripa intorno intorno, la quale, per esser più prossima al suolo del ripiano, meno drittamente saliva, era di marmo ec. || 32. Po-licleto. Celebre scultore di Sicione, città del Peloponneso. | 33. Gli averebbe scorno, vi perderebbe al paragone. — ell, vi, ivi: come nell' Inf., XXIII, 84. La Nidob. M. § 34-35. L' Angel che venne ec., l'angelo che recò a Maria l' annunzio del tanto implorato Messia, pacificano dalla tarra cal calca sind Cabriello.

Perchè quivi era immaginata Quella, Ch' ad aprir l'alto amor volse la chiave, Ed avea in atto impressa esta favella, Ecce Ancilla Dei, si propriamente, Come figura in cera si suggella. Non tener pure ad un luogo la mente, Disse il dolce Maestro, che m'avea Da quella parte onde il core ha la gente. Perch'io mi mossi col viso, e vedea Diretro da Maria, per quella costa Onde m' era colui che mi movea. Un'altra istoria nella roccia imposta: Perch'io varcai Virgilio, e fe'mi presso, Acciocchè fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso 55 Lo carro e i buoi traendo l'arca santa, Per che si teme ufficio non commesso. Dinanzi parea gente; e tutta quanta,

Partita in sette cori, a duo miei sensi Facea dicer l'un No, l'altro Si canta. 60

Similemente al fumo degl'incensi,

Giurato si saria ch'ei dicess' Ave;

Lagrimata. Implorare suona appunto Chiedere plorando, con lagrime. | 36. Ch' aperse ec., la qual pace tolse finalmente il divieto per gli uomini di entrare in paradiso. — Lungo. Da Adamo a Gesù Cristo. | 39. Che non sembia-va ec., che non muta immagine sembrava, ma cosa viva e parlante. | 40. Ch' ei dicess' Ave. Come appunto egli disse a Maria. Ariosto: • E parea Gabriel, che dicess' Ave. . | 41-42. Era immaginata ec., era intagliata l'immagine di Colei che col divino suo concepimento fu principio alla Redenzione. | 43-45. Ed avea in atto ec., e nel suo atteggiamento quelle umili parole da lei risposte all'angelo. « Ecco la serva del Signore, e apparivano così distinte, come in cera la figura improntatavi con suggello. | 46. Pure, solamente. | 48. Da quella parte ec., alla sua sinistra: luogo solito degli inferiori. | 50-54. Diretro da Maria ec., dopo l'immagine di Maria, alla mia destra. Dante guardava le scolture di prospetto, siccome si trovò nell'uscir sul ripiano (v.28); e da quel provo neil uscir sui ripiano (v. 20); è da quei profilo. — Colui ec., Virgilio, per le cui parole io mi voltava in là (v. 49). || 52. Imposta. Quasi soprapposta, perché scolpita in rilievo. || 53. Varcai Virgilio, passai a dritta di Virgilio. || 54. Disposta, visibile appunto. || 56. Lo carro ec. Questa scollura rappresenta il trasporto dell'Arca da Gabaa a Genus de la calcula rusalemme, fatto da Davide nel modo che si legge nel lib. 2, c. 6 de Re. — Traendo, traenti. | 57. Per che si teme ec. Allude all'improvvisa morte di Oza, con la quale Id-dio lo puni dell'aver egli, senza che alcuno gli avesse commesso tale ufficio, osato di toccare l' Arca che stava per cadere. | 58. Dinanzi parea gente, innanzi al carro vede-vasi molta gente. ¶ 59. Partita in sette cori. Lib. de' Re, II, 6: «Erant cum David septem chori. . -- A duo miel sensi, alla vista e all'udito. || 60. Facea dicer ec. Erano con tanta verità scolpiti que cori in atto di cantare, catore della terra col cielo; cioè, Gabriello. - che la vista pienamente illusa contraddiceva

Chev'era imaginato, e gli occhi e il naso Ed al sì ed al no discordi fensi. Li precedeva al benedetto vaso, Trescando alzato, l'umile Salmista, 65 E più e men che re era in quel caso.

Di contra effigiata, ad una vista
D' un gran palazzo, Micol ammirava,

Si come donna dispettosa e trista. Io mossi i piè del loco dov'io stava,

Per avvisar da presso un'altra storia Che diretro a Micòl mi biancheggiava. Quivi era storiata l'alta gloria

Del roman prince, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria;75

Io dico di Traiano imperadore:
Ed una vedovella gli era al freno,
Di lagrime atteggiata e di dolore.
Dintorno a lui parea calcato e pieno
Di caveliori a l'agnelia nall'oro 80

Di cavalieri, e l'aguglie nell'oro Sovr'esso in vista al vento si moviéno.

all'udito che nulla sentiva. [] 62. Immagi-nato, figurato nel marmo. [] 63. Discordi fen-si. La vista affermava quello esser fumo vero d'incenso; l'odorato negava. [] 64. Al bene-detto vaso, all'Arca santa. [] 65. Trescando, ballando. Ved. nota 40 al XIV dell'Inf. — Alsato, succinto. . Alsato ha propria significazione, e importa avere i panni tirati suso e accomodati in modo che non possano dar noia a chi salta o si esercita col corpo in atti ga-gliardi e di gran movimento. Borghini, Infatti Micol, rimproverando di quell'atto il consorte: « Oh come fu oggi glorioso il re d' lsraele, discoprendosi innanzi alle servo de servi suoi, e nudandosi come un de' buffoni! . Reg., II, 6. | 66. E più e mon ec. David in quell'atto era più che re, vincendo coll'umiltà sua il natural fasto reale; meno che re, . in quanto che (dice l'Ottimo) come buffone sonava e cantava e ballava. | 67. Di contra a Davide. - Vista. Luogo, da cui vedere (Inf. X, 52); e qui par-ticolarmente, finestra. Reg., II, 6: « Michol pro-spiciens per fenestram etc.» [6: Micol. Figlia di Saul, e moglie di David. — Ammirava, guardava meravigliata. || 69. Dispettosa e trista. Di questo dispiacere da lei preso dell'umiltà del consorte, fu da Dio punita di sterilità. | 71.
Avvisar, osservare: da viso in senso di vista. 72. Che diretro ec., che dopo Micol, seguitando pure a destra, mi si mostrava scolpita nel bianco marmo || 74. Prince. Più prossimo al lat. princeps, the non il prence conservato poi da' poeti. [[75. Mosse Gregorio ec. Era tradizione accettata in oriente del pari che in occidente, che san Gregorio papa, mosso dalla gran virtu di Traiano imperatore, avesse con le sue preghiere impetrata la liberazione di quel principe pagano dalle pene dell'infer-no. Cosiffatta tradizione, ammessa tra gli altri da un san Tommaso, ma respinta poi da teologi posteriori, è bellamente detta dal Tommaseo « un atto di fode popolare nella misericordia infinita. 1 77-78. Ed una vedovella ec. Una vedova, alla quale era stato morto il figliuolo, si fece incontro a Traiano che movera alla testa del suo esercito, per chiedergii giustizia. L'imperatore volca differire; ma, in-

La miserella infra tutti costoro
Parea dicer: Signor, fammi vendetta
Del mio figliuol ch'è morto, ond'io m'accoro.
Ed egli a lei rispondere: Ora aspetta 85
Tanto ch'io torni. Ed ella: Signor mio,
(Come persona in cui dolor s'affretta)
Se tu non torni? Ed el: Chi fia dov'io,
La ti farà. Ed ella: L'altrui bene
A te che fia, se'l tuo metti in obblio? 90

Ond' egli: Or ti conforta, che conviene Ch'iosolva il mio dovere anzich'io muova: Giustizia vuole, e pietà mi ritiene. Colui, che mai non vide cosa nuova, Produsse esto visibile parlare,

Novello a noi, perchè qui non si truova. Mentr' io mi dilettava di guardare Le immagini di tante umilitadi,

E per lo Fabro loro a veder care; Ecco di qua, ma fanno i passi radi, Mormorava il Poeta, molte genti (\*);

sistendo colei, mandò di presente per iscoprir l'omicida: e saputo che era il suo proprio figliuolo, l'offerse alla vedova, dimandandole se le piacesse di riceverlo in luogo del morto. La povera madre si disse contenta; ed egli segui suo cammino. — Gli era al frono, teneva il suo cavallo per la briglia. Il 79. Dinterno a lui, lo spazio a lui dinterno. Il 80. L'aguglie nell'era, le romane aquile effigiate in drappi d' oro. Considerando alcuni, tra quali il Perticari, che le aquile romane non erano figurate in bandiere, ma scolpite o fuse portavansi in asta, vorrebbero leggere l'aguglie o anche l'aquile dell'oro, intendendo le aquile di solid'oro por-tate dagli aquiliferi di Traiano: ma come poi questa lezione si accorderebbe col verso seguente? Potette ben Dante, come si sa che fece Gio. Villani, confondere il gonfalone ghibelline coll' antica aquila romana; ma egli non avrebbe mai detto che delle aquile d'oro massiccio si movessero al vento. | 81. Bovr' esso in vista ec., a vederle, pareva che il vento le agitasse in sul capo dell' imperatore. | 86. Ch' ie torni dall'impresa a cui vado. | 87. Come persona ec., pareva dire come persona in cui il dolore non ammette indugio al conforto. # 88. Chi fia dov' ie, chi succederà nel mio luogo. | 89-90. La, la vendetta. - L'altrui bene A te ec., il bene che altri faccia, scemerà forse il tuo carico di averlo trasandato? [ 92. Ch'ie solva il mio dovere, che io paghi (lat. sel-vam) il mio dobito. || 93. Giustista vuele che io ti contenti, e pletà mi ritiene a farlo di pre-sente. || 94. Celui, che mai ec., iddio, che tutto sa e può. || 95. Produsse ec., fu l'autore di queste figure parlanti alla vista, il parlar delle quali non si ode, ma si vede. | 96. Movelle a noi ec., cosa nuova, ignorata a noi, perché tanto non può l'arte umana. | 98. Di tante umilitadi, di tanto grandi esempi d'umiltà. || 99. E per lo Fabro ec., care al riguardante, oltrechè per la bellezza loro, per la qualità dell'artista, ch'era stato lo stesso Iddio. || 100. Di qua. Il l'oeta era passato alla destra di Virgilio (v. 53): per veder le anime che ora ven-gono, si volta verso di lui (v. 105); queste dun-que vengono da sinistra. = (\*) Superbi. ==

Queste ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei ch'a mirar erano intenti, Per veder novitadi, onde son vaghi, 104 Volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi Di buon proponimento, per udire Come Dio vuol che il debito si paghi.

Non attender la forma del martire : Pensala succession, pensache, a peggio, Oltre la gran sentenzia non può ire.

I' cominciai: Maestro, quel ch' io veggio Muovere a noi, non misembran persone, E non so che; sì nel veder vaneggio.

Ed egli a me: La grave condizione Di lor tormento a terra gli rannicchia Sì, che i miei occhi pria n'ebber tenzone. Ma guarda fiso là, e disviticchia

Col viso quel che vien sotto a quei sassi: Giàscorger puoi come ciascun si picchia.

1 102. Agli alti gradi, alla scala che porta nel cerchio superiore. | 105. Vêr lui, dal lato di Virgilio, donde le anime venivano. || 106-108. Hon ve' però ec. Non vorroi però che tu, lettor mio, udendo le gravi pene di coloro che pur si convertirono, sgomentato ti rimovessi dal buon proposito di tornare a Dio. § 109. Hen atten-der ec., non badare alla qualità della pena. 1 410-414. Pensa la succession ec., pensa alla celeste beatitudine che succederà a quelle pene; pensa che, al peggio andare, le pene del l'ur-gatorio non possono durare oltre il di dell'universale giudizio. | 113. A noi, alla volta nostra. A 114. E non so che, ne saprei dire che cosa mi sembrino. — Sì nel veder ec., così è vana, incerta la mia vista. [] 117. Che i miei cochi ec., che anche la mia vista, tanto più perfetta della tua, da principio dubitò del vero essere loro. Inf., VIII, 411: « Il no e il si nel capo mi tenzona.. [ 118-119. Disviticchia Col viso ec., discerni, distingui con la tua vista (lat. visus) ciò che sotto il peso di que' sassi muove alla nostra volta. Metafora ardita, ma ch'esprime a maraviglia lo sforzo necessario agli occhi per trovare il vero di quell' indistinto viluppo che formavan l'anime rannicchiate a terra sotto il peso de' sassi. | 120. Bi picchia, picchiasi il petto: proprio de' penitenti. Secondo altri, si micchie, si lamenta: ma questo si ode, non si scorge. I 121. Miseri lassi. Anche nell'inf., XXXII, 21: « Fratei miseri lassi. » | 122-125. Che, della vista ec., che essendo ciechi della mente, vi pensate di camminare innanzi, di andare a buon fine, mentre che invece i passi qui luogo.

121 O superbi Cristian miseri lassi, Che, della vista della mente infermi, Fidanza avete ne' ritrosi passi; Non v'accorgete voi, che noi siam vermi Nati a formar l'angelica farfalla, Che vola alla giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla?

Voi siete quasi entomata in difetto Sì come verme in cui formazion falla. Come, per sostentar solaio o tetto, Per mensola talvolta una figura

Si vede giunger le ginocchia al petto, La qual fa del non ver vera rancura

Nascere a chi la vede; così fatti Vid'io color, quando posi ben cura. 185 Ver è che più e meno eran contratti, Secondo ch' avean più e meno addosso;

E qual più pazienza avea negli atti, Piangendo parea dicer: Più non posso.

vostri sono retrogradi. 🛭 194-19**5. Che nei siam** vermi ec., che come il proprio fine del baco è di uscirsene del bozzelo in forma di farfalla, così quello degli uomini, i quali in terra non sono che vili vermi, è di volar via da corpi nella propria lor forma di spiriti immortali.— Ver-mi. l's., XXI, 47: «Ego autem sum vermis.» -Angelica, incorporea come gli angeli. - Farfalla. L'anima spesso negli antichi monumenti è rappresentata da una farfalla. | 126. Alla giustima, al cospetto del divin Giudice. — Senza schermi, senza ch'ess' anima possa alle proprie colpe fare schermo alcuno, in alcun modo coprirle o difenderle. | 127. In alto galla, si leva leggermente in superbia. | 128. Entomata in difette, insetti difettivi, imperfetti, perchè la perfezion vostra sarà nell'altra vita, quando di vermi sarete fatti farfalle. Del greco sy-Toplov, ou, la bassa latinità fece entoma, atts. | 129. 8ì come vermo ec. Voi, dice quasi a dichiarazione del verso precedente, siete come verme ancora informe, sino a che, spogliando la terrena invoglia, non abbiate raggiunta la vostra piena formazione. [] 131. Per mensola, facendo da mensola. — Una figura umana. [] 133. Del non ver vera rancura, vera doglienza di un affanno che non è. || 135. Posi ben cura a ravvisarli. || 136. Contratti, rannicchiati (v. 116). | 137. Più e meno, più o men grave peso. | 139. Più pasienza avea negli atti, più ne'suoi atti mostrava di patire, di essere oppresso dal peso. Il significato comune di pazienza non avrebbe

# CANTO DECIMOPRIMO.

Muove il Poeta a destra con gli spiriti: e primo a lui parla Omberto de Conti di Santafiere; poi più a lungo Oderisi da Gubbio ragiona di sè, della vanità della mondana fama, e di quanto un solo atto di umiltà giovasse al superbo Provenzano Salvani.

O Padre nostro, che ne'cieli stai, Non circonscritto, ma per più amore 2 Laudato sia 'I tuo nome e 'I tuo valore

del l'aternostro. | 2 Non circonceritte. Lib. sono capire . | 3. A' primi effetti di lassu.

Ch' a' primi effetti di lassu tu hai.

4. O padre nestro ec. Perifrasi bellissima | III de'Re, 8, 27: « I cieli de' cieli non ti pos-

Da ogni creatura, com' è degno Di render grazie al tuo dolce vapore. Vegna vêr noi la pace del tuo regno, Thè noi ad essa non potem da noi, S'ellanon vien, con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi Fan sacrificio a te, cantando Osanna, Così facciano gli uomini de' suoi. Da' oggi a noi la cotidiana manna, Senza la qual per questo aspro diserto A retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal ch' avem sofferto Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona 17 Benigno, e non guardare al nostro merto. Nostra virtù, che di leggier s' adona, Non spermentar con l'antico avversaro, Ma libera da lui, che sì la sprona. Quest'ultima preghiera, Signor caro, Già non si fa per noi, che non bisogna, Ma per color che dietro a noi restaro. Così a sè e noi buona ramogna Quell'ombre orando, and avan sotto il pon-

a' cieli ed agli angeli, primi effetti di Te, causa di tutto; prime tue creature. | 6. Di render grazie, che ogni creatura renda grazie. — Al tuo delce vapere, alle delci emanazioni della tua bontà infinita. Sap. VII, 23: « Saientia vapor est virtutis Dei, et emanatio. 8. Hon potem da noi, non possiamo di per noi pervenire: ellissi elegante. # 11. Osanna. Questo (dice il Buti) è vocabolo ebreo, ed è interpretato (a satvi. Ma nelle sacre carte, come per un esempio in Matth. XXIX, è usato anche in senso di viva; e in questo sentimento Dante lo adopera qui e per tutto il l'aradiso, essendo già gli Angeli e i Santi in possesso di salvazione eterna. Che se Lucifero e suoi seguaci potettero perdersi, ciò fu prima che essi, finito for tempo di prova, fossero confermati nella grazia (Par., XIX, 48; XXIX, 63). || 42. De' suoi, de' loro voleri. || 43. A nei, a tutti gli womini, (v. 12) vivi o morti. — La cotidia-na manna, il pane quotidiano; che pe' viventi può intendersi il materiale e lo spirituale ad un punto, ma per queste anime il solo spirituale, . panis vitæ æternæ qui fulcit animam nostram, . come dice sant' Ambrogio. Pone poi manna, alludendo alla nota istoria degli Ebrei nel deserto. ¶ 14. Queste aspro diserte. Cioè la terra, di cui la montagna del Purgatorio fa parte. [185. A retro va ec. Così in questo verso, come ne due precedenti, i comentatori voglion che l'anime parlino soltanto di sè, intendendo pel diserto il solo Purgatorio, e per la manna i quotidiani suffragi. Ma primieramente siffatti suffragi, anche in questo poema, soglion chiedersi agli uomini, non a Dio: poi il presente verso, applicato alle anime purganti, è assurdo, perchè queste senza i suf-fragi procedono più lente, ma non ritornano a retro; dovechè applicato a viventi si spiega da sė. || 47. E tu, così tu. || 49. S'adona, resta abbattuta. Ved. nota 34 al VI dell'Inf. || 20. Non spermentar ec., non mettere a ci-mento col demonio. || 21. Sì la sprona, con tant' arte e per tanti modi la spinge al male.

Simile a quel che talvolta si sogna, Disparmente angosciate tutte a tondo, E lasse su per la prima cornice, Purgando le caligini del mondo. Se di la sempre ben per noi si dice, Di qua, che dire e far per lor si puote 32 Da quei c'hanno al voler buona radice, Ben si dee loro aitar lavar le note, Che portar quinci, sì che mondi e lievi Possano uscire alle stellate rote. 37 Deh i se giustizia e pietà vi disgrevi Tosto, sì che possiate mover l' ala, Che secondo il disio vostro vi levi Mostrate da qual mano in ver la scala Si va più corto; e se c'è più d'un varco, Quel ne insegnate che men erto cala: Chè questi che vien meco, per l'incarco 43 Della carne d'Adamo, onde si veste, Al montar su, contra sua voglia, è parco. Le lor parole, che rendero a queste Che dette avea colui cu' io seguiva, Non fur da cui venisser manifeste;

| 23. Non bisegna. Per non essere le anime purganti più capaci di peccare. | 24. Dietro a nei, nel mondo da noi lasciato. || 25. Buona ramegu buon viaggio: locuzione comune agli antichi, che la estesero anche a significare buono augurio ia genere. Si congettura che ramogna avesse comine l'origine con ramingo. || 26-30. Andavan sette il pendo ec. Costruisci: Andavano tutte a tondo su per la prima cornice, disparmente angosciate e lasse sotto il pondo de sassi, il quale era simile a quello che talvolta si sogna; purgando così le caligini del mondo. — A quel che talvelta si segna, a quel peso da cui talvolta sognando ci sembra essere oppressi ed impediti di sottrarci qualche urgente pericolo. — Disparmente. Secondo che più o men peso avevano addosso (C. X, 137). — La prima cornice, il primo cerchio del Purg. — Le caligini del mende, i fumi della superbia, onde macchiaronsi al mondo. [ 31. Se di la sempre ec., se nel Pergatorio sempre si prega per noi. [ 32-33. Di qua, che dire ec., qui nel mondo. dove dalle persone in istato di grazia si può non solo con le parole, ma co'fatti altresi giovare alle anime purganti. - C'hanno al voler buona radice, la cui buona volontà non muova da rea radice, cioè da anima priva della divina grazia; perciocche da cosifiatti non è da sperare suffra-gio (C. IV, 133). Tutte l'edizioni pongono un punto interrogativo dopo radice : ed è veramente meraviglia che nessun comentatore siasi accorto di quanto questo luogo ne resti storpiato. || 34. Lero altar lavar le nete, aiutare quelle anime a lavar le macchie dei peccato. || 35. Quinoi, da questo mondo. || 37. Se gis-stisia e pictà vi disgrevi, così la divina gisstizia soddisfatta dalle vostre pene, e la suf-fragante pietà de viventi, vi sgravino del peso che vi opprime. § 39. Vi levi, vi porti al Pa-radiso. § 40. Da qual mane. Se da destra o da sinistra. | 45. Parco, lento, tardo. | 48. Non fur da cui ec., non si distinse da chi ve-nissero; ne si potea, stando quell'anime cosi rannicchiate ciascuna sotto il suo sasse.

Ma fu detto : A man destra per la riva 50 Con noi venite, e troverete il passo Possibile a salir persona viva. E s' io non fossi impedito dal sasso, Che la cervice mia superba doma, Onde portar conviemmi il viso basso;

Cotesti che ancor vive, e non si noma, Guardere' io, per veder s' io 'l conosco, E per farlo pietoso a questa soma.

I' fui Latino, è nato d'un gran Tosco; Guglielmo Aldobrandeschi fu mio padre: Non so se 'l nome suo giammai fu vosco. L'antico sangue e l'opere leggiadre

De' miei maggior mi fer si arrogante, 62 Che non pensando alla comune madre, Ogni uomo ebbiin dispetto tanto avante, Ch' io ne mori', come i Senesi sanno,

E sallo in Campagnatico ogni fante. '66 I' sono Omberto: e non pure a me danno Superbia fe, chè tutti i miei consorti Ha ella tratti seco nel malanno.

E qui convien che questo peso porti Per lei, tanto ch'a Dio si soddisfaccia, Poi ch' io nol fei tra' vivi, qui tra' morti. Ascoltando, chinai in giù la faccia:

|| 49. Per la riva, per questo ripiano ta-gliato nella ripa. || 51. Pessibile a salir ec., per cui è possibile che salga uom vivo. || 55. Cotesti. Oggi regolarmente cotesto, perché accusativo. — B non si noma, e non dice il suo nome. Accenna delicatamente il suo de-siderio di saper chi sia l'uomo tanto privilegiato dal cielo. | 57. E per farle ec., e per implorare i suoi suffragi. — Questa soma. Ac-cennava il suo sasso. § 58. Latino, italiano. Questi è Omberto figliuolo di Guglielmo Al-dobrandeschi de Conti di Santafore, fami-glia potente nella maremma di Siena. Odiato da' Sanesi per la sua superbia, fu da essi ucciso in Campagnatico, luogo della detta maremma. | 60. Fu vosco, venne al vostro orec-chio. || 63. Alla comune madro, all'essere nati dalla stessa vil terra. Anche l'Ecclesiastico, XL, 1, chiama la terra « matrem omnium. » È il Petrarca.: • Tutti tornate alla gran madre antica. . | 64. In dispetto, in dispregio (lat. despectus). — Tanto avante, con tanta inso-lenza. § 66. Ogni fante, fino i fanciulli : o anche, ogni minimo nomo, siccome Orazio di cosa notissima dice che la sanno fino i barbieri. Il significato di partante (lat. fans), usato altrove dal Poela, non mi pare che qui meriti la preferenza che tutti gli danno. | 68. I miei consorti, quelli della mia schiatta. || 73. In giù. Omberto gli parlava da terra, e di sotto il suo sasso. || 75. Che le impaccia, che gli impedisce di guardare in su. || 79. Oderisi. Oderisi o Oderigi da Agobbio, oggi Gubbio, fu eccellente miniatore della scuola di Cimabue. Narra il Vasari, che su e molto amico di Giotto, e che stipendiato da Bonifazio VIII e miniò molti libri per la libreria di palazzo. a miniò molti libri per la libreria di palazzo.

Si fa ragione che morisse poco prima del 1300.

So-61. Di quell'arte ec., del miniare, che i gio ritrasse nella cappella del palazzo del Podestà in Firenze.

Prancesi dicono estuminer. — Parisi, Parisi:
dai lat. Purisi, erum. | 82 Più riden, sono fama di Guido Guinicelli bolognese. Il Gui-

Ed un di lor (non questi che parlava) Si torse sotto 'l peso che lo impaccia; 75 E videmi e conobbemi, e chiamava, Tenendo gli occhi con fatica fisi A me che tutto chin con loro andava. O, dissi lui, non se' tu Oderisi, L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte Che alluminare è chiamata in Parisi? Frate, diss' egli, più ridon le carte Ché pennelleggia Franco Bolognese; L'onore è tutto or suo, e mio in parte. Ben non sare' io stato si cortese Mentre ch' io vissi, per lo gran disio Dell'eccellenza, ove mio core intese. Di tal superbia qui si paga il fio: Ed ancor non sarei qui, se non fosse Che, possendo peccar, mi volsi a Dio. 90 O vana gloria delle umane posse! Com' poco verde in sulla cima dura, Se non è giunta dall' etadi grosse! Credette Cimabue nella pintura

Tener lo campo, ed oraha Giotto il grido, Si che la fama di colui oscura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido

più vivacemente colorite. Listi e gai si dicono i colori vivaci. | 83. Franco Bolegnese. • Fu molto migliore di lui (di Oderigi) Franco Bolognese miniatore, che per lo stesso papa (Bonifazio VIII) e per la stessa libreria nei medesimi tempi lavorò assai cose eccellentemente in quella maniera. Ho di sua mano disegni di pitture e di minio, e fra essi un'aquila molto ben fatta ed un leone che rompe un'albero bellissimo. . Vasari, in Giotto. [ 84.L'one. re ec., egli è ora tenuto maggior pittore di me, a cui non rimane altro onore che di avergli aperta la via. | 87. Dell' eccellenza, di essere il primo miniatore del mio tempo. — Ove, alla quale. | 89. Ed ancer non sarei qui, e nemmeno qui sarei, ma nell'inferno. | 90. Pessendo peccar, essendo io ancora in vita, ove si può peccare. | 92-93. Com' peco verdo ec., quanto presto vien meno la celebrità de' sommi in qualunque arte, se non sopravvengono tempi più grossi, più rozzi; se l'arte non declina. La decadenza fa desiderare i buoni che furono; il raffinamento li fa dimenticare. | 94. Cimabne. «Nacque nella città di Fiorenza l'anno 1240, per dare i primi lumi all'arte della pittura, Giovanni cognominato Cimabue, della nobil famiglia in que' tempi de' Cimabui. » Vasari. | 95. Tener le campo, non aver contrasto, essere unico: locuzione tolta dal suo epitaffio. . Fu (dice il Vasari) sotterrato Cimabue in Santa Marià del Piore, con questo epitaffio fattogli da uno de' Nini: " Credidit ut Cimabos picturæ castra tenere, Sic tenuit vivens; nunc tenet astra poli." . Se pur l'epitaffio non fu fatto dopo la pubblicazion del poema, e ne consacrò le parole. — Giotto. Vero padre della moderna pittura, nato nel contado di Firenze nel 1276, morto nel 1336.

La gloria della lingua; e forse è nato 98 Chi l'uno e l'altro caccerà di nido. Non è il mondan rumore altro che un fiato Di vento, ch'or vien quinci ed or vien quin-E muta nome, perchè muta lato. Che fama avrai tu più, se vecchia scindi Da te la carne, che se fossi morto Innanzi che lasciassi il pappo e'l dindi, Pria che passin mill'anni? ch' è più corto Spazio all'eterno, che un mover di ciglia Al cerchio che più tardi in cielo è torto. Colui, che del cammin sì poco piglia Dinanzi a me, Toscana sonò tutta, Ed ora appena in Siena sen pispiglia, Ond'era sire quando fu distrutta La rabbia fiorentina, che superba Fu a quel tempo, sì com' ora è putta. La vostra nominanza è color d'erba, Che viene e va, e quei la discolora, Per cui ell'esce della terra acerba. Ed io a lui: Lo tuo ver dir m' incuora

nicelli mori nel 1276, il Cavalcanti nel 1301. 98. Della lingua, del bello scrivere in volgare. | 99. Chi l'uno e l'altro ec., tale scrittore che farà dimenticarli ambidue. Oderigi non poteva accennare che a l'ante; nè Dante avera tanto poca coscienza di sè, da temere che gli si potesse ascrivere a poca modestia il tenersi da più che un Cavalcanti e un Guinicelli. § 102. E muta nome ec. Come il vento cambia nome secondo la parte da cui spira, così la fama secondo le varie perso-ne ch'essa prende a celebrare. | 103-106. Che fama avrai ec. A temperare il detto innanzi (forse è mato Chi ec.), il Poeta qui fa dirsi che il suo nome tra non molti secoli sarà tanto ignoto, quanto se egli fosse morto in fasce. -Se vecchia scindi ec., quand'anche tu, mo-rendo vecchio, abbi avuto tutto il tempo di crescere in fama. Scindere per Separare è latinismo neppur oggi dismesso all'intutto. --Pappo, pane; dindi, denari: voci infantili. 107-108. All'eterno, rispetto allo spazio eterno, in paragone dell'eternità. -- Che un mover di ciglia ec., che non sia un batter di occhio, rispetto al moto di quel cerchio celeste che più lento si gira, cioè del cielo Stellato, che secondo Tolomeo compirebbe suo giro in anni 56,000. Ps., LXXXIX, 4: « Mille anni sono agli occhi tuoi come il giorno d'ieri, quando è passato. • § 109-110. Colui che ec. Toscana tulta sonò già del nome di colui che si lento cammina innanzi a me. [] 112-114. Ond' era si-re ec., della qual città era egli signore quando a Montaperti furono da' Sanesi disfatti gli arrabbiati Fiorentini. - Sì com' ora è putta, come oggi è abbietta e venale. « A quel tempo (chiosa il Buti) i Fiorentini erano superbi, che volcano soperchiare li loro vicini: ora sono putti, imperocché ogni cosa fanno per danari, come la meretrice che vende se per lo suo guadagno. Ma l'espressione, per un'anima del Purgatorio, è un po'forte. § 115-117. La vestra nominanza ec., la vostra fama è simile al par-saggiero colore dell'erba; e. il tempo che ad gasa fama diè nascimento, la distrugge; in quel-

Buona umiltà, e gran tumor m'appiani: Ma chi è quei di cui tu parlavi ora ? Quegli è, rispose, Provenzan Salvani; Ed è qui, perchè fu presuntuoso A recar Siena tutta alle sue mani. Ito è così, e va senza senza riposo, 123 Poi che mori: cotal moneta rende A soddisfar, chi è di là tropp' oso. Ed io: Se quello spirito ch' attende, Pria che si penta, l'orlo della vita, Laggiù dimora, e quassù non ascende (Se buona orazion lui non aita) Prima che passi tempo quanto visse; Come fu la venuta a lui largita? Quando vivea più glorioso, disse, Liberamente nel campo di Siena, Ogni vergogna deposta, s'affisse: E li, per trar l'amico suo di pena, Che sostenea nella prigion di Carlo,

Si condusse a tremar per ogni vena.

la guisa che il sole discolora l'erba ch'egli stesso fece spuntar dalla terra. [ 118. E' ineuora, mi mette nel cuore. | 119. Gran tumor, la molta gonfiezza dell'animo mio. | 121. Prevenuan Salvani. Gran fautore di parte ghibel-lina in Toscana: valente in guerra ed in pace, ma superbo ed avventato. Ruppe i Fiorentini all'Arbia; ma poi da Giambertoldo, vicario di Garlo I d'Angio e capitano di parte guelfa, fa sconfitto e morto in Val d'Elsa nel 1269, e la sua testa sulla punta di una lancia su portata a mostra per tutto il campo. § 123. A recar Siena ec., a farsi assoluto signore di Siena. | 123 126. Poi che, da che. - Cotal moneta ec., tal fio paga qui in soddisfazione della divina giustizia chi nel mondo presume troppo di se. | 127-132. Se quello spirite ec., se le anime che aspettano per pentirsi gli ultimi momenti della vita, stanno nell'Antipurgatorio, e (sempre che buona orazione non le aiuti) non salgono quassu prima che sia passato un tempo eguale a quello che vissero; come mai a Provenzano, che indugiò fino all'ultimo il pentirsi, fu concesso di venir nel Purgatorio tanti anni prima di tal termine? [ 134. Liberamente, spontaneamente. - Hel campo di Siena. . Campo chiamano i Sanesi la loro piazza: » chiosava il Landino; e così la si chiama tuttora. || 135. 8' affisse, si piantò. || 136-137. Per trar l'amico ec., per liberare un suo amico, per nome Vigna, dalla pena che soffriva in prigionia di Carlo I d'Angiò. Questo Vigna avea combattuto per Corradino, e Carlo · assegnògli (dice l'Ottimo) brieve termine a pagare, o a morire. Quelli ne scrisse a messer Provenzano. Dicesi che messer Provenzano sece porre un desco, susovi un tappeto, nel campo di Siena, e puosevisi suso a sedere in quell'abito che richiedea la bisogna: domandava alli Sanesi vergognosamente che lo dovessero aiutare, non sforzando alcuno, ma umilmente domandando aiuto; sicche, anzi che'l termine spirasse, fu ricomprato l'amico. . | 138. A tremar per ogni vena, a provar quel penoso commovimento, quel brivido, che prova ogni anima altera, costretta a mendicare. Ben sel seppe il l'octa; e subito dopo l'acPiù non dirò, e scuro so che parlo; Ma poco tempo andrà, che i tuoi vicini

cenna. | 140. I tuoi vicini, i Fiorentini. Vicino per Concittadino fu comune agli antichi. Anche il Petrarca, in morte di Cino: Pianga Pistoia e cittadin perversi Che perdut hanno si dolce

Faranno sì, che tu potrai chiosarlo. 141 Quest'opera gli tolse quei confini.

l'esilio a provare quanto amaro sia il chiedore, faranno si che potrai interpetrare l'anzidetta il Petrarca, in morte di Cino: Pianga Pistoia e' cittadin perversi Che perdut' hanno si dolce la 142. Quest'opera ec., questa bell' azione fruttò vicino. | | 141. Faranno si ec., costringendoti con la Salvani la remissione dell' Antipurgatorio.

# CANTO DECIMOSECONDO.

Continuando soli il loro cammino a destra, i due Poeti veggono figurati sul pavimento esempi famosi di punita superbia. Appiè della scala, per cui si monta al secondo ripiano, un Angelo cancella il primo de sette P dalla fronte di Dante.

Di pari, come buoi che vanno a giogo, M' andava io con quell'anima carca, Fin che 'l sofferse il dolce pedagogo. Ma quando disse: Lascia lui, e varca, Chè qui è buon con la vela e co'remi, 5 Quantunque può ciascun, pinger sua bar-Dritto sì, com'andar vuolsi, rife'mi

Con la persona, avvegna che i pensieri Mi rimanessero e chinati e scemi. lo m' era mosso, e seguia volentieri

Del mio Maestro i passi, ed ambedue Già mostravam com' eravam leggieri; Quando mi disse : Volgi gli occhi in giue :

Buon ti sarà, per alleggiar la via, Veder lo letto delle piante tue.

1. Di pari, a paro a paro. — A giogo, aggiogati, curvi sotto il medesimo giogo. Dante, così chino, dava agio ad Oderisi di parlargli, ed intanto gastigava la superbia sua propria. | 9. Carca, carica del suo gran sasso. § 3. Il delee pedagogo, Virgilio. Si assomiglia umilmente a fanciulto sottoposto al pedagogo. § 4. Varca, passa innazi. § 5-6. Che qui è buon ec. per-ciocchè qui conviene che ciascuno si sforzi quanto più può di avanzar suo viaggio. I La-tini: « Velis remisque contendere. » [[7. Com'anar vuolsi, com' è proprio dell'uomo di camminare, di portar la persona. [] 8-9. Avvegna che i pensieri ec., sebbene la mente mi rimanesse umiliata. — Scemi, sgonfiati. C. XI, 419:

Gran tumor m' appiani. [] 15. Giue, giù. Ved.
nota 141 al Il dell' Inf. [] 14. Alleggiar, render meno faticosa. Virgilio:

« Viam sermone levabat. [] 43. Le letto delle prierte deve heno laticosa. Vigito: Viam serimon tva-bat. ¶ 15. Le letto delle piante tue, dove i tuoi piedi si posino. ¶ 16. Sia, abbiasi. ¶ 17. Terragne, cavate in terra. 및 18. Segnato quel ch' elli ec., scolpiti nelle lapidi i ritratti o gli emblemi de' defunti. ∥ 20. Puntura. Di sprone, com' è chiaro dal v. seg. | 21. Che selo a' pii ec. Le sole anime pie sprona la rimembranza degli estinti: le altre non curano che di sè. Traslato infelice. || 22-24. 8ì vid' io lì ec., cosi, ma meglio in quanto ad arte, io vedeva li ornato di figure tutto il piano che dalla costa del monte sporgeva per servire di via, tutto il suolo di questo primo ripiano del Purgatorio. — Gli esempi di umiltà sulla ripa, quelli di superbia

Come, perchè di lor memoria sia, Sovr'a' sepolti le tombe terragne Portan segnato quel ch'elli eran pria; Onde li molte volte si ripiagne

Per la puntura della rimembranza. 20 Che solo a' pii dà delle calcagne :

Sì vid' io lì, ma di miglior sembianza Secondo'l'artificio, figurato

Quanto per via di fuor dal monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato

Più d'altra creatura, giù dal cielo Folgoreggiando scendere, da un lato.

Vedeva Briareo, fitto dal telo Celestial, giacer dall'altra parte,

fine esaltati, i superbi calpestati. [ 25. Colul che ec. Lucifero. || 27. Folgoreggiando, quasi folgore. Luca, X, 18: « Vedevo Satana cadere dal cielo a modo di folgore. » — Da un lato, dall' una parte (v. 29) del pavimento. | 28-29. Briareo. Un de' giganti nati dalla Terra, i quali osarono muover guerra agli Dei. - Fitto dal telo Celestial, trafitto dalla celeste saetta, dal fulmine. Ariosto, XXXV, 1: « 11 telo Che '1 cor mi fisse. > - Dall' altra parte del suolo. Da qui innanzi vedremo con gli esempi delle sacre e profane istorie alternarsi quelli di pretta mitologia. I comentatori si affaticano, chi per una via, chi per un' altra, a scusarne o anche esaltarne il Poeta; ed in sostanza tutti si riducono a dire, aver egli voluto mostrare i mali effetti de'vizi in ogni tempo e secondo ogni credenza. Ma ciò non torrebbe l'assurdità del-l'aver supposto che Iddio, cioè la stessa verità, si fosse piaciuto a scolpir delle favole. Il vero, a parer nostro, è che non favole si credettero ne' secoli di mezzo le mitologiche maraviglie, ma tutto cose realmente operate dal demonio col divino permesso: nè da soli volgari fu ciò creduto; ma (come ben sa chiunque abbia qualche notizia de' Santi Padri) da' più solenni maestri. Qual che fosse l'opinione pro-pria di Dante, egli vide quanto ricca miniera di poesia gli offrisse la comune credenza, e volle profittarne. In massima, ebbe ragione: nell'applicazione non fu sempre felice; ma questo primo ripiano del Purgatorio. — Gli meno ancora el sembra tale a noi, tanto re-esempi di umilta sulla ripa, quelli di superbia moti da quell'ordine d'idee, e così fradici in terra: a dimostrare che gli umili sono in come siamo dell'abuso fatto della mitologia

Grave alia terra per lo mortal gelo. Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, Armati ancora, intorno al padre loro, Mirar le membra de' Giganti sparte. Vedea Nembrotte appiè del gran lavoro, Quasi smarrito, e riguardar le genti 35

Che in Sennaar con lui superbe foro.

O Niobe, con che occhi dolenti Vedeva io te segnata in su la strada Tra sette e sette tuoi figliuoli spenti!

O Saul, come in su la propria spada Quivi parevi morto in Gelboè, Che poi non sentì pioggia nè rugiada!

O folle Aragne, sì vedeva io te, Già mezza aragna, trista in su gli stracci Dell'opera che mal per te si fe!

O Roboam, già non par che minacci Quivi il tuo segno ; ma pien di spavento Nel porta un carro prima ch'altri il cacci. Mostrava ancor lo duro pavimento

Come Almeone a sua madre fe caro 50 Parer lo sventurato adornamento.

quando essa non aveva più appicco alcuno nelle credenze de' popoli. | 30. Grave alla terra ec., gravitante sulla terra con tutto il peso delle morte sue membra. | 31. Timbreo, Apollo, detto Timbreo per un tempio edificatogli in Timbra, Timbreo per un templo contractor. In annotation città della Troade. [32. Al padre lore, a Giove. [34. Nembrette. Ved. Inf., XXXI, 26. — Del gran lavore, della torre di Babele. [35. Quasi smarrito, in atto di uomo confuso. [36. In Sonnaar, nelle pianure di Sennaar, dove edificavasi la detta torre. [37. Niobe. Moglie di Caracia di Traba la promostita di sun faccon. Anfione re di Tebe. Insuperbita di sua fecondità per esser madre di sette figliuoli e sette figliuole, osò spregiare Latona come da meno di lei, e ritrarre i Tebani dal suo culto: per lo che Apollo e Diana, figli della Dea, le uc-cisero a colpi di saette tutta quanta la prole, cagione di sua superbia. - Con che occhi dolenti, con quanta espression di dolore. Si riferisce a Niobe. | 38. Segnata, ritratta, intagliata. | 42. Che pei ec. Davide, nel suo dolore per la tragica fine di Saul, maledi il monte di Gelboe. Reg., II, 1: « Monti di Gelboe, ne rugiada ne pioggia vengano sopra di voi. » | 43. Aragne. Aracne, tessitrice valentissima, ebbe la superbia di sfidar Minerva al lavoro. Vinta dalla Dea, fu da lei trasformata in ragno. Ovidio, Metam., VI. | 44. Glà messa aragna. Non era peranche compita la trasformazione, restando della donna ancor tanto da potersene vedere il dolore (trists). — In su gli stracci, sul tuo medesimo lavoro stracciatoti in faccia. § 45. Mal, per tuo danno, in tua mal'ora.— Per te, da te. § 46. Roboam. Figliuolo e suc-cessore di Salomone. Il popolo di Sichem lo pregò volesse alleggerir le gravezze poste dal padre; ed egli tirannescamente: « lo le accrescerò: mio padre vi battè con verghe, ed io vi batterò con iscorpioni. » Ma visto poi lapidato il suo ministro de' tributi, fuggi. | 47. Il tue segno, la scultura che ti rappresenta (lat. sigaum). | 50. Almeone. Figliuolo di Anfiarao e di Erifile. Uccise la propria madre, in vendetta di Anfiarao da lei tradito per la vanità di ador- l te, sicche possiate riconoscere i vostri falli.

Mostrava come i figli si gittaro Sovra Sennacherib dentro dal tempio. E come morto lui quivi lasciaro. Mostrava la ruina e il crudo scempio Che fe Tamiri, quando disse a Ciro: Sangue sitisti, ed io di sangue t'empio. Mostrava come in rotta si fuggiro Gli Assiri, poi che fu morto Oloferne, Ed anche le reliquie del martiro. Vedeva Troia in cenere e in caverne: O Ilión, come te basso e vile Mostrava il segno che li si discerne! Qual di pennel fu maestro e di stile, Che ritraesse l'ombre e gli atti, ch' ivi Farien mirar ogni ingegno sottile? Morti li morti, e i vivi parean vivi: Non vide me' di me chi vide il vero. Quant' io calcai fin che chinato givi. Or superbite, e via col viso altiero, Figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, Si che veggiate il vostro mal sentiero.

narsi di un gioiello, che l'era stato offerto da Polinice in prezzo del tradimento. Ved. nota 3e al XX dell'Inf. [52-54. Come i figli si gitta-ro ec. Sennacherib, superbissimo re degli As-siri, fa morto da' propri figliuoli mentr'egli orava a' piedi d' un idolo. Isaia, XXXVI, 58, || 55-57. La ruina e il crude scemplo ec. Ta-miri regina degli Sciti, dopo sconfitto e morte Ciro superbo re de' Persi, comandò che dal suo busto fosse recisa la testa; e fattosi recare un vaso pieno di sangue, ve la immerse dicendo: «Satia te sanguine quem sitisti.» Giustino, I, 8. — Sangue sitisti, di sangue ave-sti tu seto. Ariosto, XLIII, 409: «Più tesor, che mai sitire Potesse cupidigia femminile.» [ 59. Poi che fu morto Oloferne, posciache Oloferne, superbo generale del superbissimo Nabucco-donosor, fu trucidato da Giuditta. | 60. Del martiro, dell' uccisione fatta di Oloferne e de' suoi. | 62-63. Ilión. Nome propriamente della rocca di Troia, sebbene spesso si estenda all'intera città.— Come te basse ec., come l'effigie tua (il segno) ti mostrava scaduto dalla superba tua altezza. « Veggendosi il re Priamo in tanta altezza di tanti figliuoli e consorti, ed Ettore il più valente uomo del mondo, monto in superbia: e fu per la detta superbia, e per volersi i Greci vendicare della inginria ricevuta. ch'egli e' figliuoli ne furono morti, e la città arsa e disfatta. Chios. Dant. [ 64. Stile, buline. || 65. L'embre, le figure: nel qual sen: , vedesi usato anche nel v. 7 del C. seg. — 6:4 atti, gli atteggiamenti. Altri, i tratti. ¶ 66. H. rer, maravigliare (lat. mireri). | 68-69. Hea vide me' ec., chi vide il vero non vide punt meglio di me quei fatti sulla cui rappresentazione io camminai (Quant' io calcai) chinato per guardarli. Ne vedrebbe meglio di noi chi vedesse realmente scolpite le istorie dal Poeta descritte. — Givi, per gii, più prossimo al lati-no ivi: come audivi nell' Inf., XXVI, 78. [] 70. E via col viso attiere, e andatevone pure a te-sta levata. [] 71-72. D' Eve, di madre vanissima. - E non chinate ec., e non vi umiliaPiù era già per noi del monte vôlto, E del cammin del Sole assai più speso, Che non stimava l'animo non sciolto ; Quando colui che sempre innanzi atteso Andava, cominciò: Drizza la testa; Non è più tempo da gir sì sospeso. Vedi colà un Angel che s'appresta Per venir verso noi: vedi che torna Dal servigio del dì l'ancella sesta. Di riverenza gli atti e il viso adorna, Si ch'ei diletti lo inviarci in suso: Pensa che questo di mai non raggiorna. Io era ben del suo ammonir uso, Pur di non perder tempo, sì che in quella Materia non potea parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella Bianco vestita, e nella faccia quale Par tremolando mattutina stella. Le braccia aperse, ed indi aperse l'ale. Disse: Venite; qui son presso i gradi, Ed agevolemente omai si sale. A questo invito vengon molto radi : ) gente umana, per volar su nata, Perchè a poco vento così cadi? Menocci ove la roccia era tagliata:

Quivi mi batteo l' ale per la fronte;

Poi mi promise sicura l'andata. 🦷 73-75. Più era già ec., noi avevamo già, così andando, girato di quel ripiano e speso di quella giornata più che non si pensasse l'animo no-stro tutto intento a quelle istorie. § 76. Inmansi attese, attento al dinanzi, a ciò che po-tease presentarsi di nuovo. ¶ 78. Bespese, pie-gato verso terra, chisato (v. 69). ∥ 81. L'am-cella sesta. Nell'equinozio le ore del giorno, poeticamente chiamate ancelle del Sole, son dodici: se dunque la sesta aveva compito il suo ufficio, era mezzodi. Ovidio. Metam., II, 118: « Jungere equos Titan velocibus imperat Horis; Jussa Dez celeres peragunt. | 83. Et, a lui: come già nell'lnf., X, 443. — Diletti, piaccia. || 84. Non raggiorna, non torna a nascere. || 85-87. Io era ben ec., e'm'era già famigliare il suo ripetuto ammonimento di non perder tempo, sicchè lo intendevo alla prima. Chiuso, oscuro. | 89. Bianco, di bianco : avverbialmente. || 90. Par, si mostra. — Treme-lando, scintillando. || 94. Vengon molto radi. Perchè i più degli uomini, dando retta alle suggestioni dell'appetito, si dannano. | 95. Su, al cielo. || 96. A pece vente, vinta dalle mondane vanita. || 97. Tagliata in forma di scala. || 98. Mi batteo, ec. Quel colpo d'ala (antic. anche ale e alia) gli tolse dalla fronte il primo dei sette l' segnati dal guardiano del Purgatorio; cioè lo dichiaro purificato della superbia. # 100-105. Come a man destra, ec., come a destra di chi sale il monte in cui la chiesa di San Miniato soprasta a Firenze, la troppa ertezza della costa è moderata dalle scale a cordonata che vi fecero nel buon tempo antico. Seggioga, tien sotto. Cosi pure nel l'ar. XII, 54. - La ben guidata, la ben governata Firenze: ironicamente. — Sopra Rubaconte, la qual siede in sull'Arno, traversato dal ponte detto il Rubaconte perche fatto fabbricare da nesser Huba-

Come a man destra, per salire al monte, Dove siede la Chiesa che soggioga La ben guidata sopra Rubaconte, 103 Si rompe del montar l'ardita foga, Per le scalee che si fero ad etade Ch' era sicuro il quaderno e la doga; Cosi s'allenta la ripa che cade Quivi ben ratta dall'altro girone: Ma quinci e quindi l'alta pietra rade. 108 Noi volgendo ivi le nostre persone, *Beati pauperes spiritu,* voci Cantaron sì, che nol diria sermone. Ahi quanto son diverse quelle foci Dalle infernali! chè quivi per canti 118 S' entra, e laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per li scaglion santi, Ed esser mi parea troppo più lieve, Che per lo pian non mi parea davanti: Ond'io: Maestro, di', qual cosa greve 118 Levata s' è da me, chè nulla quasi Per me fatica andando si riceve? Rispose: Quando i P, che son rimasi Ancor nel volto tuo presso che stinti, Saranno, come l' un, del tutto rasi, Fien li tuoi piè dal buon voler sì vinti,

Che non pur non fatica sentiranno,

Ma fia diletto loro esser su pinti.

conte da Mandello, podestà nel 1237 ; oggi Ponte alle Grazie. — L'ardita foga. Quasiché l'erta si slanci arditamente in su. - Il quaderno e la dega. Accenna a due frodi solenni, commesse a'suoi lempi; una da messer Nicola Acciaivoli, che trovò modo di radere dal pubblico registro (eusderno) la prova di un suo reato; l'altro da messer Durante dei Chiaramontesi, ch'essendo camerlingo della Camera del sale, trasse una doga dello staio con cui lo misurava a' compratori, per far suo profitto di quanto egli, per la misura cost scemata, veniva a dare di meno. Onde poi nel XVI del Par., i Chiaramontesi sono detti « quei che arrossan per lo staio.» | 106-107. Così s' al-lenta ec., così la costa, che rapidissima scende dal secondo nel primo girone del Purgatorio, è resa men ardua dalla scala in essa tagliata. || 108. Ma quinci e quindi ec., se non che la scala è tanto stretta, che le pareti rasentano chi sale, appena vi passa un uomo. Strette sempre le vie della salvazione, come larghe quelle della perdizione. | 109. Moi volgendo, mentre noi volgevamo. | 110-111. Beati panperes ec., l'Angelo rimasto indietro con note indicibilmente soavi cantò in lode dell'umiltà quelle parole del Vangelo: Besti etc. (Matth., V). All'uscir d'ogni cerchio, vedremo l'Angelo guardiano della scala applaudire al novello rado di cristiana perfezione acquistato dal Poeta, cantando come qui una delle otto bea-titudini evangeliche. — Veci. Allo stesso pro-posito nel C. XXII, 5, usa parimente il plurale: « Detto n'avea Beati, e le sue voci ec. » | 112. Foci, aperture, aditi. | 117. Che per le pian, che per la cornice di sotto, sebbene quella fosse piana. ¶ 120. Per me, da me. — Si ri-eere, si soffre. ∥ 121-126. Quando i P cc., quando i P impressi nella tua fronte (i quali ora, al mancar del peccato della superbia, radice ed

Allor fec' io come color che vanno Con cosa in capo non da lor saputa, Se non che i cenni altrui suspicar fanno;

Perchè la mano ad accertar s'aiuta, E cerca e trova, e quell'ufficio adempie

alimento di tutti gli altri, sono rimasti pressochè cancellati) saranno come quel primo scancellati del tutto, i tuoi piedi verranno dalla buona volontà spinti in su, non solo senza tua fatica, ma con tuo diletto. | 129. I cenni altrui ec., i cenni della gente riguardo a loro, li fanno

Che non si può fornir per la veduta:132 E con le dita della destra scempie Trovai pur sei le lettere, che incise Quel dalle chiavi a me sopra le tempie. A che guardando, il mio Duca sorrise.

adempie ec., e fa col tatto quel che la vista non può. 1 133. Scempie, disunite, allargate a poter cercare per tutta la fronte. [ 134. Pur sei, sei solamente. ] 135. Quel dalle chiavi, l'Angelo che teneva le due chiavi del Purgatorio. — Sepra le tempie, nello spazio ch'è dall'una all'altra sospettare di aver qualche cosa in capo. || 130. | tempia. || 136. A che, al quale atto di cercare Perchè, per lo cho. || 131-132. E quell'ufficio | e contar colle dita i P restati sulla mia fronte.

#### CANTO DECIMOTERZO.

Sul secondo balzo gl'invidiosi, vestiti di vil cilizio, hanno gli occhi cuciti con un filo di ferro; ed acree voci gridano esempi famosi di carità. Parla al Poeta la senese Sapia.

Noi eravamo al sommo della scala, Ove secondamente si risega

Lo monte che, salendo, altrui dismala Ivi così una cornice lega

Dintorno il poggio, come la primaia, Se non che l'arco suo più tosto piega. Ombra non gli è, nè segno che si paia;

Par si la ripa, e par si la via schietta, Col livido color della petraia.

Se qui per dimandar gente s' aspetta, Ragionava il Poeta, io temo forse

Che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi fisamente al Sole gli occhi porse;

Fece del destro lato al mover centro, E la sinistra parte di sè torse.

2. Secondamente si risega, è per la seconda volta tagliato in modo da formare un circolare ripiano. [ 3. Salendo, essendo salito: alla la-tina. Anche il l'etrarca: « Acerbo frutto che le piaghe altrui, Gustando, affligge. . - Altrui dismala, purga l'anima dal male de peccati. \$\frac{1}{4}\$-5. Così una cornice ec., un secondo ripiano ricinge l'intero monte a quel modo medesimo che il primo. | 6. L'arco suo più teste piega, il giro della seconda cornice, stante la forma conica del monte, è minore di quel della prima. 7. Ombra non gll è ec., ivi non è immagine alcuna ne altro segno apparente, visibile, nella ripa o nel suolo: perche gl'invidiosi in questo cerchio puniti, essendo ciechi, non potreb-bero di cosiffatti esempi profittare. Vedremo che invece gli odono. — Ombra, figura: come nel v.65 del C. prec. — Gli, vi, ivi: come spesso negli antichi. [| 8-9. Par sì la ripa ec., si la ripa e si la via mostrasi (pere) senz' intaglio alcuno (schietta) nella sua superficie di pietra nericcia. Livida è qui la pietra, e così pure vedremo il manto degl'invidiosi, per allusione al nome di livore comunemente dato all' invidia. § 12. Avrà d'indugio nostra eletta, indugeremo ad elegger la strada. [13. Fisamente... porse, affissò. 1 14-15 Fece del destro lato ec. Essendo pas-

O dolce lume, a cui fidanza i' entro Per lo nuovo cammin, tu ne conduci, Dicea, come condur si vuol quinc'entro Tu scaldi il mondo, tu sovr' esso luci: S'altra cagion in contrario non pronta,20 Esser den sempre li tuoi raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, Tanto di là eravam noi già iti, Con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volar furon sentiti, Non però visti, spiriti, parlando

Alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando, Vinum non habent, altamente disse,

sato mezzodi, il Sole è alla destra de' due poeti arrestatisi al sommo della scala: da quella parte dunque si volge Virgilio, e per volgersi tien fermo il destro piede e muove in giro il sinistro, come farebbe un compasso. | 16.0 dolce lumo ec. In questa preghiera di Virgilio vedesi chiaramente il lume del Sole figurare il riverbero della divina luce nella umana intelligenza. — A cui fidanza, in cui fidando. § 18. Si vuol, conviene, bisogna. — Quinc'entre, per entro a questo luogo. || 19. Sevr'esse luci, lo illumini. || 30. Altra cagion. Cioè, allegori-camente, la diretta luce divina, a cui deve cedere il riflesso della natural ragione. — Ia contrario non pronts, non isforza ad operare in contrario, Prontere per Stimolare, Spingere, fu comune agli antichi. § 22. Quanto di qua ec., quel tratto che al nostro mondo si calcola per un miglio. Migliato per Miglio, ch' è appunto un migliaio di passi, si trova anche in prosa. | 24. Per la veglia prenta, perchè vogliosi di andare. | 26-27. Parlando Alla mensa ec., proferendo inviti alla mensa dell'amore, invitando le anime a nutrirsi di quella carità del prossimo, ch'è il contrario dell'invidia. [ 29. Vinum non habent. Parole di Maria pelle nozze di Cana, quando, accortasi della mancanza del vino, caritatevolmente volle risparmiar quella

E dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non s' udisse Per allungarsi, un'altra: I' sono Oreste: Passò gridando, ed anche non s'affisse. O, diss' io, Padre, che voci son queste? E com'io dimandai, ecco la terza Dicendo: Amate da cui male aveste. Lo buon Maestro: Questo cinghio sferza La colpa dell'invidia, e però sono Tratte da amor le corde della ferza. Lo fren vuol esser del contrario suono: 40 Credo che l'udirai, per mio avviso, Prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aer ben fiso, E vedrai gente innanzi a noi sedersi, E ciascun è lungo la grotta assiso. Allorapiù che prima gli occhi apersi; (ti(') Guarda'mi innanzi, evidi ombre con man-Al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, Udi' gridar: Maria, ora per noi: Gridar Michele, e Pietro, e tutti i Santi. Non credo che per terra vada ancoi Uomo sì duro, che non fosse punto

Per compassion di quel ch'i' vidi poi: vergogna al padron di casa, e ne richiese il suo divin Figliuolo; il quale dell'acqua fe vino. Joann., Il. 5. 32. Per allungarsi, per l'es-sersi dilungata, per la lontananza. Il sono Oreste. Parole di Pilade, desideroso di morire in cambio dell' amatissimo Oreste. Non vengon già queste voci ne da Maria Vergine propriamente, ne da l'ilade, come ne da Caino ne da Aglauro quelle del Canto seguente; perciocché questo, per diversi rispetti, non è luogo nè ufficio da loro: ma le gridano invisibili Angeli, deputati a far udire alle anime degl'invidiosi quegli esempi che vedere non potrebbero. || 33. Ed anche non s'affisse, e questa pure non si fermò. || 36. Amate ec. Math., 5: « Amate i vostri nemici.» Luc., 6: « Fate bene a chi vi vuol male. » — Da cui, a coloro da cui. § 37. Queste cinghio sfersa, questo secondo girone del Purgatorio punisce. § 38-39. B perè seno Tratte ec., e però gli esempi co'quali si sferza questa colpa, sono tratti dalla virtu contraria, ch'è appunto l'amore, la carità del prossimo. Continua, ma poco felicemente, la metafora dello sferzare (v. 37). | 40. Le fren vuel esser ec., ma come la sferza per incitar gl'invi-diosi all'amore sono gli esempi di carità, così il freno per rattenerli dalla loro prava inclinazione convien che sia il suono contrario di maxione contrain the six is sudue contraint altre voti the gridine esempi d'invidia punita.

[142. Al passe del perdeno, alla scala del terzo balzo, appiè della quale sta l'Angelo che perdons, cancella il peccato dell'invidia. [145. La gretta, la ripa del girone. — (') Invidiosi. —

[148. Al coler ec., lividi come la pietra di tutto quel cerchio (v. 9). [160-51. Udi'gridar: Maria ec. Recitavano le litanie de Santi. [152. Per terra vada. Cioè, viva. — Ancoi, oggi (provenz. encui): vive ancora nell'alta Italia. Anche in prosa, una lettera mercantile del 1337: Farai senno a dare spaccio anzi ancoi, che domani: • | 56. A me venivan co.ti, eran da

Chè quando fui sì presso di lor giunto, 55 Che gli atti loro a me venivan certi, Per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil cilicio mi parean coperti, E l'un sofferia l'altro con la spalla, E tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi, a cui la roba falla, Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna, E l' uno il capo sopra l' altro avvalla, Perchè in altrui pietà tosto si pogna, Non pur per lo sonar delle parole, Ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il Sole, Così all'ombre, di ch'io parlav'ora, Luce del ciel di sè largir non vuole Chè a tutte un fil di ferro il ciglio fora, 70 E cuce sì, com'a sparvier selvaggio Si fa, però che queto non dimora. A me pareva andando fare oltraggio, Vedendo altrui, non essendo veduto: 74 Perch'io mi volsi al mio Consiglio saggio. Ben sapev' ei che volea dir lo muto; E però non attese mia dimanda,

Ma disse: Parla, e sii breve ed arguto.

Virgilio mi venía da quella banda

me distintamente veduti. § 57. Per gli echi ec., furonmi da grave dolore spremute di molte lagrime. § 59. Sofferia, sosteneva, reggeva. § 60. Dalla ripa eran sofferti, appoggiavan le reni alla ripa. § 61. A cui la roba falla, a' quali manca da vivere. § 62. A' perdoni, presso le chiese frequentate per lo perdono, per l'indulgana. Bisarra l'indulgenza che vi si guadagna. — Bisogna, bisogno: come spesso negli antichi. [ 63. Avvalla, abbassa. | 64. Perchè, affinché. | 65. Hon pur por le sonar ec., non solo pel loro chieder l'elemosina, [66. Ma per la vista ec., ma ezian-dio per quel loro atteggiamento, il quale non men delle parole esprime il gran bisogno che essi hanno dell' altrui carità. || 67. Kon appreda, non fa pro. Anche l'Ottimo, son giova: e ci sembra assai più naturale interpetrazione della comune, son arriva. Similmente nell'Inf. XXI, 78: • Che ti approda ? • | 69. Luce del ciel ec., la luce non vuol esser liberale di sè, non si lascia vedere. | 70. Il ciglio. Intendi, le palpebre. « E questa fu bella pena, che l'autore da loro; imperocche la invidia procede dal vedere. . Chios. Dant. Invidia (dal lat. in a video) è propriamente veder male il bene del prossimo. ¶ 71-72. Com'a sparvier ec. Era co-stume degli uccellatori di cucire gli occhi agli sparvieri di fresco presi, per più agevolmente addomesticarli: la quale operazione propriamente dicevasi accigliare. || 74. Vedendo altrai ec., in quanto che mentre io considerava que' miseri a mia posta, essi dal canto loro non potevano fare altrettanto. Perciò voleva egli almeno essere udito. - Molto gentil sentimento oppresso dal peso di tre gerundi. | 75. Consiglio, consigliero: come nel Villani ed altri. Anche Ovidio, Trist., IV, 2: . Hortator pugna, consiliumque fuit. . | 76. Che volea dir le mute, che cosa avevo in animo di chiedergli io che tacevo. Modo poco grave. § 79-80. Da quella banda ec., dalla parte di fuori; ch' era la de-

Della cornice, onde cader si puote, Perchè da nulla sponda s'inghirlanda: Dall'altra parte m'eran le devote Ombre, che per l'orribile costura Premevan sì, che bagnavan le gote. Volsimi a loro, ed: O gente sicura, Incominciai, di veder l'alto lume Che 'l disio vostro solo ha in sua cura, Se tosto grazia risolva le schiume Di vostra coscienza, sì che chiaro Per essa scenda della mente il fiume, 90 Ditemi (chè mi fia grazioso e caro) S'anima è qui tra voi che sia latina, E forse a lei sarà buon, s'io l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina D'una vera città; ma tu vuoi dire, Che vivesse in Italia peregrina. Questo mi parve per risposta udire Più innanzi alquanto che là dov'io stava; Ond' io mi feci ancor più là sentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava 100 In vista; e se volesse alcun dir: come? Lo mento, a guisa d'orbo, in su levava. Spirto, diss'io, che per salir ti dome, Se tu se' quegli che mi rispondesti, 104 Fammiti conto o per luogo o per nome.

stra di Dante. § 81. S'inghirlanda, è cinta. § 83-84. Che per l'orribile ec., le quali spin-gevano con tanta forza le lagrime, da farle, malgrado l'orribile cucitura delle palpebre, natigiato
scendere a bagnar le loro gote. || 86-87. L'alte
lame ec., Iddio ch' è il solo obbietto de' vostri
desiderii. || 88-90. Se tosto grazia ec., così la divina grazia purifichi presto la vostra coscienza, sicche questa non ponga più ostacolo alla chiara visione del Vero eterno, di Dio. - Della mente il fiume. Per questo fiume gli spositori intendono chi una cosa, chi un'altra, tutte però sgorganti dalla stessa mente umana: ma considerando che Dante pone nell' Empireo il lume divino in figura appunto di flume (« E vidi lume in forma di riviera » ec. Par. XXX, 61) io credo piuttosto che il fiume della mente del v. 90 sia lo stesso che l'alto tume del v. 86, risguardato nerò nell'atto ch'esso lume inonderà di sè queste anime allorché si saranno purgate di ogni loro bruttura. [] 92. Latina, italiana. [] 93. Sarà buon ec., gioverà ch' io il sappia, per le orazioni che farò fare a suo pro. [] 94-96. Ciascuna è cittadina ec., tutte le anime son propriamente cittadine del cielo, non essendo la mortal vita che un breve pellegrinaggio sulla terra, dove solamente si distinguono le varie cittadinanze. Dante dunque a rigore, avrebbe dovuto dire: « Che fu latina. » | 100-102. Che aspettava In vista ec., che mostrava di aspet-tar qualche replica da me; e se alcuno domandasse come quell'anima mostrava di aspettare, risponderei ch'essa levava il mento in su, come appunto i ciechi sogliono fare in tal caso. || 103. Per salir al cielo. — Ti dome, ti mortifichi, stai qui a penare. || 105. Fammiti conto ec., fatti da me conoscere manifestandomi il tuo paese o il tuo nome. Il 107. Rimondo, molte rivelazioni: al quale la detta donna in purgo. Il 108. Lagrimando ec., implorando da vita facea visitazioni ed elemosine, e pregavalo de per lei pregasse. • Ottimo. Il 131. Etialil,

106 I' fui Senese, rispose, e con questi Altri rimondo qui la vita ria, Lagrimando a Colui, che sè ne presti. Savia non fui, avvegna che Sapia Fossi chiamata, e fui degli altrui danni Più lieta assai, che di ventura mia. 111 E perchè tu non credi ch'io t' inganni, Odi se fui, com'io ti dico, folle. Già discendendo l'arco de' miei anni, Erano i cittadin miei presso a Colle In campo giunti co' loro avversari, Ed io pregava Dio di quel ch' ei volle. Rotti fur quivi, e vôlti negli amari Passi di fuga ; e veggendo la caccia, Letizia presi ad ogni altra dispari: Tanto ch' io levai 'n su l'ardita faccia, 121 Gridando a Dio: Omai più non ti temo: Come fe il merlo per poca bonaccia. Pace volli con Dio in su lo stremo Della mia vita; ed ancor non sarebbe Lo mio dover per penitenza scemo, Se ciò non fosse, ch'a memoria m'ebbe Pier Pettinagno in sue sante orazioni, A cui di me per caritate increbbe.

Ma tu chi se', che nostre condizioni

Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti, in paradiso. || 109-110. Avvegna che Sapia Fossi chiamata, sebbene così sonasse il mio nome, secondo la forza del latino sapere. Sapia de' Salvani, gentildonna senese, fu moglie di Ghinibaldo Saracini. All'invida sua natura aggiuntosi il dispetto di essere stata da' Senesi confinata a Colle di Valdelsa, ebbe allegrezza grandissima della disfatta che questi, insieme con gli altri Ghibellini guidati da Provenzano Salvani e dal conte Guido Novello, toccarono da' Fiorentini e dal vicario di re Carlo presso al luogo di detto confino, nel giugno del 1269. 114. Già discendendo ec., dopo i miei trentacinque anni, che sono la metà del vivere ordinario (inf., 1, 1). — L'arce. Nel Convite:
• Procede la nostra vita ad immagine d'arco. montando e discendendo. . | 417. Di quel ch' el volle. Cioè, che fossero vinti i Senesi. • Oh quante volte (esclama l'Ottimo) in questa provincia di Toscana cotali prieghi sono stati fatti per mali cittadini! • E così nel resto d'Italia, | 119. La caccia da' Fiorentini data a' Senesi. 120. Ad ogni altra dispari, di cui non ebbi mai l'eguale. | 123. Ceme fe il merle ec. · Dicesi favolosamente, che il merlo al tempo della neve sta molto stretto, e come vede punto di buon tempo, dice: Non ti temo, Domine, chė uscito son del verno. Ottimo. | 125-126. Ed anor non sarebbe ec., ed io non arrei peranche scontato parte del mio debito, facendo penitenza dentro il Purgatorio; ma, per arere indugiato a pentirmi fino al punto della morte, starei ancora ad aspettare nell' Antipurgatorio. || 128 Pler Pettinagno. Terziario eremita, na-tivo di Campi, luogo del Chianti a sette miglia da Siena. « In Siena, al tempo dell'autore, fece molti miracoli in sanare infermi e in vedere

Si come io credo, e spirando ragioni? Gli occhi, diss'io, mi fieno ancor qui tolti, Ma picciol tempo, chè poca è l'offesa Fatta per esser con invidia vôlti. Troppa è più la paura, ond è sospesa L'anima mia del tormento di sotto; Che già lo 'ncarco di laggiù mi pesa. Ed ella a me: Chi t'ha dunque condotto Quassù tra noi, se giù ritornar credi?140 Ed io: Costui ch'è meco, e non fa motto: E vivo sono: e però mi richiedi, Spirito eletto, se tu vuoi ch'io muova

non cuciti. § 452. Sì come io credo. Arguivalo dall' essersi Dante accorto ch'ella aspettava in vista (v. 100), quando perciò le drizzò la parola. — Spirande, movendo col tuo respiro l'aria: il che l'Ombre non fanno (lnf. XXIII, 88; Purg., II, 67). ¶ 1555. Ancor. Cioè, oltre alle pene che per gli altri miei peccati dovrò soffrire negli altri cerchi. § 154. L'offessa Dio. || 135. Fatta da me. || 137. Di sotto, del sotto-posto cerchio, dove si purga la superbia. L'animo nobilissimo di Dante dovea naturalmente più che all' invidia esser soggetto alla superbia. . Superbia (dice l' Ottimo) non è altro che un amore disordinato di eccellenza. . | 138. Che già lo 'ncarco ec., tanto che già mi par di avere addosso un di quei massi sotto i quali ho visto penare le anime de superbi Inf. XXIII, 24: • lo gl'immagino si, che già li sento. • [] 143-144. Se tu vuoi ch'io muova ec., se vuoi che nel mondo de' vivi io vada ai tuoi congiunti per eccitarli a pregare per te. | 147. Col prego tuo. Più accetto certamente, che non quello de' miei. || 150. Ch' a' miei propinqui ec., che tu mi rimetta in buona fama presso i miei parenti, facendo lor sapere che non sono dan- cagion della mal'aria, i più se ne muoiono. »

Di là per te ancor li mortai piedi. Oh questa è ad udir sì cosa nuova, 145 Rispose, che gran segno è che Dio t'ami: Però col prego tuo talor mi giova. E chieggoti per quel che tu più brami, Se mai calchi la terra di Toscana, Ch' a' miei propinqui tu ben mi rinfami. Tu gli vedrai tra quella gente vana Che spera in Talamone, e perderagli 152 Più di speranza, ch' a trovar la Diana: Ma più vi perderanno gli ammiragli.

nata. § 451-455. Tra quella gente vana ec., tra vani Senesi, i quali per avere acquistato il porto e castello di Talamone sperano di farsi potenti sul mare; ma questa speranza, delusa dall'aria micidiale di quel luogo, farà ad essi consumar più tesoro che non ha già fatto quella di trovar l'acqua Diana. — Gente vana. Anche nel XXIX dell'Inferno: « Or fu giammai Gente si vana come la sanese? - Talamone. Compraronto i Senesi nel 1303 dai monaci di Montamiata per 900 fiorini. — Perderagli, vi perderà, vi alimenterà invano co' propri da-nari. Gli per ivi fu comune agli antichi. — La Diana. Una polla d'acqua che i Senesi credevano fosse sotto la loro città, e per trovar la quale si racconta che gittassero dimolta moneta. Il pozzo della chiesa di San Niccolò, anch'oggi detto Pozzo Diana, fa credere ad alcuni che i Senesi di questo lor desiderio fossero pure, quando che sia, venuti a capo. [ 154. Ma più ec., ma i capitani dell'armata e direttori dei laveri del porto vi perderanno più che il denaro e la speranza, perchè vi lasceranno la vita. «Ogni anno (nota il Postill. Cass.) mandano ammiragli a governarvi le loro galee; ma in quella dimora, per

# CANTO DECIMOQUARTO.

Guido del Duca deplora i bestiali costumi di Toscana, e la degenerata Romagna. Voci contrarie alle prime gridano esempi d'invidia punita.

Chi è costui che il nostro monte cerchia, Prima che morte gli abbia dato il volo. Edapre gli occhi a sua voglia e coperchia? Non so chi sia; ma so ch' ei non è solo: Dimandal tu che più gli t' avvicini, E dolcemente, si che parli, accôlo. Cosi duo spirti, l'uno all'altro chini, Ragionavan di me ivi a man dritta: Pol fer li visi, per dirmi, supini;

1. Cerchia, gira. | 2. Gli abbia dato il volo, abbia sciolto il suo spirito da' legami del corpo. | 3. Ed apre ec., e non ha gli occhi cuciti come i nostri. || 6. Accêle, accoglilo. Ved. nota 18 al XVIII dell'Inf. || 7. Duo spirti. L'uno è messer Guido del Duca da Bertinoro, l'altro messer Rinieri de Calboli di Forli: « i quali due in loro vita forono pieni di grande invidia contro a ogni generazione cui vedeano in prosperità e ventu-

E disse l'uno: O anima, che fitta Nel corpo ancora in ver lo ciel ten vai. Per carità ne consola, e ne ditta Onde vieni, e chi se'; chè tu ne fai Tanto maravigliar della tua grazia, Quanto vuol cosa che non fu più mai. 15 Ed io: Per mezza Toscana si spazia Un fiumicel che nasce in Falterona,

ra. . Chios. Dant. | 9. Poi fer li visi ec., poi levarono il viso, per parlarmi: atto proprio de'ciechi. Nel Canto innanzi : « Lo mento, a guisa d'orbo, in su levava. » [ 10. L'uno. Messer Guido. Fitta, imprigionata. || 12. Ne ditta, ne di'. Anche il Petrarca: • Colui che del mio mal meco ragiona, Mi lascia in dubbio; si confuso ditta. • 114. Della tua grazia, della grazia che Dio ti concede. § 46. Si spazia. «Perocchè non va a diritta linea.» Ottimo. § 47. Un flumical. l'arla dell'Arno, poDi sovr'esso rech' io questa persona: Dirvi chi sia, saria parlare indarno; Chè 'l nome mio ancor molto nonsuona. Se ben lo intendimento tuo accarno Con lo intelletto, allora mi rispose Quei che prima dicea, tu parli d'Arno. E l'altro disse a lui: Perchè nascose Questi il vocabol di quella riviera, Pur com' uom fa dell' orribili cose ? E l'ombra che di ciò dimandata era, Si sdebitò così: Non so, ma degno Ben è che 'l nome di tal valle pera; Chè dal principio suo (dov' è sì pregno 81 L'alpestro monte, ond'è tronco Peloro.

E cento miglia di corso nol sazia.

Chein pochiluoghipassa oltraquel segno) Infin là, 've si rende per ristoro Di quel che il ciel della marina asciuga, Ond hanno i flumi ciò che va con loro;

Virtù così per nimica si fuga Da tutti, come biscia, o per sventura Del loco, o per mal uso che li fruga:

vero d'acque nel suo principio. — Falterena. Montagna dell'Appennino presso i confini della Romagna, § 48. Hel sazia, non gli bastano. Gio. Villani, I, 43: • Il suo corso è di spazio di miglia centoventi.. Sazia concorda idealmente con cerso; quasi dica, «e il corso di cento mi-glia nol sazia. « § 19. Di sovr'esso, da una città posta sulle sue rive. Inf., XIII: « l' fui nato e cresciuto Sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa. • | 21. Won suena, non è famoso. | 22. Accarno, afferro. Propriamente, dicesi dell'afferrar la carne con artiglio, dente, e altro: metaforicamente, di qualunque cosa. Dit-tamondo, II, 31: a Mi fece un riso Tale, che l'atto ancor nel cuore accarno.» § 24. Quei che prima ec., messer Guido, che mi aveva diman-dato dell'esser mio. § 29. Si sdebitò, soddisfece alla dimanda. | 30. Tal valle. Tutta la cavità dall'Arno trascorsa. Il 31-36. Chè dal princi-pie ec., perciocchè dalla scaturigine dell'Arno (la qual è dove l'Appennine sorge tant'alto, che in pochi luoghi sorpassa quell'altezza) fino alla foce dov' esso Arno entra a ristorare il mare dell'acque perdute in vapori, i quali sono principale alimento dei fiumi; la virtu ec. Pregno, eminente. Lucano, evidentemente imitato in questo luogo, Phars. II: « Umbrosis mediam qua collibus Apenninus Erigit Italiam, nullo qua vertice tellus Altius intumuit, propiusque accessit Olympo. » - Ond'è tronco Peloro. Secondo la tradizione che la Sicilia, onde il Peloro è promontorio, fosse in origine attaccata all'Italia. Lucano, ivi: « At postquam gremio tellus illisa profundo est, Extremi col-los Siculo cessere Peloro.» || 37. 81 fuga, si scaccia. || 38-39. O per sventura ec., o per malav-venturata situazione del luogo che disponga gli animi al vizio, o per cattivo abito che gli sti-moli a mal oprare. Anche Cicerone (De leg. agr.) dice gli umani costumi generati principalmente « ab ipsa natura loci et a vitæ consuctudine. | 42. Gli avesse in pastura, gli avesse, com' era suo solito, trasformati in bestie. se, com' era suo solito, trasformati in bestie. Vendette a' Neri, e perseguitò crudelmente la § 43. Tra brutti perci ec. Comincia l'enume- parte contraria. § 59. Di que' lupi, de' Fiorea-

18 | Ond' hanno sì mutata lor natura Gli abitator della misera valle, Che par che Circe gli avesse in pastura. Tra brutti porci, più degni di galle Che d'altro cibo fatto in uman uso, Dirizza prima il suo povero calle. Botoli trova poi, venendo giuso, Ringhiosi più che non chiede lor possa Ed a lor disdegnosa torce il muso. Vassı caggendo, e quanto ella più ingross: Tanto più trova di can farsi lupi La maledetta e sventurata fossa. Discesa poi per più pelaghi cupi, Trova le volpi si piene di froda, Che non temono ingegno che le occupi. Ne lascerò di dir, perch'altri m' oda: E buon sarà costui s' ancor s' ammenta Di ciò che vero spirto mi disnoda. Io veggio tuo nipote, che diventa Cacciator di que' lupi in sulla riva Del fiero fiume, e tutti gli sgomenta: 60

razione delle toscane bestie (più conveniente, invero, all'ira terribile del Poeta, che non al contrito Spirito a cui l'attribuisce) da quei del Casentino, e particolarmente da' Conti Gui-di, i quali (dica il Bastillo Casenti Guidi, i quali (dice il Postill. Cass.) s'intitelavano Conti di l'orciano e per la loro lussuma meritamente potevano chiamarsi porci, • no-minabantur comites de l'orciano et inerito pessunt vocari porci. . -- Galle, ghiande : figurat, perchè galla propr. è Gallozza che nasce sulla quercia ed altri alberi. || 45. Dirizza prima ec., comincia l'Arno il suo corso povere d'acque. | 46. Botoli ec. A' botoli, cani piccoli e buoni solo ad abbaiare, paragona gli Aretini, arroganti altrettanto che impotenti R 48. Disdegnosa. Intendi la riviera (v. 26), il flume. — Torce il muso. L'Arno, giunto a quattro miglia circa da Arezzo, torce a ponente. | 49. Vassi caggendo, sen va cadendo, scorrendo a valle. | 50. Lapi. Sono i Fiorentisi. S'è già veduto più volte che il lupo per Dante è simbolo moralmente dell'avarizia e politicamente della parte guelfa. | 51. Fossa. Cosi chiama per disprezzo il letto dell'Arno. | 52. Per più pelaghi cupi, per molti profondi ger-ghi. | 53. Volpi. Sono i Pisani, tenuti allora per maliziosi e frodolenti. « Cautelis, malitiis et fraudibus multiplicibus plenos, . li dice Pietre di Dante. || 54. Ingegno, ordigno, trappola.— Le cechpi, le colga, le pigli. Virg. Georg., 17, 440: «Manicisque jacentem Occupat.» || 58. Perch' altri m' eda. Si scusa con Rinieri di dover parlar male della sua discendenza innanzi a Virgilio e Dante, allegandone per metivo l'utilità che avrebbe potuto trarne il secondo. | 56-57. Costui, a costui, a Dante: taciuto il segnacaso, come spesso innanzi a' pre-nomi di persona. Ved. nota 81 al V dell' Inf. - Se ancor s'ammenta ec., se, tornato che sia tra' vivi, egli avrà ancora a mente ciò che verace spirito di profezia mi rivela. | 58. Tae nipote. M. Fulcieri de' Calboli, nipote di Rinieri, essendo podestà di Firenze nel 1302, si

Vende la carne loro, essendo viva; Poscia gli ancide come antica belva: Molti di vita, e sè di pregio priva. Sanguinoso esce della trista selva; 63 Lasciala tal, che di qui a mill'anni Nello stato primaio non si rinselva. Come all'annunzio de' futuri danni Si turba il viso di colui che ascolta, Da qual che parte il periglio lo assanni Così vid'io l'altr'anima, che volta Stava ad udir, turbarsi e farsi trista, Poi ch' ebbe la parola a sè raccolta. Lo dir dell'una e dell'altra la vista Mi fe voglioso di saper lor nomi, E dimanda ne fei con prieghi mista. Perchè lo spirto, che di pria parlòmi, Ricominciò: Tu vuoi ch' io mi deduca Nel fare a te ciò che tu far non vuo'mi : Ma da che Dio in te vuol che traluca Tanta sua grazia, non ti sarò scarso: 80 Però sappi ch' io son Guido del Duca.

Fu il sangue mio d'invidia si riarso,

Che se veduto avessi uom farsi lieto,

Visto m' avresti di livore sparso. tini. # 61. Vende a' capi di parte Nera. # 62. Come antica belva. I cacciatori ordinari vendono vive le bestie buone a qualcosa, uccidono le vecchie ed inutili: costui delle medesime fa e vendita e macello. || 63. Di pregio, di buona fama. || 64. Della trista selva, dalla misera Firenze. Selve non è qui usata in mala parte, ma soltanto per proseguire la similitu-dine del cacciere (v. 89). Vedi infatti la seguente nota. ¶ 66. Hon si rimelva, non torna nel suo florido stato primiero. ‖ 69. Da qual che par-te ce., da qualunque lato il pericolo lo adden-ti, qualunque sia la parte ch'egli abbia nei danni annunsiati. I guai predetti da Guido non toccavano Rinieri per altro che per amor della buona fama del proprio casato. | 77. Mi deduca, condiscenda. § 78. Nen vuo'mi. Dante, ri-chiesto da messer Guido del suo nome, si era modestamente scusato (v. 20). | 80. Non ti sarè scarso, soddisfarò pienamente al tuo desiderio. || 82. D'invidia si riarso. Albertano: «L'invidia colui, che la porta con seco, arde. • An-che i latini, ardere invidia. § 85. Di mia se-menza ec., del mio mal operare tal pena ho. Paol. ad Galat., VI, 8: « Quæ seminaverit homo, hæc et metet. • — Paglia. Opposto di grano; per significare mal frutto. | 87. Là 'v' è mestier ec., nelle cose terrene, per goder delle quali è mestieri divisto di consorto, cioè esclusione di compagno. « l'ossesso (dicono i giuristi) non ammette compagnia. » Meglio dunque porre il cuore ne celesti beni, dove per com-pagnia nulla si scema (C. 86g. v. 50). [] 90. Reda, crede. [] 91-93. E non pur lo suo sangue ec., e non solamente la discendenza di Rinieri è diventata nella Romagna (che ha per confini il Po, l'Appennino, l'Adriatico ed il Reno) ignuda, priva della virtù necessaria al culto del vero e del bello. - Trastullo. Non i fu dagli antichi usato sempre, com' oggi, in renso di vano diletto. Nel IX del Parad., v. 76, dice che il canto de' heati il ciel trastutta.

Di mia semenza cotal paglia mieto. O gente umana, perché poni il core Là 'v' è mestier di consorto divieto? Questi è Rinier; questi è'l pregio el'onore Della casa da Calboli, ove nullo Fatto s'è reda poi del suo valore. E non pur lo suo sangue è fatto brullo Tra'i Po e il monte, e la marina e il Reno, Del ben richiesto al vero ed al trastullo; Chè dentro a questi termini è ripieno Di venenosi sterpi, si che tardi Per coltivare omai verrebber meno. Ov'è il buon Lizio, ed Arrigo Manardi, Pier Traversaro, e Guido di Carpigna? O Romagnoli tornati in bastardi! Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? Quando in Faenza un Bernardin di Fosco, Verga gentil di picciola gramigna ? Non ti maravigliar, s' io piango, Tosco, Quando rimembro con Guido da Prata Ugolin d'Azzo che vivette nosco; Federigo Tignoso e sua brigata, La casa Traversara, e gli Anastagi

tra' detti termini compreso, tutta la Romagna. Dentre è usato sostantivamente, come taggià nel v. 54 del C. IX, e dinforno nel v. 79 del C. X. § 95-96. Di vemenosi sterpi, di pessimi costumi.— Sì che tardi ec., sicché nessuna cura di legislatori o di filosofi sarebbe più a tempo per estirparli. § 97. Il buon Lizie. Mi Lizio da Valbona, cavaliere assai dabbene e costumato. - Arrige Manardi. Secondo alcuni, faentino; secondo altri, da Bertinoro. Fu uomo prudente, magnanimo e liberale. || 98. Pier Traversare. Virtuoso e magnifico signore di Ravenna, una cui figliuola fu sposata da Stefano re d'Ungheria. — Guido di Carpigna. Famoso in Montefeltro per la sua liberalità. | 99. Tornati in bastardi, imbastarditi, degenerati. Qui tornare è nel senso del franc. fourner. || 100. Un Fabbro si ralligna i tornerà ad allignare un Dome-nico Fabbro de' Lambertazzi, per suo valore divenuto presso che signore di Bologna i 101. Bernardin di Fosco. « Questo messer Bernardino, figliuolo di Fosco lavoratore di terra, e di vile mestiero, con sue virtuose opere venne tanto eccellente, che Faenza di lui ricevette favore e fu nominata in pregio: e non si ver-gognavano li grandi antichi uomini venirlo a visitare, per veder le sue onorevolezze e udi-re da lui leggiadri motti. - Anonimo. || 102. Verga gentil ec., gentil rampollo di vile stirpe. | 103. Tesco. Non altro sapeva di Dante, se non ch' egli era toscano. | 104-105. Con Guide da Prata ec. L' Anonimo : « Ugolin d' Azzo fu di Faenza, e Guido da Prata fu d'uno castello detto Prata, nel contado tra Faenza e Forli: li quali, di basso luogo nati, si trassero a tanta orrevolezza di vivere che, abbandonati i luoghi di loro nativitade, conversarono continuo con li predetti nobili. • l'erciò M. Guido dice: «Vivette nosco. • || 106. Federigo Tignoso. Nobile riminese, che visse per lo più in Bertinoro .-Sua brigata. I parenti e gli amici, tutti degni di lui. | 107. La casa Traversara. Della quale fu l'anzidetto Piero. - Gli Anastagi. Raven-194. Dentro a questi termini, tutto lo spazio uati anch' essi come i Traversari. « Per lo:a

(E l'una gente e l'altra è diretata); Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi, Che ne 'nvogliava amore e cortesia, 110 Là dove i cuor son fatti si malvagi. O Brettinoro, chè non fuggi via, Poichè gita se n'è la tua famiglia, E molta gente per non esser ria?

Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; 115 E mal fa Castrocaro, e peggio Conio, Che di figliar tai Conti più s'impiglia. Ben faranno i Pagan, da che il Demonio Lor sen girà; ma non però che puro

Giammai rimanga d'essi testimonio. 120 O Ugolin de' Fantoli, sicuro

E il nome tuo, da che più non s'aspetta Chi far lo possa tralignando oscuro. Ma va' via, Tosco, omai, ch' or mi diletta Troppo di pianger più che di parlare, 125 Sì m' ha nostra region la mente stretta. Noi sapevam che quell' anime care

Ci sentivano andar: però tacendo Facevan noi del cammin confidare.

cortesia erano molto amati da gentili e dal popolo. . Ottimo. # 408. E l'una gente ec., la discendenza delle due quali case è ora diseredata, fatta priva della migliore eredità de' suoi maggiori, che sarebbe stata la virtu. C. VII. 120: « Del retaggio miglior nessun possiede.» 109. Le donne ec., e piango altresi rimem-brando le virtuose donne, i valorosi cavalieri, le onorate fatiche, ed i lodevoli ricroamenti. || 410. Che ne 'nvogliava ec., de' quali affanni ed agi l'amore e la cortesia mettean voglia ne' nostri cuori. | 111. Là dove ec. Nella Romagna. | 112. Brettinore. Oggi Bertinoro, piccola città di Romagna, patria di Guido. Fuggi via, sparisci dal mondo. Inferno XXV: · l'istoia, che non stanzi D'incenerarti? - 418. La tua famiglia, la famiglia che da te si nomina : cioè quella dello stesso Guido, dall'esilio dispersa. | 114. Per non esser ris, per non partecipare alla comune reità. || 115. Bagna-caval. Nobile terra tra Ravenna e Lugo. — Che non rifiglia, che non riproduce tanto rei signori, quanto furono i Malabocca, Conti di Bagnacávallo. | 116. Castrocare. Altra terra della Romagna. — Conio. Castello della stessa provincia, oggi distrutto. | 117. Che di figliar ec., che s'impicciano, si prendon la briga di continuar la successione de' loro scellerati Conti. || 418-120. Ben faranno ec., bene reggeranno la città d'Imola i figliuoli di Mainardo Pagani, quando il padre loro, per sue cattività sopran-nominato il Diavolo, sarà morto; non però mai tanto bene, che lascino di sè fama illibata. | 121-123. Ugolin de' Fantoli ec. Questo nobile e virtuoso uomo di Faenza era morto senza figliuoli, e perciò senza chi potesse con male opere oscurare la gloria del suo nome. § 126. Nostra region, il doloroso pensiero della no-stra Romagna. Vari codd., nostra ragion; dove ragione starebbe nell'antico significato di ragionamento. - La mente stretta, angustiato l'animo. | 128-129. Però tacendo ec., e perciò dal tacere di quelle anime cortesi argomentavamo di seguire il retto cammino; chè altrimenti ce Boezio.

130 Poi fummo fatti soli procedendo. Folgore parve, quando l'aer fende, Voce che giunse di contra, dicendo: Anciderammi qualunque m'apprende; E fuggio, come tuon che si dilegua, Se subito la nuvola scoscende. Come da lei l' udir nostro ebbe tregua, Ed ecco l'altra con si gran fracasso, Che somigliò tonar che tosto segua: Io sono Aglauro che divenni sasso. Ed allor, per istringermi al Poeta, Indietro feci e non innanzi il passo. Già era l' aura d'ogni parte queta, Ed ei mi disse: Quel fu il duro camo, Che dovria l'uom tener dentro a sua meta. Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo Dell'antico avversario a sè vi tira; E però poco val freno o richiamo. Chiámavi il cielo, e intorno vi si gira, Mostrandovi le sue bellezze eterne. E l'occhio vostro pure a terra mira; Onde vi batte Chi tutto discerne.

ne avrebbero avvertiti. 🛭 130. Pei, poichė. 🖟 134-132. Folgore parve ec., una voce che ci venne di faccia, parve folgore quando fende l'aria, così ratta e forte disse ec. | 133. Ancideranmi ec., chiunque mi scopre, mi sorprende, m'uc-ciderà. Sono le parole di Caino, dopo ch' egh per invidia ebbe ucciso Abele: « Omnis qui invenerit me, occidet me. » Alcuni intendono, mi riconosce; ma sarebbe uso troppo strano di apprendere: altri, mi piglia; ma se pure il Poeta avesse voluto scostarsi tanto dal sacre testo ch' ei traduce, avreibe detto mi prend. Secondo me, egli si appropria il latino ep-prehendere in senso di cogliere uno che voglia cansarsi, sorprenderlo || 135. Scoseende, squarcia di su in giù. || 136. Da loi, dal tonar di quella voce. || 137. L'altra, un'altra. || 138. Segua, tenga dietro al tuono già scoppiato. || 139. Aglauro. Figliuela di Eretteo re d'Atene, invidiosa di Erse sua sorella, perché amata da Mercurio. Irato il nume per gli ostacoli da lei posti a' suoi amori, mutolla in sasso. Ovid. Metam., II. § 141. Indietro. Ma obliquamente, avendo egli Virgilio a destra, non dietro. E così è tolta la necessità di quello In destro, che da qualche codice vorrebbe prendere il Viviani. 143. Quel fu il duro camo, lo spaventevol suono di quelle parole è stato quel cotal freno (lat. osmus, grec. καμύς) di cui ti parlai, quando dissi: • Lo fren vuol esser del contrario suono. . C. XIII, 40. | 144. Che dovria ec., il qual freno, cioè l'esempio de' mali frutti del peccato, dovrebbe ritener l'uomo dentro i termini del dovere. § 145. L'esca de' beni umani. § 147. Frene dal vizio e richiamo alla virtù. Ma qui l'uomo è tutt' insieme pesce, cavallo ed us-cello. || 448. Chiámavi il ciele es. Onde con bella imitazione il Petrarca: « Or ti solleva a più beata speme, Mirando il ciel che ti si volve intorno immortale ed adorno. Ed anche me glio il Tasso, Ger., XVIII, 13. [ 151. Vi batte Chi tutte discerne, vi gastiga la mano di Dio, · Judicis cuncta cernentis, » come lo chiama

# CANTO DECIMOQUINTO.

Ragionando della celeste beatitudine, salgono i due Poeti al terzo cerchio: dove Dante, rapito in ispirito, vede in atto esempi memorabili di mansuetudine. Poi densissimo fumo, pena agli irosi, a poco a poco le involge.

Quanto, tra l'ultimar dell'ora terza E 'l principio del dì, par della spera Che semprea guisa di fanciullo scherza, Tanto pareva già in ver la sera Esser al Sol del suo corso rimaso: Vesp**ero là, e** qu**i mezza** notte era. E i raggi ne ferian per mezzo il naso, Perchè per noi girato era sì il monte, Che già dritti andavamo in vêr l'occaso; Quand'io senti' a me gravar la fronte Allo splendore assai più che di prima, E stupor m'eran le cose non conte: Ond' io levai le mani in vêr la cima Delle mie ciglia, e fecimi il solecchio Che del soverchio visibile lima.

Come quando dall' acqua o dallo specchio Salta lo raggio all' opposita parte, Salendo su per lo modo parecchio A quel che scende, e tanto si diparte

4-5. Quanto, tra l'ultimar ec., quanto tratto della sfera celeste vedesi percorso dal sole dai primo suo sorgere, al compirsi dell'ora terza, cioè nelle prime tre ore del suo corso diurno, tanto gli se ne vedeva rimasto per giungere al tramonto. Mancavan tre ore alla fine del giorno. - Par, apparisce: e così pareva nel v. 4. - Sempre.... scherza, non sta mai ferma : secondo la sentenza tolomaica del perpetuo girarsi di tutta insieme la sfera celeste. Potrebbe anche intendere degli scherzi della luce. - A nisa di fanciulle. Omero talvolta nelle similitudini trascura la proporzione in grazia della corrispondenza: ma qui sembrano trascurate ambedue. || 6. Vespero là ec., erano ventun'ora in Purgatorio, e per conseguenza mezzanotte qui in Italia, ove scrivo. Tra questi due punti, attesa la distanza supposta in quel tempo, do-vea correre sempre divario di nove ore. Il Per messe il naso, precisamente per mezzo la faccia. Il 8-9. Perchè per noi girate ec., perchè noi avevamo girato tanta parte del monte, andando sempre verso ponente (C. I, nota 107), che ormai movevamo per dritta linea incontro al sole cadente. § 10. A me gravar la fronte, affaticar la mia vista. § 14. Alle, dallo. — Di prima, innanzi. § 12. E stupor m'eran ec., ed io stupiva di questo accrescimento di luce, di cui non conoscevo la cagione. § 14-15. E feci-mi il solecchio ec., e feci delle mani quella specie di parasole con cui si suole temperar la troppa luce, diminuire il lume soverchiante la virtu visiva. | 17. Salta lo raggio ec., il raggio del sole rimbalza alla parte opposta alla delta acqua o specchio. Il 18-20. Salendo su ec., fa-cendo l'angolo di riflessione uguale all'angolo d'incidenza; ed esso raggio, scorso che abbia in salire un tratto uguale, tanto si allontana dalla perpendicolare, quanto ha fatto nello

Dal cader della pietra in igual tratta, 20 Sì come mostra esperienza ed arte; Così mi parve da luce rifratta

Ivi dinanzi a me esser percosso:

Perchè a fuggir la mia vista fu ratta. 24 Che è quel, dolce Padre, a che non posso Schermar lo viso tanto che mi vaglia, Diss' io, e pare in ver noi esser mosso?

Non ti maravigliar se ancor t'abbaglia La famiglia del cielo, a me rispose: Messoè, che viene ad invitar ch'uom saglia.

Tosto sarà ch'a veder queste cose Non ti fia grave, ma fieti diletto, Quanto natura a sentir ti dispose. Poi giunti fummo all' Angel benedetto, Con lieta voce disse: Intrate quinci 85 Ad un scaleo vie men che glialtrieretto. Noi montavamo, già partiti linci, E, Beati misericordes, fue

dall' altezza d' un miglio, salga riflesso altrettanto, l'estremità sua di giù e quella di su sa-ranno ugualmente distanti dalla perpendicolare. - Per lo medo parecchie, in modo pari. ugualmente. Vit. Barlaam; «Una pietra si buona, che niuno uomo non ebbe mai la parec-chia.• — Cader della pietra. Così fu da Alberto Magno chiamata la perpendicolare nel suo libro, allora celebre, Delle cause e proprietà degli elementi. — Tratta, tratto. | 21. Arte. La ca-tottrica. | 22-23. La luce rifratta ec., da una luce riflessa in terra, e dalla terra a me. Questa luce, da cui Dante, la merce del parasole fattosi delle mani, non poteva esser percosso direttamente, ma che nella stessa sua seconda riflessione aveva tanta intensità, era quella dell'Angelo guardiano della solita scala. - Rifratta. Propriamente, riflessa: ma gli antichi non conobbero questa distinzione. || 24. Perchè a fuggir ec., perloche i miei occhi furon presti a sottrarsi a quello abbagliante splendore. || 25-26. A che non posso ec., innanzi a cui non posso fare alla mia vista schermo bastante. || 30. Messo, messaggiero celeste, angelo. — Ch' uem saglia, che si salga. || 31. Tosto. Intende di quando Dante sarà interamento purificato. — Sarà, succederà. | 32-33. Ma fleti dilette ec., ma ne riceverai tanto diletto, quanto per natura tu sarai capace di riceverne. La natural disposizione è misura anco a' doni ce-lesti. • Tommasèo. [] 34. Pel, poichè. [] 35-36, Intrate quinci ec., entrate di qui, dov' è una scala meno erta delle passate. Allegoric., più l'uomo s'avanza nel bene, e men fatica egli vi trova. | 37. Linci, di li: come costinci (Inf., XII, 63) e quinci. Ved. Deput. Decam., 61. | 38. Beati misericordes. La quinta delle beatitudini evangeliche (Matth., V, 7), adattata alla virtù contraria all' invidia; sebbene tal virtù proscendere. Se, per esempio, il raggio scendendo priamente non la misericordia sia, ma la ca-

Cantato retro, e: Godi tu che vinci. Lo mio Maestro ed io soli ambedue Suso andavamo, ed io pensava, andando, Prode acquistar nelle parole sue; E dirizza'mi a lui, sì dimandando: Che volle dir lo spirto di Romagna, E divieto e consorto menzionando? Perch'egli a me: Di sua maggior magagna Conosce il danno; e però non s'ammiri Se ne riprende, perche men sen piagna. Perchè s'appuntano i vostri desiri Dove per compagnia parte si scema, 50 Invidia muove il mantaco a'sospiri. Ma se l'amor della spera suprema Torcesse in suso il desiderio vostro, Non vi sarebbe al petto quella tema; Chè per quanti si dice più li nostro, Tanto possiede più di ben ciascuno, E più di caritate arde in quel chiostro. Io son d'esser contento più digiuno, Diss' io, che se mi fossi pria taciuto, E più di dubbio nella mente aduno. Com' esser puote che un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi

Di sè, che se da pochi è posseduto?

Ed egli a me: Perocchè tu rificchi rità. E la canta, siccome in tutti i cerchi, l'Angelo rimasto appiè della scala. [ 39. Godi tu che vinci, godi (soggiunge l'Angelo) in che sa-lendo vinci l'invidia e gli altri ignobili affetti. Matth., V, 12: • Godete ed esultate, perciocchè il vostro premio è grande ne cieli. | 42. Prode acquistar ec., ricavar profitto, instruirmi, facendolo parlare. || 44. Le spirte di Romagna, l'anima del romagnuolo Guido del Duca. || 45. E diviete e consorto. Vedi i vv. 86 e seguenti del Canto innanzi. | 46. Di sua maggior magagna, del maggior de' suoi vizi, che fu l' invidia. || 47. Non s'ammiri, non faccia meravi-glia. || 48. Se ne riprende, se egli ne rimpro-vera il mondo dicendo: O gente umana, perchè poni il cuore in cose il cui possesso non soffre compagnia? - Perchè men sen piagna, acciocche meno questo peccato dia da piangere nel-l'una vita e nell'altra. [[ 49-51. Perchè s' appuntano ec., l'invidia muove il mantice a' so-spiri, cioè vi fa sospirare, vi tormenta, perchè i vostri desiderii si lasciano aguzzare da quella sorta di beni, de' quali l'altrui partecipazione scema il godimento. | 52. Della spera suprema, de' celesti beni, la cui propria sede è l'Empireo, ultima delle sfere. § 54. Al petto, nel cuore. — Quella tema, il timore che l'altrui godimento scemi il vostro. § 55-56. Chè per quanti ec., perciocchè il, nell' Empireo, quanto maggiora è il numero, di calca che accede maggiore è il numero di coloro che godendo dell'eterno bene possono dire egli è mostro, tanto più ciascuno ne gode in particolare. L'anime de' beati essendo, come appresso è detto, tanti specchi in cui si riflette la luce divina, quanto più questi crescono in numero, tanto maggiore si fa il lume nel celeste soggiorno e più chiara la visione beatifica di ciascun degli eletti. San Gregorio: « Chi desidera allontanar le faci dell'invidia, cosiffatta eredità appeti-

La mente pure alle cose terrene, Di vera luce tenebre dispicchi. Quello infinito ed ineffabil Bene Che lassù è, così corre ad amore, Come a lucido corpo raggio viene. Tanto si dà, quanto trova d' ardore: 70 Sì che quantunque carità si stende, Cresce sovr'essa l'eterno valore. E quanta gente più lassù s'intende, Più v' è da bene amare, e più vi s'ama E come specchio l'uno all'altro rende.75 E se la mia ragion non ti disfama, Vedrai Beatrice, ed ella pienamente Ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur, che tosto sieno spente, Come son già le due, le cinque piaghe,80 Che si richiudon per esser dolente. Com' io voleva dicer: Tu m'appaghe: Vidimi giunto in su l'altro girone, Sì che tacer mi fer le luci vaghe. 85 Ivi mi parve in una visione Estatica di subito esser tratto, E vedere in un tempio più persone:

Ed una donna in su l'entrar, con atto

Dolce di madre, dicer: Figliuol mio, Perchè hai tu così verso noi fatto? accrescimento. . | 57. In quel chiestro. Anche nel C. XXVI chiama il Paradiso quel « chio-stro Nel qual è Cristo abate del collegio.» § 58. D'esser centente più digiune, più lontano dall'esser pago, men soddisfatto. || 61. Distribu-to, distribuito: alla latina. Auche fuor di rima, Parad., II, 69. | 66. Di vera luco ec., la mia vera dottrina vieppiù t'imbroglia la menta. || 68-69. Così corre ad amere ec., così corre ad investire le innamorate anime de' beati, come il raggio del sole a' corpi riflettenti la luce. || 70. Tanto si dà ec. Più l'uomo ama, e più Dio gli si da. [ 74. Quantunque carità si stende, quanto maggior è l'amore delle anime. [ 72. L'eterno valore, l'eterna virtù beatrice. [ 73. B quanta ec., e quanti più sono quelli che lassù nel cielo amano. Intendersi in alcuno, per innamorarsene, fu comune agli antichi. Ved. Vocab. | 75. come specchio ec., e avvien dei beati come di tanti specchi accrescentisi vicendevolmente il lume per via di riflessioni. || 76. Disfama, soddisfa. Risponde alla metafora del digiuno usata da Dante nel v. 58. || 79. Spente, tolte dalla tua fronte. | 80. Le cinque piagho, i cinque P che rimangono de' sette incisi nella tua fronte dal portinaio del Purgatorio. | 81. Che si richiudon ec., che si risanano col dolersene, cioè mediante la contrizione e la penitenza. | 84. Le luci vaghe, gli occhi mici desiderosi di veder nuove cose. | 85. In una visione. Finge che gli esempi della mansuetadine e' li vegga rapito in estasi, perchè il fumo, di cui si dirà in fin del Canto, non li avrebbe lasciati vedere altramente. § 87. In un tempie. Nel tempio di Gerusalemme, dove dopo tre giorni di affannose ricerche Maria Vergine trovò il figliuolo tranquillamente assiso tra' dottori (più persone) a disputare; ne punto per questo adi-rossi. [ 89-92. Figliuel mie, Perche ec. Luc., sca, ch' essa dal numero de possessori riceva II, 48: «Dixit mater ejus ad illum: Fili, quid

Ecco dolenti lo tuo padre ed io Ti cercavamo. E come qui si tacque, Ciò che pareva prima, dispario. Indi mi apparve un'altra con quelle acque Giù per le gote, che 'l dolor distilla, Quando per grandispetto in altrui nacque; E dir: Se tu se' sire della villa, Del cui nome ne'Dei fu tanta lite. Ed onde ogni scienzia disfavilla, Vendica te di quelle braccia ardite Cheabbracciàr nostra figlia, o Pisistrato. E'l signor mi parea benigno e mite Risponder lei con viso temperato: Che farem noi a chi mal ne disira, Se quei che ciama è per noi condannato? Poi vidi genti accese in fuoco d'ira Con pietre un giovinetto ancider, forte Gridando a sè pur : Martira, martira : E lui vedea chinarsi per la morte, Che l'aggravava già, in vêr la terra, Ma degli occhi facea sempre al ciel porte; Orando all'alto Sire, in tanta guerra, Che perdonasse a' suoi persecutori, Con quell'aspetto che pietà disserra. 115 Quando l'anima mia tornò di fuori Alle cose, che son fuor di lei vere.

Io riconobbi i miei non falsi errori.

Lo Duca mio, che mi potea vedere fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te.» [| 95. Pareva, mi si mostra-va. || 94. Un'altra. Sottint. donna del v. 88. Questa è la moglie di Pisistrato tiranno di Atene. • Un giovanetto (narra Valerio Massimo) ardentemente innamorato di una vergine figliuola di Pisistrato, un di che scontrolla per via, pubblicamente la bacio.Di che chiedendo la madre ch'ei fosse punito nel capo, il marito le rispose: Se togliamo la vita a quelli che ci amano, or che faremo noi a quelli che ci odiano? Parole degne, veramente, che non si dicano uscite dalla bocca di un tiranno. » || 97-98. Sire della vil-la ec., signore della città di Alene, per dar nome alla quale fu gran lite tra Nettuno e Mi nerva. Di villa per città abbiam veduto più volte. | 99. Ed onde ec. Cicerone: «Omnium bonarum artium inventrices Athenas. » | 103. Loi, a lei: come spesso. | 107-108. Un giovinette. Questi è santo Stefano, che mori lapidato. — Forte Gridando ec., gridando fortemente l'uno all'altro: dàgli, dàgli. || 109. E lai vedea ec. Bella imitazione degli Atti degli Apostoli, VII, 59, dove descrivono la lapidazione di questo santo diacono: « l'ositis autem genibus, clamavit voce magna dicens: Domine, ne statuas illis hoc peccatum. Et cum hoc dixisset, obdormivit in Domino.» | 144. Ka degli co-chi ec., ma teneva sempre gli ecchi dischiusi a ricever l'immagine della divina gloria che gli si svelava nel cielo. Att. Apost., VII, 55: «Intendens in colum, vidit gloriam Dei etc.. [ 114. Che pietà disserra, che apre i cuori alla pietà. § 115-116. Tornò di fuori ec., tornò, cessato il suo rapimento, alla percezione degli obbietti esterni. # 117. Io riconobbi ec. Riconobbe che le vedute cose non erano state reali, sebbene del resto elle fossero moralmente e storicamente

Far si com' uom che dal sonno si slega, Disse: Che hai, che non ti puoi tenere Ma se' venuto più che mezza lega Velando gli occhi, e con le gambe avvolte A guisa di cui vino o sonno piega? O dolce Padre mio, se tu m'ascolte, I' ti dirò, diss'io, ciò che mi apparve 125 Quando le gambe mi furon si tolte. Ed ei: Se tu avessi cento larve Sovra la faccia, non mi sarien chiuse Le tue cogitazion quantunque parve. Ciò che vedesti fu perchè non scuse D'aprir lo cuore all'acque della pace, Che dall' eterno fonte son diffuse. Non dimandai Che hai? per quel che face Chiguarda pur con l'occhio che non vede Quando disanimato il corpo giace; Ma dimandai per darti forza al piede: 186 Così frugar conviensi i pigri, lenti Ad usar lor vigilia quando riede. Noi andavam per lo vespero attenti Oltre, quanto potea l'occhio allungarsi Contra i raggi serotini e lucenti: Ed ecco a poco a poco un fumo farsi Verso di noi, come la notte oscuro;

Nè da quello era loco da cansarsi.

Questo ne tolse gli occhi e l'aer puro.

Velando, tenendo socchiusi. — Avvolte, attraversantisi l'una all'altra, | 125. Piega, non lascia andar dritto, sopra se. | 126. Sì telte, così impedite nel loro ufficio. ¶ 127. Larve, ma-schere: dal latino. ¶ 129. Le tue ec., i tuoi pensamenti (lat. cogitationes), per quanto pic-coli (lat. parvæ). § 130-132. Ciò che vedesti ec., quelle visioni ti furon mostrate acciò tu, dopo tanti esempi, non abbi scusa alcuna per non aprire il tuo cuore a quei sentimenti di perdono e di pace che direttamente procedono da Dio. — Acque. Gesti Cristo: « Qui biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in æternum. . Joan., IV, 43. [ 433-435. Per quel che face Chi guarda ec., per quel motivo per cui suol dimandare chi guarda soltanto con gli oc-chi corporei, i quali, partita che sia l'anima dal corpo, non veggono più. In somma, non dimando per saper cosa che non vedesse già di per sè. | 137-138. Così frugar ec., così conviene stimolare, scuotere i pigri, che appena svegliati non si affrettano ad usare delle ricuperate facoltà. | 439-144. Per lo vespero, durante l'anzidetta ora di vespro (v. 6). tenti Oltre, guardandoci attentamente innanzi se trovassimo che vedere.— Quanto potea l' cochio ec., per quanto lasciavano allungar la vista i lucenti raggi del sole serotini, vicini a sera, epperò bassi e direttamente opposti al nostro sguardo. | 142. Un fume. Pena degli iro-si. Chios. Dant.: «L'ira non è altro che un fumo e un fuoco acceso al cuore, che l'accieca si che non conosce la ragione e non può discernere il vero dal falso.» Giobbe, XVII, 7: «Ca-ligarit ab indignatione oculus meus.» [] 145. He tolse gli ecchi ec., ci offese la vista e la re-spirazione. Ma s' intenda del solo Danto, e che questi parli in plurale per significar che Virgilio vere. | 120. Tenere, reggere in piedi. | 122. | con l'affetto partecipava degli incomedi suoi.

### CANTO DECIMOSESTO.

Via per l'aspro fumo, entro cui purgasi l'ira, Marco Lombardo tocca della corruzione del monde; e dimandato da Dante del perchè, dimostragli non esser da influenza degli astri, ma dalla confusione della potestà spirituale con la civile.

Ruio d' inferno, e di notte privata D' ogni pianeta sotto pover cielo, Quant' esser può di nuvol tenebrata, Non fece al viso mio si grosso velo, Come quel fumo ch' ivi ci coperse, Nè a sentir di così aspro pelo ; Chè l'occhio stare aperto non sofferse: Onde la Scorta mia saputa e fida Mi s'accosto, e l'omero m'offerse. Si come cieco va dietro a sua guida Per non smarrirsi, e per non dar di cozzo In cosa che 'l molesti o forse ancida; M' andava io per l' aere amaro e sozzo, Ascoltando il mio Duca che diceva Pur: Guarda che da me tu non sie mozzo. Io sentia voci, e ciascuna pareva (\* Pregar per pace e per misericordia L'Agnel di Dio, che le peccata leva. Pure *Agnus Dei* eran le loro esordia: Una parola in tutte era ed un modo, Si che parea tra esse ogni concordia. Quei sono spirti, Maestro, ch'i' odo? Diss'io. Ed egli a me : Tu vero apprendi; E d'iracondia van solvendo il nodo. · Or tu chi se' che 'l nostro fumo fendi, E di noi parli pur, come se tue

Partissi ancor lo tempo per calendi? 2 Pever, povero di luce. Tasso, Ger., VII, 44: « Nè rimaneva all'orba notte alcuna Sotto povero ciel luce di luna. • ¶ 3. Di nuvel tene-brata, intenebrata di nuveli. § 4. Al viso mio, alla mia vista (lat. visus): come spesso. § 6. Mè a sentir ec., ne velo che fosse cosi aspro a sentire. Chiama pelo le particelle acri e pun-genti di quel fumo, per proseguire la simili-tudine del velo. || 8. Saputa, savia. || 15. Mes-so, diviso. — (') Irosi. — || 18. Leva, toglie. Joan., I, 29: « Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. | 19. Pure Agnus Dei ec., ricominciavano sempre le loro preghiere con le parole Agaus dei ec. Agnello di Dio è chia-mato Gesù Cristo per la sua mansuetudine, virtù contraria all'ira. Il 20. Un mede, uno stesso tono. | 32. Quel sono spirit ec., quelli che odo così cantare, sono eglino spiriti? | 24. E d'iracondia ec., e vanno purgando il pec--cato dell' ira, che come un nodo li lega si, che nen possono volare a Dio. | 25. Che 'l mestre famo fendi, che camminando dividi col tuo corpo il fumo a noi destinato. | 26-27. Come se tue Partissi ec., come se tu vivessi ancora nel tempo, e non, come noi, nell' eternità. I latini dividevano il mese in tre termini : calende, none o idi. § 30. Se quinci si va sue, se da questa parte si va alla scala che mena su nell'altro cerchio. § 33. Se mi seccati, se mi segui. § 36. Quante mi lece, quanto duri il fumo, del quale non è a noi lecito uscire. [ 35. Fume, il fumo. | scoppiero. — Altri Dentre da: costruzione an-

Così per una voce detto fue; Onde il Maestro mio disse: Rispondi, E dimanda se quinci si va sue. Ed io: O creatura, che ti mondi Per tornar bella a Colui che ti fece, Maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece, Rispose; e se veder fumo non lascia, 85 L'udir ci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai: Con quella fascia, Che la morte dissolve, men vo suso, E venni qui per la infernale ambascia ; E se Dio m' ha in sua grazia richiuso 40 Tanto,ch'e' vuol ch'io vegga la sua corte Per modo tutto fuor del modern' uso, Non mi celar chi fosti anzi la morte, Ma dilmi, e dimmi s'io vo bene al varco ; E tue parole fien le nostre scorte. Lombardo fui, e fui chiamato Marco: Del mondo seppi, e quel valore amai Al quale ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su dirittamente vai. Così rispose; e soggiunse: Io ti prego 50 Che per me preghi, quando su sarai. Ed io a lui: Per fede mi ti lego

Di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio

Dentro a un dubbio, s'i' non me ne spiego.

37.58. Con quella fascia ec., col mio corpo. 39. Per la infernale ambascia, attraversando l'inferno. || 40. Blohiuse, ricevuto, raccolto. Bel modo, che porta seco l'idea di amorosa custodia. || 42. Fuor del modern' use. Perchè da san Paolo in poi non s'era udite caso si-mile di un vivo. Ved. nota 28 al 11 dell' lnf. 43. Anzi la morte, innanzi che tu morissi. | 44. Al varce, alla scala, onde si passa al-l'altro cerchio. || 46. Lombarde fui ec. Questo Marco fu amico di Dante: uono di gran valore, e molto pratico delle corti, ma facile al-l'ira. I comentatori lo fanno veneziano, ed alcuni vogliono che fosse chiamato il Lombardo perchè molto in grazia a' Signori di Lombardia; altri, che Lombardo fosse il casato di Marco, seguitando il Boccaccio ove dice che costui /s di es Lomberdi da Vinegia. Ma donde ch' ei si fosse davvero, è certe ch'egli si dice lombardo; forse perche il Poeta, ingannato dal nome, lo credeva tale. || 47. Del mende seppi, fui pratico dei negozi del mondo. || 48. Ha er ciascum distese l'arco, ora nessuno più pone sua mira. Distendere qui, come spesso negli antichi, è contrario di tendere; e così anch' oggi i Toscani usano stendere. I 51. Su, nel Para-diso (v. 41). II 52. Per fede ce., ti obbligo la mia fede. Il 55-54. Ma ie sceppie Dentre ce., ma io sono tanto stretto da un mio dubbio, che se non me ne sciolgo, se non me ne libere, za

Prima era scempio, ed ora è fatto doppio Nella sentenzia tua, che mi fa certo Qui ed altrove quello ov' io l' accoppio.

Lo mondo è ben così tutto diserto D'ogni virtude, come tu mi suone, E di malizia gravido e coverto: Ma prego che m'additi la cagione,

Si ch'io la vegga, e ch'io la mostri altrui; Chè nel cielouno,ed un quaggiù la pone.

Alto sospir, che duolo strinse in hui, Mise fuor prima, e poi cominciò: Frate, Lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui.

Voi che vivete, ogni cagion recate Pur suso al cielo, si come se tutto Movesse seco di necessitate.

Se così fosse, in voi fora distrutto Libero arbitrio, e non fora giustizia Per ben letizia e per male aver lutto.

Lo cielo i vostri movimenti inizia: Non dico tutti; ma posto ch' io 'l dica, Lume v'è dato a bene ed a malizia,

ch' essa famigliare agli antichi. Il Cod. Chig. me ne slego. § 55-57. Prima era scempio ec., il mio dubbio prima era semplice, ma ora si è duplicato per le tue parole (Notta sentenzia tua) le quali e per sè stesse e per lo peso che aggiungono a quelle udite nel sottoposto balzo (Out ed alterna) in cartificara malla cartifi (Qui ed altrove) mi certificano quella corruziono del mondo, intorno alla quale si aggira il mio duplice dubbio (quello ev' io l'accoppio). Guido del Duca avea nell'altro cerchio lamentato il corrotto viver civile; e Dante fin d'allora avea dubitato se ciò fosse effetto di celesti influssi o della umana malizia. Ora Marco Lombardo ripete il lamento medesimo, e nel Poeta si rinnova con doppia forza quel dubbio ed il desiderio di esserne chiarito. || 58. Diserte, spogliate. § 39. Mi suone, mi suoni, mi dici. § 63. Chè nel ciele ec., perocchè taluno pensa che questa cagione della corruzion de' costumi sia ne' cieli, nell' influsso delle stelle; tal al-tro, ch' ella sia quaggiù fra noi. § 64. Hui. Interlezione di vivo dotore. § 68-69. Come ae futto movesse ec., come se tutti gli avvonimenti fossero necessari effetti de' moti celesti. Non nega l'azion de' pianeti, ma soltanto la necessità di obbedirle: secondo la comun sentenza degli scolastici, che e gli astri influiscono, ma non isforzano. • | 74-72. E non fera giu-stinia ec. Tertulliano, Contr. Marc., lib. 2: • No di bene no di male operare giustamente si darebbe mercede a colui che buono o tristo dovesse reputarsi per necessità, non di suo volere. • § 73. Le ciele ec. Ogni cielo (insegna Dante nel Convito) è naturato di una propria virtu, la quale accende in noi quei primi appetiti, che poi la nostra volontà può sempre frenare o dirigere al bene. | 74. Hon dice tutti. Perchè ve n'ha che vengono dall'abito buono è reo. § 75. Lume, il lume della ragione. — A bene ed a malisia, a discernere il bene dal male. | 77. Cel ciel, con le contrarie influenze de' cieli. | 78. Pei vince tatte. Onde il detto dello stesso Tolomeo: « Sapiens dominabitur astris. . - Se ben si netrica, se non è lasciato

76 E libero voler che, se fatica Nelle prime battaglie col ciel dura, Poi vince tutto, se ben si notrica. A maggior forza éd a miglior natura 80 Liberi soggiacete, e quella cria La mente in voi, che il ciel non ha in sua cura. Però, se il mondo presente disvia, In voi è la cagione, in voi si chieggia; Ed io te ne saro or vera spia. Esce di mano a Lui, che la vagheggia 85 Prima che sia, a guisa di fanciulla Che piangendo e ridendo pargoleggia, L'anima semplicetta, che sa nulla,

Salvo che, mossa da lieto fattore. Volentier torna a ciò che la trastulla. 90 Di picciol bene in pria sente sapore; Quivi s'inganna, e dietro ad esso corre, Se guida o fren non torce il suo amore. Onde convenne legge per fren porre;

Convenue rege aver, che discernesse 95 Della vera cittade almen la torre.

gior forza ed a miglior natura che non sieno quelle de' corpi celesti, cioè a Dio, voi soggiacete, ma senza che perdiate punte del vostro libero arbitrio; e Dio crea in voi la razione indipendente da'materiali influssi de'cieli. 82. Disvia, esce dalla diritta via (Inf. I, 3). 84. Vera spia, verace indicatore, dimostra-tore, provandot la cosa de remeli, come si dice nelle scuole. *Spie* fu dagli antichi usato anche in buon senso. Santa Caterina, lett. 32: · Mettete le spie de' servi di Dio, che vi aiutino vedere. . | 85-86. La vagheggia Prima che sia. ll Creatore vagheggia l'anima presente già nella eterna idea prima che sia propriamente crea-ta. § 88. Sa nulla. Opinione peripatetica, con-traria alla platonica delle idee innate. § 89-90. Salve che, messa ec., se non che, sendosi ella partita dal fonte stesso della letizia e della beatitudine, per istinto si volge a tutto ciò che le sembri doverla beare. Nel Convito: «L'anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi al termine del suo bene; e però qualunque cosa vede, che paia avere in sè alcun bene; crede che sia esso. - Torna. Nel senso del franc. tourner, famigliare a' nostri antichi. § 91. Di picciel bome ec. Convito: « Perchè la sua conoscenza prima è imperfetta, i piccioli beni le paione grandi, e però di quelli comia-cia prima a desiderare. » § 92. Quivi s'ingan-na. Credendo che quello sia il vero sno bene. § 93. Guida e fren. Guida, che lo indirizzi al bene vero; freno, che lo ritenga dal falso. § 94. Legge per frem perre, al detto bisogno di freno sopperir con le leggi. § 95-96. Rego aver, al detto bisogno di guida provvedere con l'imperiale autorità. Rege, secondo la propria forza della parola, è qualunque reggitore.— Che di-scernesse ec., il qual potesse al mondo mo-strare almeno il più alto punto del viver civile. Nel Convito divide con sant'Agostino la vita in due città, del buono e del malvagio vivere; e qui dice che della buona città l'imperatore abbia a mostrare la torre, secondo la sua opilanguire. | 79-81. A maggior forza ec., a mag- | nione che l' imperial potestà dovesse limitarsi Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?97 Nullo; però che 'l pastor che precede, Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse.

Perchè la gente, che sua guida vede Pure aquel ben ferire ond'ella è ghiotta, Di quel si pasce, e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta

E la cagion che il mondo ha fatto reo,104 E non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma, che il buon mondo feo,

Duo Soli aver, che l'una e l'altra strada Facen veder, e del mondo e di Deo. 108 L'un l'altro ha spento; ed è giunta la spada Col pasturale: e l'uno e l'altro insieme

Per viva forza mal convien che vada; Perocchè, giunti, l'un l'altro non teme.

Se non mi credi, pon mente alla spiga, Ch'ogni erba si conosce per lo seme. In sul paese ch'Adice e Po riga,

Solea valore e cortesia trovarsi

alla sola direzion suprema della universa monarchia. • Levatevi (scriveva per la venuta di Arrigo) incontro al vostro re, o abitatori d'Italia; e non solamente serbate a lui ubbidienza, ma come liberi il reggimento. » [] 97. Chi pon mano ad osse? chi ne cura la osservanza? | 98-99. Perè che i paster ec., perciocchè il papa che guida la cristianità, ha la dottrina buona, ma i costumi non ha, non pratica i di-vini insegnamenti, dei quali è l'interpetre. Agli Ebrei era ordinato di non mangiar carne se non di animali ruminanti e con l'unghia fessa: e gli spositori del mistico senso delle Scritture vogliono generalmente che il ruminare simboleggi la sapienza, l'unghia fessa i costumi. Salmeron, Proleg. 19: « Fissa ungula ad mores, ruminatio ad sapientiam pertinet » Ma qui la figura è viziosa almeno in ciò, che si applica al pastore quel ch'è della mandra. § 102. Pure a quel ben cc., correre solamente dietro ai beni temporali. || 103. La mala condetta, la mala guida, il mal governo. | 106. Che il buon mondo fee, quando essa fu al mondo maestra di ben vivere. || 107-108. Duo Soli aver ec. Il papa e l'imperatore, quasi due Soli, erano scorta al popolo, uno per la via di Dio, l'altro per quella del benessere temporale. Ved. nota ult. al II dell'Inf. | 109-111, L'un l'altro ha spento, l'un sole (il papa) ha spento l'altro (l'imperatore), usurpando le sue temporali ragioni.-La spada Col pasturale, la potesta civile con la spirituale.— E l'une e l'altre ec., e necessariamente conviene che questa confusione delle due potestà generi disordine. | 112. Giunti, congiunti nelle stesse mani. — L'un l'altro non teme, non può l'una antorità, se trascorra, es-ser frenata dall'altra. [] 113-114. Pen mente alla spiga ec., guarda a' fatti, perciocchè dalla qualità degli effetti si conosce quella delle cagioni. Matth., VII, 46: . A fructibus corum co-- Per lo seme. Cioè dal frutto, gnoscetis eos. » dal grano che ella fa, i cui granelli si usano poi per semi: come ingegnosamente spone il Buti. | 115. Paese ch'Adice e Po riga, Lombardia, Marca Trivigiana e Romagna. | 117. Che Federigo secondo avesse briga con la Chieea. [ 118-120. Or può sicuramente ec., ora, dopo | quasi a rimproverare la inciviltà del secolo pre-

Prima che Federigo avesse briga: Or può sicuramente indi passarsi

Per qualunque lasciasse, per vergogna Di ragionar co' buoni, d'appressarsi. 120 Ben v'entre vecchiancora, in cui rampogna

L'antica età la nuova, e par lor tardo Che Dio a miglior vita li ripogna; Currado da Palazzo, e il buon Gherardo,

E Guido da Castel, che me' si noma 125 Francescamente il semplice Lombardo.

Di' oggimai che la Chiesa di Roma, Per confondere in sè duo reggimenti,

Cade nel fango, e sè brutta e la soma. O Marco mio, diss'io, bene argomenti; 130 Ed or discerno perchè dal retaggio Li figli di Levi furono esenti:

Ma qual Gherardo èquel che tu per saggio Di' ch' è rimaso della gente spenta, In rimproverio del secol selvaggio? 135

gli scandali nati dalla lotta tra il sacerdozio e l'impero, chiunque lasciasse di appressarsi alle sopradette contrade per vergogna di trovarsi con persone dabbene che gli rimproverassero la sua tristizia, può sicuramente passarvi, perchè non vi sono più buoni.— Per quaelunque, da chiunque. — D'appressarsi. Così il testo Viv. e l'Ambr. 198, meglio che la comune o d'appressarsi. [121. En, enno, sono.— In cui, ne' quali, in persona de' quali. il 123-125.

E par ler tarde ec., e par loro che Iddio tardi troppo a richiamarli dall'iniquo e disordinato mondo alle pase del ciale. Il 404 firma rassero la sua tristizia, può sicuramente pasdinato mondo alla pace del cielo. | 124. Currado da Palazzo. Onorato gentiluomo di Brescia. — Il buon Cherardo. Gherardo da Camino, trevigiano, per le virtù sue soprannominato il Buono. Il 125. Guide da Castel. Poeta di Reg-gio di Emilia, della nobil famiglia de Roberti. Attesta Benvenuto da Imola che questo Guido riceve molto onoratamente in sua casa l' esule Alighieri - Me' si noma, meglio si ncmina, perché più conosciuto così. || 126. Francescamente, alla francesc. — Il semplice Lembardo, lo schietto, il sincero Italiano. Lombardi chiamavansi allora in Francia tutti gl'Italiani: e ne resta tuttora a Parigi la Rue des Lembards. E dir semplice un Italiano era eccettuarlo dalla regola, essendo allora tutti, come dediti al mercantare, tenuti in Francia per uomini doppi. Di Guido dice l'Ottimo: Per Francia di suo valore e cortesia fu tanta fama, che per eccellenza li valenti uomini il chiamavano il semplice Lombardo. | | 127. Di eggimal, con-chiudi ormai. | 128. Duo reggimenti, il poter temporale e lo spiriuale. | 129 La soma, l'uno e l'altro potere. || 131-132. Perchè dal retaggio ec., per qual ragione la tribu di Levi, l'ordine sacerdotale degli Ebrei, fu escluso dalla ripartizione delle terre di Canaan: ciò fu perche la sollecitudine de' mondani averi non distraesse i sacerdoti dal loro divino ministero. Le 48 città assegnate a' Leviti erano, secondo il Lirano ed altri, . ad habitandum, non ad possidendum. . - Levì. Così pronunciano gli Ebrei. Esenti, posti fuori: secondo la propria forza del lat. eximo. | 134. Della gente spenta, della bontà degli antichi. || 135. In rimproverio ec.,

O tuo parlar m'inganna, o e' mi tenta, 186 Rispose a me; chè, parlandomi tosco, Par che del buon Gherardo nulla senta.

Per altro soprannome io nol conosco, S' i' nol togliessi da sua figlia Gaia. 140

sente. — Rimproverie, rimprovero: onde forse improperio. Voce usata dal Villani ed altri; del conio di vituperio e simili. Il 436. O tuo parlar m'inganna, volendomi dare ad intendere che Gherardo ti sia ignoto, e e' mi tenta, per farmi parla-re della scostumata sua figlia | 137-138. Chè, parlandemi tesce ec., poiche sendo tu toscano, come dal linguaggio apparisce, mostri d'ignorare un nome per Toscana notissimo. — Senta, sap-pi. || 139. Altre sepranneme che quello di buo-no (v. 124). || 140. Gaia. « Donna (dice l' Ottimo) di tal reggimento circa le delettazioni amorose, ch'era notorio il suo nome per tutta Ita-! Altri: Così parlò; ma dice meno.

Dio sia con voi, chè più non vegno vosco. Vedi l' albòr che per lo fumo raia, Già bian cheggiare, eme convien partirmi, L'Angelo è ivi, prima ch' egli paia. Così tornò, e più non volle udirmi. 145

lia.. | 142. L'albèr che ec., la luce del sole, che raggia attraverso il fumo. Albòre ordina-riamente dicesi il chiaro dell'alba, e qui il sole era al tramonto: ma Dante, siccome spiega in principio del C. seg., vuol esprimere lo scarso e pallido lume che gli si mostrò al primo diradarsi del fumo. | 143. Me, a me: taciuto il segnacaso, come spesso innanzi a' pronomi di persona. Il 144. L'Angelo è ivi, essendochè l'Angelo è ivi. — Paia, apparieca. Il 145. Così ternò, così se ne tornò dond' eravamo venuti.

### CANTO DECIMOSETTIMO.

Uscito dal fumo, Dante in una nuova estasi vode esempi d'ira funesta. Poi monta in sul quarto balzo; dove, costretto dalla notte a ristare, apprende da Virgilio come d'ogni virtà e d'ogni vizio la radice è amore.

Ricorditi, lettor, se mai nell' alpe Ti colse nebbia, per la qual vedessi Non altrimenti che per pelle talpe; Come, quando i vapori umidi e spessi A diradar cominciansi, la spera Del Sol debilemente entra per essi; E fia la tua immagine leggiera

In giugnere a veder, com' io rividi Lo Sole in pria, che già nel corcare era. Si, pareggiando i miei co' passi fidi Del mio Maestro, usci' fuor di tal nube A' raggi morti già ne' bassi lidi.

3. Che per pelle talpe. Credettero gli anti-chi (Arist., Hist. anim., I, 49) l'occhio della talpà esser coperto di una pellicola: la quale ora si ritiene non esser altro che la cornea. Talpe e talpa dissero gli antichi nel singolare. 7-8. E fia la tua immagine ec., e la tua immaginazione giungerà di leggieri a rappresentarti ec. || 9. Nel cercare, nell'atto di corcarsi, tramontare. || 10. Nel, cosi, a cotal lume. || 14. Di tal nube, del sopradetto fumo. || 19. Merti già ne' bassi lidi, spenti già al piè della montagna. Quanto più la spera del sole scendi della montagna. de, tanto più i suoi raggi vanno in alto. | 13-14. Che ne rube Talvolta sì di fuor, che talvolta ci rendi così insensibili alle impressioni esterne. | 15. Perchè, sebbene. - Mille tube. mille trombe; per un modo di dire. § 46. Chi muove ec., chi è che ti fa operare, che ti forma l' obbietto che tu contempli, quando i sensi non tel porgono di fuori? | 17-18. Mueveti lume ec., un lume nato nel cielo è quello che allora ti muove o spontaneamente o invocato

O immaginativa, che ne rube Talvoltasì di fuor, ch'uom non s'accorge Perchè d'intorno suonin mille tube, Chi muove te, se il senso non ti porge? Muoveti lume, che nel ciel s' informa, Per sè, o per voler che giù lo scorge. Dell' empiezza di lei, che mutò forma Nell' uccel che a cantar più si diletta, 20 Nell'immagine mia apparve l'orma: E qui fu la mia mente si ristretta Dentro da sè, che di fuor non venia Cosa che fosse allor da lei ricetta.

quando non fornite dal senso, vengano alla mente da Dio per grazia o gratuita o meritata dall'umano volere. [] 19-21. Dell'empiessa di lei ec., nella immaginazione mia si rappresento lo spietato fatto di colei che fu trasformata in usignolo. Agli esempi della opposta virtù succedono, secondo il solito, quelli del vizio pu-nito: e il primo è di Progne, moglie di Tereo re di Atene, e sorella di Filomela da costui violata. Queste due donne per vendicarsi della ingiuria fecero in pezzi Iti, figliuolo del re, e cotto glielo diedero a mangiare. Secondo i più. Progne fu trasformata in rondine, Filomela in usignolo: ma Dante tiene con Probo, Libanio e Strabone, che la trasformata in usignolo fosse Progne. - Empiessa. Contrario della pietà materna. - Immagine. Pare che stia per immagisatica, come nel v. 7: ma potrebbe anche in-tendersi la cosa immaginata.— L'orma, la rap-presentazione. || 22-24. E qui fu la mia ec., e a questo punto la mia mente era così raccolta in se medesima, che nessuna esterna impresdall' uomo. In sostanza, pone che le immagini, | sione era da lei ricevuta (lat. recepts). Applica Poi piovve dentro all'alta fantasia Un crocifisso dispettoso e fiero Nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa, e il giusto Mardocheo Che fu al dire e al far così intero. E come questa immagine rompeo Sè per sè stessa, a guisa d'una bulla Cui manca l'acqua sotto qual si feo; Surse in mia visione una fanciulla, Piangendo forte, e diceva: O regina, 35 Perchè per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder Lavina; Or m'hai perduta: i' sono essa che lutto, Madre, alla tua, pria ch'all'altrui ruina. Come si frange il sonno, ove di butto Nuova luce percuote il viso chiuso, Che fratto guizza pria che muoia tutto ; Così l'immaginar mio cadde giuso, Tosto che un lume il volto mi percosse, Maggiore assai, chequello ch'è in nostr'u-I' mi volgea per vedere ov'io fosse, Quand' una voce disse: Qui si monta: 47 Che da ogni altro intento mi rimosse; E fece la mia voglia tanto pronta

a sè il principio generalmente enunciato di sopra. || 25. Pievve dal ciclo (v. 17). || 26. Un erecifisso, un uomo posto in croce. Costui è Aman, che da Assuero re di Persia, del quale egli era ministro, fu fatto crocifiggere su quella stessa trave che da lui era stata preparata al buon Mardocheo. Esther, VII. | 30. Intere, integro. | 31-33. E come questa ec., e tosto che questa immagine si ruppe, svani per sè stessa, come si rompe e dilegua una bolla d'aria quando vien meno il velo d'acqua, sotto cui si fece, di cui si fasciava. Il 34. Una faneiulla, Lavinia, promessa per moglie a Turno, poi data ad Enea: di che tant' ira prese la regina de' Latini Amata, madre di lei, che s' impiccò ad una trave della reggia. Æn., XII. | 36. Esser nulla, to-glierti l'essere. E s' intende dell'essere al mondo, della vita : come comunemente de' trapassatí si dice ch' ci furono. || 37. Ancisa t' hai, uccisa ti sei. — Per non perder Lavina, per non vedermi donna del tuo nemico. Di Lavina per Lavinia, ved. nota 127 al IV dell' Inf. | 38-39. Or m' hai perduta, ed ecco che col darti morte mi hai perduta davvero. — Che lutte ec., che piango la morte tua, prima di quella di Tun-no, la qual tu credevi già agguta quando ti uccidesti. Virgilio non lascia vedero se Lavinia amasse Turno od Enea: ma Dante naturalmente suppone ch' ella ad ogni modo piangesse la morte di Turno. Luttere, da tutto, dissero gli antichi il querelarsi piangendo, e particolarmente, come qui, il piangere i propri morti. | 40.0ve di butto, quando di botto. | 41. Il viso chiuso, i chiusi occhi. | 42. Che fratte ec., fi qual sonno, rotto (lat. /racius) che sia, non cessa subito del tutto, ma combatte alcun poco con la veglia. Serpit, dice Virgilio del sonno che comincia (Æn., II, 269): Dante del sonno troncato dice che guizza. | 43 Cadde giuso, venne meno, fini. | 45. Che quello ec.,

Di riguardar chi era che parlava, Che mai non posa, se non si raffronta. Ma come al Sol, che nostra vista grava, E per severchio sua figura vela. Così la mia virtù quivi mancava. Questi è divino spirito, che ne la Via d'andar su ne drizza senza prego, E col suo lume sè medesmo cela. Sì fa con noi, come l'uom si fa sego; Che quale aspetta prego, e l'uopo vede. Malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede: Procacciam di salir pria che s'abbui, Che poi non si poria, se il di non riede. Così disse il mio Duca; ed io con lui Volgemmo i nostri passi ad una scala : 65 E tosto ch'io al primo grado fui, Senti'mi presso quasi un muover d'ala, E ventarmi nel volto, e dir: *Beati Pacifici*, che son senz' ira mala. 70 Già eran sopra noi tanto levati Gli ultimi raggi che la notte segue, Che le stelle apparivan da più lati. O virtù mia, perchè sì ti dilegue?

Fra me stesso dicea; chè mi sentiva

che qualunque a noi solito. § 46. Fosse, fossi. Ved. nota 141 al V dell'Inf. § 48. Che, la qual voce. — Da egni altro intente, dall'attendere ad altro. || 51. Che mai non posa ec. Quasi dica: Che quando la voglia è tale, mai non s'acquieta, se non a fronte dell'oggetto bramato. ¶ 5¾-54. Ma oome al Sol ec., ma la mia virtù visiva mancava li, come menca la nostra vista in faccia al Sole che la opprime, e che per soperchio splendore ci si rende invisibile. § 55. No la. Ariosto, XVII, 29: « Errando ne le Minacciose onde. » E anticamente anche fuori di rima. § 58. Come l'uom si fa sego, come soglion fare seco medesimi gli uomini; i quali, per far cosa grata a se, non aspettan preghiera. Sego per seco usò anche nella Canz. Giovine donna. § 59. Quale, chi. — El'uope vode, mentre ch'ei pur vede l'altrui bisogno. § 60. Si mette al nego. Seneca: «Tarde velle, nolentis est.» E Dante medesimo nel Convito: «Nulla cosa più cara si compera, che quella dove i preghi si spendono.» § 61. Accordiame, facciamo che si accordi, ubbidisca. § 63. Poi, dopo venuto il buio, la notte: durante la quale si è visto nel C. VII essere impossibile il muovere un sel passo su per la montagna del Purgatorio. 1 68-69. Vontarmi nel volte. Quel vento gli soffiava via dalla fronte un altro dei sette P. pacifici. Parole dell'Angelo, in lode della mansuctudine da Dante acquistata cel purgarsi del peccato dell' ira. Matth., V: "Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.» — Ira mala. A distinzion della buona, provegnente da giusto zelo; della quale anco nel Salmo IV, 5: «Irascimini, ol nelite peccare. Ma questa meglie dicesi edegno (Inf., VIII, 44). || 70-71. Tante levati Gli ultimi ec., tanto volti in su i raggi del sole cadente (ved. nota 12), dietro i quali viene la notte. [] 73. O virtù mia, o mia forza, Questa impotenza, ond' è soprappreso il l'oe-

La possa delle gambe posta in tregue.75 Noi eravam dove più non saliva La scala su, ed eravamo affissi, Pur come nave ch'alla piaggia arriva. Ed io attesi un poco s'io udissi Alcuna cosa nel nuovo girone, Poi mi rivolsi al mio Maestro, e dissi : Dolce mio Padre, di', quale offensione Si purga qui nel giro dove semo? Se i piè si stanno, non stea tuo sermone. Ed egli a me : L'amor del bene, scemo 85 Di suo dover, quiritta si ristora; Qui si ribatte il mal tardato remo. Ma perchè più aperto intendi ancora, Volgi la mente a me, e prenderai 90 Alcun buon frutto di nostra dimora. Nè Creator nè creatura mai, Cominciò ei, figliuol, fu senza amore O naturale o d'animo ; e tu 'l sai. Lo natural fu sempre senza errore; Ma l'altro puote errar per malo obbietto, O per troppo o per poco di vigore. Mentre ch'egli è ne' primi ben diretto, E ne'secondi sè stesso misura

Esser non può cagion di mal diletto; 99

Ma quando al mal si torce, o con più cura, ta, è effetto della notte. C. VII, vv. 43 e seg. ¶ 75. Pesta in tregue, sospesa, cessata. ¶ 77. Affissi, immobilmente fermì in sull'ultimo scalino. || 82. Offensione, offesa a Dio, colpa. || 84. Bi stanne, stan fermi. — Non stea tuo sermene, non cessi il tuo parlare. § 85-86. Soeme di suo dover, minore di quel che dev'essere, cioè tiepido. L'accidia, che in questo giro si purga, è difetto di amore, di amorosa sollecitudine per il bene. — Quiritta, qui. Ved. nota 125 al G.IV. — Si ristera, si rintegra, si rifà del man-camento anzidetto. || 87. Qui si ribatte ec., qui si compensa il ritardo di chi per lo mar della vita lentamente vogo verso il porto celesto. Il 88. Ma perchè più aperto ec. Qui si dà la morale struttura dell'intero Purgatorio, come nell' XI della prima Cantica si diè quella dell'Inferno. | 92. Fu senza amere. Del Greatore si sa che l'amore è qualità essenziale: « Deus charitas est. . Tra le creature, la stessa attrazion di corpi è amere per Dante, come già per Aristotile. Nel Convito: « E da sapere che ciascupa cosa ha il suo speciale amore... Le corpora semplici hanno amore in se al luogo proprio. • Ved. Parad., I, 109-117. | 93. 0 naturale o d'animo. Tra gli amori delle creature distingue le naturali tendenze de' corpi dalle libere aspirazioni degli animi. — E tu '1 sai dall'Etica di Aristotile. | 94. Senza errere. Perchè necessario. | 95-96. Ma l'altro pueto ec., ma il libero amore può errare a tre modi; o volgendosi al male, o lo stesso bene amando meno o più del dovere. || 97. Ne' primi ben diretto, indirizzato a' beni celesti. || 98. E ne'secondi ec., e nella cura dei beni terreni non eccede. § 99. Di mal diletto, di piacer peccaminoso. | 100-101. O con più cura ec., o è troppo sollecito de' beni della terra, o poco di quelli del cielo. | 102. Contra il Fattore ec., in tali casi l' uomo, fattura di Dio, opera con-

O con men che non dee, corre nel bene, Contra il Fattore adovra sua fattura. Quinci comprender puoi, ch'esser conviene Amor sementa in voi d'ogni virtute, E d'ogni operazion che merta pene. 105 Or perché mai non può dalla salute Amor del suo soggetto volger viso, Dall' odio proprio son le cose tute: E perchè intender non si può diviso, Da quello odiare ogni affetto è deciso.

Nè persè stante, alcuno esser dal primo, Resta, se, dividendo, bene stimo, Che il malches'ama è del prossimo, ed esso

Amornasce in tre modi în vostro limo. È chi, per esser suo vicin soppresso, Spera eccellenza, e sol per questo brama Ch'el sia di sua grandezza in basso messo. È chi podere, grazia, onore e fama

Teme di perder perch'altri sormonti, 119 Onde s'attrista si, che il contrario ama; Ed e chi per ingiuria par ch'adont Si, che si fa della vendetta ghiotto;

E tal convien che il male altrui impronti. Questo triforme amor quaggiù disotto 124 Sipiange: or vo' che tu dell'altro intende,

tro il suo Fattore, contraffacencio all'ordine da Lui statuito. || 106-107. **Hai non può dalla sa**lute ec., l'amore non può mai essere avverso al bene dell'amante medesimo; nessuno può amare il proprio male come tale. - Soggette. Termine scolastice. § 408. Dall'odio proprie ec., tutte le cose capaci di amore son sicure (lat. tula) dall'odio proprio, nessuna cosa può odia-re se stessa. || 109-111. E perchè intender cc., ancora, perciocche nessun essere creato può intendersi che sussista e si conservi da se solo, diviso dall' essere primo del Creatore, da cui essenzialmente dipende, séguita che ogni umano affetto è naturalmente lontano dall'odiare Iddio come Dio; che in sostanza (vuol dire il Poeta) sarebbe pure un odiare sè stesso. — De-ciso. Nel senso del lat. decidere, tagliare # 112. Se, dividendo, bene stimo, se logicamente procedo nella mia divisione: termine logico. | 114. In vostro limo. Ben è a proposito, parlando di amore del male, il ricordar che fummo fatti di (ango, « de limo terræ, » Gen., II. 7, 118-117. E chi, per esser ec., alcuni sperano innalzarsi per lo abbassamento del prossimo; e questi sono i juperbi. — El, troncamento di ello, egli. || 118-120. E chi podere ec., altri per timore che lo in-nalzarsi del prossimo torni in loro depressione, gli desiderano il contrario; e questi sono gl'invidiosi. || 121-122. Ed è chi per inglu-ria ec., altri finalmente procaccia l'altrui male soltanto per vendetta di male ch'egli abbia o creda avere ricevuto; e questi è l'iroso. [ 193. Tai, tale uomo. — Imprenti. Non brami come il superbo, non ami come l'invido, ma con le proprie mani conii, faccia il male altrui. I latini in simigliante mode usarono il traslato fabricare, e i francesi usano ferger. | 124 Triforme amor, di tre sorte amore del male altrui. Quaggiù di sotto, ne tre balzi sottoposti. 123 Dell'altre, dell'amor del bene. - In-

Che corre al ben con ordine corrotto. 126 Ciascun confusamente un bene apprende,

Nel qual si quieti l'animo, e desira: Perchè di giugner lui ciascun contende. Se lento amore a lui veder vi tira,

O a lui acquistar, questa cornice, Dopo giusto pentèr, ve ne martira.

tende, intendi; oggi, intenda. | 196. Con erdine corrette, amando poco i primi beni, troppo i secondi. 🛭 127. Confusamento, non distintamente, con certezza di cognizione. - Un bene. Parla del primo e vero bene.— Apprende, vede con la sua apprensiva (v. 22 del C. seg.), comprende. § 128. E desira, e questo bene ei de-sidera. Boezio, lib. III: «Nelle umane menti la cupidità dei vero bene è da natura. » § 129. Perchè, per lo che. — Di giugner lui, di raggiunger quel bene confusamente appreso. — Contende, si sforza. Nel Convito: « Ciascuna cosa, si come ogni grave al centro, alla perfezion sua contende. » || 430-452. Se lente amere ec., se voi non avele bastante amore per voler conoscere quel bene, o, conoscintolo, volerlo acquistare, questo quarto cerchio del Purgatorio (posto che della vostra accidia vi siate debitamente pentiti) ve ne dà il gastigo.

Altro ben è, che non fa l'uom felice; Non è felicità, non è la buona

Essenzia, d'ogni ben frutto e radice. 185 L'amor, ch'ad esso troppo s'abbandona, Di sovr'a noi si piange per tre cerchi;

Ma come tripartito si ragiona, Tacciolo, acció che tu per te ne cerchi.

Pentère è più vicino alla sua origine dal lat. panilere. | 153. Altro ben è ec., un altro bene vi ha, ma esso non fa l'uomo felice. Questo altro bene comprende le cose buone in se stesma inabili a quietare il nostro desiderio del bene perfetto. | 134-135. Hen è felicità ec., cosiffatto bene non costituisce la felicità, non à quella essenza stessa del bene, cioè Dio, ch'è
l'origine (radice) ed insieme il premio (frutto)
di ogni bene. § 136-137. L'amor ch'ad esse ec.,
il troppo amore de' beni materiali è punito ne'
rimanenti tre cerchi del Purgatorio. § 138-139. Ma come ec., ma taccio le ragioni per le quali coloro che troppo si abbandonarono al detto amore sono ripartiti in tre cerchi; cioè come l'avarizia, la gola e la lussuria sono le tre proprie specie di questo amore eccessivo. — Acciò che tu ec. Nel Convito: « A nobile ingegno è bello un poco di fatica lasciare. »

#### CANTO DECIMOTTAVO.

Udito da Virgilio qual sia la natura dell'amore, e quale il principio dell'umano meritare, Dante vede in questo quarto cerchio gli accidiosi purgarsi in continua corsa, preceduti da due di lore che gridano esempi di attività, e seguiti da altri due che gridano esempi di accidia punita. Poi, di pensiero in pensiero, e's'addormenta.

Posto avea fine al suo ragionamento L'alto Dottore, ed attento guardava Nella mia vista s'io parea contento. Ed io, cui nuova sete ancor frugava, Di fuor taceva, e dentro dicea: Forse Lo troppo dimandar, ch'io fo, gli grava. Ma quel padre verace, che s'accorse Del timido voler che non s'apriva, Parlando, di parlare ardir mi porse. Ond'io: Maestro, il mio veder s'avviva 10 Si nel tuo lume, ch' io discerno chiaro Quanto la tua ragion porti, o descriva: Però ti prego, dolce Padre caro,

4. Fragava, stimolava. Ved. nota 70 al XXX dell' inf. | 8. 8' apriva, si appalesava. | 10. Il mio veder, il mio intelletto. | 11. Nel tuo lume, nella tua dottrina. | 12. La tua ragion ec., il tuo ragionamento proponga o dichiari. 🛭 14-15. Che mi dimostri amore ec., che m' insegni che cosa è quell'amore, al quale tu riduci ogni buono e mal operare (C. prec. 104-105). — Conpuono e mai operare (t. proc. 103-105).— Centrario, Ved. nota 427 al IV dell'inf.

§ 17. Fieti, ti fie o fia, ti sarà. § 18. De' ciechi che si fanne duei, di quegli ignoranti che
vogliono farsi guide agli altri, e che insegnano
ogni amore esser lodevole (v. 56). Matth. XV. 14: . Cæci sunt, et duces cœcorum.» | 19. Ad amar preste, disposto ad amare. || 20. Ad ogni | è natura ec., quel piegare è come un ribadi-

Che mi dimostri amore, a cui riduci Ogni buono operare e il suo contraro.15 Drizza, disse, vêr me l'acute luci Dello intelletto, e fieti manifesto L' error de' ciechi che si fanno duci. L'animo, ch'è creato ad amar presto, Ad ogni cosa è mobile che piace, Tosto che dal piacere in atto è desto.

Vostra apprensiva da esser verace Tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, Si che l'animo ad essa volger face.

E se, rivolto, in ver di lei si piega, Quel piegare è amor, quello è natura,

cosa ec., è pronto a muoversi verso ogni cosa piacente. || 21. Dal piacere in atte, dal pia-cere attuale. Il piacere in ette desta l'amore in potenza, il quale poi anch' esso trapassa in atto per la via indicata nelle due seguenti terzine. | 22-24. Vostra apprensiva ec., la vostra facoltà di apprendere, di comprendere, ritrae l'immagine dell'obbietto reale, e la svolge dentro la vostra mente, tantochè richiama ad essa l'attenzione dell'animo vostro. sione. Il Varchi, nell' Ercolano: « Nella virtà fantastica si riserbano le immaginazioni o si-militudini delle cose, le quali i filosofi chiamano ora spezie, ora intenzioni.» | 26-27. Quelle

Che per piacer di nuovo in voi si lega. Poi come il fuoco movesi in altura, Per la sua forma, ch'è nata a salire 30 Là dove più in sua materia dura; Così l'animo preso entra in disire, Che è moto spiritale, e mai non posa Fin che la cosa amata il fa gioire. Or ti puote apparèr quant'è nascosa La veritade alla gente ch'avvera Ciascuno amore in sè laudabil cosa; Perocchè forse appar la sua matera Şempr'esserbuona,manon ciascun segno E buono, ancor che buona sia la cera. Le tue parole e'l mio seguace ingegno, 40 Risposi lui, m'hanno amor discoverto; Ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno:

Ed egli a me: Quanto ragion qui vede Dir ti poss'io; da indi in là t'aspetta

Chè s'amore è di fuori a noi offerto,

E l'animo non va con altro piede,

Se dritto o torto va, non è suo merto. 45

mento della vostra natura, prodotto dal piacere: alla natural disposizione ad amare aggiugnesi l'atto. || 28. In altura, in alto. || 29-30. Per la sua forma. Forma dicevano gli antichi quel che dà l'essere a ciascuna cosa: onde la forma del fuoco è ciò che tale il costituisce.-Ch' è nata a salire Là deve ec. Ignorando gli antichi la gravità dell' aria esser maggiore che quella della fiamma, credevano che il fuoco naturalmente tendesse a ricongiungersi con la spera del suo elemento, la qual essi ponevano sotto il cielo della luna. [ 31. Preso dal pia-cere di alcuna cosa. [ 32. Spiritale. Non ma-teriale, come quello del fuoco che sale. [ 35. Avvera, afferma per vero. | 37-39. Percechè forse ec. Materia (chè matera trovasi detto anche in prosa) chiamavano gli aristotelici il ge-nere delle cose, determinabile da varie differenze, come la materia prima è determinabile da più forme. Dice dunque il Poeta che amore in genere può forse dirsi sempre buono, atteso che nello stesso male che s'ami è sempre alcun bene reale o immaginario, cagion dell'amo-re: ma da ciò non segue che l'amore in ispecie non possa o per eccesso o per difetto esser reo; appunto come dall'esser buona la cera, materia determinabile, non segue che buona debba sempre esser la forma determinante, cioè ogni figura che nella cera s'imprima. | 40. Seguace, che attentamente ha seguitato il tuo ragionare. [] 42. M' ha fatto ec., mi ha piena la mente di maggior dubbio. [] 43-45. Chè s' amore ec., perciocchè se l'amore vien di fuori all'animo nostro, e se questo naturalmente non può non accoglierlo, del buono o mal operare, che tu dici egualmente prodotti dall'amore, nessuna lode e nessun biasimo merita l'animo, perché non libero. | 46-48. Quanto ragion ec., io ti posso dichiarare quel tanto che la ragione umana (onde Virgilio è simbolo) può discernere intorno a questa materia: rispetto a quello che oltrepassa i limiti della ragione, aspetta che Beatrice (simbolo della teologia) tel dichiari, perchè questa è materia di fede. || 49-50. Ogni forma ec., ogni spirituale sostanza, unita

Pure a Beatrice, ch'è opra di fede. Ogni forma sustanzial, che setta 50 E da materia, ed è con lei unita, Specifica virtude ha in sè colletta, La qual senza operar non è sentita, Nè si dimostra ma che per effetto, Come per verdi fronde in pianta vita. Però, là onde vegna lo intelletto Delle prime notizie, uomo non sape, E de' primi appetibili l'affetto, Che sono in voi, sì come studio in ape Di far lo mèle; e questa prima voglia Merto di lode e di biasmo non cape. Or, perchè a questa ogni altra si raccoglia, Innata v'è la virtù che consiglia, E dell' assenso de' tener la soglia. Quest' è il principio là onde si piglia Cagion di meritare in voi, secondo Che buoni e rei amori accoglie e viglia. Color che ragionando andaro al fondo, S'accorser d'esta innata libertate;

a materia, ma non confusa con questa. — Setta, divisa (lat. secta), per se stante. Dante metafisico, astronomo, teologo, piacque pure al suo tempo: solo dov' è poeta, piacerà in eterno. Il 51. Specifica ec., contiene una virtu che l'è speciale, particolare. Questa speciale virtà, come dice Dante stesso nel Convito, è «l'appetito d'animo naturale.» — Colletta, accolta: lat. collecta. | 52-54. La qual sonsa operar ec., la qual virtù specifica, essendo una semplice disposizione virtuale, non può cono-scersi ne dimostrarsi se non per l'effetto attuale, come la vita in una pianta si manifesta con la verdezza delle fronde. - Ma che, fuorche. Ved. nota 26 al C. IV. | 55-56. Però là, onde vegna ec., perciò, non si sa onde venga all'uomo l'intelligenza de'primi assiomi, come il principio di contraddizione ed altri simili. Dante dunque non è di quelli che, già fin da Aristotele, questa stessa intelligenza originarono da' sensi e dalla sperienza Ved. nota 41 al IV del Parad. | 57. E de'primiec., e l'amor di quelle cose che primieramente l'uomo appetisce, come la propria conservazione, il pia-cere, e simili. § 58-60. Che sone in voi ec., i quali appetiti sono nell'uomo com'è nell'app P'inclinazione a fabbricare il mèle, cioè co-mandati dalla stessa natura; e perciò incapaci per sè stessi di lode o di biasimo. Merto propriamente ha senso così di pena come di premio. § 61-62. Or, perchè a questa ec., se non che, in voi è innata la virtù che consiglia, cioè la ragione, affinchè ogni altra vostra virtù sia regolata da questa. Virtà qui, come spesso, è usata per qualità naturale dell'uomo, facolità. 163. E dell'assense cc.. e questa dee custodire e regolare il vostro libero arbitrio. § 64-66. Quest' è il principio ec., questa facoltà di seguire e di rintuzzare liberamente l'appetito è il principio e la cagione del vostro meritare premio o gastigo, secondo ch'essa accoglie i buoni amori e rigetta (viglia) i rei. Vigliare è propriamente Separar con granata o frasca dal monte del grano o delle biade le vecce selvatiche o altri cotai semi nocivi, sfuggiti alla trebbiatu-

Però moralità lasciaro al mondo. 70 Onde pognam che di neccessitate Surga ogni amor che dentro a voi s'accen-(de, Di ritenerlo è in voi la potestate. La nobile virtù Beatrice intende Per lo libero arbitrio, e però guarda Che l'abbi a mente, s' a parlar ten prende. La luna, quasi a mezza notte tarda Facea le stelle a noi parer più rade, Fatta com' un secchion che tutto arda; E correa contra'l ciel, per quelle strade (ma Che il Sole inflamma allor che quel da Ro-Tra' Sardi e' Corsi il vede quando cade: E quell'ombra gentil, per cui si noma Pietola più che villa Mantovana, Del mio carcar disposto avea la soma. Perch'io, che la ragione aperta e piana Sovra le mie quistioni avea ricolta, Stava com' uom che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta

Subitamente da gente, che dopo

Le nostre spalle a noi era già volta. (') ra. Ved. Deput. Decam. LVII. 1 69. Moralità, la scienza morale, inutile se non vi fosse la moral libertà. § 70. Pegnam, supposto pure. — Di necessitate, per forza di necessità. § 73-74. La nebile ec., nel linguaggio di Beatrice (cioè teologico) il libero arbitrio è chiamato la virtà mo-bile. Infatti, e Lo maggior don che Dio.... fesse creando.... Fu della volontà la libertate, e come Beatrice dira nel V del Parad. | 76. Quasi a messa nette tarda, tardata ad alzarsi fin quasi alla mezzanotte: e ciò per esser questa la quinta notte del misterioso viaggio, incominciato a luna piena. La luna che dopo il suo pieno tarda ogni sera quasi un'ora a levarsi, dovea questa quinta volta sorgere circa cinque ore dopo caduto il sole, cioè (essendo equinozio) appunto poco innanzi alla mezzanotte [] 77. Più rade. Perchè copriva di sua luce le minori. [] 78. Un secchien che tutto arda. Parve a molti questo paragone assai stram-bo, e il Parenti proponeva di leggere con qualche codice scheggion invece di secchion. lo trovo in un Capitolo del Firenzuola: «E di qua e di la tiene un orecchie Più bello assai di quel del mio secchione Ch'io comperai l'altr'ier dal ferravecchio: » e mi sembra che l'immagine del Poeta ne resti pienamente chiarita. Paragona ogli la luna alquanto scema a un secchione di ferro a due orecchi, quali si usavano anche al suo tempo per attignere acqua da' pozzi, che fosse arroventato come quando un fabbro gli vuol dare altra forma. § 79-81. Contra 'l ciel, da ponente a levante con-tro l'apparente corso quotidiano del cielo stellato da levante a ponente. - Per quelle strade Che il Sole ec., per quella parte dello zodiaco nella quale il Sole si trova allorchè gli abitateri di Roma lo vedeno tramontare tra Corsica e Sardena; cioè nel segno del Sagittario. Il Postill. Caet. dice che Dante, quando fu in Roma, evidit hoc experimentum. #82-83. Per cui si noma ec., per cui più celebre è Pictola (piccolo luogo dagli antichi chiamato Andes, dove propriamente nacque Virgilio) che la illustre città di Mantova. Di villa per città, ved. nota 109 al I dell'Inf. | 84. Del mile carcar, del carico delle quistioni da me fattele.—Dispeste aven la sema, erasi sgravata sol soddisfarmi. Disporte per deporte usarono

E quale Ismeno già vide ed Asopo
Lungo di sè di notte furia e calca,
Pur che i Teban di Bacco avesser uopo;
Tale per quel giron suo passo falca,
Per quel ch'io vidi, di color, venendo, \$6
Cui buon volere e giusto amor cavalca.
Tosto fur sovra noi, perchè correndo
Si movea tutta quella turba magna,
E duo dinanzi gridavan piangendo:
Maria corse con fretta alla montagna; 100
E Cesare, per soggiogare Ilerda,
Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna.
Ratto, ratto, che il tempo non si perda
Per poco amor, gridavan gli altri appresso;
Che studio di ben far grazia rinverda. 103
O gente, in cui fervore acuto adesso
Ricompie forse negligenza e indugio

Da voi per tepidezza in ben far mēsso. Questi che vive (e certo io non vi bugio) 100 Vuole andar su, purchè il Sol ne riluca; Però ne dite ond'è presso il pertugio.

spesso gli antichi | 86. Ricolta, compresa, ripesta nella mente. [ 67. Vana, vaneggia, vaga incerto di pensiero in pensiero (v. 143). | 90. A nel era già volta, era incamminata verso di soi.

(°) Accidiosi. = [| 91-93. E quale Ismene ec.
L'Ismeno e l'Asopo eran fiumi della Beoria, lungo le cui rive gran turba di gente, sempre che fosse bisogno dell'aiuto di Bacco, nume tutelare di quella contrada, soleva la notte correre a feria, agitando fiaccole e invocando il suo nome. 94-96. Tale per quel giron ec. Costr. e intendi: Tale calca (per quel ch'io vidi) di colore, cui sprona buon volere e giusto amoré, corre per quel girone, venendo verso noi. — Falca. Similitadine presa dal cavallo, di cui dicevasi che falcasse, quando egli, trottando, piegava le gambe a modo di falce. E così pure dissero i Francesi, nel cui Dizionario dell'Accademia, alla voce aucher, si legge: « Terme de manége. Il se dit d'un cheval qui traîne en demi-rond une des jambes de devant. Cette manière de boiter paraft plus au trot etc.» - Cavalca. Sant' Agostino; « La grazia è alla volontà, cioè al libero arbitrio, come il cavalcatore al cavallo.» | 98. Magna, grande: latinismo allora usato anche in presa. || 100. Maria corse ec. Esempi, al solito, della virtà contraria, che qui è l'attività; e prime quello di Maria Vergine, quando per luoghi meatuosi recossi celeremente a visitare santa Elisabetta Luca, 1,39 : « Exurgens Maria, abiit in montana cum festinatione. » § 101-102. E Cesare ec. Da Roma volato a Marsiglia, e cinta questa di assedio, Cesare passò in Ispagua; dove, superati Afranio, Petreio ed un figliuolo di l'ompeo, soggiogò la città d'Ilerda, oggi Lerida. Per poco amor, per tepidezza, per accidia. 105 Che studio ec, facciamo in modo che la solle-citudine del ben fare rinvigorisca a nostro pro la grazia divina. | 109. Hon vi bugio, non vi dico bugie; locuzione comune a quel tempo, e con poca variazione anche molto dipoi. Il Var-chi nell'Ercolano: «Il verbo che usa Dante quando disse Io non ti bugio, è ancora in bocca d'alcuni, i quali dicono lo non ti buso, cioè dico bugie. » § 410, Parchè il Sol ne riluca, si tosto come il sole torni ad illuminarci. § 411. Ond'è presso il pertugio, da qual parte si troParole furon queste del mio Duca: Ed un di quegli spirti disse: Vieni Diretr'a noi, che troverai la buca.

Noi siam di voglia a muoverci sì pieni, 115 Che ristar non potem; però perdona, Se villania nostra giustizia tieni.

I' fui Abate in San Zeno a Verona, Sotto lo 'mpero del buon Barbarossa, Di cui dolente ancor Melan ragiona. 120 E tale ha già l'un piè dentro la fossa,

Che tosto piangerà quel monistero, E tristo fia d'avervi avuta possa; Perchè suo figlio, mal del corpo intero,124

E della mente peggio, e che mal nacque, Ha posto in luogo di suo pastor vero. Io non so se più disse o s' ei si tacque,

Tant'era già di là da noi trascorso: 128

va la fenditura del monte, ov' è la scala per salire. | 414. La buca, il sopraddetto pertugio. Mons. della Casa sindaca queste parole, come di quelle che se non sono, possono parere scon-ce. Guardisene chi vi bada. | 117. Hestra giustisia, la nostra sollecitudine di soddisfare alla divina giustizia. | 118. I' fui Abate ec. Chi questo Abate si fosse, da nessuno è detto, nè pur da Pietro di Dante, il quale in questo luogo chiosa: . Essendo il vizio dell'accidia frequentissimo tra' claustrali, perciò finge di trovare un certo Abate (quemdam Abatem) di San Zeno di Verona, onorevole badia. » Se crediamo al Biancolini, si chiamo Gherardo II. | 119. Del buen Barbarossa. Federico l imperò dal 1152 al 1190. Secondo le teoriche del ghibellino poeta, il Barbarossa dovett'essere il modello degli imperatori, e la lega lombarda un misfatto. Nella epistola a principi e popoli d'Italia, esortando i Lombardi a favorire Arrigo VII, dice loro espressamente: • O sangue dei Longobardi, pon giuso la sostenuta crudelità... considerando che chi resiste alla podesta, resiste all' ordinamento di Dio. • ¶ 120. Di cui ec. Il Barbarossa, avuta nel marzo del 1163 Milano a discrezione, la fe spianare, e poi ararne il suolo e seminarvi del sale. Ma gli costò salata. I 121. E tale ha ec. Intende Alberto della Scala, signor di Verona, già vecchio e presso a morte nel 1300, essendo trapassato nell'anno seguente. ¶ 122. Quel monistero. Occasione a lui di peccato in vita, e però di pena dopo mor- esprimenti te. [1 124-126. Perchè suo figlio ec., perchè ha dormenta.

Ma questo intesi, e ritener mi piacque. E quei, che m'era ad ogni uopo soccorso, Disse: Volgiti in qua, vedine due All'accidia venir dando di morso. 132

Diretro a tutti dicean: Prima fue Morta la gente, a cui il mar s'aperse, Che vedesse Giordan le rede sue :

E quella, che l'affanno non sofferse Fino alla fine col figliuol d'Anchise, 187 Sè stessa a vita senza gloria offerse. Poi quando fur da noi tanto divise

Quell'ombre, che veder più non potersi, Quell'omore, the votes paragraph and mise, Nuovo pensier dentro da me si mise, Del qual più altri nacquero e diversi:

E tanto d'un in altro vaneggiai, Che gli occhi per vaghezza ricopersi, E il pensamento in sogno trasmutai.

posto in luogo del vero abate di San Zeno il proprio figliuolo Giuseppe, storpio e gobbo della persona, più storto ancora dell'animo, e ha-stardo. Questa violenta intrusione avvenne nel 1292, quando Alberto era capitano del popolo. | 132. All' accidia ec., venir mordendo con appropriati esempi il peccato dell'accidia. | 133-135. Prima fue Morta ec. Gli Ebrei, dopo aver passato il Mar Rosso a piede asciutto, udendo da' loro esploratori che gli abitanti della terra promessa eran fortissimi e le terre grandi e murate (Numer. XIII, 29), furono vinti da viltà ed accidia, tra le altre cose dicendo: . Oh fossimo noi morti in Egitto! Buon per noi se periamo in questo deserto, e che il Signore non c' introduca in cotesta terra, acciocche noi non cadiamo per la spada. Den non sarebb' egli il meglio ritornare in Egitto? Per questo pec-cato tutti gli Ebrei da' venti anni in su, tranne Caleb e Giosuè, furono sterminati, prima che la Palestina, dal Giordano irrigata, vedesse i suoi eredi, cioè quelli a' quali Iddio ne aveva destinato il possesso. || 136-138. E quella (sottint. gente) che l'affanno ec. Intende di quelli infra' seguaci di Enea, che tediati delle fatiche del viaggio si rimasero in Sicilia con Aceste, anteponendo il quieto e sicuro vivere alla gloria (Æneid., V). | 140. Potêrsi, si poterono. 144. Per vaghessa, per questo vagare di pen-siero in pensiero. Parole e suoni mirabilmente esprimenti il languido vaneggiare di chi s' ad-

## CANTO DECIMONONO.

Edificato di un suo simbolico sogno, il Poeta sale nel quinto cerchio; dov'ei trova le anime bocconi a terra e con mani e piedi legati purgarsi del peccato dell'avarizia. Parla con papa Adriano V.

Nell' ora che non può il calor diurno Intepidar più il freddo della luna,

1-3. Mell'era ec. Intendi: pell'ultima ora della notte, quando il calore lasciato in terra e nell'atmosfera dal Sole, vinto dalla natural frigidezza della Terra e talor di Saturno (per- | della notte. | 4-6. Quando i geemanti ec. 1 geo-

Vinto da Terra e talor da Saturno: Quando i geomanti lor maggior fortuna 4

chè questo pianeta, dagli antichi supposto na-turalmente frigido, non sempre trovasi sull'o-rizzonte), non ha più forza d'impedire il freddo

Surger per via che poco le sta bruna; Mi venne in sogno una femmina balba, Con gli occhi guerci, e sovra i piè distorta, Con le man monche, e di colore scialba. Io la mirava; e come il sol conforta Le fredde membra che la notte aggrava, Così lo sguardo mio le facea scorta La lingua, e poscia tutta la drizzava In poco d'ora, e lo smarrito volto, Com'amor vuol, così le colorava. Poi ch' ella avea 'l parlar così disciolto,

Da lei avrei mio intento rivolto. Io son, cantava, io son dolce sirena, Che i marinari in mezzo al mar dismago; Tanto son di piacere a sentir piena. Io trassi Ulisse del suo cammin vago

Cominciava a cantar sì, che con pena

Al canto mio; e qual meco s'ausa, Rado sen parte, sì tutto l'appago. Ancor non era sua bocca rinchiusa,

Quando una donna apparve santa e presta Lunghesso me per far colei confusa.

manti (dal greco γέα terra, e μάντες indovino) divinavano per figure disegnate sulla terra, e chiamavano fortuna major quella disposizione di sei stelle che vedesi nella fine dell'Aquario e nel principio de' Pesci. Vuol dunque significare il Poeta che eran già sull'orizzonte alzati tutto Aquario e parte de' Pesci, i quali segni precedono l'Ariete; e che perciò, essendo allora il Sole appunto in Ariete, era vicino a nascere il giorno: ora in cui già disse nel C. IX che · la mente Alle sue vision quasi è divina..

— Per via che poco le sta bruna. Perchè la detta fortuna maggiore sarà in breve illuminata dai Sole vegnente. | 7-9. Una femmina ec. Nei quattro cerchi passati abbiam visto punita la superbia, l'invidia, l'ira, che amano il male altrui, o l'accidia, che non cura il proprio bene: ne' tre rimanenti si purgano l'avarizia, la gola, la lussuria, che cercano il falso bene proprio. E questo falso bene appunto è dal Poeta simboleggiato in questa pericolosa femmina, • Che sola (dice nel v. 59) sovra noi omai si piagne.• l'erciò vedremo in lei compendiati i segni di tutti e tre detti vizi.— Balba, balbettante; proprio di chi è turbato da forte lussuria. gli occhi guerci ec. « Del vizio della gola si legge ch' ella corrompe il sangue, turba gli occhi, guasta il corpo, e tutte le infermità di-scendono da quella. Fiore di virtu, XXXIV. Con le man monche, perche l'avaro non ha mani per dare; e di colore scialba, e bianca (da emalbare, imbiancare) come cosa rimorta, perche l'avaro si guasta e si abbrevia la vita. Proverb., XXVIII, 46: « Qui odit avaritiam, longi fient dies ejus.» ¶ 12-15. Comì lo grantdo mio ec. « L'uomo col fermarsi a guardare i beni terreni se li fa parer belli, di vili che sono.» Tommasèo. — Scorta, spedita. — Com' amer vacl. Generalmente c'innamoriamo del rosco. || 18. Intento, attenzione. || 19. Delee sirena. Le Sirene, símbolo della voluttà, furono immaginate femmine bellissime dal mezzo in

28 Veggiono in oriente, innanzi all' alba, 5 | O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Fieramente dicea : ed ei veniva, Con gli occhi fitti pure in quella onesta; L'altra prendeva, e dinanzi l'apriva Fendendo i drappi, e mostravami il ventre: Quel mi svegliò col puzzo che n'usciva. I' volsi gli occhi; e il buon Virgilio: Almen tre Voci t'ho messe, dicea : surgi e vieni, Troviam l'aperto per lo qual tu entre. Su mi levai, e tutti eran già pieni Dell' alto di i giron del sacro monte, Ed andavam col Sol nuovo alle reni. Seguendo lui, portava la mia fronte Come colui che l' ha di pensier carca, Che fa di sè un mezzo arco di ponte; Quand' io udi': Venite, qui si varca: Parlare in modo soave e benigno. Qual non sisente in questa mortal marca. Con l'ale aperte, che parean di cigno, Volseci in su colui, che sì parlonne, Tra i duo pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne,

Qui lugent affermando esser beati, 50

luoghi pericolosi del mare, addormentavano con la dolcezza del loro canto i naviganti, e poi li perdevano. | 20. Dismago, traggo di se, dissenno. | 22. Io trassi Ulisse ec. La voluttà fece ad Ulisse intermettere per oltre un anno il suo cammis vago, la sua vagante navigazione, trat-tenendolo presso Circe. Inf., XXVI: «Circe.. sottrasse Me più d'un anno là presso a Gas-ta.» || 23. B' ausa, si addomestica. || 26. Usa donna. In questa donna che accorre a riscuoter Virgilio, cioè a ridestare la sopita ragiose di Dante, chi vede la filosofia, chi la virto, chi la verità, chi la grazia. Meglio di tutti forse Pietro di Dante intende la virtù intellettuale, e intellectualis nostra virtus. . [ 27. Lunghesso, accanto. | 30. Pure, sempre. | 33. Que mi svegliò ec. Basta che la ragione, mossa dallo intelletto o altro che sia, mostri la vera qualità del vizio, perchè la coscienza si svegli-34-35. Almen tre Voci t' ho messe, ti ho chiamato almen tre volte. | 36 L'aperto per le qual tu entre, l'apertura, la fessura del monte, per la quale tu possa montare al seguente giros.

| 37-38. Pieni Dell' alto di, illuminati dal sole
già alto. || 39. Alle reni. Perchè procederane
pur sempre da levante a ponente. || 42. Che
fa ec., che va curvato. || 45. Mortal marca, renione di litta di interelli. gione abitata dai mortali. | 46-47. Con l'ale aperte... Volseci in su. Vogliöno che le drizzasse dov'era la scala: ma questo far cenno con l'ali, senza valersi delle braccia, è atto difficile à immaginare, ed immaginato fa ridere. E poi, qual bisogno d'altro, dopo detto « Venite, qui si varca? • Il Poeta aggiunse, credo io, la pernellata dell'ale aperte, a significare il deside-rio che quel cortese Spirito avea di ventilerie (v. 49), cioè soffiargli via dalla fronte il marchie del quarto peccato. Il 49, Ventilonne, ci fece vento. Con questo ventilare vien cancellato dalla fronte del Poeta il quarto P, cioè il segno del peccato dell'accidia. Il 50-51. Qui lugent ec., affermando con le parole del Vangelo, esser su, e nel resto mostruosi pesci, che stando in i beati quelli che piangono, perchè le loro ani-

Ch' avran di consolar l' anime donne. Che hai, che pure in ver la terra guati? La Guida mia incominciò a dirmi, Poco ambedue dall'Angel sormontati Ed io: Con tanta suspizion fa irmi Novella vision ch' a sè mi piega, Si ch' io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quell'antica strega, Che sola sovra noi omai si piagne? Vedesti come l'uom da lei si slega? Bastiti, e batti a terra le calcagne; Gli occhi rivolgi al logoro, che gira Lo rege eterno con le rote magne. Quale il falcon che prima a' piè si mira, Indi si volge al grido, e si protende, Per lo disio del pasto che là il tira; Tal mi fec' io, e tal, quanto si fende La roccia per dar via a chi va suso, N'andai infin dove il cerchiar si prende. Com' io nel quinto giro fui dischiuso, Vidi gente per essò che piangea (') Giacendo a terra tutta volta in giuso. Adhæsit pavimento anima mea, Sentia dir lor con sì alti sospiri,

Che la parola appena s'intendea.

me possederanno l' eterna consolazione. Matth., , Š: «Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Accidia è noncuranza del bene, e a questo mondo amar molto il bene e piangere sono pur troppo sinonimi. || S1. Consolar, conso-lazione. Anche nelle Rime: « E d'ogni consolar l'anima spoglia.» — Donne, proprietarie (lat. domina). | 64. Dall'Angel sormontati, montati più su di dove stava l'Angelo. || 55. Con tanta suspision, così sospettoso, sospeso. Il Cod. Pogg. sospension. | 58. Quell'antica strega. La cupi-digia del falso bene, stregatrice degli animi, è antica quanto Adamo ed Eva. | 59. Che sola sovra noi ec., sol per la quale ne' tre gironi, che ci restano da salire, le anime sono tor-mentate. Ved. nota 7-9. | 60. Come l'uom da lei si slega? Slegasi adoprando la sua ragione a conoscere la vera qualità di lei. || 61. Bastiti, ti basti aver ciò veduto. — E batti a terra ec., e pensa ora a camminar franco e spedito. § 62-63. eli ecchi rivolgi ec., rivolgi gli occhi all' invito che Dio ti fa mostrandoti le magnificenze delle sfere celesti. C. XVI: «Chiàmavi il cielo, e intorno vi si gira Mostrandovi le sue bellezze eterne. . - Logore. Arnese di penne a modo di un'ala, con che il falconiere richiamava il falcone. | 64. A'piè si mira, guarda al logoro che il falconiere gli mostra da terra. La similitudine, corrispondente alla metafora del logoro usata innanzi, è di falcone che scenda. § 68-68. Al grido del falconiere. — Si pre-tende ec., si stende tutto all'innanzi, volando desiderosamente ov'ei sa che il falconiere, al suo scendere, suol dargli da mangiare. | 67-68. na tal, e così diritto e desideroso. — Quanto si fende La roccia ec., per quanto è lunga quella scala tagliata nella roccia. [] 69. Deve il cer-chiar si prende, dove, finito di salire, si mette piede nel quinto cerchio. | 70. Fui dischiuso, fui uscito all'aperto, alla scoverta piaggia (C. IV, v. 38). Salendo, era serrato tra le pareti qui per la rima; e non isconviene a pontefice.

O eletti di Dio, gli cui soffriri E giustizia é speranza fan men durı, Drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri, 60 E volete trovar la via più tosto, Le vostre destre sien sempre di furi. Così pregò il Poeta, e sì risposto Poco dinanzi a noi ne fu; per ch'io Nel parlare avvisai l'altro nascosto; E volsi gli occhi allora al Signor mio: Ond' elli m'assentì con lieto cenno Ciò che chiedea la vista del disio. Poi ch'io potei di me fare a mio senno, Trassimi sopra quella creatura, Le cui parole pria notar mi fenno, Dicendo: Spirto, in cui pianger matura Quel, senza il quale a Dio tornar non puossi, Sosta un poco per me tua maggior cura. Chi fosti, e perchè vôlti avete i dossi Al su, mi di', e se vuoi ch' io t' impetri 95 Cosa di là ond' io vivendo mossi. Ed egli a me: Perchè i nostri diretri Rivolga il cielo a sè, saprai: ma prima Scias quod ego fui successor Petri.

della roccia. == (\*) Avari. I prodighi anche qui sono riuniti agli avari (C. XXII, vv. 49-54), per la ragione detta nella nota 30 al VII del-l'Inferno: ma il Poeta particolarmente si occupa degli avari. — || 72. Tutta võtta in ginso-tutta boccone; e ciò per la ragione che dira ne' vv. 118-120. || 73. Adhesit etc. Parole del Salmo 118, v. 25; con le quali queste anime confessano il loro soverchio attaccamento a'beni della terra, e quindi la giusta corrispondenza del loro gastigo, ch'è di star con mani e piedi legati (v. 124) e con la faccia in terra. || 76-77. Gli cui soffriri E giustizia ec., le cui pene sono alleviate dalla coscienza che avete di loro giustizia e dalla speranza di lor fine. Soffriri, e poco ap-presso saliri, son simili agli abbracciari, parlari ed altrettali del Boccaccio ed altri. | 78. G11 alti saliri, le alte scale conducenti al sesto balzo. | 79. Se voi venite ec., se voi (risponde l'anima di papa Adriano V a Virgilio) non siete spiriti destinati a questo cerchio, in cui la pena è di giacer bocconi. [ 81. Le vostre destre ec., camminate sempre a destra, abbiate sempre il monte a man manca. — Furi, fori, fuora; scambiato l'o in s, come spesso dagli antichi. Ved. nota 45 al X dell' Inf. || 84. Hel parlare, seguitando il suono delle parole, avvisai l'altre nascoste, notai da qual di quegli spiriti venissero, il che, per lo stare tutti con la faccia in terra, m'era nascosto. Spiegazione confermata dal v. 91. || 87. La vista del disio, i segni del desiderio visibili nel mio volto. | 90. Pria notar mi fenne, mi avean prima fatto notare il suo posto (v. 84). | 91-92. In cui pianger ec., in cui il pianto opera, compisce quella purgazione ec. || 93. Se-sta, intermetti. — Tua maggior cura, la cura di pianger le tue colpe. | 96. Di là, dal mondo, ond io per divina grazia partii senza esser morto. | 97. Diretri, dorsi, schiene. | 99. Scias etc., sappi che io fui successor di san l'ietro. Questo latino, dice il Tommasco, sta Intra Siestri e Chiaveri s'adima Una flumana bella, e del suo nome Lo titol del mio sangue fa sua cima-Un mese e poco più prova'io come (da. Pesail gran manto a chi dal fango il guar-Chè piuma sembran tutte l'altre some. La mia conversione, oime! fu tarda: Ma, come fatto fui Roman Pastore, Così scopersi la vita bugiarda. Vidi che li non si quetava il core Nè più salir potiesi in quella vita ; Perchè di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto misera e partita Da Dio anima fui, del tutto avara: Or, come vedi, qui ne son punita. 115 Quel ch'avarizia fa, qui si dichiara In purgazion dell'anime converse, E nulla pena il monte ha più amara. Si come l'occhio nostro non s'aderse In alto, fisso alle cose terrene, 120 Così giustizia qui a terra il merse. Come avarizia spense a ciascun bene Lo nostro amore, onde operar perdèsi,

Parla Ottobono de' Fieschi, pontefice col neme di Adriano V, morto nel 1276, quaranta giorni dono la sua elezione. «Costui tutto il tempo di sua vita non aveva atteso ad altro che a raunare pecunia e avere, per giugnere a quel punto d'essere papa. E veggendosi papa e nella maggior signoria che si possa avere, si riconobbe e parvegit esser entrato nel maggior lecceto del mondo. - Chios. Dant. | 100. Siestri e Chiaveri. Due terre del Genovesato nella Riviera di levante. — S'adima, s'avvalla, scorre al basso.
101. Una fiumana. Il fiume Lavagna. § 102. Fa sua cima, fa suo maggior vanto. I Fieschi, tra' vari loro possessi, preferivano il titolo di Conti di Lavagna. Il 404. Il gran mante, il manto pa pale. In? XIX: « Sappi ch' i' fui vestito del gran manto. » Il 408. Bugiarda. Nelle sue promesse di terrena felicità. Il 110. Petiesi, si po-teva. Il 111. Di questa, della vita eterna. Il 112. Partita, divisa. Il 115-116. Quel ch'avarisia fa ec., gli effetti dell'avarisia in sulla mente e sul cuore degli uomini sono dichiarati, signiticali nel modo con che si purgano qui le anime che da quel visio si convertirono, Ved. la nota 75. [1 17]. E nulla pena ec. Ve n' erano delle più dolorose, ma nessuna più umiliante. [118-119. Mon s'aderse In alto, non si levò al cielo. — Fisso, standosene fisso. § 120. Merse, con-fisse. Anche Stazio: « Graves oculos.... Mergit humo. • | 122. Onde operar perdesi, onde fu perduta la nostra facoltà di operare il bene, non facemmo opera alcuna meritoria. Perdèsi, senza il solito doppiamento dell' ultima consonante, come partòmi nel C. XIV, suci, nel XXIX, e si-

Così giustizia qui stretti ne tiene Ne' piè e nelle man legati e presi; E quanto fia piacer del giusto Sire, Tanto staremo immobili e distesi. lo m' era inginocchiato, e volea dire; Ma com' io cominciai, ed ei s'accorse, Solo ascoltando, del mio riverire: Qual cagion, disse, in giù così ti torse? 130 Ed io a lui: Per vostra dignitate Mia coscienza dritta mi rimorse. Drizza le gambe, e levati su, frate, Rispose; non errar, conservo sono Teco e con gli altri ad una potestate.135 Se mai quel santo evangelico suono, Che dice *Neque nubent*, intendesti, Ben puoi veder perch'io così ragiono. Vattene omai; non vo' che più t'arresti, Chè la tua stanza mio pianger disagia, 140 Col qual maturo ciò che tu dicesti. Nepote ho io di là c'ha nome Alagia, Buona da sè, purchè la nostra casa Non faccia lei per esempio malvagia; E questa sola m'è di là rimasa.

mili. || 129. Bolo ascoltando, solamento dal sentir più presso le mie parcia, perchè vedermi non poteva. - Del mio riverire, dell'atto mio riverente. 🛘 132. Mia coscienza ec., mi sea fatto coscienza di non farri il debito onore. -Dritta, retta, convinta della venerazione dovuta al Vicario di Cristo. Molti luoghi delle sue opere otevano farne dubitare chi non facesse la debita distinzione tra la potestà spirituale ed il temporal dominio de Papi. Il 134-135. Coansersesses ec., son come tutti servo di un medesime Iddio. Sono le parole dell'Angelo a Giovansi nell' Apocalisse: « Ne feceris, conservus tuus sum et fratrum tuorum. » [ 157. Heque aubent. A' Saducei domandanti se sarà matrimonio nell'altra vita, Gesù Cristo rispondo: «Neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut angeli ia cœlis • (Marc. XII, 25). Vuol dunque Adriane che dal non aver luogo nell'altra vita i sacramenti, Dante inferisca non avervelo neppure la ecclesiastica dignità. « La prelazione ecclesia-stica (dice l'Ottimo) si è intorno alli sagramenti, e però non ha luogo in Purgatorio.» [140. La tun stanza, il tuo star qui. — Disagia, im-pedisce. || 144. Cel qual mature ec., con cui compisco la mia purgazione, siccome tu stesse dicesti poc' anzi (vv. 91-93). || 142. Alagia. Mo-glie di Morcello Malaspina, marchese di Giovagallo. || 143. Da sè, per propria indole. || 145. E questa sola ec. Altri Fieschi vi erano, ma tristi: sola costei poteva aiutare il suo morto parente con e orazione Che surga su di cor che in grazia viva • (C. IV, 134). Ed egli delicatamente accesna il suo desiderio, che Dante ne la richiegga.

#### CANTO VENTESIMO.

Da Ugo Magno, fondatore della dinastia de' Capetingi, ode il Poeta esempi di disinteresse e di punita avarizia, e tra gli uni e gli altri una fiera invettiva contro i vizi di sua real discen-denza. Scotesi il monte per la liberazione di un'anima, e tutte le altre ne glorificano Iddio.

Contra miglior voler, voler mal pugna; Onde contra il piacer mio, per piacerli, Trassi dell'acqua non sazia la spugna. Mossimi, e il Duca mio si mosse per li Luoghi spediti pur lungo la roccia, Come si va per muro stretto a' merli; Chè la gente che fonde a goccia a goccia (pa, Pergliocchiil mal che tutto il mondo occu-Dall'altra parte in fuortroppos'approccia. Maledetta sie tu, antica lupa, Che più che tutte l'altre bestie hai preda, Per la tua fame senza fine cupa!

O ciel, nel cui girar par che si creda Le condizion di quaggiù trasmutarsi, Quando verrà per cui questa disceda? 15 Noi andavam coi passi lenti e scarsi, Ed io attento all'ombre ch' i' sentia Pietosamente pianger e lagnarsi; E per ventura udi': Dolce Maria: Dinanzi a noi chiamar così nel pianto, 20

Come fa donna che in partorir sia; E seguitàr: Povera fosti tanto, Quanto veder si può per quell' ospizio, Ove sponesti il tuo portato santo.

1. Contra miglior ec., mal è contrapporre il voler proprio all'altrui più giusto. Dante avrebbe voluto trattenersi di vantaggio con papa Adriano; ma questi volca vacare alla propria purgazione. § 3. Trassi ec. Tacque, contutto-che non soddisfatto. § 5. Spediti pur lungo la zoccia, soltanto (pur, come spesso negli antichi) accosto al dorso del monte, nella parte più in-terna di quel ripiano, non impediti dall' anime disteso in terra. ¶ 6. Come si va ec., come su per le mura di una fortezza si cammina rasente ai merli, per non cader dal lato ch' è senza riparo. § 7-8. Che fonde a goscia ec., che purga con le lagrime l'avarizia, onde tutto il mondo è infetto [ 9. Dall' altra parte ec., troppo si avvicina alla parte esterna del ripiano; onde non restava a noi spazio da camminarvi. ] 10. Antica lupa. L'avarizia, che anche nel I del-l'Inf. vedemmo figurata nella famelica lupa, è antica quanto il dritto di proprietà. | 11. Che più ec., che divori più anime che qualunque altro vizio. | 12. Senza fine cupa, senza fondo, insaziabile. Inf. I: « Che dopo il pasto ha più fame che pria. | 13-14. Nel cui girar ec., a'cui rivolgimenti comunemente si attribuiscono le variazioni delleumane cose. Opinione, come abbiam visto nel C. XVI, solo in parte respinta dal l'oeta 15. Quando verrà per cui ec., quando ci mande rai tale eroe, che per opera sua questa bestia si parta (lat. discedat) dal mondo? Inf. 1: • Questi la caccerà per ogni villa, Finchè l'avrà rimessa nello inferno. » | 17. Ed io. Sottint, andava. | 21. In parterir, ne' dolori del parto. | 22. Povera

Seguentemente intesi: O buon Fabrizio, 25 on povertà volesti anzi virtute, Che gran ricchezza posseder con vizio.

Queste parole m'eran sì piaciute,

Ch' i' mi trassi oltre per aver contezza Di quello spirto, onde parean venute. 30 Esso parlava ancor della larghezza

Che fece Niccolao alle pulcelle, Per condurre ad onor lor giovinezza. O anima che tanto ben favelle, Dimmi chi fosti, dissi, e perchè sola 85 Tu queste degne lode rinnovelle?

Non fia senza mercè la tua parola, S'i' ritorno a compièr lo cammin corto Di quella vita ch'al termine vola. Ed egli: I' ti dirò, non per conforto

Ch' io attenda di là, ma perchè tanta Grazia in te luce prima che sie morto. I' fui radice della mala pianta,

Che la terra cristiana tutta aduggia 44 Sì, che buon frutto rado se ne schianta. Ma se Doagio, Guanto, Lilla e Bruggia Potesser, tosto ne saria vendetta;

esempi della virth contraria al vizio qui punito, cioè di disinteresse. 23. Quell' ospisio. La stalla di Bettelemme. 24. Sponesti, desti alla luce. — Pertate, parto. | 25. Seguentemente, in seguito. — Fabrizio. Disprezzator magnanimo dell' oro corruttore di Pirro, e tanto disinteressato ministro della repubblica in pace ed in guerra, che alla sua morte le figliuole dovettero esser dotate dal pubblico. | 32. Niccolao. San Niccolò, vescovo di Mira, doto tre fanciulle che la gran povertà del padre loro aveva poste a pericolo di disonore. 38. Compter. Più prossimo al lat. complere, come pentère a ponitere. [44. Di là, dal mondo. Da' suoi tutti rei discendenti non avea che Sperare, perciocchè le sole preci de' buoni sufragano. [45. Della mala pianta, della mala stirpe de' Capeti. Questi che parla è Ugo Magno duca di Francia e conte di Parigi, padre di Ugo Capeto primo re della dinastia capetingia. || 44. Aduggia, copre di sua nocevole ombra. || 45. Se ne schianta, si coglie nella detta terra cristiana. | 46. Doagio, Guanto ec. Sono i nomi italianizzati di alcune delle principali città della Fiandra, occupate parte per forza e parte con lusinghe da Filippo il Bello nel 1299. || 47. Potesser, avessero forza sufficienti. — Tosto ec., sarebbe subto la cri-cipatità vandicata de melli cha soffra dalla casastianità vendicata de'mali che soffre dalla casa di Francia. La vendetta, quando il Poeta scri-veva, era già fatta fin dal 1302, allorchè e li Fiamminghi (scrive l' Ottimo) rubellati dal re Filippo, avendovi il re mandata grandissima lo Inferno. • || 17. Ed ie. Sottint. andava. || 21. cavalleria, li sconfissero, ed ucciserne più di In parterir, ne' dolori del parto. || 22. Povera festi ec. Precedono, al solito, sacri e profani d'Artese, cugino del re di Francia, de' discenChiamato fui di là Ugo Ciapetta:

Di me son nati i Filippi e i Luigi, Per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui d'un beccaio di Parigi: Quando li regi antichi venner meno

Tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi, Trova'mi stretto nelle mani il freno Del governo del regno, e tanta possa Di nuovo acquisto, e si d'amici pieno, Ch'alla corona vedova promossa

La testa di mio figlio fu, dal quale Cominciar di costor le sacrate ossa. Mentre che la gran dote provenzale

Al sangue mio non tolse la vergogna, Poco valea, ma pur non facea male.

denti del detto Ugo. | 48. A Lui che tutto giuggia, a Dio che tutto giudica. Giuggiare è dal provenzale juijar, onde anche i Francesi juger. | 49. Ugo Ciapetta. Meglio conosciuto col nome di Ugo Magno. Il cognome di Capet, dagli antichi italiani tradotto Ciapetta, fu più particolarmente applicato a suo figlio, primo re ca-petingio, § 50. I Filippi e i Laigi. Nomi molto usati nella dinastia de' Capeti. § 52. D'un beo-cale. Così credevasi allora da' più (ved. tra gli altri Gio. Vill., IV, 3); nè può riprendersi Dante di aver nello stesso tempo ch' ei seguiva la comune opinione, soddisfatto altresi alla giusta ira in lui destata dalla mala ingerenza di quella dinastia nelle cose d'Italia. Oggi si ha per fermo che Ugo Magno fu figliuolo di Roberto duca di Aquitania: e quell' antica tradizione si conrettura esser nata dall' aver forse avuto esso duca il privilegio di provveder la città di Parigi delle bestie da macello. | 53. Li regi an-tiohi, la dinastia carolingia. | 54. Rendute in panni bigi, fattosi monaco; secondo il proprio uso del verbo rendere a que' tempi, del quale abbiamo già detto nella nota 83 al XXVII del-l' Inf. Costui, secondo l' Ottimo, fu « Rodolfo della casa di Carlo Magno, il quale per santa vita d' uomo religioso fu fatto arcivescovo di Reims; » soggiungendo che poi «Ugo Ciapetta ragunò vescovi contro a Rodolfo, e fecelo sporre della dignitate. E questa, dice il Tommasèo, è l'interpetrazione più vera. § 87. Di nuevo acquiste, per possessi nuovamente acquistati.

— Plene. Sottint. esi frocat. [ 58. Vedova, va-cante per la morte di Ludovico V, ultimo re de Carloringi. [ 89. Di mio figlie, di Ugo Capeto. | 60. Di costor le sacrate essa, la stirpe reale de' Capetingi. Allusione ironica alla cerimonia della consecrazione. || 61. Mentre che, finattantoche. — La gran dete provensale. Cice prima gli stati e' tesori del conte di Tolosa, che andarono alla Francia per il matrimonio della costui figlia con Alfonso fratello di San Luigi, nel 1228; poi quelli di Raimondo Berlinghieri conte di Provenza, lasciati da lui per testamento all'ultima delle sue figlie, Beatrice, sposata nel 1245 a Carlo d'Angiò, altro fratello di San Luigi. | 62. La vergogna, ogni rossore di mal fare. A' tristi, insieme col potere cresce la li-cenza; e spesso anche a' buoni. | 64. E con menzogna. l'articolarmente nell' usurpar le ra-

Edio la chieggo a Lui che tutto giuggia. | Li cominciò con forza e con mentogna 64 La sua rapina; e poscia, per ammenda, l'ontì e Normandia prese, e Guascogna. Carlo venne in Italia, e per ammenda

Vittima fe di Curradino : e poi Ripinse al ciel Tommaso per ammenda. Tempo vegg'io non molto dopo ancoi,

Che tragge un altro Carlo fuor di Francia. Per far conoscer meglio e sè e i suoi.

Senz'arme n'esce, e solo con la lancia Con la qual giostrò Giuda; e quella ponta Sì, ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia. Quindi non terra, ma peccato ed onta

Guadagnerà, per se tanto più grave, Quanto più lieve simil danno conta. L'altro, che già uscì preso di nave,

testo di volere estirpare l'eresia degli Albigesi. | 65. Per ammenda. Ironia, ripetuta nel seguente ternario per darle forza maggiore. Solo in simiglianti casi usano raramente i nostri l'oeti cosi fatta ripetizione di rima | 66. Penti, la contea di Ponthicu nella bassa Piccardia. Mormandia. Questa, veramente, fu conquistata da Filippo Augusto molti anni prima della dete provenzale; ma poi fu più volte ritolta agli Inglesi, intenti sempre a ricuperarla. 1 67. Car-le. Duca di Angio. « Venne in Italia, a petizione del Papa, con grande oste di franceschi, e infine vinse Curradino, e fecegli tagliare la testa: e questo fu a Carlo e sarà gran vergogna sempre. Chios. Dant. | 69. Ripinse ec., ricacciò l' anima di san Temmaso d'Aquino al cielo, ond' essa, come tutte, era discesa. Fu detto che Carlo facesse da un suo medico avvelenare questo santo filosofo, per paura di averlo contrario alle sue voglie nel concilio di Lione. || 70. Non molte depe ancoi, non molto lontano da quest' oggi. Ugo Magno, secondo la finzion del Poeta, parlava nelaprile del 1300 ; e Carle di Valois venne in Italia nel novembre del 1301.- Aussi. Ved. nota 52 al C. XIII. | 71. Che tragge ec., che un altro Carlo, quello di Valois, trae fuori, esce, dalla Francia. Ecco dove al Poeta doleva soprattutto. Carlo, inviato da Bonifazio VIII a Firenze come paciere, sotto colore di riordinar la città, afflisse i Fiorentini con ogni maniera di storsioni e crudeltà. «Sappi che l'autore fu della parte cacciata per mano di questo Carlo (cioè della parte de Bianchi), e però ne li rende buono pagamento. Lacopo della Lana. 172. E sè e i suei, la malvagità sua propria e quella dell'intera sua razza. || 73-74. Sens' arme. Venne in Italia con soli 500 cavalieri, oltre a una manata di baroni e di contiaffamati: ma il papa lo forni di gente e danari.— La lancia ec., il tradimento. — Ponta, spinge. | 76-78. Quindi nen terra ec., da questa perfida sua spedizione non riporterà acquisto di paese (e perciò fu chiamato Carlo Senzaterra), ma carico alla sua coscienza, e vitupero, tanto a lui più grave quanto egli è più svergognato, perchè la vergogna • fa l' uom di perdon talvolta degno • (Purg., V, 21). || 79. L'altro, che già cc., l'altro Carlo soprannominato Ciotto, figlio di Carlo I d'Angiò, che prigioniero sbarcó a Messina dopo la famosa rotta datagli nel golfo di Napoli nel 1283 gioni e' teseri de' principali baroni, setto pre- l da Ituggieri di Loria, ammiraglio allera del re

115

Veggio vender sua figlia, e patteggiarne, Come fan li corsar dell'altre schiave. 81 O avarizia, che puoi tu più farne, Poi c'hai il sangue mio a te sì tratto, Che non si cura della propria carne? Perchè men paia il mal futuro e il fatto,85 Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso, E nel Vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso; Veggio rinnovellar l'aceto e il fele, E tra nuovi ladroni essere anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele, Che ciò nol sazia, ma, senza decreto, Porta nel tempio le cupide vele. O Signor mio, quando sarò io lieto 95 A veder la vendetta che nascosa Fa dolce l'ira tua nel tuo segreto! Ciò ch' i' dicea di quell' unica sposa

Pietro d'Aragona. . Ductus ad civitatem Messinæ, ibi exivit captus de navi, dice Pietro di Dante. || 80. Vender sua figlia. Vendette nel 1300 ad Azzo d'Este, già vecchio, sua figlia Beatrice in consorte, chi dice per cinquantamila e chi per trentamila fiorini. Il 92. Che puet tu più farne, qual peggiore governo puoi tu fare ormai del nostro nome, della mia discendenza? || 85. Perchè men paia ec., acciocche ogni altro passato e futuro misfatto dei miei discendenti paia minore al paragone di uno maggiore di tutti. | 86-87. Veggie in Alagna ec. Nel 1303 per ordine di Filippo il Bello, Bonifazio VIII fu da' Colonnesi fatto prigione in Alagna, oggi Anagni, città in campagna di Roma.— Le ficr-daliso. Narra Gio. Villani, VIII, 63, che Sciarra della Colonna entrò in Anagni « con tre insegne del re di Francia.. - Catte, catturato, fatto prigione (lat. captus). | 88. Veggiolo. Cioè Cristo: giacchè Dante, tutt' altro che amico di Bo-nifazio, fa deplorar soltanto gl' insulti nella sua persona fatti al Signore.— Derise. Specialmente dal Nogaret, inviato di Filippo, che dicono trascorresse fino a schiaffeggiarlo. 🛛 90. Essere anciso. Bonifazio mori di dolore e di rabbia, pochi giorni dopo la sua cattura. — Molte edizioni hanno tra vivi ladroni: che sarebbe detto a differenza di quei del Calvario, che morirono anch' essi. | 91. Il nuovo Pilato, Filippo il Bello, che dette il Vicario di Cristo in mano ai suoi mortali nemici, appunto come Pilato • Jesum tradidit voluntati corum.• Luc., XXIII, 25. | 92. Sensa decreto. Legalmente avrebbe dovuto precedere un decreto della Santa Sede. | 93. Perta nel tempio ec., sfoga sull' Ordine del Tempio la sua cupidità di ricchezze. Addi 43 ottobre 4307, tutti i Templari ch'erano negli stati di Filippo il Bello furono per suo comando presi. Bisognò (tanto eran potenti) un colpo di Stato; i cui particolari si posson leg-gere nella Storia ecclesiastica del Fleury, lib.91, §§ 19 e 24 Molti di que' cavalieri il re, sotto speciosi pretesti, fece crudelmente morire; e poi gran parte de beni dell'Ordine si ritenne per spese di giustizia. Papa Clemente V fu per isdegnarsene, ma poi stimo suo meglio il con-discendere alle istanze di Filippo, abolendo quella Religione per tutto. || 95-96. La vendetta,

Dello Spirito Santo, e che ti fece Verso me volger per alcuna chiosa, Tant' è disposto a tutte nostre prece, Quanto il di dura : ma,quando s'annotta, Contrario suon prendemo in quella vece. Noi ripetiam Pigmalione allotta, Cui traditore e ladro e patricida Fece la voglia sua dell'oro ghiotta; 105 E la miseria dell'avaro Mida, Che seguì alla sua dimanda ingorda, Per la qual sempre convien che si rida. Del folle Acam ciascun poi si ricorda, Come furò le spoglie, sì che l'ira Di Josuè qui par che ancor lo morda. Indi accusiam col marito Safira: Lodiamo i calci ch' ebbe Eliodoro: Ed in infamia tutto il monte gira

Polinestor che ancise Polidoro.

de inimicis meis.. - Che nascosa Fa delce ec., che nascosta pel tuo segreto giudizio, per aspettar se maí la mia discendenza si correggesse, addolcisce l'ira tua, pensando al gastigo terribile di quella, se si ostina nel male. Salmo VII, 12: « Deus judex, justus, fortis et patiens : num quid irascitur per singulos dies? • 1 97-99. Ciò ch' i' dicea ec., quant è poi a ciò ch' io diceva ec. Fassi ora a rispondere alla seconda parte della domanda di Dante (vv. 35-36), che fu perchè mai solo egli lodasse gli esempi di disinteresse: ma innanzi tratto fa sapere al Poeta che questo lodare si faceva solamente il giorno. — Unica sposa ec., Maria Vergine. — Per alcuna chiosa, per averne qualche spiegazione. 100-101. Tant' è disposto ec., questi cotali esempi (de'quali egli ha citato un solo per tutti) sono ordinati per comun nostra preghiera e meditazione durante tutto il giorno.— Prece, preci: idiotismo usato anche in prosa. Così nel Par., XV.9, concorde per concordi. Qualche Cod. però: tutta nostra prece. | 102. Contrario suon ec., ripetiamo esempi di punita avarizia. § 103-105. Pigmalione. Ammazzò a tradimento Sicheo suo zio, e marito di sua sorella Didone, per impadronirsi delle sue ricchezze. — Allotta, allora: vive tuttora nel contado. — Patricida. Parricidio tra noi, come tra' latini, si trasferisce all'uccisione di qualunque prossimo parente. || 106. mida. Chiese per grazia agli Dei che tutto al suo toccare si cambiasse in oro, e l'ottenne: ma anche il cibo mutandosi al suo tocco, il povero stolto in mezzo all'oro si mori di fame. Ovidio, Metam., XI. | 109. Acam. Avendosi, contro il comandamento di Dio, appropriato parte del bottino di Gerico, fu fatto lapidare. Giosuè, VII. | 414. Lo morda, lo rimproveri o lo punisca, § 412. Col marito Safira. Anania e Sa-fira, seguaci degli Apostoli, vollero ritenersi parte del prezzo di un campo da essi venduto, e far eredere a san l'ietro ch' e' mettessero in mezzo l'intero valsente: ma ripresi di loro avarizia e menzogna, caddero morti. Act. Ap., V. I 113 Bliodoro. Entrato nel tempio di Gerusalemme per riportarne i tesori a Seleuco re di Siria, gli apparve un cavaliere, il quale a furia di calci del suo cavallo ne lo scacció. Machab., II, 3. | 114-115. Ed in infamia, ec., la punizione. Iddio, presso Isaia, i: « Vendicabor | ed è per tutto interno il monte ricordato con

Ultimamente ci si grida: Crasso,
Dicci, che 'l sai, di che sapore è l'oro.
Talor parliam l'un alto, e l'altro basso,
Secondo l'affezion che a dir ci sprona
Ora a maggiore, ed ora a minor passo.
Però al ben, che 'l di ci si ragiona,

Dianzi non er'io sol; ma qui da presso Non alzava la voce altra persona.

Noi eravam partiti già da esso,

E brigavam di soverchiar la strada 125 Tanto, quanto al poder n'era permesso; Quand' io senti'. come cosa che cada.

Quand' io senti', come cosa che cada, Tremarlo monte: onde mi prese un gielo Qual prender suol colui ch'a morte vada. Certo non si scotea si forte Delo, 130 Pria che Latona in lei facesse il nido

A partorir li due occhi del cielo.

Poi cominciò da tutte parti un grido

infamia il nome di Polinestore, re di Tracia, il quale ammazzo Polidoro figliuol di l'riamo, datogli in custodia con parte de' regii tesori durante l'assedio di Troia. Æn., III. | 116-117. Crasso ec. Marco Crasso, uomo di ricchezza ed avarizia egualmente famose, mori guerreggiando co' Parti: i quali, secondo narra Appiano Alessandrino, spiccatogli il capo, lo immersero in oro liquefatto, dicendo: «Aurum sitisti, aurum bibe. . Altri vogliono che l'oro gli fosse versato in bocca; e taluni, essendo egli ancor vivo. | 149-120. Che a dir ci sprona ec., la qual ci fa or alzare, or abbassare la voce. Ma all'imagine di spronare e di passo meglio risponderebbe la lezione che ad ir, proposta dal Fanfani; il quale ragionevolmente suppone che i primi stampatori mal dividessero il manoscritto cheadir. Alla congettura del Tommasèo, che passo qui importi tempo di musica, si oppone il precedente spronare. | 122. Non er' io sol. Qui propriamente risponde alla domanda fattagli già dal Poeta: « Perchè sola Tu queste degne lodi rinnovelle? . | 125. E brigavam ec., e ci sforzavamo di fornire il nostro cammino per quella difficile strada. Soverchiare o superare dicesi propriamente dell' andare in su: . Hoc superate jugum, · disse Virgilio nel sesto dell' Enejde; e Dante stesso nel terzo del Purgatorio:

Tal, che 'l Maestro in vêr di me si feo, 184 Dicendo: Non dubbiar, mentr'io ti guido. Gloria in excelsis, tutti, Deo,

Dicean, per quel ch'io da vicin compresi, Onde intender lo grido si poteo.

Noi ci ristemmo immobili e sospesi, 139 Come i pastorche prima udir quel canto, Fin che 'l tremar cessò, ed ei compièsi.

Poi ripigliammo nostro cammin santo, Guardando l'ombre che giacean per terra

Tornate già in su l'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra 145 Mi fe desideroso di sapere,

150

Se la memoria mia in ciò non erra,

Quanta pareami allor pensando avere: Nè per la fretta dimandare er'oso,

Nè per me lì potea cosa vedere. Così m'andava timido e pensoso.

 Cerchi di soverchiar questa parete.» Ma quaudo vi sieno altre difficoltà che quella del salire, può dirsi egualmente: e qui i due Poeti dovevan procedere rasente la roccia (v. 5) ed attenti a non pestare le ombre distese per terra. | 130-132. Certo non si scotea ec. Favoleggiarono gli antichi che Delo, isola dell'Arcipelago, errasse per le onde, fino a che Latona, impedita dalla gelosa Giunone di partorire in terraferma, chiese asilo alla terra natante, e per mercè dell'essersi ivi tranquillamente sgravata, le ottenne di fer-marsi. Virg., Æn., III, 73; Ovid., Met., VI, 332. — Li due ccchi del cielo, Apollo e Diana, il sole e la luna. 136. Gloria ec. Principio dell'inno cantato dagli Angioli nella nascita di Gesta. | 137. Da vicin, dalle anime a me vicine. Il cod. Poggiali: da'vicin. || 138. Intender le gride, capire che cosa gridassero. || 440. Come i pa-stor ec., come i pastori di Betlemmé, che primi al mondo udirono quell'inno. || 141. Ei com-plèsi, si compiè quell'inno. Abbiamo già veduto pariòmi, perdèsi, fuci, invece di parlom-mi, ec. | 145. Con tanta guerra. Vera curiosità non dà pace. | 148. Quanta pareami ec., quanta guerra parevami allora avere dalla mia curiošita, pensando al tremar del monte. 🏿 150. 🗃 per me ec., nè da me stesso poteva di quello scotimento comprender la ragione.

# CANTO VENTESIMOPRIMO.

Sono i Poeti raggiunti dall'anima liberata di Stazio; il quale, cammin facendo, mostra loro come e perchè crolli quel monte, e poi narra di sua vita, e di quanto appassionato ammiratore egli fosse dell'Eneide. Udito da Dante ch' ei n'ha presente l'autore, poco meno che non lo adora.

La sete natural che mai non sazia, Se non con l'acqua onde la femminetta

1-4. La sete natural, il natural desiderio di sapere. Convito: « Siccome dice il filosofo, tutti gli uomin naturalmente desiderano di sapere.» — Che mai nen sasia, che non resta mai soddisfatta. Sen. Pist. 294: « Giammai la sua cudellà riposò, nè saziò.» — Se nen can l'acqua ec. Samaritana dimandò la grazia, Mi travagliava, e pungèmi la fretta

Gesh Cristo alla Samaritana: «Chi herà dell'acqua che io gli darò, non avrà sete in eterno. » E la Samaritana: «Signore, dammi quest'acqua, acciò ch'io non abbia più sete.» Joan, 17 teologi intendono per quest'acqua la divina grazia, e Dante n'estende la significazione

Per la impacciata via retro al mio Duca, E condolèmi alla giusta vendetta. Ed ecco, sì come ne scrive Luca Che Cristo apparve a'duo ch'erano in via Già surto fuor della sepolcral buca, Ci apparve un' ombra, e dietro a noi venia Dappiè guardando la turba che giace; Nè cì addemmo di lei, sì parlò pria, Dicendo: Frati miei, Dio vi dea pace. Noi ci volgemmo subito, e Virgilio Rendè lui 'l cenno ch'a ciò si conface. Poi cominciò: Nel beato concilio Ti ponga in pace la verace corte, Che me rilega nell' eterno esilio. Come! diss'egli (e parte andavam forte) Se voi siete ombre che Dio su non degni, Chi v'ha per la sua scala tanto scorte? 21 E il Dottor mio: Se tu riguardi i segni Che questi porta e che l'Angel proffila, Ben vedraiche co'buon convien ch'e'regni,

Ma perchè lei, che di e notte fila,

alla sapienza procedente da Dio, dicendo che sola questa può pienamente appagare l'umano intelletto. - Pungèmi. Sincope di pungeami; come spesso. | 5. Impacciata dalle molte anime distese a terra. || 6. E condelèmi ec., ed io compativa alla punizione, giusta peraltro, di quelle anime. || 7. Luca, San Luca nel cap. XXIV, 32. || 8. A' duo ch' erane in via, a' due apostoli Giacomo e Giovanni che andavano ad Emmaus. || 9. Già surto ec., dopo la sua risur-rezione. || 14. Dappiò, a' suoi piedi, al suolo. 12. Sì parlò pria, sinchè cominciò a parlare. 15. Rendè lui '1 cenne ec., gli s' inchinò in atto di ringraziare. Il complimento di parole vien subito dopo. | 16. Nel beate concilte, nell'adunanza de' Beati. | 17. La verace corte, la corte dell'infallibile Giudice eterno. | 19. E parte andavam forte, e intanto camminavamo tutti e tre sollecitamente. || 20. Che Dio su nen degni, le quali Iddio non degni di ricevere su nel cielo. | 21. Per la sua scala, per lo monte del l'urgatorio, ch' è scala al cielo. | 22. I segni, i P segnati sulla fronte. Ne restavano ancora tre. || 25. Che l'Angel proffila, che l'Angelo guardiano del l'urgatorio delinea in sulla fronte di coloro ch' egli ammette a purgarsi, e per conseguente a salire al regno de buoni. | 25-27. Ma perchè lei ec., ma perciocchè la Parca Lachesi, la qual fila lo stame della vita di ogni uomo, non aveva ancor finito di filare il pennecchio (tratta la conocchia) a costui compartito da Cloto, altra Parca, la quale per ciascun uomo pone un pennecchio in sulla rócca della sorella e ve lo stringe intorno con la mano (e compile). In somma: ma perchè costui non ancora avea finito di vivere. - Lei. Lui, lei, loro, anguiti dal relativo che sono aferesi di colui. colei, coloro, e come tali possono usarsi ancora nel caso retto. Ved. Fornaciari, Rig. Gramm., I. 43. || 28. Streechia, sorella, perchè figliuola del medesimo Dio. || 30. Al nostro mede nen adecehia, non vede chiaro quanto le anime nostre, liberate dall'impaccio della carne. || 31-32. Bell'ampia gela D'Inferno. Chiama il Limbo gola dell'Inferno, perchè posto al principio

Che Cloto impone a ciascuno e compila; L'anima sua, ch'è tua e mia sirocchia, Venendo su, non potea venir sola; Però ch'al nostro modo non adocchia: 30 Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola D'Inferno per mostrarli, e mostrerolli Oltre, quanto 'l potrà menar mia scuola. Ma dinne, se tu sai, perchè tai crolli Diè dianzi il monte, e perchè tutti ad una Parver gridar infino a' suoi piè molli? 36

Non gli avea tratta ancora la conocchia

Sì mi diè, dimandando, per la cruna
Del mio disio, che pur con la speranza
Si fece la mia sete men digiuna.

Quei cominciò: Cosa non è che sanza 40
Ordine senta la religione
Della montagna, o che sia fuor d'usanza.

Libero è qui da ogni alterazione:
Di quel che 'l cielo in sè da sè riceve
Esserci puote, e non d'altro, cagione: 45

di questo; ed ampia, perchè s'è già visto l'Inferno, a forma d'imbuto, restringersi a misura che scende. — Mestrarli. Sottint. il cammino. ] 33. Quante 1 potrà ec., finch gli basterà di aver me (allegoricamente il solo lume della ragione) per maestro. || 35. Tutti, gli spiriti tutti di questo monte. || 36. A'suei piè molli, alle sue radici bagnate dal mare. || 37-59. Si mi diè ec., Virgilio, domandando ciò, colse cosi puntualmente nel mio desiderio, che solo per la speranza ch' io concepii di soddisfarlo, esso desiderio fecesi meno avido, cominciò a quietarsi || 40-42. Cosa non è ec., non v' è cosa da questo santo monte provata, la qual non sia nell'ordine e nell'usanza, non sia ordinaria e consueta.— La religione Della montagna, il sacor regolamento del monte. Virgilio: Religio loci. Il 43. Qui, questo luogo. Ved. nota 54 al C. IX. — Alterarione, perturbazion degli elementi. Il 44-45. Di quel che 1 cielo ec. Questo è de luoghi che più briga han data a comentata il train degli elemente. tatori. Ma risalgasi alle idee del tempo. Secondo Aristotile nel trattato delle Meteore, di tutte le alterazioni di questo basso mondo è cagione il vapore sorgente dalla terra; il qual è di due sorte, umido e secco: dall'umido è generata la pioggia, la neve, la grandine, la rugiada, la brina; dal secco il vento, se il vapore è sottile, se più forte, il tremuoto. Ma questi vapori non posson sorgere oltre alla ter-za delle regioni dell'aria, le quali dal ciel della luna al centro della terra son quattro, calda, fredda, fredda e calda, e il seno della terra (venter terræ, dice Pictro di Dante); e per conseguenza neppur le dette alterazioni possono più sopra aver luogo. Ora il Poeta suppone di avere, nel passar la porta del Purgatorio, varcata appunto la terza regione del-'aria. • Ha valicata la terza regione dell'aria,• dicono le Chios. Dant.; e Pietro suo figliuolo: · Mons ille excedit regiones, uhi causantur ea qua dicit textus.. Stazio dunque vuol dire che di nulla che lassù accada può mai esser cagione ensa che il cielo riceva d'altronde (com'è più uiu. dave il cielo riceve i vapori che sorgone dalla terra e cagionano tutte le sue alterazioni),

Perchè non pioggia, non grando, non neve, Non rugiada, non brina più su cade, Che la scaletta de' tre gradi breve. Nuvole spesse non paion, nè rade, Nè corruscar, nè figlia di Taumante, 50 Che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non surge più avante Ch'al sommo de' tre gradi ch'io parlai, Ov'ha'l vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco od assai; Ma, per vento che in terra si nasconda, Non so come, quassù non tremò mai. Tremaci quando alcuna anima monda Si sente sì, che surga, o che si muova Per salir su: e tal grido seconda. Della mondizia il sol voler fa pruova, Che tutto libero a mutar convento L'alma sorprende, e di voler le giova. Prima vuol ben; ma non lascia il talento. Che divina giustizia contra voglia, Come fu al peccar, pone al tormento. Ed io che son giaciuto a questa doglia Cinquecento anni e più, pur mo sentii Libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto, e li piì 70

ma soltanto cosa che egli da sè stesso in sè riceva, quale appunto si è quell'anima già monda, che al cielo, ond' ella parti, si ritorni. | 46. Grando, grandine (lat. grando). Il Cod. Pogg., grandine o neve. | 48. La scaletta ec. Quella avanti la porta del Purgatorio, dove sta l'Angelo con le chiavi. || 49. Paion, appaiono. || 50. Nè corruscar, nè lampeggiare, nè lampi. — Nè figlia di Taumante, nè arcobaleno. Secondo la favola, Iride, la messaggera di Giunone, fu figlia di Taumante. [ 51. Di la, nel vostro mondo.— Cangia ec. l'erchè l'arcobaleno è sempre opposto al sole. | 52. Secco vapor. Dal quale abbiam visto che Aristotile originava i venti e i tremuoti. || 53. Ch' io parlai, di che io parlai (v. 48). || 54. Il Vicario di Pietre. L'Angelo, che delle sue chiavi disse a Dante: «Da Pier le tengo» (C. IX, 127). | 55. Trema forse ec., la parte del monte sottoposta ai tre gradi sopraddetti scuotesi forse talvolta più o meno. | 56. Per vento che ec., per forza dell'ansidetto secco vapore chiuso nelle viscere della terra. || 57. Mon se come. Infatti, anche stando alla spiegazione da lui data, non si vede naturalmente come il monte, scotendosi nella sua parte inferiore, potesse star fermo nella superiore. Questo dunque era per particolare disposizione divina. | 58. Tremaci, trema in questo luogo, si scuote questa parte superiore del monte. | 59-60. Che surga, o che si muova Per salir su. Sorgono le anime giacenti a terra, come stanno quelle degli avari, e rannicchiate, come quelle de' superbi; si muovono per salir su quelle che già trovansi ritte, come le anime degli accidio-si, irosi, ec. — E tal gride seconda, e al tremar del monte tien dietro il detto grido dell'inno « Gloria in excelsis etc.» || 61-63. Della mon-dizia ec., la prova che un'anima sia monda è il solo volere, il quale assolutamente libero, non più contrastato dall' altro volere di mondarsi, la invade a mutar la compagnia delle anime!

Spiriti per lo monte render lode A quel Signor, che tosto su gl'invii. Così gli disse: e però che si gode Tanto del ber quant'è grande la sete, "• Non saprei dir quant' ei mi fece prode. E il savio Duca: Omai veggio la rete Che qui vi piglia, e come si scalappia, Perchè ci trema, e di che congaudete. Ora chi fosti piacciati ch'io sappia, 60 E, perchè tanti secoli giaciuto Qui se', nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito con l'aiuto Del sommo Rege vendicò le fora Ond'usci il sangue per Giuda venduto, Col nome che più dura e più onora Er' io di là, rispose quello spirto, Famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirto Che, tolosano, a se mi trasse Roma, Dove mertai le tempie ornar di mirto. 90 Stazio la gente ancor di là mi noma Cantai di Tebe, e poi del grande Achille, Ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor fur seme le faville,

Che mi scaldar, della divina siamma, 95

purganti in quella de' beati. - E di veler le iova, e questo volere dell' anima è seguito dall'effetto. | 64-66. Prima vuol ben ec., anche prima vorrebbe l'anima salire, ma non gliel permette il talento al formento, quella volontà di espiare i suoi peccati, che la divina giusti-zia contrappone alla voglia del salire, a compenso del mal talento che già l'anima ebbe a peccare. # 68. Cinquecento anni e più. Stazio era morto da 1200 anni; ma vedremo che gli altri 700 avez passati ne' cerchi di sotto. || 72. Che tosto su gl'invii, che io prego li voglia al più presto liberare. || 75. Mi fece prode, mi fe pro, mi dette soddisfazione. | 76-77. La rete Che qui vi piglia, ciò che nel Purgatorio vi trattiene. — Si scalappia, si snoda, si spre. 78. Perchè ci trema ec., perchè tremi questo monte, e di che voi vi congratulate cantando Gioria. | 81. Welle parole tue mi cappia, fa' che mi cappia nella mente, che io capisca, me-diante le tue parole. || 83-84. Del sommo Rege, di Dio, che avea decretata la distruzione del-l'ingrata città. — Le fera ec., i fori, le ferite che i Giudei fecero a Gesù Cristo. | 88. Cel neme ec., col nome di Poeta. | 87. Men cen fede, pagano. || 88. Mie vecale spirte, il mie canto. Anche nel Convito è dato a Stazio il nome di dolce poeta, forse per quello che Giovenale ne dice nella Satira VII: « Tanta dulcedine capto» Afficit ille animos etc.» | 89. Telosano, sebbene io fossi di Tolosa. Così fu creduto fino al secolo XV; ma scopertesi allora le Selve di Stazio, da due luoghi del quinto libro di queste si ebbe di certo ch' egli fu napoletano. || 90. Bi mirte. Di questo pure si coronarono gli antichi poeti in generale: onde Virgilio, Ecl., II: . Et vos, o lauri, carpam, et te, proxima myrte; » ed il Petrarca: « Qual vaghezza di lauro? e qual di mirto? » Ma particolarmente gli ero-tici. || 22-93, Cantal di Tobe cc. Scrisse la Tebaide, e poi l'Achilleide; ma questa seconda

Onde sono allumati più di mille; Dell'Eneide dico, la qual mamma Fummi, e fummi nutrice poetando: 98 Senz'essa non fermai peso di dramma. E, per esser vivuto di là quando Visse Virgilio, assentirei un sole Più ch'i'non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole Con viso che tacendo dicea: Taci: Ma non può tutto la virtù che vuole; Chè riso e pianto son tanto seguaci Alla passion da che ciascun si spicca, Che men seguon voler ne' più veraci. 108 Io pur sorrisi, come l'uom che ammicca;

Perchèl'ombra si tacque, e riguardommi Negli occhi, ove 'l sembiante più si ficca. E, se tanto lavoro in bene assommi, Disse, perchè la faccia tua testeso

Un lampeggiar di riso dimostrommi?114 Or son io d'una parte e d'altra preso: L'una mi fa tacer, l'altra scongiura

opera gli fu interrotta dalla morte. § 97-98. Mamma fummi ec., generò in me l'amor della poesia, e mi educò alla buona maniera del poetare. Mamma ei la dice a modo di piccol fan-ciullo, a dinotare che non più di tale si teneva al paragone. • Vive, precor (dice nello accomiatarsi dalla sua Tebaide), nec tu divinam Æneida tenta, Sed longe sequere, et vestigia sem-per adora. • || 99. Senz'essa ec., senza l'in-nanzi, la norma dell'Eneide, non mi risolvetti al minimo che. | 101-102. Assentirei un sele ec., sarei contento di penare un giro di sole, un anno di più che non deggio, in questo esilio del Purgatorio. È parlare iperbolico, e però da non prendersi a rigore ne scandalizzarsene come fa il Venturi. | 105. La virtù che vuele, la volontà. [ 106-107. Son tanto seguaci Alia passion ec., così prontamente seguono, tengon die-tro a quella modificazion dell'animo, dalla quale ciascun d'essi procede, cioè alla letizia ed alla tristezza. | 108. Che men seguon ec., che meno obbediscono alla volontà in chi più incapace è di fingere. || 109. Ammicca, fa d'occhio, accen-na con gli occhi. || 111. Ove 'l sembiante più si fices, ove l'aspetto dell'animo, l'immagine

Ch' i' dica; ond'io sospiro, e sono inteso. Di', il mio Maestro, e non aver paura,

Mi disse, di parlar ; ma parla, e digli Quel ch'e' dimanda con cotanta cura. 120 Ond' io: Forse che tu ti maravigli,

Antico spirto, del rider ch' io fei; Ma più d'ammirazion vo' che ti pigli.

Questi, che guida in alto gli occhi miei, È quel Virgilio, dal qual tu togliesti 125 Forza a cantar degli uomini e de' Dei.

Se cagion altra al mio rider credesti, Lasciala per non vera, ed esser credi Quelle parole che di lui dicesti.

Già si chinava ad abbracciar li piedi Al mio Dottor; ma e' gli disse: Frate,

Non far, chè tu se'ombra ed ombra vedi. Ed ei surgendo: Or puoi la quantitate Comprenderdell'amorch'a te mi scalda,

Quando dismento nostra vanitate. Trattando l'ombre come cosa salda.

dello interno affetto, soprattutto si mostra. Plinio: •In oculis animus inhabitat.• | 112. Se tanto lavero ec., così tu conduca a buon termine ta faticosa impresa di visitare ancor vivo i regni de' morti. — Assommi, compisca. Bart. da San Concordio: • Quel di tutte lor fatiche assommerebbe. | 115. Testese, teste, or ora: anche in prosa. | 115-117. Or son io ec., eccomi ora tirato in due contrarie parti, quinci da Virgilio desideroso ch' io taccia, quindi da Slazio scongiurante ch' io parli. — E sono inteso, e stommi in gran tensione di spirito, non sapendo a che risolvermi. Secondo alcuni: e sono inteso da Virgilio; ma ci è sembrato che il testo, come lo intendiamo noi, dica più, e meglio. || 126. E **de' Dei**. l'arte essenziale dell'antica epopea. 128-129. Ed esser credi Quelle ec., ed abbi per fermo, essere stata la cagione del mio sor-ridere quelle parole che tu, non sapendo che avevi Virgilio presente, dicesti di lui. || 134. Ch' a te mi scalda, che mi accende verso di te. | 135. Dismento nestra vanitate, dimentico che noi siamo ombre impalpabili, « vanità che par persona . (Inf. VI, 36). Dismentare è contrario di ammentare, l'uno e l'altro antiquati.

#### CANTO VENTESIMOSECONDO.

Narra Stazio quali fosser sue colpe, e come a Virgilio egli dovesse la sua salvazione. Giunti i tre Poeti in sul sesto balzo, vi trovano un molto appetitoso albero, per entre le cui fronde una voce grida esempi di temperanza.

Già era l'Angel dietro a noi rimaso, L'Angel che n'avea vôlti al sesto giro, Avendomi dal viso un colpo raso:

4. Già era ec. Per evitar ripetizioni il Poeta tralascia qui di descrivere, come l'altre volte,

E que' c'hanno a giustizia lor disiro Detto n'avea *Beati*, e le sue voci Con sitiunt, senz'altro, ciò forniro.

ne della sua spada. || 4-6. E que' o' hanne ec. ed esso Angelo ne avea già detto esser beati l'apparir dell'Angelo, il suo fulgora ac. § 3. coloro che rivolgono ogni lor desiderio non ad Un celpo raso, cancellaté uu dei sette P im-pressi dal guardiano del l'argatorio col punto-si può senza ingiustizia, ma soltanto a vivere

Ed io, più lieve che per l'altre foci, M'andava sì, che senza alcun labore Seguiva in su gli spiriti veloci; 10 Quando Virgilio cominciò: Amore, Acceso da virtù, sempre altro accese, Pur che la fiamma sua paresse fuore. Onde, d'allora che tra noi discese Nel limbo dell'Inferno Giovenale, Che la tua affezion mi fe palese, Mia benvoglienza inverso te fu quale Più strinse mai di non vista persona: Si ch' or mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona Se troppa sicurtà m'allarga il freno, E come amico omai meco ragiona: Come poteo trovar dentro al tuo seno Luogo avarízia, tra cotanto senno, Di quanto per tua cura fosti pieno? Queste parole Stazio mover fenno 25 Un poco a riso pria; poscia rispose: Ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno. Veramente più volte appaion cose, Che danno a dubitar falsa matera, Per le vere cagion che son nascose. La tua dimanda tuo creder m'avvera

con giustizia. A significar la qual cosa, si fingo che l'Angelo non si fosse servito di tutta la quarta delle otto beatitudini evangeliche, la qual dice: « Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam; ma solo avesso detto: Beati qui sitiunt justitiam, » perchè l'esuriunt è dal Poeta riserbato all' usoir dal cerchio de golosi, come si vedrà nell'áltimo v. del C. XXIV. || 7. Più lieve. Più che montava, più leggiere si sentiva; come sempre avviene nel cammino della perfezione. — Foci, aperture contenenti le scale. Cosi pure nel v. 412 del C. Xil. || 8. Labore, fatica (lat. labor): usato prima da Ser Brunetto, Tesoretto, IV, 26 | 9. Gli apiriti. Virgilio e Stazio. || 10-12. Amore Acceso ec., chi abbia no-tizia di essere amato per la sua virtu, non può non riamare. - Paresse fuere, si palesasse. 14. Hel limbo dell' Inferno. Locuzione confermante l'opinione che il Limbo fosse cesi chiamato, quasi timbus Inferni, il lembo dell'Infer-no. — Giovenale. Gran lodatore di Stazio nella settima delle sue Satire; mori trentadue anni dopo di lui, nel 128 di Cristo. | 17. Stringe. Sottint. somo alcuno. | 18. Corte. Pel piacere della compagnia. | 19. Come amice tuo. | 20. Se troppa ec., se prendo teco troppa libertà. || 21. Come amico mio. 24. Per tua cura, per istudio lungo e virtuoso. 27. D'amor m'è caro cenno. Non sapendo tu persuaderti ch'io fossi capace di tanto spregevole vizio. Da questo luogo è chiaro che sebbene Dante così nel Purgatorio come nell' Inferno mettesse a una medesima pena gli avari ed i prodighi, pure e partecipava al co-mun sentimento, assai più favorevole a secondi. || 29. Matera, materia. Ved. nota 127 al IV dell' lnf. || 31-32. Tuo creder m'avvera Esser, ch' io ec., mi accerta esser tuo credere, tuo avviso, che io ec. || 35. Troppo, fino all' altro estremo, cioè al vizio della prodigalità. # 36. Di la-nari, di periodi lunari, di mesi. # 37, Drissai, feci dritta, di torta ch' ell'era; mi ravvidi. # 38.

Esser, ch' io fossi avaro in l'altra vita, Forse per quella cerchia dov' io era: Or sappi ch'avarizia fu partita Troppo da me, e questa dismisura Migliaia di lunari hanno punita. E, se non fosse ch'io drizzai mia cura, Quand'io intesi là dove tu chiame, Crucciato quasi all' umana natura: A che non reggi tu, o sacra fame Dell' oro, l'appetito de' mortali? 40 Voltando sentirei le giostre grame. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali Potean le mani a spendere, e pentèmi Così di quel come degli altri mali. Quanti risurgeran co' crini scemi, Per l'ignoranza, che di questa pecca Toglie il pentir vivendo e negli estremi! E sappi che la colpa, che rimbecca Per dritta opposizion alcun peccato, 50 Con esso insieme qui suo verde secca. Però s' io son tra quella gente stato Che piange l'avarizia, per purgarmi, Per lo contrario suo m'è incontrato. Or, quando tu cantasti le crude armi 55

Della doppia tristizia di Giocasta,

Intesi, attesi, posi mente. — Chiame, esclami: nel senso del lat. clamare, come spesso ne'trecentisti. || 39. All' umana natura, contro la corrotta natura umana. || 40-41. A cho non reggi (conduci) tu, o sacra (esecrabile) fame Dell'oro ec. Sono tradotte le parole di Virgilio, Æn., III, 5: Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames? . delle quali anche il prodigo Stazio poté fare suo pro, perchè i prodighi non men degli avari sogliono aver fame del-l'oro per poterio poi subito sprecare.— Comunemente, Perche non reggi ec.; la qual lezione menerebbe all'assurda supposizion del Venturi e del Torelli, che Dante avesse malamente inteso il testo di Virgilio. Alcuni, col Rosa Morando: Per che non reggi ec., spiegando: Per che distorte vie non conduci, per quali malvage opere non meni: ma la spiegazione è tirata con gli argani. La nostra lezione, così limpida per se stessa, è quella della Nidobeatina, pre-ferita dal Lombardi, e seguitata da varie pre-gevolissime edizioni. || 42. Voltando ec., sofrirei nell'Inferno i dolorosi scontri de' prodighi con gli avari, voltando anch'io pesi per forza di poppa (lnf., VII, 27). || 45. Aprir Pall, al-largarsi. || 44. Pentèmi, mi pentel: da pentere. || 46. Quanti risurgeran ec. Nell' lnf., VII, 57, ha detto che i prodighi risusciteranno co' ca-pelli mozzi. || 47-48. Per l' ignoranza ec., per l' inescusabile loro ignorar che la prodigalità sia peccato; il che toglie a' prodighi di pentirsi e mentre vivono e nel punto della morte. || 49-51. La colpa, che rimbecca ec., la colpa the direttamente è opposta ad alcun peccato, siccome è la prodigalità all'avarizia, qui sue verde secca, cioè nel Purgatorio si estingue, si espia, con esse insieme, nel luogo stesso ov'è punito il peccato a lei contrario. Anche nel-l'Inferno abbiam visto i prodighi posti insi-me con gli avari, e notato il perchè (G. VII, nota 30). || 55-56. Le crade armi Della dep-

Disse 'l cantor de' bucolici carmi, Per quel che Clio lì con teco tasta, Non par che ti facesse ancor fedele La fè, senza la qual ben far non basta.60 Se così è, qual sole o quai candele Ti stenebraron sì, che tu drizzasti Poscia diretro al Pescator le vele? Ed egli a lui: Tu prima m'inviasti Verso Parnaso a ber nelle sue grotte, 65 £ prima appresso Dio m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte, Cheporta il lume dietro, e sè non giova, Ma dopo sè fa le persone dotte, Quando dicesti: Secol si rinnova; Torna giustizia e primo tempo umano; E progenie discende dal ciel nuova. Per te poeta fui, per te cristiano: Ma perchè veggi me' ciò ch' io disegno, A colorar distenderò la mano. Già era il mondo tutto quanto pregno Della vera credenza, seminata Per li messaggi dell' eterno regno; E la parola tua sopra toccata 80 Si consonava a' nuovi predicanti; Ond' io a visitarli presi usata.

Vennermi poi parendo tanto santi,

Che, quando Domizian li perseguette, pia ec., la fratricida guerra di Eteocle e Polinice, doppia cagion di dolore alla loro infelice madre Giocasta. Ovidio: . Nate, dolor matris.» | 57. Il canter ec., Virgilio, cantore della Bu-colica, de' versi pastorali. | 58. Per quel che Clio ec., stando a cio che tu canti nella Tebaide, nella quale paganamente invochi la musa Clio. Theb., X: « Quem prius heroum, Clio, dabis etc. » — Tasta. Accompagnandoti con la sua cetra. Ovidio : «Prætentat pollice chordas.» # 60. La fè ec., la fede cristiana. | 61. Qual sole e quai candele, qual lume diurno o not-turno, più o men vivo. || 65. Al Pescator, a San Pietro, pescatore in Galilea, la cui navicella auol prendersi per simbolo della Chiesa. | 66. Appresso Dio, a seguire il vero Dio. Un antico espone: « Tu primo mi illuminasti, dopo Dio, ch' è prima causa di tutte le cose e padre dei lumi. Ma la prima spiegazione par più conforme al contesto. | 69. Fa le persone dotte, mostra, insegna (docet) alle persone dove deb-ban mettere i piedi. || 70-72. Secol si rinne-va ec. Egloga IV: «Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo: Jam redit et Virgo, redeunt saturnia regna; Jam nova progenies costo de-mittitur alto.» Era una delle profezie della Sibilla cumana, dal cortigiano poeta applicata alla nascita del figliuolo di Asinio Pollione: ma Dante immagina che Stazio, come vari cristiani scrittori, vi vedesse uno annunzio della divina incarnazione. | 74. Veggi me', tu vegga meglio. — Disegno, accenno. | 78. Per II mes-saggi ec., dagli Apostoli, ai quali Gesù Cristo disea: Entrea sutam permisale diseata di disse: « Euntes autem prædicate, dicentes: Quia approprinquavit regnum colorum. Matth. X.7. 79. E la parola ec., e la sopradetta profezia da te riferits. § 80. Si consonava ec., si riscontrava con quel che annunziavano gli Apostoli. | 81. Usate, usanza. | 83. Demisian, autore della

Senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, Io gli sovven**t**i, e lor dritti costumi Fer dispregiare a me tutt'altre sette: E pria ch' io conducessi i Greci a' flumi Di Tebe poetando, ebb'io battesmo; Ma per paura chiuso cristian fu'mi, Lungamente mostrando paganesmo: E questa tiepidezza il quarto cerchio Cerchiar mi fe più che l'Iquarto centesmo. Tu dunque, che levato hai 'l coperchio Che m'ascondeva quanto bene io dico,95 Mentre che del salire avem soverchio, Dimmi dov' è Terenzio nostro antico, Cecilio, Plauto e Varro, se lo sai: Dimmi se son dannati, ed in qual vico. Costoro, e Persio, ed io, ed altri assai, 100 Rispose il Ducamio, siam con quel Greco, Che le Muse lattar più ch'altro mai, Nel primo cinghio del carcere cieco. Spesse fiate ragioniam del monte, C' ha le nutrici nostre sempre seco. 105 Euripide v'è nosco, e Anacreonte, Simonide, Agatone, ed altri piue Greci, che già di lauro ornar la fronte. Quivi si veggion delle genti tue Antigone, Deifile ed Argia,

seconda persecuzion de' cristiani, mort nel 96, anno della morte di Stazio. - Perseguette. Seguette per segui, fu usato anche fuor di rima da Dante (Par., IX, 24) e da altri. || 87. Tut-t' altre sette. Setta fu usata indifferentemente dal Petrarca nel cap. Il del Trionfo della Fama, ed anche in buona parte da Dante nel Parad., III, 105. | 88-89. Ch' io conducessi ec., ch' io componessi il poema in cui narro la spedizione de' Greci contro Tebe. || 90. Chinso, occulto. — Fu'mi, fuimi, mi fui. || 95. Cerchiar, girare correndo; ch' è la pena degli accidiosi. — Più che 'l quarto centesmo, più di quattro volte cento anni, 194-95. Levate hai 'l coperchie co, hai levato il velo che mi nascondeva quel bene al grande, di ch'io ti ragiono, cioè la verità della fede cristiana. | 96. Mentre che del salire ec., mentre che salendo ci soverchia tempo, da poterlo spendere ragionando. [ 97-98. Terensio..., Cecilio, Plauto. Comici latini no-tissimi. — Varro, Varrone, scrittore latino fa-moso per erudizione. 199 In qual vice, in qual contrada (lat. vices), in qual cerchio, dell' In-ferno. || 400. Persio. Poeta satirico latino. || 404-102. Con quel Greco Che ec., con Omero, allievo prediletto delle Muse. | 104-105. Del monte, C'ha ec., del Parnaso abitato dalle Muse. || 107. Simonido. Fu di Cea, isola dell'Egeo: ne abbiamo vari inni, tradotti dal Centofanti. Anche di un altro Simonide, nativo di Amorgo, ci resta una satira contro le donne, tra-dotta dal Leopardi: ma fu maggiore la fama del primo. — Agatone. Antico poeta greco, di un cui dramma intitolato Il Fiore fa menzione Aristotile nella sua Poetica. 🖁 109. Delle genti tue, de' personaggi da te cantati nella Tebaide e nell'Achilleide. 110. Antigone, figlia di Edipo re di Tebe; Deifile, figliuola di Adrasto re de-gli Argivi e moglie di Tideo; Argia, altra figlia

Ed Ismene sì trista come fue. Vedesi quella che mostrò Langia: 112 Evvi la figlia di Tiresia, e Teti, E con le suore sue Deidamia. Tacevansi ambedue già li poeti, Di nuovo attenti a riguardare intorno, Liberi dal salire e da' pareti; E già le quattro ancelle eran del giorno Rimase addietro, e la quinta era al temo, Drizzando pur in su l'ardente corno, Quando'l mio Duca: Io credo ch'allo stremo Le destre spalle volger ci convegna, Girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu lì nostra insegna, E prendemmo la via con men sospetto Per l'assentirdi quell'anima degna. Elli givan dinanzi, ed io soletto Diretro, ed ascoltava i lor sermoni Ch'a poetar mi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber che trovammo in mezza strada, Con pomi ad odorar soavi e buoni.

di Adrasto, moglie di Polinice. | 111. Ismene, altra figlia di Edipo. - Sì trista come fue. Pel suicidio della madre, e per la perdita di Cicreo suo fidanzato, ucciso da Tideo. | 112. Quella che mostrò Langia. Isifile, figliuola di Toante re di Lemmo, fu dai corsari venduta a Licurgo di Nemea, ed ebbe a nudrire un figliuoletto di lui, per nome Ofelte. Stando un giorno fuori della città a diporto col fanciullino in collo, fu da Adrasto pregata gl'insegnasse ove ca-varsi la sete; ed ella, deposto il bambino, andò a mostrare a quel re la fonte Langia: ma tornata al bimbo, lo trovò morto da un serpe. Theb., IV. | 113. La figlia di Tiresia. Oltre Manto, posta già da Dante nella bolgia degli indovini (Inf. XX, 55), Tiresia ebbe Dafne, ricordata da Diodoro Siculo, ed anche Istoriade, nominata da Pausania. — Teti. La madre di Achille. | 114. Deidamia. La più bella infra le liglie di Licomede re di Sciro, amata da Achille tutto il tempo ch' egli stette a quella corte tra-vestito da donna. Ved. nota 61 62 al XXVI dell'Inf. | 417. Liberi ec. Dai salire, per esser finita la scala; dalle pareti, entro le quali era tagliata essa scala, per esser già usciti in sul sesto girone. || 118-119. E già le quattro ec. Le quattro prime Ore del giorno avevano già finito il loro servizio, ed era al timone (lat. temo) del carro solare la quinta. Ved. C. XII, v. 71. 120. Drissande pur ec. La quinta Ora del giorno drizzava anch'essa l'ardente corno, la punta luminosa del detto timone verso il meridiano, dove nell' equinozio il Sole è condotto dall' Ora sesta. | 121-122. Allo streme Le destre spalle volger, voltare la destra spalla all'orlo dei girone, cioè incamminarci a destra, come sempre. | 124. Hostra insegna, la nostra guida. | 126. Per l'assentir ec., anche per lo

133 E come abete in alto si digrada Di ramo in ramo, così quello in giuso ; Cred' io perchè persona su non vada. Dal lato, onde il cammin nostro era chiuso, Cadea dall'alta roccia un liquor chiaro. 138 E si spandeva per le foglic suso. Li duo poeti all'alber s'appressaro; Ed una voce per entro le fronde Grido: Di questo cibo avrete caro. Poi disse: Più pensava Maria, onde Fosser le nozze orrevoli ed intere, Ch'alla sua bocca, ch'or per voi risponde. E le Romane antiche per lor bere Contente furon d'acqua, e Daniello Dispregiò cibo, ed acquistò savere. 148 Lo secol primo quant' oro fu bello; Fe savorose con fame le ghiande, E nèttare con sete ogni ruscello. Mèle e locuste furon le vivande, Che nudriro il Battista nel diserto;

Perch'egli è glorioso, e tanto grande, 153

Quanto per l'Evangelio v' è aperto. assentimento di Stazio, a cui l'istinto del cie-lo additava la via di quello. Il 129. III davane intelletto, mi aprivana la mente, mi istruivana. Salmo XVIII, 130: « Declaratio sermonum tucrum illuminat, et intellectum dat parvulis. . | 130. Ragioni, ragionamenti. | 131. In messa strada, in mezzo alla strada. | 133-134. In alte si digrada, va scemando per l'insù. — Cesì quello in giuso, così quello digradava in sense opposto, per lo ingiù | 135. Cred' ie perchè es., acciocché, credo io, nessuno potesse salire a coglierne i frutti. | 136. Dal late ec., dal si-nistro lato, ove il monte faceva sponda alla strada. | 141. Avrete care, avrete carestia, sarete privati, in pena della golosità che in questo cerchio si purga. | 142-144. Più pensava Maria co. Ecco gli esempi della virtù contraria alla gola. Maria alle nozze di Cana, più che a mangiare (alla sua bocca), pensava a far si che lo sposo non restasse scornato per la mancanza del vino. Ved. C. XIII, v. 29. — Onde, di che: accenna al vino che bisognava. — Ch' er per vei rispende, la qual sua bocca ora risponde per voi, difendendo la vostra causa appresse Dio. | 145. E le Romano ec. Le antiche donue romane non costumavano di ber vino. Val. Massimo, Il, 1. || 146-147. E Danielle ec. Daniele, co' tre fanciulli suoi compagni, ottenne di pascersi di legumi invece della squisita vivanda offertagli da Nabuccodonosor, e perciò ebbe da Dio la grazia di apprendere ogni scienza. Dan. I. 148. Le secol primo, il così detto secolo d'oro. 151-152. Mèle e lecuste ec. Marc., I, 6: « Locustas et mel silvestre edebat. » | 153-154. E tanto grande, Quanto ec. Gesù Cristo: «Noa surrexit inter natos mulierum major J. Bapti-sta. - Per l' Evangelie. Matth., XI, 44. - Aperto, manifesto.

### CANTO VENTESIMOTERZO.

Con fame e con sete si purgano i golosi: tra'quali Forese Donati, lodatosi di sua moglie, rimprovera la generale inverecondia delle donne fiorentine.

Mentre che gli occhi per la fronda verde Ficcava io così, come far suole (Thi dietro all' uccellin sua vita perde; Lo più che padre mi dicea: Figliuole, 4 Vienne oramai, chè 'l tempo che c'è im-Più utilmente compartir si vuole. (posto I' volsi 'l viso e il passo non men tosto Appresso a' savi, che parlavan sie, Che l'andar mi facèn di nullo costo. Ed ecco pianger e cantar s'udie, Labia mea, Domine, per modo Tal, che diletto e doglia parturie.

O dolce padre, che è quel ch'i' odo?

Comincia'io: ed egli: Ombre che vanno Forse di lor dover solvendo il nodo. 15 Sì come i peregrin pensosi fanno, Giugnendo per cammin gente non nota, Che si volgono ad essa e non ristanno;

Così diretro a noi, più tosto mota, Venendo e trapassando, ci ammirava <sup>20</sup> D'anime turba tacita e devota ('). Negli occhi era ciascuna oscura e cava,

3. Sua vita perde. Alla severa ed operosa anima del Poeta non potea piacere il perdi-tempo dell'uccellare. Altro è del cacciare propriamente. § 4. Figliuele, figliuele; terminazione usata dagli antichi anche in prosa, ma nel solo vocativo, similmente al latino fifole. Ved. Vocab. || 5. Che e' è imposte, che ci è as-segnato per visitare questi lnoghi || 7. Non men tosto che il viso. || 8. Sie, si: e così appresso udie ec. Ved. nota 444 al II dell'Inf. || 9. Mi facen (faceano) di nulle costo. Publio Siro : · Comes facundus in via pre vehiculo est. · Onde il bel detto di madonna Oretta nella novella 51 del Boccaccio. § 11. Labia mea etc. Nel Salmo L: «Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam. . Le anime dei già golosi pregano che l'amor di Dio, non più quello de'cibi, apra loro la bocca. | 12. Dilette e doglia. Corrisponde al cantar e pian-ger di sopra. — Parturie, cagiono. [ 15. Di ler dever selvende il nede, sciogliendesi dai de-bito loro, soddisfacendo per il loro peccato alla divina giustizia. || 16. Pensesi, occupati dal pensiero dei loro affari. || 17. Giugnande, rag-giungendo. || 19. Più toste mets, più presto mossa (lat. mota), camminando con passo più celere del nostro. | 21. Tacita. Cantavano soltanto alla vista del sopraddetto albero .-- (°) Golosi. - | 22. Oscura e cava. Avevano tutte gli occhi semispenti ed affossati. Ovidio, descrivendo la Fame nell' VIII delle Metamorfosi: Cava lumina, pallor in ore etc. | 23. Se-ma di carne, cioè dimagrata. | 24. S'infer-mava, prendeva forma. Geremia IV: « Adhæsit cutis corum ossibus.» || 25-27. Non credo che cesì ec., non credo ch' Erisitone si fosse fatto secco cosi, tino a non aver che l'ultima, l'arida

Pallida nella faccia, e tanto scema, Che dall' ossa la pelle s'informava. Non credo che così a buccia strema Erisiton si fusse fatto secco Per digiunar, quando più n' ebbe tema. Io dicea, fra me stesso pensando: Ecco La gente che perdè Gerusalemme, Quando Maria nel figlio diè di becco. 33 Parean l'occhiaie anella senza gemme: Chi nel viso degli uomini legge omo, Ben avria quivi conosciuto l'emme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo Si governasse, generando brama, Equel d'un' acqua, non sappiendo como? Già era in ammirar che sì gli affama, Per la cagione ancor non manifesta Di lor magrezza e di lor trista squama; Ed ecco del profondo della testa Volse a megli occhi un'ombra e guardò f.so ; Poi gridò forte: Qual grazia m'è questa?

Mai non l'avrei riconosciuto al viso;

pelle, per effetto del suo digiunare, quando egli del diginno ebbe maggior paura, cioè più ne senti gli esfetti. Di Erisitone favoleggiarono gli antichi, che per voracità datagli in pena dalla vilipesa Cerere, mangiò quanto possedeva, vendè sua figlia, ed ultimamente si rose le proprie membra. Ovidio, Metam., VIII. | 28-30. Ecce La rente ec. Parevagli in quelle anime veder gli Ebrei assediati da Tito, i quali prima di perder Gerusalemme soffrirono tutti gli orrori della fame, fino a vedere (narra Giuseppe Flavio) una Maria, nobile donna, divorare il proprio figliuolino. — Biè di becce. A ragione la tratta da bestia. | 31. Parean l'occhiale ec., le cavità de-gli occhi parevan due anelli, dal cui castone fossero state levate le gemme; perchè le pu-pille erano tanto in fondo, che non si vedevano. | 32-33. Chi nel vise ec. Trovarono alcuni nel viso umano una sigla o cifra di una # con tra le gambe due o, esprimente omo. I due o erano gli occhi; la M intendevasi formata dal naso, dalle ciglia e dalle coste delle occhiaie fin giù alle guance. Cosiffatta M tanto meglio si scorge, quanto più scarna è la faccia. § 34-36. Chi crederebbe ec., chi mai, non sapendo il come, crederebbe che l'odore di un pomo e di un'acqua, con la sola brama che ingenera in quelle anime, le potesse si malamente concia-re? — Come. Di como per come ved. nota 112 al XXIV dell'Inf. Il come ciò avvenisse si vedrà nel C. XXV. | 37-39. Già era in ammirar ec.. già, per non essermi nota la cagione della lor magrezza e della lor pelle così inaridita, io meravigliato pensava qual cosa mai potesse così affamare quegli spiriti. Di questo dubbio lo vedremo ampiamente chiarito da Stazio nel C. XXV. § 42. Qual grazia m'è questa? Aveva in luogo di somma grazia il vedere il suo pa-

Ma nella voce sua mi fu palese Ciò che l'aspetto in sè avea conquiso. 45 Questa favilla tutta mi raccese Mia conoscenza alla cambiata labbia. E ravvisai la faccia di Forese. Deh non contender all' asciutta scabbia, Che mi scolora, pregava, la pelle, Nè a difetto di carne che io abbia Ma dimmi il ver di te, e chi son quelle Due anime che là ti fanno scorta Non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch' io lagrimai già morta,55 Mi dà di pianger mo non minor doglia, Risposi lui, veggendola si torta. Però mi di', per Dio, che si vi sfoglia; Non mi far dir mentr'io mi maraviglio, Chè mal può dir chiè pien d'altra voglia. Ed egli a me: Dell'eterno consiglio Cade virtù nell' acqua e nella pianta Rimasa addietro, ond'io sì mi sottiglio. Tutta esta gente che piangendo canta, Per seguitar la gola oltre misura, In fame e in sete qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura L' odor ch' esce del pomo, e dello sprazzo Che si distende su per la verdura.

rente ed amico. | 45. Ciò che l'aspetto ec., il vero esser suo, di cui nell'aspetto era distrutta ogni traccia. | 46-47. Questa favilla ec., il suono della voce di quell'ombra fu come una favilla che bastò a riaccendere tutta la mia conoscenza verso quello sformato sembiante. | 48. Forese, fratello di M. Corso Donati, fu amico ed affine di Dante, avendo questi menata per moglie una Gemma de' Donati. § 49-51. Deh non contender ec. Pregava che il Poeta non ricusasse, schifasse di soddisfare alle sue dimande, per disprezzo che in lui generasse la sua defor-mità. Anche nel XVI dell'Inferno: « Deh se miseria d'esto loco.... e'l tinto aspetto e brollo Rende in dispetto noi e nostri preghi ec. . — Contender. Regge il ver del v. 52. — Asciutta scabbia. La lunga fame e la sete gli aveano asciugata e fatta ruvida la pelle come quella di uomo scabbioso. || 82. Dimmi il ver di te. Non voleva sapere chi fosse, perchè lo avea già ravvisato; ma come e perché quivi si trovasse. § 54. Che tu non mi favelle, di favellarmi. § 56. Li dà ec., mi fa ora piangere non men dolorosamente. || 57. Torta, sformata. || 58. Che si vi sfoglia, qual cosa vi discarna così: metaf. tolta da fiori. || 59-60. Hen mi far dir ec., non volere che io risponda alle tue dimande mentre son pieno di maraviglia, perchè mal si può re son pieto di maravigita, percentante si pragionare con l'animo preoccupato. [61. Dell'eterne consiglio, dalla divina giustizia che
così dispone. [63. Per seguitar, per aver seguitato. [68-69. Del pomo, del già detto albero pomifero. — Dello sprasso Che cc., dell'acqua cascante dalla roccia e spargentesi in spruzzi su per le foglie dell'albero. Dell'odore dell'acqua leggesi anche in Giobbe, XIV, 9: Ad odorem aque germinabit. § 70-71. E nen pur una volta ec. Accenna che altri cosiffatti alberi sono dalle anime incontrati nel giro ch'esse fanno di quello spazzo, cioè del suoto di

E non pur una volta, questo spazzo 70 Girando, si rinfresca nostra pena: Io dico pena, e dovre' dir sollazzo; Chè quella voglia all' arbore ci mena, Che menò Cristo lieto a dire Elì, Quando ne liberò con la sua vena. Ed io a lui: Forese, da quel di Nel qual mutasti mondo a miglior vita, Cinqu' anni non son volti insino a qui. Se prima fu la possa in te finita Di peccar più, che sorvenisse l' ora Del buon dolor che a Dio ne rimarita, Come se' tu quassù venuto? Ancora Io ti credea trovar laggiù di sotto, Dove tempo per tempo si ristora. Ed egli a me : Sì tosto m' ha condotto A ber lo dolce assenzio de' martiri La Nella mia col suo pianger dirotto. Con suoi prieghi devoti e con sospiri Tratto m' ha della costa ove s'aspetta E liberato m' ha degli altri giri. Tant' è a Dio più cara e più diletta La vedovella mia, che tanto amai, Quanto in ben operar è più soletta; Chè la Barbagia di Sardigna assai Nelle femmine sue è più pudica,

quel cerchio | 72. Sellanze. Perche maggiore del tormento e il piacer di soddisfare alla divina giustizia. 🛛 73. Quella voglia, quello stesso desiderio di veder soddisfatta la giustizia di-vina. || 74. A dire Elì, a soffrir tanto negli ultimi suoi momenti, ch'egli esclamò in ebraico: Eli, Eli, lamma sabachthani; » cioè: Dio mio, Dio mio, perchè m' hai tu abbandonato ? Matth . XXVII, 46. || 75. Con la sua vena, col sangue delle sue vene. || 79-81. Se prima fa ec., se tu non prima della tua mortal malattia, quando non potevi più peccare di gola, avesti quel pentimento che rimette le nostre anime in grazia, le rifà spose di Dio, ec. « Queste cose (dice l'Ottimo) sa bene l' autore, per la conversazione continova ch' elli aveva col detto Forese: ed esso autore fu quegli che, per amore che aveva in lui e familiaritade, lo indusse alla confessione.» [83-84. Laggiù di sette, Dove ec., nell'Antipurgatorio, dore il tempo indugiato a pentirsi si sconta con altrettanto di penosa aspettazione. Il 86. Le delce assensie de' mar-tiri, le pene del Purgatorio, amare per sè medesime, ma dolci in quanto preparano alla bea-titudine eterna. || 87. La Wella mia, la moglie mia Nella; accorciamento di Giovannella. • Fu onestissima donna (dice il Post. Gaet.); e quel che a somma lode le torna, sobriissima visse con tanto goloso marito. Tuttochè giovane as-cora, guardò sua vedovanza, e molto bene ella fece per l'anima del consorte.» | 90. Begli altri girl. Dove altre colpe, oltre a questa della gola, egli aveva ad espiare. | 94-96. Chè la Barbagia ec. « In Sardigna è una montagna, la qual è appellata Barbagia, abitata da gente barbara; e vennonvi ad abitare quando i Romani presono la Barberia. Questa gente non ha legge nè costumi, e sono divisi i loro modi da ogni generazione di gente. Le loro femmine son disoneste e slucciate in tanto, che in quel luoge

Che la Barbagia dov' io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu ch' io dica? Tempo futuro m' è già nel cospetto, Cui non sarà quest'ora molto antica, Nel qual sarà in pergamo interdetto Alle sfacciate donne fiorentine L'andar mostrando con le poppe il petto. Quai Barbare fur mai, quai Saracine, Cui bisognasse, per farle ir coverte, O spiritali o altre discipline? Ma se le svergognate fosser certe Di quel che il ciel veloce loro ammanna, Già per urlare avrian le bocche aperte: Chè, se l'antiveder qui non m'inganna, Prima fien triste, che le guance impeli Colui che mo si consola con nanna. 111 Deh, frate, or fa che più non mi ti celi; Vedi che non pur io, ma questa gente

non si osserva matrimonio veruno nè verun'altra buona usanza. Chios. Dant. - La Barbagia dev'io ec. Firenze, novella Barbagia in quanto alle sue donne. || 105. O spiritali ec., ordina-zioni della potestà spirituale o della temporale. « Bisognerà (dice l'Ottimo) non solamente il comandamento del Diocesano, ma ancora che il Comune faccia sua legge proibitiva. » ¶ 107. Ammanna, ammanniece, prepara. ∥ 111. Nan-na. Voce usata dalle balle per addormentare i bambini. ∥ 112. Non mi ti celi, non mi taccia la cagione e il modo di tua venuta. Ved. | « Io sarò primo, e tu nota 52. || 114. Bove il Sol veli, dove col tuo | Compagna, compagnia.

Tutta rimira là dove il Sol veli.

115 Perch' io a lui: Se ti riduci a mente Qual fosti meco e quale io teco fui, Ancor fia grave il memorar presente.

Di quella vita mi volse costui Che mi va innanzi, l'altr'ier, quando tonda Vi si mostrò la suora di colui (E il Sol mostrai). Costui per la profonda Notte menato m' ha de' veri morti, Con questa vera carne che il seconda.

Indi m'han tratto su gli suoi conforti, Salendo e rigirando la montagna

Che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna, Ch'io sarò là dove fia Beatrice: Quivi convien che senza lui rimagna.

Virgilio è questi che così mi dice (Ed additailo), e quest'altro è quell'ombra, Per cui scosse dianzi ogni pendice Lo vostro regno che da se la sgombra.

corpo fai ombra. | 116. Qual foati meco ec., la vita allegra e viziosa anzi che no, condotta in-sieme da noi due. Ved. Balbo, Vit. Dant., I, 8. | 117. Ancor fla grave ec., la memoria de' passati errori e pericoli non potrà non riuscirti ancora spiacevole. | 149. L'altr'ier. Qui, come spesso negli antichi, ha senso inderminato di pochi giorni fa. || 122. Veri merti. l'erchè morti alla grazia. | 123. Che il seconda, che gli tien dietro. Virgilio a Dante, nel IV dell' Inferno: · lo sarò primo, e lu sarai secondo. » | 127.

# CANTO VENTESIMOQUARTO.

Forose mostra a Dante vari golosi notabili, tra gli altri Bonagiunta da Lucca, ammiratore del nuovo suo stile: poi, nel partirsi, gli accenna la mala morte futura di M. Corso Donati. I Poeti odono di mezzo a un altro albero gridare esempi di punita golosità, e poco dopo trovano il solito varco.

Nè il dir l'andar, nè l'andar lui più lento Facea; ma ragionando andavam forte, Sì come nave pinta da buon vento. E l'ombre che parean cose rimorte, Per le fosse degli occhi ammirazione 5 Traén di me, di mio vivere accorte.

Ed io, continuando il mio sermone, Dissi: Ella sen va su forse più tarda Che non farebbe, per l'altrui cagione. Ma dimmi, se tu sai, dov' è Piccarda;

4. Lui, il dire. | 4. Rimorte, più che morte: pallide e consunte all'estremo. | 5-6. Per le fosse ec., con gl' incavati loro occhi mi guardavano meravigliate. || 8-9. Ella sen va ec., la detta ombra di Stazio cammina forse più lenta che da sè non farebbe, per goder la compagnia di Virgilio. || 10. Piccarda. Sorella di Forese. Fattasi monaca di Santa Chiara, fu forzata ad uscir di monastero da M. Corso, suo maggior fratello, che l'avea promessa in moglie ad un Della Tosa: ma ella s'infermò poco dopo, e gii Orbisani o Urbiciani da Lucca buon rima-

Dimmi s'io veggio da notar persona Tra questa gente che si mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona Non so qual fosse più, trionfa lieta Nell'alto Olimpo già di sua corona. Si disse prima; e poi: Qui non si vieta Di nominar ciascun, da ch'è sì munta Nostra sembianza via per la dieta. Questi (e mostrò col dito) è Buonagiunta ;

mori. | 13-14. Tra bella e buona ec. Anche il Petrarca: «Tra bella e onesta Non so qual fosse più. | 15. Well'alto Olimpo, nel cielo. Olimpo, da δλος e λάμπω, significa tutto splendente. sua corona, della meritata corona di Santa. La troveremo nel C. III del Paradiso. || 16-18. Qui non si vieta ec., in questo cerchio è permesso a ciascuno di nominare le ombre che ci sono. dacchè per la loro disfatta sembianza sarebbe impossibile che altri le riconoscesse da se. — Munta via, svanita. || 19. Buonagiunta. Fu de-

Buonagiunta da Lucca: e quella faccia 20 Di là da lui, più che l'altre trapunta, Ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia: Dal Torso fu, e purga per digiuno L'anguille di Bolsena e la vernaccia. Molti altri mi mostrò ad uno ad uno; E nel nomar parean tutti contenti, Si ch' io però non vidi un atto bruno. Vidi per fame a vuoto usar li denti Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio Che pasturo col rocco molte genti. Vidi messer Marchese, ch' ebbe spazio (ià di bere a Forli con men secchezza, E sì fu tal che non si sentì sazio. Ma come fa chi guarda e poi fa prezza Più d'un che d'altro, fe'io a quel da Lucca, Che più parea di me voler contezza. Ei mormorava; e non so che Gentucca Sentiva io là ov' el sentia la piaga Della giustizia che si gli pilucca. O anima, diss'io, che par si vaga

tore pei suoi tempi, ma (secondo Dante mede-simo, Valg. Eloq., XIV) di stile negletto, [2] Trapunta. «Le ineguaglianze dell'arida pelle rendono immagine di trapunto.» Tommasèo. || 22. Ebbs la Santa ec., fu marito della Santa Chiesa, fu poutefice. || 25-24. Dal Torso fu ec. Questi è Martino IV, nativo di Tours, il quale faceva morire nel vin bianco le anguille pescate nel lago di Bolsena, e poi mangiavale avidamente in isquisiti manicaretti. Tenne il papato dal 1281 al 1284. | 27. Però, per questo esser nominati. — Un atte brune, un solo segno di dispiacere. [28. A vueto usar li denti. Ovidio, Metam., VIII: « Oraque vana movet, dentemque in dente fatigat, Exercetque cibo delusim guttur inani. | 39. Ubaldu dalla Pila, Ubaldino degli Ubaldini dalla Pila, ch'è un castello nel Mugello sul dorso di Monte Senario. — Benifasio de Fieschi di Layagna, paese del Genovesato, su arcivescovo di Ravenna. | 30. Pasturò, ebbe in governo. Allude all'evangelico: . Pasce oves meas. . - Rocco. Altrimenti detto pastorale || 31. Messer Marchese, Marchese de Rigogliosi di Forli, gran bevitore. Narrando a lui un giorno il suo cantiniere che per la città si diceva ch' egli era sempre a bere: « E perchè non di tu loro, rispose, ch'ie ho sempre sete? . - Spasie, commodità. | 32 Con men secchezza, ben più largamente che qui. || 55. E si, e con tutto ciò. || 54. Pressa, stima, conto. || 36. Di me voler contessa, desiderar di conoscermi da vicino, di meco ragionare. Vedesi per ciò che segue, che Bonagiunta sapeva già costui esser Dante. | 37-59. E non se che Centucca, e non se qual nome di Gentucca, sentiva ie là, mi pareva ch'ei mormorasse fra' denti, ev'el sentia la piaga Della giustizia, dove massimamente gli si facea sentire la giusta pena della fame, che sì gli piluces, che così discarna le ombre di questo cerchio. Propriamente piluccare è spiccare a uno o pochi per volta i chicchi dell' uva dal grappolo per mangiarseli; qui è traslato simile a quell'altro: «Che si vi sfoglia» (C. XXIII, 58). Gentuces. Nobile e costumata giovane luc-

Di parlar meco, fa' sì ch' io t' intenda, E te e me col tuo parlare appaga. Femmina è nata, e non porta ancor benda, Cominciò ei, che ti farà piacere La mia città, come ch'uom la riprenda.45 Tu te n'andrai con questo antivedere: Se nel mio mormorar prendesti errore, Dichiareranti ancor le cose vere. Ma di' s' io veggio qui colui che fuore Trasse le nuove rime, cominciando: Donne che avete intelletto d'amore. Ed io a lui: I' mi son un che, quando Amore spira, noto, ed a quel modo Che detta dentro, vo significando. O frate, issa vegg' io, diss' egli, il nodo Che il Notaio e Guittone e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch' i' odo. Io veggio ben come le vostre penne Diretro al dittator sen vanno strette,

Che delle nostre certo non avvenne: 60

E qual più a guardar oltre si mette,

per Lucca nel 1314, s' innamorò ; e la qual poi vogliono alcuni che fu tolta per moglie da Be nardo Molla degli Antelminelli Allucinghi. «Nė c'intratterreme noi (scrive il Balbo, Vit., II, 12) nella disputa, quanto amore avesse Dante per questa Gentucca, e di quanto fosse di nuovo infedele a Beatrice. Lasciamo in pace le consolazioni e gli errori del povero esule. • 43. Hen perta ancer benda, è ancora zitella. Le maritate e le vedove soltanto portavano bende. || 45. Come ch' nem la riprenda, sebbene per molti se ne dica male. Vogliono alcuni che s'accenni il male detto di Lucca dallo stesso Alighieri nel XXI dell'Inferno; e tra questi è il Balbo, Vit., II, 12, il quale chiama il presente luogo «gen-til disdetta di Dante.» || 46. Con queste antivedere, con questo cenno da me datoti del fa-luro. Il 48. Bichiareranti ec., ti chiarirano meglio i fatti. Il 49-50. One fuere Transe le mueve rime, che fu trovatore di un nuovo stile poetico, tanto superiore a quello de rimatori stati infino a lui. || 51. Bonne che avete cc. È il primo verso di una canzone nobilissima di Dante, da lui inserita nella Vita Nuova. - Intelletto, intelligenza, cognizione. || 32-54. I' mi son un ec. Ecco in tre versi tutta una Poetica, e la migliore di tutte. Quanti tra la infinita turba de rimatori dal principio della lingua infino a questo di, hanno fatto come Dante? Epperò, quanti son quelli che non facciano sbadigliare? Buona poesia, anzi proprio poesia non si avrà mai, senza verità di affetto. ¶ 55-57. Issa vegg' ie ec., adesso veggo la cagione che lego, che impedi il Notaio (lacopo da Lentino), Guittone d'Arezzo, e me, che non giungessimo poetare si dolcemente: ciò fu la mancanza di sentimento e d'inspirazione. § 58. Le vestre penne, le penne di voi sommi scrittori. Accessa probabilmente, oltre l'Alighieri, Guido Caval-canti e Cino da Pistoia | 59. Al dittater, ad Amore che a voi dette dentro (v. 84). | 60. Che, il che. || 61-62. E qual più a guardar ec , e chi giudicando non si ferma alla forma esteriore, ma guarda più eltre, l'intrinseco merito, vede una distanza incalcolabile tra lo stil vostro ed Chese, di cui Dante nel suo esilio, passando il nostro. Altri leggono: E qual più a gradir ec.

Non vede più dall'uno all'altro stilo. E quasi contentato si tacette.

Come gli augei, che vernan verso il Nilo, Alcuna volta di lor fanno schiera, Poi volan più in fretta e vanno in filo;

Così tutta la gente che lì era, Volgendo il viso, raffrettò suo passo, E per magrezza e per voler leggiera. E come l'uom che di trottare è lasso,

Lascia andar li compagni, e sì passeggia Fin che si sfoghi l'affollar del casso; Si lasciò trapassar la santa greggia

Forese, e dietro meco sen veniva. Dicendo: Quando fia ch'i' ti riveggia? 75 Non so, risposi lui, quant' io mi viva;

Ma già non fia'l tornar mio tanto tosto, Ch'io non sia col voler prima alla riva. Perocchè il luogo, u' fui a viver posto, Di giorno in giorno più di ben si spolpa,

Ed a trista ruina par disposto. Or va', diss'ei, chè quei che più n'ha colpa Vegg' io a coda d' una bestia tratto Verso la valle, ove mai non si scolpa. 84

spiegando: E chi si propone di piacer con le sue rime più di quanto si possa per la via da voi tenuta, non vede più la differenza ch' è tra lo stile imitator della natura ed il falso. La prima lezione mi è sembrata più naturale. [64. Vernan, passano il verno. Parla delle gru. || 66. In file, facendo di sè una lunga fila. Inf., V: • Facendo in aer di sè lunga riga. || 68. Velgende il vise, cessando di guardarmi. || 69. Per weler, pel desiderio di purgarsi. | 70. Di trottare, di camminar con passo veloce e saltel-lante. ¶ 71. E sì passeggia, e così lasciatili andare, passeggia. Il Bianchi, col Biagioli ed altri, legge si passeggia: ma bene avverte il Betti che · passeggiarsi è maniera stranissima e senza esempio in tutte le buone scritture. A 72. Fin che si sfoghi ec., finchè cessi la foga, l'impeto dell'ansare del petto.—Affellar. • Folio si è il mantaco: affoliare si è il tirar dentro e'l mandar fuori di quello il vento. Questo fa il polmone in noi, e vedesi di fuori per l'ansare e battere del petto. Cosi il Vellutello, segui-tato da più de comentatori, non escluso il Tommasèo; ma il Venturi: Non sarebbe ne meno una metafora mal fatta, se qui affoliare si prendesse in senso di far folla, verificandosi che in un uomo ansante i respiri s'incalzano e si fan folla. - Casso. La parte concava del corpo, circondata dalle costole: lat. capeum. a questi luoghi, il mio morire, per quanto presto esser possa, sara sempre meno del desiderio che ho di lasciare il mondo e di venire alla riva di questa isoletta del Purgatorio. | 79. Il luege ec., Firenze mia patria. | 80. Bi ben si spolpa, perde bontà, intristisce. | 82-84. Or va', diss' ei ec., or ti consola, egli disse, che Corso Donati, capo de' Neri e principal cagione de' mali della città, sarà fra breve strascinato a coda di cavallo ed ammazzato, e l'anima sua cadrà nella valle infernale, dove la colpa non si lascia, non si purga mai, come qui. Corso Donati, fuggendo il popolo che lo inseguiva, i di quest'altro albero. -- Laci, là. Ved. nota 84 al

La bestia ad ogni passo va più ratto, Crescendo sempre, infin ch'ella il percuote, E lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle ruote (Edrizzò gli occhi al ciel), ch' a te fia chiaro Ciò che 'l mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani omai, chè 'l tempo è caro 91 In questo regno sì, ch' io perdo troppo Venendo teco si a paro a paro. Qual esce alcuna volta di galoppo Lo cavalier di schiera che cavalchi, E va per farsi onor del primo intoppo,

Tal si partì da noi con maggior valchi: Ed io rimasi in via con esso i due, Che fur nel mondo sì gran maliscalchi. E quando innanzi a noi sì entrato fue, 100 Che gli occhi miei si fero a lui seguaci, Come la mente alle parole sue;

Parvermi i rami gravidi e vivaci D'un altro pomo, e non molto lontani Per esser pur allora volto in laci. Vidi gente sott' esso alzar le mani, E gridar non so che verso le fronde,

cadde da cavallo, e rimasogli il piè nella staffa, tanto ne fu strascinato, che i suoi nemici lo sopraggiunsero ed uccisero, il di 6 ottobre 1308, un miglio fuori di Firenze. | 86. Infin ch' ella il percuote. Il Poeta suppone che il cavallo imbizzarrito uccidesse M. Corso; ma veramente e' fu morto, o almeno finito, da alcuni soldati catalani || 90. Ciò che 'l mio dir ec. Fu notato che Dante in nessun luogo del sue poema nemina mai espressamente M. Corso: e i comentatori dicono il facesse per rispetto del parentado. Ma M. Corso non gli era che affine, ed anche molto largo; ed il Poeta nomina, anco tra' dannati, di ben più stretti suoi congiunti. lo crederei piuttosto ch'egli (se pure il fece a posta) tacesse il nome di questo celebre fazioso per la stessa ragione che nel C. XIV tacque il nome dell'Arno, cioè « Pur come uom fa delle orribili cose. . | 95. Di schiera che cavalchi. da una schiera che muova alla battaglia. [] 96. Del primo intoppo, del primo scontro con al-cuno degli avversari. [1971. Cen maggier valchi, cen passi maggiori de' nostri, e però valicanti maggiore spazio. [198. Con esso i due. C. IV, 27: « Con essoipié.» Proprietà di questa lingua. [199. Valicabit. [198.] Maliscalchi. Maliscalco è governatore della corte e dell'esercito sotto lo imperadore, e de' essere persona esperta delle cose da fare. sicche sappia comandare quello che si dee fare; come seppono quelli due Poeti quello che si convenia fare nel mondo a vivere moralmente e civilmente. » Buti. [ 100-102. B quando innansi ec., e quando ei si fu tanto dilungato, che io le distingueva ormai così poco, come poco avevo pocanzi compreso il suo profetico parlare. || 103. Parvermi, mi apparvero. — Gra-vidi, carichi di frutti. || 104. Pomo, albero po-mifero (C. XXIII, 68). E così pure i Latin. || 105. Per esser pur allora ec. Rende ragione del non aver visti quei rami da maggior distanza, e dice che fu perchè egli allora solamente giunse dove la via svoltava verso il posto

Quasi oramosi fantolini e vani, Che pregano, e il pregato non risponde. Ma perfare esser ben lor voglia acuta, 110 Tien alto lor disio, e nol nasconde. Poi si partì sì come ricreduta; E noi venimmo al grande arbore adesso, Che tanti prieghi e lagrime rifiuta. Trapassate oltre senza farvi presso; Legno è più su che fu morso da Eva, E questa pianta si levò da esso. Si tra le frasche non so chi diceva; Perchè Virgilio e Stazio ed io ristretti Oltre andavam dal lato che si leva. Ricordivi, dicea, de'maledetti Ne'nuvoli formati, che satolli Teseo combatter co' doppi petti: E degli Ebrei ch' al ber si mostrar molli, Per che non gli ebbe Gedeon compagni, Quando in ver Madian discese i colli. Sì accostati all' un de' duo vivagni, Passammo, udendo colpe della gola 128 Seguite già da miseri guadagni. Poi rallargati per la strada sola,

XIV dell'Inf. | 108. Fantolini, piccoli fan-ciulli. - Vani. Perche di lieve cosa han desiderio grande. || 111. Lor disio, la cosa da lor desiderata; pomo, balocco, o altro. || 112. Bicreduta di poter raggiungere alcuno de' pomi. 113. Adesso, allora: nel qual senso possono vedersene gli esempi antichi citati dalla Crusca. | 114. Rifiuta, non esaudisce. | 116. Le-gne, albero: come nella Bibbia.—Più su, sulla cima del monte; dove Dante pone il Paradiso terrestre. — Che fa morso ec., de' cui fratti Eva mangiò. || 147. 8i levò da esse, è un pol-lone di quello: guai, dunque, a voi se la toccate. Primo tra gli esempi di golosità funesta è quello di Eva, la quale per gola di un pomo perdè il genere umano. || 119. Ristretti, stretti l'uno all'altro. La strada era angusta, e l'albero in mezzo. | 120. Dal lato che si leva, a sinistra dell'albero, donde sorgeva la costa del monte; perchè a destra, non essendovi riparo, si sarebbe potuto cadere. || 121-123. Be' male-detti ec. Cioè, de' Centauri generati del con-giungimento d' Issione con una nuvola rappresentante la figura di Giunone, i quali, pieni di cibo e di vino avendo tentato di rapire la sposa Ippodamia a Piritoo, ebbero pugna terribile con Teseo. Anche Orazio, I, 18: « At ne quis modici transiliat munera Liberi, Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero Debellata.. — Doppi. Di uomini e di cavalli. [] 124-126. B degli Ebrei ec. Movendo Gedeone contro i Madianiti, Iddio gli comandò che giungendo egli al fonte Arad, tutti quelli della sua gente i quali si gittassero giù in terra a bere colla bocca nella fonte, li rimandasse addietro. . E giunti costoro al fiume (dicono leggiadramente le Chios. Dant.), tutti quegli che bevvono con mano come uomini gentili, menò seco; e tutti quelli che tuffavano la bocca nell'acqua, fece addietro tornare. Gedeone con que' pochi, che non fu-rono altro che trecento, vinse. - Melli, deboli, poco padroni di sè medesimi. | 127. All' un ognun vede, liberissima.

Ben mille passie più ci portammo ol tre, Contemplando ciascun senza parola. 132 Che andate pensando sì voi sol tre? Subita voce disse : ond'io mi scossi, Come fan bestie spaventate e poltre. Drizzai la testa per veder chi fossi; E giammai non si videro in fornace 137 Vetri o metalli si lucenti e rossi, Com' io vidi un che dicea: S' a voi piace Montare in su, qui si convien dar volta; Quinci si va, chi vuole andar per pace. L'aspetto suo m'avea la vista tolta: Perch'io mi volsi indietro a' miei dottori, Com'uom che vasecondo ch'egli ascolts. E quale, annunziatrice degli albori, L'aura di maggio movesi ed olezza, Tutta impregnata dall' erba e da' fiori; Tal mi senti' un vento dar per mezza La fronte, e ben senti' mover la piuma, Che fe sentir d'ambrosïa l'orezza; E senti' dir: Beati cui alluma Tanto di grazia, che l'amor del gusto Nel petto lor troppo disir non fuma, Esuriendo sempre quanto è giusto.

de' duo vivagni, ad uno degli orli della via: a quello in dentro (v. 120). | 128-129. Colpe della gola ec., esempi di golosità punita | 130. Ballargati, scostatici dalla costa, rasente la quale camminavamo. — Sola, deserta. Cicerone: « In locis solis. » Virgilio: « Solis arvis.» [1 135. Sol tre. Modo di rimare discretamente usato da tutti i nostri. Ved. nota 28 al VII dell' Inf. | 135. **B poltre.** Bestia o uomo che poltrisca, non stia ben desto e in opera, più fortemente si scote per subito spavento. § 476. Fessi, fosse. Ved nota 61 al IV dell' Inf. § 459. Vidi un ec. Il solito Angelo guardiano della scala. | 141. Chi vuole andar per pace, per chiunque voglia cercare l'eterna pace dei beati. Petrarca: « Che son scala al Fattor, chi ben le stima.» [ 142. Tetta, abbarbagliata. [ 143-144. MI volsi indie-tre a'miel dettori ec., mi ritirai, mi feci dietro a' miei maestri, come chi, non vedendo, va secondo il suono degli altrui passi. § 149. E ben senti' mover la piuma, e distinsi bene in quel vento il muover dell'ala dell'Angelo, che lo produceva. Quel senti' ripetuto in quattro versi alla fila amareggia un poco la soavita deliziosa del precedente terzetto. 🛭 150. **D' ambrosia** l'oressa, gli effluvi dell'ambrosia, lo spirar dell'ambrosia. Virgilio, I, 403: « Ambrosiæque comm divinum vertice odorem Spiravere. 151-154. Beati cui alluma ec. Qui l'Angelo, a lodar la temperanza, si serve del rimanente della quarta beatitudine evangelica: . Beati qui esuriunt justitiam; » essendo già il siliuni servito nel precedente cerchio a lodare il dispregio delle ricchezze (C. XXII, nota 4). E para-frasando quelle parole del Vangelo, egli dice: Beati coloro, ne quali il lume della divina gra-zia impedisce al natural desiderio del cibo e della bevanda di trasmodare, appetendo essi sempre quel tanto che sia giusto, che basti al sostentamento della loro vita. Parafrasi, come

## CANTO VENTESIMOQUINTO.

A Dante, che non vede come gli spiriti possano dimagrare, Stazio, facendosi dalla generaziono e dall'animazione dell'uomo, spiega il suo modo di esistere dopo morte. Giunti intanto sul settimo girone, vi trovano i lussuriosi purgarsi tra fiamme, e gli odono gridare esempi di castità.

Ora era che 'l salir non volea storpio, Chè 'l Sole avea lo cerchio di merigge Lasciato al Tauro, e la Notte allo Scorpio. Per che, come fa l'uom che non s'affigge, Ma vassi alla via sua, checchè gli appaia, Se di bisogno stimolo il trafigge; Così entrammo noi per la callaia, Uno innanzi altro prendendo la scala Che per artezza i salitor dispaia. 10 E quale il cicognin che leva l'ala Per voglia di volare, e non s'attenta

D'abbandonar lo nido, e giù la cala; Tal era io, con voglia accesa e spenta Di dimandar, venendo infino all' atto Che fa colui che a dicer s'argomenta. 15

Non lasciò, per l'andar che fosse ratto, Lo dolce Padre mio, ma disse: Scocca L'arco del dir, che insino al ferro hai tratto.

4. Storpio, impedimento, indugio. L'usano così, tra gli altri, il Villani ed il Petrarca. 2-3. Che 'l Solo avea ec. Il sole, che al tempo della visione di Dante era in Ariete, aveva già oltrepassató il circolo meridiano, al quale perciò era pervenuto il seguente segno del Toro. Nel nostro emisfero, opposto a quello del Purgatorio, la notte era in Libra; ed avendo questa parimenti oltrepassato il meridiano, aveva dato luogo al seguente segno dello Scorpione (lat. scorpto). E poichè ciascun segno dello zodiaco impiega nel suo passaggio due ore, il Poeta viene a dire in sostanza, che nell'emisfero del Purgatorio erano due ore dopo mezzogiorno, e nell'altro due ore dopo mezzanotte. || 4. Non s'affigge, non si ferma. || 7. Per la caliaia, per l'apertura del sasso, entro la quale era la scala che metteva al girone di sopra. | 9. Che per artezza ec., che per la sua strettezza non permette ai salitori di andare a paro, ma gli obbliga a salire un dopo l'altro. Artezza è formato dal lat. arctus, stretto, angusto, che lo stesso Poeta disse arto nell' inf. XIX, 42; Purg. XXVII, 432; Parad. XXVIII, 35. || 40. Il cicognin, la cicogna di nido. || 45-48. Tal era io, con voglia ec., tale era io con la mia voglia di dimandare, accesa pel desiderio di sapere, e poi subito spenta dal timore d'infastidire Virgilio; e in tal con-trasto venendo fino all'atto di chi si dispone a parlare, cioè fino ad aprir la bocca, e poi rimanendomene. | 17-18. Scocca L'arco ec., lascia andar la parola che hai già sulle labbra. Quando l'arco è teso del tutto, la punta ferrata dello strale tocca il sommo di quello. || 20. Si può far magro, si può farsi magro. Se ne hanno altri esempi, spezialmente nel Boc-caccio; ma oggi non è da imitare. || 22-24. Se t'ammentassi ec., se ti rammentassi il modo della morte di Meleagro, non ti sarebbe quedella morte di Meleagro, non ti sarebbe que- quel che tu dici, quello che tu dimandi. A sta cosa tanto difficile ad intendere. Quando di, che per dici anche oggi si usa, aggiunge Divina Commedia.

Allor sicuramente aprii la bocca, E cominciai: Come si può far magro 20 Là dove l'uopo di nutrir non tocca? Se t'ammentassi come Meleagro Si consumò al consumar d'un tizzo, Non fora, disse, questo a te sì agro: E se pensassi come al vostro guizzo Guizzadentro allo specchio vostra image, Ciò che par duro ti parrebbe vizzo. Ma perchè dentro a tuo voler t'adage, Ecco qui Stazio, ed io lui chiamo e prego Che sia or sanator delle tue piage. Se la veduta eterna gli dispiego, Rispose Stazio, laddove tu sie, Discolpi me non potert' io far niego. Poi cominciò: Se le parole mie, Figlio, la mente tua guarda e riceve, 🥸

Lume ti fieno al come che tu die.

Meleagro nacque, le Parche mostrarono ad Altea sua madre un tizzo nel fuoco, annunziandole che il figliuolo sarebbe vissuto fino a tanto che quello non fosse consumato. Altea, saltata giù del letto, spense il tizzo e lo na-scose: ma indi a molti anni, irata che il figliuolo avesse ammazzati due fratelli di lei, gittò di nuovo quel tizzo nel foco; e insiem con esso si consumò la vita del misero giovane. Ovidio, Metam., VIII. Vuol dunque Virgilio con tale esempio mostrare, come l'uom possa non che dimagrare, consumarsi affatto, per tutt'altra cagione che il non soddisfatto biso-gno del nutrimento. Vero è che l'esempio è di pura favola, ed anche poco calzante, perchè trattavasi di mostrare come potesse dimagrarsi un' ombra, e Meleagro consumossi vivente: ma le favole antiche abbiamo già visto esser per Dante materia di fatto, e Virgilio qui vuole soltanto dargli una certa idea della cosa, fargliela intendere per via di una similitudine, non mica persuadergliela con un argomento. [125-27. B se pensassi ec., e se pensassi come l'imagine umana si muove nello specchio al muoversi dell'uomo, ciò che ti par duro ad intendere, ti sembrerebbe vizzo, cioè molle, facile a pene-trar coll'intelletto; perchè conosceresti come la immagine della magrezza possa vedersi dove il fatto non è. || 28. Ma perchè dentro ec., ma affinchè tu ti accomodi e acquieti nel desiderio

tuo, tu resti pienamente soddisfatto. 🛭 30. Delle

tue piage, delle tue piaghe (lat. plagæ). L'er-rore, o anche il dubbio, è piaga della mente,

che sana può dirsi soltanto nel possesso del vero. Greg. Ev., Omel. 26: « Vulnera ignoran-tia». » [ 3: 8e la veduta ec., se gli spiego in-nanzi agli occhi l'ordine e la disposizione ma-

ravigliosa dell' opere dell' eterno Fattore. [] 36. Al come che tu die, a conoscere come avvenga

Sangue perfetto che mai non si beve Dall'assetate vene, e si rimane Quasi alimento che di mensa leve, Prende nel cuore a tutte membra umane 40 Virtute informativa, come quello Ch'a farsi quelle per le vene vane. Ancor digesto scende ov'è più bello Tacer che dire ; e quindi poscia geme Sovr'altrui sangue in natural vasello. 45 Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme, L'un disposto a patire, e l'altro a fare,

Per lo perfetto luogo onde si preme ; E giunto lui, comincia ad operare, Coagulando prima, e poi avviva Ciò che per sua materia fe constare. Anima fatta la virtute attiva,

Qual d'una pianta, in tanto differente, Che quest'è in via, e quella è già a riva,

l's per dolcezza, come a tutte le terminazioni tronche. § 37-39. Sangne perfetto ec., la parte più pura del sangue, che mai non è assorbita dalle vene, comecche assorbenti (assetate), ma rimane sempre come gli avanzi che tu levi di tavola. Pitagora disse lo sperma la schiuma del sangue più pura; e Vico, il flore del sangue. Su tutto questo ragionamento di Stazio giove-rebbe vedere il trattato di Aristotile intorno alla generazione degli animali, la dotta lezione che nell'Accademia fiorentina ne recitò il Varchi. e l'appendice dal Tommasèo aggiunta al commento di questo Canto. | 40-42. Prende nel cuere ec., il detto fiore del sangue prende nel cuore virtu informativa, cioè acconcia a riprodurre le umane membra, come in atto si vede quando gran parte di esso va per le vene a trasformarsi in dette membra. Vane non equivale a me va, ma è il solo va, così allungato pel solito riposo della pronunzia. Nel XXVII del Par., v. 33: « Timida si fane. » [ 43-45. Ancor digesto ec., ancor meglio digerito, sempre più raffinatosi, scende « ad vasa seminalia, scilicet ad testiculos • (dice il Postill. Caet.); e di li poscia stilla sopra il sangue della femmina nel vaso a ciò destinato dalla natura, cioè nell'utero. Gemere, per Sottilmente versarsi, è traslato proprio di nostra lingua. | 47-48. L'un, il sangue della femmina, disposto a patire, ad essere informato; l'altre, il sangue dell'uomo, disposto a fare, a dar forma alle umane membra, per la perfetta natura del cuore, onde questo sangue si preme, distilla, discende, dopo avervi presa viriule informativa (v. 41). Aristotile, nell'anzidetto trattato della generazione, dice che il seme del maschio è l'agente, quel della femmina il paziente. || 49-54. E giunto lui ec., e congiunto che s'è il viril sangue a lui, cioè al femineo, comincia a formar l'embrione coagulando, perciocche «tale è proprio (dice il Varchi) il seme dell'uomo al mestruo, qual è il coagulo, che noi chiamiamo gaglio, ovvero presame, al latte; • e poscia avviva, vivilica quel ch'esso fe constare, cioè fece stare insieme, coagulò, come materia necessaria al suo operare. Anche nella Scrittura, Sap. VII, 1: . In ventre matris figuratus sum caro; decem mensium tempore coagulatus sum in sanguine, ex semine homipis. • § 52-54. Anima fatta ec., la virtu attiva, la sua. Salmo 103: «Lætabitur Dominus in

Tanto ovra poi, che già si muove e sente, Come fungo marino; ed ivi imprende 56 Ad organar le posse ond' è semente.

Or si spiega, figliuolo, or si distende La virtù ch' é dal cuor del generante, Dove natura a tutte membra intende. 60 Ma, come d'animal divegna fante, Non vedi tu ancor: quest'è tal punto

Che più savio di te già fece errante; Sì che, per sua dottrina, fe disgiunto Dall' anima il possibile intelletto, Perchè da lui non vide organo assunto. Apri alla verità che viene il petto,

E sappi che, sì tosto com'al feto L'articolar del cerebro è perfetto, Lo Motor primo a lui si volge, lieto Sovra tant' arte di natura, e spira

70

quella ch' è nel paterno seme, divenuta essendo anima Qual d'una pianta, cioè vegetativa (in ciò solo differente, che la pianta è già a riva, cioè giunta alla sua ultima perfezione con la vita vegetativa, dovechè nell'uman feto la vita vegetativa non è che un semplice avviamento. dovendo egli poi passare alla sensitiva, e quindi alla razionale), essa virtù attiva tanto opera poi ec. | 55. Già si muove e sente. Intendi, il feto. Il moto proprio ed il sentimento sono ca-ratteri essenziali della vita animale, alla quale qui si vuol dire che il feto perviene. [ 56-57. Come fungo marino. • Questi funghi (dice il Venturi) o spugne, che stanno attaccate agli scogli, si stimano animate di un' anima più che vegetativa, perchè danno diversi segni da giu-dicar ch' elle sieno più che piante, e perciò si chiamano plantanimatia o zoofiti. — Ed ivi imprende ec., ed allora imprende a formare gli organi delle potenze visiva, uditiva ec., cioè dei sensi; delle quali potenze essa virtu è produttrice. » [ 83-60. Or si spiega, figliuele ec. A questo punto della formazion del feto a la virtu (dice l'Ottimo), che procede dal cuore del generante, si spande sopra tutti quanti li membri; e dal cuore procede nel quale, come nel primo fondamento dell'anima, è la virtu generativa di tutti i membri. • || 61. Ma, come d'animal ec., ma come l'uomo da essere puramente sensitivo divenga /aste, parlante (dal lat. /ari), cioè passi ad essere razionale. § 63. Che più savie ec., che indusse in errore Averroe, uomo tanto più sapiente di te. 🛛 64-66. Sì che, per sua dettrina ec. Averroe, nel suo comento al libro di Aristotile sull'anima, erroneamente insegnò la potenza intellettiva esser sostanza separata dal-'anima, perchè non vide ad essa destinato alcun organo corporeo, come uno n'è destinate a ciascuna potenza sensitiva. — Il pessibile intelletto. Gli Scolastici distinguevano nell'uomo l'intelletto agente ed il possibile: l'agente aveva per proprio ufficio di formare le specie intelligibili delle cose percepite dal senso; il possibile, di riceverle, d'intenderle. . E chiamasi (dice il Daniello) questo intelletto possibile, per essere in potenza d'infondersi in tutte le nature diverse degli uomini, ed operare in essi la virtà sua. • || 69. L'articolar, l'articolazione. ¶ 71. Sovra tant'arte di natura. Che 'n sostanza è

Spirito nuovo di virtù repleto, Che ciò che truova attivo quivi tira In sua sustanzia, e fassi un' alma sola, Che vive e sente, e sè in sè rigira. E perchè meno ammiri la parola, Guarda il calor del Sol che si fa vino, Giunto all' umor che dalla vite cola. E quando Lachesis non ha più lino, Solvesi dalla carne, ed in virtute Seco ne porta e l' umano e 'I divino: L'altre potenzie tutte quante mute; Memoria, intelligenzia, e volontade In atto, molto più che prima, acute. 85 Senza ristarsi, per sè stessa cade Mirabilmente all' una delle rive; Quivi conosce prima le sue strade. Tosto che luogo il la circoscrive,

La virtù formativa raggia intorno,

Così e quanto nelle membra vive. operibus suis. » || 72. Spirito nuovo, la nuova anima razionale. — Replete, ripieno (lat. reple-tus). || 75-75. Che ciò che truova ec., il quale spirito identifica nella propria sostanza ciò che ivi trova di attivo (intendi l'anima vegetativa e la sensitiva), e fa di sè e di quello una sola anima vivente, senziente e riflessiva. La coscienza che l'anima ha dell'esistenza propria nasce dalla sua riflessione in se stessa, per cui ella a guisa di cerchio se in se rigira. || 76. La parola, il mio ragionare. | 77-78. Guarda il calor ec. Lo spirito di Dio unito alla sostanza vegetativa e sensitiva diviene anima razionale, come il raggio solare unito all'umore acqueo della vita si fa vino. Anco Galileo pensò che il vino fosse un composto di umore e di luce. Il Redi loda questa opinione di Dante in una delle sue lettere; e nel Ditirambo: « Si bel sangue è un raggio acceso Di quel Sol che in ciel vedete. » Non dissimile pensiero ebbe Empedocle; ed Ateneo cita Euripide, il quale dice pedocie; ed Ateneo cia Euripue, il quate ance che uno de cavalli del Sole, nominato l'Acceso, è quello che fa maturare le uve. || 79. La-chesis. Una delle tre Parche, quella che fila lo stame della vita. || 80-81. Solvesi dalla carne ec., l'anima si scioglie dal corpo, e virtualmente (in virtute) ne porta seco tutte le sue potenze, le corporali o sensitive (l'umano) e le spirituali (il divino); ma queste ultime anco in atto, come specificherà nel seguente terzetto. | 82-84. L'altre potenzie ec., le potenze corporee però, per esser da morte distrutti i loro organi, rimangon mute, inoperose; ma le spirituali, me-moria, intelletto e volontà, divengon più attive, perche sbarazzate del corpo che più o meno le inceppa. || 85-86. Senza ristarsi ec., l'anima, senza dimora alcuna, scende mirabilmente, cioé per divino impulso, alla riva d'Acheronte o a quella del Tevere (G. II), secondo ch'ella è destinata all'inferno o, più o men presto, al paradiso. || 87. Le sue strade, ov'ella abbia da andare, qual luogo le sia destinato. | 88. Tosto che inege ec., tosto che l'anima sopra una delle dette rive si ferma, trovasi locata. Il Buti, sopra il v. 2 del C. XI: «Lo luogo circoscrive

E come l'aere, quand'è ben piorno, Per l'altrui raggio, che 'n lui si riflette, Di diversi color si mostra adorno; Così l'aer vicin quivi si mette In quella forma, che in lui suggella Virtualmente l'alma che ristette: E simigliante poi alla fiammella Che segue il fuoco là 'vunque si muta, Segue allo spirto sua forma novella. Perocchè quindi ha poscia sua paruta, 100 È chiamat'ombra; e quindi organa poi Ciascun sentire insino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi Quindi facciam le lagrime e i sospiri Che per lo monte aver sentiti puoi. 105 Secondo che ci affiggon li desiri E gli altri affetti, l' ombra si figura; E questa è la cagion di che tu miri.

E già venuto all' ultima tortura

alcuni luoghi corporali, dove sieno quasi in luogo. || 89-90. La virtù formativa, quella stessa di cui s'è detto ne vv. 40-42, raggia intorno, esercita nel circostante aere l'attività sua, Così e quanto, a quel modo e in quel grado medesimo, che nelle membra vive, nella vivente ma-teria del corpo umano. || 91-93. E come l'aere ec., e come l'aere, quando è ben pregno d'acqua, piovoso, riflettendo in sè l'opposto raggio del sole, forma l'iride. - Piorno. Taluno legge piovorno; e da questo dove farsi piorno. || 94-96. Così l'aer vicin ec., così l'aere circostante al luogo in cui l'anima si è fermata (ristette), prende quella forma ch' essa in lui suggella Virtualmente, cioè imprime per effetto della conservata virth informativa (vv. 80-81). Che l'anima si formasse un sottil velo dell'aria circostante, su già pensato da' Padri seguitatori delle ides platoniche. Sant' Agostino (De Civ. Dei, XXI, 40) ne dubitava. || 98. Là 'vunque si muta, dovunque esso fuoco va. | 99. Segue allo spirto ec., la nuova forma visibile, questo corpo aereo, segue dovunque lo spirito. | 100-102. Perocchè quindi ec., e perchè l'anima ha quindi, cioè da questo corpo aereo, la sua apparenza, per esso si fa visibile, perciò è chiamata ombra; e di questa nuova materia l'anima poi si ricostruisce gli organi di ciascun senso, sino a quel della vista ch'è il più complicato di tutti. || 106. Ci affiggon, ci tengon fissi al loro obbietto. In simigliante senso i Francesi usano fixer. || 108. La cagion di che tu miri, la cagione di quel dimagramento delle ombre che ti fa maravigliare. -- Che, ciò che ; come spesso negli an-- Miri, ammiri (lat. mirari): e cosi pure nel C. XII, 66, e altrove; onde mi maraviglio che neppure il Manuzzi lo registri. - Tutto questo trattato, indispensabile alla verisimiglianza dell'intero poema, è un vero capolavoro di scienza secondo que'tempi, di stile, di lingua. E pensare che dopo cinque secoli vi son tanti, i quali diffidano di potere italianamente dir tutto in prosa! || 109. All'ultima tortura, al-l'ultimo torcimento del cammino intorno al monte; secondo la propria e primitiva forza lo locato. Propriamente, luogo è termine con-tenente i corpi; ma già san Tommaso avea detto che alle anime separate da corpi si determinano i tirelli, ec. Tortura in senso di termente entre

S' era per noi, e volto alla man destra, Ed eravam attenti ad altra cura. Quivi la ripa fiamma in fuor balestra, E la cornice spira fiato in suso, Che la reflette, e via da lei sequestra. Ond'ir ne convenia dal lato schiuso

Ad uno ad uno, ed io temeva il fuoco 116 Quinci, e quindi temeva il cader giuso. Lo Duca mio dicea: Per questo loco Si vuol tenere agliocchi stretto il freno,

Perocch' errar potrebbesi per poco. Summæ Deus clementiæ, nel seno Del grand'ardore, allora udii cantando,

Che di volger mi fe caler non meno, E vidi spirti per la fiamma andando (\*);

più tardi nella lingua. - Sono giunti i Poeti nel settimo ed ultimo girone del Purgatorio, destinato a' superbi. | 111. Ad altra cura. quella di trovar modo di camminare sicuri dalle liamme, delle quali dice subito appresso. || 112. La ripa, la costa del monte. — Balestra, getta con impeto. || 115-114. E la cornice ec., e l'orlo della strada dalla parte opposta manda vento in su, che respinge (reflette) la fiamma, e la discaccia, l'allontana da essa cornice. La fiam-ma così allontanata, lascia una viuzza a' Poeti per camminar senza offesa - Forse questo vento che dalla cornice degli affamati respinge le fiamme de' lussuriosi, significa l'aiuto che contro gl' impuri ardori può dare la sobrietà. · Sine Cerere et Baccho friget Venus, · dissero gli antichi. | 115. Schiuse, senza sponda. | 119-120. Tenere agli occhi strette il frene, non vagar con gli occhi, ma badare al foco da un lato, al precipizio dall'altro. Allegoric., chi vuol fuggire lussuria, freni ben gli occhi. 1 121-122. Summe Deus etc. Principio dell'inno dalla Chiesa recitato nel mattutino del sabato, qual e' si leggo ne' breviari antichi: ne' moderni, . Summæ parens clementiæ. » Lo cantano le anime purganti la lussuria, perchè tra l'altro vi si domanda a Dio il dono della purità: « Luxu remoto pessimo. » — Nel sene ec., udii che si cantava nel mezzo di quelle fiamme. I della lussuria.

Perch'io guardava ai loro ed a' miei passi, Compartendo la vista a quando a quando. Appresso il fine ch' a quell'inno fassi, 127 Gridavan alto: Virum non cognosco; Indi ricominciavan l' inno bassi. Finitolo, anche gridavano: Al bosco Si tenne Diana, ed Elice caccionne, Che di Venere avea sentito il tosco. 132 Indi al cantar tornavano; indi donne Gridavano, e mariti che fur casti, Come virtute e matrimonio imponne E questo modo credo che lor basti Per tutto il tempo che 'l fuoco gli abbrucia: Con tal cura conviene e con tai pasti Che la piaga dassezzo si ricucia.

= (\*) Lussuriosi. = || 124. Andando, andanti. come spesso. Inf. VII, 28: « Qui vidi io gente... Voltando pesi. » || 125. Ai lore, per curiosità, ve a'miei passi, per paura o di bruciarmi o di precipitare. | 127. Appresso il fine ec., finito quell' inno. | 128. Virum non cognosco. Parole della Vergine all'Angelo annunziatore del misterioso concepimento (Luc. I, 34). È questo il primo de soliti esempi contrari al vizio punito, i quali il Poeta qui pone in bocca agli stessi spiriti; e finge ch'ei li gridassero alto, mentrechè l'inno dicevano bassi, perciocchè queste era umile preghiera a Dio, gli esempi rimprovero forte a se medesimi. | 130-132. Al besce Si tenne ec. Diana, abitatrice pudica de' boschi, cacciò dal coro delle sue ninfe Calisto, violata da Giove; la qual poi fu mutata nella costellazione dell' Orsa, detta in greco Elice. § 135. Imponne, ne impone, ci prescrive. | 136-137. B questo mede credo ec., e credo che questo mode alternato di cantare e gridare duri invariabile tutto il tempo della loro purgazione. | 138-159. Cen tal cura ec. Similitudine tolta dall'arte medica; e però da intendersi figuratamente: Con tal metodo curativo e con tal regime conviene che si rimargini l'ultima piaga; e propriamente: Con siffatti canti e con tali fiamme conviene che si purghi per ultimo il peccale

## CANTO VENTESIMOSESTO.

In direzione contraria a lussuriosi naturali vanno per entro lo stesso fuoco purgandosi i soddomitic Tra soli primi parlano a Dante Guido Guinicelli ed Arnaldo Daniello.

Mentre che sì per l'orlo, uno innanzi altro Ce ne andavamo, spesso il buon Maestro Diceva: Guarda; giovi ch' io ti scaltro. Feriami il Sole in su l'omero destro,

3. Guarda dove metti i piedi. - Ti scaltre, ti fo avvertito. | 4. In su l'omere. Abbassandosi il sole verso l'occidente, i suoi raggi non sormentavano l'omero del l'oeta. — Destre. Perchè avendo Dante preso a man destra, il suo lato destro era difuori. || 6. Mutava in bianco ec. Dove il sole si avvicina, l'azzurro

Che già, raggiando, tutto l'occidente Mutava in bianco aspetto di cilestro: Ed io facea con l'ombra più rovente Parer la fiamma, e pur a tanto indizio

del cielo mutasi in bianco. | 7-9 Ed ie facea ec., ed io con l'ombra che il mio corpe gittava a sinistra facevo parer più viva, pià rossa (rovente è dal lat. rubens) la benace fiam-ma. — E pur, ed anche qui comé altrove, A tanto indisio, all'indizio che l'ompra mia dava di tanto mirabil cosa, quant'era colà un uome

15

Vidi molt'ombre, and and o, poner mente. Questa fu la cagion che diede inizio Loro a parlar di me, e cominciarsi

A dir: Colui non par corpo fittizio. Poi verso me, quanto potevan farsi, Certi si feron, sempre con riguardo Di non uscir dove non fosser arsi;

O tu che vai, non per esser più tardo, Ma forse riverente, agli altri dopo, Rispondia me, che in sete e infuoco ardo:

Nè solo a me la tua risposta è uopo; Chè tutti questi n'hanno maggior sete 20 Che d'acqua fredda Indo o Etiopo.

Dinne com'è che fai di te parete Al Sol, come se tu non fossi ancora Di morte entrato dentro dalla rete. Sì mi parlava un d'essi, ed io mi fora Già manifesto, s' i' non fossi atteso

Ad altra novità ch' apparse allora ; Chè per lo mezzo del cammino acceso Venìa gente col viso incontro a questa,

La qual mi fece a rimirar sospeso. Lì veggio d'ogni parte farsi presta Ciascun'ombra, e baciarsi una con una,

Senza ristar, contente a breve festa. Così per entro loro schiera bruna

S'ammusa l' una con l'altra formica, 85

in anima e corpo, vidi ec. § 10. Inisie, principio, ed anche più strettamente entratura, secondo la propria forza del latino in-ire. # 12. Fittizio, aereo, come quel delle ombre. | 13-14.
Poi verso me ec., poi alcuni mi si avvicinarono il più che potevano. || 15. Bi nen uscir ec. Per non mancare alla debita pena. || 16-17. 0 tu che vai ec., o tu che vai dietro i tuoi compagni, non perchè sii più lento, ma forse per riverenza verso di loro. § 20-21. Maggior sete Une ec., maggior desiderio che non hanno dell'acqua fresca gli abitatori delle più calde regioni. | 22-23. Fai di te parete Al Sol, fai con la tua persona ostacolo a raggi del sole. || 24. Dentro dalla rete, dentro la rete, in dominio. || 25-26. Mi fera Già manifeste, mi sarei manifestato senza farmi tanto pregare. — 8' i'non fossi atteso, se non avessi avuto l'animo inl'accompatento ec. Comune agli antichi è gnare il verbo attendere coll'ausiliario essere, invece di avere Ved. Vocab. | 28. Del cammino acceso, della strada occupata dalle fiamme. § 29. Venia gente ec. Sono le anime dei già soddomiti. § 31. Farsi presta, sollecita venire avanti, spignersi. Boccaccio: «Fattasi alquanto per lo mare, il tirò in terra.. | 35. Senza ristar ec., senza punto indugiarsi; che tra co-siffatti è pericoloso. Forse il Poeta, come ai golosi la fragranza de' pomi, così a' carnali volle che fosse tormentoso stimolo la dolcezza do' baci. Ad ogni modo, meglio avrebbe fatto senza: chè questi baciari sentono pure del vezzo antico. [34. Schiera bruna. Anche Virgilio dice delle formiche: « It nigrum campis agmen. » 35. S' ammusa, scontrasi muso a muso. | 36. Perse a spiar ec., forse per aver contesza re-ciproca di lor viaggio e della quantità di provvisione raccolta. | 37-39. Tosto che parton ec., subito che quelle ombre si dividono dall'ami- empireo, ch'è particolar sede dello infinito

Forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica, Prima che 'l primo passo li trascorra, Sopraggridar ciascuna s'affatica; La nuova gente: Soddoma e Gomorra: 40 E l'altra : Nella vacca entra Pasife,

Perchè il torello a sua lussuria corra. Poi come gru, ch' alle montagne Rife Volasser parte, e parte in ver l'arene, Queste del giel, quelle del Sole schife;45

L'una gente sen va, l'altra sen viene, E tornan lagrimando a' primi canti, Ed al gridar che più lor si conviene.

E raccostârsi a me, come davanti, Essi medesmi che m'avean pregato, Attenti ad ascoltar ne' lor sembianti. lo, che due volte avea visto lor grato,

Incominciai: O anime sicure D' aver, quando che sia, di pace stato, Non son rimase acerbe ne mature

Le membra mie di là, ma sonqui meco Col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco: Donna è di sopra che m'acquista grazia,

Perchè 'l mortal pel vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia Tosto divegna, si che 'l ciel v' alberghi

chevole abbracciamento, innanzi che per alcuna si faccia il primo passo, gridano tutte a chi più può. Il 40. La nueva gente, la schiera dei soddomiti, venuta dopo. Il 41. L'altra, la pri-ma gente incontrata, ch'è quella de' lussuriosi secondo lor sesso.— Pasife. Di Pasifae, moglie di Minosse re di Creta, favoleggiarono gli antichi che per isbramar sua lussuria nei congiungimenti di un toro, lo attirasse a sè col chiudersi in una bene imitata vacca di legno. Eccesso bestiale veramente, ma pur secondo femmina; e ciò basta al Poeta. || 45-45. Ch'alle mentagne ec., le quali gru (suppongasi per un momento, perchè in effetto è impossibile) parte per fuggire il troppo caldo volassero verso le montagne della Moscovia boreale (dagli antichi dette Rifee), e parte per fuggire il troppo freddo volassero verso gli arenosi deserti dell'Affrica. Le gru, mosse dal comune istinto, volano tutte arla medesima via. || 46. L'una gente sen va, i soddomiti proseguono lor cammino in direzione contraria alla nostra. - L'altra sen viene, i semplici lussuriosi proseguono insiem con noi il loro cammino a destra. | 47. A' primi canti, a cantare il detto inno: « Summæ Deus clementiæ. . | 4s. Che più ler si conviene. Secondo lor peccato. | 50. Essi medesmi, quei mede-simi spiriti | 52. Grate, gradimento, deside-rio | 55-56. Hon sen rimase ec., non sono io morto ne giovane ne vecchio. | 57. Suo.... sue, loro: famigliare agli antichi. | 58. Quinci, di qui, per lo Purgatorio. — Gieco della mento.

[60. Perchè, per la qual grazia. — Il mertai,
il corpo. Nel C. V. 406, chiamò l'anima l'eterno.
Anche il Petrarea: «Tu to ne vai col mio mortal ec. » | 61. Se, cosi; particella pregativa.

— La vestra maggier veglia. Quella di purgarsi. || 62-63. Il ciel.... Ch' è pien ec., il cielo

Ditemi, acciocchè ancor carte ne verghi, Chi siete voi, e chi è quella turba Che sì ne va diretro a' vostri terghi? Non altrimenti stupido si turba Lo montanaro, e rimirando ammuta, Quando rozzo e salvatico s' inurba, Che ciascun'ombra fece in sua paruta: 70 Ma poichè furon di stupore scarche, Lo qual negli alti cuor tosto s'attuta, Beato te, che delle nostre marche, Ricominciò colei che pria ne chiese, Per viver meglio esperienza imbarche! La gente, che non vien con noi, offese Di ciò, per che già Cesar, trionfando, Regina contra sè chiamar s'intese: Però si parton Soddoma gridando,

Ed aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito; Ma perchè nonservammo umana legge, Seguendo come bestie l'appetito,

Rimproverando a sè, com' hai udito; 80

Amore, e che tutti gli altri cieli in sè contiene. · Questo (dice nel Convito, II, 4) è il so-vrano edificio del mondo, nel quale tutto il mondo s'inchiude, e di fuori dal quale nulla è. | 66. Diretre a' vostri terghi, in direzione contraria alla vostra. [69. 8] inurba, entra per la prima volta in città (lat. urbs). « Questi verbi (scriveva il Giusti) non erano licenze di Dante ne di altri che hanno fatto altrettanto, ma usi nostri, di un popolo padrone della propria lingua, che la maneggiava a modo suo senza paura de' grammatici. » Anche il Pulci, Morg., XXV, . Che non senza cagion lupo s' inurba. 70. In sua paruta, nella sua sembianza. 172. B'attuta, si quieta, cessa, per la pronta intelligenza delle cose. | 73-75. Beato te, che delle ec., beato te, che per meglio viver nel mondo vieni a imbarcare, a far provvista di esperienza in queste nostre contrade. - Colei, quell'ombra. | 76-78. La gente, che nen vien ec., la schiera di spiriti che va in direzione contraria alla nostra, peccò di quel peccato medesimo, per cui già Cesare nel suo trienfo delle Gallie udi contra sè, in sua onta, chiamarsi regina: cioè, peccò di soddomia. Narra Svetonio che un certo Ottavio in una ragunata grandissima di gente, avendo salutato Pompeo col nome di re, saluto Cesare con quello di regina. Questo motteggio Dante trasporta al trionfo, dove elicito era (nota l'Anonimo) di dire al trionfatore ogni villania, a dinotare la libertade del popolo e l'umanitade del trionfatore. . Ma proprio nel trionfo che Cesare menò delle Gallie, dice lo stesso Svetonio che i soldati tra le altre cose cantarono: « Cesare ba sottoposto la Gallia, Nicomede Cesare. | 81. Ed alutan ec., e col tormento della vergogna aiutano quello della fiamma a purgare lor colpe. || 82. Ermafredito, di due sessi, di maschio con femmina; a differenza dell'anzidette. Finsero gli antichi che da Ermafrodito, del cui corpo con quello della ninfa Salmace gli Dei formarono una sola persona, ricevessero il nome tutti quelli che doppio sesso sortiscono dalla natura Ved. Ovi-

Ch'è pien d'amore e più ampio si spazia, | In obbrobrio di noi per noi si legge, Quando partiamci, il nome di colei Che s'imbestiò nell'imbestiate schegge. Or sai nostri atti, e di che fummo rei: Se forse a nome vuoi saper chi semo, Tempo non è da dire, e non saprei. Farotti ben di me 'l volere scemo; Son Guido Guinicelli, e già mi purgo, Per ben dolermi prima ch'allo stremo. Quali nella tristizia di Licurgo Si fer duo figli a riveder la madre, Tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo, Quando i' udi' nomar sè stesso il padre Mio e degli altri miei miglior, che mai Rime d'amore usar dolci e leggiadre: E senza udire e dir pensoso andai Lunga fiata rimirando lui, Nè per lo fuoco in là più m'appressai. Poichè di riguardar pasciuto fui, Tutto m'offersi pronto al suo servigio.

Con l'affermar che fa credere altrui. 103 da noi si cita. Leggere in significato di dire o simile, fu da Dante usato anche nell' Inferno, X,65. | 86. Partiamei, ci dividiamo dalla schiera de' soddomiti. § 87. Che s' imbestiè ec., che da bestia usò dentro il legno figurante una bestia, cioè una vacca. Ved. nota 41. | 88. Mestri atti, la ragione di ciò che noi facciamo. [] 90. Tempe non è da dire, non ci è tempo da poterlo dire, per esser già sera. — E non saprei. Perchè bea pochi ne conosceva. [] 91. Faretti ben ec. Mode ellittico, equivalente a: Ben ti torrò la voglia di sapere chi io mi sia. | 92-93. Guido Guinicelli. Prima scuola del bel dire in volgare fe la siciliana, seconda la bolognese, terza ed ultima la toscana. Il Guinicelli fu capo della scuola bolognese, come Dante della toscana; e tra per questo rispetto, e per l'intrinseco pregio delle sue rime, ben meritava le lodi che il fio-rentino poeta gli dà in questo luogo, e più nel Vulg. Eloq., ov'ei lo dice «maximus ille Guido.» Bel saggio della soave sua maniera di poetare è quella fine di Canzone citata dal Perticari, dove prevedendo che Dio gli chiedera ragione dell'aver troppo amato una fanciulla mortale, e' si proponé di rispondergli: « Tenne d'Angel sembianza, Che fosse del tuo regno: Non mi sia fallo s'io le posì amanzal. — E già mi purge, Per ben ec., e mi trovo così presto entrato in Purgatorio per essermi ben doluto prima che venissi allo stremo di mia vita. Se no, avrebbe dovuto scontar l'indugio nell'Antipurgatorio. | 94-96. Quali nella tristizia ec. Narra Stazio nel V della Tebaide, che Licurgo re di Neme irato contro Issipile per aver essa lasciato uccidergli da una serpe il figliolino a lei dato on contodia, stava per ammazzarla, quando in buon punto due figli di lei, Toante ed Eume-nio, che ne andavano in cerca, sopravvennero, e tra le loro braccia la salvarono. Dice l'Alighieri che simigliante a quello de' due figliuoli per la madre, fu l'affetto suo pel Guinicelli, sebbene assai minore l'effetto, inquantoch'egli non insurse a tanto, cioè non osó con suo pericolo correre ad abbracciarlo tra le fiamme. (v. 102). — Tristizia, imperversamento. # 101. dio, Metam., IV, 374. | 85. Per noi si legge, Lunga flata, lungo tempo. | 105. Con l'afferEd egli a me: Tu lasci tal vestigio, Per quel ch'i' odo, in me, e tanto chiaro, Che Lete nol può tòrre nè far bigio. Ma, se le tue parole or ver giuraro, 109 Dimmi che è cagion perchè dimostri

Nel dire e nel guardar d' avermi caro? Ed io a lui: Li dolci detti vostri,

Che, quanto durerà l'uso moderno,

Faranno cari ancora i loro inchiostri.114 O frate, disse, questi ch'io ti scerno Col dito (e additò uno spirto innanzi), Fu miglior fabbro del parlar materno.

Versi d'amore e prose di romanzi, Soverchiò tutti, e lascia dir gli stolti 119

Che quel di Lemosì credon ch'avanzi.

A voce più ch'al ver drizzan li volti,
E così ferman sua opinione

Prima ch'arte o ragion per lor s'ascolti.
Così fer molti antichi di Guittone, 124
Di grido in grido pur lui dando pregio,

Fin che l' ha vintoil ver con più persone.
Or, se tu hai sì ampio privilegio,

mar ec. Cioè con giuramento, come si ha dal v. 109. || 106-108. Tu lasci ec., le tue tanto af-fettuose parole lasciano in me così viva impressione, che nè distrutta nè pur oscurata notra esser dal fiume dell'obblio, quando lo pas-serò per salire al cielo (C. XXXIII). | 413. L' use mederno di parlare; la lingua volgare. § 114. Faranno cari ec., saranno sempre caramente letti. [ 115. Scerne, distinguo dagli altri (lat. secerno). | 116. Uno spirto. Arnaldo Daniello, poeta provenzale, che di sè medesimo parlerà poco appresso. | 117. Fu miglior fab-bro ec.. poetò meglio nella sua lingua provenzale, che io non facessi nella nostra. Fa qui il Guinicelli paragone del valor poetico in quanto alla invenzione ed allo stile; delle quali parti è chiaro potersi fare eziandio tra poeti di lingue diverse. E veramente a tempo del Guinicelli l'arte del dire in prosa ed in verso era assai più oltre in Provenza che in Italia; e solo con Dante cominciò ad essere altramente. 118. Versi d'amore ec. Cioè in versi, nel dettar versi, ec. Leggiadra ellissi. § 119. Soverchiò tutti. Anche il Petrarca: « Fra tutti il primo Arnaldo Daniello ec. « || 120. Quel di Lemost, Gerardo Brunello di Limoges, buon poeta provensale, ma da' poco intendenti in-giustamente preferito a Daniello. Ne riparla Dante nel Vulg. Eloq., IV, 9. || 424. A vece, al grido popolare, al rumor di vana fama. — Drizzan li volti, attendono. | 124. Guittene. Rozzo rimatore antico di Arezo. [1325. Bi grida in gride, di voce in voce, gridando gli uni appresso gli altri.— Par lui dando pregio, solamente a lui dando lode. [1426. Fin che l' ha vinte ec.. fino a che la verità con più persone, cioè co' meriti maggiori di parecchi poeti, gli ha tolto quella lode che immeritamente il volgo gli dava. | 128-129. Al chiestre, Hel quale ec., al Paradiso, dove Gesti Cristo è capo dell'adunanza de' beati. Traslato non nobile, lo dice il Tommasèo. | 150-152. Fagli per me ec., recita

Che licito ti sia l'andare al chiostro, Nel quale è Cristo abate del collegio, Fagli per me un dir di paternostro, 130 Quanto bisogna a noi di questo mondo, Ove poter peccar non è più nostro. Poi, forse per dar luogo altrui secondo,

Che presso avea, disparve per lo fuoco, Come per l'acquail pesce andandoal fondo. Io mi feci al mostrato innanzi un poco, <sup>186</sup>

Io mi feci al mostrato innanzi un poco, 186 E dissi che al suo nome il mio desire Apparecchiava grazioso loco.

Ei cominciò liberamente a dire:

Tan m'abellis vostre cortes deman, 140 Qu'ieu no me puesc nim voil a vos cobrire. Jeu sui Arnautz, que plor e vai chantan;

Consiros vei la passada follor, E vei jauzen la joi qu'esper denan. Ara us prec per aquella valor,

Que us guia al som sens freich e sens calina, Sovegna vos atemprar ma dolor.

Poi s'ascose nel fuoco che gli affina.

a Lui per me un paternostro, fino a quel punto di questa orazione che può convenire a noi di questo mondo, del Purgatorio, dove non è più possibile il peccare. Ved. C. XI, vv. 22-24. § 133-134. Per dar luogo ec., per dar luogo dopo di sè all' altro spirito che avea presso, cioè ad Arnaldo Daniello. § 136. Al mostrato. Il Guinicelli poco innanzi: e Questi, ch' io ti scerno Col dito ec. | 139. Liberamente, senza farsi pregare. | 140-147. Tan m' abellis ec. Finge che Arnaldo parli provenzale a lui che di quella lingua sapeva tanto da potervi anche poetare; e le sue parole, letteralmente tradotte, sono : Tanto m'aggrada (che anche Dante dice m'abbella) la vostra cortese dimanda (da Dante pur detta dimando), ch' io non mi posso ne mi voglio a voi celare (che anche noi diciamo coprire). lo sono Arnaldo, che piango e vo cantando: dolente (che anco i nostri antichi dissero constroso) veggio la passata follia (antic. anche in italiano follore), e veggio gaudente a me di-nanzi (cioè nell'avvenire) la gioia che spero. Ora vi prego per quella divina virtu (che anche lante in princ. del C. XI chiama Valore) che vi

rida al sommo (di guesta montagna) senza freddo e senza caldo (cioè immuni da ogni tormento), sovrengavi di temperare il mio dolore (cioè diminufrne la durata con le vostre orazioni). Poeticamente potrebbe tradursi:

Tanto m'abbella il tuo gentil dimando, Ch'io non so, nè mi voglio a te coprire. Arnaldo io son, che ploro e vo cantando: Dolente guardo il mio passato errore, E lieto il gandio che mi sta aspettando. Or priego te per quel Valor che fuore Di tutto pene al cielo t'incammina, Di temprar ti sovvenga il mio dolere.»

Tra le varie lezioni di questi versi provenzali mi sono attenuto a quella del Tommasèo, che' dichiara aver seguitata quasi in tutto quella data dal Raynouard, Joura, des Sav., fév. 1850.

## CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Purificatosi del tutto col traversare le fiamme, giunge il Poeta in sul Paradiso terrestre: e la Virgilio gli dichiara compiuto il proprio ufficio, e ch'egli è ormai pienamente libero di sè.

Si come quando i primi raggi vibra Là dove il suo Fattor il sangue sparse, Cadendo Ibero sotto l' alta Libra, E l'onde in Gange da nona riarse, Si stava il Sole; onde 'l giorno sen giva,

Quando l' Angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in su la riva, E cantava Beati mundo corde,

In voce assai più che la nostra viva. Poscia: Più non si va, se pria non morde, Anime sante, il fuoco; entrate in esso, Ed al cantar di là non siate sorde.

Si disse, come noi gli fummo presso Perch' io divenni tal, quando lo 'ntesi, Qual è colui che nella fossa è messo. 15

In su le man commesse mi protesi, Guardando il fuoco, e immaginando forte

Umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte ; E Virgilio mi disse: Figliuol mio, Qui puote esser tormento, ma non morte.

1-5. Sì come quando ec. Intendi: Il sole stavasi in quella posizione in cui sta guando egli vibra i primi suoi raggi in Gerusalemme; nel qual punto in Ispagna è mezzanotte, e nell'India mezzogiorno: onde in sul monte del Purgatorio veniva ad essere il principio della sera. S'immagini la sfera terrestre come una palla, al cui colmo superiore stia Gerusalemme, al-l'inferiore la montagna del Purgatorio, al sinistro il fiume Ibero, al destro il Gange; e si comprenderà facilmente come per essere il principio della notte in Purgatorio dovesse contemporaneamente essere il principio del giorno in Gerusalemme, e quindi la metà della notte in sull'Ibero, e del giorno in sul Gange.— Ga-dendo Ibero ec., nel qual tempo il finme Ibero o Ebro cade, scorre al mare, mentre il segno della Libra è al meridiano della Spagna; ch'era quanto dire di mezzanotte, per essere allora il sole nell'opposto segno dell'Ariete.— E l'onde in Gange ec., e nel qual punto le acque del Gange cadono, scorrono al mare, sotto gli ar-denti raggi del mezzodi, il quale dagli antichi con denominazione tolta alle ore canoniche fu detto anche ta sona. § 7. In su la riva, sul-l'estremità della strada, il cui largo era oc-cupato dalle fiamme. § 8. Besti etc., beati coloro che hanno il cuor mondo da ogni concupiscenza. Adatta a questo luogo la sesta delle beatitudini evangeliche: « Beati mundi corde, quoniam ipsi Deum videbunt.» Matth. V, 8. [] 9. Viva, chiara ed armonica. [] 10. Non morde, non vi fa sentire il suo morso, non vi scotta un poco. | 12. Al cantar di là, alla voce che di là udirete cantare. | 15. Che nella fossa è messo, ch' è condannato ad esser sepolto vivo. Ved. Inf. XIX, 49. || 16-18. In su le man ec. Una delle più belle terzine del poema. Il solo pri-Inf. XIX, 49. || 16-18. In su le man ec. Una gelso bagnato di quel sangue mutò i suoi frutti delle più belle terzine del poema. Il solo pri-mo verso equivale ad un quadro. || 19. Le buone | 1e. Ved. nota 18 al C. V. || 42. Rampella, mette

Che farò or che son più presso a Dio? Credi per certo che, se dentro all' alvo 25 Di questa fiamma stessi ben mill'anni, Non ti potrebbe far d'un capel calvo. E se tu credi forse ch' io t' inganni, Fàtti vêr lei, e fàtti far credenza Con le tue mani al lembo de'tuoi panni. Pon giù omai, pon giù ogni temenza; Volgiti in qua, e vieni oltre sicuro. Ed io pur fermo, e contra coscienza. Quando mi vide star pur fermo e duro, Turbato un poco disse: Or vedi, figlio,85 Tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo in su la morte, e riguardolla, Allor che il gelso diventò vermiglio; Così la mia durezza fatta solla,

Mi volsi al savio Duca, udendo il nome

Ricordati, ricordati..... e, se io

Sovr' esso Gerion ti guidai salvo,

Che nella mente sempre mi rampolla. scorte, Virgilio e Stazio. | 25. Sovr' esse Gerion, sulle spalle di Gerione, pessimo tra mestri infernali, perchè simbolo della frode. (Inferno, XVII.) | 25. Dentre all'alve, in seno, nel mezzo. | 27. Far d' un capel calvo, privare il tuo capo d'un sol capello, bruciandolo. § 29-30. E fatti far credenza ec., e fatti accertare ch'io non t'inganni dal lembo della tua veste, appressandolo tu stesso alle fiamme. Far la credenza dicevasi propriamente di colui che pregustava le vivande alla tavola del principe per assicurarlo che non vi era veleno. [ 33. Ed ie pur fermo, ed io seguitava a starmene fermo, e centra coscienza, e ciò contro la voce della coscienza che m' imponeva di ubbidire a Virgilio. || 36. Tra Beatrice ec., tu non potrai ve-der la tua Beatrice, se non attraversando que-sto impedimento della fiamma. Affettuosissimo argomento, e ben degno del cantore di Euridice e di Didone. 37-38. Come al nome di Tisbe ec. Ad un convegno che Piramo e Tisbe, due gio-vani amanti babilonesi, si erano dato presso ad un gelso, giunse prima la donna; ma vista venire una leonessa, fuggi, lasciando in terra il suo velo. La belva, che si trovava aver la bocca insanguinata, ne imbrattò il velo, e parti. Poco stante, venne Piramo; e da quel velo e da quel sangue giudicando la sua donna divorata dalle fiere, disperato si trafisse. Tornò Tisbe, e visto e compreso ciò ch'era avvenuto, con lo stesso ferro dell'amante s'uccise. Qui Dante ricorda una pietosa circostauza di quel tragico fatto narrala da Ovidio, Metam., IV: Ad nomen Tisbes oculos jam morte gravatos Pyramus erexit, visaque recondidit illa. . | 39. Aller che il geluc, ec. Favoleggiarone che il

Ond' ei crollò la testa, e disse: Come? Volemci star di qua? indi sorrise, Com' al fanciul si fa ch' è vinto al pome. Poi dentro al fuoco innanzi mi si mise, Pregando Stazio che venisse retro, Che pria per lunga strada ci divise. Come fui dentro, in un bogliente vetro Gittato mi sarei per rinfrescarmi; Tanto er' ivi lo 'ncendio senza métro. Lo dolce Padre mio, per confortarmi, Pur di Beatrice ragionando andava, Dicendo : Gli occhi suoi già veder parmi. Guidavaci una voce che cantava Di là; e noi, attenti pure a lei, Venimmo fuor là ove si montava. Venite, benedicti Patris mei, Sonò dentro da un lume, che lì era Tal, che mi vinse, e guardar nol potei.60 Lo Sol sen va, soggiunse, e vien la sera; Non v' arrestate, ma studiate il passo, Mentre che l'occidente non s'annera. Dritta salia la via per entro il sasso, Verso tal parte, ch'io toglieva i raggi 65 Dinanzi a me del Sol ch' era già lasso. E di pochi scaglion levammo i saggi, (se,

Che il Sol corcar, per l'ombra che si spennuovi rampolli di amorosi ed alti pensieri. Nel C. V, 16: « Pensier rampolla Sovra pensier. »

45. E vinto al peme, è indotto a qualche cosa mediante il desiderio di un pomo che gli si mostri. Pome per pomo dissero gli anti-chi anche in prosa. ¶ 47. Retro, dopo di me, per impedirmi di retrocedere. ¶ 48. Che pria per lunga ec., il quale Stazio ci avea per lungo tratto di strada divisi l'uno dall'altro, camminando egli secondo. § 51. Senza metro, smi-surato. *Metro*, secondo la greca origine, è appunto misurs. | 57. Fuor là eve ec., fuori della fiamma là dove era la scala. | 58. Venite etc. Le voci degli Angeli son tutte parole di Gesù Cristo. Con queste il Vangelo dice ch' Egli nel final giudizio chiamerà gli eletti alla gloria celeste. Il 59. Da un lume, ad un lume. Era la luce di un Angelo più sfolgorante ancora di tutti i già visti, perchè più prossimo a Dio. Questo non cancella dalla fronte del Poeta l'ultimo P, perchè si suppone già cancellato dal foco, per entro il quale egli è venuto. | 63. Men-tre che ec., prima che del tutto non annotti. Abbiamo già visto (G. VII, 47) che di notte il salire è impossibile. 65-66. Verso tal parte ec. Se Dante, interrompendo i raggi del sole ca-dente, si vedeva dinanzi l'ombra del corpo suo, chiaro è ch' egli camminava verso orien-— Ch' era già lasse, che stava per corcarsi (v. 68), per tramontare. || 67. Levamme i saggi, pigliammo assaggio, facemmo esperimento: po-chi scaglioni avevamo montati. || 68-69. Che tl Sol corcar ec., che i due miei maestri ed io ci accorgemmo che il sole dietro noi si coricava, vedendo mancare l'ombra che il mio corpo

Sentimmo dietro ed io e gli miei Saggi. E pria che in tutte le sue parti immense Fusse orizzonte fatto d' un aspetto, E Notte avesse tutte sue dispense, Ciascun di noi d' un grado fece letto; Chè la natura del monte ci affranse La possa del salir più che il diletto. Quali si fanno ruminando manse Le capre, state rapide e proterve Sopra le cime prima che sien pranse, Tacite all' ombra, mentre che 'l Sol ferve Guardate dal pastor che in su la verga 80 Poggiato s' è, e lor poggiato serve; E quale il mandrian, che fuori alberga, Lungo il peculio suo queto pernotta, Guardando perchè fiera non lo sperga: Tali eravamo tutti e tre allotta, Io come capra, ed ei come pastori, Fasciati quindi e quinci dalla grotta. Poco potea parer li del di fuori Ma per quel poco vedev' io le stelle Di lor solere e più chiare e maggiori. 90

Sì ruminando, e sì mirando in quelle, Mi prese 'l sonno; il sonno che sovente, Anzi che 'l fatto sía, sa le novelle.

ruanto; ma dipinge il compartire di luce e d'ombre nello spazio e nel tempo. || 74-75. Chè la natura ec., perciocche la natura di quel monte (impossibile ad esser salito di notte) ci fiacco, ci tolse il potere di salire, più che non ci togliesse il diletto, la voglia di seguitar la salita. | 76-79. Quali si fanno ec. Costr. e inten-Quali le capre, state rapide (lestamente saltellanti) e proterve (petulanti) sopra le cime (su per le balze) prima che sien pranse (pasciu-te, satolle, dal lat. pransus) si fanno manse ruminando (rimasticando l'erbe mangiate) tacite all'ombra (al rezzo delle piante) mentre che 'l Sol ferve (duranti l'ore più calde del giorno). 361 | 84. El curanti i or per cate un grono;

84. El crossipato servo, e così appoggiato
ha cura di loro, le guarda. | 82. Il mandrian,
il custode della greggia ridottasi nella mandra, a differenza del pastora, ch' è propriamente il custode della greggia che pasce. Nella
prima similitudine il Poeta riguarda partilamanti del stesso, in guarda latra di colarmente sè stesso; in quest'altra i due suoi guidatori. § 83. Lungo il peculio suo, presso la sua mandra. Peculium dissero i La-tini soltanto in sentimento di roba propria del figliuol di famiglia o dello schiavo: ma presso i nostri trecentisti il significato datogli qui dal Poeta fu comune. | 85. Alletta, allora. | 87. Fasciati ec., serrati da ambo i lati dalle pareti di quella fenditura del monte nella quale era la scala. § 88. Poco potea ec. La strettezza e la profondità di quella fenditura non lasciavan vedere che una strisciolina del cielo. | 90. Di lor solere, del loro solito. — Più chiare e maggiori. Ciò per l'altezza del sito, ob situs celsitudinem, come anche san Ba-silio dice nell' Omelia sul Paradiso terrestre, al quale Dante ormai è vicino. || 91. Si ruminanfaceva. | 71. D'un aspetto. Cioè, ugualmente al quale Dante ormai è vicino. | 91. El ruminaz-oscuro. | 72. E Notte avesse cc., e che la notte si stendesse a tutte quelle parti del cielo alle e guardava fisso in quelle stelle. | 93. El noquali essa doveva esser dispensata. Così il Tom- velle, ne ha notizia. Anche il Boccaccio, IV. 6, maseo; e soggiunge: « Modo a noi strano al-!dice che delle cose vedute nel sonno a molte Nell' ora, credo, che dall' oriente Prima raggiò nel monte Citerea, Che difuoco d'amor par sempre ardente, Giovane e bella in sogno mi parea Donna veder andar per una landa Cogliendo fiori; e cantando dicea: Sappia qualunque il mio nome dimanda, Ch' io mi son Lia, e vo movendo intorno Le belle mani a farmi una ghirlanda. 102 Per piacermi allo specchio qui m'adorno; Ma mia suora Rachel mai non si smaga Dal suo miraglio, e siede tutto il giorno. Ell' è de' suoi begli occhi veder vaga, Com' io dell' adornarmi colle mani; 107 Lei lo vedere, e me l' ovrare appaga. E già, per gli splendori antelucani Che tanto ai peregrin sorgon più grati, Quanto tornando albergan men lontani, Le tenebre fuggian da tutti i lati, E il sonno mio con esse; ond'io leva'mi, Veggendo i gran Maestri già levati. Quel dolce pome, che per tanti rami Cercando va la cura de' mortali, 116 Oggi porrà in pace le tue fami. Virgilio inverso me queste cotali

esserne avvenute si truova. . || 94-95. Che dall'oriente Prima ec., che dal balzo d'oriente la stella di Venere vibrò i primi suoi raggi sul monte del Purgatorio. Venere sorgeva co' Pesci, segno precedente quel dell' Ariete in cui era allora il Sole. Abbiamo già veduto più volte che questa, secondo il pregiudizio antico, era la propria ora de'sogni veri. || 98. Landa, pia-nura. Ved. nota 8 al XIV dell' Inf. || 101. Lia. La prima moglie di Giacobbe: simbolo, secondo tutti gl'interpetri, della vita attiva; forse dal significar quel nome in ebraico laboriosa, faticante. | 103. Per piacermi ec. Allegoric. per piacere a me stessa quando mi specchierò in Dio, cerco qui di adornarmi con l'opera delle mie mani (v. 107). [ 104. Bachel, seconda mo-glie di Giacobbe, è figura della vita contemplativa, come mostrano i seguenti versi: «Ell'è de' suoi begli occhi ec. - Si smaga, si stoglie, si rimuove. || 106. Miraglie, specchio: allegori-camente, Iddio. || 106. Ell' è de' suoi begli cochi ec., ella è vaga di mirar nello specchio i suoi begli occhi. Costrutto famigliare agli antichi. Ninf. Fies. 36: «Saziare Non si potea della ninfa mirare. | 108 Le vedere, il contem-plar le maraviglie di Dio. — L'ovrare, l'ope-rar secondo la divina volontà. Dante nel Convito dice che la vita contemplativa è più divina e da Dio più amata; e secondo questa opinione ve-dremo Rachele da lui posta nel cielo. (Par., XXXII, 8.) § 109. Antelueani, precedenti il giorno. ¶ 111. Quante ternande ec., quanto tornando essi alla patria loro, il luogo in cui prendono albergo è men lontano da quella. ¶ 115-117. Qual dolce pome ec., quella felicità che ner tante diverse vie vano cercando gli che per tante diverse vie vanno cercando gli uomini, oggi farà contenti i tuoi desiderii nel

Parole usò, e mai non furo strenne Che fosser di piacere a queste iguali.120 Tanto voler sovra voler mi venne Dell'esser su, ch'ad ogni passo poi Al volo mi sentia crescer le penne. Come la scala tutta sotto noi Fu corsa, e fummo in su'l grado superno, In me ficcò Virgilio gli occhi suoi, E disse: Il temporal fuoco e l'eterno Veduto hai, figlio, e se' venuto in parte Ov' io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte;130 Lo tuo piacere omai prendi per duce: Fuor se' dell' erte vie, fuor se' dell' arte. Vedi là il Sol, che in fronte ti riluce; Vedi l' erbetta, i fiori e gli arboscelli, Che questa terra sol da sè produce. 135 Mentre che vegnon lieti gli occhi belli, Che lagrimando a te venir mi fenno, Seder ti puoi, e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più, ne mio cenno: Libero, dritto, sano è tuo arbitrio,

E fallo fora non fare a suo senno:

Perch' io te sopra te corono e mitrio.

e mai strenne, regali, non furono ricevuti con tanto piacere, quanto da me quell'annunzie. Oggi pure, di ogni cosa fatta a nostro piacere diciamo averla in conto di regalo. | 124-125. Sotto noi Fu corsa, fu da noi, correndo, rimasta sotto. — In su'l grade superne. Sull'ultimo ripiano del monte, dove finge che sia il Paradiso terrestre. Il 127. Il temporal fuoce, il fuoco temporaneo del Purgatorio. — L' eterne, quel dell'Inferno. | 129. Ov' io per me ec. Cioè, secondo il senso morale, ove l'umana ragione, senza l'aiuto della teologia fondata nella rivelazione, non può più nulla discernere. § 151. Le tue piacere ec., ora che il tuo piacere è puro da ogni rea passione, puoi sicuramente farlo tua guida. || 132. Arte, strette (lat. arctæ): come già usò più d'una volta. || 133. Vedi là il Sel ec. Se tramontando feriva Dante nella schiena (v. 65), è naturale che sorgendo rilucagli in fronte. Allegoric., il sole in fronte a Dante purificato è la luce del vero e del bene. ¶ 135. Sel da se, senza alcuna coltura; come già ad Adamo ed Eva, prima che il loro fallo ne li facesse scacciare. Anche Ovidio, Met. I: · Per se dabat omnia tellus. » [ 136. Mentre che, fino a che. — Gli occhi belli. Beatrice. || 137. Lagrimando. Inf., II: « Gli occhi lucenti, lagrimando, volse; Per che mi face del venir più presto. » || 138. Tra elli, tra'fiori e gli ar-boscelli detti nei v. 134. || 140. Libero dali influenza de' pravi appetiti. L'arbitrio dell'uo-mo dominato dalle passioni è libero in potenza più che in atto. || 141. E falle fora ec. Perchè non poteva Dante, così purgato e raddrizzato, voler altro che il bene. || 142. Te sopra te cerone e mitrie, ti fo signore assoluto di te me-desimo, così in quanto al corpo, come in quanto terrestre Paradiso. Con la stessa figura nel XVI all'anima. La corona è propria dell'autorità dell'Inferno: «Lascio lo fele, e vo pe'dolci pomi.» || 119-120. E mai nen fure strenne ec., | l'Ottimo: «Te sopra te fo rettore e pastore.»

40

#### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Inoltrandosi il Poeta nell'amenissima selva del Paradiso terrestre, è costretto da un fiumicelle a fermarsi. Vaga e lieta donna, dalla riva opposta, gli dichiara la condizione di quel felice soggiorno.

· Vago già di cercar dentro e d' intorno La divina foresta spessa e viva, Ch'agli occhi temperava il nuovo giorno, Senza più aspettar lasciai la riva, Prendendo la campagna lento lento Su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento Avere in sè, mi feria per la fronte Non di più colpo che soave vento; Per cui le fronde, tremolando pronte, Tutte quante piegavano alla parte U' la prim' ombra gitta il santo monte: Non però dal lor esser dritto sparte Tanto, che gli augelletti per le cime Lasciasser d'operare ogni lor arte;

Ma con piena letizia l' ôre prime Cantando ricevien intra le foglie, Che tenevan bordone alle sue rime Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie Per la pineta, in sul lido di Chiassi,

2. Divina. Perchè piantata dalle proprie mani di Dio, per abitazione de' primi uomini. Genesi, II, 8: « Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, etc. Ponen-do in cima di questa montagna il Paradiso ter-restre, Dante si accostò all'opinione di Pietro Lombardo, che trattando la curiosa quistione di qual fosse il sito di quello, scrisse « esse Paradisum longo interjacente spatio vel maris vel terræ a regionibus quas incolunt homines secretum, et in alto situm, usque ad lunarem circulum pertingentem. » | 4. La riva, l'estremità di quel piano. | 6. Oliva, rendeva odore. 9. Non di più colpe, con soffio non più forte. Prosegue la similitudine del ferire. || 11-12. Alla parte U' la prim' ombra ec., a quella parte ove al nascer del sole il monte del Purgatorio getta l'ombra sua, ch'è quanto dire verso occidente. L'aura dunque, secondo il solito di quell' ora, spirava da oriente. | 43-45. Non però dal lero esser ec., quelle fronde, quei rami però piegandosi, non venivano a scostarsi tanto dal loro essere dritto, dalla loro posizione natu-rale, che gli uccelli sturbati e intimoriti ne lasciassoro di cantare il meglio che sapevano. | 16-18. Ma con piena letizia ec., ma lictissimamente essi augelletti ricevevano le prime aure (6re) del giorno tra le foglie, che stormendo accompagnavano i loro canti. Bordone propriamente è la più lunga e grossa canna della cornamusa, che con suovo invariato fa il contrabbasso. || 19-20. Tal, qual di rame ec., pari a quel mormorio, che scorre di ramo in ramo pel pineto di Chiassi, luogo sul mare Adriatico presso Ravenna. || 21. Eolo. Re doi venti. - Fuor, fuori delle sue grotte. Ved. il I dell' Eneide. | 23. Antica : quanto la terra. | 23.

Quand' Eolo Scirocco fuor discioglie. Già m' avean trasportati i lenti passi Dentro all' antica selva tanto, ch'io Non potea rivedere ond' i' m' entrassi: Ed ecco più andar mi tolse un rio, Che in ver sinistra con sue picciol' onde Piegava l' erba che in sua ripa usclo. Tutte l'acque che son di qua più monde, Parrieno avere in sè mistura alcuna Verso di quella che nulla nasconde; Avvegna che si muova bruna bruna Sotto l'ombra perpetua, che mai Raggiar non lascia sole ivi, nè luna. Co' piè ristetti, e con gli occhi passai Di là dal fiumicello, per mirare La gran variazion de freschi mai: 35 E là m'apparve, sì com' egli appare Subitamente cosa che disvia Per maraviglia tutt' altro pensare,

Una Donna soletta, che si gia

spunto, era cresciuta. | 31. Avvegna che, sebbene, contuttochè. La poca luce non impediva di vedere il fondo di quell'acqua: tanto era limpida. || 36. Variazion, varietà. — De' freschi mai, di que' freschi alberi. Maio è albero d'alpe, da alcuni detto anche maiella e maggiociondolo: qui il Poeta, prendendo la specie pel genere, l'usa per ogni generazione di alberi. Dicevasi anco a quel ramo d'albero che i contadini piantavano la notte di calen di maggio avanti l'uscio delle loro innamorate: ma qui, che che se ne dicano i comentatori, non par che questo significato abbia che fare. | 40. Una donna. Non prima che nel C. XXXIII, v. 119, il Poeta ci dirà il nome di costei esser Matelda. La comun sentenza de comentatori è che questa donna letteralmente sia la celebre contessa Matilde, ultima erede de' marchesi di Toscana, morta nel 1115. Alcuni obbiettano non esser probabile che Dante, sostenitore de' diritti imperiali, mettesse in si bella luce una donna tanto tenera della Chiesa da farla fino erede di tutti i suoi stati; e vorrebbero ritener questa Ma-telda come una pura idea. Ma nessuna delle allegoriche donne nominate da Dante è puramente ideale : ne poi le illusioni del Poeta in quanto all'Impero potevano o spegnere in lui stesso o fargli disapprovare in altrui il filiale amore dovuto alla Chicsa, non fargli dimenticar la giustizia verso gli stessi avversari, non anche meno far rimontare la sua ingiustizia ad un tempo in cui le vere parti guelfa e ghibel-lina non erano ancor nato. — Quant'è all'allegoria, il Lombardi per Matelda, tanto devota alla Chiesa, intendo l'amore di essa Chiesa, il quale disponga Dante a vederne in questa selva il trionfo; e noi crediamo siffatta inter-Un rio. Vedremo essere il Lete. || 27. Uscìo, | pretazione per tutti i rispetti preferibile a qua-

Cantando, ed iscegliendo fior da fiore, Ond' era pinta tutta la sua via. Deh, bella Donna, ch' a' raggi d'amore Ti scaldi, s'i'vo' credere a' sembianti, Che soglion esser testimon del core, Vegnati voglia di trarreti avanti, Diss' io a lei, verso questa riviera, Tanto ch' io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette La madre lei, ed ella primavera. Come si volge, con le piante strette A terra ed intra sè, donna che balli, E piede innanzi piede appena mette; Volsesi in su' vermigli ed in su' gialli Fioretti verso me, non altrimenti Che vergine che gli occhi onesti avvalli; E fece i prieghi miei esser contenti, Si appressando sè, che 'l dolce suono Veniva a me co' suoi intendimenti. Tosto che fu là dove l' erbe sono Bagnate già dall' onde del bel fiume, Di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume Sotto le ciglia a Venere trafitta 65 Dal figlio, fuor di tutto suo costume. Ella ridea dall' altra riva dritta,

lunque altra. | 48. Che tu canti, quali parole da te si cantino. | 49-31. Dove e qual era ec., il fiorito ed ameno prato ov'era Proserpina, e la bellezza ed ingenua letizia di lei, quando per lo ratto di Plutone Cerere perde la figliuola e questa mutò le delizie della primavera negli eterni orrori del regno infernale. Strette A terra ed intra sè, striscianti a terra e unite tra loro. | 57. Avvalli, abbassi. | 60. Co'suoi intendimenti, co' suoi concetti, con le parole del canto chiare e distinte. || 65-66. Tra-fitta Dal figlio ec., quando il suo figliuolo Amore, volendola baciare, le punse il cuore con uno de' suoi strali involontariamente, e però fuor di tutto suo costume, avendo egli sempre ferito altrui con pensata malizia. Di questo caso, che fu cagione dell'amor di Venere per Adone, parra Ovidio nel X delle Metamorfosi. || 67. Dall'altra riva dritta, ritta in sull'opposta riva, non più chinata a coglier flori. | 68. Trattando più color, intrecciando, o anche semplicemente maneggiando, flori di più colori. Anche Quos summittit humus formosa Properzio: • Properzio: « Quos summittit numus formosa colores.» — Molti leggono Traendo; ma la nostra lezione, ch'è di molti codici veduti dagli Accademici della Crusca, fu giustamente preferita dal Bianchi. [ 69. Alta terra. Perchè al sommo della montagna altissima del Purgatorio sa semegitta, solda se produce (C. XXVII, 135). § 71-72. Ma Ellesponto ec. Serse alla testa di settecentomila Persiani passò sopra un ponte di navi l'Ellesponto, oggi Stretto de Darda-nelli, per portar guerra alla Grecia; ma sconfitto da Temistocle, e costretto a ripassar lo Stretto nella barchetta di un pescatore, fu documento a tutti i potenti avvenire di quanto sia stolto l'abbandonarsi all'orgoglio. | 75-75. Più edie ec., non die maggior nois a Leandro

Trattando più color con le sue mani, Che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea 'l fiume lontani; Ma Ellesponto, là 've passò Serse Ancora freno a tutti orgogli um**ani,** Più odio da Leandro non sofferse, Per mareggiare intra Sesto ed Abido, 74 Che quel da me, perchè allor non s'aperse. Voi siete nuovi, e forse perch' io rido, Cominciò ella, in questo luogo eletto All' umana natura per suo nido, Maravigliando tienvi alcun sospetto: Ma luce rende il salmo *Delectasti*, Che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu che se' dinanzi, e mi pregasti, Di' s' altro vuoi udir, ch'io venni presta Ad ogni tua question, tanto che basti. L'acqua, diss'io, e il suon della foresta 85 Impugnan dentro a me novella fede Di cosa ch'io udi' contraria a questa. Ond'ella: Io dicerò come procede Per sua cagion ciò ch' ammirar ti face, E purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sommo Bene, che solo a sè piace, Fece l' uom buono ; e il ben di questo loco

Diede per arra a lui d' eterna pace.

col suo ondeggiare tra le due città di Sesto ed Abido, di quanto ne dava a me quel fiume col dividermi da Matelda. L'amor di Leandro per Ero, i suoi notturni passaggi a nuoto dalla nativa Abido a Sesto, patria dell'ado-rata fanciulla, e la misera morte che una notte ei trovò sfidando il tempestar delle onde, sono stati un de' più favoriti soggetti della poesia antica e moderna. || 76-81. Muo-vi. Sottint., in questo luogo. — E forse per-ch'io ride ec. Dubita Matelda che i tre Poeti, vedendo lei tanto lieta in luogo atto piuttosto a generar mestizia in chiunque considerasse come l'uomo, a cui fu dato per mide, meritò poi di esserne per sempre scacciato, non se n'abbiano a scandalizzare; e dichiara loro la cagion della sua letizia essere quella stessa che si legge nel v. 5 del Salmo II: . Delectasti me, Domine, in factura tua, et in operibus manuum tuarum exultabo; » cioè a dire il diletto e l'esultazione del vedersi circondata da tante maraviglie della divina creazione, § 84. Tante che basti, fino a che tu resti ap-pagato. § 88-87. L'acqua, disa'ie, ec., l'acqua che io veggio qui, e il vento che fa mormorar le fronde della selva, combattono la recente credenza in me fermata per quello che Stazio mi disse, cioè che dalla porta del Purgatorio in su non erano più nè venti nè pioggie. [83-89, Come precede Per sua cagion, di qual causa è effetto. [90. La nebbia che ti ffede, l'igno-ranza che ti offusca l'intelletto. [94 Che sels a sè piace, a cui, appunte per esser Egli il som-mo bene, non può piacere altre che il bene. — Quelle parole della Scrittura . Omnia propter semetipsum operatus est Dominus. > che da' comentatori sono comunemente allegate in questo luogo, non mi pare ci abbian che fare. || 92. Il ben di questo loco, le delizie di questo Para-

205

Per sua diffalta qui dimorò poco; Per sua diffalta in pianto ed in affanno Cambiò onesto riso e dolce giuoco. Perchè il turbar, che sotto da sè fanno L'esalazion dell'acqua e della terra, 98 Che,quanto posson, dietro al calor vanno, All' uomo non facesse alcuna guerra, Questo monte sallo ver lo ciel tanto, E libero è da indi, ove si serra. Or, perchè in circuito tutto quanto L'aer si volge con la prima volta, Se nongli è rotto il cerchio d'alcun canto; In questa altezza, che tutta è disciolta Nell'aer vivo, tal moto percuote, E fa sonar la selva perch' è folta; E la percossa pianta tanto puote, Che della sua virtude l'aura impregna,

diso terrestre. | 94. Diffalta, fallo. | 97. Perchè il turbar, affinché le turbazioni atmosferiche, che sette da sè fanne, cui cagionano sotto a guesto monte (v. 101). || 99. Che... dietre al cavanno. Gli antichi ignorando la gravità dell'aria, ch'è causa che i vapori come più leggieri vadano in alto, credettero che questi naturalmente tendessero verso il sole. ¶ 100. All'uomo, alla umana stirpe innocente. Ma questa, anco serbandosi tale, non avrebbe potuto non ispandersi giù. Iddio stesso le aveva detto: . Crescite et multiplicamini, et replete terram. » || 101. Tanto, quanto tu vedi. || 102. Libero è dalle dette turbazioni. — Da indi, eve si serra, dalla porta del Purgatorio in su. Il Pereiro, in Genes., III, 9: • Alessandro d'Alessandro dice, il l'aradiso terrestre essere in aere quieto e tranquillo, che è sopra a questo nostro inquieto e lurbato; e propriamente là dove è il termine delle esalazioni e de' vapori. . | 103-105. Or, perchè in circuito ec. La terra, secondo la scienza di allora, era ferma: l'aria Primo Mobile (con la prima volta) e con tutti i cieli a quello sottoposti giravasi da oriente a ponente, salvo se il suo girare (il cerchie) non fosse in qualche parte interrotto (rotto d'alcun canto) da impeto estranio, dalaccidentale urto de' venti. || 106-108. In questa altezza, in questa parte più alta dei monte, Che tutta è disciolta Well' aer vivo, che tutta si slancia nell'aere inaccessibile alle turbazioni della sottostante atmosfera, tal moto ec., il sopradetto moto celeste percuote, e trovando resistenza nella spessezza della selva, produce quel suono di cui tu mi hai dimandato (v. 85). § 109-111 E la percossa pianta ec., e la pianta percossa comunica la propria virtu generativa all'aria, la qual poi nel suo girare scuote intorno il, per pone essa virtà per tutto intorno il Paradiso terrestre, il 112. L'alta terra. Così la chiama anco nel v. 69, perchè posta in cima del monte altissimo del Purgatorio. Alcuni leggono l'altra terra, e intendono del nostro emisfero: ma che in questo terzetto si tratti della stessa terra che nel precedente, è chiaro, se non per altro, per ciò che vi si ripete lo stesso nome di virtà v. 110, v. 114). Infatti Matelda, dopo aver detto in generale qual sia la virtu generante le piante del terrestre l'aradiso, ora soggiunge che questa virth è di diverso specie, e che

E quella poi girando intorno scuote:
E l'alta terra, secondo ch'è degna 112
Per sè o per suo ciel, concepe e figlia
Di diverse virtù diverse legna.
Non parrebbe di la poi maraviglia,
Udito questo, quando alcuna pianta
Senza seme palesa vi s'appirilia 112

Udito questo, quando alcuna pianta Senza seme palese vi s'appiglia. 117 E saper dèi che la campagna santa, Ove tu se', d'ogni semenza è piena, E frutto ha in sè che di là non si schianta.

L'acqua che vedi non sorge di vena Che ristori vapor che giel converta, 122 Come flume ch'acquista o perde lena; Ma esce di fontana salda e certa,

Che tanto dal voler di Dio riprende, Quant'ella versa da duo parti aperta.126

perciò diverse piante produce. Il medesimo (aggiunge ella stessa come per corollario nel seguente terzetto) non avviene nell'emisfero abitato, se non per eccezione in elcuna pisata. § 143. Per sè e per sue ciel, per la sua propria qualità, o per la parte di cielo verso cui ella quarda. I 144. Di diverse virtà, di varie specie della detta virtù generativa (v. 110), la quale varia secondo la diversa qualità delle pianti da cui muove (v. 109). - Diverse legna, diversi alberi. Genes., II, 9: « Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu et ad vescendum suave. | 115. Di là, al vostro mondo. | 116-117. Udito questo, se questo fosse udito. — Quando alcuna pianta Sensa seme ec. Oggi è dimostrato che tali piante nascono non da virtù generativa trasportata dall'aria, ma di propri semi portati dal vento. Il 119. D'egni somenza è piena, è piena di ogni sorta di piante. In questa spiegazione tutti i comentatori convengono, affaticandosi però non poco in conciliar questa frase con tutto il resto, e particolarmente col v. 69: « Che l'alta terra senza seme gitta. » Ma il non esservi colassù bisogno di seminare non importava che ciascuna pianta non contenesse i suoi propri semi, quandoche lo stesso Iddio volle senza eccezione alcuna crear gli alberi habens unumquodque sementem secundum speciem suam • (Gen., 1, 12). Solamente non è da lodar Matelda di aver voluto nominare gli alberi giusto per quella parte di essi, che in quel luogo era inutile. § 420. E frutte ha ec., e produce frutti che non si colgono. non si conoscono nel vostro emisfero. 🛙 121-123. L'acqua che vedi ec. Risponde all'altra parto del quesito di Dante (v. 85), e dice che l'acqua del sopradetto fiumicello non sorge di natural vena che abbisogni di esser rinnovata dalla pioggia, com'è de' nostri fiumi che secondo le pioggie corrono più o meno grossi, con più o meno forza. — Vapor cho giel converta, acqua pio-vana. C. V. 110: « Quell' umido vapor che in acqua riede Tosto che sale dove il freddo il coglie.. | 124. Salda e certa, invariabile ed immancabile. | 125. Dal voler di Dio, per volontà, per disposizione soprannaturale di Dio. | 126. Da duo parti aperta. Cioè divisa in due rivi. l'un de quali, come dirà in appresso, è il fiume Lete, che toglie la memoria del peccato; l'altro è il fiume Eunoè, che ravviva la memoria del bene

Da questa parte con virtù discende, Che toglie altrui memoria del peccato; Dall' altra, d'ogni ben fatto la rende. Quinci Letè, così dall'altro lato Eunoè si chiama, e non adopra, Se quinci e quindi pria non è gustato. A tutt' altri sapori esto è di sopra. Ed avvegna ch' assai possa esser sazia La sete tua, perchè più non ti scopra,<sup>185</sup>

Darotti un corollario ancor per grazia;

Nè credo che il mio dir ti siamen caro,

operato. [ 130. Letè. Che in greco suona oblivione. 131-132. Eunoè. Che grecamente esprime buona mente o anco memoria del bene. — E non adopra ec., e l'un rivo non opera non fa l'effetto suo proprio, se non in chi abbia gustato anche l'altro. 133. Esto, il sapor di quest'acqua. 134-135. Ed avvegna ch'assai cc., e sebbene la tua brama possa essere assai soddisfatta, ancorche io non ti riveli altro. [ 156. Darotti ec., ti darò ancora per mia liberalità una giunta. | 438. Oltre promission. Matelda a Dante avea promesso soltanto di spiegare onde

procedessero nel Paradiso terrestre l'acqua ed il vento (vv. 85-90). || 141. In Parnaso. Cioè, poe-

Se oltre promission teco si spazia. Quelli ch'anticamente poetaro 140 L'età dell'oro e suo stato felice, Forse in Parnaso esto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice; Qui primavera sempre ed ogni frutto ; Nèttare è questo, di che ciascun dice. Io mi rivolsi addietro allora tutto A' miei Poeti, e vidi che con riso Udito avevan l'ultimo costrutto:

Poi alla bella Donna tornai 'I viso.

finzioni degli antichi poeti circa l'età dell'oro fosse base la tradizione, alterata ma non cancellata dal tempo, dello stato felice dell'uome prima della colpa. || 142. Qui fu innocento ec., in fatti qui i primi uomini furono innocenti. | 143. Qui primavera ec., qui e sempre nello stesso tempo primavera, stagion de' fiori, ed an-tunno, stagione dei frutti. ¶ 144. Nettare è que-sto ecc. L'acqua di questo fiume è quol nettare tanto decantato da' detti poeti. Ovidio, Mot. I: • Jam flumina nectaris ibant. • § 145-147. Io mi rivolsi ec. Volgesi ai due antichi Poeti per veder qual effetto in loro facesse questa interpetrazione di cose da lor medesimi dette; e vede tando. — Esto leco soguaro, videro quasi in un che non cra ad essi spiaciuta. — L'ultim sogno il Paradiso terrestre. Congettura che alle strutte, l'ultima parte del ragionamento. che non ora ad essi spiaciuta. - L'ultime co-

#### CANTO VENTESIMONONO.

Di una misteriosa processione, a cui stupefatto assiste il Poeta.

Cantando come donna innamorata, Continuò col fin di sue parole: Beati, quorum tecta sunt peccata. E come ninfe che si givan sole Per le selvatich' ombre, disïando Qual di fuggir, qual di veder lo Sole, Allor si mosse contra 'l fiume, andando Su per la riva, ed io pari di lei, Picciol passo con picciol seguitando. Non eran cento tra' suoi passi e i miei, 10 Quando le ripe igualmente dier volta, Per modo ch'a levante mi rendei. Nè anche fu così nostra via molta Quando la Donna tutta a me si torse.

Dicendo: Frate mio, guarda ed ascolta. Ed ecco un lustro subito trascorse Da tutte parti per la gran foresta, Tal che di balenar mi mise in forse. Ma perchè 'l balenar, come vien, resta, E quel durando più e più splendeva, 20 Nel mio pensar dicea : Che cosa è questa? Ed una melodia dolce correva Per l'aer luminoso; onde buon zelo Mi fe riprender l'ardimento d' Eva, Che là dove ubbidia la terra e il cielo, Femmina sola, e pur testè formata, Non sofferse di star sotto alcun velo:

3. Beati, quorum etc. Parole del Salmo 31, con le quali Matelda intende congratularsi con Dante della compiuta purgazion de' suoi poc-cati. — Tecta, coperti dal perdono. || 4-6. E come ninfe ec. Paragona l'andar della bella Matelda a quello dello ninfe favoleggiate dagli antichi, quand elle per le natie selve movessero solitarie in cerca o di più spesse ombre o di più aprico luogo, secondo lor piacere o bi-sogno. § 7. Contra 'l flume, contro il corso del Lete. § 8. Ed io pari di lei. Vaga ellissi del verbo mt mossi, m'incamminai. Andavano di pari passo, il Poeta dall'una riva, Matelda dall'altra. || 40. Non eran cento ec., non ave-

11. Quando le ripe ec., quando ambeduc le rive del fiume, senza cessare di esser parallele, voltarono verso oriente. ¶ 12. El rendel. Perchè in questa dirittura egli glà camminava (XXVII.45; XXVIII.5), prima che i pochi passi fatti a paro con Matelda ne lo togliessero. ¶ 16. Un lustro subito, un chiaror subitaneo, imprevisto, ma che poi durò. || 18. Di balenar, che balenasse. || 19. Resta, cessa. || 23. Buen sele, giusto sdegno. || 25. Ubbidia: a Dio. || 26. Sola: e però senza lo stimolo di voler soverchiare le pari, che nelle femmine è potente. - Pur testè formata: e che però non avea avuto tempo di prender fastidio de' tanti beni presenti. || 27. Botto alcun velo di salutare ignoranza: - la vamo ancor fatto un cinquanta passi per uno. | quocumque die (le disse il tentatore) comedeSotto'l qual se divota fosse stata, Avrei quelle ineffabili delizie 30 Sentite prima, e poi lunga fiata. Mentr'io m'andava tra tante primizie Dell'eterno piacer tutto sospeso,

E disioso ancora a più letizie, Dinanzi a noi tal, quale un fuoco acceso, Ci si fe l' aer sotto i verdi rami; E il dolce suon per canto era già inteso. O sacrosante Vergini, se fami,

Freddi, o vigilië mai per voi soffersi, Cagionmispronach' io mercène chiami. Or convien ch' Elicona per me versi, 40

Ed Urania m' aiuti col suo coro Forti cose a pensar, metter in versi.

Poco più oltre sette alberi d'oro Falsava nel parere il lungo tratto Del mezzo, ch' era ancor tra noi e loro: Ma quando i fui si presso di lor fatto,

Che l'obbietto comun, che'l senso ingan-Non perdea per distanza alcun suo atto; La virtu ch' a ragion discorso ammanna,

ritis ex eo, aperientur oculi vestri. » E ben gli aprirono essa e il marito, ma per vedere la proaprirono essa e il mario, ma per vedere la pro-pria nudità, se esse sudos: ch'è uno dei più sublimi luoghi del libro divino. [ 30. Sentite prima, perchè tra quelle sarei nato, e poi lum ga fata, perchè senza il peccato d'Eva l'uomo non sarebbe stato soggetto alla morte. [ 34-32. Tra tanto primisie ec., fra tante dolcezze del Paradiso terrestre, ch' erano le primizie, i primi saggi di quelle eterne del celeste Paradiso. || 33. A più letisie, di maggiori letizie; soprat-tutto forse di quella di veder Beatrice. Questa locuzione (desioso a) esprime meglio l'ansioso tender dell'anima verso l'obbietto desiderato, Anco ne' Salmi: « Desiderat cervus ad fontes.» 36. E il delce suen ec., e quello che in lontananza pareva un dolce suono, ora si manifestava essere un canto. | 37. O sacrosante Vergini. Invoca, come già più volte, le Muse. | 39. Cagien mi sproua ec., forte motivo ora mi sprona a dimandarne in guiderdone il vostro aiuto. # 40. Per me versi, mi sia largo delle acque che da lui scaturiscono. Nell' Elicona, giogo del monte Parnaso, gli antichi ponevano il poetico fonte pegaseo. || 41. Urania. Così nominata dal cielo, di cui questa Musa particolarmente de-scrive le maraviglie.— Col suo core, non però scompagnata dalle sorelle, inclusa la satirica, di cui vedremo tra queste stesse ineffabili delizie il Poeta valersi non poco. | 43-45. più oltre ec. Dante da questo punto, imitando le visioni di san Giovanni, vede in figura la storia della Chiesa. Comincia dal dire che il lungo tratto del messo, cioè dell'aria inter-media, gli faceva falsamente parer che fossero sette alberi d'oro quelli che poco appresso vedremo realmente essere sette grandi candelabri. 47-48. Che l'obbietto cemun ec. Obbietto comune del senso (secondo le dottrine aristoteliche, nel secondo De anima) è quel tanto che differenti cose a'sensi sottoposte possono aver di comune: obbietto particolare sono le sensi-bili qualità proprie di ciascuna cosa. Nel caso di Dante l'obbietto (o vuoi dirlo sensibile) comu-

Siccom' egli eran candelabri apprese,50 E nelle voci del cantare, Osanna. Di sopra fiammeggiava il bello arnese Più chiaro assai, che luna per sereno Di mezza notte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno 55 Al buon Virgilio, ed esso mi rispose Con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l' aspetto all' alte cose, Che si movieno incontro a noi si tardi, Che foran vinte da novelle spose. La Donna mi sgridò: Perchè pur ardi Si nell'affetto delle vive luci, E ciò che vien diretro a lor non guardi? Genti vid' io allor, com' a lor duci, Venire appresso vestite di bianco; E tal candor giammai di qua non fuci. L' acqua splendeva dal sinistro fianco, E rendea a me la mia sinistra costa,

S'io riguardava in lei, come specchio anco.

Quand' io dalla mia riva ebbi tal posta, 70 certa distanza, un albero ed un candelabro: obbietto particolare erano le specifiche qualità del candelabro, ch' egli scolasticamente denomina atti. Dice adunque in sostanza, che quella similitudine che da lontano aveva ingannata la sua vista, da vicino cesso. | 49. La virtà ec. Cioè l'apprensiva (C. XVIII, 22) che ammannisce, prepara alla ragione la materia del discorrere, del giudicare, essendo quella facoltà che apprende, percepisce le cose. || 50. Candelabri. Per questi candelabri chi intende i sette ordini del chericato, chi le sette prime chiese, chi i sette sacramenti. Pietro di Dante propone, tra l'altre cose, d'intendere i sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. E questa a me sembra la più plausibile spiegazione, particolarmente per ciò che Dante dira nel v. 64, che le infrascritte genti tenevan tutte dietro a questi candelabri come a lor duci; il che, massime pe' Seniori dell' Antico Testamento, non mi pare possa convenire con alcuna delle altre spiegazioni. || 51. E nelle voci ec., e nelle voci del canto apprese, distinse, che cantavasi Osanna. | 52. Di sopra, nella sua parte superiore.

— Il belle arnese, il bel fornimento de sette candelabri. 🛮 54. Nel suo messo mese, a mezzo il suo corso mensile, quand'ella è in quintadecima. § 57. Non meno. La ragion naturale, figurata in Virgilio, non può da sè sola inten-der le coso divine. § 58. Bendet l'aspetto, volsi di nuovo la faccia, all'alte cese, a'detti gran candelabri. | 60. Da novelle spose: tarde per pudore, e per la mestizia del dover lasciare la casa materna. || 61-62. Perchè pur ardi ec., perchė sei tutto in vagheggiare i fiammeggianti candelabri? La Nidob. con altri Mss. St netl'aspetto. | 64-65. Com' a lor duci, Venire appresso, tener dietro alle dette vive luci, come a lor guide. [] 66. Di qua non fuoi, non ci fu, non si vide al nostro mondo. [] 67. L'acqua dei ruscello splendeva pel fiammeggiar de'candelabri. § 68-69. E rendea a me ec., ed anco la detta acqua, s' io riguardava in lei, rappresentava a di Dante l'obbietto (o vuoi dirlo seasibite) comu- | me, come uno specchio, il mio sinistro fianco ne era ciò che di comune hanno, veduti a una | ad essa rivolto. || 70-71. Dalla mia riva, dalla

Che solo il fiume mi facea distante, Per veder meglio a' passi diedi sosta: E vidi le fiammelle andare avante, Lasciando dietro a sè l' aer dipinto, E di tratti pennelli avean sembiante; Sì che di sopra rimanea distinto Di sette liste, tutte in quei colori, Onde fa l' arco il Sole, e Delia il cinto. Questi stendali dietro eran maggiori Che la mia vista; e, quanto a mio avviso, Dieci passi distavan quei di fuori. Sotto così bel ciel, com' io diviso, Ventiquattro seniori a due a due Coronati venian di fiordaliso. 8ŏ Tutti cantavan : Benedetta tue Nelle figlie d' Adamo, e benedette Sieno in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette, A rimpetto di me dall' altra sponda,

riva in cui ero. - Ebbi tal posta ec., mi trovai in tal situazione, che standomi la processione dirimpetto, non n'ero diviso che dalla larghezza del fiume. || 72. A' passi diedi sesta, mi fermai. || 78. E di tratti ponnelli ec., cosicchè le dette fiammelle avean sembianza di altrettanti pennelli che, tratti per l'assuro dell'aere, lo listassero di sette pennellate dei colori dell'iride, come appresso dirà. Il dipinto che precede, e i colori che seguono, non mi pare che lascino sul proprio significato de' pennelli alcuno de' dubbi posti in campo dagli interpetri. Anche il Tasso, quasi comentando questo luogo da lui imitato nella Ger. Lib., VIII, 32: • Dalla bella face, Anzi dal sol notturno un raggio scende, Che dritto là dove il gran corpo giace, Quasi aureo tratto di pennei, si stende.» — Per la luce lasciatasi dietro da candelabri è figurato il lume che i doni dello Spirito Santo producono nelle menti che li ricevono. § 76. Di sopra, il disopra, l'aere al di sopra de candelabri, che rifletteva la luce di quelli. § 78. Onde fa l'arce ec., dei quali colori il Sole dipinge l'arcobaleno, e la Luna (detta Delia da Delo, ove nacque Diana) dipinge il suo cinto, cioè l'alone. ¶ 79-80. Questi stendali ec., queste colorate liste somiglianti a stendardi spiegati (seconda similitudine, che non ha che fare con l'altra delle pennellate) si prolungavano dietro a' candelabri tanto, che la mia vista non bastava, non arrivava a vederne il fine. 🛙 81. Dieci passi ec., i due stendati estremi, il primo ed il settimo, erano tra loro distanti dieci passi. E per questi dieci passi gli spositori intendono i dieci comandamenti di Dio, la retta osservanza de' quali sia frutto de' sopradetti sette doni dello Spirito Santo. 83. Ventiquattre seniori, ventiquattro venerabili vecchi, figuranti i libri dell'Antico Testamento ridotti a tal numero col fare di tutti i profeti maggiori un libro, ed il simile di tutti i minori. Così san Girolamo interpetra i « viginti quatuor seniores » dell' Apocalisse, all' autorità della quale Dante medesimo rimette il lettore (v. 105). | 84. Di flordaliso, di giglio: a significar la purità della dottrina de libri sacri | 85-87. Benedotta tue ec. Alla Vergine madre di Dio si suol propriamente dire: « Benedicta tu in mulieri-

Libere fur da quelle genti elette,
Si come luce luce in ciel seconda,
Vennero appresso lor quattro animali,
Coronato ciascun di verde fronda.
Ognuno era pennuto di sei ali,
Le pennepiene d'occhi, e gli occhid'Argo,
Se fosser vivi, sarebber cotali.

A descriver lor forma più non spargo
Rime, lettor; ch' altra spesa mi strigne
Tanto, che in questa non posso esserlargo.
Ma leggi Ezechiel, che li dipigne
Come li vide dalla fredda parte
101
Venir con vento, con nube e con igne;
E quai li troverai nelle sue carte,

Tali eran quivi, salvo che alle penne Giovanni è meco, e da lui si diparte. 105 Lo spazio dentro a lor quattro contenne Un carro, in su duo rote, trionfale,

bus ; » nè so veder la necessità di riferir, come molti fanno, queste parole a Beatrice. Assai più conveniente è che qui si lodi Maria, così spesso figurata nel Vecchio Testamento, e che fu principal mezzo a' benefizi del Nuovo. - Tue, tu. Ved. nota 144 al II dell'Inf. § 90. Libere far, furono sgomberate. § 91. Sì come luce ec., siccome nel volgersi del cielo una stella occupa il luogo lasciato dall'altra. § 92. Quattre ani-mali. Simbolo de' quattro Vangeli, come bene intende il Lombardi, non de' quattro Evangelisti, come intendono altri: perciocche san Luca è da Dante chiaramente posto dopo il carro nella sua propria figura di nomo (vv. 136-138). [] 94-96. Ognuno era pennute ec. Apocal., IV, 8: « Habebant alas senas; et in circuitu et intus plenæ sunt oculis. • Le ali sono simbolo della velocità con la quale la dottrina evangelica corse il mondo; gli occhi poi della vigilanza neces-saria a mantener pura la dottrina della vera - E gli occhi d' Argo ec., e Chiesa di Cristo. così desti appunto e vigilanti, come quelli erano, sarebbero gli occhi d'Argo, se la morte non glieli avesse chiusi. De' cento occhi di Argo, custode d' lo, ucciso da Mercurio, può vedersi il I delle Metamorfosi. | 98. Altra spesa mi strigne, forza è ch' io spenda parole in altro. § 100. Leggi Escehiel: nel cap. I. § 101. Dalla fredda parte, da settentrione. § 102. Con igne, con fuoco. Ezech., I. 4: « Ecco ventus turbinis veniebat ab Aquilone, et nubes magna, et ignis involvens. » | 104-105. Alle penne, in quanto alle penne, Giovanni è meco, concorda con me, descrivendo nell'Apocalisse questi animali con sei ale per uno ; e da lui si diparte, e discorda da Ezechiello che ne da loro quattro. Ezech., I, 6: • Quatuor pennæ uni. | 106-107. Lo spasio dentro a lor ec., nello spazio compreso tra' quattro animali era un carro trionfale a due rote. Questo carro è figura della cristiana Chiesa; e le due ruote, della nuova Legge e dell'antica, sulle quali ella è poggiata. Contro all'opinion di quelli che, risguardando alle satiriche finzioni del C. XXXII, vogliono in questo carro figurata la sola cattedra pontificia, vedremo a suo luogo come il Poeta faccia la debita distinzione tra il papato e la Chiesa: per ora basti il notare che la più parte delle cose qui simboleggiate, e segnatamente l'inChe al collo d'un grifon tirato venne.
Ed esso tendea su l'una e l'altr'ale
Tra la mezzana e le tre e tre liste, 110
Si ch'a nulla, fendendo, facea male.
Tanto salivan, che non eran viste;
Le membra d'oro avea quanto era uccello,
E bianche l'altre di vermiglio miste.
Non che Roma di carro così bello 115
Rallegrasse Africano, ovvero Augusto,
Ma quel del Sol saria pover con ello;
Quel del Sol, che sviando fu combusto
Per l'orazion della Terra devota,
Quando fu Giove arcanamente giusto. 120
Tre donne in giro dalla destra ruota

Venian danzando ; l'una tanto rossa,

frascritto ufficio del mistico grifone, non si possono proporzionevolmente applicare ad altro che alla Chiesa universale. || 108. D' un grifon. Il grifone, animale immaginato mezzo aquila e mezzo leone, è figura di Gesti Cristo nella sua doppia natura, divina ed umana. | 109-111. Ed esso tendea ec. Il grifone, movendo dietro ai candelabri, aveva tre delle sette loro liste di luce da una parte e tre dall' altra; sotto di se quella di mezzo: sicche ciascuna sua ala veniva ad esser tesa infra la lista media e le tre di quel lato, e nessuna delle sette liste esso grifone turbava (a mulla facea male) intersecandola (/endendo). — Allegoricamente, la divinità di Cristo, figurata nella parte alata del grifone, non rende superfluo alla sua Chiesa, figurata nel carro, il frutto di alcun de' doni dello Spirito Santo; i quali frutti abbiam visto essere appunto rappresentati nelle liste di luce lasciatesi dietro da'sette candelabri. [ 112. Tante salivan ec., le dette ali del grifone si elevavan tant'alto, che la mia vista non vi giungea. Allegoric., Gesti Cristo, come Dio, si toglie al vedere dell'uomo. [] 113. Quanto era uccelle, nella sua parte anteriore di aquila. Indica lo splendor prezioso della divinità. || 114. E bianche l'aitre ec. Nella posterior parte del gri-fone il bianco è da comentatori inteso per la purità, il vermiglio per la carità dell'Uomo Dio. A me pare che il Poeta, sempre mirabile nella proprietà del parlare, dicendo miste, ab-bia voluto indicare non due distinti colori, ma un solo formato della mistura di due. Di bianco e rosso misti insieme si fa il color della carne; del qual colore veramente io non so qual meglio si convenisse a quella parte del mistico animale che rappresenta appunto l'umana carne presa dal Figliuole di Dio. | 115-117. Non che Roma ec., non solamente ne Scipione l'Africano ne Cesare Augusto ne' loro trionfi non rallegrarono Roma con si bel carro, ma lo stesso carro bellissimo del Sole al paragon di questo sarebbe meschino. Il 118-119. Quel del Sol ec. Allude alla favola di Fetonte, che orgogliosamente volle guidare il carro solare, il quale sviando, andando fuori della solita via, fu comèusto, arso dal fulmine di Giove, per le fer-venti preghiere della Terra, che dal troppo avvicinarsi degli ardenti raggi si sentiva consumare. L'orazion devota della Terra può leggersi nel II delle Metamorfosi. | 190. Arcanamente, misteriosamente, ossia significativamente: a di-

Ch' a pena fora dentro al fuoco nota;
L' altr' era come se le carni e l' ossa
Fossero state di smeraldo fatte;
La terza parea neve testè mossa:
Ed or parevan dalla bianca tratte,
Or dalla rossa, e dal canto di questa
L' altre toglién l' andare e tarde e ratte.
Dalla sinistra quattro facean festa,
In porpora vestite, dietro al modo
D' una di lor, ch' avea tre occhi in testa.
Appresso tutto il pertrattato nodo,
Vidi duo vecchi in abito dispari,
Ma pari in atto ed onestato e sodo.
L' un si mostrava alcun de' famigliari

notare che Giove con tal gastigo volle significata a' mortali la mala fine di quelli che troppo presumono di se. | 121. Tre donne. Simbolo delle tre virtà teologali: la carità, del color del fuoco; la speranza, verde come smeraldo; la fede, bianca qual neve. E le pone a destra del carro, perche più nobili delle quattro cardinali. | 193. A pena fora.... nota, a fatica si distinguerebbe, perchè d'uno stesso colore. ¶ 126. Testè messa. La neve, posando, scema di bianchezza. ¶ 127-129. Ed or parevan ec. Ora la bianca donna, cioè la fede, or la rossa, cioè la carità, menava la danza e col suo canto mi-surava il tempo alle altre. Allegoric., la fede può trarsi dietro la casità e la speranza; la carità può esser guida alla fede e ragione di bene sperare: la sola speranza non può mai andare innanzi ad alcuna delle altre due; chè allora essa non virtù sarebbe, ma presunzione. ¶ 130-132. Dalla sinistra ec., quattro altre donne, vestite di porpora, lietamente danzavano presso alla rota sinistra del carro, regolate anch'esse nella danza da una di loro. Queste son le quattro virtà cardinali, prudenza, glustizia, fortezza e temperanza, tutte in abito di sovrana maestà. Guida la danza la prudenza, fondamento e regola di ogni virtà; ed ha tre occhi per ciò che tutti i moralisti dicono, ufficio della prudenza essere il ricordarsi delle cese passate, ordinar le presenti, e preveder le future : « Præsentia ordina, et futura prævide, et præterita recordare, scrive Seneca. - La fortezza poi figurata in una di queste donne non ha che far con quella già simboleggiata in un de' candelabri, appartenendo l' una alla umana ragione, mentre l'altra è dono dello Spirito Santo. | 135. Appresso tutto ec., dopo tutto quel grap-po, del quale si è finora trattato. Pertrattare, dal lat. Pertractare, fu da Dante usato anche nell' Inf. XI, 80. | 134. Due vecchi. San Luca e san Paolo, quegli scrittore degli Atti degli Apostoli, questi dell' Epistole. — In abite dispari: secondo lor diverse professioni nel so-colo. Luca fu medico, Paolo esecutore del Sinedrio. | 135. Ed onestato o sodo, composto ad onestà e grave. La Nidob. ed alcuni mss. ve-duti dagli Accad. della Crusca: « Ognuno one-sto e sodo.» § 136-138. L'un si mestrava ec., l'uno al vestimento si mostrava discepolo d' Ippocrate, che la natura produsse per allungar la vita degli uomini, cari a lei sopra tutti gli altri esseri animati. Paul. ad Coloss., IV, 44: « Salutat vos Lucas medicus charissimus, » -

Di quel sommo Ippocràte, che natura Agli animali fe ch' ell' ha più cari. Mostrava l' altro la contraria cura Con una spada lucida ed acuta, 140 Tal che di qua dal rio mi fe paura. Poi vidi quattro in umile paruta, E diretro da tutti un veglio solo Venir, dormendo, con la faccia arguta. E questi sette col primaio stuolo 145

Ippocràte. Nel greco l'alfa è di misura comune. § 439. La contraria cura. Contraria a quella di mantenere gli uomini in vita, poiche impugnava la spada. § 140. Con una spada ec. Nelle Chios. Dant.: «San Paolo, prima fosse convertito, perseguitava i cristiani colla spada in mano; e poi che fu convertito, colla spada della sua scienza trapassò insino al cielo. | 141. Di qua dal rio, sebbene io fossi di qua dal rio. | 142. Quattro in umile paruta, quattro personaggi in umile aspetto, umili in tanta gloria. Sono i quattro dottori della Chiesa: san Gregorio Magno, · il quale scrisse in moralità più che verun altro; san Girolamo, sil quale fu in istorie il maggiore; » sant' Ambrogio, « che in predica-zione avanzò tutti; » e sant' Agostino, «il quale in disputazione valicò tutti gli altri. » Chios. Dant | 143. Un veglio sele. San Bernardo, principale tra' contemplanti, eppero vago dello star solo. Altri intendono san Giovanni evangelista, che scrisse l'Apocalisse in su' novant' anni; e che il Poeta lo faccia andar solo, per esser quello l'unico libro profetico del nuovo Testamento. Ma la prima interpetrazione è pre-ferita da Pietro di Dante e dal Tommasco. (1444. Dormendo. A significar la intensità della contemplazione. - Con la faccia arguta. Quasi dica: I mati stendati.

Erano abituati; ma di gigli
Dintorno al capo non facevan brolo,
Anzi di rose e d'altri fior vermigli:
Giurato avria poco lontano aspetto,
Che tutti ardesser di sopra da cigli.
E quando il carro a me fu a rimpetto,
Un tuon s'udi; e quelle genti degne
Parvero aver l'andar più interdetto,
Fermandos' ivi con le prime insegne.

Non però con faccia stupida e assonnata, ma arguta e vivace, come d'uomo che se dormiva per le terrene cose, ben vegliava alle celesti. Il 145-146. Cel primaie stuele Brane abituati, erano vestiti alla stessa foggia de' ventiquatro Seniori che aprivano ila processione. Di kabituatus nello stesso senso usato nella bassa latinità, può vedersi il Du Fresne. Il 147. Hen facevan brole, non avevan ghirlanda. Brolo, che i proventali dissero brolà, e gl'italiani esiandio brolio e bruolo, propriamente significò giardisso: figuratamente, come qui, per ghirlanda trovasi usato pure dal Poliziano, Stanz., I, 68: a Di flori al trin fa brolo. » Il 148-150. Anni di rese ec., ma erano coronati di rose e di altri fiori vermigli di si acceso colore, che un aspetto, cioè una vista, uno spottatore un poi lontano (non così vicino come Dante) avrebbe giurato che i sette personaggi avessero fuoco intorno la fronte. Questo si acceso colore figura la carità, onde la nuova dottrina è tutta informata. Il 153. Aver Il andar più interdetto, non poter andar più oltre. Il 3454. Le prime insegna, i candelabri che quasi gonfaloni aprivano la processione, e che il Poeta anche sopra ha chiamati steudali.

#### CANTO TRENTESIMO.

Boatrice, la sua cara Beatrice, mostrasi alfine trionfante al Poeta, ma velata; e Virgilio sparisce. Ella, per primo atto del vero ed alto amor suo, severamente rimprovera a Dante i suoi travismenti.

Quando il settentrion del primo cielo, Che nè occaso mai seppe nè orto, Nè d' altra nebbia che di colpa velo, E che faceva li ciascuno accorto

1-3. Quando il settentrion ec. Paragona i sette ardenti candelabri, guidatori della mistica gente, a' sette Trioni, cioè alle sette stelle componenti la costellazione dell' Orsa maggiore, guidatrici dei naviganti. Intendi adunque: Quando quelle sette luci (settestrion) discese nel terrestre Paradiso dall' Empireo (primo cielo, come nel Par., IV, 34, primo giro), le quali non comobbero mai nè tramonto nè levata, e non furon velate mai da altra nebbia che da quella delle umane colpe. I più de' comentatori, riferendo i due secondi versi a primo cielo, rendono questo luogo inesplicabile; devochè riferendoli a settentrione, ne resta pianissimo il senso letterale non men che l'allegorico. Infatti, che

Di suo dover, come il più basso face Qual timon gira per venire a porto, Eermo si affisse, la gente verace,

mai signischerebbe ed a che mai servirebbe il dir che l'empireo cielo non seppe mai no occaso nò orto, nò altra nebbia mai lo velò che la colpa? Ma ben giova il dire che i sette doni dello Spirito Santo, figurati no sette candelabri, stettero e staranno ognora pronti a chiunque facciasi degno di ricaverli, e che solamente a coloro si nascondono, i quali con le loro colpe se ne rendono indegni. § 4-6. E che faceva ec., ele quali luci mostravan li a ciascuno ciò ch'egli dovesse fare, come il settentrione più basso, cioè i sette Trioni del nostro cielo tanto più basso dell'empireo, mostrano a qualunque gevernator di nave il cammino da tenere. § 7. Si affisse, restò. — La gente verace, i ventiquattro Seuiori simboleggianti i libri antichi delle di-

Venuta prima tra il grifone ed esso, Al carro volse sè, come a sua pace: E un di loro, quasi dal ciel messo, Veni, sponsa, de Libano, cantando, Gridò tre volte, e tutti gli altri appresso. Quale i beati al novissimo bando Surgeran presti ognun di sua caverna, La rivestita voce alleluiando; Cotali in su la divina basterna Si levâr cento, ad vocem tanti senis, Ministri e messaggier di vita eterna. Tutti dicean: Benedictus, qui venis; E, fior gittando di sopra e d'intorno, 20 Manibus o date lilia plenis. Io vidi già nel cominciar del giorno La parte oriental tutta rosata, E l'altro ciel di bel sereno adorno, 25 E la faccia del Sol nascere ombrata, Si che per temperanza di vapori L'occhio lo sostenea lunga fiata: Così dentro una nuvola di fiori, Che dalle mani angeliche saliva, 30 E ricadeva giù dentro e di fuori,

vine verità. || 8. Ed esse, e il settentrione anzidetto, i sette candelabri. || 9. Come a sua pace, come al fine dei desiderii loro, quale appunto era la Chiesa di Cristo. || 10. Un di loro. Quello che rappresentava la sacra Cantica, del qual libro sono le seguenti parole: « Veni etc. » — Dal ciel messe, inviato (lat. missus) dal cielo, deputato da Dio a questo ufficio. Ad invitar la sua Beatrice, qual libro più opportuno di quel Canto inimitabile di amore? | 12. Tre volte. Cantic., IV, 18: « Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano, veni. | 13. Al novissimo bando, all' ultimo (lat. novissimus) bando, a quella intimazione che sarà fatta a' morti di ripigliar ciascuno sua carne e figura. || 14. Caverna, se-poltura. || 15. La rivestita ec., servendosi de' ripigliati organi della voce a cantare Atletuia, cioè lode a Dio. È incredibile quanta guerra siasi fatta pro e contro questa lezione: ma quella sostenuta dagli avversari, La rivestita carne alleluiando, è di valor suo proprio, e di autorità di codici e di difensori, troppo inferiore alla nostra. [16. Basterna, carro. Basterna era dai latini detta (secondo Servio, in Æn., VIII, 666) una sorta di carro usata dalle sole caste matrone. | 17-18. Si levar cento ec., cento Angeli, obbedendo alla voce di tanto autorevole vecchio, si levarono da sedere. Le parole lati-ne, al modo che son qui poste, non hanno altra ragione che la necessità di rimar con quelle del seguente terzetto. ¶ 19. Benedictus etc. Benedizione dell'ebrea turba a Gesu Cristo entrante in Gerusalemme (Matth., XXI, 9), qui dagli Angeli applicata al Poeta. | 21. Manibus etc. Si sollecitavano l'un l'altro a gittare a piene mani i gigli per onorare il primo mostrarsi di Beatrice, usando le proprie parole di Virgilio, Æn., VI, 884. E veramente non si può che saper grado a questi Angeli di Dante, di pren-dere il buono ed il bello ovunque e' si trovi. | 30. Dentro e di fuori del carro. | 31-33. evra candido vel ec., con un bianco velo in capo, e sopra quello una corona di fronde di di trovarsi in tanto felice luogo, ove tra le altre

Sovra candido vel cinta d'oliva Donna m' apparve, sotto verde manto, Vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto Tempo era stato, ch'alla sua presenza 35 Non era di stupor tremando affranto. Sanza degli occhi aver più conoscenza, Per occulta virtù che da lei mosse, D'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse L'alta virtù che già m'avea trafitto Prima ch'io fuor di puerizia fosse, Volsimi alla sinistra, col rispitto Col quale il fantolin corre alla mamma Quando hapaura o quando egli è afflitto, Per dicere a Virgilio: Men che dramma 46 Di sangue m' & rimasa, che non tremi; Conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n' avea lasciati scemi Di sè, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio, a cui per mia salute die mi: ,

Nè quantunque perdeo l'antica madre,

Valse alle guance nette di rugiada,

oliva, ec. È velata, perchè Dante non degno nè capace peranco di veder la nuda verità; coronata della fronda di Minerva (v. 68), perchè Beatrice è figura della cristiana sapienza, come Minerva della pagana. I tre colori, bianco, verde e rosso, simboleggiano, al solito, la fede, la speranza e la carità. Ignorava il Poeta quanto Il saperne Beatrice vestita l'avrebbe a noi fatta più cara. | 36. Di stupor tremande af-franto. Nolla Vita Nuova: « In quel punto (che prima ei vide Beatrice) lo spirito della vita, il qual dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremar si fortemente, che appariva nelli menomi polsi visibilmente. 37. Sanza degli ecchi ec., senza ch' esso mio spirito propriamente la riconoscesse mediante gli occhi, per esser ella velata. | 58. Occulta virtù. A' moderni fisici non è più occulta, e la chiamano magnetica. Il 40-41. Mella vista mi percosse L' alta virtù. Per gli occhi massima-mente s' insinua ed opera il fluido magnetico. Gli antichi già fin da Platone (ved. Convito) lo sentivano: oggi si sa. || 42. Prima ch' io fuer ec. Nella Vita Nuova: · Quasi dal principio del suo anno nono apparve a me; ed io la vidi quasi al fine del mio. . - Fosse, fossi. Ved. nota 141 al V dell'Inf. | 43. Rispitto. Qui sta per rispetto, come anco nel Petrarca despitto per dispetto: ed ha senso di sollecito ragguardamento, secondo la propria forza del latino respicio. Rispitto fu anche propria voce antica, aliena affatto da rispetto, e corrispondente al francese répil. | 48. Conosco ec. Virg. Æn. IV, 25: Agnosco veteris vestigia flam-mæ. 49. Scemi, privi. Parla di se e di Stazio. | 51. Die'mi, mi diedi, mi aflidai. | 52-54. Mè quantunque, quanto mai, perdeo ec., ne tutte le delizie del terrestre Paradiso, perdute già da Eva, m'impedirono di attristarmi della perdita di Virgilio fino alle lagrime. — Nette di rugiada, nettate, lavate già con la rugiada da Virgilio (C. I, 121): forse anco, privilegiate

Che lagrimando non tornasser adre. 55 Dante, perchè Virgilio se ne vada, Non pianger anco, non pianger ancora; Chè pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiráglio, che in poppa ed in prora Viene a veder la gente che ministra 59 Perglialtri legni, ed a ben far la incuora, In su la sponda del carro sinistra, Quando mi volsi al suon del nome mio, Che di necessità qui si registra, Vidi la Donna, che pria m' appario Velata sotto l'angelica festa, Drizzar gli occhi vêr me di qua dal rio. Tuttochè il vel che le scendea di testa, Cerchiato dalla fronde di Minerva, Non la lasciasse parer manifesta; 70 Regalmente nell'atto ancor proterva Continuò, come colui che dice E il più caldo parlar dietro riserva: Guardami ben ; ben son, ben son Beatrice : Come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu, che qui è l'uom felice? 75 Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte; Ma veggendomi in esso, io trassi all'erba: Tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, Com' ella parve a me; perchè d'amaro 80

cose non rugiada, non brina .. cade (C. XXI, 47). || 54. Adre, oscure. «Quand' nome piange, abbuia nel viso, » dice l'Ottimo. || 57. Per altra spada, per la puntura di ben altro dolore. Allude Beatrice alle parole con cui poco appresso le riprenderà del suo lungo vaneggiare. | 59-60. La gente che ministra Per gli altri legni, quelli che governano tutti gli altri legni del navilio da lui comandato. § 65. Che di necessità ec. Senza la necessità del riferire appunto le parole di Beatrice, la modestia di Dante non gli avrebbe permesso di registrare in queste carte il pro-prio nome. Conv., I, 3: « Non si concede per li rettorici, alcuno di sè medesimo senza necessaria cagione parlare. » | 65. Sotto l'ango-lica festa, sotto la nuvola de' fiori gittati dagli Angeli festanti. 🛙 66. Drizsar gli occhi vêr me. Congetturavalo, essendo ella velata; o pur vedevalo non ostante il velo, tanto gli occhi di lei eran possenti. — Di qua dal rio. Dove Dante stava tuttavia. ¶ 68. Dalla fronde di Minerva, dalla sopradetta corona d'oliva. || 70. Hell'atte ancer. Non che nel tono delle parole. — Proterva. Qui ha senso d'imperiosa, altera. | 72. Dietro riserva, serba ad ultimo, per far maggiore impressione. | 74-75. Come degnasti ec., come ti sei creduto degno, hai tu osato di salir questo monte? ti reputavi tu forse meritevole della felicità propria di questo luogo? || 77. Trassi all'erba, mi rivolsi a fissar gli occhi nell'erboso suolo, per non più vedere il mio rincrescevole aspetto. || 80-81. Perchè d'ama-ro ec., perchè la pieta che gastiga, sa pur sempre di amaro al gastigato. || 82-84. E gli Angeli cantaro ec. Gli Angeli, compatendo al Angell, cantare et. Oil Angell, compared a dolor di Dante, cantano per lui, che non ha dolor di Dante, cantano per lui, che non ha forza di parlare, i primi nove versi del Salmo trentesimo, che soli fanno al suo caso. || 85. Le |
vive travi, gli alberi. Ovidio, Metam. Vili, 130:

Sente il sapor della pietate acerba. Ella si tacque, e gli Angeli cantaro Di subito: In te, Domine, speravi; Ma oltre *pedes meos* non passaro. Si come neve tra le vive travi Per lo dosso d'Italia si congela Soffiata e stretta dalli venti Schiavi,

Poi liquefatta in sè stessa trapela, Pur chela terra, che perde ombra, spiri, Si che par fuoco fonder la candela;

Così fui senza lagrime e sospiri Anzi il cantar di que' che notan sempre Dietro alle note degli eterni giri:

Ma poichè intesi nelle dolci tempre Lor compatire a me, più che se detto 93 Avesser: Donna, perchè sì lo stempre? Lo giel che m'era intorno al cuor ristretto, Spirito ed acqua fessi, e con angoscia

Per labocca e per gli occhi usci del petto. Ella pur ferma in su la detta coscia Del carro stando, alle sustanzie pie

Volse le sue parole così poscia: Voi vigilate nell' eterno die, Sì che notte nè sonno a voi non fura Passo, che faccia il secol per sue vie; 105

Onde la mia risposta è con più cura

. Sylva frequens trabibus. . | 86. Le dosso d'Ita-« Sylva frequens trabibus.» || 86. Le desse d'Ita-lia, l'Appennino, quasi spina dorsale della pe-nisola. || 87. Stretta, indurata. — Schiavi, che all'Italia vengono di Schiavonia. || 88. In sè stessa trapela. La neve di sopra, ch'è la prima a liquefarsi, penetra in quella di sotto. || 89. Par che la terra ec., purché spiri, mandi vento, la terra africana; nella quale, dove e quando ell'è perpendicolarmente sottopesta al sole, cioè fra' tropici e nell'ora di mezzodi, i copu-non gettano ombra. || 90. Sì che par fuece ec. non gettano ombra. || 90. Sì che par fuece ec, sicche essa neve presenta l'immagine della candela di cera, che ardendo si fonde. § 91. Fai sonza lagrime. Per l'eccesso del dolore. § 92-93. Ansi il cantar ec., finche non udii il canto degli Angeli, i quali accordano sempre le note del loro cantare a quelle delle celesti sfere. All'opinione de' platonici, che il moto de' cieli producesse un armonioso concento, il Poeta aggiunge che gli Angeli a quel concento armo-nizzino i loro canti. — Notan, cantano in nota. | 94. Melle dolci tempre, in quelle lor parole si dolcemente temperate, armonizzate. | 95.
Più, più chiaramente. | 96. Lo stempre, lo
mortifichi. | 99. Spirite ed acqua fessi, si disciolse in sospiri ed in lagrime. | 100-101 Ia
su la detta coscia Del carre, sulla sponda sinistra del carro, detta già nel verso 61. Ha questa metafora qualche analogia con quella comunemente ricevula di chiamar coseis di ponte la parte del ponte fondata alla riva: ma ciò non toglie ch' ella in sè medesima, ed anche più in questo luogo, sia poco lodevole. - Alle sustanzle pie, agli Angeli verso Dante pietosi. || 103. Well' eterne die, nell' eterne giorno, nella eterna luce divina. || 104-103. Hon fura Pas-so ec., non nasconde cosa che nel mondo suc-

Che m'intenda colui che di là piagne, Perchè sia colpa e duol d' una misura. Non pur per ovra delle ruote magne, Che drizzan ciascun seme ad alcun fine, Secondo che le stelle son compagne;

Ma per larghezza di grazie divine, Che sì alti vapori hanno a lor piova, Che nostre viste là non van vicine; Questi fu tal nella sua vita nuova 115

Virtualmente, ch' ogni abito destro Fatto averebbe in lui mirabil pruova. Ma tanto più maligno e più silvestro

Si fa il terren col mal seme, e non colto, Quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto; 121 Mostrando gli occhi giovinetti a lui,

Meco il menava in dritta parte vòlto. Sì tosto come in su la soglia fui

Di mia seconda etade, e mutai vita, Questi si tolse a me, e diessi altrui. 126

ma per farmi intendere da colui che piange di là dal rio, acciò se ne generi in lui dolore proporzionato alla sua colpa. § 109-111. Non pur per ovra ec., non solamente per influsso de cieli, i quali ciascun seme, ciascun che nasce, indirizzano a qualche fine o buono o tristo. secondo la virtu di quella stella che gli è compagna, cioè sotto la quale egli è generato; ma per abbondanza di grazie divine ec. Ved. la nota 73 al C. XVI. || 413-114. Che sì alti vaperi ec., le quali iddio piove, sparge sugli uomini per cagioni tanto riposte, che sono impenetrabili all'umano intelletto. I vapori son cagioni delle piogge. | 145. Holla sua vita nueva, nella sua novella, giovanile età. | 146. Virtualmente, in potenza, per disposizioni ricevute da cieli (v. 109) e da Dio (v. 112). - Ogni abito destre, ogni abito buono, ogni virtu. || 121. Aleum tempe ec., mentre ch' io vissi, l'amor mio gli fu sostegno e scorta nella diritta via. In una sua Canzone: « Sua beltà piove fiammelle di ! fuoco, Animate d'un spirito gentile Ch'è cria-tore d'ogni pensier buono; E rompen, come tuono, Gl'innati vizi che fanno altrui vile. 1 124-125. In au la soglia... Di mia secenda etade, in principio della mia gioventù: la scotto valesse scott quale (secondo la divisione della vita da Dante più che verosimile.

Quando di carne a spirto era salita, E bellezza e virtu cresciuta m' era, Fu' io a lui men cara e men gradita; E volse i passi suoi per via non vera, Immagini di ben seguendo false,

Che nulla promission rendono intera. Nè l' impetrare spirazion mi valse,

Con le quali ed in sogno ed altrimenti Lo rivocai; sì poco a lui ne calse. Tanto giù cadde, che tutti argomenti

Alla salute sua eran già corti, Fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l' uscio de' morti,

Ed a colui che l' ha quassù condotto, 140 Li prieghi miei, piangendo, furon porti.

L' alto fato di Dio sarebbe rotto, Se Lete si passasse, e tal vivanda Fosse gustata senz' alcuno scotto

Di pentimento che lagrime spanda. 145

medesimo fatta nel Convito) comincia dall'anno venticinquesimo. Beatrice mori nel ventesimo-E mutai vita. Passando alla celeste. 126. Questi si tolse ec. Letteralmente, s' innamorò di altre donne: allegoricamente, trascurò i suoi studi e le virtu, per tener dietro alle vanità. § 132 Che nulla ec., le quali non attengono mai bene le loro promesse. § 155. L'impetrare spirazion, l'impetrargli da Dio sante ispirazioni. § 154. In segne ed altrimenti, con sogni mentr'ei dormiva, e con visioni o semplici pensieri mentr'era desto. Di tutte quali cose il Poeta tratta dolcissimamente nella Vita Nuova e nelle Rime. | 136. Argementi, spedienti, mezzi. | 137. Corti, insufficienti. | 142. L'alto fate ec., l'alto decreto, la sovrana disposizio-ne di Dio sarebbe violata. || 143-145. E tal vivanda ec., e fosse gustato l'obblio delle proprie colpe, senza pagarlo con lagrime di pen-timento. Scetto propriamente è quel che si paga all' oste per mangiare; e sebbene in proverbio pagar lo scotto si usasse per far la penitenza del fallo, non può dirsi al tutto ingiusto il rimprovero del Casa, che « non stette bene il basso vocabolo delle taverne in così nobile ragionamento. • Il ripiego del Tasso, che qui scotto valesse scottamento, è ingegnoso assai

## CANTO TRENTESIMOPRIMO.

Riconescintosi del tutto, e poi tuffato nel fiume dell'obblio, passa il Poeta all'opposta riva: dove cortese intercessione gl'impetra che Beatrice mostri senza velo la sua celeste bellezza.

O tu, che se' di là dal fiume sacro (Volgendo suo parlare a me per punta, Che pur per taglio m' era parut' acro,

2-4. Volgendo ec. Beatrice, rivolgendo a Dante direttamente (per punta) quel rimprovero che dante formata dal latino cunctari, so pur el anco indirettamente (per per taptie), quand'ella non telse questa voce bell' e fatta da qualche indirizzavati agli Angeli, era a lui parute si luogo d'italia. I s. Se quest'è vere, se vere è

Ricominciò, seguendo senza cunta), Di', di', se quest' è vero : a tanta accusa

acerbo, ricominciò a dire senz' alcuna dimora: O tu, ec. — Cunta per dimora, indugio, fu da

Tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa, Che la voce si mosse, e pria si spense Che dagli organi suoi fosse dischiusa Poco sofferse; poi disse: Che pense? Rispondi a me ; chè le memorie triste In te non sono ancor dall'acqua offense. Confusione e paura insieme miste Mi pinsero un tal si fuor della bocca, Al quale intender fur mestier le visté.15 Come balestro frange, quando scocca Da troppa tesa, la sua corda e l'arco, E con men foga l'asta il segno tocca; Si scoppia' io sott' esso grave carco, Fuori sgorgando lagrime e sospiri, E la voce allentò per lo suo varco. Ond' ella a me: Per entro i miei desiri,

Che ti menavano ad amar lo bene, Di là dal qual non è a che s'aspiri, Quai fosse attraversate, o quai catene Trovasti, perchè del passare innanzi Dovessiti così spogliar la spene? E quali agevolezze, o quali avanzi Nella fronte degli altri si mostraro,

Perchè dovessi lor passeggiare anzi? 30 Dopo la tratta d'un sospiro amaro, A pena ebbi la voce che rispose, E le labbra a fatica la formaro. Piangendo dissi: Le presenti cose

quello che io ho detto di te. | 7. La mia virtù, il complesso delle mie facoltà. | 10. Sofferse, soffri il mio silenzio, aspettò. | 12. Dall'acqua offense, spente dalle acque di Lete. | 15. Fur mestier le viste, bisognarono gli occhi, comprenderlo dall'atteggiamento delle labbra. | 16-18. Come balestro ec., come la balestra, quando ella si scarica dopo soverchia tensione, dopo essere stata tesa più che non comporti, rompe la sua corda ed il suo arco, e quindi l'asta parte da lei con meno di forza. | 19. Sott'esso grave carco, sotto il grave carico della confusione e della paura anzidette. | 21. Allentò per le sue varce, venne a mancar sulle labbra. Corrisponde alla men foga della comparazione. | 22. Per entro i miei desiri, nel seguire i miei desiderii. || 23-24. Lo bene, Di là ec., Iddio, sommo bene, oltre il quale non vi ha che desiderare. || 25-27. Quai tosse ec., quali tanto forti ostacoli ti si attraversarono perchè tu dovessi abbandonar la speranza di superarli? || 28. Avansi, utili, guadagni. || 29. Nella fronte degli altri, nell'aspetto de desiderii mondani. || 30. Lor passeggiare anzi, passare e ripassare innanzi a loro, a modo d'innamorato; invaghirtene. | 32. La vece che rispose, la voce necessaria alla seguente rispospuss, la Voca de la cosse restate a me presenti, dopo che voi foste partita del mondo. [] 39. Da tal giudice sassi, tal è il giudice che la sa; cioè Dio. [] 40. Scoppia dalla propria gota, esce dalla bocca medesima del meccalore. Il del Caro Nala peccatore. | 41. Certe. Nel senso di tribunate. 42. Rivolge sè ec., la divina giustizia invece di affilare il taglio della sua spada, lo rintuzza; come appunto farebbe la ruota dell'arro-

Tosto che 'l vostro viso si nascose. Ed ella: Se tacessi, o se negassi Ciò che confessi, non fora men nota La colpa tua : da tal giudice sassi. Ma quando scoppia dalla propria gota L'accusa del peccato, in nostra corte, Rivolge sè contra il taglio la rota. Tuttavia, perchè me' vergogna porte Del tuo errore, e perchè altra volta Udendo le sirene sie più forte, Pon giù il seme del piangere, ed ascolta; Si udirai come in contraria parte Mover doveati mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura ed arte Piacer, quanto le belle membra in ch'io Rinchiusa fui, e che son terra sparte; E se il sommo piacer sì ti fallio Per la mia morte, qual cosa mortale Dovea poi trarre te nel suo disio? 55 Ben ti dovevi, per lo primo strale Delle cose fallaci, levar suso Diretr'a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso, Ad aspettar più colpi, o pargoletta, O altra vanità con sì brev'uso. Nuovo augelletto due o tre aspetta;

Ma dinanzi dagli occhi de' pennuti

Rete si spiega indarno, o si saetta.

Col falso lor piacer volser miei passi, 35

tino, se voltata contro il taglio. [ 43. He2, meglio. § 45. Le sirone, gli allettamenti del pia-cere. Ved. nota 19 al C. XX. § 46. Pen giù il seme ec., poni giù la cagione del piangere, cioè il grave carco (v. 19) della confusione e della paura. § 47-48. In contraria parte Rever deveati, deveati allentanar dalle cose mondane, mia carne sepelta, la morte mia, l'esser io morta. | 50. Piacer, cosa che tanto ti pia-cesse. | 51. E che son terra sparte, e che di-sciolte, disgregate, ora son terra. | 52. Ti fallio, ti venne meno. § 54. Nel suo disio, a desiderarla, ad amarla. § 55-56. Per lo primo stralo Delle cose fallaci, per la prima ferita ricevuta dalle cose periture del mondo, quando mi vedesti morta. - Levar suso ec., levarti con la mente e con gli affetti al cielo, ond' io era ormai fatta cittadina immortale. | 58-60. Hon ti devea gravar ec., non deveati e qual che si fosse giovinetta, o altra di quelle vane cose il cui godimento è si breve, tener basso, attaccato alla terra, con rischio di nuovi dispiaceri per la fragilità delle cose umane. L'Otti-mo: «Nè quella giovine, la quale elli nello sue Rime chiama pargoletta, ne quella Lisetta, ne quell'altra montanina, ne quella ne quel-l'altra li doveano gravare le penne dell'ale in giù, tanto ch'elli fosse ferito da uno simile o quasi simile atrale. » La lucchese Gentucca (C. XXIV, 37) fu da lui conosciuta più anni dopo la visione, nel 1314. [61. Nuovo augelletto, uccello di nido, inesperto. — Due e tre aspetta, aspetta la seconda o la terza insidia, per imparare a guardarsi. [62. De'pennuti, di quoi che han già forti le penne, degli attemati pati. Prov., I, 47: . Frustra jacitur rete ante

Quale i fanciulli vergognando muti, (do, Con gli occhi a terra, stannosi ascoltun-E sè riconoscendo, e ripentuti; 68 Tal mi stav'io. Ed ella disse: Quando Per udir se' dolente, alza la barba, E prenderai più doglia riguardando. Con men di resistenza si dibarba 70 Robusto cerro, ovvero a nostral vento, Ovvero a quel della terra di Jarba,

Ovvero a quel della terra di Jarba, Ch'io non levai al suo comando il mento: E quando per la barba il viso chiese, Ben conobbi il velen dell'argomento. 75 E come la mia faccia si distese,

Posarsi quelle prime creature
Da loro aspersion l'occhio comprese:
E le mie luci ancor poco sicure

E le mie luci ancor poco sicure Vider Beatrice volta in su la fiera, Ch'è sola una persona in duo nature. Sotto suo velo, ed oltre la riviera

Verde, pareami più sè stessa antica Vincer, che l'altre qui quand' ella c'era. Di penter sì mi punse ivi l'ortica, sō

oculos pennatorum. » | 66. Sè riconescendo, rioconos pennaturum. 9 00. de ricomessence, 11-conoscendo i propri falli, che altri ad essi rim-proveri. 67-69. Quando Per udir ec., giacchè il salutar dolore si è in te eccitato per mezzo dell'udito, or alza la faccia, chè il guardarmi te le accrescerà. — La barba. A significar co-m'egli non avea più la scusa dell'età imberbe (vv. 74-75). Giovenale: . Quædam' cum prima resecentur crimina barba. . || 70. Si dibarba, si sbarbica, si diradica. | 71-72. Ovvero a nostral vente ec., o che vinto da Borea, vento europeo, o che da Austro, vento africano. — Jarba. Famoso re di Numidia. || 74-75. E quando per la barba ec., e quand'ella usò barba per viso, ben intesi che cosa volesse inferirne contro di me. L'argomento era: Se tu barbuto non ti sei saputo guardar dalle reti, dunque tu sei stato dammeno degli uccelli, che penuuti se ne guardano. - Chiese. Sottint. ch' io alzassi. | 76. La mia faccia si distese, ebbi a grave stento levata la faccia || 77-78. Posarsi quelle, ec., l'occhio mio comprese che gli Angeli (prime creature, perche creati prima di tutto) posavano da loro aspersion, avean cessato di spargere flori su Beatrice, di aspergerla di flori. È parlar figurato, come nel Casa asperger tenebre, nel Segneri aspergersi di cenere, ec. | 80-81. In su la fiera ec., sul mistico grifone. Dalla sponda laterale del carro era passata a quella davanti. - Persona. In senso di corpo, si applica eziandio agli animali. - In due nature. Letteralmente, di aquila e di leone: allegoric., divina ed umana. | 82-84. Sette sue velo ec., sebben coperta del suo velo, e sebbene alquanto da me lontana, perchè di là del fiume dalle verdi rive; pure mi parea ch'ella più supe-rasse in bellezza la Beatrice assica, la mia donna mortale, che questa non superava già tutte le altre donne viventi. [85. Di penter ec. « L'ortica del pentire (chiosa il Vellutello) è il rimorso della coscienza. Metafora spressiva, ma troppo rimessa. | 86-87. Che di tutt'altre cese cc., che d'infra tutti gli obbietti diversi da Beatrice, qual più mi aveva fin allora seChe di tutt'altre cose qual mi torse Più nel suo amor, più mi si fe nimica. Tanta riconoscenza il cuor mi morse, Ch' io caddi vinto; e quale allora femmi, Salsi colei che la cagion mi porse.

Poi quando il cor virtù difuor rendemmi, La donna ch'io avea trovata sola, Sopra ma vidi a dicea: Tiemmi, tiarem

Sopra me vidi, e dicea: Tiemmi, tiemmi. Tratto m'avea nel fiume infino a gola, E, tirandosi me dietro, sen giva Sovresso l'acqua, lieve come spola.

Quando fui presso alla beata riva,
Asperges me sì dolcemente udissi, (va.
Ch'io nolso rimembrar, non ch'io lo scriLa bella donna nelle braccia aprissi, 100
Abbracciommi la testa, e mi sommerse

Ove convenne ch' io l' acqua inghiottissi. Indi mi tolse, e bagnato m' offerse Dentro alla danza delle quattro belle;

Dentro alla danza delle quattro belle; E ciascuna col braccio mi coperse. 103 Noi sem quininfe, e nel ciel semo stelle;

dotto, più in odio mi venne. | 88. Riconoscenza, pentimento. Riconoscersi per pentirsi fu eleganza profonda de nostri antichi. Chi mal fa, sè stesso sconosce. [ 89. Fommi, mi feci, divenni. Regolarmente, /e'mi nella prima persona, /emmi nella terza. || 91. Virtù di fuor rendemmi, restitul agli esterni miei sensi quella virtu, quell'attività, ch' egli nel mio deliquio aveva in sè concentrata. || 92. La donna ec. Matelda, della quale al C. XXVIII, 37: « M'apparve Una donna soletta; · forse a significare che l'amor vero alla Chiesa di Dio, senza studio di parti e senza procaccio de'beni del mondo, è rarissimo. || 95. Tiemmi, appigliati a me. || 94. Mel flume, Che già s'è veduto essere il Lete; in cui Dante, profittando delle antiche finzioni, pone anch' egli che si lasciasse ogni ricordanza del passato. Virgilio. Æn. VI: « Lethæi ad fluminis undam... longa oblivia potant. . | 96. Lieve come spola, scorrendo sopra l'acqua con quella leggerezza con cui la spola delle tessitrici scorre da una banda all'altra dell'ordito. | 98. Asperges me. A nome di Dante, come nel v. 83 del C. preced., gli Angeli cantano quelle parole del Salmo 50: « Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor. . | 100. Belle braccia aprissi, allargò le braccia : che il Boccaccio disse anco ricisamente aprirsi. || 101. La testa. Sede della memoria. || 102. Ove convenne ec. Cioè sino al fondo, dove respirando mi fu forza inghiottir di quell'acqua salutare. | 103-104. M'offerse Dentro alla danza ec., posemi in mezzo alle quattro belle danzatrici, descritte nel C. XXIX, 430. Dante, lasciata fin la rimembranza de' vizi, comincia a dimesticarsi con le virtu, e prima con le quattro cardinali. | 105. Col braccio mi coperse, mi abbracciò. Il 106. Nei sem qui ninfe ec. Letteralmente, noi qui vestiamo figura di ninfe, ma su nol cielo siamo rappresentate nelle quattro stelle da te vedute all'uscir dell'inferno (ved. nota 23 al I del Purg.). Allegoricamente, le virtu nella Chiesa militante sono infuse dal cielo, dov'elleno sono essenze, principii. . In hoc mundo (spone Pietro di Dante, ap-

Pria che Beatrice discendesse al mondo. I Fummo ordinate a lei per sue ancelle. Menrenti agli occhi suoi; ma nel giocondo Lume ch'è dentro, aguzzeran li tuoi 110 Le tre di là, che miran più profondo.

Così cantando cominciaro; e poi Al petto del grifon seco menarmi, Ove Beatrice volta stava a noi.

Disser: Fa' che le viste non risparmi. Posto t'avem dinanzi agli smeraldi, Ond' Amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri più che fiamma caldi

Strinsermigliocchi agli occhi rilucenti, Che pur sovra il grifon stavano saldi. 120 Come in lo specchio il Sol, non altrimenti La doppia fiera dentro vi raggiava,

Or con uni, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, s'io mi maravigliava, Quando vedea la cosa in sè star queta, 125 È nell'idolo suo si trasmutava.

poggiandosi a san Tommaso) ut nymphæ sunt, idest ut infusiones; in cœlo, ut stellæ, ides divinæ sæentiæ et principia. § 1407-108. Pria che Beatrice ec. Letteralmente, Beatrice nacque all'esercizio delle cardinali virtà: allegoric.. prima che la vera cognizion di Dio venisse al mondo con la rivelazione, le virtà naturali supplivano e preparavano la via alle teologali. 109. Menrenti, ti meneremo: sincope consentita dall'uso di allora. | 410-411. Ch'è dentro agli occhi di Beatrice. — Agusseran ec., saranno i tuoi occhi abilitati a fissarsi dalle tre donne a destra del carro; le quali vedemmo essere le tre virth teologali. | 115. Le viste, gli sguardi. | 116-117. Agli smeraldi ec., agli occhi lucenti come smeraldi, da'quali Amore saettò il tuo cuore. ¶ 119. Strinsermi ec., mi fecero fissar gli occhi in quelli della mia donna. | 121-123. Come in le specchie ec., non altrimenti che il sole in uno specchio, il grifone raggiava negli occhi di Beatrice, ora attegiandorisi ad un modo, ora ad un altro. Allegoric., la teologia sempre fissa in G. Cristo, or lo considera come Dio, or come uomo e Dio. — Regimenti, atti. Nel Convito: «Gli atti, che regimenti, atti. Nel Convito: «Gli atti, che regimenti, atti. Nel Convito: «Gli atti, che regimenti. gimenti e portamenti soglion esser chiamati. e gimenti e portamenti soglion esser chiamati. e il 25-126. Quando vedes la cesa, l'obbietto, il grifone, in sè star queta, non fare alcun mutamento. E nell'idolo suo ec., e nell'imma-gine sua, rifiessa dagli occhi di Beatrice, va-riar le sue forme. || 129. Saziande di sè, di sè asseta. Proprio de' bani dello spirito; de'quali an Gragorio nell'Omelio XVI. Satinita an san Gregorio nell'Omelia XVI: « Saturitas appetitum parit. • § 130-132. Sè dimestrande ec., le altre tre donne (le virtà teologali), mostrando negli atti di appartenere alla più alta tribù fondo le tue forme divine.

Mentre che piena di stupore e lieta L'anima mia gustava di quel cibo, Che, saziando di sè, di sè asseta; 130 Sè dimostrando del più alto tribo Negli atti, l'altre tre si fero avanti, Danzando al loro angelico caribo. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, Era la lor canzone, al tuo fedele, Che per vederti ha mossi passi tanti. 135 Per grazia, fa'noi grazia che disvele A lui la bocca tua, sì che discerna La seconda bellezza che tu cele. O isplendor di viva luce eterna. Chi pallido si fece sotto l' ombra Sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna Che non paresse aver la mente ingombra, Tentando a render te qual tu paresti Là dove armonizzando il ciel t'adombra

Quando nell'aere aperto ti solvesti?

(chè tribo fu dagli antichi detto anche in prosa), alla più alta gerarchia dei Celesti, si fecero innanzi, danzando in sulla loro angelica canzone, accompagnando lor danza al canto di quelle parole che nel seguente terzetto si riferiscono. Di caribo, voce di origine non peranco appurata, ho prescelto la interpetrazione del Parenti, distesamente riportata nell'edizion della Minerva, parendomi le sue ragioni preferibili a quelle di quanti ne hanno finori di sputate. Benvenuto da Imola: . Ad cantiones angelicas earum. . # 136. Per grazia. Rispetto a Dante, che non aveva merito sufficiente. -Fa' nei (per a nei, come spesso) grazia. Questa seconda volta grazia è usata in senso di cortesía. | 137. La bosca tua, la tua faccia: predendo la parte pel tutto, appunto come i Latini os per facies. || 138. La seconda bellessa. Quella acquistata in cielo, tanto maggiore della posseduta in terra ed amata da Dante. 139-145. O isplender ec., o Beatrice (entra qui ad esclamare Dante), qual è mai tanto eccellente poeta, che non paresse aver la mente offuscata, tentando ritrarti quale ti mostrati allorchè, scioltati del tuo velo, apertamento ti desti a vedere? — Isplendor di viva luo oterna. Nel Convito, parlando della sapienz divina: «Essa è candore dell' eterna luce, spec-chio senza macchia della virtà di Dio. » E della sapienza in generale già la Scrittura avea delto, Sap. VII, 26: . Candor lucis æternæ. . -In sua cisterna. Al celebre fonte Ippocrene, che la sola tirannia della rima poteva trasfor-mare in cisterna.—Armenissando il ciel t'adesbra, il cielo con bell'armonia di colori fa campo alla tua figura, fa spiccare sull'assurre sue

## CANTO TRENTESIMOSECONDO.

Micteriose vicende del sacro carro trionfale, d'in sul quale Beatrice erasi mostrata al Poeta,

Tanto eran gli occhi miei fissi ed attenti A disbramarsi la decenne sete, Che gli altri sensi m'eran tutti spenti: Ed essi quinci e quindi avén parete Di non caler, così lo santo riso A sè traéli con l'antica rete : Quando per forza mi fu volto il viso V**e**r la sinistra mia da quelle Dee, Perch' io udia da loro un: Troppo fiso. E la disposizion che a veder ee Negli occhi pur testè dal Sol percossi. Sanza la vista alquanto esser mi fee; Ma poichè al poco il viso riformossi (Io dico al poco per rispetto al molto Sensibile, onde a forza mi rimossi), Vidi in sul braccio destro esser rivolto Lo glorioso esercito, e tornarsi Col Sole e con le sette fiamme al volto.

Come sotto gli scudi per salvarsi

2. La decenne sete, il desiderio che da dieci anni aveano di veder Beatrice, morta nel 1290. || 3. Spenti, sopiti. || 4-5. Ed essi quinci ec., i detti occhi da tutte parti trovavano parete, ostacolo al loro divagamento, Di non caler, nel non si curare delle altre cose circostanti. È una delle tante forme tutte proprie di Dante. | 6. Traéli, traevali. — Conl'antica rete, colla antica virth attraente. || 8. Vêr la sinistra ec. Stando il Poeta dinanzi a Beatrice (XXXI, 416), egliviene ad avere alla sua sinistra le tre donne che sono a destra del carro. || 9. Troppe fise, troppo fissamente tu guardi. || 40. E la dispo-sizion ec., ma quella mala disposizione a ve-dena guall'abbasicionesta. dere, quell'abbarbagliamento, ch'è negli occhi ec. Re per è, come appresso ses per se. Ved. nota 141 al Il dell' Inf. | 13-15. Ha poichè al poco ec., ma poiche la mia vista (lat. visus) ridivenne atta a distinguer le altre cose celesti, la luce delle quali era poca rispetto a quella molta che da Beatrice veniva al mio senso. || 16. In sul braccie destro, a man destra. || 18. Col Solo... al volto. Perche la processione di verso ponente ritornava verso le-vante. — E cen le sette flamme, e con innanzi al volto le fiammelle de' sette candelabri, che la precedevano sempre. || 19-21. Come sotto gli scudi ec , come una schiera di soldati, ri-parata sotto gli scudi, girasi a fila a fila dietro la bandiera (lat. signum) fino a ch'ella abbia eseguito il totale cambiamento di fronte. Le schiere giravano (ci fan sapere le Chios. Dant.) sempre « in sul braccio destro, sicchè gli scudi rimangono dal lato di fuori in difension delle loro persone. § 24. Pria che piegasse cc., prima che il timone (il primo legno) piegasse a de-stra il carro. § 25. Si tornàr le denne. Le tre alla ruota destra, le quattro alla sinistra, ond'elleno s'eran tolte in servigio di Dante. || 27. Hulla penna crollonne. Tanto soavemente, che non si mosse pur una delle sue penne di aquila: a significare, forse, il proceder senza violenza | stesso ei dice che questo attere deve intendersi

Volgesi schiera, e sè gira col segno, Prima che possa tutta in sè mutarsi; Quella milizia del celeste regno, Che precedeva, tutta trapassonne Pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle rote si tornar le donne, E 'l grifon mosse il benedetto carco, Sì che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, E Stazio ed io seguitavam la rota Che fe l' orbita sua con minor arco. Si passeggiando l'alta selva vota, Colpa di quella ch' al serpente crese, Temprava i passi un' angelica nota. Forse in tre voli tanto spazio prese Disfrenata saetta, quanto eramo Rimossi, quando Beatrice scese.

Io senti' mormorare a tutti: Adamo!

Poi cerchiaro una pianta dispogliata

della vera religione di Cristo. || 28. La bella denna ec. Matelda, che fe varcargli il Lete. || 29-30. La reta Che fe ec., la destra rota, la quale, girando il carro a destra, dovea descriver minore orbita che la ruota sinistra. Alle-gorio, il Nuovo Testamento (C. XXIX, 107), [ 34. Vota di abitatori | 82 Colpa di quel-la ec., per colpa di Eva che credette alle false promesse del demonio. Crese per credette usasi ancora in alcuni luoghi di Toscana, e più in Romagna. || 33. Temprava ec., un angelico concento regolava i passi della intera comitiva. 34-36. Ferse in tre ec., eravam forse andati un tre tiri d'arco, allorche Beatrice scese dal carro. | 37. Adame! Alla vista dell'albero da Dio vietato ad Adamo, ricordano con dolore i tanti mali dalla costui disobbedienza cagionati. 🛙 38. Una pianta. In questa pianta molti han visto simboleggiata la virtu dell'obbedienza. parecchi il romano Impero, alcuni la sola città di Roma: ma come poco ciascuna di queste in-terpretazioni si attagli a tutto ciò che di tal pianta discorre il Poeta, ognuno il può considerare da sè. Per quanto convinto anch'io che lo spender troppo tempo intorno a cosiffatte allegorie « sarebbe un fermarsi a ciò ch' è insieme meno certo e men bello in tutta la Com-media (Balbo, 16t. II, 12), non ho creduto poter qui dispensarmi dal cercare una nuova interpetrazione più accettabile di quelle date finora. E mi son dovuto persuadere che i co-mentatori, per guardar lontano, non hanno visto ciò ch'era sotto i lor occhi. Questa pianta, infatti, è quella stessa che nella Genesi è detta « lignum scientim boni et mali; » e la scienza del bene e del male che altro è che la Morale? quella appunto che Dante nel Convito chiama bellezza della filosofia, e la mette al disopra di tutte e sette le scienze del trivio e del quadrivio, affermando che senza di essa tutte le altre scienze sarebbero indarno? Egli

Di fiori e d'altra fronda in ciascun ramo. La chioma sua, che tanto si dilata Più, quanto più è su, fora dagl' Indi Ne' boschi lor per altezza ammirata. Beato se', grifon, che non discindi Col becco d'esto legno dolce al gusto.44 Posciache mal si torse il ventre quindi. Così d'intorno all'arbore robusto Gridaron gli altri ; e l'animal binato : Sì si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo ch' egli avea tirato, Trasselo a piè della vedova frasca ; 50 E quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca Giù la gran luce mischiata con quella Che raggia dietro alla celeste lasca,

Turgide fansi, e poi si rinnovella Di suo color ciascuna, pria che 'l Sole

moralmente (C. XXXIII, 73); e si vedrà come tutti i particolari che seguono corrispondano appieno a questo intendimento. | 39. E d'altra fronda. Oltre quelle de' flori: « chè anco i flori (nota il Tommaseo) hanno fronda. . Allegoric., la morale, prima che il cristianesimo la rin-novellasse (v. 59), non fioriva più sulla terra. | 40-41. Tante si dilata ec. Perche più s' accosta al vero principio e fondamento della mo-rale, ch'è Dio. Nel C. XVIII del Par., chiame-rà il regno de Beati elbero che vive della cima, perchè vive di Dio. || 42. Ne' boschi ler. Dove sono (cantava Virgilio, Georg. 11, 122) alberi più alti di un tiro d'arco: « Gerit India lucos... ubi aëra vincere summum Arboris haud ullæ jactu potuere sagittm. . | 43-44. Che non discindi Col becce d'este legne, che non guasti punto col becco questa pianta per mangiarne: allegor., che coll' evangelica dottrina non contraddici punto alla morale. - Delce al guste. Ordinariamente, offendendo la morale, si serve al diletto de' sensi. § 45. Posciachè mal ec., poiche dall'aver mangiato di questa pianta (qwindi) l'uman ventre fu malamente tormentato, l'uman genere riconobbe tutti i suoi guai.— Mal si torse. È il latino male torqueri. § 47. Binate, di due nature. | 48. Si si conserva ec., osservando i divini comandi, quale fu quello di non manometter questa pianta, si conserva il seme stesso di ogni giustizia. Secondo Dante, Iddio riserbò a se solo, alla sua sola cognizione divina, la ragione de' principii fondamentali, dei primi assiomi della morale, e perciò dice che Egli questa mistica pianta «solo all'uso suo creò santa»(C. XXXIII,60); discostandosi in ciò dalla scuola aristotelica che gli stessi primi veri originò dall'umana esperienza e da'sensi, e che di ciò appunto vedremo rimproverata da Beatrice (ibid., 85 90). Qui dunque si vuol si-gnificare che rispettando i principii eterni della morale, si viene a conservare ciò ch'è il proprio fondamento della giustizia, § 49. Teme, timone (lat. temo). § 50. Vedeva, spogliata di ogni frutto e fiore. § 51. E quel di lei ec. Let-teralmente, legò il timone del carro alla detta pianta co'rami stessi di quella: allegoric. nessuna dottrina religiosa fu mai meglio, che quella di Cristo, intimamente legata co' prin-

Giunga li suoi corsier sott'altra stella; Men che di rose, e più che di viole, Colore aprendo, s' innovò la pianta, Che prima avea le ramora si sole. Io non lo intesi, nè quaggiù si canta, L'inno che quella gente allor cantaro, Nè la nota soffersi tuttaquanta.

S' io potessi ritrar come asso**nnare** Gli occhi spietati, udendo di Siringa, 63 Gli occhi, a cui più vegghiar costò si caro; Come pintor che con esemplo pinga,

Disegnerei com' io m' addormentai ; Ma qual vuol sia, che l'assonnar ben finga. Però trascorro a quando mi svegliai, E dico ch' un splendor mi squarciò il velo Del sonno, ed un chiamar: Sorgi, che fai? Quali a veder de' floretti del melo,

stre piante ec., come gli alberi del nostro emisfero, quando la luce del Sole scende a noi mista con quella del segno dell'Ariete, cioè quando è primavera ec. Il segno dell'Ariete è preceduto da quello de Posci; ad indicare i quali il Poeta nomina figuratamente la specie delle lasche, che sono pesci lucidissimi di acqua dolce. § 55. Turgide fansi, rigonfiano le loro gemme. § 57. Giunga li suoi cersier, attacchi i suoi cavalli, intraprenda il suo quotidiano viaggio, sett'altra stella, sotto un altro de' segui delle zodiaco. | 58-60. Men che di rese ec., similmente quella pianta che prima aveva i suei rami così spogliati (le ramora sì sole), tutta si rinnovellò, tingendosi di un cotal colore tra rosa e viola. « Colore di sangue chiaro, quale usci dal costato di Cristo. » Tommasco. [ 61. Men le intesi, nol compresi. [ 63. Ne la meta ec., ansi neppur elbbi la forza di udirlo insino al-l'ultima nota, perciocchè vinto dalla troppa dolcezza miaddormentai. Questo sonno di Dante figura l'impotenza dell'uomo a spiegarsi coa la sua ragione il soprannaturale della cristiana rivelazione. | 64-65. Assonnare, si chiusere al sonno, Gli ecchi spietati ec. Essendo la giovinetta lo per comandamento della gelosa Giunone guardata senza pieta alcuna da Argo, Giove commise la cura di liberarla a Mercurio; il quale con si dolce canto prese a raccontare al mostro gli amori del dio Pane con la ninfa mostro gli amori dei dio Pane con la nina Siringa, che lo addormentò, e nel sonno l'uc-cise. || 66. Gli ecchi ec., quegli occhi ai quali il troppo vegliare costò la vita, per aver cosi incorso lo adegno di Giove. || 67. Con eccupie, col modello davanti. || 69. Es qual vuel sia ec., ma sia a far questo qualunque altro si voglia. che finga ben l'assonnare; ch'io per me non lo so fare. Così il Vellutello. | 73-78. Quali a veder ec. Costr. e intendi: Quali gli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo, condotti da Gesa Cristo a vedere un saggio della divina sua gloria, ed essendo stati da quella vinti al punto di venir meno, si risentirono poi, tornarono la sè alla parola potentissima del loro Maestre («Surgite, et nolite timere: » Matth. XVII), e videro ec. - De' fioretti del mele. Paragona al melo Gesà Cristo, come la donna de' Cantici il suo diletto, che vuolsi appunto esser figura del Redentore: « Sicut malus inter ligna sylvacipii eterni della morale. | 52-54. Come le ne- rum, sic dilectus meus; e dice che i tre

Che del suo pomo gli angeli fa ghiotti,
E perpetue nozze fa nel cielo,
Pietro e Giovanni e Iacopo condotti,
E vinti, ritornaro alla parola,
Dalla qual furon maggior sonni rotti,
E videro scemata loro scuola
Così di Moisè come d'Elia,
Ed al Maestro suo cangiata stola;
Tal torna' io, e vidi quella pia
Sovra me starsi, che conducitrice
Fu de' miei passi lungo il fiume pria;
E tutto in dubbio dissi: Ov' è Beatrice?

Ed ella: Vedi lei sotto la fronda Nuova sedersi in su la sua radice. Vedi la compagnia che la circonda;

Gli altri dopo il grifon sen vanno suso Con più dolce canzon e più profonda. 90 E se fu più lo suo parlar diffuso Non so, perocchè già negli occhi m'era Quella ch'ad altro intender m'avea chin-

Quella ch'ad altro intender m'avea chiu-Sola sedeasi in su la terra vera, (so. Come guardia lasciata lì del plaustro 95 Che legar vidi alla biforma fiera. In cerchio le facevan di sè claustro Le sette ninfe, con que' lumi in mano

Apostoli ne videro de' foretti, cioè un semplice saggio, ma gli Angeli ne veggono il pomo, cioè la piena gloria, e per quanto ne godano, non ne sono mai sazi : onde poi quelle perpetue nozze del meto con essi, le quali non aggiungono certamente grazia a questo luogo già poco felice.

— Maggier sonni retti. Cioè lo stesso eterno sonno della morte nelle persone da Cristo risuscitate (Matth. IX, Joann. XI), non che il passaggiero svenimento de' tre discepoli. | 79. Loro scuola, la loro compagnia, detta scuola per rispetto al divino Massiro (v. 81). [ 80. Così di Moise ec. Gest Cristo durante la sua trasfigurazione si era ad essi mostrato tra Mosè ed Elia. || 81. Cangiata stela. Avendo egli ri-presa la consueta sua forma. || 82. Torna'ie. Sottint. in me — Quella pia. Matelda. || 85-86. Vedi lei ec. Alleg., la scienza teologica calca, non cura le radici che la morale può avere in terra, nell'umana ragione, ma è tutta intenta a' suoi divini principii rinnovellati dal Vangelo. || 88. La cempagnia delle sette mistiche donne. § 89. Suso, al cielo, onde sono discesi. § 93. Quella ch'ad altro ec. Beatrice, che gli impediva di attendere ad altro. § 94. Terra rera. Cioè qual essa fu originalmente, prima che il peccato di Adamo facesse dirgli dal Signore: «Maledicta terra in opere tuo: spi nas et tribulos germinabit tibi.» § 95. Del plan-stre, del carro (lat. plausfrum). La scienza guarda la Chiesa: almene, il dovrebbe. ¶ 96.
Che legar ec., che io vidi dal grifone esser legato all'albero. ¶ 97. Claustre, chiusura (lat.
claustrum): la chiudevane in mezzo. ∥ 98-99.
Cen que'lumi ec., tenendo in mano i sette
candelabri che mai non si spegneranno. № 400. Qui sarai tu ec., poco altro tempo sarai tu abi-tatore della « selva erronea della vita, » come Dante medesimo si esprime nel Convito. Il qui si riferisce alla intera terra, della quale il Paradiso terrestre materialmente è parte. # 101-102.

Che son sicuri d'Aquilone e d'Austro.
Qui sarai tu poco tempo silvano, 100
E sarai meco senza fine cive
Di quella Roma onde Cristo è Romano;
Però, in pro del mondo che mal vive,
Al carro tienior gli occhi, e quel chevedi,
Ritornato di là, fa'che tu scrive. 105
Così Beatrice; ed io che tutto a' piedi
De' suoi comandamenti era divoto,
La mente e gli occhi, ove ella volle, diedi.
Non scese mai con sì veloce moto

Non scese mai con si veloce moto Fuoco di spessa nube, quando piove 110 Da quel confine che più è remoto, Com' io vidi calar l' uccel di Giove

Per l'arbor giù, rompendo della scorza, Non che de'fiori e delle foglie nuove; E ferio 'l carro di tutta sua forza, 115 Ond' ei piego, come nave in fortuna,

Vinta dall'onde, or da poggia or da orza. Poscia vidi avventarsi nella cuna Del trionfal veicolo una volpe, Che d'ogni pasto buon parea digiuna:

Ma riprendendo lei di laide colpe,

La Donna mia la volse in tanta futa,

Quanto sofferson l' ossa senza polpe.

Cive Di quella Roma ec., cittadino del cielo, cives Sanctorum (Ad Eph. II). « Dal chiamar Roma il cielo, si vegga che alta idea gli sedesse in mente di Roma. » Tommasèo. Ved. nota 124 al I dell'Inf. § 106-107. Che tutte a'pledi ecc. che stavo coll'animo tutto prosternato a' suoi comandamenti, tutto pronto ad eseguire il suo menomo comando. [108. Diedi, volsi. [140-141. Fuece, fulmine. — Quando pie-ve ec., allorchè le nuvole portanti la pioggia s'innalzano al confine più remoto dell'aria. Seguitando Aristotile nel II delle Meteore, credeva i fulmini si generassero dall'imprigionarsi del fuoco nelle nuvole, quando queste si alzas-sero fino alla sfera del fuoco. | 112. L'uccel di Giove, l'aquila, Jovis eles, come anco Virgilio la chiama. Essa è simbolo della imperial potesta. | 113-114 Rompendo della scersa ec. I primi imperatori romani furono, non che persecutori acerbissimi delle nuove credenze cri-stiane, calpestatori nefandi di ogni legge morale. | 115. E ferie 'l carro ec. Si accennano le dieci persecuzioni della Chiesa sotto gl'imperatori di Roma. [ 147. Poggia è quella corda che le-ga l'antenna dal lato destro della nave; Orsa quella che dal sinistro, | 118-120, Poscia vidi ec. La volpe, simbolo della frodolenta eresia, non urta il mistico carro (lat. vehiculum) di fuori, come l'aquila, ma si avventa entro la cuna, cioè la cassa medesima di quello; a significare la maggior reità di questo male in-testino. || 122-123. La denna mia. Allegoric., la teologia ortodossa. — In tanta fata ec., in tanto veloce fuga, quanto a quella magrissima be-stia permetteva la sua estrema debolezza. Po trebbe anco intendersi che la velocità della fuga corrispose alla leggerezza di tanto scarno animale: ma il sofferson si adatta meglio alla prima spiegazione. Futa per fuga fu di uso comune tra gli antichi, come si vede dagli esempi di prosa che il Vocabolario ne allega.

Poscia per indi, ond' era pria venuta,
L'aquila vidi scender giù nell'arca 125
Del carro, e lasciar lei di sè pennuta.
E, qual esce di cuor che si rammarca,
Tal voce usci del cielo, e cotal disse:
O navicella mia, com'mal se' carca!
Poi parve a me che la terra s' aprisse 130
Tr'ambo le rote, e vidi uscirne un drago,
Che per lo carro su la coda fisse:
E come vespa che ritragge l'ago,

A sè traendo la coda maligna, Trasse del fondo, e gissen vago vago.135 Quel che rimase, come di gramigna Vivace terra, della piuma, offerta Forse con intenzion casta e benigna,

Si ricoperse, e funne ricoperta E l'una e l'altra rota e il temo intanto, 140 Che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così 'l dificio santo

| 125-126. L'aquila vidi ec. Or tocca de' doni alla Romana Chiesa (arca del carro) fatti dagli imperatori cristiani, massime dal primo, che fu Costantino. — Di sè pennuta, sparsa di sue pen-ne (v. 137): allegoric., dotata di beni temporali. | 128. Tal vece. Probabilmente di san Pietro, di cui la Chiesa suol dirsi navicella (v. seg.). | 129. Com' mal se' carca! Inf. XIX: Ahi Costantin, di quanto mal fu matre... quella dote Che da te prese il primo ricco Patre! | 134. Un drage. In questa simbolica rivista della storia della Chiesa, naturalmente dopo le persecuzioni degli imperatori, dopo gli assalti dell'eresia, dopo il funesto acquisto del temporale, dee venire il danno anch' esso gravissimo dello scisma greco, cominciato nello scorcio del nono secolo per la intrusione di Fosio nel patriarcato di Costantinopoli. ¶ 153. L'age, il pungi-glione. ¶ 135. Trasse del fondo, tirò a sè una parte del fondo del carro: allegoric, l'impero d'Oriente. ¶ 136-137. Quel che rimase, quel che restò del carro dopo la rapina del drago: allegoric., tutto ciò che della primitiva Chiesa resto sotto un medesimo Vicario di Cristo. Come di gramigna Vivace terra, come fertile terra spontaneamente si ricopre di gramigna. Il 138. Casta. Per contrapposto alle intensioni del drudo, di cui dirà appresso. | 140. In tante di tempo. | 142. Il dificio sante, la sa-cra macchina (ved. nota 7 al XXXIV dell' inf.), il mistico carro. | 143-146. Mise fuer teste ec. Tre teste bicornute in sul timone, e quattro unicornute a' quattro angoli della cassa: sim-boli de'sette peccati mortali, tre de' quali fe-riscono doppiamente, fanno più mafe degli altri. Inf., VI: « Superbia, invidia ed avarisia sono Le tre faville c'hanno i cuori accesi. || 148-150. Sicara, quasi rocca ec. Dopo figurata nel carro la Chiesa universale, e nell'arca del carro la Chiesa di Roma, viene ora a più particolarmente figurar la Corte romana sotto l'aspetto di temporal principato e segnatamente di capo di parte guelfa. Nella selva del mondo, lupa; in questa del terrestre para-diso, baldracca: due imagini della cosa medesima; come anco la Casa di Francia la vedemmo figurata in leone, qui vedremo in gigante.

— Sciolta, sfrenata, seuza ritegno. — Interne

Mise fuor teste per le parti sue, Tre sovra il temo, ed una in ciascun cante Le prime eran cornute come bue, 145 Ma le quattro un sol corno avean per fronte Simile mostro visto mai non fue. Sicura, quasi ròcca in alto monte,

Sicura, quasi rocca in alto monte, Seder sovr'esso una puttana sciolta M'apparve con le ciglia intorno pronte. E, come perchè non gli fosse tolta, 151 Vidi di costa a lei dritto un gigante, E baciavansi insieme alcuna volta:

Ma perchè l'occhio cupido e vagante A me rivolse, quel feroce drudo 133 La flagellò dal capo insin le piante. Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo, Disciolse il mostro, e trassel per la selva Tanto, che sol di lei mi fece scudo

Alla puttana ed alla nuova belva.

pronte, lascivamente volgentisi in qua e in là. Ecclesiastico, XXVI, 12: « Fornicatio mulieris in extollentia oculorum, et in palpebris illius agnoscetur. » | 454. Come perchò ec., quasi facendo guardia perchè alcuno non gliela loglies-se. Il 182. Un gigante. Allegoric., la real Casa di Francia, protettrice del temporal dominio de Papi e della parte guelfa in Italia, ma come soglion proteggere i forti. | 155. A me. Inten-di, al partito mio; ai Ghibellini, nemici della Casa di Francia. È noto come il confuso variar degli interessi e delle circostanze facesse a quei tempi deviare le parti, fino a far più di una volta brigare o combattere i Ghibellini pel Papa e' Guelfi per l'Imperatore. || 156. La flagellò ec. Si crede che alluda particolarmente alle ingiurie fatte da Filippo il Bello a Bonifazio VIII, dopo che si furono inimicati. Ved. C. XX, vv. 86-90. [1458. Disciolse il mestre. Alleg., sciolse i legami dallo stesso G. Cristo stretti tra la sua Chiesa e la morale (v. 51); corruppe del tutto la Chiesa. — E trassel per la selva. Vuolsi comunemente accennata qui, come per profezia, la traslazione dell'aposto-lica sedia da Roma ad Avignone, che avvenue cinque anni dopo la immaginata visione. La nell'intero carro, dal Poeta chiamato mestre qui e nel v. 147, non pare si possa veder al-tro che l'intera Chiesa, ne questa fu trasferita in Francia, ma la sola Corte Romana. Dante nel seg. C., v. 39, dice che il carro, dopo dinet seg. C., v. 35, dice che il carro, dopo divenuo mostro, divenne preda: ed io credo che per quel trasset per la setva abbiasi ad intendere che la Casa di Francia, con la troppa actorità presa in sulla Corte di Roma, fece costei servire a'suoi propri interessi in pregindicio di quelli della Chiesa di Cristo, e così venne a far sua preda l'intero mistico carre, la quale intendimento, senve acciudere l'alla Il quale intendimento, senza escludere l'allasione al detto trasferimento della sede pontificia, che fu il maggiore ed il peggiore effetto della preponderanza francese, risponde assai meglio alla distribuzione della intera allegoria. il 189-160. Tanto, che sol di lei ec., tanto lus-gi, quanto basto perchè l'interposto tratto di selva mi facesse sicuro dalle lusinghe della meretrice e dalle minacce dello strano mostre in oui s'era trasformato il carro.

### CANTO TRENTESIMOTERZO.

Dopo udito da Beatrice l'annunzio di un prossimo liberatore d'Italia, Dante arriva al fiume Eunoè; del quale bevendo, e' si sente tutto rinnovellato e disposto al viaggio de' cieli.

5

Deus, venerunt gentes, alternando Or tre or quattro, dolce salmodia Le donne incominciaro, lagrimando : E Beatrice sospirosa e pia Quelle ascoltava sì fatta, che poco Più alla croce si cambió Maria. Ma poiche l'altre vergini dier loco A lei di dir, levata dritta in piè, Rispose, colorata come fuoco: 10 Modicum, et non videbitis me, *Et iterum*, sorelle mie dilette, Modicum, et vos videbitis me.

Poi se le mise innanzi tutte e sette, E dopo sè, solo accennando, mosse Me, e la Donna, e il Savio che ristette. 15 Così sen giva, e non credo che fosse Lo decimo suo passo in terra posto, (se; Quando congliocchigli occhi mi percos-

E con tranquillo aspetto: Vien più tosto, Mi disse, tanto che s'io parlo teco, Ad ascoltarmi tu sie ben disposto. Sì com' i'fui, com' io doveva, seco,

1-3. Dous, venerunt ec., le sette donne rimaste con Beatrice, lagrimando sui mali della chiesa, cominciarono a cantare alternativamente, ora le tre (le virtà teologali), ora le quatro (le cardinali), il Salmo 78, cho principia:

Deus, venerunt gentes. » Questo Salmo sublime, ch'è tutto di querele su'mali del popolo eletto, è dal Poeta molto acconciamente applicato al misero stato della Chiesa testè figurato. § 5. Sì fatta, con si dolente sembiante. § 6. Alla ercce si cambiò Maria, § 40-12. Modicum ec. Parole di G. Cristo (Joan. XVI) annunzianti a' suoi discepoli ch' egli tra poco sarebbesi partito del mondo, ma che dopo non guari essi lo avrebbero raggiunto nel cielo. In bocca di Beatrice vogliono dire, che la sana dottrina non avrebbe molto tardato a ravvivar gli spiriti erranti e ritornar la Chiesa nel primitivo splendore. ¶ 14. Solo accennando, facendoci sol cenno (della mano o della testa) che la seguitassimo, senza niente dire. || 45. La Denna, Matolda. — Il Savio, Stazio, che risette, che, partito Virgilio, rimase in nostra compagnia. § 48. Percosse. Col fulgore de'suoi. § 33. Gem'uem che sogna, con parole tronche, senza intero suono (v. 28). § 34. Il vaso, che il serpente ruppe, il carro, onde il drago portò via parte del fondo. | 35. Fu, e nen è. il carro, così trasformato com'ei s'era, avea perduto l'esser di carro, era divenuto una nova belva, ma non per questo avea cessato di esistere: e così devi simbolicamente intendere, che la Chiesa aveva solamente perduto la purità ed integrità primitiva, non mi-ca l'essere. — Creda, persuadasi pure. | 36. Non teme suppe, non si arresta, come quella degli laccordare sul nome ivi indicato, quelli della

Dissemi: Frate, perchè non t'attenti, A dimandare omai venendo meco? Come a color, che troppo reverenti Dinanzi a' suoi maggior parlando sono, Che non traggon la voce viva a'denti, Avvenne a me, che senza intero suono Incominciai: Madonna, mia bisogna 29 Voi conoscete, e ciò ch' ad essa è buono. Ed ella a me : Da tema e da vergogna Voglio che tu omai ti disviluppe, Sì che non parli più com'uom che sogna. Sappi che il vaso, che il serpente ruppe, Fu, e non è; ma chi n'ha colpa creda 85 Che vendetta di Dio non teme suppe.

Non sarà tutto tempo senza reda L'aquila che lasciò le penne al carro, Perchè divenne mostro e poscia preda; Ch' io veggio certamente, e però 'l narro,

A darne tempo già stelle propinque, 41 Sicuro d'ogni intoppo e d'ogni sbarro; Nel quale un cinquecento dieci e cinque,

uomini, per una suppa mangiata dall'offensore, o per altrettale umano argomento. Era opinion del volgo, attestata da tutti i commentatori contemporanei, che se l'uccisore avesse infra nove di mangiato una zuppa sopra la sepoltura dell'ucciso, non si potesse mai più di quella uccisione prender vendetta. Perciò di-cono Pietro di Dante ed il Buti, che quando qualche uomo di conto fosse stato ammazzato, i parenti solevano per nove interi giorni di-ligentemente guardarne il sepolero. È chi con Iacopo della Lana vuole questa usanza venu-taci di Grecia, chi recata di Francia da Carlo d'Angiò, il quale, dopo tagliata la testa a Corradino e suoi principali seguaci, avesse dato il primo esempio di mangiar la zuppa e sopra que corpi morti, dicendo che mai non se ne farebbe vendetta. Chios. Dant. — Suppe. Così tutti gli antichi : onde par da credere che zup-pa venisse dipoi. || 37. Tutte tempe, sempre.— Beds, erede. L'Impero avera avuti molti rap-presentanti a que' tempi, ma nessuno ancora secondo il cuor del Poeta. [ 39. E possia preda. Letteral., del gigante: alleg., della Casa di Francia. Ved. nota ult. al C. prec. § 40-42. Ch' io veggio ec., perocché io veggo con cer-tezza, e perciò lo annunzio, il cielo vicino omai a portarne, col suo volgere, un tempo sicuro da ogni contrasto e da ogni ostacolo (sbarro). Pietro di Dante intende di una vera congiunzione prossima di pianeti, giusta i pregiudizi astrologici del tempo. || 43 Un cinquecento dieci e cinque. Qui Dante imita l'Apocalisse, dove a designare il nome del futuro Antecristo è detto: « Numerus ejus sexcenti sexaginta sex » (XIII, 18). A differenza degli interpetri dell'Apocalisse, che non si son peranco potuti

E quel gigante che con lei delinque. 45
E forse che la mia narrazion buia,
Qual Temi e Sfinge, men ti persuade,
Perchè a lor modo lo intelletto attuia;
Ma tosto fien li fatti le Naiàde,
Che solveranno questo enigma forte, 50
Senza danno di pecore e di biade.
Tu nota; e, si come da me son porte
Queste parole, si le insegna a'vivi
Del viver ch'è un correre alla morte:
Ed aggi a mente, quando tu le scrivi,
Di non celar qual hai vista la pianta,
Ch'è or due volte dirubata quivi.
Qualunque ruba quella o quella schianta,

Messo di Dio, anciderà la fuia

divina Commedia son quasi tutti d'accordo in veder nel numero di Dante, scritto con cirre romane (O, X, V), la parola latina DVX, scu-sando la lieve trasposizion delle lettere con la necessità della rima: e questo duce annunziato qui da Beatrice, ragionevolmente tengono identico col veltro annunziato già da Virgi-lio in principio del poema. Anche qui dunque si alluderebbe ad Uguccione della Faggiuola. Ne la qualificazione di erede dell'aquila (vv. 37-38) esclude ogni soggetto che imperatore non sia; perciocche chiunque sapea vincere in tal segno, si reputava erede legittimo del valore di quella, in un impero elettivo e non ereditario, dice il Troya nel suo Veltro altegorico de Ghibellini; soggiungendo poco ap-presso: « Alla morte dell'Imperatore (Arri-go VII), Ugo, si, Ugo fu il solo erede del va-lore dell'Aquila.» § 44. Messo di Dio, mandato da Dio, scelto dalla Provvidenza per suo strumento: « Ab excelso Deo dimissum » gridavano Uguccione i Pisani nel 1314, secondo il Mus-sato, citato dal Troya. — Anciderà la fuia, ucciderà l'anzidetta meretrice ladra, rubatrice dell'Impero: sioè allegoric., spegnerà la po-tenza temporale de l'api. Di (sies per (var., la-dra, ved. nota 90 al XII dell'Inf. | 45. E quel gigante ec. Allegoric., ed il predominio francese in Italia. Il 46. Harrasion buia, predizione oscura. | 47. Qual Temi e Sfinge, com'erano gli oracoli di Temi o gli enimmi della Sfinge. — Men ti persuade, non ti riesce abbastanza in-telligibile. § 48. Perchè a lor modo ec., perchè allo stesso modo de' detti oracoli ed enimmi, la mia predizione attura (che per turare fu spesso usato da classici), cioè chiude, non lascia ve-dere l'intendimento, il significato suo . Ella oscura lo 'ntelletto suo. . chiosa il Buti; non l'intelletto two, come comunemente s'interpetra, facendo cosi men conveniente il traslato turare. Quant' è all'identità di attuiare con atturare, si vede anche meglio in quest' altro esempio del Quadriregio: « Ogni uomo volentier s'attuia gli occhi per non vederla; ed è poi conforme all' uso promiscuo di tali terminazio-ni. di cui si disse sotto il v. 90 del C. XII dell' Inf. || 49-51. Le Maidde, gl' interpetri, i dichiaratori della mia oscura predizione, come le Naiadi furono degli oracoli di Temi, ma senza i danni che a'Tebani ne incolsero. Narra Qvidio nel VII delle Metamorfosi che Temi, per dispetto di essersi le Naiadi (ninfe de' fonti)

Con bestemmia di fatto offende Dio,
Che solo all'uso suo la creò santa.

Per morder quella, in pena ed in disio
Cinquemil'anni e più l'anima prima
Bramò Colui che il morso in sè punio.
Dorme lo ingegno tuo, se non istima
Per singular cagione essere eccelsa
Lei tanto, e sì travolta nella cima.
E, se stati non fossero acqua d'Elsa
Li pensier vani intorno alla tua mente,
E il piacer loro un Piramo alla gelsa;
Per tante circostanze solamente
La giustizia di Dio nello interdetto
Conosceresti all'alber moralmente.

arrogato di spiegare i suoi oracoli a' Tebani. mandò contro questi una belva divoratrice di lor messi e bestiame. L'Einsio però sostemas quel luogo di Ovidio esser corrotto, ed invece di Naiades solvunt doversi leggere Laiades solverat, cioè il figliuolo di Laio, Edipo. - Perte, difficile. | 53-54. A' vivi Del viver ec., a quelli che vivono la vita mortale. Più d'uno ha detto, 'uomo cominciare a morire dal di ch'egli nasce. | 57. Ch'è er due velte ec., la quale ora se ne resta colà derubata per la seconda voita. La prima da Adamo, quando ne staccò il pomo: la seconda dal gigante, quando ne stac-cò il mistico carro (C. prec., 158), il SS. Raba quella o quella schianta, osa nell' un mode o nell'altro manometterla; rubandola, come già Adamo, o schiantandola, come testè l'aquila (C. XXXII, 113). | 59. Bestemmia di fatte. A differenza di quella di parole. Il Buti: « Biastema di fatto è quando co'fatti manchiame all'onor di Dio. » [ 60. Che sole all'use ec., che la creò santa, per solo uso suo proprio. Alleg, Iddio riserbò alla sola cognizione divina le ragioni fondamentali della morale. Ved. nota 48 al C. preced. | 64. Per morder quella, per aver mangiato il celebre pomo. | 62. L'anima prima. Quella di Adamo. | 63. Brame Co-lui ec., stette nel limbo ad aspettar G. Cristo, il quale mori per espiare il morso che Adamo dette al frutto di quella. || 64-66. Dorme le in-gegne tue ec., tu hai l'ingegno bene addormentato, se non argomenti che la straordina-nia altezza di quella pianta ed il suo travol-gimento (l'andar cioè dilatando sua chioma verso la cima, a rovescio degli altri alberi che nel salire la restringono) debbano avere una particolar ragione. La ragione dell'altezza è perchè fatta per solo uso di Dio (v. 60): la ragion dell'esser travolta è perchè non dalla terra prende il suo vero nutrimento, ma dal cielo (C prec., 40-41). § 67. Stati non fessere acqua d'Elsa, non avessero indurata la tua mente, come le acque dell'Elsa, fiume di Toscana, ricoprono di un tartaro petrigno ciò che in esse s'immerge. 69. E il placer lere ec., e se il diletto preso di quei vani pensieri non avessero offuscato la tua mente, come Pirame col suo sangue oscurò i frutti del gelso. Ved. C. XXVII, 37-39. § 70-72. Per tante circestanse ec., le tante significanti circostanze finora osservate basterebbero sol esse, senza la mia presente spiegazione, a farti vedere nel significato morale dell'albero con quanta giustizia

90

Ma perchè io veggio te nello intelletto Fatto di pietra ed in petrato tinto, Sì che t'abbaglia il lume del mio detto, Voglio anche, e se non scritto, almen dipinto, Che 'l te ne porti dentro a te per quello Che si reca il bordon di palma cinto. Ed io : Sì come cera da suggello,

Che la figura impressa non trasmuta. 80 Segnato è or da voi lo mio cervello. Ma perchè tanto sopra mia veduta

Vostra parola disiata vola, Che più la perde quanto più s'aiuta? Perché conoschi, disse, quella scuola C'hai seguitata, e veggi sua dottrina Come può seguitar la mia parola;

E veggi vostra via dalla divina Distar cotanto, quanto si discorda Da terra il ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei: Non mi ricorda

Ch'io straniassi me giammai da voi, Nè honne coscienzia che rimorda. E se tu ricordar non te ne puoi,

Iddio vietasse ad Adamo di manometterlo. dernbarlo (v. 57) de'suoi frutti. | 74. Fatte di pietra ec., indurito e scolorato come pietra. Ricorrono qui chiaramente i due precedenti parago-ni dell'acqua dell'Elsa e del sangue di Pira-mo. — Molti testi, ed in peccato tinto: ma Dante de' suoi falli avea deposto fin la memoria nelle acque del Lete. Ed anche nelle Rime: « Il vostro colore Par divenuto di pietra simile. » I 76-78. Voglio anche ec., io voglio pure che tu porti teco il mio detto, se non chiaramente inciso, chè la presente durezza della tua mente nol consentirebbe, almeno adombrato; e ciò per quelle, a quel fine, per cui da pellegrini si suol recare il bordone ornato di palma, cioè per dar segno del luogo in cui sei stato. Vita Nuova: « Chiamansi (f pellegrini) palmieri, in quanto vanno oltramare, là onde molte volte recano la palma. . | 79-81. Sì come cera ec., le vostre parole imprimonsi ora fortemente nel mio cervello, siccome suggello in buona cera, la qual serba inalterata la figura in essa improntata. | 82. Sopra mia veduta, sopra l'intendimento mio. È qual meraviglia, dunque, se sopra l'intendimento de' poveri commentatori? | 84. S'aiuta, si affatica per raggiungerne il senso. | 85-87. Perchè conoschi ec., affinchè tu conosca la infermità dell'umana dottrina, e quanto poco ella vaglia a tener dietro agli alti miei concetti. Allude particolarmente alle dottrine della scuola aristotelica circa i primi veri, le verità necessarie, ed in ispecie circa quelle della scienza morale. Ved. nota 48 al C. preced. § 88-90. Vestra via, l'umana intelligenza. — Quanto si discorda ec., quanto è distante dalla terra il cielo detto il Primo Mobile, che più alto di tutti gli altri si affretta (lat. [estinat), si volgo velocissimo. Isaia, LV, 9: «Neque viæ vestræ viæ meæ, dicit Dominus; quia sicut exaltantur cœli a terra, sie exaltatæ sunt viæ meæ a viis vestris. • ¶ 91. Lei, a lei; co-me spesso. ‖ 92. Straniassi me.... da vei, mi

95 Sorridendo rispose, or ti rammenta Siccome di Letè beesti ancoi; E, se dal fumo fuoco s'argomenta, Cotesta oblivion chiaro conchiude Colpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude Le mie parole, quanto converrassi Quelle scovrire alla tua vista rude. E più corrusco e con più lenti passi Teneva il Sole il cerchio di merigge, Che qua e là, come gli aspetti, fassi, 105 Quando s'affisser, sì come s'affigge Chi va dinanzi a schiera per iscorta, Se truova novitate in sue vestigge, Le sette donne al fin d'un' ombra smorta Qual sotto foglie verdi e rami nigri 110 Sovra suoi freddi rivi l' Alpe porta. Dinanzi ad esse Eufrates e Tigr Veder mi parve uscir d'una fontana,

E quasi amici dipartirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, 115

bertano, l. 25: « Lo debito strania da te lo debitore. » [ 96. Ancol, orgi. Ved. nota 52 al C. XIII. [ 97. Dal fumo facco. Cioè, general-mente, dall'effetto la causa. [ 98-99. Conchinde Colpa ec., prova che l'aver tu atteso ad attro che a me, fu cosa colpevole, perchè di sole queste cose l'acqua del Lete spegne la memo-ria. || 100. Nude, aperte, chiare. || 101-102. Quante converrassi ec., quanto converrà che sieno tali per esser comprese dal tuo rozzo (lat. rudis), ottuso intelletto | 103-104. E più corrusee ec. Era mezzodi, quando il sole è più che mai rifulgente (lat. corsscue), e per il poco va-riare dell'ombre pare a noi ch'egli cammini più lento. Anche nel XXIII del Parad chiama la regione meridiana del cielo e la plaga Sotto la quale il Sol mostra men fretta. • [[105. Che qua e là ec. Il meridiano (cerchio di merigge) varia secondo gli orizzonti (aspetti), ognun di questi avendo il meridiano suo proprio § 106. Quande s'affisser, allorché le sette donne (v. 109) si arrestarono. § 108. In sue vestigge, ne' suoi passi, sulla strada ch'ei tiene. Festi-gis (per la rima scritto vestigge) à plur. di vestigia, antic. usato per vestigio. | 109-111. Al fin d'un' embra ec., deve finiva l'embra della foresta, embra colà incerta come quella che l'Alpe, mediante le annose piante da lei prodotte, spande sopra taluni de' freddi suoi rivi. — Migri, neri (lat. sigri), cioè antichi. Pe-trarca: « Sotto un' elce antiqua e negra. » || 112-113. Dinansi ad esse ec. Vedendo innanzi alle sette donne la comune sorgente di Lete e dell'Eunoè, gli parve di veder quella dell'Eu-frate e del Tigri, ricordandosi della Genesi dove dice che il fiume irrigante il Paradiso terrestre dava origine all'Eufrate ed al Tigri. Vero è che il detto fiume diramavasi in quattro (dividitur in qualuor capila), dando altresi origine al Phison ed al Gehon: ma forse Dante fu dell'avviso di quegli interpetri che fanno questi due secondi fiumi derivare da' primi. Vedi Pererius, Gen. lib. 3. de l'arad. c. 2. | 114. E quasi ec., e quasi due amici che a malin-cuore si dividano, lentamente partirsi in due allonianassi, rivolgessi l'animo mio da voi. Al- | rami. | 115. 0 luce cc. Così Dante a Beatrice;

Che acqua è questa che qui si dispiega Ma fa sua voglia della voglia altrui, Tosto com'è per segno fuor dischiusa; Da un principio, e sè da sè lontana? Per cotal prego, detto mi fu: Prega Matelda che'l ti dica. E qui rispose, Cosî, poi che da essa preso fui, La bella Donna mossesi, ed a Stazio Come fa chi da colpa si dislega, Donnescamente disse: Vien con lui. 135 S'io avessi, lettor, più lungo spazio La bella Donna: Questo, ed altre cose Dette li son per me ; e son sicura Da scrivere, io pur cantere' in parte Lo dolce ber che mai non m'avria sazio; Che l'acqua di Letè non gliel nascose. E Beatrice: Forse maggior cura, Ma perchè piene son tutte le carte Ordite a questa Cantica seconda, Che spesse volte la memoria priva, Non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Fatta ha la mentesua negli occhi oscura. Ma vedi Eunoè che là deriva: Io ritornai dalla santissim' onda -Menalo ad esso, e, come tu se' usa, Rifatto sì, come piante novelle La tramortita sua virtù ravviva. Rinnovellate di novella fronda Puro e disposto a salire alle stelle. 145 Come anima gentil che non fa scusa,

e già Virgilio nel II dell'Inferno: « O donna di virth, sola per cui L'umana specie ec.» il 146-147. Che qui si dispiega ec., che qui muove da una medesima fonte, e poi diramasi in due. § 190. Chi da colpa si dislega, chi si difenda da colpa appostagli. Colpa sarebbe stato il non aver detto a Danie tutto ciò ch' e' doveva sapere: ma Matelda gli aveva già parlato dell'Eunoè (C. XXVIII, 151). § 1432. Mon gliel naccose, non gliene tolse la memoria, § 124. Magior corda, secondo che più e meno s' attende. § 1426. Patta ha ec., ha offuscati gli occhi della sua mente, non gli fa veder nella sua mente quel che pur vi è. § 147. Muneè. Cioè, secondo la greca origine della parola, buona mente, o anche meria del bene; a render la quale è appunto destinato dal l'octa questo fiume. § 1428. Se'usa, sei solita fare all' anime che quassi vengono [ 4329. La tramortita ec., col fargli ber di quelle acque che gli renderanno la memoria del cole porrato, fa che in lui si ravvivi!'il-la.iguidito vigore dell'animo. § 152 Fuor di-

schiusa, fatta a lei manifesta. [133. Da essa prese fut, fui da Matelda preso per mano. 135. Dennescamente, con graria nobile, com'è proprio di donna, signora (lat. domíse). [1438. Le delce ber, la dolcezza da me provance lo dell'acqua dell'Eunoè. Alcuni suppongono che non pur ne bevesse, ma che, come già nel Lete, vi fosse anche attuffato. Il Poeta nol dice, nè par vi si accordi il gusto da lui trovato nel bere. Del Lete, in cui dice espresse ch'ei fu sommerso (C. XXXI, 101), inphioti mal suo grado: « Convenne ch'io l'acqua inghiottissi.» [140. Ordite, predisposte, come l'ordito alla tela. [144. Le fren dell'arta. L'arte è freno perchè nel comporre non si detrepassino le giuste proporzioni. [145. Morelle, giovani. [145. Alle stelle, al Paradiso celeste, Ved. nota ult. all'inf.. — Dicemmo già, sotto v. 68 del XXXIV dell'Inf.. del tempo da Dante impiegato nel visitare i dannati: da quattro luoghi della presente Cantica (II, 4; IX, 15; XIX, 4; XXVII, 133), e da uno della seguente (I, 48), si ha ch'egli nel Purgatorie impiegè quattro giorni.

FINE DEL PURGATORIO.

# PARADISO

## CANTO PRIMO.

Dal Paradiso terrestre il Poeta s'alza alla sfera del fuoco e Beatrice gliene spiega il come.

10

La gloria di Colui, che tutto move, Pér l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende Fu' io, e vidi cose che ridire Nè sa nè può qual di lassù discende; Perchè, appressando sè al suo disire, Nostro intelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non può ire. Veramente quant' io del regno santo Nella mia mente potei far tesoro, Sarà ora materia del mio canto.

(\*) Seguendo quasi in tutto le teoriche di To-lomeo, pone il Poeta la Terra immobile nel centro, ed intorno ad essa fa girare un dentro l'altro i cieli della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, di Saturno, quel delle Stelle fisse, ed il Primo Mobile, con-tenuti tutti nell'Empireo, ch' simmobile. Trat-to da natural tendenza al suo principio, e guidato dalla sempre crescente luce degli occhi di Beatrice, Dante si alza di sfera in isfera, se in corpo o in ispirito, egli stesso nol sa; e vede i beati spiriti in ciascuna apparenti, non realmente albergati, perche omune stanza di tutti è l'Empireo: al qual egli finalmente pervenuto, ha per grazia di poter affissare la stessa incffabile luce divina. | 1 La gloria di Colui ec. Clue la divina luce, come Dante stesso dichia-ra questo luogo nella lettera a Can Grande, 23: De gloria Dei, sive de luce. > | 2.3. E risplen-de In una ec. Nel Convito, II, 7: « La divina bontà in tutte le cose discende; e altrimenti essere non potrebbono: ma diversamente si ri-ceve.... dagli Angoli, che sono senza grossezza di materia... e altrimenti dall'anima umana... e altrimenti dagli animali.... e altrimenti dalle miniere ec. . | 4. Hel ciel che più ec. . Questo ciclo (dic'egli nella cit. Lettera, 23) è il cielo supremo, che contiene tutti i corpi e che da nullo è contenuto. Ed esso è detto Empireo, ch'è lo stesso che cielo flammeggiante, non perchè in esso sia fuoco o ardor materiale, ma sibbene spirituale, ch' è amor santo, ossia ca-rità » || B. Fu' io. Dal v. 73 di questo C. e dal v. 57 del C. seguente si ha che Dante finge di non sapere egli stesso se nel cielo andò corpoO buon Apollo, all' ultimo lavoro Fammi del tuo valor sì fatto vaso. Come dimandi a dar l'amato alloro. 15 Insino a qui l' un giogo di Parnaso Assai mi fu, ma or con ambedue M'è uopo entrar nell' aringo rimaso. Entra nel petto mio, e spira tue Si come quando Marsia traesti 20 Della vagina delle membra sue.

O divina virtù, se mi ti presti Tanto, che l'ombra del beato regno

menticatosi; nol può, perchè se egli lo si ri-corda, pure le parole vengon meno. Molte cose infatti coll'intelletto veggiamo, delle quali mancano i segni vocali. - Qual, chi. | 7. Al sne disire, al fine di tutti i suoi desiderii, al sommo bene, ch' è Dio. | 8-9. Si profonda tante ec., in tanta profondità si addentra, che la memoria non ha virtà di tenergli dietro, di tener conto di tutto ciò ch' egli vede. [ 10. Veramen-te, nulladimeno: nel qual senso lo usa più volte. | 12. Materia del mie canto. La materia di questa terza Cantica, letteralmente, è lo stato delle anime elette: « Anagogicamente, cioè spi-ritualmente (dice Pietro di Dante) per lo Pa-radiso hassi ad intendere lo stato felice di coloro che contemplano le divine cose: moralmente poi, lo stato de'virtuosi uomini, i quali in fama, in pregio, ed in una cotal beatitudine vivendo, se ne stanno in certo modo in Para-diso. » [ 13. O buon Apollo. Questa invocazione, con tutto ciò che tirasi dietro, è scusata da molti per la solita scappatoia del simbolo. Io tengo col Poggiali, che si debba « anche qui condonare al cattivo gusto del dantesco secolo una tanta incongruenza. . | 14-15. Fammi del tuo valor ec., infondimi tanto del valor tuo, quanto ne richiedi per coronare un uomo dell'alloro caro a te per amor di Dafne, la quale in quello fu trasformata. § 46-18. Insino qui ec., finora mi è bastato il solo aiuto delle Muse (sole invocate in principio dell'Inf. e del Purg.) abitanti uno de' due gioghi del Parnaso; ma per questa terza Cantica mi è bisogno dell'aiuto ancora di te, o Apollo, che abiti l'altro giogo di quel monte. Ovidio: « Verticibus petit astra duobus Parnasus. » [ 19. Tue, tu. Ved. nota 192 al II dell' Inf. | 20-21. Marsia non sapere e solo in ispirito; conformandosi egli ved. nota 492 ai Il dell'Inf. || 20-21. Marsia in questo a san Paolo, che del suo rapimento al ciclo avea detto: « Sive in corpore, sive ettra corpus, nescio.» II Cor., XII, 3. || 6. Mèd arti a sonare. Ovidio, Metam. VI. || 23-24. sa, mè puè. Lett. a Cane: « Nol sa, perchè di-

Segnata nel mio capo io manifesti, Venir vedra'mi al tuo diletto legno, 25 E coronarmi allor di quelle foglie, Che la materia e tu mi farai degno. Sì rade volte, Padre, se ne coglie Per trionfare o Cesare o poeta (Colpa e vergogna dell'umane voglie),80 Che partorir letizia in su la lieta Delfica Deità dovria la fronda Peneia, quando alcun di sè asseta. Poca favilla gran fiamma seconda: Forse diretro a me con miglior voci 85 Si pregherà perchè Cirra risponda.

Surge a' mortali per diverse foci La lucerna del mondo; ma da quella, Che quattro cerchi giugne con tre croci, Con miglior corso e con migliore stella 40 Esce congiunta, e la mondana cera Più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di là mane e di qua sera

Tal foce, e quasi tutto era là bianco Quello emisperio, e l'altra parte nera,45 Quando Beatrice in sul sinistro fianco

immagine che del beato regno è rimasta nella mia memoria. | 25. Al tue diletto legno, all'albero da te amato, all'alloro || 27. Che, delle quali: uso frequente negli antichi. — La ma-teria altissima. — E tu che mi aiuterai a degnamente trattaria. || 28. Padre, o padre Apollo. Pater, dice Servio, proprie omnium Deorum est epitheton. » || 29. 0 Cesare e poeta. ll Petrarca all'alloro: « Onor d'imperatori e di poeti. . | 30. Dell'umane voglie a tutt'altro intese che alla gloria dell'armi o delle lettere. 31-33. Che partorir ec., che la fronda pe-meia, cioè dell'alloro in cui fu trasformata Dafne figliuola di Peneo, dovrebbe accrescer letizia al già lieto Apollo, quand'essa mette in alcuno desiderio di se. — Lieta... Deità, perchè la poesia, sotto varie forme, è consolatrice de mortali: delfica, perchè celebre fra gli an-tichi il tempio di Apollo in Delfo. [ 34. Peca favilla ec., talvolta un gran fuoco seguita, ha per suo principio, una piccola favilla. | 36. Cirra. Cioè lo stesso Apollo, adorato in Cirra, cit-tà alle radici del l'arnaso. || 37. Per diverse feol, da diversi sbocchi, da diversi punti dell'orizzonte, secondo stagione. || 38-39. La lucerna del mendo, il sole illuminatore del mondo. Oggi lucerna sarebbe triviale, ed era già fin dal tempo del Casa, che ne sindaca Dante: ma non fu tale in principio, quando equivalse alla lampada febes di Virgilio ed alla diurne tamps che tuttora udiamo. — Es da quella ec., ma da quella foce, da quel punto dell'orizzonte, nel quale si congiungono insieme quattro cerchi, cioè esse orizzonte, lo zodiaco, l'equatore e il coluro equinoziale, i quali intersecandosi vengono a formar tre croci, Esce ec. Ciò avviene così nel principio dell'Ariete, come in quello di Libra; ma qui si vuol parlare particolarmente del sole in Ariete. [] 40. Con miglier corse. Per-chè giunto in Ariete il sole comincia a portar giorni sempre più lieti e belli. — Migliore stol-la. Le costellazioni di Ariete e di Libra, ma spe-

Vidi rivolta, e riguardar nel Sole: Aquila sì non gli s' affisse unquanco. E sì come secondo raggio suole Uscir del primo e risalire insuso, Pur come peregrin che tornar vuole; Così dell' atto suo, per gli occhi infuso Nell' immagine mia, il mio si fece, E fissi gli occhi al Sole oltre a nostr'uso.

Molto è licito là, che qui non lece Alle nostre virtù, mercè del loco Fatto per proprio dell' umana spece. lo nol soffersi molto, nè sì poco,

Ch' io nol vedessi sfavillar d' intorno Qual ferro che bollente esce dal fuoco.60 E di subito parve giorno a giorno Essere aggiunto, come Quei che puote

Avesse il ciel d'un altro Sole adorno. Beatrice tutta nell' eterne rote Fissa con gli occhi stava; ed io, in lei 🛱 Le luci fisse di lassù rimote.

Nel suo aspetto tal dentro mi fei. Qual si fe Glauco nel gustar dell' erba, Che il fe consorto in mar degli altri Dei.

gno influsso. | 41-42. E la mondana cera et., e meglio il sole da quel punto dispone ed isforma la materia mondana con la vivifica sua virtù. | 43-44. Fatto avea di là ec., l'indi-cato punto del cielo, donde il sole s'alza nel-l'equinozio, avea dato principio al mattine nell'emisfero del Purgatorio; e per conseguenza nel nostro cominciava la sera. || 45. L'altra parte, l'emissero boreale. | 46. În sul sinistro fianco. Supposto il Purgatorio antipode al monte Sion, e quindi al di la del tropico di Capricorno, il sole dee sorgervi a sinistra di chi sia volto a levante, come di qua del tropico di Cancro ei sorge alla destra. [] 49-51. E sì come secondo ec , e come raggio riflesso segue al diretto e risale a guisa di pellegrine desideroso di ritornare al natio suo luogo, cosi ec | 52-53. Così dell'atte suo ec., così l'alat co. || 02-00. USBI dell'atte sue cc., cosi l'at-to mio di rivolgermi al sole, at foes, fu gene-rato, da quello di Beatrice, il quale per gli occhi m'entrò nell'immaginativa. e La scienza di Dio guarda in alto; l'uomo in lei, e s'in-nalza.» Tommasèo. || 5a. Pissi, fissai. || 56. Virtà, potenze, sensi. || 57. Fatto per preprio ec., cra-to da Dio per propria ettera della cariferato da Dio per propria stanza delle genti uma-ne, e quindi più conveniente al pieno esercizie di lero potenze. — Spece, specie. Ved. nota 131 al IV dell'inf. [ 58-60. Ie nel seffersi ec. Nos potè guardar molto il sole, perche velocissimamente rapito verso il cielo; eppure noi guardo tanto poco ch' ei non ne vedesse il crescente spiendore, perchè, per veloce che fosse il rapi-mento di Dante, era pur bisogno di qualche tempo a varcare cotanto spazio. § 61. E di subite ec. Entra nella sfera del fuoco, sottostante (secondo le teoriche del tempo) al cielo della luna. || 65-66. E4 lo in lei Le luoi ec., ed io tenendo in lei fissi gli occhi, che avevo rimossi dal sole. | 67-69. Hel sue aspette, guardande in lei, tal dentre mi fui ec., sentil come spe gliarmi della umana natura. Glauco pescatore, vedendo che i pesci da lui presi al toccar di cialmento 'a prima, cran credute di più beni- cert'erba si ravvivavano e saltavano in mere,

Trasumanar significar per verba
Non si poria; però l'esemplo basti
A cui esperienza grazia serba.
S' io era sol di me quel che creasti
Novellamente, Amor che il ciel governi,
Tu'l sai, che col tuo lume mi levasti. 75
Quando la rota, che tu sempiterni
Desiderato, a sè mi fece atteso,
Con l'armonia che temperi e discerni,
Parvemi tanto allor del cielo acceso
79
Dalla fiamma del Sol, che pioggia o fiume
Lago non fece mai tanto disteso.
La novità del suono e il grande lume
Di lor cagion m'accesero un disio

Pria ch' io a dimandar, la bocca aprio, E cominciò: Tu stesso ti fai grosso Col falso immaginar, sì che non vedi Ciò che vedresti, se l'avessi scosso. Tu non se' in terra, sì come tu credi;

Mai non sentito di cotanto acume.

Ad acquetarmi l'animo commosso,

Ond' ella, che vedea me sì com' io,

mangiò di quell'erba, e diventò dio marino. Ovidio, Metam. XIII. [170. Trasumanar, il pas-sar dalla umana a più nobil natura. — Verba, parole (lat. verba). [171-72. L'esemple testè addotto di Glauco. — Basti A cui ec., sia per ora bastante a quelli, a'quali la divina grazia sorba il conoscere un giorno per esperienza così fatto trasumanare. Il 73-78. S' le era sel di me ec., se lo era colà in ispirito, con la sola anima, la qual tu creasti dopo del mio corpo. Nel XXV del Purg. ha detto che quando l'uman dela A Caratte alla compania del constante del c feto è formato, allora solamente Iddio esi vol-ge lieto Sopra tant'arte di natura, e spira Spirito nuovo ec. » Esprime, in quanto alla sua gita in cielo, lo stesso dubbio di san Paolo. Ved. nota 5. — Mi levasti, m'alzasti lassu. § 76-77. Quande la reta, il rotare dei cieli, che tu desiderate, il quale Tu col desiderio che in loro hai impresso di te, sempiterni, fai essere eternamente continuo. È dottrina di Dante che il l'rimo Mobile, e dentro esso tutti gli altri cieli, giri continuamente per lo ferventissimo appetito di unirsi all'immobile Empireo, sede di Dio. Conv. II, 4. — Mi fece attese, richiamò la mia attenzione. § 78. L'armonia. Ammette l'armonico sonar delle sfere immaginato da Pitagora e Platone, scostandosi in ciò dal suo Aristotile che nel libro Del cielo e del mon-do lo nega. — Discerni: compartendone maestrevolmente i toni. Ved. Somn. Scip. di Cicerone. | 79-81. Parvemi tante aller ec. Finora rone. || 79-81. Parvemi tante aller ec. Finora avea guardato Beatrice: ora, tratto dall'armonia delle sfere, guardasi intorno; e la sfera ignea, nella quale ei si trova, gli sembra un lago ampissimo di fuoco. — Tante, tanto spazio. || 83. Bi ler cagten, di saper la loro cagione. || 83. Vedea me, vedeva nel mio interno. || 88-89. Ti fal grosso Cel false immaginar, ti fai inetto ad intendere coll'immaginarti di escape apara in tarra (v. 91). || 90 || 89 || 2 avasati sere ancora in terra (v. 91). | 90. Se l'avessi scosso, se avessi rimosso da te questo falso immaginare. | 92. Fuggendo il proprio site, venendo in terra, contro la propria natura del fueco, ch' è di tendere alla sua sfera. C. XXIII,

Ma folgore, fuggendo il proprio sito, Non corse come tu ch' ad esso riedi. S' i' fui del primo dubbio disvestito Per le sorrise parolette brevi, Dentro ad un nuovo più fui irretito; E dissi: Già contento requievi Di grande ammirazion; ma ora ammiro Com' io trascenda questi corpi lievi. Ond' ella, appresso di un pio sospiro, Gli occhi drizzo ver me con quel sembiante, Che madre fa sopra figliuol deliro; E cominciò: Le cose tutte quante Hann' ordine tra loro ; e questo è forma Che l' universo a Dio fa simigliante. 105 Qui veggion l'alte creature l'orma Dell' eterno valore, il qual è fine, Al qual è fatta la toccata norma. Nell' ordine ch' io dico sono accline Tutte nature, per diverse sorti 110 Più al principio loro e men vicine:

Per lo gran mar dell'essere, e ciascuna

Onde si movono a diversi porti

40: « Come fuoco di nube si disserra... E fuor di sua natura in giù s'atterra. » | 93. Ad esso, al sito tuo proprio; al cielo, donde l'anima tua discese. § 94. Disvestite, sciolto, liberato. § 98. Serrise, accompagnate da serriso. § 96. Irretite, come da rete inviluppato. | 97-98. Requievi Di grande ammirazion, ebbi quiete, restai dal molto stupire della novità del suono e del lume (v. 82). Del verbo requiescere si hanno esempi anco in prosa. [ 99. Questi corpi lievi, l'aria ed il foco più leggieri di me; e però contro la legge di gravità. Finge che allora fosse persuaso di alzarsi corporalmente, sebbene dopo ne dubitasse. E dubitarne poteva anche da ciò, che dell'ardore di tanto foco non pure si accorge. § 100. Un ple sospire, un sospire di pietà per tanto corta intelligenza. § 105-103. Le cose tutto quante ec. Alla dimanda di Dante, com'egli potesse alzarsi sopra corpi più leggieri del suo, Beatrice risponde in sostanza: tutte le cose avere un fine; quello dell'uomo esser Dio; perciò l'uomo tendere a salire. Teoria, che può splegare il salir di Dante in ispirilo, non mai la sua cor-porale ascensione; onde par da credere che Beatrice volesse indirettamente avvertirlo della particolar natura di quest'ultima parte del suo viaggio. — Comincia essa col dire che tutte le cose sono fra loro coordinate, e questo coordinamento, questa unità, è la forma che fa l'universo simile a Dio, ch'è sao per essenza. Il 106-108. Qui veggion l'alte ec., in questa coordinazione le creature razionali riconoscono l'impronta, un segno manifesto di Dio, ch'è il fine per lo quale è fatto l'ordine sopraccennato (la foccala sorma). Prov. XVI, 4: • Universa propter semetipsum operatus est Dominus. • || 109 Aceline, disposte, coordinate. | 110-111. Per diverse sorti ec., stando le dette nature più o men vicine al principio loro ch'è Dio, secondo la dignità da ciascuna sortita, ricevuta per sua parte nella creazione. § 112 A diversi porti, a diversi termini, più o men vicini al finale, ch'è Dio. § 113. Lo gran mar

Con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco in ver la luna; 115 Questi ne' cuor mortali è permotore ; Questi la terra in sè stringe ed aduna.

Ne pur le creature, che son fuore D' intelligenza, quest' arco saetta, Ma quelle c' hanno intelletto ed amorc. La providenzia, che cotanto assetta,

Del suo lume fa il ciel sempre quieto, Nel qual si volge quel c'ha maggior fret-Ed ora li, com'a sito decreto,

Cen porta la virtù di quella corda, Che ciò che scocca drizza in segno lieto. Vero è che, come forma non s'accorda Molte fiate all'intenzion dell' arte,

dell'essere, la natura. . Per magnitudinem et profunditatem naturæ rerum, » chiosa Benve-nuto da Imola. # 115. Questi, questo istinto. — In ver la luna. Gli antichi credevano il fuoco imponderabile, e che il suo salir nell'aria fosse natural tendenza alla sua sfera, la quale essi ponevano sotto il cielo della luna. Ved. l'urg. XVIII, 28-30. — Eppure Dante, ammirando pocanzi che il suo corpo trascendesse l'aria ed il fuoco (questi corpi lievi), par che presentis-se la vera dottrina. || 116. Ne' cuor mortali è permetere, in tutti gli animali è principio della vita corporea, la qual viene dal cuore. La terra in sè stringe ed aduna: facendo che tutte le parti di questa gravitino al suo centro. Il Postill. Cass., quasi prevenendo le teo-riche neutoniane: «Conglutinat in globum et pendulo sustinet. . | 118-120. Ne pur le cresture ec., ne solamente le creature prive d'intelligenza, ma eziandio quelle che hanno intelletto e volontà, quest' arco saetta, cioè questo interno impeto spinge al fine lor proprio, come l'arco spinge la saetta al bersaglio (v. 126). -Amore. L'umana volontà, per Dante, è sempre amore, o di bene o di male. Purg., XVII: • Amor sementa in voi d'ogni virtute E d'ogni operazion che merta pene. » || 121. Che cotanto assetta, che con tant' ordine dispone tutte le dette cose. || 122-123. Del suo lume ec., abita nel cielo che contiene il Primo Mobile, cioè nell'Empireo, il quale per non avere altro che desiderare è immobile. Nel Conv., II, 4, dice

Perch'a risponder la materia è sorda; Così da questo corso si diparte Talor la creatura, c'ha podere Di piegar, così pinta, in altra parte: E siccome veder si può cadere Fuoco di nube, sì l'impeto primo A terra è torto da falso piacere. Non dèi più ammirar, se bene stimo, Lo tuo salir, se non come d'un rivo Se d'alto monte scende giuso ad imo. Maraviglia sarebbe in te, se privo

D'impedimento giù ti fossi assiso, Com'a terra quieto fuoco vivo. Quinci rivolse in ver lo cielo il viso.

non aver meglio da cercare; . e questa sua compiuta contentezza esser cagione che il Primo Mobile rivolgasi immediatamente sotto di lui « con tanto desiderio di unirglisi, che la sua velocità è quasi incomprensibile. » § 124. Lì, all' Empireo. - Decrete, decrelato (lat. de-cretus), destinato a noi dalla l'rovvidenza. | 125-126. Di quella corda ec., di quell'istinto che drizza la creatura a fine sempre lieto, perche destinatole dallo stesso Iddio. | 127-152. Vero è che, come ec. Rende ragione perche, non ostante questo istinto, le umane creature non tendano sempre al segno ad esse posto da Dio: e dice che come spesso la forma effettiva non corrisponde a quella ideata dall'artista, perchè la materia ch'egli impiega non è arrendevole, non si presta (a risponder è sorda); così talora avviene che la creatura non tenga il corso ordinatole dal Creatore, pel potere che il suo libero arbitrio le dà di contrastare al proprio istinto e di rivolgersi altreve. Così pinta, contuttochè spinta così al proprio fine. | 133-135. E siccome veder, ec., e come vediamo ne' fulmini il fuoco venir giù, contrariamente alla sua natura ch' è di salire, così istinto primitivo dell' uomo dalla forza di ua falso piacere è torto dal cielo alla terra. [ 137. Le tue salir ec. Ad uom puro il salire è cosa tutta naturale, come all'acqua lo scender per la chi-na. Ved. nota 105. | 140. D'impedimento, del-l'impedimento de'torti appetiti. — Giù ti fessi assiso, fossi gravitato in terra. § 141. Cem'a che l'Empireo è « il luogo di quella somma torra ec., come maraviglia sarebbe in fuoco Deità che solo egli compiutamente vede; » e vivo, s'ei stesse a terra quieto, se non tenche » li Cattolici pongono essere immobile per desse in alto. Il 142. Quinei, dopo ciò detto.

## CANTO SECONDO.

Giunge Dante nella Luna; le cui macchie porgono a Beatrice occasione di descrivergli l'ordine generale de' cieli.

O voi che siete in piccioletta barca, Desiderosi d'ascoltar, seguiti

1. In piccioletta barca, con picciol corredo di scienza filosofica e teologica. || 3. Al mie legno. Purg. I, 2: «La navicella del mio ingegno.»

Dietro al mio legno che cantando varca, Tornate a riveder li vostri liti,

Molti seguono il consiglio di Dante; e questa Cantica è la meno letta delle tre. Di che taluni prendono sdegno, come d'ingiuria fatta al divino Poeta: ma udiamo il Balho, che certo — Che cantande vares, dentro al quale lo can- al divino Poeta: ma udiamo il Balho, che certo tando in inoltro. || 4. Tornate a riveder ec. | non cede a nessuno nell'amore e nello studio

Non vi mettete in pelago; chè forse, Perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua ch'io prendo, giammai non si corse: Minerva spira, e conducemi Apollo, E nove Muse mi dimostran l'Orse. Voi altri pochi, che drizzaste il collo Per tempo al pan degli Angeli, del quale Vivesi qui, ma non sen vien satollo, Metter potete ben per l'alto sale Vostro naviglio, servando mio solco Dinanzi all'acqua che ritorna eguale. 15 Que' gloriosi che passaro a Colco Non s'ammiraron, come voi farete, Quando Jason vider fatto bifolco. La concreata e perpetua sete Del deiforme regno cen portava Veloci quasi come il ciel vedete.

di Dante: « Il comune de' lettori è e sarà sempre trattenuto dagli ostacoli e dalle allegorie qui crescenti, dall'ordine de'cieli disposto secondo il dimenticato sistema di Tolomeo, e più di tutto dalle esposizioni di filosofia e di teologia, cadenti sovente in tesi quasi scolastiche. Eccettuati i tre canti di Cacciaguida, ed alcuni altri episodi, ne' quali si ritorna in terra, e i frequenti ma brevi versi in che di nuovo rispiende l'amore e Beatrice, il Paradiso sarà sempre meno lettura piacevole all'universale degli uomini, che non ricreazione speciale di coloro cui giovi ritrovare espresse in altissimi versi quelle contemplazioni soprannaturali che furono oggetto de loro studi di filosofia e di teologia » Vit. Dant., II, 45. Solo aggiungia-mo che chi non legga il Paradiso, non può sapere chi sia Dante, ne che cosa sia il suo poema. | 5. In pelage, in alto mare. Anche nel Gonv., I, 9: « Lo pelago del trattato delle can-zoni. » || 7. Giammai nen si corse. « Molte visioni dell'Inferno e del l'urgatorio correvano allora, poche del Paradiso. Tommaseo. | 9. Move Muse. Si è disputato molto se quel sove avesse ad intendersi per suove, o come numerale. A me pare che di Muse propriamente nuove non possa parlare il Poeta, avendo già dichiarato (C. 1, vv. 16-18) di voler continuare a servirsi delle antiche; che d'altra parte quel move, inteso come numerale, sarebbe ozioso del pari che sgarbato: ma che ogni difficoltà si torrebbe intendendo queste Muse per nuove, non inquantoche diverse dalle solite, ma inquantoché messe per tutto nuovo cammino. Al qual nostro intendimento troppo meglio farebbe quel luogo di Lucrezio citato dagli inter-petri: « Avia Pieridum peragro loca nullius ante Trita solo etc. » — Mi dimostran l'Orse, mi accennano il polo, mi scorgono nella mia poetica navigazione. | 10-11. Drizzaste il collo ec., intendeste l'animo all'eterno vero. Nel Conv. «Oh beati quei pochi che seggono a quella mensa ove il pane degli Angeli si mangia! e miseri quelli che con le pecore hanno comune il cibol e G. Cristo: e Ego sum panis vitæ. e [12. Qui, in terra. — Ha nen sen vien satelle. Perchè solo in cielo è dato saziarsene nella visione di Dio. Psal. XVI, 45: « Satiabor cum apparuerit gloria tua. » | 13. Per l'alte sale. Salum dissoro i latini il mare, ed anche | vina essenza, nella cui vista comprenderemo,

Beatrice in suso, ed io in lei guardava; E forse in tanto, in quanto un quadrel posa, E vola, e dalla noce si dischiava. Giunto mi vidi ove mirabil cosa Mi torse il viso a sè; e però quella, Cui non potea mia cura essere ascosa. Volta ver me si lieta come bella: Drizza la mente in Dio grata, mi disse, Che n' ha congiunti con la prima stella. Pareva a me che nube ne coprisse Lucida, spessa, solida, e pulita, Quasi adamante che lo Sol ferisse. Per entro sè l'eterna margherita Ne ricevette, com' acqua recepe Raggio di luce permanendo unita.

S' io era corpo, e qui non si concepe

Com' una dimensione altra patio

semplicemente sat. | 14-15. Servande mie seleo ec., risolcando l'acqua da me solcata, avanti che questa abbia avuto il tempo di appianarsi; seguendo il mio legno molte dappresso. Vuol significare la forte e continuata attenzione necessaria a' lettori di questa parte del poema. Il 16-18. Que' gieriosi ec., quei Greci che con Giasone andarono a Colco pel conquisto del vello d'oro, gli Argonauti, non si maravigliarono tanto di vedere esso Giasone, domati i tori che spiravano fiamme dalle narici, arare con quelli la terra e da seminati denti d'un serpe far nascere uomini armati; quanto vi maraviglierete voi delle nuove cose che udrete. 19. Concreata, creata con noi, innata. 20. Del deiferme regne, dell' Empireo (C. I, vv. 122-125), « di fuori dal quale nulla è, ed esso non è in luogo, ma formato fu solo nella prima Mente.» Il qual passo del Convito, Il, 4, mi pare che spieghi quell'epiteto di deiforme meglio che non siasi fatto finora. || 21. Como il ciel vedete. Come il cielo stellato, che gli antichi credevano veder volgersi tutto intorno alla terra in 24 ore. | 23-24. In quanto un quadrel pesa ec., in quanto tempo un quadrello scappa dalla noce della balestra (ch' è dove si appicca la corda) e vola e si ferma nel segno. Inverte l'ordine, in grazia della rima. | 25. Giunte mi vidi ec. Giunge nella Luna, il cui cielo Tolomeo poneva immediatamente sopra la sfera del fuoco. | 30. Con la prima stella, col primo pianeta. Anche Cicerone, Somn. Scip., chiamò stella la Luna; e Dante nella presente Cantica applica questo nome a tutti i pianeti. || 34. L'eterna margherita, la Luna, incorrut-tibile secondo i Peripatetici, e lucida e bella come una perla. Così chiama pure il pianeta di Mercurio (VI, 127). | 35. Becepe, riceve : dall'antiq. recepere, corruzione del lat. recipere. garsi. | 37-42. 8'ie era corpe ec., supposto che io era colassa col corpo (il che non saprei af-fermare), se qui in terra non si può concepire come mai senza discontinuarsi una dimensione, un'estensione materiale ne ammettesse un'altra dentro di sè (il che necessariamente accade se un corpo penetra in altro corpo), questa no-stra insufficienza dovrebbe farci più desiderosi che non siamo di poter vedere in cielo la di(Ch'esser convien se corpo in corpo repe), Accender ne dovria più il disio

Di veder quella essenzia, in che si vede Come nostra natura e Dio s' unio. Lì si vedrà ciò che tenem per fede,

Non dimostrato, ma fla per sè noto, 44 A guisa del ver primo che l'uom crede. Io risposi: Madonna, sì devoto,

Quant' esser posso più, ringrazio Lui Lo qual dal mortal mondo m' ha rimoto Ma ditemi, che son li segni bui

Di questo corpo, che laggiuso in terra 50 Fan di Cain favoleggiare altrui?

Ella sorrise alquanto, e poi: S' egli erra L' opinion, mi disse, de' mortali, Dove chiave di senso non disserra,

Certo non ti dovrien punger li strali 53 D'ammirazione omai, poi dietro a sensi Vedi che la ragione ha corte l'ali.

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi. Ed io: Ciò che n' appar quassù diverso, Credo che 'l fanno i corpi rari e densi.<sup>60</sup> Ed ella: Certo assai vedrai sommerso

Nel falso il creder tuo, se bene ascolti L'argomentar ch'io gli farò avverso.

non che altro, lo stesso profondissimo mistero dolla Incarnazione. - Repe, s'insinua : dal lat. repere. | 45-45. Li si vedrà ec., nella divina essenza gli eletti vedranno, comprenderanno, non per via di dimostrazione, di ragionamento, ma per sè stesso, ciò che in terra è mistero di fede; appunto come nella stessa terra si comprendono i primi veri, o vogliam dirli assiomi, qual è il tutto esser maggiore della parte, e simili. || 48. Rimete, rimesso, allentanate (lat. remotus). || 49. Ma ditemi ec. Dante nel Convito avea detto le macchie della luna venire da minor densità, per la quale la luce fosse meno vivamente riflessa: qui vuole, per bocca di Beatrice, combattere la propria opinione di prima. || 51. Fan di Cain ec., danno occasione al volgo di favoleggiare che nella luna sia Caino con una forcata di spine. Vedi Inf. XX, 126. § 52. Egli. Ripieno elegante. | 54. Deve chiave ec., quando giudican di cose, dove non giungono i sensi. | 55-56. Punger li strali D'ammirazione. dar molta meraviglia. « Ogui impressione pro-fonda è con questo tropo dipinta. Ezech. 8: Sagitta famis. Lucrezio: Telis perfixa pavoris. » Tommasèo. — Poi, poichè. — Dietro a'sensi, anche scortata da' sensi. [ 59-60. Ciò ehe n'appar ec., la diversità che noi altri vediamo quas-sin nell'apparenza della luna, credo provenga dall'essere il suo corpo dove più dove mea denso. « L'ombra (avea già Dante circa la luna scritto nel Conv., II, 44) non è altro che rarità acritto nel Court, 11, 12) non e atro cue rarita del suo corpo, alla quale non possono termi-nare i raggi del sole e ripercuotersi così come nell'altre parti. § 64. La spora ettava, il cielo delle stelle fisse. [65. Nel quale, nella qualità loro, nella maggiore o minor lucentezza.— Wel quanto, nella quantità, nella maggiore o minor grandezza. || 67-69. Se rare e denso ec., se di tale diversità negli aspetti delle atelle fosse cagione solamente (tanto) la rarità o densità de' loro corpi, l'influenza de' pianeti saLa spera ottava vi dimostra molti
Lumi, li quali nel quale e nel quanto 65
Notar si posson di diversi volti.
Se raro e denso ciò facesser tanto,
Una sola virtù sarebbe in tutti,
Più e men distributa, ed altrettanto.
Virtù diverse esser convegnon frutti 70
Di principii formali, e quei, fuor ch' uno,
Seguiterieno a tua ragion distrutti.
Ancor, se raro fosse di quel bruno

Cagion che tu dimandi, od oltre in parte Fora di sua materia si digiuno 75 Esto pianeta, o sì come comparte

Lo grasso e'l magro un corpo, così questo Nel suo volume cangerebbe carte.

Se il primo fosse, fora manifesto Nell'ecclissi del Sol, per trasparere Lo lume, come in altro raro ingesto.

Questo non è; però è da vedere Dell'altro:e, s'egliavvien ch' io l'altro cassi, Falsificato fia lo tuo parere.

S'egli è che questo raro non trapassi, 85 Esser conviene un termine, da onde Lo suo contrario più passar non lassi;

rebbe una medesima, e differirebbe solo nella quantità, nel grado in cui fosse tra questi distribuita, e ciò altrettanto, cioè proporzionatamente alla maggiore o minor densità di ciascuno. Ora, secondo Albumazar e Tolomeo, le influenze dei pianeti differiscono di qualità, non di quantità. || 70-72. Virtà diverse ec., ma poiche le influenze delle stelle son diverse di natura, debbono esser effetti di diversi principii formali: dunque il tuo ragionamento (re-gion), che li ridurrebbe tutti ad un medesimo, cioè al principio della densità, è assurdo. Principii formali. Gli aristotelici insegnavano esser ne' corpi due principii: uno materiale, cioè la materia prima, in tutti i corpi il medesimo; un altro formale, cioè la sostanzial forma costituente le varie specie e virtù dei corpi. § 73-78. Ancor se raro fosse ec., più. se la rarità fosse cagione di quelle macchie (di quel bruno) di cui (che) tu mi domandi, o questo pianeta sarebbe raro (di materia si digiuno) in alcuna sua parte (in parte) da banda a banda (ottre), cioè o il corpo della Luna sa-rebbe qua e la bucato da parte a parte, o pur esso avrebbe strati di denso e strati di rado (net suo volume cangerebbe carte), a quel modo che ne'corpi degli animali sono strati di grasso e di magro. [ 79-81. Se il prime fesse ec., se il primo supposto fosse vero, apparirebbe chia-ramente nell'ecclissi solare, perche attraverso que'buchi della luna passerebbero i raggi del sole. - Come in altro raro ingesto, come fa il lume intromesso (lat. ingesius) in qualunque traforo. [83. Dell'altre, del secondo supposto, cioè che il rado sia a strati col denso. — Cassi, annul-li, dimostri insussistente. || 84. Falsificate, di-mostrato falso. || 85-87. 8' egli è che queste ec., se la rarità da te creduta non passa la luna da banda a banda, bisogna che vi sia un termine, un punto, oltre il quale il denso (lo suo contrario) non lasci passare il raggio luminoso.

110

Ed indi l'altrui raggio si rifonde Così come color torna per vetro, Lo qual diretro a sè piombo nasconde. Or dirai tu ch'ei si dimostra tetro Quivi lo raggio più che in altre parti, Per esser li rifratto più a retro. Da questa instanzia può diliberarti Esperienza, se giammai la pruovi, 9 Ch'esser suol fonte a'rivi di vostr'arti. Tre specchi prenderai, e due rimuovi Da te d'un modo, e l'altro più rimosso Tr'ambo li primi gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi fa' che dopo il dosso

**Ti stea un lume che i tre specchi a**ccen-E torni a te da tutti ripercosso. Benchè nel quanto tanto non si stenda La vista più lontana, lì vedrai

Come convien ch'egualmente risplenda. Or, come ai colpi degli caldi rai Della neve riman nudo il suggetto E dal colore e dal freddo primai; Così rimaso te nello intelletto Voglio informar di luce si vivace, Che ti tremolerà nel suo aspetto.

§ 88-90. Ed indi l'altrui raggio ec., e che da quel punto il raggio del sole si riversi indietro, si rifletta, come i raggi colorati son ripercossi dallo specchio. | 91-93. Or dirai tu ec., or in dirai che quivi, nelle macchie della lu-na, il raggio del solo si mostra tetro, oscurato, perchè ll'è rifratto più a retre, cioè non si riflette dalla superficie della luna, ma dal denso che dentro il costei corpo è al di la del raro. Di rifratto per rifesso, ved. nota 22 al XV del Purg. § 94. Instanzia. Così chiamavasi nelle scuole il replicare alla risposta. — Diliberarti, liberarti. # 96. Ch'esser suel fonte ec., la qual è il fondamento di tutte le scienze ed arti umane. Ma non fu tale veramente, se non molto dappoi: e la soluzione del presente quesito ne darà una pruova. || 97-99. Rimuevi Da te d'un modo, mettili ad ugual distanza da te. -Paltro più rimesso ec., e il terzo specchio, col-locato più distante da te, si offra a' tuoi occhi medio tra i primi due. || 100-102. Bivolto ad essi ec., tenendoti volto ad essi, fa' che dietro le tue spalle, ma più alto di te, stia un lume che illumini i tre specchi, e torni a te riflesso da tutti e tre. | 103-105. Benchè nel quanto ec., sebbene il lume veduto nello specchio più lontano (la vista più tontana) non abbia la stessa grandezza che ne' due più vicini (non si stenda tanto nel quanto), pure tu lo vedrai egualmente risplendere: onde conchiuderai che quando pur la luce del sole si riflettesse da alcune parti della luna più remote che la superficie, più interne, ciò non basterebbe a produrre quelle macchie che in essa si veggono. § 407-108. Della neve ec., la materia della neve, liquefacendosi, perde il candore e la freddezza di prima. § 109-110. Così rimase ec., cosi te, rimasto nudo dell'opinione che avevi, io voglio ec. | 111. Ti tremele-rà, ti parrà scintillante. | 112. Dentre dal ciel ec., dentro il cielo empireo, disotto all'Empireo. I.113-114. Un cerpo, il cielo detto la l vostro corpo. Il Signore ad Adamo: « Pul-

Dentro dal ciel della divina pace Si gira un corpo, nella cui virtute L' esser di tutto suo contento giace. Lo ciel seguente, c'ha tante vedute, Quell'esser parte per diverse essenze Da lui distinte e da lui contenute. Gli altri giron per varie differenze Le distinzion, che dentro da sè hanno Dispongono a lor fini e lor semenze. 120 Questi organi del mondo così vanno, Come tu vedi omai, di grado in grado, Che di su prendono, e di sotto fanno. Riguarda bene a me sì com' io vado Per questo loco al ver che tu desiri, 125 Sì che poi sappi sol tener lo guado. Lo moto e la virtù de' santi giri, Come dal fabbro l'arte del martello, Da' beati motor convien che spiri. 130 E il ciel, cui tanti lumi fanno bello,

Dalla mente profonda che lui volve Prende l'image, e fassene suggello. E come l'alma dentro a vostra polve Per differenti membra, e conformate

Primo Mobile. — Nella cui virtute ec., nella virtù del qual cielo, comunicatagli dall'Emvirtu dei qual ciele, comunicatagii daii mpireo, ha fondamento (piace) il essenza di tutte le cose che dentro il suo giro sono contanute. Inf., II, 77: « Ogni contento Di quel ciel ec. » 1415. Le ciel seguente, l'ottavo cielo, ch'ò quel delle stelle fisse. — Vedute, stelle visibili. « Si veggiono, e però le chiama vedute. » Buti. || 146-147. quell'esser, quella virth, quella influenza che riceve dai nono cielo, parte per diverse ec., la compar-tisce, la distribuisce ne sottoposti corpi, ciascun de' quali ha essenza diversa da quel cielo sebbene sia in esso contenuto. [148-130. Gli altri giron ec., gli altri sette cieli inferiori, ciascuno con le debite differenze, dispongono, impiegano le distinte virth che hanno in sè, le loro diverse influenze, a'fini propri di queste ed a sviluppar que semi di naturo ch'essi cieli contengono. Nel Convito: « Ogni cielo de-stina la propria influenza al fino a cui fu ordinata, e ai semi di nature che in sè contiene. . | 121. Questi ergani ec., i cieli sono per modo ordinati. || 123. Che di su ec., che influiti dal soprapposto cielo, influiscono nel sottoposto. || 123. Per queste loco, per questa via, per questo ragionamento. || 126. Bol tener lo guado, er te stesso guadare, arrivare al vero. Purg. VIII: . Colui che si nasconde Lo suo primo perchè, che non gli è guado. » || 127-129. Le mete ec., il movimento e la propria virtà di ogni cielo spira, emana dagli Angeli a quelli preposti, appunto come il taglio, verbigrazia, di un coltello non è opera propriamente del martello, ma del fabbro. Conv., II, 12: • Il fuoco e il martello sono cagioni efficienti del coltello, avvegnaché massimamente è il fabbro. | 130. Tanti lumi. Le stelle fisse. || 131-132. Dalla mente ec., dalla sua Intelligenza motrice, dal-Angelo che a lui dà moto, riceve l'impronta, ed esso poi la imprime (fassene suggetto) nelle tante sue stelle (v. 137). | 135. A vostra polve,

A diverse potenzie, si risolve;
Così l' intelligenzia sua bontate
Multiplicata per le stelle spiega,
Girando sè sovra sua unitate.
Virth diversa fa diversa lega
Col prezioso corpo ch' ell' avviva,
Nel qual, sì come vita in voi, si lega.

vis es, et in pulverem reverteris. • § 438. A diverse potenzie, all'esercizio di diverse facoltà ed uffizi, come il vedere, l'udire, ec. — Si risolve, si svolge, si spiega. Espressione tolta al suo caro Boezio: « Animam per contolta al suo contolta al suo caro Boezio: « Animam per contolta al suo contolta al suo contolta al suo caro Boezio: « Animam per contolta al suo contolta al suo contolta al suo caro Boezio: « Animam per contolta al suo contolta al suo caro Boezio: « Animam per contolta al suo caro Boezio: « Animam per contolta al suo contolta al suo caro Boezio: «

Per la natura lieta, onde deriva,
 La virtù mista per lo corpo luce,
 Come letizia per pupilla viva.
 Da essa vien ciò che da luce a luce
 Par differente, non da denso e raro:
 Essa è formal principio che produce,
 Conforme a sua bontà, lo turbo e'l chiaro.

virtù di ciascun Angelo motore diversamente si combina con la materia del pianeta a lui soggetto e del qual egli è come l'anima, la vita. — Prezioso. Perchè incorruttibile (C. VII, 133). § 142-144. Per la natura ec., la virtù mista, cioè infusa nel pianeta, per effetto della natura celestialmente lieta della Intelligenza che la infonde, sfavilla per quello, come la letizia dell'animo brilla in vivace pupilla. § 145-146. Da essa vien ec., dalla diversa intensità di detta infusa virtù nasce la differenza di luce tra pianeta e pianeta, o anche tra le varie parti di un medesimo pianeta, come appunto nella luna. § 147. Fermal principle, cagione intrisseca e sostanziale. Ved. nota 70-72. § 146. Conferme a sua bontà, secondo sua maggiore o minore energia. — Le turbe, il torbide, l'oscuro.

#### CANTO TERZO.

Vede nella Luna le anime di colore che non interamente adempirone i lore voti.
Piccarda Donati parla al Poeta di sè e della imperatrice Costanza.

Quel Sol, che pria d'amor mi scaldò'l petto, Di bella verità m'avea scoverto, Provando e riprovando, il dolce aspetto; Ed io, per confessar corretto e certo Me stesso tanto, quanto si convenne, 5 Levai lo capo a profferer più erto. Ma visione apparve, che ritenne A sè me tanto stretto per vedersi, Che di mia confession non mi sovvenne. Quali per vetri trasparenti e tersi, 10 O ver per acque nitide e tranquille, Non si profonde che i fondi sien persi, Tornan de'nostri visi le postille Debili sì, che perla in bianca fronte

4. Quel 80l ec. «Beatrice fue il suo primo amore in carne; e la Teologia è il primo amore dello spirito.» Anonimo. [] 3. Provando la vera sentenza, e riprovando l'error mio. [] 4. Gorretto dell'error mio, e certo della verità. [] 6. Proferer, profierir parole, parlare. [] 7. Visiene, vista, cosa visibile. [] 8. Per vederai, per poteressere distintamente veduta. [] 43. Persi, perduti di vista. [] 43. Tornan riflesse. — Le postille, i segni, i lineamenti. [] 46. Hon vien ec, non riesce più difficile a distinguersi, è più facile a scernere. [] 46. Tall, così indistinte per entro l'elerna margherita (C. II, 34). — (') Mancatori in parto de'voti. Nella Luna, perchè pianeta incostante. L'Ecclesiastico, XXVII, 42: «Stultus sicut Luna mutatur.»

Non vien men tosto alle nostre pupille;
Tali vid' io più facce a parlar pronte (\*): 18
Perch' io dentro all' error contrario corsi
A quel ch'accese amortral' uomo e 'l fonte.
Subito, si com' io di lor m' accorsi,
Quelle stimando specchiati sembianti, 20
Per veder di cui fosser gli occhi torsi;
E nulla vidi, e ritorsili avanti
Dritti nel lume della dolce guida,
Che sorridendo ardea negli occhi santi.
Non ti maravigliar perch' io sorrida,
Mi disse, appresso il tuo pueril coto,
Poi sopra il vero ancor lo piè non fida,
Ma te rivolve, come suole, a vôto.

È a deplorare che il Poeta in questa Cantica non esponga egli stesso il suo sistema premiativo, come nelle due precedenti ha esposto il punitivo. Fatto è che solamente nel quarto cielo cominceremo a trovare anime interamente irreprensibili. = || 47-18. Dentre all'errer contrario ec., incorsi in error contrario a quello di Narciso, che credette l'immagine esser cosa vera. Dante prendeva il vero per immagini. || 30. Quelle stimando ec., stimando quelle facce immagini riflesse di visi che mi stessero dietro. || 36. Appresso il tue pueril cete, in seguito, a cagione, del tuo puerile pensiere. Sulla voce ecto, ved. nota 77 al XXXI del-l'inf. || 37-28. Poi sopra fi vere ec., poichè il tuo giudicare non si fonda ancora sopra la

Vere sustanzie son ciò che tu vedi. 20 Qui rilegate per manco di voto. Però parla con esse, ed odi, e credi; Chè la verace luce che le appaga Da sè non lascia lor torcer li piedi. Ed io all'ombra, che parea più vaga Di ragionar, drizza'mi, e cominciai, Quasi com'uom cui troppa voglia smaga : O ben creato spirito, ch'ai rai Di vita eterna la dolcezza senti, Che non gustata non s'intende mai ; Grazioso mi fia, se mi contenti Del nome tuo e della vostra sorte. Ond'ella pronta e con occhi ridenti: La nostra carità non serra porte A giusta voglia, se non come quella Che vuol simile a sè tutta sua corte. Io fui nel mondo vergine sorella: E se la mente tua ben mi riguarda, Non mi ti celerà l'esser più bella; Ma riconoscerai ch'io son Piccarda, Che, posta qui con questi altri beati, 50 Beata son nella spera più tarda. Li nostri affetti, che solo infiammati

Son nel piacer dello Spirito Santo,

Letizian del suo ordine formati.

E questa sorte, che par giù cotanto, verità, ma ti fa pur vaneggiare dietro i sensi.

30. Qui rilegate. Non effettivamente, ma solo per migliore intendimento di Dante. Finge il Poeta che tutte quante le anime beate abitino l' Empireo, distinte solo nel maggiore o minor godimento di Dio, secondo lor merito; ma che elle si mostrino a lui distribuite per le diverse sfere a fin di rendergli sensibile la gradazione tutta spirituale della loro beatitudine (C. IV, 28 e seg). — Per mance di vote, per manca-mento a voti fatti. § 32-33. Chè la verace ec., perciocchè la somma Verità che le fa contente e felici, non lascia ch'esse dal vero si dipartano mai. § 36. Smaga, priva del prestigio della posatezza, della gravità. Ved. nota 41 al III del Porr. § 41. E della vostra sorte, e della condizione di voi tutti. § 43. Enn serra perte, non fa diniego. § 44-45. Se non come quella ec., se non come la divina carità, norma della no-stra: dunque non mai. || 46. Serella, suora, monaca. || 47-48. E se la mente ec., e se cerchi bene nella tua memoria, non t'impedirà di riconoscermi la bellezza cresciutami in cielo. ¶ 49. Piccarda. Sorella di M. Corso Donati, il quale la rapi di monistero per isposarla ad un gentiluomo di Firenze per nome Rossellino della Tosa. Poco dopo maritata, infermò (secondo alcuni, di lebbra) e mori. « E dicesi che la detta infermità e morte corporale le concedette Colni ch'è datore di tutte le grazie, in ciò esaudiendo li suoi devoti preghi. Dttimo. Da nn contemporaneo abbiamo che di questo sacrilegio M. Corso fece pubblica penitenza, mostrandosi in camicia per la città. I St. Plà tar-da. Perchè più di tutte vicina alla Terra; «Si come rota più presso allo stelo.» (Purg. VIII 87). | 54. Letisian ec., si rallegrano, godono

Però n' è data, perchè fur negletti Li nostri voti, e vôti in alcun canto. Ond'io a lei: Ne' mirabili aspetti Vostri risplende non so che divino, Che vi trasmuta da' primi concetti. Però non fui a rimembrar festino: Ma or m'aiuta ciò che tu mi dici, Sì che raffigurar m'è più latino. Ma dimmi: Voi, che siete qui felici, Desiderate voi più alto loco Per più vedere, o per più farvi amici? Con quell'altr'ombre pria sorrise un poco, Da indi mi rispose tanto lieta, Ch'arder parea d'amor nel primo foco: Frate, la nostra volontà quieta Virtu di carità, che fa volerne Sol quel ch'avemo, e d'altro non ciasseta. Se disiassimo esser più superne, Foran discordi gli nostri disiri Dal voler di Colui che qui ne cerne; 75 Che vedrai non capere in questi giri, S'essere in caritate è qui necesse, E se la sua natura ben rimiri: Anzi è formale ad esto beato esse Tenersi dentro alla divina voglia,

Perch' una fansi nostre voglie stesse.

Sì che, come noi sem di soglia in soglia

ch'è secondo l'ordine da Lui statuito. § 55. Questa sorte ec., questo grado di beatitudine a noi sortito, il quale apparisce, si mostra il più basso di tutti. Appariva il più basso di luogo, ma realmeute non era che il meno alto di gloria. Ved. nota al v. 30. ¶ 57. E vêti in alcun canto, e in parte non adempiti. . Giuochi che Dante non cerca e non fugge dice il Tommaséo: ma dove non accada giocare, son da fuggire. || 60. Da' primi concetti, dalle imma-gini di voi concepite da chi vi ha veduti in terra. [ 61. Festino, presto, pronto (lat. festi-sus). [ 65. Latine, facile: significato allora in uso. Gio. Villani, XI, 20, dice di Papa Giovanni XXII, che «assai era latino di dare udienza,» cioè facile a darla. | 66. Per più vedere ec., per goder maggiormente della visione di Dio, o per essere a Lui più intimi, più in grazia. [ 69. D'amor nel prime fece, nell'amor divine, prime di tutti. § 70. Quieta, acquieta, contenta § 75. Ne cerne, ci separa dagli altri eletti : dal lat. He cerne, ci separa dagli altri eletti: dai iat. cernere. || 76-78. Che vedrai ec., il che, la qual discordanza dal divino volere, vedrai non aver luogo (non capere) in questi giri celesti, se consideri che l'amor di Dio (essere in caritate) qui è di necessità (lat. necesse est), e se ben guardi la propria natura della carità, ch'è appunto di voler quello che Dio vuole. | 79. Formale, essenziale: termine scolastico. — Ad esto beato esse, a questo essere (lat. esse), questo vivere beato. In questa Cantica più che mai Dante attinge al latino, non per bisogno, ma per innalzare il suo stile; ed a quel tempo, che il latino non era ancor morto del tutto, si può credere ch'egli raggiungesse il suo scopo assai più che oggi non sembri. 🛭 81. Perch'una ec. onde conséguita che le voglie nostre di quella forma, di quel grado di beatitudino con quella di Dio ne formano una sola. [[ 82. Di

Per questo regno, a tutto il regno piace, Com'allo Re che 'n suo voler ne invoglia In la sua volontade è nostra pace: Ella è quel mare al qual tutto si muove Ciò ch'ella cria e che natura face. Chiaro mi fu allor com'ogni dove In cielo è paradiso, e si la grazia Del sommo ben d'un modo non vi piove. Ma sì com' egli avvien, se un cibo sazia, E d'un altro rimane ancor la gola, Che quel si chiere, e di quel si ringrazia; Così fec' io con atto e con parola, Per apprender da lei qual fu la tela Onde non trasse insino al co la spola. Perfetta vita ed alto merto inciela Donna più su, mi disse, alla cui norma Nel vostro mondo giù si veste e vela,99 Perchè infino al morir si vegghi e dorma Con quello sposo, ch' ogni voto accetta Che caritate a suo piacer conforma. Dal mondo, per seguirla, giovinetta Fuggi'mi, e nel suo abito mi chiusi, 105 E promisi la via della sua setta.

Uomini poi a mal più ch'a ben usi soglia in soglia, ripartiti di cielo in cielo. # 83. A tutte il regne place, così a tutti gli abitatori del regno celeste piace di essere. 86-87. Al qual tutto si mueve ec., in cui vanno ad acquetarsi, come i flumi nel mare, tutti ad acquetars, come i numi nei mare, tuto gli esseri da lei creati o direttamente o pel ministero della natura. Il 88. Ogni deve, ogni luogo, ogni sfera. Il 89. E sì, e pure, contutoche. Molti leggono etsi, voce pretta latina. Il 90. D'un mede nen vi plove. Ma dove più, dove meno, secondo i meriti. Il 95. Che quel si chiere, che si chiede quel cibo, onde ancora s'ha gola. Chierere è più prossimo alla latina origine (guærere). — E di quel, e dell'altro. || 95-96. Qual fu la tela ec., qual fu il voto ch'ella lasciò incompiuto, come tela, la cui tessitrice non tragga fino all'altro capo, cioè sino alla fine, la spola. Di co per capo, ved.
nota 76 al XX dell'inf. || 97-99. Inciela Donna ec., loca in più alto cielo una donna, santa Chiara, secondo le cui regole (alla cui norma) nel mondo si porta abito e velo monacale. | 100-103. Si veghi e derma, si viva giorno e notte, Cen quelle spese ec., con Gesti Cristo il quale accetta ogni voto che la carità (non mai altro motivo) faccia a lui piacevole, gradito. 103. Per seguirla, per seguir santa Chiara. 105. La via della sua sotta, di tener la via del suo séguito, di viver nella sua regola. Di setts in buon senso, ved. nota 87 al XXII del Purg. § 106. Uomini poi ec. Narra Rodolfo da Tossignano che M. Corso, tolto seco un tal Farinata, sicario famoso, e dodici altri uomini di perdutissima vita, scalo le mura del monistero, trattane per forza la sorella, menossela in casa; dove strappatole l'abito sacro, e di mon-dane vesti copertala, violentemente la maritò. di lei.

Dio lo si sa qual poi mia vita fusi!
E quest'altro splendor, che ti si mostra 109
Dalla mia destra parte, e che s'accende
Di tutto il lume della sfera nostra,
Ciò ch'io dico di me, di sè intende:
Sorella fu, e così le fu tolta
Di capo l'ombra delle sacre bende.
Ma poi che pur al mondo fu rivolta
LIS
Contra suo grada contra huona usanza

Fuor mi rapiron della dolce chiostra:

Ma poi che pur al mondo fu rivolta 115 Contra suo grado e contra buona usanza, Nonfu dal vel del cuor giammai disciolta. Quest' è la luce della gran Gostanza,

Che del secondo vento di Soave Generò il terzo, e l'ultima possanza, 120 Così parlommi, e poi cominciò: Ave, Maria, cantando; e cantando vanio

Come per acqua cupa cosa grave. La vista mia, che tanto la seguio Quanto possibil fu, poi che la perse, 125 Volsesi al segno di maggior disio, E a Beatrice tutta si converse:

Ma quella folgorò nello mio sguardo Sì, che da prima il viso nol sofferse; E ciò mi fece a dimandar più tardo.

- A mal più ch' a ben usi. Allude particolarmente a' Donati, i quali per testimonio di Gie. mente a' Donati, i quali per testimonio di Gio.
Villani, VIII, 38, eper motto erane chiamati
Male fammi. | | 107. Qual, quanto dolente. —
Fusi, si fu. | 112. Di sò intende, lo intende
detto anche di sò. || 113. Serella, suora, menaca. — Così, siccome a me. || 145. Rivelta,
rivocata, tratta di nuovo. || 117. Ten fu dal
vel ec., in pur sempre monaca di cuore. || 118.
Gestanza, Costanza, figlia di Ruggiero re di
Puglia e Sicilia, e sorella del costui successore Guglielmo: morto il quale senza figli. ed sore Guglielmo: morto il quale senza figli, ed occupato il regno da Tancredi poco amico alla Chiesa, si narro gran tempo che l'arcivescore di Palermo nel 1192 avesse tolta di monastere Costanza e datala in moglie ad Arrigo figliuole del Barbarossa. Oggi si tiene, Costanza non essere mai stata monaca, ma averlo spacciale gli storici guelfi in onta del figliuolo di lei Federico II. § 149-120. Che del seconde cc., la quale di Arrigo V, che dopo il Barbarossa fu secondo imperatore vero di quei di Svevia, generò il terzo ed ultimo, che fu Federico II. Dante della casa Sveva non conta che tre imperatori, non meritando per lui tal nome quelli che si fossero poco ingeriti delle cose d'lislia. - Vente, imperatore potente. Strana metafora, che al Parenti fece desiderare si petesse leggere vanto. — Beave. Suavia e Suevia dissero i Latini; i Francesi dicono Sousse; e il nostro anche in prosa, Conv. IV, 3: « Federico di Soave. | 1422. Vanie, svani, dilungandosi per entre il corpo della Luna. | 1426. Al segne ec., ad obbietto ancor più desiderabile, cicè a Beatrice. || 1429. Il vise, la mia vista (lat vi-sus). — Nel sofferse, non sostenne il folgorare

## CANTO QUARTO.

Beatrice dichiara, la distribuzione delle anime ne'pianeti esser simbolica; e come l'infrazione forzata de'voti anch'essa ha sua parte di colpa.

Intra duo cibi, distanti e moventi D'un modo, prima si morria di fame, Che liber uom l'un si recasse a' denti. Sì si starebbe un agno intra duo brame Di fieri lupi, igualmente temendo: Sì si starebbe un cane intra duo dame. Perchè, s' io mi tacea, me non riprendo, Dalli miei dubbi d'un modo sospinto, Poich' era necessario, nè commendo. Γ mi tacea, ma il mio disir dipinto M'era nel viso, e 'l dimandar con ello Più caldo assai, che per parlar distinto. Fe sì Beatrice, qual fe Daniello, Nabuccodonosor levando d'ira, Che l'avea fatto ingiustamente fello; 15 E disse: lo veggio ben come ti tira Uno ed altro disio, sì che tua cura

Sè stessa lega si, che fuor non spira. Tu argomenti: Se il buon voler dura, La violenza altrui per qual ragione Di meritar mi scema la misura?

1-5. Intra duo cibi ec. Supponendo un uomo libero di scegliere tra due cibi egualmente distanti da lui ed egualmente eccitanti in lui l'appetito, egli si morrebbe di fame prima che si risolvesse a mangiar dell'uno piuttosto che dell'altro. Ma e trova pur sempre (dice san Tom-maso ragionando sulla stessa ipotesi) in un de due cibi una condizione che lo muove più forte. 4-5. Sì si starebbe ec., similmente irresoluto si starebbe un agnello (lat. agnus) tra due famelici lupi, non sapendo da quale piut-tosto fuggire. [6. Intra due dame, tra due dam-me, daini (lat. dame, o); non sapendo su quale piuttosto gittarsi. [7-9. Perchè, s' lo mi taces ec., laonde se io sospinto egualmente da due miei dubbi, non mi risolveva a parlare di alcuno, non me ne biasimo ne me ne lodo, per-che ciò era naturalmente necessario. [] 12. Che per parlar distinto, che se lo avessi espresso in parole. § 43-45 Fe sì Beatrice ec., Beatrice fece a me quello che il profeta Daniele al re Nabuccodonosor, quando spiegandogli il sogno da lui stesso dimenticato, placò la ingiusta ira sua contro gl'ignoranti indovini caldei. In somma, ella soddiscee a ciò che Dante stesso non sapeva proporre. || 18. Che fuor nen spira, che non si manifesta in parole. | 19. Il buon voler di osservare i voti a Dio fatti. || 23-24. Parer ternarsi ec., il parerti vera la sentenza di Platone, la qual è pure riprovata dalla Chiesa, che le anime ritornino alle stelle. Platone nel Timeo pone che le anime abitanti prima le stelle ne discendano negli umani corpi, e da questi poi risalgano a quelle per dimo-rarvi più o meno, secondo lor meriti. § 25-26. Che nel tuo velle ec., che hanno egual peso in sul tuo volere (lat. vette), tanto che tu non

Ancor di dubitar ti dà cagione, Parer tornarsi l'anime alle stelle, Secondo la sentenza di Platone. Queste son le quistion che nel tuo velle 25 Pontano igualemente; e però pria Tratterò quella che più ha di felle. De' Serafin colui che più s'india, Moisè, Samuello, e quel Giovanni, Qual prender vuogli, io dico, non Maria, Non hanno in altro cielo i loro scanni Che quegli spirti che mo t'appariro, Nè hanno all'esser lor più o meno anni; Ma tutti fanno bello il primo giro, E differentemente han dolce vita, Per sentir più e men l'eterno spiro. Qui si mostraron, non perchè sortita Sia questa spera lor, ma per far segno Della celestial c'ha men salita. Così parlar conviensi al vostro ingegno, 40 Perocchè solo da sensato apprende : Ciò che fa poscia d'intelletto degno.

Di felle, di siele (genit. lat. fellis), di veleno (v. 65). Parla della quistione circa il ritorno delle anime alle stelle, più contraria alla cristiana teologia che non l'altra circa l'infrazione involontaria de'voti. § 28-35. De' Serafia celui ec., non il primo tra' Serafini, non Mosè, non il profeta Samuele, non qual più vuoi de' due Giovanni, il Batista o l'Evangelista, non la stessa Maria; nessuno, in somma, de'più degni tra' Beati non abita altro cielo, ne per altro tempo lo abiterà, che gli spiriti testè veduti nella Luna. | 34-36. Ma tutti fanno ec., ma tutti quanti sono i Beati adornano in sem-piterno l'Empireo (prima delle celesti sfere, a contar da Dio); e la diferenza secondo lor meriti è solamente in ciò, che Iddio, fonte della celeste beatitudine, si fa sentire da chi più, da chi meno. § 37-39. Qui si mestraren ec., gli spiriti mancati in parte a'lor voti sonosi a te mostrati nella Luna, non perchè questa sfera sia realmente destinata per loro abitazione, ma per significare a te sensibilmente la loro sfera celestiale, cioè il grado di lor cele-ste beatitudine, ch' è il meno alto (ka men sa-tita), è l'infimo di tutti. ¶ 41-42. Solo da sen-sato ec., solamente da ciò ch' è obbietto de'sen-si, da ciò ch' è sensibile, ricava ciò che poi diviene intelligibile; secondo la dottrina aristotelica, che niente è nell'intelletto che non sia stato prima nel senso. Ma parlando Dante del «ver primo che l'uom crede» (Par. II, 43), e più formalmente nel XIII del Purg. affermando che « onde vegna l'intelletto Delle prime notizie uomo non sape. . è chiaro aver egli adottato il sapiente temperamento di san Tommaso, che in sostanza è l'avviso altresi de'migliori moderni: « Ancorchè l' operazione delsai risolverti a proporre alcuna delle due. [ 27. l'intelletto nasca dal senso, pur nella cosa apPer questo la Scrittura condescende A vostra facultate, e piedi e mano Attribuisce a Dio, ed altro intende; E Santa Chiesa con aspetto umano Gabrielle e Michel vi rappresenta, E l'altro che Tobia rifece sano. Quel che Timeo dell' anime argomenta, Non è simile a ciò che qui si vede,

Perocchè come dice, par che senta. Dice che l'alma alla sua stella riede, Credendo quella quindi esser decisa, Quando natura per forma la diede.

E forse sua sentenzia è d'altra guisa Che la voce non suona, ed esser puote Con intenzion da non esser derisa.

S'egli intende tornare a queste ruote L'onor dell'influenzia e 'l biasmo, forse In alcun vero suo arco percuote.

Questo principio male inteso torse Già tutto il mondo quasi, si che Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse.

L'altra dubitazion che ti commuove Ha men velen, perocchè sua malizia 65 Non ti potria menar da me altrove.

Parere ingiusta la nostra giustizia Negli occhi de' mortali, è argomento Di fede, e non d'eretica nequizia. Ma perchè puote vostro accorgimento

presa per il senso l'intelletto conosce cosa che il senso non può percepire. • ¶ 43-44. Condescende ec., si accomoda alla vostra capacità. | 45. Ed altre intende. Cioè nella mano di Dio la sua potenza, ne piedi le sue vie ec. || 48. E l'altre ec. L'Arcangelo Raffaello, che rese la vista al vecchio Tobia. 49. Timeo, l'latone nol suo dialogo intitolato il Timeo. | 51. Peroechè, come dice ec., perche Platone in detto dia-logo pare che parli della distribusion delle anime nolle stelle come di cosa reale, non come di figurata per adattarsi all'umano intendimonto. || 55. Decisa, dipartita: dal lat. decidere; quasi staccata dalla stella. || 54. Per forma, per informare il corpo umano. || 59. L'onor ec., il buono o malo influsso da esse compartito alle anime. || 60. In alcun vere ec., in parte egli si appone. Abbiamo già visto che Dante consentiva col suo secolo negli influssi degli astri: ma quel tanto gentile sogno di Platone non avea punto che fare con questi. | 61. Questo principle dell'azion de'pianeti. — Male in-tese I cristiani, secondo il Poeta, lo intende-vano bene, attribuendolo ad Intelligenze deputate da Dio. - Torse all'idolatria. Ma nou iu questa l'unica origine, se non forse del Sabeismo, ossia culto degli astri. [62. Quasi. Non partecipò del comune errore il popolo ebreo. [63. Hominar, invocare, tenere per Dei. [64. L'altra dubitazion. Quella circa l'infrazione involontaria de' voti. || 66. Menar da me altrove, allontanar dalla vera dottrina, fare errar nella fede. | 67-69. Parere ingiusta ec. Qui le interpetrazioni son quanti gl'interpetri, e tutte lunghissime, e nessuna soddisfacente. Ecco la nostra, se non altro, breve: Quando un mortale non sa spiegarsi un atto della divina giustizia,

Ben penetrare a questa veritate, Come disiri, ti farò contento. Se violenza è quando quel che pate Nïente conferisce a quel che sforza, Non fur quest'alme per essa scusate: 75 Chè volontà, se non vuol, non s'ammorza, Ma fa come natura face in fuoco. Se mille volte violenza il torza;

Perchè, s'ella si piega assai o poco, Segue la forza: e così queste fero, Potendo ritornare al santo loco.

Se fosse stato il lor volere intero, Come tenne Lorenzo in su la grada, E fece Muzio alla sua man severo. Così l'avria ripinte per la strada

Ond'eran tratte, come furo sciolte; Ma così salda voglia è troppo rada.

E per queste parole, se ricolte L'hai come dèi, è l'argomento casso, Che t'avria fatto noia ancor più volte. 90 Ma or ti s'attraversa un altro passo Dinanzi agli occhi tal, che per te stesso

Non n'usciresti, pria saresti lasso. lo t'ho per certo nella mente messo, Ch'alma beata non poria mentire, Perocchèsempre al primo vero è presso;

E poi potesti da Piccarda udire, Che l'affezion del vel Gostanza tenne;

ingiusto, è segno ch'egli sia convinto della giustizia di Dio: perciocche s'egli non ci credesse, non se ne formalizzerebbe più che tante. 75-75. Se viclenza ec., se vera violenza è quando il violentato non aderisce in niente al violentatore, le anime di cui parliamo non eb-bero scusa di vera violenza. | 76-78. Chè velontà ec., perciocchè la volontà contraria non cessa, se non in chi consenta; quandochè, risedendo nell'animo, non è soggetta a violenza: appunto come il fuoco ad onta di ogni violenza torna pur sempre al naturale suo tendere in su. — Torsa, torca: più vicino al torcest de latini. Ed era comune allora terzione per forcimento. 179-81. Perchè, s'ella ec., per la qual cosa, se la volontà si rimane punto dal resistere, essa viene a condiscendere all'altrui forza; e cosi fu in Piccarda e Costanza, quando esse, potendo, non ritornarono al chiostro. | 82-84. Se fosse stato ec., se la lor volontà fosse stata tanto costante, quanto quella che tenne san Lorenzo in sulla graticola e che indusse Muzio Scevola a punir sulle brace la sua destra del colpo fallito. | 85-86. Com l'avria ec. si tosto come elleno furon libere di tornare al chiostro per forza lasciato, la loro salda volontà ve le avrebbe ricondotte. [ 89. 2 l'argemento casso, è distrutto l'argomento enuncia-to ne'vv. 19-21. [ 90. Ancor più velte. Sempre che avrebbe ripensato alla condizion dell'anime viste nella Luna. | 91-93. Un altro passe ec., un'altra difficoltà superiore alle tue forze. Pria saresti lasse, ma ti stancheresti prima che ne venissi a capo: ed è propria locuzione toscana. | 94. Per certe, come cosa certa. Ne lo aveva accertato nel C. III, 31 e segg. | 98. non sa spiegarsi un atto della divina giustizia, Gostanza tenne, durò poi sempre nel cuore di perchè il suo corto vedere glielo faccia parcre Costanza. C. III, 117: « Non fu dal vel del cuor

Si ch'ella par qui meco contradire. Molte fiate già, frate, addivenne Che, per fuggir periglio, contro a grato Si fe di quel che far non si convenne:

Come Almeone, che, di ciò pregato Dal padre suo, la propria madre spense Per non perder pietà si fe spietato. 105

A questo punto voglio che tu pense Che la forza al voler si mischia, e fanno Si che scusar non si posson le offense. Voglia assoluta non consente al danno,109 Ma consentevi in tanto, in quanto teme,

Se si ritrae, cadere in più affanno. Però, quando Piccarda quello spreme, Della voglia assoluta intende, ed io Dell'altra; sì che ver diciamo insieme.

Cotal fu l'ondeggiar del santo rio, Ch' uscì del fonte ond ogni ver deriva: Tal pose in pace uno ed altro disio.

() amanza del primo amante, o diva, Diss' io appresso, il cui parlar m' inonda E scalda si, che più e più m'avviva, 120

giammai disciolta. • | 99. Meco, con quel ch'io dico dell'aver queste donne aderito in parte al voler de loro rapitori: la qual contradizione se fosse vera, una di noi due avrebbe dovuto mentire. § 401. Contro a grato, a pro-prio malgrado. § 104. Dal padre suo, da Anfiarao, tradito dalla sua moglie Erifile. Ved. nota So al XII del l'urg. e 54 al XX dell' Inf. | 105.
Per non perder pietà, per non mancare alla
pietà verso il padre. || 106. A questo punte, quando l'uomo è a questo punto, è condotto a così fare. Il 107. La forsa al voler si mischia. Aristotile nel III dell' Etica : . Quelle cose che per timore si fanno, son miste, ed anzi volontarie che involontarie. » E san Gregorio: « A ciò che per timore si faccia, la volontà del temente alcuna cosa conferisce. . | 108. Le offense, le offese (lat offense) a Dio, i peccati. | 109. Voglia assoluta ec., non è già che la volontà del tomente consenta assolutamente al danno dell'anima sua. || 112. Quello spreme, esprime, dice di Costanza, ch'ella non consenti mai alla sofferta violenza. Maestruzzo, 1, 87: . Se il decreto questo avesse voluto, avrebbelo ispremucosi. - Uno ed altro disio, il desiderio di ve- perdel, perdetti sentimento.

Non è l'affezion mia tanto profonda.

Che basti a render voi grazia per grazia; Ma Quei che vede e puote, a ciòrisponda. lo veggo ben che giammai non si sazia 124 Nostro intelletto, se il Ver non lo illustra, Di fuor dal qual nessun vero si spazia.

Posasi in esso, come fera in lustra, Tosto che giunto l'ha: e giugner puollo: Se non, ciascun disio sarebbe frustra.

Nasce per quello, a guisa di rampollo, 130 Appiè del vero il dubbio: ed è natura, Ch'al sommo pinge noi di collo incollo.

Questo m'invita, questo m'assicura, Con riverenza, Donna, a dimandarvi D'un'altra verità che m'è oscura. Io vo'saper se l'uom può soddisfarvi,

A voti manchi, sì con altri beni, Ch'alla vostra stadera non sien parvi. Beatrice mi guardo con gli occhi pieni Di faville d'amor, così divini,

Che, vinta mia virtù, diedi le reni, E quasi mi perdei con gli occhi chini.

der risoluti i due mivi dubbi, circa la incol-pabilità de violentati, e circa l'apparente ritorno dell'anime alle stelle. | 118. Amanza del primo amante, amata da Dio. — Diva, donna divina. La teologia suol dirsi anco divinità. 121. L'affesion mia, la mia capacità di sentire, di essere affetto. | 122. Voi, a voi; come spesso. — Grazia per grazia, ringraziamento pari al favore. | 123. A ciò risponda, soddisfaccia a questo mio debito, vi ringrazi per me. | 125-126. Il ver... Di fuor dal qual ec. lddio, fuori del quale non è verità. | 127. Posasi in esso ec., l'intelletto si riposa nella verità, come fiera nel suo covile (lat. lustrum). | 128. E giugner puolle. Contro l'opinion deli scettici, che sostengono non poter sapersi il vero di niente. | 129. Ciascun disio ec., ogni desiderio, ogni sforzo di raggiungere il vero sarebbe invano (lat frustra). Si desidera na-turalmente; dunque si può. || 150. Per quello, per detto natural disio del vero. || 151. Natura, ordine posto dalla natura. | 132. Collo di monte, giogo. | 436-438. Se l'uom può soddisfar-vi ec., se l'uomo, quand'egli abbia mancato a'suoi voti, può soddisfare a voi Celesti con trono quesso avesse volucia risco representativa del considerativa del considerativa

# CANTO QUINTO.

Ancora de voti, s'ei si possano commutare. Passa il Poeta nella sfera di Mercurio. destinata agli operosi per desiderio di onore.

S' io ti fiammeggio nel caldo d'amore Di là dal modo che in terra si vede,

Si che degli occhi tuoi vinco il valore, 2 | Non ti meravigliar, chè ciò procede

<sup>4.</sup> Ti fiammeggio, risplendo agli occhi tuoi, trice figura la divina scienza risplendente di tutta la luce del suo suggetto, il quale è Dio. lezza alla scienza divina. Nel Convito: . Bea -! Nella faccia di costei appaiono cose che mo-

Da perfetto veder, che come apprende, Cosi nel bene appreso muove il piede. 6 Io veggio ben si come già risplende Nello intelletto tuo l'eterna luce, Che, vista, sola sempre amore accende E s'altra cosa vostro amor seduce, Non è, se non di quella alcun vestigio Mal conosciuto, che quivi traluce. Tu vuoi saper se con altro servigio, Per manco voto, si può render tanto,

Che l'anima sicuri di litigio. Sì cominciò Beatrice questo canto; E sì com' uom che suo parlar non spezza,

Continuò così 'l processo santo: Lo maggior don, che Dio per sua larghezza Fesse creando, ed alla sua bontate Più conformato, e quel ch'ei più apprez-

Fu della volontà la libertate, Di che le creature intelligenti E tutte e sole furo e son dotate. Or ti parrà, se tu quinci argomenti, L'alto valor del voto, s'è sì fatto,

Che Dio consenta quando tu consenti; Chè, nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, Vittima fassi di questo tesoro Tal qual io dico, e fassi col suo atto. 80

strano de' piaceri di paradiso, cioè negli occhi e nel riso. E qui si conviene sapere che gli occhi della sapienza sono le sue dimostrazioni, con le quali si vede la verità certissimamente, e il suo riso sono le sue persuasioni, nelle quali si dimostra la luce interiore della sapienza sotto alcuno velamento; e in queste due cose si sente quel piacere altissimo di beatitudine, il quale è massimo bene in paradiso. . | 5-6. Da perfetto veder ec., dalla perfezione degli occhi miei, che quanto più percepiscono della divina luce, tanto più progrediscone nel farsene sfolgoranti. || 9. Che, vista, sola ec., ch' è la sola che, vista una volta, si fa poi sempre amare. Della sapienza umana raro è chi non conchiuda con Salomone: « Animadverti quod hoc quoque esset vanitas. . | 12. Quivi, nelle cose terrestri. || 13. Servigie a Dio. || 14-15. Per mance veto ec., si può per modo compensare il voto mancato, che l' auima non abbia per questo conto a temere del tribunale di Dio. || 16. Queste canto, la materia di questo mio canto. || 18. Processo, procedente ragio-namento. || 24. E tutte e sole ec., furono dotato tutte quando iddio ne formò in sua mente il tipo, e sono particolarmente investite ad ogni creazione di un' anima. | 26-27. 8' è sì fatto ec., ogni volta ch'esso voto sia valido. || 29-30. Vit-tima fassi ec., e' si fa sacrificio a Dio di tanto grande tesoro, quant'io t'ho detto essere la libertà, e ciò coll'atte, coll'intervento dello stesso Iddio, in quanto ch' Egli al sacrificio consente (v. 27). - Finora per suo atto s'è inteso l'atto della stessa libertà; ma a me sembra evidente che Beatrice in questo luogo, co-me auco più espressamente ne' vv. 43-45, parli me anco più espressamente ne' vv. 43-45, parli promessa, si può vedere nel cap. ult. del Ledelle due parti essenziali del voto, la materia, eh' è il tesoro della libertà, e la forma, ch' è appunto il patto fermato con Dio. 32-33. Se nota sotto il nome di materia et à appunto il patto fermato con Dio. 32-33. Se nota sotto il nome di materia del voto. § 53. Si arredi ce. gnalungue buon ne calcasi.

Dunque che render puossi per ristoro? Se credi bene usar quel c'hai offerto, Di mal tolletto vuoi far buon lavoro. Tu se'omai del maggior punto certo; Ma perchè Santa Chiesa in ciò dispensa, Che par contra lo ver ch'io t'ho scoverto, Convienti ancor sedere un poco a mensa, Perocchè il cibo rigido c'hai preso Richiede ancora aiuto a tua dispensa. Apri la mente a quel ch' io ti paleso, E fermalvi entro, chè non fa scienza, Senza lo ritenere, avere inteso. Due cose si convengono all'essenza Di questo sacrificio: l'una è quella Di che si fa; l'altra è la convenenza. 45 Quest'ultima giammai non si cancella, Se non servāta, ed intorno di lei Sì preciso di sopra si favella: Però necessitato fu agli Ebrei Pur l'offerère, ancor che alcuna offerta Si permutasse, come saper dêi. L'altra, che per materia t'è aperta, Puote bene esser tal, che non si falla, Se con altra materia si converta. Ma non trasmuti carco alla sua spalla 55

di quella libertà, ond'hai già fatto sacrificio al Signore, sarebbe come voler fare di materia mal tolta, rubata, un lavoro buono, meri-torio. Bene a proposito il Venturi cita quella inscrizione: « Fondo questo spedal persona pia; — Mal tol-Ma i poveri, da starci, fece pria. • lette per mai tolto fu comune agli antichi. 34. Del maggior punto. Cioè, che il voto in sè stesso non ammette compensazione. [] 35. In ciè, in quanto alla puntuale osservanza de' voti. | 36. Che, il che, la qual dispensazione. | 37. Sedere... a mensa, starmi ad udire. | 39. Ainte a tua dispensa, altri cibi o liquori che ti aiutino a digerire; cioè, fuor di metafora, novelli schiarimenti. La digestione dispensa il cibo per i vari canali nutritivi. | 42. Inteso, compreso, capito. Altri, wdito; ma solo udire, anche ritenendo, non giova: e poi Beatrice ha dette a Dante di aprire la meste. || 44-45. Sacrificie della propria libertà. — L'una è quella Di che si fa. Da teologi detta la materia del voto.— La convenenza, la convenzione, il patto tra l'uomo e Dio, che i teologi chiaman la forma. 46-48. Quest'ultima ec., dell'obbligazione derivante dal patto l'uomo non si sdebita mai se non coll'adempirla, e di questa ho io pocanzi inteso dire così assolutamente che non cauxi inteso uire così assolutamente cue vana ammetta ristoro (v. 31). | 49. Becessitato fn. fu fatta necessità, comandato assolutamente. || 50. Pur l'efferère, l'offrire (antic. offerère, come anche nel C. XIII, 440) ad ogni modo, il fare le oblazioni pattuite da Dio col suo popolo. Exod. XXIII, 49; XXXIV, 26. || 51. SI permu-tasse. Quali d'infra'roti spontanei si potesse, odesii fibrai nermatare a come in alcuni la ro dagli Ebrei permutare, e come in alcuni la cosa sostituita dovesse ecceder del quinto la eredi ec., qualunque buon uso volessi tu fare falla, si erri: congiuntivo dell'antiquato falle-

Per suo arbitrio alcun, senza la volta E della chiave bianca e della gialla: Ed ogni permutanza credi stolta, Se la cosa dimessa in la sorpresa, Come il quattro nel sei, non è raccolta. Però qualunque cosa tanto pesa Per suo valor, che tragga ogni bilancia, Soddisfar non si può con altra spesa. Non prendano i mortali il voto a ciancia: Siate fedeli, ed a ciò far non bieci Come fu Jepte alla sua prima mancia; Cui più si convenia dicer: Mal feci, Che, servando, far peggio; e così stolto Ritrovar puoi lo gran duca de Greci: Onde pianse Ifigènia il suo bel volto, E fe pianger di sè i folli e i savi, Ch' udir parlar di così fatto colto. Siate, Cristiani, a muovervi più gravi, Non siate come penna ad ogni vento, E non crediate ch' ogni acqua vi lavi. 75 Avete il vecchio e il nuovo Testamento, E il pastor della Chiesa che vi guida : Questo vi basti a vostro salvamento. Se mala cupidigia altro vi grida, Uomini siate, e non pecore matte, Si che il Giudeo tra voi di voi non rida. Non fate come agnel che lascia il latte Della sua madre, e semplice e lascivo Seco medesmo a suo piacer combatte.

Così Beatrice a me, come io scrivo; re. || 56-57. Senza la volta ec., senza la girata delle chiavi di san Pietro, « una d'oro, e l'altra d'argento » (Purg. IX, 418); cioè, senza la dispensa del Pontefice. [59-60. Se la cosa di-messa ec., se la cosa che pria si era promes-sa in voto e poi s'è dismessa, non istarà a quella presa in cambio, sostituita (sorpresa), nella proporzione del quattro al sei, cioè se la cosa sostituita non sarà maggiore di un terzo. § 62. Che tragga ogni bilancia, che non possa da alcun' altra esser contrappesata, che non abbia equivalente. Tale sarebbe il sacrificio dell'intera libertà (v. 31). | 63 Soddisfar ec., non ammette compensazione. || 65-66. Ed a ciò far ec., e nel promettere a Dio, non siate loschi, inconsiderati, come fu Jeste, capitano del popolo ebreo, alla sua prima mancia, cioè nel far voto che se il Signore gli avesse dato vittoria degli Ammoniti, e gli avrebbe sacrifi-cato il primo che gli si facesse incontro al ri-torno. Fu prima l'unica sua figlia. § 67-68. Gui più si convenia ec. Dell'adempimento di si stolto voto scrive il Tirnio sopra il capo XI del libro de'Giudici: « Vari SS. Padri, come Tertulliano, Ambrosio, Procopio e san Tommaso, opinano Jeste in questo aver peccato... - Servando, osservando il voto. # 69. Lo gran duca de'Greci, Agamennone, duce supremo della spedizione contro Troia. | 70. Onde pianse Ifigenia ec. Contro la comune narrazione de'mitologi, che Diana esigesse il sacrificio d'Iffgenia per soddisfazione dell'aver Agamennone

Poi si rivolse tutta disïante A quella parte ove 'l mondo è più vivo. Lo suo tacere e il tramutar sembiante Poser silenzio al mio cupido ingegno. Che già nuove quistioni avea davante.90 E sì come saetta, che nel segno Percuote pria che sia la corda queta, Così corremmo nel secondo regno. Quivi la Donna mia vid' io sì lieta Come nel lume di quel ciel si mise, Che più lucente se ne fe 'l pianeta. E se la stella si cambiò e rise, Qual mi fec' io che pur di mia natura Trasmutabile son per tutte guise! Come in peschiera, ch' ètranquilla e pura, Traggono i pesci a ciò che vien di fuori Per modo che lo stimin lor pastura; Si vid'io ben più di mille splendori (\* Trarsi ver noi, ed in ciascun s' udia: Ecco chi crescerà li nostri amori. E sì come ciascuno a noi venia, Vedeasi l'ombra piena di letizia Nel folgor chiaro che di lei uscia Pensa, lettor, se quel che qui s'inizia Non procedesse, come tu avresti 110 Di più savere angosciosa carizia; E per te vederai, come da questi

M' era in desio d'udir lor condizioni.

Sì come agli occhi mi fur manifesti.

O bene nato, a cui veder li troni

nascesse entro l'anno, e che poi Diana gl'im-pedisse di navigare a Troia fino a ch'ei non ebbe sacrificata la bellissima lfigenia, natagli appunto entro l'anno del voto. | 71. I felli gli slessi fanatici. | 72. Di così fatto colto, di tal culto, di si strano atto di religione. § 75. Ch'ogni acqua vi lavi. Allude particolarmente a' voti espiatorii, molto in voga a que tempi. 82-84. Hon fate ec., non anteponete il giudizio proprio a quello della Chiesa. — Lascive. Nella significazione latina di gaio, vivace. | 87. A quella parte ec., all'insu, dove l'ultimo cielo ch'è . lo real manto del mondo, più ferve e più s' avviva nell'alito di Dio » (C. XXIII, 143), | 92. Che sia la eorda queta, che la corda dell'arco ab-bia finito di oscillare. Anche nel C. I: « In quanto un quadrel posa ec. » || 93. Hel secendo regne, nel secondo cielo; che giusta il sistema tolemaico era quello di Mercurio. || 101. Trag-gone, accorrono. || 103. Splendori, spiriti risplendenti. = (') Operosi per desiderio di onore. Nel pianeta di Mercurio, perchè nume dagli anti-chi finto attivissimo. = || 105. Chi crescerà ec. Intendono di Dante; secondo quel ch'è detto nel XII del Purg., che quanti più son quelli che vanno in cielo, «Più v'è da bene amare, e più vi s'ama, E come specchio l'uno all'altro rende. | 107. L'embra piena di letizia, la letizia, onde ciascun' anima era piena. || 109-110. Se quel che qui cc., se io non seguitassi il co-minciato racconto. Il 111. Carisia, carestia, fa-me. Rime antiche: « Donna mia, non fate carinecisa in caccia una cerva a lei sacra, Eurizia Di così gran dovisia. » || 112-113. Da questi pide pone che quel re avesse già fatto volo di M'era in desio d'udir, desideravo udira da questi sacrificare alla Dea ciò che di più bello gli spiriti. || 114. Sì ceme, tostochè. || 115-116. Bene

Del trionfo eternal concede grazia,
Prima che la milizia s'abbandoni;
Del lume che per tutto il ciel si spazia
Noi semo accesi; e però, se disii
Di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia.120
Così da un di quelli spirti pii
Detto mi fu; e da Beatrice: Di'di'
Sicuramente, e credi come a Dii.
Io veggio ben sì come tu t'annidi (gi,
Nel proprio lume, e che dagliocchi il tragPerch'ei corrusca sì come tu ridi; 126
Ma non so chi tu se', nè perchè aggi,

mato. Così « per ovra delle rote magne, » come « per larghezza di grazie divine. » Purg.
XXX, 109-112. — A cui veder ec., al quale divina grazia concede veder le beate sedi. || 147.
La milisia, la vita mortale. Giobbe: « Militia
est vita hominis super terram. » — B'abbandoni
da te. || 148. Del lume ec. Dell'amor divino, dell'eterna carità. || 120. Di noi chiarirti, saper
delle nostre condissioni (v. 143). || 1425. Come
a Dii, come a partecipi della divina infallibilità. Boezio: « Omnis beatus, Deus; » e ciò,
come san Tommaso spiega, « per partecipazione. » Dante stesso nella Monarchia: « Hic folicitamur ut homines, alibi (in cielo) ut Dei. » il sole.

Anima degna, il grado della spera Che si vela a' mortai con gli altruiraggi. Questo diss'io diritto alla lumiera Che pria m'avea parlato, ond'ella fessi

Lucente più assaí di quel ch' ell' era. Si come il Sol, che si cela egli stessi Per troppa luce, quando il caldo ha rose Le temperanze de' vapori spessi; 135 Per più letizia si mi si nascose

Dentro al suo raggio la figura santa, E così chiusa chiusa mi rispose Nel modo che 'l seguente canto canta.

§ 125-126. Hehe dagli ecchi ec., e che il lume cho l'involgo, esce de' tooi occhi, perchè esso corrisponde al grado della tua letizia, la quale suol lampeggiare appunto negli occhi. || 137-139. Hè perchè aggi ec., nè perchè per grado di beatitudine siati assegnata la sfora di Mercurio, la quale per la sua maggior vicinanza a più va velata de'raggi del Sole che null'altra stella. • Conv. II, 14. § 130. Diritte alla lumiera, indirizzandomi a quell'anima risplendente. || 135. Stessi, stesso. Ved. nota 58 al IX dell'Inf. || 154-135. Ha rose ec., ha stemperati e risoluti i vapori che velavane il sole.

### CANTO SESTO.

L'imperatore Giustiniano, ritessendo la storia del romano Impero, lo mostra di dritto divino, ed egualmente ingiuriato da Ghibellini e da Guelfi. Poi tocca del celebre Romeo, mal rimunerate benefattore di Provenza.

Posciache Costantin l'aquila volse
Contra il corso del ciel, ch'ella seguio
Dietro all'antico che Lavinia tolse,
Cento e cent'anni e più l'uccel di Dio
Nello estremo d'Europa si ritenne,
Vicino a'monti de' quai prima uscio;
E sotto l'ombra delle sacre penne
Governo il mondo li di mano in mano,

1-3. Posciachè ec., dappoichè Costantino ebbe trasferita la sede del romano impero da occidente in oriente, contro il girar del cielo ch' è da oriente in occidente, secondo il qual girare Enea, che tolse per moglie Lavinia, era venuto a fondar quell'imperio da Troia in Italia. § 4. Cente e cent'anni e più. Dal detto trasferimento dell'impero, che fu nel 324, alla esaltazion di Giustiniano nel 527, corsero anni 203. — L'uccel di Dio, l'aquila, l'insegna del ro-mano impero voluto da Dio. | 6. Vicino ec., sul Bosforo, che divide l'Europa da' monti della Troade. § 8. Di mane in mane, passando d'in sulla mano di un imperatore in su quella di un altro; come si ha dal verso seguente. | 10. Giustiniano. La fama di questo imperatore non cominciò ad esser dubbia, se non dopo la pub-blicazione degli aneddoti di Procopio, dov'egli dipinto senz'alcun carattere, facile ludibrio del clero non men che della commediante Too- l

E, sì cangiando, in su la mia pervenne. Cesare fui, e son Giustiniano, Che pervoler del primo Amor ch'io sento, D'entro alle leggi trassi il troppo e'l vano. E prima ch'io all' opra fossi attento, Una natura in Cristo esser, non piue, Credeva, e di tal fede era contento; 15 Ma il benedetto Agabito, che fue

dora da lui sposata, trafficator della giustizia, e della tanto affettata scienza legislativa al tutto digiuno. Ma anche dopo quella pubblicazione, molti gravi autori si sono attenuti all'opinione antica, accusando Procopio di calunnia. || 12. D'entre alle leggi ec. Nel Codice giustinianeo, nelle Pandette, nelle Instituzioni, nel Codice rifatto e nelle Novelle, Giustiniano attese costantemente a trarre dal caos delle antiche leggi la luce di una legislazione uniforme e in pronto per tutti. Ma secondo alcuni la incapacità, secondo tutti la fretta de' giureconsulti da lui deputati a cosiffatti lavori, non risposero alle sue buone intenzioni. || 13. All'opra, alla riforma della romana legislazione. || 14-15 Una natura ec., credetti con gli eretiei eutichiani che in Cristo fosse soltanto la natura umana. || 16. Agabito. «Essendo ito a lui il papa in Costantinopoli per aiuto, e trovandolo in errore, il seppe si predicare, ch'egis

Sommo pastore, alla fede sincera Mi dirizzò con le parole sue. Io gli credetti, e ciò che suo dir era Veggio ora chiaro, sì come tu vedi Ogni contraddizione e falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, A Dio per grazia piacque di spirarmi L'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi. Ed al mio Bellisar commendai l'armi, 25 Cui la destra del ciel fu sì congiunta, Che segno fu ch'io dovessi posarmi. Or qui alla quistion prima s'appunta La mia risposta : ma sua condizione Mi stringe a seguitare alcuna giunta; 30 Perchè tu veggi con quanta ragione Si muove contra il sacrosanto segno E chi 'l s'appropria, e chi a lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno Di reverenza; e cominciò dall' ora Che Pallante mori per dargli regno.

Tu sai ch' ei fece in Alba sua dimora il dirizzò a via di verità. » Chios Dant. ¶ 19. Che sue dir era, ch'egli affermava; cioè Cristo essere stato uomo e Dio. || 20-24 Sì ceme tu vedi ec., con quella stessa evidenza che nel tuo umano intendimento ha il principio di con-traddizione, cioè che di due termini contraddittorii forza è che uno sia vero, l'altro falso. # 22. Con la Chiesa ec., mi uniformai alla credenza cattolica. || 24. L'alto lavoro, la riforma anzidetta. || 25. Commendat l'armi, affidai la condotta degli eserciti. Di Belisario, nipote di Giustiniano ed un de' più grandi capitani del suo secolo, sono famose le vittorie su' Persi, su Mori, su' Goti, e la mercede ch' ei n'ebbe. § 27. Pesarmi, non occuparmi che delle arti della pace. || 28. Alla quistion prima, alla prima do-manda che mi facesti, cioè dell'esser mio. — S'appunta, fa punto, ha suo termine. | 29-30. Ma sua condizione ec., ma la condizione, la natura della risposta, in cui ho dovuto toccar del romano impero, vuole che io aggiunga qualche cosa. E la giunta non sarà meno di « un embrione di storia universale al modo di Bossuet, » come dice il Tommasèo. [ 31. Con quanta ragione, con quanto poca ragione. | 32. Il sacrosanto segne, la sacra aquila, insegna imperiale. [ 33. E chi 'l s'appropria ec., i Ghibellini che ne fanno insegna del proprio partito (v. 101), non men de Guelfi che aper-tamente il combattono. Il 34. Quanta virtà. Dante nel II De Monarch. dimostra che il «romano popolo non usurpò, ma di ragione prese l'imperio sopra tutti i mortali, » e che principal suo dritto fu la virtu sopra tutti posseduta. Lo stesso concetto è qui storicamente sviluppato per bocca di Giustiniano. | 35-76. E cominciò dall' ora ec., e questa virtù cominciò fino dalla più remota origine del romano impero, allorche il giovane Pallante valorosamente mori per aiutare Enea a fondarlo (Æn., X). - Solo, che io sappia, il Tommasco fa punto dopo reverenza, e chiosa: · Può intendersi: cominciò a farsi degno di riverenza; ma meglio intendere che Giustiniano interrompa per non troppo ale che questo verso e mezzo sia in

Per trecent'anni ed oltre, insino al fine Che i tre a tre pugnar per lui ancora. Sai quel che fe dal mal delle Sabine Al dolor di Lucrezia in sette regi, Vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe, portato dagli egregi Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, Incontro agli altri principi e collegi: 45 Onde Torquato e Quinzio, che dal cirro Negletto fu nomato, e Deci e Fabi Ebber la fama che volentier mirro. Egli atterrò l'orgoglio degli Aràbi, 50 Che diretro ad Annibale passaro L'alpestre rocce, Po, di che tu labi. Sott'esso giovanetti trionfaro Scipion e Pompeo; ed a quel colle, Sotto'l qual tu nascesti, parve amaro.

Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle

Ridur lo mondo a suo modo sereno,

Cesare per voler di Roma il tolle:

Ascanio, figliuol di Enea, ed abitata poi per oltre a tre secoli da' suoi discendenti. 🛚 38-39. Insino al fine ec., sino al termine della sua dimora in Alba, che fu quando i tre Curiazi albani essendo stati vinti da' tre Orazi romani, l'imperio tramutossi in Roma. | 40-42. Sai quel che fe ec., sai quali furono i trionfi del sacrosanto segno sotto i sette re di Roma, dal tempo che furono rapite le donne sabine, fino al tempo che, morta Lucrezia, furono cacciati i Tarquinii. || 45. Cellegi, comuni, repubbliche. || 46-47. Torquate, Tito Manlio Torquato, che fece decapitare il proprio figliuolo per aver contro il suo comandamento attaccati e vinti i Latini. — Quinzio. Il celebre dittatore tolto al-l'aratro, che fu detto Cincinnato dal crine incolto, rabbuffato (lat. cincinnus, cirrus). — I Deci: padre, figliuolo e nipote, che l'un dopo l'altro si sacrificarono agli Dei infernali per salvare la patria. - Fabi. Quasi tutti gloriosi in Roma, ma sopra tutti il Massimo, che con la sua prudenza pose fine al trionfi di Annibale.

¶ 48. Che volentier mirre, a cui volentieri io rendo onori divini. Della mirra, come dell'incenso, si onoravan gli Dei. [ 49. Arabi. Chiama arabi gli affricani seguaci di Annibale, per ri-spetto alla loro supposta origine. « L'Affrica, (scriveva Leone Affricano) ebbe nome da Ifrico. re dell'Arabia Felice, che si crede essere stato il primo a stanziarvisi. • | 51. L'alpestre recce ec., le Alpi, dalle quali tu, o fiume Po, scorri (lat. laberis). Apostrofe famigliare ai latini poeti. § 55-54. Ed a quel colle ec., e circa tal tempo il detto segno, l'aquila romana, parve amare al colle di Fiesole, sotto il quale sta Firenze tua patria. Gio. Villani, I, 37 : « Presa la terra (Fiesole) per li Romani, fu spogliata di ogni ricchezza, e per Cesare fu distrutta e tutta infino a' fondamenti abbattuta. » | 55-56. Presso al tempe ec., poco innanzi a quel tempo in cui il cielo volle che tutto il mondo fosse sereno, pacifico, nè più nè men ch' egli stesso; cioè poco innanzi al tempo della incarnazione di Cristo, « nella cui venuta al mondo (dice Dante nel Conv.) non solamente il cielo, ma la terra conveniva essere in ottima disposizione. bocca di Dante. . | 37. In Alba. Fondata da | 57. Cesare ec., Giulio Cesare per volere del

E quel che fe da Varo insino al Reno, Isara vide ed Era, e vide Senna, Ed ogni valle onde il Rodano è pieno. 60 Quel che fe poi ch' egli usci di Ravenna, E saltò il Rubicon, fu di tal volo, Che nol seguiteria lingua nè penna. In ver la Spagna rivolse lo stuolo, Poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse<sup>65</sup> Sì, ch'al Nil caldo si senti del duolo. Antandro e Simoenta, onde si mosse, Rivide, e là dov'Ettore si cuba; E mal per Tolommeo poi si riscosse: Da onde venne folgorando a Giuba; Poi si rivolse nel vostro occidente, Dove sentia la pompeiana tuba. Di quel che fe col baiulo seguente, Bruto con Cassio nello Inferno latra, E Modona e Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra,

senato e del popolo impugna quel segno contro la Gallia. I 58. Da Varo insino al Reno, nella Gallia transalpina, che il fiume Varo divideva dalla cisalpina, ed il Reno dalla Germania. ll 59. Isara. Oggi Isère. — Bra. Anticamente Arar; oggi Saone. § 60. Onde il Redane è piene, dalla quale il Rodano riceve le acque che lo ingrossano. [ 61. Egli, il detto segno, l'aquila. — Di Bavenna, Dove Svetonio narra che Cesare, tornando di Francia, alquanto si fermò. | 62. Il Rubicon. Fiume tra Ravenna e Rimini, il cui passaggio allora fu come il segnale del disfacimento della romana repubblica. E Dante stesso. nel XXVIII dell' Inf., pose Curione tra'dannati « Con la lingua tagliata nella strozza, » per averlo a Cesare consigliato. Qui l'amore alla sua teorica imperiale gli fa sino dimenticare che sotto le romane aquile si pugnava così dall' una parte come dall' altra. § 64. In ver la Spagna, contro I pompeani ch' erano in Ispagna. — Lo stuolo de cesariani. § 65. Durasse. Dove Cesare fu assediato dalle genti di Pompeo. | 66. Sì. ch' al Mil ec., sicche sino al caldo Nilo si senti parte del dolore di quella rotta; o anche, sicche sino al Nilo si senti il bruciore di quella percossa. Fino in Egitto si risentiron gli effetti della famosa giornata di Farsaglia, e per la morte colà trovata dal fuggente Pompeo, e più per la guerra che poi Cesare vi portò. || 67-68. Antandro ec., l'aquila romana rivide Antandro, città della Frigia minore, e il Simoenta, fiume presso Troia, donde essa aquila si mosse quando con Enea venne in Italia. Narra Lucano che Gesare, inseguendo Pompeo, afferrò alla Frigia per vedere il luogo ove fu Troia. — Si euba, giace (lat. cubst) sepolto. || 69. Mal per Tolom-meo, con danno di Tolomeo, a cui Cesare tolse il regno d'Egitto e diello a Cleopatra. — Si riscosse, l'aquila ripigliò suo volo. [ 70. Da ende, cioè dall' Egitto, venne ec., piombò come folgore su Giuba re della Mauritiania, intorno a cui dopo la disfatta di Farsaglia s' erano raccolti gli avanzi del vinto partito. || 71-72. Nel vostro occidente ec., nella Spagna, che per voi Italiani è occidentale, dove sotto Labieno e due figliuoli di Pompeo i pompeani minacciavano di nuovo. La sconfitta ad essi data da Gesare presso la città di Munda pose fine alla

Che, fuggendogli innanzi, dal colubro La morte prese subitana ed atra. Con costui corse insino al lito rubro; Con costui pose il mondo in tanta pace, Che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face Fatto avea prima, e poi era fatturo, Per lo regno mortal ch' a lui soggiace, Diventa in apparenza poco e scuro, Se in mano al terzo Cesare si mira Con occhio chiaro e con affetto puro; Chè la viva giustizia che mi spira Gli concedette, in mano a quel ch'io dico, Gloria di far vendetta alla sua ira. Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replico: Poscia con Tito a far vendetta corse Della vendetta del peccato antico. E quando il dente longobardo morse

guerra civile. | 73. Col baiule seguente, nelle mani di Ottaviano. Bajutus in origine significò portatore di pesi, ma poi si nobilità. • Erano di quei tempi chiamati in Francia gli ufficiali del re baiuli o balii, in ciò che pertavano li pesi del signore. . Anon. | 74. Brate eon Cassio, gli uccisori di Cesare costretti di Ottaviano a darsi la morte, nelle Inferne la-tra, fanno fede col loro rabbioso dibattersi in bocca di Lucifero (Inf., XXXIV, 64-67. ¶ 75. Modona e Perugia. Presso Modena Ottaviano disfece Marco Antonio, ed in Perugia assedio e prese il fratello Lucio Antonio. | 77-78. Dal colubre ec. Per non avere a seguire il trionfo di Ottaviano, si fe dar la morte da un aspide | 79. Al lite rabre, al mar Rosso, fine al quale fu da Augusto conquistato l'Egitto. | 84. Che fu serrate ec. Solo quando il popolo romano non avesse guerra con alcuno, chiudevasi il tempio (lat. delubrum) di Giano. | 83. Erafatture, era per fare (lat. facturum erat). | 84. Per le regne ec., pel dominio della intera terra, attribuito da Dio al romano Impero: sempre secondo i principii da Dante svolti nel libro De Monarch. | 86. Al termo Cesare. Parla niente meno che di Tiberio. E qual'è il vante maggiore che gli dà 7 La crocifissione di Cristo. Primo forse de' tanti strazi che della storia han fatto i sistemi. | 90. Gloria di far ec., la gloria di soddisfare al giusto sdegno divino con la passione del Redentore. Ma finora s'è creduto che la gloria fosse tutta della vittima, non dei carnefici. | 91-93. Or qui t'ammira ec., or bai ben da maravigliarti in udir da me soggiungere come l'aquila che con la passion di Cristo avea fatto vendetta del peccato originale, corse poi con Tito a punir quella atessa vendetta con la distruzione di Gerusalemme. Questa difficoltà sarà trattata di proposito nel Canto seguente: ma restera pur sempre a sapere perche di una stessa opera si pretendano puniti i Giudei, premiati i Romani. # 94-95. E quando il dente ec. Qui Giustiniano salta più secoli, che non fanno al suo proposito, e da Tito passa a Carlo Magno; nella cui persona i papi, in premio de'soccorsi ricevuti contro i Longobardi, evocarono, come a dire, un fantasma del distrutto Impero d'Occidente, con quanto pro di loro stessi e d'Italia, non è chi

La Santa Chiesa, sotto alle sue ali Carlo Magno, vincendo, la soccorse. Omai puoi giudicar di que' cotali, Ch' io accusai di sopra, e de'lor falli, Che son cagion di tutt' i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli Oppone, el'altro appropria quello aparte, Sì ch'è forte a veder qual più si falli. Faccian gli Ghibellin, faccian lor arte

Sott'altro segno; chè mal segue quello Sempre chi la giustizia e lui diparte: 105 E non l'abbatta esto Carlo novello

Co'Guelfi suoi, ma tema degli artigli Ch'a più alto leon trasser lo vello. Molte fiate già pianser li figli

Per la colpa del padre: e non si creda 110 Che Dio trasmuti l'armi per suoi gigli. Questa picciola stella si correda

nol sappia. — Sue, dell' aquila romana. [ 97-98. Omai puel ec., ormai dal bene che ha operato l'insegna romana puoi giudicare quanta sia la colpa di coloro che io accusai di sopra, cioè de' Ghibellini che la si appropriano, non men che de Guelfi che le si oppongono (v. 35).

| 100-101. L'une ec., il Guelfo oppone le armi
di Carlo II re di Puglia, principe della casi
di Francia la quale ha per arme i gigli d'oro,
all'aquila romana ch'è l'insegna dell'impero universale del mondo. - E l'altre ec., è il Ghihellino appropria, vuol far servire quella insegna al solo suo partito. || 102. Forte, difficile. — Qual più si falli, chi più pecchi, faccia contro all'aquila, se i Guelfi escludendola, o i Ghibellini abusandola. ¶ 103-105. Faccian ec., eseguiscano i Ghibellini i loro disegni sotto altro stendardo, perciocchè malamente sempre segniterà l'imperiale vessillo chi non ségniti nello stesso tempo la giustizia. | 106. Hon l'abbatta, non lo nimichi, non gli faccia contro, esto Carle novella, questo secondo Carlo di Angiò. § 108. A più alte leon, a più forti potentali. Abbiam visto nel 1 dell' Inf., il leone politicamente simbolo della casa di Francia. § 140. Per la colpa del padre. Secondo Dante, Carlo I aveva usurpato il reame di Puglia all' Impero. § 141. Trasmuti l'armi ec., sia men forte, perchè Carlo appartenga alla potente casa di Francia. 112. Questa picciola stella, il pianeta di Mercurio. Risponde alla seconda dimanda del Poeta, che fu delle condizioni di quella sfera | 114. Perchè enere ec., per desiderio di rimanere al mondo un nome enerato e famoso. — Gli, a loro: come in tutti gli antichi. # 415 416. Poggian quivi Sì disviando, tendono all'onor mondano, deviando dal vero scopo di ogni umana attività, che dev' essere il piacere di Dio. § 117. Del vero amore. Ch' è quello di Dio. | 118-120. Ma, nel commensurar ec., ma nel misurare le nostre mercedi (franc. gages) col nostro merito, noi troviamo parte della nostra beatitudine, perciocche non le vediamo ne maggiori ne minori di quello. Di maggio per maggiore abbia-mo già detto più volte | 121 123. Quinci, mediante questo farci vedere il premio pari al merito. - Addolcisco ec., Iddio, ch'è la stessa ginstizia vivente, addolcisce, purifica il nostro

De' buoni spirti, che son stati attivi Perchè onore e fama gli succeda; E quando li desiri poggian quivi Sì disviando, pur convien che i raggi Del vero amore in su poggin men vivi. Ma, nel commensurar de' nostri gaggi Col merto, è parte di nostra letizia, Perchè non li vedem minornè maggi.120

Quinci addolcisce la viva giustizia In noi l'affetto sì, che non si puote Torcer giammai ad alcuna nequizia.

Diverse voci fanno dolci note; Così diversi scanni in nostra vita Rendon dolce armonia tra queste ruote.

E dentro alla presente margherita Luce la luce di Romeo, di cui Fu l'opra grande e bella mal gradita.

dia, presunzione o simile. § 124-127. Diverse veci ec., come diverse voci fanno dolce armonia di note, così diversi scanni ossia diversi gradi di gloria, fanno una dolce armonia di go-dimento tra cieli. § 127. Margherita, pianeta lucide come perla (C. II, 34). § 128. La luce, l'anima; che anco ne'Canti innanzi chiama spiendore, temtera, ec. — Di Romeo. Accenna ad una popolar tradizione, della quale ci piace torre ad interpetre l'incerto autore delle Chios. Dant., come il men lungo e il più aureamente semplice di tutti: « La storia è questa: ch'essendo il conte Berlinghieri conte di Provenza, uomo puro e semplice, si gli capitò uno in sua corte in abito di romeo (così eliamaronsi prima pellegrini diretti a Roma, poi tutti); e veggendo il conte Berlinghieri si semplice, che egli non sapea reggere, si puose a stare con esso lui: e in breve questo romeo piacque tanto al Conte, che a lui mise in mano tutti i suoi fatti e reggimenti ; e questo romeo facea e disfaceva tutto. E seppe tanto fare, ch' egli maritò quattro figliuole di questo Conte a quat-tro re; cioè l'una al re d'Inghilterra, l'altra al re Carlo vecchio (primo d'Angiò), l'altra al re Carlo Martello, e la prima maritò al re di Raona. E fatto questo, si incontrò a questo romeo come incontra a più, che per ben fare n'ebbe cattivo merito: ch'essendogli portato invidia da' cortigiani, fu messo in odio al Conte, mostrandogli come il romeo lo ingannava. e com'era fatto ricco, e venuto senza niente; e non si sapea ond'egli fosse. Il Conte per le parole di quest'invidiosi chiamò a sè il romeo, e si lo richiese ch'egli dovesse mostrar la ragione (il conto) di ciò che avea trafficato del suo, dal di ch'egli il tolse insino a quel punto. Il romeo si gli rispose, che la ragione che gli mostrava si era, che egli avea quattro sue figliunle reine; e dette queste parole, tolse la sua schiavina e bordone, e andonne via; e altro non ne portò. E rimase il Conte senza sapere chi costui fosse, e non seppe mai poi dove andasse : e fu dolente e pentuto del suo fallo contro a Romeo. . Dove in ultimo si vede quasi in atto come il nome qualificativo si mu-tasse in proprio. || 129. L'opra grande e bella, l'aver riordinato lo stato ed ingrandita la faaffetto si che non si può mai torcere ad invi- i miglia del Conte di Provenza con quattro maMa i Provenzali che fer contra lui, 130 Non hanno riso; e però mal cammina Qual si fa danno del ben fare altrui. Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, Ramondo Berlinghieri; e ciò gli fece Romeo, persona umile e peregrina. 135 E poi il mosser le parole biece

ritaggi reali || 130 132. Ma 1 Provenzali ec., ma i baroni calunniatori di Romeo, venuti a mano del prepotente Carlo di Angio, non han raccolto buon frutto della caduta di quel dabbene ministro; e però mal fa chi si lascia gui- ste, pezzuolo (lat. /rustum); e qui s dare dall'invidia. || 136. Le parole biece, le di pane. || 142. E più, ma più ancora.

A dimandar ragione a questo giusto, Che gli assegnò sette e cinque per diece. Indi partissi povero e vetusto; E se il mondo sapesse il cuor ch'egli ebbe Mendicando sua vita a frusto a frusto, Assai lo loda, e più lo loderebbe.

maligne insinuazioni. Biece per bieche, come piage per piaghe, o simili. § 137. Eagione, i conti. § 138. Gli assegnò ec., gli rassegnò la sua roba aumentata di un quinto, dodici per ogni dieci. [ 139. Vetuste, vecchio. ] 141. Fruste, pezzuolo (lat. /rustum); e qui s'intende

### CANTO SETTIMO.

Come giuste a un punto e la morte di Cristo e la punizione degli autori di essa. Poi, perchè queste mode di refenzione.

Osanna, sanctus Deus sabaoth, Superillustrans claritate tua Felices ignes horum malahoth! Così, volgendosi alla nota sua, Fu viso a me cantare essa sustanza, Sopra la qual doppio lume s'addua: Ed essa e l'altre mossero a sua danza, E, quasi velocissime faville, Mi si velàr di subita distanza. Io dubitava, e dicea: dille, dille, Fra me, dille, diceva alla mia Donna, Che mi disseta con le dolci stille; Ma quella reverenza che s'indonna Di tutto me, pur per B e per ICE, Mi richinava come l'uom ch' assonna. 15 Poco sofferse me cotal Beatrice,

4-3. Osauna ec., sia gloria a Te, o Dio santo degli eserciti (ebr. sabaoth), illuminante di so-pra con la tua chiarezza i bene avventurati fuochi, cioè le anime di questi regni (ebr. matakoth). || 4. Volgendosi alla nota sua, girandosi sopra sè stessa a tenor del suo canto: come soleano i ballanti al tempo del Poeta. || 5. Fu viso a me ec., sembro (lat. visum est) a me ch'essa anima di Giustiniano cantasse. # 6. Doppio lume, doppio onore, d'imperator romano e di legislatore. Non delle armi e delle leggi, come molti intendone; perche dalle armi Giustiniano stesso ha detto che il cielo volle ch'ei si rimanesse (C. VI, 27). — S'addua, si accoppia. Di induare si hanno più esempi; di adduare non altro che questo. | 7. A sua dansa, al loro danzare interrotto per amor mio.

10. Dubltava, ero tormentato da un dubbio.

— Dille, parla, proponi il mio dubbio, all'anima di diustiniano, prima ch'ella si dilegui del tutto.

14. Pur per B ec., solo ad udire il priamini da la fina da cipio o la fine del nome della mia donna. Dante non può intender di Bice, abbreviamento comupe di Beatric, appunto perchè questo era | uni a sè in una sola e stessa persona l'umana

Tal, che nel fuoco faria l'uom felice: Secondo mio infallibile avviso, Come giusta vendetta giustamente Punita fosse, t'hai in pensier miso; Ma io ti solverò tosto la mente: E tu ascolta, chè le mie parole Di gran sentenzia ti faran presente.

E cominciò, raggiandomi d'un riso

Per non soffrire alla virtu che vuole Freno a suo prode, quell'uom che non nacque Dannando se, dannò tutta sua prole: Onde l'umana spezie inferma giacque Giù per secoli molti in grande errore,

Fin ch' al Verbo di Diodiscender piacque U'la natura, che dal suo Fattore S'era allungata, unio a sè in persona,

comune e non avrebbe poluto non fare l'effette medesimo del nome intero. || 15. Mi richinava, faceva riabbassarmi il capo già levato per di-re. — Assonna, sta per addormentarsi. || 16. Poco sofferse ec., Beatrice poco sostenne che io restassi in si penosa peritanza. § 19. Infallibile. Epiteto conveniente al senso allegorico di scienza divina, e che non offende il lette-rale di spirito beato. C. V, 23: • Credi com'a Dii. . | 20-21. Come giusta ec., tu pensi come potesse accordarsi ciò che Giustiniano ti dis-se, che la giusta vendetta del peccato origi-nale sopra G. Cristo fu giustamente poi pu-nita ne Giudei che l'avevano fatta. — Mise, messo. V. nota 54 al XXVI dell' Inf. 22. Ti solverè dal sodo del dubbio (v. 55). 24. Di gran sentenzia ec., ti faran dono di una gran dottrina. 23-27. Per nen soffrire ec., il primo uomo creato da Dio (quell' nom che non nacque), per non soffrire quel freno alla sua volontà (alla virtà che vuole), che pure Iddio gli aveva posto per utile suo (a suo prode), danno es. § 31-32. U'la natura ec., in terra, dov'Egli

Con l'atto sol del suo eterno amore. Or drizza il viso a quel che si ragiona: Questa natura al suo Fattore unita, 'Qual fu creata, fu sincera e buona; Ma per sè stessa pur fu isbandita Di Paradiso, perocchè si torse Da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, 40 'alla natura assunta si misura, Nulla giammai si giustamente morse: E così nulla fu di tanta ingiura, Guardando alla persona che sofferse, In che era contratta tal natura. Però d'un atto uscir cose diverse; Ch'a Dio ed a' Giudei piacque una morte: Per lei tremò la terra, e il ciel s'aperse. Non ti dee oramai parer più forte, Quando si dice che giusta vendetta Poscia vengiata fu da giusta corte. Ma io veggi' or la tua mente ristretta Dipensiero in pensier dentro ad un nodo, Del qual con gran disio solver s' aspetta. Tu dici: Ben discerno ciò ch' i' odo, Ma perchè Dio volesse m'è occulto A nostra redenzion pur questo modo. Questo decreto, frate, sta sepulto Agli occhi di ciascuno, il cui ingegno

Nella fiamma d'amor non è adulto. 60

natura dilungatasi, allontanatasi da Dio per lo peccato. § 55. Con l'atte ec., per sola opera dello Spirito Santo. § 54. Drissa il viso, at tendi bene. § 55. Questa natura ec., la natura umana assunta dal Verbo. § 37. Per sè stessa, per colpa sua propria. | 39. Da via ec., da Dio. Ego sum via, veritas et vita, e dice Cristo in Joann. XIV, 6. || 41. Alla natura assunta, al-l'umana natura presa dal figliuol di Dio, la quale per sè stessa era degna di pena. | 43-45. i così nulla ec., ma per contrario nessuna pena fu più ingiusta di quella, se si guardi alla divina persona con cui la natura umana erasi unita. - Ingiura, ingiuria. Ved. nota 127 al IV dell'Inf. | 46. Uscîr cese diverse, nacquero diversi effetti. | 47. Ch'a Die ec. La stessa morte di Cristo piacque a Dio, inquantochè soddisfece alla sua giustizia; piacque a' Gindei, inquan-toche appagò l'ingiustizia loro. || 48. Tromò la torra per l'ingiustizia fatta al Dio, e il ciel s'aperse per la giusta soddisfazione data dall'Uomo. | 49. Forte, difficile ad intendere. | 51. Vengiata, vendicata (franc. vengée). — Da giusta corte, dal giusto tribunale di Dio. | 52-53. La tua mente ristretta ec., la tua mente, da un pensiero passando ad un altro, essersi in-viluppata in un'altra difficoltà. § 67. Queste medo, il modo della morte di Cristo, ingiusta in quanto alla sua natura divina. | 60. Hella famma ec., non è tanto informato del divino amore da poter comprendere tutta la potenza di questo. | 61-62. Veramente, ma (lat. verum): come già più volte. — A queste segne Molto si mi-ra, a questo punto di nostra religione molto si affissa l'umano intelletto. || 64-66. Da sè sperne, disprezza (lat. spernit), scaccia con dispre-sio da so. — Ogni livere, ogni affetto contrario alla carità. Boezio, della divina natura : . Livore

Veramente, però ch'a questo segno Molto si mira e poco si discerne, Dirò perchè tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sè sperne Ogni livore, ardendo in sè sfavilla 63 Si, che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla Non ha poi fine, perchè non si muove La sua imprenta, quand'ella sigilla. Ciò che da essa senza mezzo piove Libero è tutto, perchè non soggiace Alla virtude delle cose nuove. Più l'è conforme, e però più le piace; Chè l'ardor santo, che ogni cosa raggia, Nella più simigliante è più vivace. Di tutte queste cose s'avvantaggia L'umana creatura, e, s'una manca, Di sua nobilità convien che caggia. Solo il peccato è quel che la disfranca, E falla dissimile al sommo bene, Perchè del lume suo poco s'imbianca; Ed in sua dignità mai non riviene, Se non riempie dove colpa vôta, Contra mal dilettar con giuste pene. Vostra natura, quando peccò tota Nel seme suo, da queste dignitadi,

Come di Paradiso, fu remota:

carens. - — Ardende in sè ec., per solo sfogo di amore crea, riproduce nelle creature più o meno della divina bellezza. | 67. Senza messo, senza concorso di cause seconde. - Distilla, proviene, è creato. | 68-69. Perchè non si muove ec., perchè impronta della propria sua mano è incancellabile. Ecclesiaste. III, 14: «Didici quod omnia opera quæ fecit Deus, perseverent in perpu-tuum.» [ 71-72. Libere è tutte ec., è affatto indipendente dalla virtà delle ceso nuove cioè dalla potenza de nuovi congiungimenti delle cause secondarie, che son cagioni di ogni corruzione nel mondo [ 73. Più l'è conferme, ciò che immediatamente proviene dalla divina bonta, più le somiglia. Couvito: « Quanto la cosa è più divina, è più di Dio simiglianto.» 7-4-75. Ohè l'arder sante ec., perchè l'amor divino, che sopra tutte le cose diffonde i raggi suoi, in quella che più a Dio rassomiglia è più vivace. || 76-78. Di tutte queste cose ec., di tutte queste condizioni, cioè dell'immediata creazione, dell'incorruttibilità, della maggior somiglianza a Dio, e della sua predilezione, s'av-vantaggia, è privilegiata, è arricchita l'umana creatura; e se ella perde volontariamente una di queste cose, di queste prerogative, convien che decada dalla sua nobilità. || 79. La distran-ca, di franca, di libera ch'ella è, la fa serva San Paolo 4d Rom. VI, 17: «Fuistis servi pec-cati. » || 81. Perchè, laonde, il perchè. — B'imbianca, s'avviva, si rischiara. | 83-84. Se nen riempio ec., se con giuste pene, contrapposte al reo diletto, non riempie il vuoto in lei fatto dalla colpa; se non ristora con proporzionata penitenza la perdita della grazia, cagionata dal peccato. || 85-87. Vestra natura ec., la vostra natura, quando peccò tutta (lat. tota) nel suo progenitore Adamo, fu rimossa (lat. remota) dalle prodette preregative parimente che dal -

Nè ricovrar poteasi, se tu badi Ben sottilmente, per alcuna via, Senza passar per un di questi guadi; 90 O che Dio solo per sua cortesia Dimesso avesse, o che l'uom per sè isso Avesse soddisfatto a sua follia. Ficca mo l'occhio per entro l'abisso Dell'eterno consiglio, quanto puoi 95 Al mio parlar distrettamente fisso. Non potea l'uomo ne' termini suoi Mai soddisfar, per non potere ir giuso Con umiltate, obbediendo poi, Quanto disubbidendo intese ir suso; E questa è la ragion perchè l'uom fue Da poter soddisfar per sè dischiuso. Dunque a Dio convenia con le vie sue Riparar l'uomo a sua intera vita, Dico con l'una, o ver con ambedue. 105 Ma perchè l'ovra è tanto più gradita Dell'operante, quanto più appresenta Della bontà del cuore ond' è uscita; La divina bontà, che 'l mondo imprenta, Di proceder per tutte le sue vie A rilevarvi suso fu contenta. Nè tra l'ultima notte e 'l primo die Si alto e si magnifico processo, O per l'una o per l'altra, fue o fie: Chè più largo fu Dio a dar sè stesso 115 Per far l'uom sufficiente a rilevarsi,

terrestre paradiso. [ 88. Hè ricovrar poteasi, nè poteva rintegrarsi, ricuperare la propria dignità. || 90. Senza passar ec., se non per uno de' due modi seguenti. || 91. Selo, solamente. || 92. Dimesso, perdonato. — Isse, stesso (lat. ipse); onde anco anticamente issofatto e isso-iure. || 93. Boddisfatte a sua fellia, data a Dio soddisfazione per la sua folle disobbedienza. || 97. He' termini suoi di ente finito. || 100. Intese ir suso. Il demonio dette a credere ad Adamo che mangiando del pomo si sarebbe in-diato: « Eritis sicut Dii. » Gen. III, 5. | 102. Da peter ec., escluso dal poter soddisfare di per se, § 104. Riparar l'aome ec, restituire all'uomo la vita della grazia. San Paolo 4d. Rom. VI. 11: «Existimate eos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo, in Christo Jesu domino nostro. . | 105. Dice con l'una ec., o con una sola delle sue vie, cioè la misericordia; o con ambedue, la misericordia e la giustizia. || 109. Il mondo imprenta. C. I : « Per l'universo penetra e risplende In una parte più e meno altrove . | 110 111. Di proceder ec., fu contenta di procedere alla umana riabilitazione per tutte e due le sue vie. § 112. L'ultima notte del mondo. § 113. Processe, modo di procedere (v. 410). | 114. 0 per l'una e per l'altra delle due dette vie del Signore, misericordia e giu-stizia. Sentimento così chiaramente sviluppato nelle due terzine seguenti, da tôrre ogni luogo alla comun lezione: e per l'altro. | 415-117. Che più large ec., perciocché, quanto alla misericordia, più liberale fu Dio a dar sè stesse, unendosi personalmente all'uomo per farlo capace di rialzarsi, che se Egli soltanto per sua cortesia l'avesse perdonato. § 118. E

Che s'egli avesse sol da sè dimesso; E tutti gli altri modi erano scarsi Alla giustizia, se il Figliuol di Dio Non fosse umiliato ad incarnarsi. 120 Or, per empierti bene ogni disio, Ritorno a dichiarare in alcun loco, Perchè tu veggi lì così com'io. Tu dici: Io veggio l'aere, io veggio il fuoco. L'acqua e la terra e tutte lor misture Venire a corruzione e durar poco; E queste cose pur fur creature: Perchè, se ciò che ho detto è stato vero, Esser dovrian da corruzion sicure. Gli angeli, frate, e il paese sincero Nel qual tu se', dir si posson creati, Sì come sono, in loro essere intero; Ma gli elementi che tu hai nomati, E quelle cose che di lor si fanno, 135 Da creata virtù sono informati. Creata fu la materia ch' egli hanno, Creata fu la virtude informante In queste stelle che intorno a lor vanno. L'anima d'ogni bruto e delle piante Di complession potenziata tira Lo raggio e 'l moto delle luci sante. Ma nostra vita senza mezzo spira

La somma beninanza, e la innamora

Di sè, si che poi sempre la disira.

tutti gli altri ec., e quanto poi alla giustizia, nessun altro modo sarebbe stato sufficiente a soddisfarla, se lo stesso Figliuol di Dio non si fosse umiliato ec. San Paolo Ad Phil. II, 8: « Humiliavit semetipsum. » | 122. A dichiarare. Sottint., il mio ragionamento. § 127. Far creature, furon create da Dio. § 128. Per-chè, se ciè che ec., e questo tu lo dici fra te stesso, lo pensi, perchè se ciò che io he dette ne' vv. 67-69 è vero, dovrebbero invece essere incorruttibili ed eterne. | 430. Il paese sincere, la lucente regione. Anche il Tasso: «Nella parte del ciel la più sincera. » | 132. In lore essere intere. Tutto quanto il loro essere fu creato immediatamente da Dio. | 135 Da creata virtu, da virtu data da Dio alle stelle (vv. 137-138), non procedente da Dio senza mezzo (v. 67). Sone informati, ricevono la loro forma sostanziale; cioè, secondo gli Scolastici, il loro essere. | 136. Creata fu ec., fu immediatamente creata, ed è perciò incorruttibile la materia de'detti elementi (v. 433). § 138. Che interne a ler vanne, che s'aggirano interno ad essi elementi. § 139-141. L'anima d'egni ec. Costr. e int.: Il radiare e il girarsi de pianeti (delle luci sante) traggono dalla materia elementare essenzialmente atta a ciò (da complession po-tenstata) l'anima sensitiva de'bruti e la vegetativa delle piante; le quali dunque, non essendo creazione immediata di Dio, sono mortali. | 149-143. Ma mestra vita ec., ma la semma beninanza, la benignità di Dio, senza mezzo di altra cosa creata, senza concorso delle cause seconde, spira nestra vita, crea l'anima razio-nale dell'uomo. « Vivere è ragione usare, » dice nel Conv. Я 145. Sempre la distra. Del natural desuderio che l'anima umana ha di Dio, ha traiE quinci puoi argomentare ancora Vostra resurrezion, se tu ripensi

tato di proposito nel XXV del Purg. || 145-148 | dirsi sospesa • Que E quinci puoi ec., e da ciò puoi annehe dedurra di Dio, la quale co come la carne nostra, creata immediatamente di Dio, la quale co da Signore nel Paradiso terrestre, dovrà conseguentemente riprendere un giorno quella intra rifare a suo più corruttibilità, che ora pe' giusti fini di Dio può tori (lat. parsates).

Come l'umana carne fessi allora Che li primi parenti intrambo fensi.

dirsi sospesa « Questa verità (bene osserva il Lami) è puramente appoggiata sulla onnipotenza di Dio, la quale come di poca terra fece i corpi de' primi padri, così della nostra polvere li potrà rifare a suo piacimento. » — Parenti, genitori (lat. agrastas).

### CANTO OTTAVO.

Nella stella di Venere, tra'già presi di amore, Carlo Martello deplora l'immaturo suo fine e la grettezza del fratello Roberto, spiegando all'amico Poeta perchè l'indole negli nomini non sia ereditaria.

Solea creder lo mondo in suo periclo, Che la bella Ciprigna il folle amore Raggiasse, volta nel terzo epiciclo; Perchè non pure a lei faceano onore Di sacrifici e di votivo grido Le genti antiche nell'antico errore,

Ma Dione onoravano e Cupido, Quella per madre sua, questo per figlio, E dicean ch' ei sedette in grembo a Dido:

E da costei, ond'io principio piglio, 10 Pigliavano il vocabol della stella (glio. Che'lsol vagheggia or da coppa or da ci-

Io non m'accorsi del salire in ella; Ma d'esservi entro mi fece assai fede La donna mia, ch'io vidi far più bella. 15

E come in fiamma favilla si vede, E come in voce voce si discerne,

Quand'una è ferma e l'altra va e riede: Vid'io in essa luce altre lucerne (') Muoversi in giro più e men correnti, 20 Al modo, credo, di lor viste eterne. Di fredda nube non disceser venti, O visibili o no, tanto festini, Che non paressero impediti e lenti A chi avesse quei lumi divini Veduto a noi venir, lasciando il giro Pria cominciato in gli alti Serafini. E dentro a quei che più innanzi appariro, Sonava Osanna si, che unque poi Di riudir non fui senza disiro. 30 Indi si fece l'un più presso a noi, E solo incominciò: Tutti sem presti Al tuo piacer, perchè di noi ti gioi.

Noi ci volgiam co' Principi celesti

passaggio di sfera, perché più prossima a Dio. | 16. Si vede. Perché più lucente. || 17-18. E come in voce ec., e come nel canto si discerne voce da voce quando l'una è ferma, si tiene su di una nota, e l'altra scorre per diverse modulazioni. | 19. In essa luce, in essa stella. — Lucerne, splendori, anime lucenti. = (') inna-morati. In Venere, perchè e pianeta ch'ad amar conforta • (Purg. I, 19); negando il Poeta l'azione di Venere, non quella del pianeta da lei nominato. = | 21. Al mode ec., e credo che il loro più o men correre fosse in ragione della loro più o meno profonda visione di Dio. | 22. Di fredda nube ec. Aristotile insegnava che i vapori caldi e secchi montando all'estremo della terza regione dell'aria, percossi da fredde nuvole, commovessero l'aria; e da ciò il vento. || 25. Visibili per vapori che li accompagnino.

- Festini, veloci (lat. /estisus). || 27. In gli
atti Berafini. Cioè, insieme col Primo Mobile
preseduto dal coro dei Serafini, il qual cielo aggira seco tutti i soltoposti. § 33. Ti gioi, tu gioisca, prenda gioia: dall'antiq. gioisre. § 34. Moi ci volgiam ec. A' nove cieli materiali (il decimo, l' Empireo, non è che luce ed amore) nove angelici cori Dante prepone: al Primo Mobile i Serafini: al cielo delle Stelle fisse i Cherubini; a Saturno i Troni; a Giove le Dominazioni; a Marte le Virtu; al Sole le l'ote-

<sup>1.</sup> In sue pericle, quando il paganesimo lo teneva in continuo pericolo di sentir gli effetti dello sdegno divino. | 2-3. Che la bella Ciprigna ec., che Venere, detta Ciprigna dall'isola a lei sacra di Cipro, inspirasse co'suoi raggi l'amor sen-suale, volgendosi nell'epiciclo del terzo cerchio. Epicicli nel sistema tolomaico sono quei piccoli cerchi ne' quali ciascun pianeta, toltone il sole, si aggira di proprio moto da occidente in oriente, pur seguitando ad esser portato dal Primo Mo-bile da oriente in occidente. Convito II, 4: « L'epiciclo nel quale è fissa la stella è uno cielo per sè, e non ha un'essenzia con quello che il porta, ec. . § 5. Di votivo grido, di pre-ghiere con voti. § 7. Diene. Figlia dell' Oceano e di Teti. | 9. Ch'ei sedette ec., ch' esso Cupido poteva, come iddio, scendere in terra sotto quat sembianza più gli piacesse. Finge Virgilio che Amore, presa la sembianza di Ascanio, fi-glioletto di Enea, sedesse in grembo a Didone per meglio accenderla del suo fuoco. Æn., 1: e Interdum gremio foret, inscia Dido Insideat quantus miseræ Deus.» § 40. Da costei ec., da Venere, ond io movo il presente Canto. § 42. Che 7 sel vagheggia ec., che la sera va dietro il sole e chiamasi Espero, la mattina lo precede e dicesi Lucifero. Seroting e mattutina, la dice nel Convito. — Coppa. E la parte de retana del capo. I 15. Più bella, Come ad ogui

D'un giro, d'un girare, e d'una sete, 35 A'quali tu nel mondo già dicesti: Voi che intendendo il terzo ciel movete; E sem sì pien d'amor, che, per piacerti, Non fia men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si furo offerti 40 Alla mia Donna reverenti, ed essa Fatti gli avea di sè contenti e certi, Rivolsersi alla luce, che promessa Tanto s'avea, e: Di', chi se'tu? fue La voce mia di grande affetto impressa. O quanta e quale vid'io lei far piue Per allegrezza nuova che s'accrebbe, Quand'io parlai, all'allegrezze sue! Così fatta, mi disse: Il mondo m' ebbe Giù poco tempo; e se più fosse stato, 50 Molto sarà di mal, che non sarebbe. La mia letizia mi ti tien celato, Che mi raggia d'intorno, e mi nasconde Quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amasti, ed avesti ben onde; Che s' io fossi giù stato, io ti mostrava Di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava

stà; a Venere i Principati (Principi celesti); a Mercurio gli Arcangeli; alla Luna gli Angeli. | 35. D'un gire, rispetto allo spazio; di un girare, rispetto al tempo; d'una sete, rispetto all' affetto: cioè, si volgevano tutti con lo stesso moto circolare, con la stessa fretta, e con lo stesso desiderio di Dio. | 37. Voi che ec. È il primo verso della prima canzone del Convito.

— Intendende. Conv. II, 5: « Li movitori di quello (del cielo di Venere) sono sustanze separate da materia, cioè Intelligenze, le quali la volgare gente chiama Angeli. » || 40. Offerti, rivolti. | 42. Di sè, della sua approvazione. 43-44. Alla luce, che ec., alla risplendente anima che si largamente mi s'era profferta. 48.10 quanta uc., oh come io vidi quella luce farsi maggiore nella quantità e nella qualità, cioè dilatarsi e divenir più viva. [149. Ceni fatta, divenuta così più luminosa. [150. Poor tempo. Carlo Martello, primogenito di Carlo II d'Angiò, e per dritto materno già re d'Ungheria, mori d'anni 23, prima del padre. « L'autore il mette in questo pianeta, perchè in costui regnò molta bellezza e assai innamoramento. . Chios. Dant. | 52. Che non sarebbe ec. « Io avrei (spone l'Ottimo) composte le cose di Sicilia con quelle d'Aragona per modo, che sarebbe tolta la guerra la quale continuo le affligge. » || 54. Quasi animal ec., come baco di seta nel bozzolo. || 55.
Assai m'amasti. « Con questo giovane, quantunque brevissimamente fermatosi in Firenze, pare che fin d'allora (nel maggio 1289) stri gnesse Dante un'amicizia, che cresciuta poi probabilmente nelle sue ambascerie a Napoli, fu ad ogni modo più tenera e più costante ché non suole tra principi e privati. s Balbo, Vit., I, 6, || 57. Più oltre cc. l frutti. || 58-60. Quella sinistra ec., quella parte di Provenza ch'è alla sinistra del Rodano e dopo la congiunzione di questo fiume con la Sorga, mi aspettava per veramente ec., perocché veramente bisogna che suo signore al debito tempo, cioè dopo la morte e egli stesso, e altri per lui provvegga che non del re di Napeli mio padre. Il rimanente della i accrescano i suoi terti già grandi verse i

Di Rodano, poich'è misto con Sorga, 59 Per suo signore a tempo m'aspettava; E quel corno di Ausonia, che s'imborga Di Bari, di Gaeta e di Crotona, Da ove Tronto e Verde in mare sgorga. Fulgeami già in fronte la corona Di quella terra che 'l Danubio riga Poi che le ripe tedesche abbandona: E la bella Trinacria, che caliga Tra Pachino e Peloro, sopra il golfo Che riceve da Euro maggior briga, Non per Tifeo, ma per nascente solfo, 70 Attesi avrebbe li suoi regi ancora Nati per me di Carlo e di Ridolfo; Se mala signoria, che sempre accora Li popoli suggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar : Mora, mora.73 E se mio frate questo antivedesse, L'avara povertà di Catalogna Già fuggiria, perchè non gli offendesse; Chè veramente provveder bisogna Per lui, o per altrui, sì ch' a sua barca 80 Carica più di carco non si pogna.

Provenza, a destra del Rodano e al disopra del suo congiungersi con la Sorga, apparteneva al re di Francia. — Si lava Di Rodano, è bagnata dal Rodano. Orazio, Carm. II, 3: « Villa... quam Tiberis lavit. » || 61-33. E quel corno di Ausonia ec., e così pure mi aspettava quella estrema parte d'Italia che forma il regno di Napoli, tra le cui città più orientali è Bari, tra le più occidentali è Gaeta, tra le meridionali Crotone, ed il cui fiume Tronto sbocca nell' Adriatico. il Verde (oggi Garigliano) nel Mediterraneo. Imborga. Simile all'ingiardinare e incasteltare di Gio. Villani: e bergo ci sta nell'ori-ginario significato germanico di Città. 1 65-66, quella terra ec. Dell'Ungheria, ereditata da Maria sua madre. | 67-70. E la bella ec, e la Sicilia che tra i suoi promontori Pachino e Peloro, sopra il golfo di Catania dall' Euro più che da altri venti agitato, si suol coprire di caligine, di fumo, non perchè Tifeo di sotto l'Etna lo sbuffi, secondo la favola, ma per le miniere di zolfo contenute dal monte. || 71-72. Attesi arrebbe ec., anche dopo la mia morte si sarebbe mantenuta fedele a principi discen-denti per mezzo mio da Carlo I d'Angiò, e per mezzo di Clemenza mia madre da Ridolfo di Absburgo, padre di lei. § 78. Mosso Palerme ec. Accenna al famoso Vespro siciliano, che fu a' 30 marzo del 1263. § 76. Mio frate. Roberto, che per la morte del primogenito Garlo Martello, succedette a Carlo II di Angiò nel 1308. — Questo antivedesse. Non il Vespro siciliano, avvenuto già da vent'anni, ma i pe-ricoli della mala signoria. || 77-78. L'avara povertà ec., già si guarderebbe dall' avarizia catalana, acciò non gli nocesse nell'animo dei suoi popoli. Roberto stette in Catalogna ostaggio pel padre, e fattisi colà amici molti poveri signori, li condusse poi seco nel Regno ad impinguarsi dell'avere de' popoli. | 79-81. Chè

La sua natura, che di larga parca Discese, avria mestier di tal milizia Che non curasse di mettere in arca. Perocch'io credo che l'alta letizia Che il tuo parlar m'infonde, signor mio, Ove ogni ben si termina e s'inizia Per te si veggia, come la vegg'io, Grata m' épiù; ed anche questo ho caro Perche il discerni rimirando in Dio. Fatto m'hai lieto, e così mi fa'chiaro; Poichè, parlando, a dubitar m'hai mosso Come uscir può di dolce seme amaro. Questo io a lui; ed egli a me: S'io posso 94 Mostrarti un vero, a quel che tu dimandi Terrai il viso come tieni il dosso. Lo Ben che tutto il regno che tu scandi Volge e contenta, fa esser virtute Sua provedenza in questi corpi grandi; E non pur le nature provvedute Son nella mente ch'è da sè perfetta, Ma esse insieme con la lor salute : Perchè quantunque questo arco saetta, Disposto cade a provveduto fine, Si come cocca in suo segno diretta. 105

Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine

soggetti. | 82-84. La sua natura ec., egli che di padre liberale nacque avaro, avrebbe bisogno di tali ministri che non attendessero ad incassar danari anche per conto lor proprio. Milizia già fin da sotto gli imperatori romani dicevasi qualunque pubblico ufficio. | 87-88. Ove ogni ben ec., da te si vegga in Dio, principio e fine d'ogni bene, tal quale io la sento. | 89. Anche queste. Cioè, l'essere a Dante più grata la sua letizia, perché conosciuta da Carlo. | 92. Parlando. Segnatamente dove avea detto che la natura di Roberto di terga parca discess. | 93. Amare, frutto amaro: di buoni genitori cattivi figliuoli. | 95-96. Un vere, una verità fondamentale. - A quel che tu ec., l'oggetto della tua dimanda ti si farà manifesto. § 97. Scandi, sali di sfera in sfera: dal lat. scandere. || 98-99. Fa esser virtute ec., fa che la sua provvidenza diventi virtù influente da questi pianeti nelle cose del mondo. || 100-102. È non pur le nature ec., e nella divina mente è in detto modo provveduta non solo la qualità di ogni natura di cose, ma eziandio la loro stabilità, durevolezza (salute). | 103-105. Perchè quantunque ec., perioche tutte le influenze di quassu sono disposte a fine già provveduto da Dio; mirano a questo fine come dardo al segno. - Cocca, freccia: la parte pel tutto. | 108. Non sarebber arti, ma ruine. Se gl' influssi celesti non operassero a norma del fine provvidenziale, invece di essere strumenti dell'ordine generale, ne sarebbero distruttori. || 109. Gl'intelletti, le intelligenze, gli angeli motori. || 110. Manchi, difettivi. | 141. Il prime, il primo intetietto, cioè Dio. — Che nen gli ha perfetti, che non li abbia perfettio, il 12. Il si labbia perfettionati, fatti perfetti. || 142. Il si lablanchi, ti si schiarisca. Per imbiancario ai moderni lettori, basta torne di mezzo i pianeti; e si avrà in sostanza, che la divina provvidenza dispone ogni cosa di quaggiù in modo conducente a' suoi fini. Il 114. In quel ch'è uope,

Producerebbe sì li suoi effetti, Che non sarebber arti, ma ruine; E ciò esser non può, se gl'intelletti Chemuovon queste stelle non son manchi, E manco il primo che non gli ha perfetti. Vuo' tu che questo ver più ti s' imbianchi? Ed io: Nongià, perchè impossibil veggio Che la natura, in quel ch'è uopo, stanchi. Ond'egli ancora: Or di', sarebbe il peggio Per l'uomo in terra se non fosse cive? Sì, rispos' io, e qui ragion non chieggio. E può egli esser, se giù non si vive Diversamente per diversi uffici? No, se il maestro vostro ben vi scrive. Sì venne deducendo insino a quici: Poscia conchiuse: Dunque esser diverse Convien de vostri effetti le radici: Perchè un nasce Solone, ed altro Serse, Altro Melchisedech, ed altro quello 125 Che, volando per l'aere, il figlio perse. La circular natura, ch'è suggello Alla cera mortal, fa ben su'arte, Ma non distingue l'un dall'altro ostello.

Quinci addivien ch' Esaù si diparte

stanchi, venga meno nelle cose necessaric. | 116. Cive, cittadino (lat. civis), congiunto agli altri uomini con legge sociale. || 117. Bagion non chieggie. Perche la trovava nella na-tura stessa dell' uomo, da Aristotile chiamato animale civile. | 118-119. E può egli esser ec., e può (ripiglia Carlo) esser società, viver ci-vile, se non vi sia diversità d'impieghi o d'esercizi ? | 120. Il maestro vostro. Aristotile, maestro di voi altri mortali. « Maestro dell'umanità» è detto nel Convito. — Vi serive. Nell' Etica e nella Politica. || 121. Quiet, qui. Ved. nota 84 al XIV dell' Inf. || 122-123. Dunque esser ec., se conviene che diversi sieno i vostri uffici nel mondo, conséguita che diverse sieno le radici de' vostri effetti, cioè le indoli vostre, le vostre inclinazioni, per le quali diversi effetti si possono generare. Ecco in breve il ragionamento di Carlo. Iddio nella sua provvidenza ha disposto che i cieli influiscano sulla terra in modo conveniente a' suoi fini. Avendo egli fatto l'uomo sociale, e la società non potendo sus-sistere senza un ripartimento di professioni e di uffici, bisognò provvedere che gli uomini nascessero diversi d'indole, di tendenze, di capacità. Diede dunque alle stelle virtu d'influire diversamente su' diversi individui gene-rati, senza alcuna dipendenza dalla natura dei loro generanti. || 124-126. Perchè un nasce ec., per la qual cosa uno nasce adatto a dar leggi come Solone, un altro a guerreggiare come Serse, chi al sacerdozio come Melchisedecco, e chi alle arti come Dedalo. Leggi, Armi, Sacerdozio ed Arti, sono gli elementi precipui della umana società. § 127-129. La circular natura ec. « La virtu de' cieli circolanti, che come sigillo imprime ne' corpi mortali influenze varie, fa bene l'uffizio suo, ma non distingue casa di re da casa di povero, corpo di duca da corpo di mendico; nel povero infonde regii spiriti, servili nel re. » Tommasco. § 130-132. Esan si diparte Per seme da Iacob, Esan fu

Per seme da Iacob, e vien Quirino Da si vil padre, che si rende a Marte. Natura generata il suo cammino Simil farebbe sempre a' generanti, Se non vincesse il provveder divino. 135 Or quel che t'era dietro t' è davanti; Ma perchè sappi che di te mi giova, Un corollario voglio che t'ammanti.

Sempre natura, se fortuna trova

naturato diversamente dal gemello Giacobbe, sin dal momento del lor comune concepimento: onde poi · factus est Esau vir gnarus venandi et homo agricola; Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis. . (Gen. XXV, 27). Giova qui ricordar la dottrina del celebre Fra Ruggiero Bacone, contemporaneo di Dante: « I singoli punti della terra son centri di diversi orizzonti, a' quali punti vengono i coni di diverse piramidi di celesti influenze, acciò possano produrre erbe diverse nella stessa minima particella di terra, e nello stesso utero diversificare i gemelli nella complessione e ne' co-stumi, nell'uso delle scienze, delle lingue, dei negozi, ed in tutte le altre cose. . - E vien Quirine ec., e Romolo, soprannominato Quirino, nacque da si vil padre, che si credette bene di attribuir la sua generazione a Marte. | 133-135 Matura generata ec., la natura de'figliuoli sarebbe sempre simigliante a quella de genitori, se la l'rovvidenza non disponesse altrimenti guelfa e principale ostacolo a progressi dell'in per il buon ordine della società. Il 136. Or quel che t'era ec., ora tu vedi quel che prima vestra, le vostre pedate, il vostro cammino.

Discorde a sè, com'ogni altra semente Fuor di sua region, fa mala prova. E se il mondo laggiù ponesse mente Al fondamento che natura pone, Seguendo lui, avria buona la gente. Ma voi torcete alla religione Tal che fu nato a cingersi la spada, E fate re di tal ch'è da sermone;

Onde la traccia vostra è fuor di strada.

non vedevi; ho soddisfatto alla promessa mia:
• Terrai il viso come tieni il dosso • (v. 96).

¶ 137, Di te mi glova, ho piacere di teco intrattenermi. 🛘 138. T'ammanti, finisca di erudir la tua mente, come il manto finisce di vestir la persona. ¶ 139-141. Sempre natura ec., la persona. sempre che il naturale sortito dall' uomo non si riscontri con una condizione, un esercizio a se conforme, fa mala riuscita, come ogni semenza fuori del clima a lei conveniente. | 143. Al fondamento ec., all'indole naturata nel-l'uomo dalla virth de cieli. § 447. Ch'è da sermone, ch'è nato per predicare, per esser frate. Tutti i comentatori si accordano a vedero in questo verso una bolzonata a re Roberto di Napoli, autore veramente di molti sacri sermoni, alcuni de' quali conservati fino a' nostri giorni in Venezia. Ma forse a Dante sarebbe quel colto re piaciuto non meno che poi piacque al Petrarca, se non fosse stato capo di parte guelfa e principale ostacolo a' progressi dell' imperatore Arrigo VII in Italia. | 148. La traccia

#### CANTO NONO.

Parlano al Poeta Cunizza da Romano di sè stessa e della nativa contrada, poi Folchetto da Marsiglia di se, di Baab, della Corte romana.

M'ebbe chiarito, mi narrò gl'inganni Che ricever dovea la sua semenza. Ma disse: Taci, e lascia volger gli anni: 4 Sì ch' io non posso dir, se non che pianto Giusto verrà dirietro a' vostri danni. E già la vita di quel lume santo Rivolta s' era al Sol che la riempie, Come a quel ben ch'ad ogni cosa è tanto. Ahi anime ingannate, fatue ed empie, 10 Che da sì fatto ben torcete i cuori, Drizzando in vanità le vostre tempie!

Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza,

1. Bella Clemonza. Figlia di Carlo Martello, maritata a Lodovico X di Francia. || 2-3. Gl'inranni Che ec., la frodolenta intrusione di Roberto nel regno di Puglia e Sicilia, che di ragione sarebbe spettato a Carlo Umberto, figliuolo di Carlo Martello e già succedutogli nel reame di Ungheria. || 5-6. Che piante giusto ec., che giusto gastigo farà piangere i defraudatori del vostro ramo primogenito. || 7. La vita ec , l'anima di Carlo. | 8. Al Sol ec., a Dio. | 9. Ch'ad ogni cosa è tante, che per quante cose di sè

Ed ecco un altro di quelli splendori Vêr me si fece, e il suo voler piacermi Significava nel chiarir di fuori. Gli occhi di Beatrice, ch' eran fermi Sovra me, come pria, di caro assenso Al mio disio certificato fermi. Deh metti al mio voler tosto compenso, Beato spirto, dissi, e fammi prova

Ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce che m'era ancor nuova, Del suo profondo, ond'ella pria cantava,

stre temple, le menti vostre. || 15. Bignifica-va ec., mostrava di fueri, mediante il suo maggior chiarore. | 17-18. Come pria, di care ec., mi accertarono, come già altra volta (C. VIII, 42), ch' ella assentiva al mio desiderio di parlare. | 19. Metti.... componse, dà soddisfazione. || 21. Ch' io possa ec., che tu vegga quello che io penso. Inf. XXIII, 95: « S' io fossi d'impiombato vetro, L'imagine di fuor tua nen trarrei Più tosto a me, che quella d'entro impe-tro » || 22. Huova, ignota. || 23 Del suo profesriempisca, mai punto non scema. Il 12. Le ve- | de, dal suo centro - Cantava Osanna (C. Vill,

Seguette, come a cui di ben far giova: In quella parte della terra prava Italica, che siede intra Rialto E le fontane di Brenta e di Piava, Si leva un colle, e non surge molt'alto, Là onde scese già una facella, Che fece alla contrada grande assalto. 80 D'una radice nacqui ed io ed ella: Cunizza fui chiamata, e qui refulgo Perchè mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesma indulgo La cagion di mia sorte, e non mi noia ; 83 Che forse parria forte al vostro vulgo. Di questa luculenta e cara gioia Del nostro cielo, che più m'è propinqua, Grande fama rimase, e, pria che muoia. Questo centesim' anno ancor s'incinqua.40

Vedi se far si dee l'uomo eccellente,

Sì ch'altra vita la prima relinqua! 28). | 24. Come a cui di ben far giova, come anima cortese, che si compiace di gratificare altrui. | 25-27. In quella parte ec . nella Marca Trivigiana, che ha la Piave alle spalle, la Brenta dinanzi, e a sinistra Venezia, anticamente ristretta alla sola isola di Rialto. Prava. Purg. VI: « Chè le terre d'Italia tutte piene Son di tiranni. » || 28. Un celle. Con alla cima il castello di Romano. || 29. Una facella. Così designa Ezzelino III, che da deboli principii sali col favor dell'Impero a gran potenza, e fu crudelissimo tiranno. Ved. Inf. XII. || 30. Grande assalto. Di piccola face diventò incendio divoratore delle contrade da lui dominate. 31. D'una radice ec., dallo stesso Ezzelino II. detto il Monaco, nascemmo io e la detta facella, cioè Ezzelino III. || 32-33. Cunizza. Anon. « Visse amorosamente in vestire, canto e giuoco, ma non in alcuna disonestate consenti. » Ma il Postill. Cass. senza tanti complimenti: Fuit magna meretrix; e l'ietro di Dante;
 Multum exarsit in amore carnali. Nota è fra l'altro la sua fuga col mantovano Sordello. E qui refulgo perchè ec., e non sono in più alto grado di beatitudine, per cagione de inici folli amori (Cant. XIII, 2). || 34-36. Ma lictamente ec., ma io lietamente perdono (lat. indulgeo) a me stessa i miei passati trascorsi che mi han fatto sortir questo luogo del cielo (La cagion di mia sorte); il che forse sembrerebbe difficile ad intendere (forte) all'uman volgo, il quale non vede che i Beati non avendo altra volonta che quella di Dio, ed avendo Iddio perdonati i loro falli, anche essi debbono perdonarseli, e, non che prenderne rammarico, anzi rallegrarsi che la divina grazia li abbia salvati da tanto pericolo. Ved. vv. 113-115. | 37-38. Di questa luculenta ec., di quest'anima a me vicina, ch'è una splendida e preziosa giola di questo cielo. È l'anima di Folchetto di Marsiglia, «dicitore in rima di cose leggiadre, care e belle, che furono e saranno per fama graziose al mondo, e dice l'Anonimo, soggiungendo che poi fu fatto vescovo di Marsiglia. Morì circa il 1213. || 39-40. E, pria che mucia ec, e in-nanzi che la fama di Folchetto si spenga, quest'ultimo anno di secolo (siamo nel 1300) tornerà altre cinque volte, passo nune altri cinque la pesar tutto in una volta, e troppo tempo a

E ciò non pensa la turba presente, Che Tagliamento ed Adice richiude, Nè, per esser battuta, ancor si pente. 45 Ma tosto fia che Padova al palude Cangerà l'acqua che Vicenza bagna, Per essere al dover le genti crude. E dove Sile e Cagnan s'accompagna, Tal signoreggia e va con la test' alta, 50 Che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà Feltro ancora la diffalta Dell'empio suo pastor, che sarà sconcia Sì, che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia Che ricevesse il sangue ferrarese, E stanco chi 'l pesasse ad oncia ad oncia, Che donerà questo prete cortese, Per mostrarsi di parte; e cotai doni Conformi sieno al viver del paese.

secoli: numero determinato per l'indeterminato. Incinquare fu usato anche dal Davanzati nel volgarizzamento di Tacito, aggiungendo in postilla: Omero, Dante, e tutti i grandi for-mano nomi delle cose. Quintiliano e tutti i grammatici l'approvano, quando calzino. » | 42. Sì ch'altra ec., sicchè la prima vita ne lasci (lat. relinquat) un' altra dopo di sè, quella del no-me. || 44. Tagliamento ed Adice. Confini a quel tempo della Marca Trivigiana. || 45. Battuta, percossa da calamità. Geremia, II, 30.: « Frustra percussi úlios vestros, disciplinam non receperunt. » | 46-48. Ma tosto fia ec., ma tra non molto i Padovani per esser crudi al dovere, cioè ostinati contro la giustizia, intercettando co' loro cadaveri il corso del Bacchiglione, muteranno quella parte di esso, che bagna Vi-cenza, in palude. Tre volte furono i Padovani sconfitti a Vicenza da' Ghibellini: la prima nel 4314; la seconda nel 4314, in cui fu fatto prigione Jacopo da Carrara; la terza, e con più sangue, nel 1518, quando era capitano della lega ghibellina Can Grande. — Al palude. Sono convinto che Dante scrisse in palude, ma per quanto la comun lezione manchi di senso, e debbasi perciò ritenere errata, non mi credo in facoltà di mutarla. || 49-51. E deve Sile ec , e a Treviso, dove si congiungono insieme i due fiumi Sile e Cagnano, tale signoreggia e va superbo, che già si sta facendo la rete per pigliarlo, cioè si congiura per ucciderlo. Riccardo da Camino, di cui qui si parla, fu infatti ucciso nel 4312, mentre giocava a scacchi, chi dice per mandato di Altiniero de' Calzoni trevigiano, chi di M. Cane della Scala. | 52-54. La diffalta Dell'empie suo pastor, il manca-mento di fede di Gorza di Lusa, vescovo e signore della città di Feltre, al quale essendo rifuggiti tredici Ferraresi inimici del Papa, e' li consegnò a M. Pino della Tosa, governator di Ferrara per la Chiesa, il quale li fece morire. — Che sarà scencia Sì, che ec., la qual dif-falta sarà tanto enorme, che mai per simil delitto non entrò alcun prete nell'ergastolo di Malta, torre sul lago di Bolsena, detta anche Marta, dove i papi chiudevano a vita i chierici rei di capitali delitti. || 55-60. Troppe sarebbe ec., troppo ampio recipiente bisognerebbe

Su sono specchi, voi dicete Troni, Onde rifulge a noi Dio giudicante, Sì che questi parlar ne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante Che fosse ad altro volta, per la rota In che si mise com' era davante. L'altra letizia, che m'era già nota, Preclara cosa mi si fece in vista, Qual fin balascio in che lo Sol percota. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, Sì come riso qui ; ma giù s' abbuia L'ombra di fuor, come la mente è trista. Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia, Diss'io, beato spirto, sì che nulla Voglia di sè a te puote esser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla Sempre col canto di que' fuochi pii Che di sei ale fannosi cuculla, Perchè non soddisface a'miei disii? 80 Già non attendere'io tua dimanda. S'io m'intuassi, come tu t'immii.

pesare oncia per oncia il sangue ferrarese, che questo prete cortese (ironic.) donerà al papa per mostrarsi buon guelfo: e tali doni saranno conformi a' costumi de' Feltrini, gente sleale e sanguinaria. | 61-63. Su sono specchi ec., noi vediamo questi futuri giudizi di Dio riflessi in quelle angeliche intelligenze più su dimoranti, le quali voi dite Troni; e però non dubitiamo punto d'ingannarci. — Dicete. Dall' antiquato dicere. - Troni. . Così detti, secondo san Gregorio, perchè di tanta divinità ripieni, che Dio in essi s'asside, e per lor mezzo for-ma e decreta i suoi giudizi.» Pietro di Dante. | 65-66. The fosse ad altre ec., che non attendeva più a me, per essersi rimessa a girar col suo cielo come prima. || 67. Letisia, anima lieta. — Già neta. Non peranco di nome, ma per quel che a Dante ne aveva accennato Cunizza. È l'anima di Folchetto. | 68. Preclara, molto chiara, splendente. | 69. Balascie. Specie di rubino di un rosso chiaro. | 70-71. Per letisiar ec., la letizia in cielo si manifesta coll'aumentato splendore, come in terra col riso. — Giù, nel-l'inferno. || 73. E tue veder s'inluia, e tu vedi tutto in Lui. Cosi, poco appresso, infuare, immiare; e nel C. XXII, infeare. Ved. nota 39. | 75. Di sè a to puote esser fuia, può furarti, sottrarti sè stessa, ti si può celare. Di swia per sura, femm. di suro (lat. sur), ved. nota 90 al XII dell'Inf. | 76-78. Che il ciel trastulla ec., la quale eternamente diletta il cielo, cantando Osanna (C. VIII, 29) insieme con tutti gli Angeli fino a' supremi Seraph i (wocht, perchè Seraph in chr. è quanto dire ardente), i quali si fanno cocolia (che propriamente è veste di monaci), cioè si ammantano di sei ali, secondo Isaia, VI: · Sex alæ uni.... duabus velabant faciem ec. . | 81. S'le m'intuassi ec., se lo vedessi entro te, come tu dentro me. | 82-84. La maggior valle ec. L'ampio bacino del Mediterraneo, creduto anticamente il maggior de' mari derivati dall'Oceano. | 85. Tra discerdanti liti, tra 'lidi dell'Europa e dell'Africa, discordanti per fede e costumi. — Contra il sele, contro il corso del sole, cioè da occidente in uricate;

La maggior valle in che l'acqua si spanda, Incominciaro allor le sue parole, Fuor diquel mar che la terra inghirlanda, Tra discordanti liti contra il sole Tanto sen va, che fa meridïano Là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fu' io littorano, Tra Ebro e Macra, che per cammin corto Lo Genovese parte dal Toscano. Ad un occaso quasi e ad un orto Buggea siede e la terra, ond' io fui, Che fe del sangue suo già caldo il porto. Folco mi disse quella gente, a cui Fu noto il nome mio; e questo cielo 🥦 Di me s'imprenta, come io fe' di lui : Chè più non arse la figlia di Belo, Noiando ed a Sicheo ed a Creusa, Di me, infin che si convenne al pelo; Nè quella Rodopea, che delusa Fu da Demofoonte, nè Alcide

Quando lole nel cuore ebbe richiusa.

dallo stretto di Gibilterra alla Palestina.¶86-87. Che fa meridiano ec., che lo stesso cerchio ch' è meridiano all'una estremità del Mediterraneo. è orizzonte all'altra. Ma per far ciò si dovrebbe il Mediterraneo stendere per 90 gradi di los-gitudine, cioè per un quarto della circonfestende per oltre a 50. ¶ 88-90. Di quella circoni-ce con della terra; ed oggi si sa ch'ei non si stende per oltre a 50. ¶ 88-90. Di quella val-le ec., io nacqui a lido del detto bacino, in Marsiglia, punto medio tra i' Ebro, fiume della Spagna, e la Macra, picciol fiume d'Italia che per breve tratto (per cammin corto) divide il Genovesato dalla Toscana. Folchetto nacque in Marsiglia da un ricco mercante genovese: onde di lui il Petrarca nel Trionfo di Amore: A Marsiglia il nome ha dato, Ed a Genova tolto. | 91-93. Ad un eccaso ec. Ancora des circonlocuzioni per indicar Marsiglia: una astronomica, la qual è che per aver Bugia, città in Barbaria, pressochè lo stesso meri-diano con Marsiglia, viene ad aver quasi ad un ora medesima il principio del di e della cotta: l'altra istorica ad alluda alla catta notte; l'altra istorica, ed allude alla strage de Marsigliesi fatta da Bruto, quando per ordine di Cesare espugnò la loro città. Lucano III: . Cruor altus in undis Spumat. . 1 96. Di me s'imprenta ec., ricere or la mia luce, com' io già i suoi influssi. ¶ 97. Hom arse di amore. — La figlia di Belo, Didone. ¶ 98. A Sicheo, ond' era vedova ed a cui aveva promesse di non rimaritarsi, ed a Creusa, ancora tra le ombre gelosa del marito Enea. # 99. Al pele, all'età. L'Ottimo: « Amò per amore Adalagia. moglie di Barale suo signore, e per ricoprirsi facea segno di amare Laura e Bellina, sirecchie di Barale: ma morta la moglie di Barale, doglia maravigliosa ne prese, e rende se con la sua moglie e due suoi figliuoli nell'ordine di Cestello. Poi fu fatto abate di Toronello, e poi vescovo di Marsiglia, donde cacciò metti eretici. » § 100-101. Quella Ecdopea ec., quella Fillide, nativa di Tracia presso il monte Re-dope, la quale abbandonata da Demofoonte seo amante, impiecossi ad un albero. Ovidio, Her. II: . Rhodopein Phyllis. . | 102. Iele. Figlia di

Non però qui si pente, ma si ride, Non della colpa, ch'a mente non torna, Ma del valore ch'ordinò e provvide. 105 Qui si rimira nell'arte che adorna Cotanto effetto, e discernesi il bene Per che il mondo di su quel di giù torna. Ma perchè le tue voglie tutte piene Ten porti, che son nate in questa spera, Procedere ancor oltre mi conviene. 111

Tu vuoi saper chi è 'n questa lumiera, Che qui appresso me così scintilla Come raggio di sole in acqua mera. Or sappi che là entro si tranquilla Raab; ed a nostr'ordine congiunta,

Di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta

Euride re di Etolia, amata da Ercole fino a mettersi a filare tra le ancelle di lei. | 103. Si pente, si prova più pentimento alcuno. 1 104. Ch'a mente non terna. Perchè spenta nelle acque del Lete. Ed è questa un'altra grazia di Dio a Dante, di far nei Beati ritornare per un momento la ricordanza de passati errori, sol perchè possano soddisfare alla sua curiosità. § 108. Ma del valere ec., ma si gode della di-vina virtù, la quale ordino che noi fossimo sottoposti agli amorosi influssi di questo cielo, e provvide che nondimeno potessimo salvarci. | 406-108. Qui si rimira ec., qui si contempla il divin magistero che abbella questa grand'opera della sua creazione (colanto effetto), e si conosce il buon fine, la sapiente provvidenza per cui il mondo di su (cioè i cieli) influendo sue virtù nel mondo di giù, viene in certo modo a risolversi in questo, riducendolo a sua similitudine. Nel Convito: « Discendere la virtù d'una cosa in altra, non è altro che ridurre quella in sua similitudine. . E Pietro di Dante: · Nam sic mundus inferior efficitur superior. » Ond'è chiaro, tutte le altre interpetrazioni esser erronee. || 114. Mera, pura, limpida. || 116. Raab. Meretrice di Gerico, che per aver salvate le spie di Giosne su preservata nel sacco dagli Ebrei dato alla sua città, e si converti alia loro religione. Gios., II; san Paolo Ad Hebr. XI, 31. | 117. Di lei nel sommo ec., s' impronta della qualità di questa lumiera (v. 112) net più alto grado, non essendo stato alcuno di noi più soggetto di lei agli influssi di Venere. - Riferir tet a Raah, come molti fanno, nol consente il contesto. Parecchie delle prime stampe hanno Di lui, intendendo di ordine (che del resto gli antichi usarono anche femmini-le); ma è molto men naturale. ¶ 118 120. Da questo cielo ec., essa Raab prima che alcuna altr'anima di quelle guadagnate da Cristo nel suo trionfo dell'Inferno, fu assunta, cioè rice-vuta da questo terzo cielo, in cui (secondo Tolomeo nell' Almagesto) termina l'ombra conica della terra. Raab, secondo il Poeta, fu la prima salvata tra le anime del terzo ciclo. || 121. Per palma, per segno, per trofeo. || 122-123. Del-l'alta vittoria ec. Cioè (spiegano tutti i co-mentatori) della vittoria da Cristo acquistata con le sue mani inchiodate alla croce. On che? Simbolo, come sempre, dell'avarizia. — Del se non fosse per l'anima della meretrice Raab, pastere, del papa. ¶ 133. I Detter magni, i nessun altro segno in tutti i cieli si troverebbe Santi Padri. ¶ 134. A' Decretali, ne' libri delle

Che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma Del trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma In alcun cielo dell'alta vittoria Che s'acquistò con l'una e l'altra palma; Perch'ella favorò la prima gloria Di Iosuè in su la Terra Santa, 125 Che poco tocca al papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta Che pria volse le spalle al suo Fattore, E di cui è la invidia tanto pianta, Produce e spande il maledetto fiore C' ha disviate le pecore e gli agni, Perocchè fatto ha lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i Dottor magni

Son derelitti, e solo ai Decretali

della vittoria di Cristo? Le anime di tutti i salvati, da Adamo insino a quel di, non eran dunque da Folchetto contate per niente? Farà meraviglia, ma è certo: cinque secoli di comento non sono bastati almeno a cessare gli assurdi. Quanto a me, fin dalla prima edizione congetturai che Foichetto volesse dire che Raab è un celeste trospo della vittoria che gli Ebrei ebbero di Gerico con non più che gridare e batter palma con palma, senza colpo tirare. La città di Gerico, infatti, fu presa da Giosuè per miracolo. e Gridando tutto il popolo e so-nando la tromba, poiche quel grido e quel suono ebbe intronate le orecchie della moltitudine, le mura incontanente rovinarono; e ciascuno montò per la parte ch'egli avea di rincontro, e presero la città. » Gios. VI, 20. Ma in tale avviso mi ha poi confermato il trovar da Benvenuto da Imola ricordato che diversi a quel tempo intendevano in questo luogo ac-cennarsi appunto la vittoria di Gerico, e sole differivano in ciò, che l'uso dell'una e dell'altra palma intendevano fatto da Giosue e dai sacerdoti, che le alzassero al cielo per pregare. Nel qual particolare può la loro opinione ammettersi egualmente, e forse anco preferirsi alla mia, leggendosi appunto di Giosuè nell' Ecclesiastico: « Quam gloriam adeptus est in tol-lendo manus suas; » e nello stesso Dante, di un'anima che prega: « Ella giunse e levò ambo le palme » (Purg. VIII, 40). || 124. Favorò, Dall'antiq. (avorare. || 126. Che poco ec., la qual Terra Santa appena se torna alla memoria del papa. Il Petrarca: « Ite, superbi e miseri Cristiani, Consumando l'un i altro, e mon vi caglia Che il sepolero di Cristo è in man dei cani. » | 1971-199. La tua città ec., Firenze piantata dal demonio (sotto il nome Marte, lof. XIII, 144), primo ribelle a Dio, e ribella-tore poi dell'uomo per la invidia ch'ebbe della costui felicità. Il 130. Piere. Allegoric., i fiorini gigliati, prima moneta d'oro battuta in Firenze nel novembre del 1252, tanto fina e bella, che narra Gio. Villani, VI, 54, che il re di Tunisi per solo amor di quella e fece franchi i Fiorentini e che avessono per loro fondaco d'abitazione e chiesa in Tunisi. • || 131 Le pecore gli agni, femmine ed nomini. | 132. Lupe.

Si studia sì, che pare a'lor vivagni. 135 | Ma Vaticano e l'altre parti elette A questo intende il papa e i cardinali: Non vanno i lor pensieri a Nazzarette, Là dove Gabriello aperse l'ali.

leggi ecclesiastiche. Dante nella sua Lettera ai Cardinali si domanda perchè i Santi Padri giacciano negletti, e i Decretalisti sieno in tanto onore; e risponde ch' egli è perchè quelli non cercano che Dio come ultimo fine e sommo bene, dovechè questi aiutano al conseguimento delle ricchezze e degli onori. || 135. Pare a' lor vivagni, si vede dalle loro estremità, da' margini di que' volumi, unti e consumati dal molto usarli. Alcuni per lor vivagni intendono i lembi dei finissimi panni che portavano i chierici: dell'Inferno: «Le coma è spiegazione niente naturale. § 136. A argento adulterate.»

Di Roma, che son state cimitero Alla milizia che Pietro seguette. Tosto libere fien dall'adultero.

140

questo, al maledetto flore (v. 130), a' danari. || 139. Elette, più sante. || 140-141. Cimitere Alla milisia ec., tomba a' santi pasteri che, seguendo l'esempio di san Pietro, dettero la vita per la fede. ¶ 142. Libere fien, saranno liberate. Accenna al politico riformator dell'Italia tante volte, e sempre invano, da lui annunziato.— Dell'adultère, del mal governo che ne fanno i pastori simoniaci: a'quali nel XIX dell'Inferno: «Le cose di Dio... Per oro e per

#### CANTO DECIMO.

Sale il Poeta nel Sole, dove son l'anime de'dotti in divinità. San Tommaso gliene mostra le principali.

Guardando nel suo Figlio con l'Amore, Che l'uno e l'altro eternalmente spira, Lo primo ed inestabile Valore

Quanto per mente o per occhio si gira Con tanto ordine fe, ch'esser non puote Senza gustar di Lui chi ciò rimira.

Leva dunque, lettore, all'alte rote Meco la vista, dritto a quella parte Dove l'un moto all'altro si percote; E lì comincia a vagheggiar nell'arte Di quel Maestro, che dentro a sè l'ama

Tanto, che mai da lei l'occhionon parte. Vedi come da indi si dirama L'obliquo cerchio che i pianeti porta

1-6. Guardando nel suo Figlio ec., l'eterno Padre guardando nel divia Figlio con l'Amore eternamente procedente da ambedue, in somma la SS. Trinità fece con tant'ordine tutto ciò che di creato si vede o s'intende, che chiunque consideri quest' ordine, non può non adorarne l'Autore. | 8-9. A quella parte Dove ec. In-tendi al Sole, dove il Poeta sta per introdurti. Il Sole, come più volte abbiam visto, era in Ariete, ed in Ariete e in Libra v'ha de' punti dove il moto portante le stelle fisse, ch' è in circoli paralleli all' equatore, s'incrocicchia col moto del Sole e degli altri pianeti, ch' è in circoli paralleli allo zodiaco. 11-12. Che dentro a sè ec., il quale ama tanto il proprio magistero divino, serbato da lui nella sua idea, che vi tien sempre fisso lo sguardo. Simbolo della provvidenza conservatrice. | 13-15. Come da indi ec., come dal circolo dell'equatore si parte lo zodiaco, il cui piano taglia obliqua-mente il piano dell'equatore a gradi 23, mi-nuti 3. — Che gli chiama, che invoca la loro influenza. | 16-18. E se la strada ec., e se il giro de' pianeti non fosse obliquo, influendo allora tutti su' medesimi punti sempre, molta virtu del cielo sarebbe superflua in quei punti,

Per soddisfare al mondo che gli chiama. E se la strada lor non fosse torta, Molta virtù nel ciel sarebbe invano. E quasi ogni potenzia quaggiù morta: E se dal dritto più o men lontano Fosse il partire, assai sarebbe manco 20 E giù e su dell'ordine mondano. Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, Dietro pensando a ciò che si preliba, S' esser vuoi lieto assai prima che stanco. Messo t'ho innanzi; omai per te ti ciba:25 Chè a sè ritorce tutta la mia cura

Quella materia ond'io son fatto scriba. Lo ministro maggior della natura,

mentre che in tutti gli altri per difetto d'in-flussi mancherebbe ogni vita. Aristotile, Del cielo ec.: Le generazioni e le corruzioni si fanno sotto l'obliquo circolo dello zodiaco. | 19-21. E se dal dritto ec., e se il partire, lo scostarsi dello zodiaco nel suo giro dal dritto cerchio, cioè dall'equatore, fosso più o meno di quel che è, verrebbe a mancar d'assai l'ordine mondano e su ne cieli e giù nella terra. | 22. Bovra il tuo banco, là dove siedi a leggere il mio libro. — Esorta il lettore a sospender la lettura, per far da se medesimo quella meditazione ond ei gli ha dato il tema, cioè come il mondo stesso (scrive sant'Agostino, De Civ. Dei, II) con la sua ordinatissima mutabilità ed ineffahile bellezza in certo mode tacitamente proclami che Iddio lo ha fatto e che non altri che Iddio farlo poteva. § 25. Dietro pensando ec., seguitando col tuo pensiero quella meditazione, della quale io non ti ho dato che un saggio. || 24. 8'esser vuoiec., e prima ch'essere stanco del meditare, sarai lieto del frutto che ne caverai. | 25. Messo t' ho innanzi. Sottint., di che cibarti, pascere il tuo intelletto. ¶ 27. Son fatto zeriba, ho preso a scrivere. ‖ 28. Lo ministro ec., il Sole.

Che del valor del cielo il mondo imprenta E col suo lume il tempo ne misura, Con quella parte che su si rammenta Congiunto, si girava per le spire In che più tosto ognora s'appresenta: Ed io era con lui; ma del salire Non m'accors'iosenon com'uom s'accor-

Anzi il primo pensier, del suo venire. 36 È Beatrice quella che si scorge Di bene in meglio, sì subitamente, Che l'atto suo per tempo non si sporge. Q:ant'esser convenia da sè lucente

Quel ch'eradentro al Sol,dov'io entra'mi, Non per color, ma per lume parvente, Perch' io lo ingegno e l'arte e l'uso chiami, Sì nol direi che mai s'immaginasse :

Ma creder puossi, e di veder si brami.45 E se le fantasie nostre son basse A tanta altezza, non è meraviglia,

Chè sovra il Sol non fu occhio ch'andasse. Tal era quivi la quarta famiglia Dell'alto Padre, che sempre la sazia, 50

Mostrando come spira e come figlia. E Beatrice cominciò: Ringrazia,

Ringrazia il Sol degli Angeli, ch'a questo Sensibil t'ha levato per sua grazia. Cuor di mortal non fu mai sì digesto

A divozione, ed a rendersi a Dio Con tutto il suo gradir cotanto presto, Com'a quelle parole mi fec'io;

|| 29. Che del valor ec., che imprime nei mon-dani corpi a lui sottoposti la virtù ch' egli dal cielo riceve. « Con li bei raggi infonde Vita e virth quaggiuso Nella materia, si com'è disposta, e dice in una canzone. [ 30. E col sue lume ec. Il Petrarca lo chiama il pianeta che distingue l'ore. || 31-32. Con quella parte ec., congiunto con la sopradetta parte dello zo-diaco, cioè con l'Ariete, si girava (sempre secondo il sistema di Tolomeo) per quelle spirali ch' egli descrive passando dall'equatore al tropico del Cancro, durante il qual passaggio il Sole si presenta sempre più presto, per-chè il giorno si viene allungando. § 34. Era eon lui, ero entrato nel Sole. § 35-56. Se men com'uom ec., se non come l'uomo si ac-corge del venirgli di un pensiero, innanzi che abbia cominciato a pensario; ch'e quanto dire niente affatto. § 37-39. È Beatrice ec., ne rechi meraviglia tanto rapido passaggio, perchè questo era per opera di Beatrice mia scorta. Proprio della sapienza celeste è di far passare l'intelletto di uno in altro vero con mirabile rapidità. - L'atte suo, il suo operare. - Per tempo non si sperge, non si estende nel tempo, ma è istantaneo. | 40-42. Quant' esser convenia ec., quanto dovevano essere da sè soli lucenti quegli spiriti i quali, sebbene immersi entro la luce del Sole, erano parventi, si discernevano non per diversità alcuna di colore, ma appunto per la intensità del loro lume, ec. — Entra'mi, entral; aggiunto il mi per ripieno.

§ 43. L'uso, l'esercizio nell'arte. § 46-48. Chè
sovra il Solec., che nessuno mai vide luce che § 43. L'uso, l'esercizio nell'arte. § 46-48. Chè volta scenderne, come gli Angeli, ad eseguire sevra il Sel ec., che nessuno mai vide luce che qualche ordine di Dio, ma per subito poi risa-severchiasse quella del Sole. § 49-31. Tal era lire; e così Dante scendera, ma sol per poco.

E sì tutto il mio amore in Lui si mise, Che Beatrice ecclissò nell'obblio. Non le dispiacque, ma sì se ne rise,

Che lo splendor degli occhi suoi ridenti Mia mente unita in più cose divise.

Io vidi più folgor vivi e vincenti (\*) Far di noi centro e di sè far corona, 65 Più dolci in voce, che in vista lucenti.

Così cinger la figlia di Latona Vedem tal volta, quando l'aere è pregno Sì, che ritenga il fil che fa la zona.

Nella corte del ciel, dond'io rivegno, Si trovan molte gioie care e belle Tanto, che non si posson trar del regno;

E il canto di que' lumi era di quelle: Chi non s'impenna sì, che lassa voli, Dal muto aspetti quindi le novelle. Poi, sì cantando, quegli ardenti Soli

Si fur girati intorno a noi tre volte, Come stelle vicine a' fermi poli; Donne mi parver non da ballo sciolte,

Ma che s' arrestin tacite, ascoltando 80 Fin che le nuove note hanno ricolte; E dentro all'un sentii cominciar: Quando

Lo raggio della grazia, onde s'accende Verace amore, e che poi cresce amando, Multiplicato in te tanto risplende, Che ti conduce su per quella scala.

U'senza risalir nessun discende;

quivi ec., cosiffatti erano gli spiriti del quarto cielo, la cui fama di sapere Iddio sazia sempre col mostrar loro aperti gli eterni misteri, primo tra'quali è quello della SS. Trinità. — Come spira e come figlia, com' Ei generi il divin Figlio, e come da ambi proceda lo Spirito Santo. | 53-34. A questo Sensibil, a questo Sole sensibile: per contrapposto a quello spirituale degli Angeli, ch'è Dio. | 55. Digosto, disposto. | 56-57. Ed a rendersi ec., e tanto pronto a sapere a Dio il massimo grado. || 60. Ecclissò, rimase ecclissata. || 63. Mia mento ec., divise tra le cose circostanti la mia attenzione, che circostanti la mia attenzione, che prima era tutta raccolta in Dio. [[65. Vincenti. Nel Conv.: · Si raggianti, che vincono l'armonia dell'occhio. • — (\*) Dotti in divinità. Nel Sole, perchè la luce sensibile è simbolo della intellettuale. — | 66. Più dolci ec., con dolcezza anche più ineffabile del loro splendore. | 67 69. Così cinger ec., così vediamo talvolta la luna (Diana, figlia di Latona) cingersi di una zona, quando l'aria è tanto pregna di vapori che ritenga quel filo di luce il quale forma l'alone. || 72. Trar del regne, far comprendere fuori di quel celeste regno. || 75. Dal muto aspetti ec., se aspetta esserne informato da me, egli è come aspetta notizie da un muto. || 76. Pol, poichè. || 79. Scielte, restate del tutto. || 82. All' un de detti 50it. E l' anima di san Tomaso d'Aquino. — Quando, giacchè. | 87. U' sensa risa-lir ec., per la quale non si scende mai, se non per risalire. Chi una volta è ammesso al Paradiso, non può più perderlo: solo può tal-

Qual ti negasse il vin della sua fiala Per la tua sete, in libertà non fora, Se non com'acqua ch' al mar non si cala. Tu vuoi saper di quai piante s'inflora Questa ghirlanda, che intorno vagheggia La bella Donna ch' al ciel t' avvalora. Io fui degli agni della santa greggia, Che Domenico mena per cammino, U'ben s' impingua, se non si vaneggia. Questi, che m'è a destra più vicino Frate e maestro fummi, ed esso Alberto E di Cologna, ed io Tomas d'Aquino. Se tu di tutti gli altri esser vuoi certo, 100 Diretro al mio parlar ten vien col viso Girando su per lo beato serto. Quell'altro fiammeggiare esce del riso Di Grazian, che l'uno e l'altro foro Aiutò sì, che piace in Paradiso. L'altro ch'appresso adorna il nostro coro, Quel Pietro fu che con la poverella

Offerse a Santa Chiesa il suo tesoro.

La quinta luce ch' è tra noi più bella,

ad ammaestramento degli uomini. || 88-90. Qual ti negasse ec., qualunque anima celeste negasse di soddisfare a' tuoi desiderii, sarebbe in quello stato di violenza ch' è un fiume impedito di scendere al mare; cioè dovrebbe esser trattenuta da qualche forte impedimento. | 91-93. Di quai piante ec., quali anime compongono questa corona che cingè e vagheggia Beatrice, la qual ti dà valore di salire al cielo. Vagheggiavano naturalmente il simbolo della loro scienza prediletta. | 96. U' ben s'impingua ec., per lo qual cammino (cioè seguendo la regola di san Domenico) l'uomo ben si avanza nella cristiana perfezione, se non si lascia predominare dai vani affetti mondani. || 98-99. Frate, fratello di religione. - Ed esse Alberto ec. Alberto Magno, famoso maestro di san Tommaso, nacqui in Lawingen, ma visse lungamente in Co-lonia, e vi mori nel 1282. Era stato da Urbano IV fatto vescovo di Ratisbona nel 1261; ma per l'amor del chiostro e della università aveva rinunziato. — Tomas. Alla latina (Thomas). | 101-102. Col viso Girando ec., recando gli occhi in giro su per questa corona da uno in un altro spiendore. Di viso per vista (lat. visus) abbiamo detto più volte. || 104-105. Grazian. In Chiusi, città di Toscana, nacque Graziano, che poi fu monaco benedettino, e compilò la celebre collezione di canoni ecclesiastici intitolata Decreto. - Che l'une e l'altre fore ec., che aiutò il foro civile e l'ecclesiastico, conciliando le leggi dell'uno con quelle dell'altro; la quale opera piace alla celeste Corte che vuole in pace e in concordia le due potestà. | 107-108. Quel Pietro. Pietro Lombardo, il maestro delle sentenze, chiaro pei suoi libri di teologia. Nato in Novara, fu professore e vescovo in Parigi: mori nel 4164. — Che con la poverella ec. Si allude al proemio dell'opera di esso Pietro, nel quale egli disse per modestia, che faceva un piccolo dono alla Chiesa, quale fu quello della vedova poverella, di cui si fa menzione nel Vangelo. ¶ 109 La quiuta luce ec. Salomone. | 110. Spira di tale amor, è raggiata, muove

Spira di tale amor, che tutto il mondo Laggiù ne gola di saper novella. Entro v'è l'alta mente u'sì profondo Saver fu messo, che, se il vero è vero, A veder tanto non surse il secondo. Appresso vedi il lume di quel cero Che, giuso in carne, più addentro vide L'angelica natura e il ministero. Nell'altra piccioletta luce ride Quell'avvocato de'templi cristiani, Del cui latino Agostin si provide. Or se tu l'occhio della mente trani Di luce in luce dietro alle mie lode, Già dell'ottava con sete rimani. Per veder ogni ben dentro vi gode L'anima santa, che il mondo fallace 125 Fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace Giuso in Cieldauro, ed essa da martiro E da esilio venne a questa pace. Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro 130

D'Isidoro, di Beda, e di Riccardo

da tanto famosa anima innamorata, quanto fa l'autore del Cantico de' Cantici. Il 111. Me gola di saper novella, desidera, ha gola di saperne notizia. Questionavano i teologi se Salomone fosse salvo o dannato. | 113-114. Che, se il vero è vero ec., che se vero è il detto di Dio, ch' è la stessa verità, nessuno mai levossi à tanto sapere. Iddio a Salomone, Reg. I, III, 12: Dedi tibi cor sapiens et intelligens in tantum, ut nullus ante te similis tui fuerit, nec post te surrecturus sit. • ¶ 115. Di quel cere, di quell'apportator di luce, di quel dottore. Si accenna a san Dionigi Arcopagita, disco-polo di san Paolo. ∥ 116-117. Più addentre vide ec. Credesi ancora da molti che egli fosse l'autore del famoso libro De cœlesti hisrarchia, di cui più particolarmente sarà detto in fine del G. XXVIII. | 119-127. Quell' avve-cato ec., quel difensore della cristiana religione, della cui opera sant' Agostino si servi. Credesi comunemente che sia Paolo Orosio, il quale compilò la sua Storia delle calamità e scelleratezze del mondo a petizione di sant' Agostino, che non trovava luogo da farlo nella sua Città di Dio. Alcuni intendono Lattanzio, e par più con-forme al nome generalmente datogli di Cicerone cristiano. | 121. Trani, tiri, trasporti. Trancre per trainare (franc. trainer) fu comune a quel tempo. Vedi particolarmente Gio. Villani, VII, 39. 123. Con sete rimani, vuoi sapere chi sia. 124. Per veder ogni ben, per la vista che ha di ogni bene, cioè di Dio. 125-126. L'anima santa ec., Severino Boezio, la cui vita è documento della fallacia del mondo a chi ben la consideri. Questo dottissimo e virtuosissimo Senatore romano, venuto in sospetto di tramare la liberazione di Roma da' Goti, fu da Teodorico tenuto prigione sei mesi in Pavia. e poi nell'ottobre del 523 fatto crudelmente morire. Scrisse nella carcere il suo famoso libro De consolatione philosophia, a Dante carissimo. | 128. In Cieldauro. Fu sepolto Boezio in Pavia, nella chiesa detta di san Pietro in Ciel d'oro. 1 151. Isidoro. Vescovo di Siviglia: mori nel 656.

Che a considerar fu più che viro. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, E il lume d'uno spirto che, in pensieri

Gravi, a morire gli parve esser tardo. 135 Essa è la luce eterna di Sigieri,

Che leggendo nel vico degli strami, Sillogizzo invidiosi veri. Indi, come orologio che ne chiami Nell'ora che la sposa di Dio surge

Le opere sue più celebri furono il trattato Del Sommo bene e l' Etimologie. - Beda. Sacerdote inglese. Scrisse una Storia ecclesiastica dell'Inghilterra, e comentò vari libri della Scrittura. Morto nel 735, fu onorato del titolo di Venerabile. - Riccardo da san Vittore, scozzese, visse nel XII secolo, e scrisse molte opere teologiche. | 152. Che a considerar ec., che nelle sue spe-culazioni ebbe acume sopra l'umano. Di viro-per womo, ved. nota 30 al IV dell'Inf. | 153. Onde a me riterna ec., dopo il quale il tuo sguardo (che gli antichi dissero anche ri-guardo, come i Franc. regard) tornerebbe a posarsi in me, da cui cominciò il sùo giro. 134-135. Che, in pensieri Gravi ec., il qua-le, considerando posalamente le vanità del mondo e le miserio della vita, fu desiderosissimo di lasciarla. || 136-137. Bigieri ec. Fu maestro di logica o, secondo altri, di teo-logia in Parigi, nella via detta degli strami

A mattinar lo sposo perchè l'ami, Che l'una parte e l'altra tira ed urge, Tin tin sonando con sì dolce nota,

Che il ben disposto spirto d'amor turge; Così vid'io la gloriosa rota

Muoversi, e render voce a voce in tempra Ed in dolcezza, ch' esser non può nota, Se non colà dove il gioir s'insempra.

o della paglia, ov'era l'Università. Dicono che quella via prese il nome di Rue fouarre, cioè della paglia, perchè, non usandosi a quei tempi nelle scuole në seggiole në banchi, ogni giovane vi portava seco un fastelletto di paglia. | 138. Invidiosi veri, verità che gli partorirono odio (lat. favidia), lo fecero inviso. || 139-141. Che ne chiami Well'ora ec., che c'inviti a levarci nell'ora che la Chiesa con le mattutine laudi si fa propizio il suo sposo divino. Mallinere propriamente è far mattinata, la quale tra gli antichi innamorati era nel mattino quel che la serenata la sera: qui per similitudine è cantare il mattutino. || 142. Che l'una parte ec., nel quale orologio ciascuna parte di quella ruota ch'è detta lo svegliarino viene a tirarsi dietro la parte che segue ed a spignere (lat. wrgere) quella che le va innanzi. | 144. D'amor turge, si empie (lat. turget) di quell'amore di Dio, al qual è già disposto. || 145. S'insempra, è per sempre.

### CANTO DECIMOPRIMO.

A dichiarazione di un suo motto, san Tomaso ragiona del soccorso alla pericolante Chiesa pôrto da san Francesco e san Domenico; del primo dei quali con affetto tutto celeste e' ritesse l'angelica vita.

O insensata cura de' mortali, Quanto son difettivi sillogismi Quei che ti fanno in basso batter l'ali! Chi dietro a iura, e chi ad aforismi Sen giva, e chi seguendo sacerdozio, 5 E chi regnar per forza o per sofismi, E chi rubare, e chi civil negozio, Chi, nel diletto della carne involto, S'affaticava, e chi si dava all' ozio: Quand' io, da tutte queste cose sciolto, 10 Con Beatrice m'era suso in cielo

2-3. Quanto son difettivi ec., quanto deboli sono le ragioni per le quali v'inducete a volgere i vostri affetti alle coso terrene! | 4. A iura, alle scienze legali. È il plur. alla latina di ius o iure, entrambi comuni agli antichi. Ad aforismi, agli aforismi d'Ippocrate, alla medicina. | 5. Seguendo sacerdosio: come mezzo di far fortuna. || 6. E chi regnar ec. Sottint. procacciava, o simile. — O per sofismi, o per mentiti dritti, per cavillose ragioni. || 7. Civil negesie, traflichi, amministrazioni ed altrettali affari. Sottint., procurava. [ 9. 8' affaticava, si affannava per soddisfare le sue libidini. Lo apparente disordine di questo periodo imita il

Drina Commedia.

Cotanto gloriosamente accolto. Poi che ciascuno fu tornato ne lo Punto del cerchio, in che avanti s' era. Fermossi, come a candelier candelo. 15 Ed io senti'dentro a quella lumiera Che pria m'avea parlato, sorridendo Incominciar, facendosi più mera: Così com' io del suo raggio m'accendo,

Sì, riguardando nella luce eterna, Li tuoi pensieri onde cagioni, apprendo.

tamulto delle descritte cure mondane. [ 15: Come a candelier candele, fisso come la candela in sul candeliere. Ciascuno spirito si mostrava come una lumiera (v. 16). § 16. Quella lu-miera, l'anima risplendentissima di san Tomaso. 17-18. Sorridendo ec., incominciarsi il seguente discorso, e m' accorsi che quell'anima sorrideva pel crescer della sua luce, pel suo farsi più puramente splendida (più mera). C. IX, 70: Per letiziar lassù fulgor s'acquista, Siccome riso qui. . | 19-21. Così com'io ec., com'io m'accendo nel raggio della luce divina, cost pure, rignardando in essa, apprendo da che tu trai cagione di pensare, qual è il soggetto

Tu dubbii, ed hai voler che si ricerna In si aperta e si distesa lingua Lo dicer mio, ch' al tuo sentir si sterna, Ove dinanzi dissi: U'ben s'impingua, 25 E là u' dissi: Non surse il secondo; E qui è nopo che ben si distingua. La provvidenza che governa il mondo Con quel consiglio, nel quale ogni aspetto Creato è vinto pria che vada al fondo, 30 Perocchè andasse ver lo suo diletto La sposa di Colui, ch' ad alte grida Disposò lei col sangue benedetto, In sè sicura ed anche a lui più fida, Duo Principi ordinò in suo favore, Che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore, L'altro per sapïenza in terra fue Di cherubica luce uno splendore. Dell' un dirò, perocchè d'ambedue Si dice l'un pregiando, qual ch'uom pren-Perchè ad un fine fur l'opere sue. Intra Tupino, e l'acqua che discende Del colle eletto dal beato Ubaldo,

de' tuoi pensieri. [ 22-24. Tu dubbii ec., tu dubiti circa il senso di due frasi da me usate nel precedente ragionamento, e desideri che il mio dire si torni a dichiarare (quasichè a cer-mere, a stacciare) in tanto chiaro ed allungato discorso, che si appiani (lat. sternatur) al tuo intendimento. | 25 26. U' ben s' impingua. Nel C. prec. v. 96. — Non surse il secondo. Ivi, v. 114. || 27. E qui ec., e per quanto si appar-tiene a questo secondo dubbio, bisogna che ben si distingua in qual genere di persone siasi detto Salemone non aver pari. Se ne ragionerà nel C. XIII. | 29-50. Ogni aspetto Creato ec., ogni creata vista s'abbaglia e si confonde prima che giunga a penetrarne i profondi segreti. | 31-36. Perocchè andasse ec., acciocchè la Chiesa, sposata da G. Cristo in sul Calvario, andasse, si accostasse ad esso suo sposo diletto con sicurezza, ed anche a lui più fida, ordinò due principi, cioè due capi, due conduttori, ec. Anche il Machiavelli, Disc. III, 1, pareggio san Fran-cesco e san Domenico nel vanto di aver ritirata la religione a' suoi principii. — Ad alte grida. Quand' egli spirando sulla croce clamapris voce angles, come narra san Matt., XXVII. [37. L'an, san Francesco. — Berafico in ardore, pieno dell'ardente carità de' Serafini [38. L'altre, san Domenico. [39. Di oberabica luce, della luce dei Cherubini, ordine d'Angeli in cui riluce particolarmente la divina sapienza. 🖟 40-41. Dell'un, di san Francesco. — Perocchè d'ambedue ec., perocchè lodando l'uno, qua-lunque de' due si prenda, si lodano entrambi. Il 42. Perchè ad un fine ec., perchè ambidue operaron al medesimo fine di ben guidaro la Chiesa. | 43-44. Tapino. l'iccolo fiume vicino ad · E l'acqua che discende ec., ed il fiumicello Chiassi, che discende da un colle eletto già da sant' Ubaldo per suo romitaggio, nel territorio di Gubbio. || 45. Fertile costa ec. La pendice ov' è posto Assisi || 46-48. Ondo Perucesco era nato nel 1182. — Dispetta, spregiata gia ec., dalla qual costa la città di Perugia, (lat. despecta). || 66. Sensa invite, senza che che verse colà ha una delle sue porte detta alcuno la richiedesse di nozze. || 67-69. Bè

Fertile costa d'alto monte pende, 45 Onde Perugia sente freddo e caldo Da Porta Sole, e dirietro le piange Per grave giogo Nocera con Gualdo. Di quella costa, là dov'ella frange Più sua rattezza, nacque al mondo un Sole, Come fa questo tal volta di Gange. Però chi d'esso loco fa parole Non dica Ascesi, chè direbbe co**rto.** Ma Oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto, Ch'ei cominciò a far sentir la terra Della sua gran virtude alcun conforto; Chè per tal donna giovinetto in guerra Del padre corse, a cui, com'alla morte. La porta del piacer nessun disserra: 60 E dinanzi alla sua spirital corte,  ${\it Et\ coram\ patre}$  le si fece unito : Poscia di di in di l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, Mille e cent'anni e più dispetta e scura. Fino a costui si stette senza invito; Nè valse udir che la trovò sicura

Porta Sole, l'inverno ha il freddo per lo spirare di borea, e la state il caldo pe' riflessi rare di Dorea, e la statu il catuo po l'incon raggi solari. — E dirietro le piango ec., e dietro da essa costa piangono i loro danoi Nocera e Gualdo, oppresse dall'avaro governo del re Roberto di Napoli. § 49-50. Di quella costa ec., da quella parte di detta costa, dov'essa più che altrove diminuisce la sua ripidezza; cie dalla falda di quel colle. — Un Sole. San Francesco. | 51. Questo, questo vero Sole in cui siamo. — Tal velta. Cioè nel solstizio estiva quando il Solewasce dalla parte delle foci del Gange, e a noi cuol essere più lucente. 🛙 55. Ascesi, per Assisi, dicerasi comunemente a quel tempo (Gio. Villani, IX, 103). — Direbbe corte, direbbe poco | 54. Proprio dir, propria-mente parlare. San Bonaventura, nella sua Vita di san Prancesco, applica a lui quelle parole dell'Apocatisse: « Vidi alterum Angelum ascerdentem ab ortu Solis. . | 55. Dall' erte, dall'oriente, dal suo nascimento: aveva pechi anni Continua la similit del Sole. | 56. A far sentir la terra, a far che la terra sentisse. || 88-60. Chè per tal denna ec., perciocche egli giovinetto tolse per amante, e per essa incorse la nimistà di suo padre, quella povertà che, al par della morte, da nessuno è accolta con piacere. Leggesi nella vita di san Francesco com'ei fu hattuto e carcerato dal padre per aver dispensati suoi danari a' poveri. # 61-62. E dinanzi alla sua ec , e innanzi alla sua curia, al tribunale del suo vescovo (quel d'Assisi), e al cospetto del padre suo, rinunziò all'avere terreno, e si uni, quasi in matrimonio, alla povertà L'idea di questo matrimonio è dello stesso san Francesco, nel suo inno alla Povertà. | 64 Questa, la povertà. - Del prime marite. di G. Cristo, che visse povero e tra poveri. San Luc. IV: «Evangelizare pauperibus misit

Con Amiclate, al suon della sua voce, Colui ch'a tutto il mondo fe paura; Nè valse esser costante nè feroce, i che dove Maria rimase giuso, Ella con Cristo salse in sulla croce. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e Povertà per questi amanti Prendi oramai nel mio parlar diffuso. 75 La lor concordia e' lor lieti sembianti. Amore e maraviglia e dolce sguardo Facean esser cagion de' pensier santi ; Tanto che il venerabile Bernardo Si scalzò prima, e dietro a tanta pace 80 Corse, e correndo gli parv'esser tardo. O ignota ricchezza, o ben verace! Scalzasi Egidio e scalzasi Silvestro Dietro allo sposo; sì la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro Con la sua donna, e con quella famiglia Che già legava l'umile capestro; Nè gli gravò viltà di cuor le ciglia Per esser si' di Pietro Bernardone,

Nè per parer dispetto a maraviglia; valse udir ec., ne era valuto, per far la po-verta grata agli nomini, l'udir come Cesare vincitore del mondo, avendo di notte picchiato alla porta di Amiclate povero pescatore, lo trovò sicuro, perfettamente tranquillo fra le incursioni nemiche. Al qual proposito Lucano, V, 519, esclama: «O vilæ tuta facultas Pauperis, angustique laris! o munera nondum In-tellecta Dedmi - || 70-72. We valse esser ec., ne valse alla poverta l'essere stata costante e coraggiosa fino a salir sulla croce con Gesù Cristo, che vi mort ignudo, mentreche Maria rimase a piè di quella. Ma qui la personificazione è spinta tropp otre. — In somma, tutti i pregi della povertà non eran valuti, prima di san Francesco, a farla amare da alcuno. | 73. Chiuso, coperto, oscuro. | 75. Prendi ec., intendi significati nella mia lunga circonlocuzione. || 76-78. La lor concordia ec., la concordia e | l'allegrezza di questi due amanti facevano si, che l'amor del prossimo, la maraviglia di tanto insolita virtu, e la dolcezza che si provava nell'imitarla, cagionassero negli uomini sante risoluzioni. I 79 Bernardo da Quintavalle, il primo seguace di san Francesco. | 80. Si scalzò. Ad esempio di san Francesco, il quale anche in ciò volle imitare gli Apostoli (san Luc. X XII, 35). | 85. Egidio... Silvestro. Due altri dei primi seguaci di san Francesco. | 84. Alle sposo, a san Francesco, sposo della Povertà. — Sì la spesa piace. Questo seguire il Santo per amore alla sua sposa, non è buona figura.

| 86. Con la sua donna, con la povertà, sua
donna. || 87. Che glà legava ec., a cui già cingova il fianco l'umile cordone. || 88. Nè gli
gravè ec., nè arrossl. Purg. XXX: « Tanta
vergogna mi gravò la fronte. || 89. Fl; figlio:
accorciamento comune a quel tempo. — Pietro
Bevardana. Ilomo nichea. || 90. Bianatta e. Bernardone. Uomo picheo. | 90. Dispette a maraviglia, dispressovole (lat. despectus) a seque de la companya de il fermo suo proponimento. Il 92. Ad Innocenzio,

Ma regalmente sua dura intenzione Ad Innocenzio aperse, e da lui ebb**e** Primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe Dietro a costui, la cui mirabil vita Meglio in gloria del ciel si canterebbe, Di seconda corona redimita Fu per Onorio dall' eterno Spiro La santa voglia d'esto archimandrita. poi che, per la sete del martiro, Nella presenza del Soldan superba Predicò Cristo e gli altri che 'l seguiro : E per trovare a conversione acerba Troppo la gente, e per non stare indarno, Reddissi al frutto dell'italica erba; 103 Nel crudo sasso, intra Tevere ed Arno, Da Cristo prese l'ultimo sigillo, Che le sue membra due anni portarno. Quando a Colui ch'a tanto ben sortillo, Piacque di trarlo suso alla mercede Ch'egli acquistò nel suo farsi pusillo,

Ai frati suoi, si com' a giuste erede,

Raccomandò la sua donna più cara,

a papa Innocenzo III. 🛭 93. Primo sigillo ec., la prima approvazione della sua Regula. Ciò fu nel 1214. | 96. Meglie in gloria ec., sarebbe più degna di esser cantata nella gloria celeste dagli Angeli e da' Santi, che non giù dai frati. Accenna al costume che aveano i frati Minori, di cantare in coro la vita di san Francesco. (Vaddingo, Annal. Min., an. 1244, num. XIII). | 97-99. Di seconda cerena ec., il santo desiderio di questo capo del gregge, dell'erdine francescano (d'esto archimandrila) fu coronato novellamente dallo Spirito Santo per mezzo di papa Onorio. Accenna alla seconda e più so-lenne approvazione dell'Ordine, per Onorio II, nel 1423. Il 401. Del Boldan di Babilonia. Ved. il cap. XXIV de' Fioretti del glorioso poveretto di Cristo, messer san Francesco. | 402. E gli altri che 'l seguiro. e gli Apostoli. | 405. A con-versione acerba, immatura a convertirsi. Gli disse il Soldano: Frate Francesco, io volentieri mi convertirei alla fede di Cristo, ma io temo di farlo ora. . Fior.cap. XXIV. | 105. Reddissi ec., se ne tornò a coltivare, perchè dessero santi frutti, le genti d'Italia. | 106. Mel crudo sasso ec., nell'aspro monte dell'Alvernia, situato tra il Tevere e l'Arno, vicino a Chiusi di Casentino. § 407. L'ultime sigillo, le sacre Stimate, che furono l'ultima conferma di sua religione. Due anni prima di morire, san Francesco cerco per grazia a G. Cristo che gli facesse sentire il più possibile del dolore della sua passione; e subito e' si trovo nelle mani e ne' piedi i segni (da' Greci e poi da' Latini detti stigmata) dell' inchiodatura, e nel costato dritto una ferita di lancia: le quali piaghe, bonchè dessero al cuore del Santo grandissima allegrezza, nientedimeno alla carne sua e alli sentimenti corporali gli davano intollerabile dolore. » || 108 Due auni. Dal 1234 al 26, nel quale ei mori. || 111. Farsi pusille, impicciolirsi, abbassarsi: frase evangelica. § 112. Giuste erede, legittimi eredi. Breda e reda, per erede, furon comuni agli antichi. f 113. La sua donna, la povertà da lui

E comandò che l'amassero a fede ; 115 E del suo grembo l'anima preclara Muover si volle, tornando al suo regno, Ed al suo corpo non volle altra bara. Pensa oramai qual fu colui, che degno Collega fu a mantener la barca

Di Pietro in alto mar per dritto segno! E questi fu il nostro patriarca: Perchè, qual segue lui, com'ei comanda.

Discerner puoi che buona merce carca. Ma il suo peculio di nuova vivanda

È fatto ghiotto sì, ch'esser non puote 125 Che per diversi salti non si spanda:

sposata. | 114. A fede, fedelmente. | 115. Del suo grombo, dal grembo di detta sua donna, della povertà; avendo egli voluto morire so-pra un vile giaciglio. [ 116. Al suo regue, al cielo, da cui l'anime scendono. | 117. Non volle altra bara, non volle alcuna bara, alcan funebre onore. Ordinò lo seppellissero nel luogo dove giustiziavansi i rei: nè ci volea meno di tanto per contrappesare la superbia e lo sfarzo de' cherici del tempo. Altro per alcune, come attrimenti per punto, è proprietà di questa lingua. | 118-120. Pensa eramai ec., ora, che sai chi fu san Francesco, pensa di qual virth dovett'esser colui che gli fu dato a collega per mantener la Chiesa nel dritto cammino; cioè, san Domenico. | 121 Il nestre patriarca, il fondatore dell' Ordine domenicano, al quale io appartenni. | 122-123. Perchè qual segue ec., perlochè (cioè per esser la san-tità di san Domenico compagna a quella di san Francesco) puoi capire che chi osserva bene la sua regola, molto ben si provvede per la vita eterna. || 124-126. Es il sue peculie ec., ma il suo gregge è fatto così ghiotto di nuova pastura, che non può non ispandersi per tutt'altri pascoli (lat. saltus) che quelli indicatigli dal il suo concetto ai domenicani, ma a Dante.

E quanto le sue pecore rimote E vagabonde più da esso vanno, Più tornano all' ovil di latte voté. Ben son di quelle che temono il danno, 130 E stringonsi al pastor; ma son si poche, Che le cappe fornisce poco panno. Or, se le mie parole non son fioche, Se la tua udienza è stata attenta, Se ciò che ho detto alla mente rivoche, In parte fia la tua voglia contenta; Perchè vedrai la pianta onde si scheggia,

E vedra'il corregger che argomenta

U'ben s'impingua, se non si vaneggia.

santo pastore. Procacciavano già vescovadi; e la regola su di non pure accettarli. Ne i Francescani valevano meglio, ma Dante riserba il loro conto a san Bonaventura francescano. Come la lode in bocca agli strani, così il biasimo in bocca a'consorti, è più credibile. ¶ 139. Di latte vete, vote di buon alimento spirituale ¶ 152. Chè le cappe ec., chè poche braccia di panno bastano a vestirle tutte. Qui è chiaro che si parla de' frati domenicani; ma non per questo le pecore in cappa fanno meno strano vedere. | 133. Fioche, deboli, poco spressive. 137. Perchè vedrai la pianta ec., perché vedrai di qual pianta io levo le schegge, che cosa io intendo biasimare Modo simile al levare i pezzi d'alcuno, che vale appunto dirne male. | 138-139. E vedra' il cerregger ec., e vedrai qual correzione inferiscano quelle mie parole: U ben s'impingua ec. Altri leggono: E vedrà il coreggier che argomenta; ed intendono: E vedrà il domenicano (coreggiero dalla cinta coreggia, come i francescani cordiglieri dalla corda) che cosa inferiscano quelle mie parole. Ma il primo intendimento è più conforme al fine di san Tomaso, che non è stato di spiegare

# CANTO DECIMOSECONDO.

Da una seconda corona di santi dottori san Bonaventura francescano tesse in ricambio l'elogio di san Domenico e censura i francescani; poi dà conto dei suoi compagni.

Si tosto come l'ultima parola La benedetta fiamma per dir tolse, A rotar cominciò la santa mola; E nel suo giro tutta non si volse Primach'un'altrad' un cerchio la chiuse, E moto a moto e canto a canto colse;

2. Per dir telse, telse a dire. | 3. La santa mela, quel cerchio di beati spiriti girante orizzontalmente, come fa la macina. Nel Convito dice che bisogna concepire il giro del Sole • non a modo di ruota, ma di mola. • | 5. Un'altra, un'altra corona di spiriti, tutti anch'essi dottori in divinità. # 6. Colso, accoppiò, uni : ed è secondo la propria origine di cogliere, dal colli-gere de latini. ¶ 7-8. Mostre muse, Mostre si-

Canto, che tanto vince nostre muse, Nostre sirene, in quelle dolci tube Quanto primo splendor quel ch'e'rifuse. Come si volgon per tenera nube Due archi paralleli e concolori, Quando Giunone a sua ancella iube,

stri poeti. — In quelle dolci tube, articolato in que soavi organi sovrumani. [ 9. Quante prime splendor ec., quanto la luce diretta è superiore alla riflessa, per es. quella del sole a quella della luna. Rifondere per riflettere usò anche nel G. II, v. 88. § 10. Tenera, tenue, leggiera. Ovidio, Trist., III, 8: «Tenera cedente volatibus aura.» § 11. Concoleri, de'medesimi colori (lat. esecolere). § 44. R. es ancella francoleri. gers de'latini. | 7-8. Nostre muse, Nostre si- colori (lat. concolores). | 12. A sua ancella in-rene, le muse e le sirene di cui parlano i no- be, comanda (lat. jubel) ad Iride sua ancella

Nascendo di quel d'entro quel di fuori, A guisa del parlar di quella vaga Ch' amor consunse come Sol vapori; 15 E fanno qui la gente esser presaga, Per lo patto che Dio con Noè pose Del mondo che giammai più non s'allaga : Così di quelle sempiterne rose Volgeansi circa noi le duo ghirlande, 20 E sì l'estrema all'intima rispose. Poichè 'l tripudio e l'altra festa grande, Sì del cantare e si del fiammeggiarsi Luce con luce gaudiose e blande, Insieme a punto ed a voler quetarsi, (ve Pur come gli occhi ch'al piacer che i muo-Conviene insieme chiudere e levarsi : Del cuor dell' una delle luci nuove Si mosse voce, che l'ago alla stella Parer mi fece in volgermi al suo dove; E cominciò: L'amor che mi fa bella Mi tragge a ragionar dell'altro duca, Per cui del mio sì ben ci si favella. Degno è che dov'è l'un, l'altro s'induca Sì che com' elli ad una militaro,

di portar qualche sua imbasciata. Ovidio, Metam. I: « Nuntia Junonis varios induta colores Iris.» || 13-15. Nascendo di quel dentre ec., pro-ducendosi per riflession di raggi l'arco di fuori da quel di dentro, come per riflession di suoni formasi il parlare di quella vagante ninfa chiamata Eco, cui l'amor di Narciso consumò come il sole consuma i vapori, riducendola a non altro che voce. Ved. Ovidio, nel III delle Metam | 16-18. E fanne qui la gente ec., e i detti arcobaleni fanno che l'umana gente memore del patto fermato da Dio con Noè, sicuramente presagisca che la terra non sara mai più allagata da di-luvio. Gen. IX: « Arcum meum ponam in nuhibus, et erit signum fæderis. . Giunone e Noe son troppo vicini per non urtarsi. || 21. 🗷 sì l'estrema ec., e così la ghirlanda di fuori uniformossi nel moto e nel canto a quella di dentro. | 25-24 Fiammeggiarsi Luce con luce, raggiar l'una luce verso l'altra fiamma di carità, accrescere vicendevolmente il loro splendore. Purg. XV, 75: « E, come specchio, l' uno all'altro rende. » || 25. A punto ed a voler, ad un punto medesimo, per concorde volere di tutti. | 26-27. Pur come gli occhi ec., a quel modo che ambedue gli occhi, simultaneamente si chiudono o si aprono, secondo il piacer di colui che se ne serve. D'i per li abbiamo già detto nella nota 53 al VII dell'Inf. | 28 Del cuor, dal mezzo.—Muove, sopravvenute. || 29-30, Che l'ago ec., che mi fe subito rivolgere al luogo ov'ella stava (al suo dove), siccome l'ago della calamita si volge alla stella polare. | 32. Dell'altro duca, dell'altro capo di religione mentovato da san Tomaso, cioè di san Dome-nico. || 33. Per eul ec., da cui san Tomaso ha testè preso occasione di tanto magnificare il fondatore dell' Ordine mio Questi che favella è san Bonaventura francescano. | 34. Degno è che ec., è conveniente che dove si fa menzione dell'uno, si introduca, si menzioni anche l'al-tro. || 35. Elli, eglino — Ad una, unitamente, al medesimo fine di sostener la Chiesa vacil- chè la mente, l'anima di san Domenico fu

Così la gloria loro insieme luca. L'esercito di Cristo, che sì caro Costò a riarmar, dietro all'insegna Si movea tardo, sospeccioso e raro; Quando lo 'mperador che sempre regna, 40 Provvide alla milizia ch' era in forse, Per sola grazia, non per esser degna; E, com' è detto, a sua sposa soccorse Con duo campioni, al cui fare, al cui dire Lo popol disviato si raccorse. In quella parte, ove surge ad aprire Zeffiro dolce le novelle fronde, Di che si vede Europa rivestire, Non molto lungi al percuoter dell' onde, Dietro alle quali, per la lunga foga, Lo Sol tal volta ad ogni uom si nasconde: Siede la fortunata Callaroga, Sotto la protezion del grande scudo, In che soggiace il leone e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo Della fede cristiana, il santo atleta, Benigno a' suoi ed a' nimici crudo; E come fu creata, fu repleta

lante pei depravati costumi del clero e del popolo. Nel chiostro di Santa Croce in Firenze vedonsi in una lunetta san Francesco e san Domenico che reggono un edifizio cadente, se-condo una visione che si disse avuta da Innocenzo III. | 37. L'esercite di Criste, il popolo cristiano. | 38. A riarmar contro il demonio. dopo perduta l'arma della grazia per il pec-- All'insegna di sua redenzione, croce. | 59. Sospeccioso, sospettoso pe' dubbi nella fede indotti dagli eretici, e rare, poco unito, in poco stretta ordinanza. [ 41. Ch' era in forse, che era in pericolo di esser vinta dalle potenze infernali. || 45. Bi raccerse, si ravvide del suo errore. || 46-48. In quella parte ec., nella parte occidentale dell'Europa. cioè in Ispagna | 49-51. Non molto lungi ec., non molto in qua da'lidi dell'oceano, nel quale il Sole, stanco della lunga corsa de' giorni estivi (per la lunga foga), va a tramontare. Tal volta. Perche solo nel solstizio estivo il Sole tramonta proprio in quel tratto dell'atlantico su cui siede la Spagna. — Ad egui uom si na-scende Perchè si supponeva l'emisfero opposto al nostro non essere abitato. 852. Callaroga, oggi Calahorra, città della Spagna, fu patria di san Domenico. | 53-54. Del grande son-do, In che ec. Cioè del re di Castiglia, nel cui scudo s'inquartano due castelli e due leoni: da una banda il leone sopra il castello, dall'altra sotto. Soggiogare per socrastare usò an-che nel Purg., XII, 101. | 55. Drude, da freu tedesco, che val fedele, « fu voca da principio onestissima, e poscia acquisto sentimento lascivo, che le rimase, . come dice il Dati nella sua difesa di Dante contro Mons. della Casa, citando tra gli altri esempi questo della Vita di sant'Antonio: « I vicini monachetti appellavano Antonio il drudo del nostro messer Jesu Cristo. . | 57. Crudo. Accenna allo scempio degli Albigesi, ed alla instituzione del Sant' Uf-fizio. | 58-60. E como fu creata ec., e sittosto-

Sì la sua mente di viva virtute, 60 Che nella madre lei fece profeta. Poichè le sponsalizie fur compiute Al sacro fonte infra lui e la Fede, U'si dotâr di mutua salute; La donna, che per lui l'assenso diede, 65 Vide nel sonno il mirabile frutto Ch'uscir dovea di lui e delle rede: E perchè fosse, qual era, in costrutto, Quinci si mosse spirito a nomarlo Del possessivo di cui era tutto. 70 Domenico fu detto: ed io ne parlo Sì come dell'agricola, che Cristo Elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e famigliar di Cristo, Chè il primo amor che in lui fu manifesto. Fu al primo consiglio che diè Cristo. 75 Spesse flate fu tacito e desto Trovato in terra dalla sua nutrice,

Come dicesse: Io son venuto a questo.

O padre suo veramente Felice!

creata, di tanta virtù fu ripiena (lat. repleta), che stando ancor chiusa nell'utero materno, fece che la madre profetasse l'avvenire del suo portato. Narrasi che la madre di san Domenico sognasse di partorire un cane bianco e nero con una fiaccola in bocca. Il bianco e 'l nero si spiegano per l'abito de domenicani: la fiaccola în spiegata da' roghi. | 61-63. Poichè le sponsalizie ec., poiche il picciol Domenico si fu come sposato alla Fede mediante il bat-tesimo, nel quale egli promise alla Fede di difenderla, e questa a lui di salvarlo. | 64. La donna ec., la madrina che (come è di rito) si obbligò in nome del battezzato. || 65-66. Vide nel sonno ec., sognò (secondo la leggenda) che il bambolo avesse una stella in fronte ed una alla nuca, simbolo del lume che dall'Ordine domenicano dovean ricevere l'oriente e l'occidente. — E dello rede, e da'suoi eredi, da'fu-turi domenicani. § 67-69. E perchè fosse ec., e affinch' egli fosse anche nella costruzione, nella composizion del nome, quel che era in effetto, quinci si messe, parti dal Paradiso, spirito, un'ispirazione, a farlo nominare col possessivo di Colui del qual egli era tutto. Dominicus significa Appartenente al Signore. | 71. Dell'agricola, dell'agricoltore, del coltivatore § 72. Eles-se all'orte suo ec., scelse perchè l'aiutasse a coltivare l'orto suo, ch'è la Chiesa. G. Cri-sto, dopo morto, mostrossi alla Maddalena in forma di ortolano. || 74-75. Ch' è il prime amor ec., perciocche il primo affetto che in lui si manifestò, fu verso il primo consiglio dato da Cristo a'suoi segnaci: « Se vuoi es-ser perfetto, va', vendi quant' hai e dallo ai poveri . Si racconta che san Domenico, essendo ne'suoi primi anni a studio, vendette in una gran carestia fino a'suoi libri, e tutto distribul a' poveri. - Quattro volte il Poeta in questa Cantica si abbatte a nominar Gristo in fine di verso, e tutte e quattro ripete la rima, quasi non trovi parola degna di far riscontro a tanto nome, || 78. A questo, a patir povertà ed a pregare. || 79-24 O padre suo ec Come il figlinele fu veramente Domenico, così il padre

O madre sua veramente Giovanna. Se interpretata val come si dice! Non per lo mondo, per cui mo s'affanna Diretro ad Ostiense ed a Taddeo, Ma per amor della verace manna, In picciol tempo gran dottor si feo, Tal che si mise a circuir la vigna, Che tosto imbianca, se 'l vignaio è reo: Ed alla sedia, che fu già benigna Più a'poveri giusti, non per lei, Ma per colui che siede e che traligna,90 Non dispensare o due o tre per sei, Non la fortuna di primo vacante, Non decimas , quæ sunt pauperum Dei, Addimandò; ma contra il mondo errante Licenzia di combatter per lo seme, Del qual ti fascian ventiquattro piante. Poi con dottrina e con volere insiem**e** Con l'ufficio apostolico si mosse, Quasi torrente ch'alta vena preme; E negli sterpi eretici percosse

fu veramente Felice, e la madre veramente Giovanna, cioè (secondo la interpetrazione ebraica di questo nome) dono del Signore [[ 82. Hen per le mondo ec., Loja per acquistare i beni mondani, pei quali ora affannosamente si cor-re ec. | 83. Ostiense, Errico di Susa, cardinale di Ostia, famoso comentatore delle Decretali. · Taddeo Pepoli, giureconsulto bolognese contemporaneo di Dante, e gran canonista. I più intendono Taddeo degli Alberotti, illustre me-dico florentino ed autore di vari comenti di libri antichi, morto nel 1296: ma il primo intendimento è anche dal Tommasèo dichiarato più in accordo con tutto il contesto. || 84. Della verace manna, della verità salutare dell'Evan-gelo. || 86. La vigna, la Chiesa. || 87. Imbianea sc., perde il verde, si secca, se il vignatuolo non è buono || 88-90. Ed alla sedia ec , ed alla sede pontificia, che già fu benigna ai poveri giusti, più di quello che ora è per colpa non di lei, ma de tralignanti pontefici, non addimandò (v. 94) ec. | 91. Hen dispensare ec., non dimandò di poter dispensare in uso pio solamente il terzo o la metà della roba usurpata; come molti facevano per godersi tranquilla-mente il restante. | 92. Non la ferturia ec., non domandò il primo beneficio vacante. | 93. Non decimas ec., non dimando di percepir le decime di questo o quel paese, le quali apparten-gono a poveri del Signore. Di queste uscite in latino abbiamo già veduti più esempi, ma semretino abbiamo gia veguti più esempi, ma sem-pre in bocca di papi, angeli, dottori di san-ta Chiesa. E la lingua del santuario. ¶ 95-96. Per le seme, Del qual ec., per la fedè, della quale son frutto le due ghirlande di dodici beati spiriti, le quali fi circondano. C. X.v.91: Tu vuoi saper di quai piante s'inflora Que-sta ghirlanda. | | 9s. Con l'uncie apertelle, con l'autorità delegatagli dal Vicario di Cristo. 1 99. Ch' alta yena prome, che da copiosa vena è incalzato, affrettato all' ingiù. Virg.: • Rapidus montano flumine torrens. • 1 400. Wegil sterpi eretiel. Anonim.: «Li cattolici sono ar-bori fruttuosi; li eretici sono sterpi pungenti e venenosi, li quali sono da tagliare e da ar-

L' impeto suo più vivamente quivi, Dove le resistenze eran più grosse. Di lui si fecer poi diversi rivi, Onde l'orto cattolico si riga, Sì che i suoi arbuscelli stan più vivi. 105 Se tal fu l'una rota della biga, In che la Santa Chiesa si difése. E vinse in campo la sua civil briga, Ben ti dovrebbe assai esser palese L'eccellenza dell'altra, di cui Tomma 110 Dinanzi al mio venir fu sì cortese. Ma l'orbita, che fe la parte somma Di sua circonferenza, è derelitta, Sì ch'è la muffa dov'era la gromma. La sua famiglia che si mosse dritta Co' piedi alle sue orme, è tanto volta, Che quel dinanzi a quel diretro gitta; E tosto s'avvedrà della ricolta Della mala cultura, quando il loglio

dere, secondo il Vangelo: « Omnis arbor quæ non facit fructus bonos, excidetur et in ignem mittetur. . La similitudine dagli Inquisitori fu presa alla lettera. | 102. Dove le resistenze ec., nel distretto di Tolosa, dove massimamente fioriva la setta degli Albigesi. Ma il Santo non si accorse che tutto il zelo de' Signori crociati, più che contro gli eretici, era contro i Comuni. | 103. Diversi rivi. Morto san Domenico nel 1221, gli sottentrarono nella estirpazion degli eretici i principali tra suoi seguaci. || 105. I suoi arbuscelli, i cattolici; per opposizione agli sterpi eretici (v. 100). || 106. Biga, carro da guerra. || 108. La sua civil briga, la guerra civile, mossale da'suoi propri figliuoli. 110-111. Dell'altra di cui ec., di san Francesco, rispetto a cui san Tomaso, prima ch'io venissi, si mo-strò sì cortese col tesserne l'elogio. Tomma, più prossimo alta pronunzia latina, è qui usato in grazia della rima. — Questa transizione di san Bonaventura dall'elogio di san Domenico al sindacato de'cattivi seguaci di san Francesco, è non più che una ripetizione di quella usata da san Tomaso (C. XI, vv. 118 e segg.), ed anche molto men naturale di quella. || 112-113. Ma l'orbita ec., ma il solco impresso dalla parte più alta della ruota, cioè l'esempio della vita di san Francesco, non è più seguito. [ 114. Sì ch'è la muffa ec., sicchè i buoni portamenti de' francescani si son convertiti in cattivi. È proverbio: Buon vin fa gromma, e tristo vin fa mussa.» Ma da rwots a botte è troppo gran salto, e troppo in giù. | 116-117. È tanto volta, Che ec., è tanto svolta dal dritto cammino, ch'ella pone il piè dinanzi dove san France-sco poneva quel di dietro, cioè fa proprio il cammino contrario. | 118-120. Della ricolta Della mala cultura, di qual ricolto dia la mala col-tivazione. — Quando il loglio Si lagnera ec., quando la zizzania si lagnera che le si neghi il granaio e invece la si metta al fuoco; cioè quando il mal frate si dorrà di vedersi dannato. S. Matth. XIII: . Colligite primum zizania... ad comburendum; triticum autem congregate in horreum meum.» || 121-123. Ben dico, chi ec., egli è il vero che chi esaminasse testa per testa tutto il nostro Ordine, ancor vi troverebbe alcun religioso fedele alla regola.

120 Si lagnerà che l'arca gli sia tolta. Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio Nostro volume, ancor troveria carta U'leggerebbe: I'mi son quel ch' io soglio: Ma non fia da Casal, nè d'Acquasparta, Là onde vengon tali alla scrittura, Ch' uno la fugge e l'altro la coarta. Io son la vita di Bonaventura Da Bagnoregio, che ne' grandi ufici Sempre posposi la sinistra cura. Illuminato ed Agostin son quici, 130 Che fur de' primi scalzi poverelli, Che nel capestro a Dio si fero amici. Ugo da Sanvittore è qui con elli, E Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano, Lo qual giù luce in dodici libelli; Natan profeta, e il metropolitano Crisostomo, ed Anselmo, e quel Donato

¶ 124-126. Ma non fla ec., ma siffatto religioso non sarà certo nè da Casale, nè da Acquaspar-ta, onde vengono tali alla religione france-scana, che o ne risolvono il rigore e troppo lo accrescono. Matteo cardinale d'Acquaspar-ta, essendo generale dell'Ordine nel 1287, ne permise il rilassamento: Frate Ubertino da Casale nel 1316 si fe capo de' così detti zelanti, e promosse quasi uno scisma nell'Ordine. — Alla scrittura, a farsi scriver come fogli del detto volume (v. 122), ad ascriversi all'Ordine. — Ocarta, costringe (lat. coarcats): vive ancora nel Foro. || 127-128. La vita, l'anima. — Bonaventura Da Bagnoregio (oggi Bagnarea, nel territorio di Orvieto) fu teologo e filosofo insigne, cardinale e dottore di Santa Chiesa, e ministro generale dell'Ordine per anni di-ciotto. Nacque nel 1221, morì nel 1274. || 129. La sinistra cura, la cura men nobile, quella delle cose mondane. Destro nella Bibbia ha senso sempre nobile. Ved. Ps. XV, 14; Marc. XVI, 49. || 130. Illuminato ed Agestia. Due dei primi seguaci di san Francesco: pii frati, e scrittori teologici. — Quici, qui; come più volte. § 132. Mel capestro, cingendosi del cor-done francescano. § 133. Ugo da Sanytitore. Teologo d'Ipri, poi dottore in Parigi: scrisse su' Sacramenti: morì circa il 1138. || 134-135. Pietro Mangiadore. Più conosciuto col cognome latino di Comestore: nato in Lombardia, mort precettore in Parigi. Scrisse di storia ecclesiastica e di teologia. - Pietre Ispano. Famoso per dodici suoi libri di logica ed altri di teologia. || 136. Matan profeta. Quei che rimpro-verò a Davide il suo delitto (Reg. II, VII, 12). Forse Dante lo mette tra dottori per la bella parabola con cui saviamente condusse quel re à convenire della propria reità. L'Ecclesiastico, parlando del sapiente: « In versutias parabo-larum introibit; » e di nuovo: «In absconditis parabolarum conversabitur . (XXXIX, 2, 3). 137. Crisostomo, san Giovanni Crisostomo arcivescovo di Costantinopoli, nato in Antiochia circa il 357, e famoso per quell'aurea eloquenza, ond' ebbe il suo cognome di Crisostome, cioè Bocca d'oro. - Anselme. Fu arcivescovo di Conturbia o Cantorberi in Inghilterra; mort nel 1109. - Denate. Grammatico, maestro di

Ch' alla prim' arte degno poner mano. Rabano è qui, e lucemi da lato

Il calavrese abate Gioacchino, Di spirito profetico dotato.

san Girolamo. || 438. Alla prim'arte. La grammatica era la prima delle sette arti liberali comprese ne' famosi trivio e quadrivio. || 139. Babano, Rabano Mauro, rinomato scrittore del secolo nono. Scrisse tra le altre cose molti comenti alle Sacre Scritture. || 140. Giescolino, nativo di un borgo presso Cosenza, abate dell'Ordine cisterciense, fu di molto sapere. ed elibe fama di profeta. Mori nel 1302. || 142. Ad inveggiare ec., a tesser l'elogio di tanto valoroso guerrier della Fede, quanto fu san Domenico. Il Buti a questo luogo: « Inveggiare, cioè ma-

Ad inveggiar cotanto paladino
Mi mosse la infiammata cortesia
Di fra Tommaso, e il discreto latino;
E mosse meco questa compagnia.

145

nifestare e lodare; ed è parlar lombarde. e Abbiamo veramente già visto nel VI del Purg. inveggia usata per invidia; ma questa, che che ne cavillino i chiosatori, qui non ha che fare. — Che Dante scrivesse inneggiar? e il primo coppista, per esser voce nuova a quel tempo, leggesse altrimenti? || 443. Inflammata d'amore. || 1445. Latine chiamavasi spesso il parlare in genere: il vero latino usavano piutiosto dirlo grammatica. || 145. E mosse ec., e mosse questi altri spiriti della mia ghirlanda a tenermi compagnia.

#### CANTO DECIMOTERZO.

San Tomaso dichiara avere inteso di dire Salomone senza pari come re: come uomo, essere egii stato inferiore ad Adamo e Gesù Cristo, opere immediate di Dio. Termina dimostrando i pericoli del lievemente conchiudere o giudicare.

Immagini chi bene intender cupe Quel ch' io or vidi (e ritegna l' image, Mentre ch' io dico, come ferma rupe) Quindici stelle, che in diverse plage Lo cielo avvivan di tanto sereno, Che soverchia dell' aere ogni compage; Immagini quel carro, a cui il seno

Basta del nostro cielo e notte e giorno, Si ch'al volger del temo non vien meno; Immagini la bocca di quel corno, Che i comingio in punto dello ctelo.

Che si comincia in punta dello stelo A cui la prima rota va dintorno, Aver fatto di sè duo segni in cielo,

Qual fece la figliuola di Minoi Allora che senti di morte il gelo; E l' un nell' altro aver gli raggi suoi,

1. Cupe, desidera (lat. cupit). || 2. Image, immagine (franc. image). || 4-6. Quindici stelle cc., quindici di quelle maggiori stelle che in diverse regioni del cielo (lat. plage) splendono di luce si viva che vince ogni densità (lat. compages) dell'aria. || 7-9. Immagini quel carro ec., ancora immagini il carro di Boote (le sette stelle dell'Orsa maggiore), il quale non tramonta mai dal nostro emisfero. — Tème, timone (lat. temo). || 10-12. Immagini la bocca ec., più immagini le due stelle dell'Orsa minore, le quali rappresentano quasi la bocca di un corno, la cui punta sia vicino alla estremità dell'asse (detto stelo), intorno al quale girasi il Primo Mobile (la prima rota), || 13-15. Aver fatto di sè ec., immagini, dico, che queste ventiquattro bellissime stelle formino in cielo due costellazioni, ciascuna di dodici stelle disposte a cerchio come quelle componenti la corona di Arianna. Morendosi Arianna, figlinola di Minosse (che anco in prosa gli antichi dissaro Minoi), pel dolore di essere abbandonata da

Ed amenduo girarsi per maniera,
Che l'uno andasse al prima el'altro al poi:
Ed avrà quasi l'ombra della vera
Costellazione, e della doppia danza, 20
Che circulava il punto dov'io era;
Poi ch'è tanto di là da nostra usanza,
Quanto di là dal muover della Chiana
Si muove il ciel che tutti gli altri avanza.
Li si cantò non Bacco, non Peana, 25
Ma tre Persone in divina natura,
Ed in una Persona essa e l'umana.
Compiè il cantare e il volger sua misura;
Ed attesersi a noi quei santi lumi,
Felicitando sè di cura in cura.
Ruppe il silenzio ne' concordi numi

Bacco, questi muto la ghirlanda di fiori che ornavale il capo in una corona di stelle. § 16-18. E l'un nell'altre ec., e che facciano due cerchi concentrici, giranti l'uno innanzi e l'altro dietro, l'un dopo l'altro. || 21. Che circulava ec., che gi-ravami intorno. || 22-24. Poi ch' è tanto di là ec. Questa terzina è particolarmente riferibile alla doppia danza de ventiquattro spiriti beati; dicendo che la velocità del loro moto era tanto superiore ad ogni uso umano, quanto il moto del più veloce tra cieli supera quello della Chiana, fiume lentissimo di Toscana. # 25. Hen non Peana, non lo Bacche, io Pues, come gli antichi solevan cantare nelle feste di Bacco e di Apollo. | 27. Ed in una Persona ec., ed essa divina natura unita con l'umana in Gesù Cristo. Il 28. Compiè il cantare ec., tanto il cantare, quanto il girare, compirono il giuste loro tempo. || 29. Attesersi a noi, s'affissarone, rivolsero la loro attenzione, a me ed a Beatrice. || 30. Felicitando sè ec., traendo felicità dal passare dall' una all' altra cura, dal captare e danzare al soddisfare altrui. [ 31. Numi. Perché

Poscia la luce, in che mirabil vita Del poverel di Dio narrata fumi, E disse: Quando l'una paglia è trita, Quando la sua semenza è già riposta, 35 A batter l'altra dolce amor m'invita. Tu credi che nel petto, onde la costa Si trasse per formar la bella guancia, Il cui palato a tutto il mondo costa, Ed in quel che, forato dalla lancia, E poscia e prima tanto sodisfece, Che d'ogni colpa vince la bilancia, Quantunque alla natura umana lece Aver di lume, tutto fosse infuso Da quel Valor che l'uno e l'altro fece ; 45 E però ammiri ciò ch' io dissi suso. Quando narrai che non ebbe secondo Lo ben che nella quinta luce è chiuso. Ora apri gli occhi a quel ch' io ti rispondo E vedra'il tuo credere e 'l mio dire Nel vero farsi come centro in tondo. Ciò che non muore e ciò che può morire Non è se non splendor di quella idea

Che partorisce, amando, il nostro Sire:

partecipanti della deitade, dice l'Ottimo. Ved. nota 125 al C. V. | 32-33. La luce, in che mi-rabil vita ec., quel lume, da dentro al quale san Tommaso mi avea narrata la maravigliosa vita di san Francesco. - Fumi, mi fu. | 34-56. Quando l' una paglia ec., poiche delle due cose ch' io aveva a dichiararti, l'una (U' ben s'impingua, se non si vaneggia) è già compiutamente dichiarata; l'amore ch'io ti porto m'invita a dichiararti l'altra (A veder lanto non surse il secondo). Spiegare il vero è quasi liberar dalla paglia il grano, e darlo a riporre. | 37-45. Tu credi che nel petto ec., tu tieni per fermo che quanto lume di scienza cape nell'umana natura, tutto fosse da Dio infuso primieramente nel petto di Adamo (della cui costa fu formata la bellissima Eva, cagione di tutti i guai del mondo) e poscia in quel di Cristo, che con tutti i pati-menti da lui sofferti e prima e dopo la lan-ciata avuta in sulla croce, soddisfece per modo alla divina giustizia, che i suoi meritisuperano di peso ogniumana colpa possibile.

[48. Le ben ec., il beato spirito di Salomone, ch' è il quinto della mia ghirlanda. [51. Mel vero farsi ec., trovare a se nel vero come il centro di un cerchio, cioè incontrarsi entrambi nel vero così a punto, come i diversi raggi di un cerchio s'incontrano nel centro. [ 52.54. Ciò che non muore ec., ogni incorruttibile e corruttibile creatura non è che un raggio di quella preesistente idea, la quale Iddio nostro Signore genera nella sua mente, amando che altri partecipi di sua infinita bontà. [55-60. Chè quella viva luce ec., perciocchè la viva luce del divin Verbo, la quale procede (lat. mest) dall'eterno Padre (ano inceste, quasi fonte di suo lume) per modo, che non resta di essere una con Lui, nè con lo Spirito Santo che in loro s'interza; questa luce, dico, per mero effetto di sua bontà raccoglie i suoi raggi, non altrimenti che in tanti specchi, nei nove

32 | Chè quella viva luce che sì mea 55 Dal suo lucente, che non si disuna Da lui ne dall' Amor che in lor s'intrea, Per sua bontate il suo raggiare aduna, Quasi specchiato, in nove sussistenze, Eternamente rimanendosi una. Quindi discende all'ultime potenze Giù d'atto in atto, tanto divenendo, Che più non fa che brevi contingenze; E queste contingenze esser intendo Le cose generate, che produce Con seme e senza seme il ciel movendo. La cera di costoro, e chi la duce, Non sta d'un modo, e però sotto il segno Ideale poi più e men traluce: Ond' egli avvien che un medesimo legno, Secondo spezie, meglio e peggio frutta, E voi nascete con diverso ingegno. Se fosse a punto la cera dedutta. E fosse il cielo in sua virtù suprema, La luce del suggel parrebbe tutta. Ma la natura la dà sempre scema,

Similemente operando all' artista

che stanti da se, non aventi, come le qualità. bisogno di sostanza. | 61-63. Quindi discende ec., per mezzo di queste sussistenze la divina luce, agendo dalla superiore nella inferiore (d' atto is atto), discende insino agli infimi elementi (atl' uttime potenze), così decrescondo sempre in attività, che finalmente non produce più se non creature di breve durata. — Divenendo. Il Lombardi: « Abbassandosi e, come lume per iterate riflessioni, debilitandosi. . Devenire infatti, è propriamente Scendere, deorsum venire, nel senso materiale e nel morale. - Contingense. Chiama così le creature secondo il linguaggio delle scuole, dove dicesi contingente tutto ciò che può non essere. ¶ 65-66. Che pro-duce Con seme ec., le quali il cielo, nel suo girare, produce o con seme, come gli animali e le piante, o senza. Credevasi allora falsamente che senza seme nascessero certi insetti, i funghi, e simili. || 67-69. La cera di costore ec., la materia di dette cose generate, e la virtu dei cieli che la informa, la figura (lat. ducit), non sono sempre ad un modo; e quindi avviene che le cose non sieno tutte segnate dello stesso splendore della divina idea. Nel Convito: • La divina bontà in tutte le cose discende; altrimenti essere non potrebbono: ma ciascuna cosa la riceve secondo il modo della sua virtù e del suo essere.. 70-71. Un medesimo legno, Secondo spezio, una pianta medesima, non individualmente, ma in quanto alla specie; per es., due meli, due peri, e simili. Legno per pianta, come abbiamo già visto, è imitato dalla Scrittura. | 72. Con diverso ingegno. « Molti uomini tanto vili, che quasi non pare essere altro che bestie; alcuno tanto nobile, che quasi non sia altro che angelo. Conv., V, 8. 273 75. Se fosse a punto ec., se la materia fosse nella maggior perfezione, ed il cielo nella sua massima attività, nelle creature nate di siffatta combinazione la luce della divina idea si mostrerebbe in tutto cieli, rimanendo nondimeno sempre indivisa. Il suo splendore. || 76. La dà sempre scema, Chiama i cieli sussistenze alla scolastica, per- non dà mai tutta la luce della divina idua,

C'ha l'abito dell'arte e man che trema. Però se il caldo amor la chiara vista Della prima virtù dispone e segna, Tutta la perfezion quivi s'acquista. Così fu fatta già la terra degna Di tutta l'animal perfezione; Così fu fatta la Vergine pregna. 85 Si ch'io commendo tua opinione; Chè l'umana natura mai non fue, Nè fia, qual fu in quelle due persone. Or, s'io non procedessi avanti piue, Dunque come costui fu senza pare? Comincerebber le parole tue. Ma perché paia ben quel che non pare, Pensa chi era, e la cagion che 'l mosse, Quando fu detto, Chiedi, a dimandare. Non ho parlato si, che tu non posse Ben veder ch' ei fu re che chiese senno, Acciocchè re sufficiente fosse; Non per saper lo numero in che enno Li motor di quassù, o se necesse Con contingente mai *necesse* fenno :

Non, si est dare primum motum esse, 100

non può crear niente di perfetto, essendo ciò proprio di Dio direttamente operante. Il 78. Ha l'abito dell'arte, possiede benissimo l'arte sua. || 79-81. Però se il caldo amor ec., se però non la natura, ma Dio stesso, mosso da speciale amore, imprime in una creatura tutto lo splendore (la chiara vista, non iscemata d'atto in atto, v. 62) della sua prima idea (v. 53), quella creatura nasce perfetta. Dispose, accenna par-ticolarmente alla cera (v. 75), cioè alla materia: segna, al suggello (v. 75), al segno ideals (v. 68), cioè alla divina impronta. § 82-85. Così fu fatta ec., per tale immediata operazione divina la terra, della quale fu formato il corpo di Adamo, ebbe tutta la perfezione conveniente alla natura animale. || 84. Così fu fatta ec., così pure G. Cristo fu concepito per opera immediata di Dio. | 87 Quelle due persone, Adamo e G. Cristo. | 88. Come costul fu sensa pare? come hai tu detto che Salomone fu senza pari? | 91. Paia ben, diventi ben chiaro | 92-95. Pensa chi era ec. în sostanza: Salomone non ebbe pari come re, non già come uomo. Onde si vede la poca opportunità di tutta la precedente dissertazione, senza la quale la risposta di san Tommaso non sarebbe punto men piena. - La ca-gien ec. Il re Salomone, richiesto da Dio di dimandar ciò che meglio li piacesse, dimandò la sapienza; e la cagione che lo mosse, fu il desiderio di ben governare il suo popolo Reg. 111, 3. || 94 Posse, possi. || 97-99. Non per saper ec., non mica per oziosa curiosità di scienza astronomica, logica, metafisica, o geometrica. Ed indica ciascuna con un quesito ad essa appartenente. — Lo numero in che enno Li motor di quassà, quante sono (antic. enno, anche in prosa) le intelligenze motrici delle sfere. Aristotile diceva esser tante, quanti i moti del cielo; Platone, quante le specie delle cose. O se necesse ec., o se da due premesse, una delle quali necessaria, l'altra contingente, possa dedursi conseguenza necessaria. Non si può, perchè « Conclusio sequitur semper debiliorem partem. »

O se del mezzo cerchio far si puote Triangol sì, ch'un retto non avesse. Onde, se ciò ch'io dissi e questo note, 103 Regal prudenza è quel vedere impari, In che lo stral di mia 'ntenzion percote. E se al surse drizzi gli occhi chiari, Vedrai aver solamente rispetto Ai regi, che son molti, e i buon son rari. Con questa distinzion prendi il mio detto; E così puote star con quel che credi Del primo padre e del nostro Diletto.111 E questo ti fia sempre piombo a' piedi, Per farti muover lento, com' uom lasso, Ed al si ed al no, che tu non vedi: Che quegli è tra gli stolti bene abbasso. 115 Che senza distinzione afferma o niega, Così nell'un come nell'altro passo; Perch' egli incontra che più volte piega L' opinion corrente in falsa parte, E poi l'affetto lo 'ntelletto lega. Vie più che indarno da riva si parte, Perchè non torna tal qual ei si move, Chi pesca per lo vero e non ha l'arte:

| 100. Si est dare etc. Cioè, secondo il latine delle scuole, se bisogni ammettere che vi sia un moto primo, non provegnente da un altro: la qual quistione metalisica risolvevasi in quell'altra, se il mondo fosse eterno, come Aristotile vuole. Rispondevano che no, perchè « Repugnat in causis processus in infinitum. . | 101-102.0 se del messo cerchio ec., o se in un semicerchie si possa inscriver triangolo, un lato del quale sia il diametro del cerchio, senza che formi un angolo retto. Cosa impossibile. Il 105-104. Onde, se ciò ch'lo dissi ec., onde, se tu noti ciò che io dissi in prima (cioè che A veder lanto son surse il secondo), è questo che dico ora (cioè, ch' ei fu re che chiese senno, Acciocche re sufficiente (osse), conoscerai che quel vedere impari, cioè non avente pari, è la regal prudenza. || 103. In che le stral ec., di che io intendo parlare. || 106. E se al surse ec., e se guarderal sottif-mente alla proprietà del verbo sorgere da me usato in quella proposizione, il quale porta seco l'idea di un' alta condizione. | 110-111. E con puote star ec., e così il mio dello può accordarsi con ciò che tu credi di Adamo e di Gesa Cristo. || 112-114. E questo ti fia ec., e questo mio ragionamento ti farà rilenuto un'altra volta ad affermare o negare in ciò che tu non bea di afformare, quanto in quello di negare. Mon-taigne: « Distinguo est le plus universel mem-bre de ma logique. » [118-120. Perch' egli incontra ce. parch' epara misso. incontra oc., perchè spesso avviene che l'opinione, il giudizio troppo affrettato cade nel falso, e poi l'amore alla propria opinione im-pedisce l'intelletto di spogliarsi de suoi pre-giudizi. Cicer. Acad. IV: «Nihil est turpius quam cognitioni et perceptioni affectionem ap probationemque præcurrere. . | 121-123. Vie più che indarno ec., chi senza buona logica muove alla ricerca del vero, fa peggio che perdere il suo tempo, perchè torna carico di errore. · Perciò (scrive nella Monarchia) ben dice Galeno, che i coniffatti han bisogno di doppio

E di ciò sono al mondo aperte prove Parmenide, Melisso, Brisso, e molti 125 Li quali andavano e non sapean dove. Si fe Sabellio ed Arrio, e quegli stolti

Che furon come spade alle Scritture In render torti li diritti volti.

Non sien le genti ancor troppo sicure . 180 A giudicar, sì come quei che stima Le biade in campo pria che sien mature; Ch'io ho veduto tutto il verno prima

tempo ad acquistare la scienza: • il tempo, cioè, di disapprendere il falso, e quello di apprendere il vero. | 125. Parmenide di Elea, che pretendeva tutte le cose venire da una e in una tornare; Melisso di Samo, che negava la realtà del moto; Brisse, altro filosofo che cercava la quadratura del circolo: tutti e tre combattuti da Aristotile. I 126. E nen sapean dovo. Perchè senza la guida della buona dialettica. [[ 127-129. Sabellio ed Arrio. Condannati il primo dal Concilio di Alessandria, il secondo care e perdersi.

Il prun mostrarsi rigido e feroce, Poscia portar la rosa in su la cima; E legno vidi già dritto e veloce Correr lo mar per tutto suo cammino,

Perire al fine all'entrar della foce. Non creda monna Berta e ser Martino,

Per vedere un furare, altro offerere, 140 Vederli dentro al consiglio divino; Chè quel può surgere, e quel può caderc.

da quello di Nicea. - E quegli stelti Che ec., e tutti gli altri eretici, che mutilarono le sacre Scritture, per istorcere e falsare i veri e semplici aspetti delle cose. | 131. Stima, apprezza. | 138. Fece, imboccatura o di fiume o di porto. | 139. Monna Berta e ser Martine, qualunque volgar

donnicciuola ed omiciattolo. | 140. Offerere, far pie offerte. | 141. Vederli dentre ec. vodere a qual fine Iddio gli abbia predestinati. § 142. Chè quel puè ec., perciocchè il ruba-tore può pentirsi e salvarsi, l'offeritore pec-

## CANTO DECIMOQUARTO.

Inteso da Salomone come la risorta carne accrescerà luce a beati, Dante passa nel pianeta di Marte, dove in forma di lucidissima croce gli si mostran le anime di coloro che piamente trattarono l'armi.

Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al cen-Movesi l'acqua in un ritondo vaso, (tro, Secondo ch'è percossa fuori o dentro.

Nella mia mente fe subito caso Questo ch'io dico, si come si tacque

La gloriosa vita di Tommaso, Per la similitudine che nacque

Del suo parlare e di quel di Beatrice, A cui si cominciar dopo lui piacque:

A costui fa mestieri, e nol vi dice 10 Nè con la voce nè pensando ancora, D'un altro vero andare alla radice.

3. Secondo ch'è percessa ec. Se percuoti l'acqua nel centro della sua superficie, i circoli andranno da esso centro verso la periferia del vaso; se percuoti le pareti esterne del vaso, i cerchi andranno dalla periferia al centro. E nel secondo caso l'acqua, sebbene non immediatamente come nel primo, pure è percosse. | 4. Fe subite case, subitamente cadde. Caso per cadula, cadimento lat. casus), fu usato dal Frezzi e dal Tasso in verso, e dal Landino anche in prosa. § 6. Vita, anima; come anche nel v. 7 del C. IX. § 7-8. Per la similita-dine ec. La similitudine fu, che la voce di san Tommaso venne dal cerchio degli spiriti al cen tro, dove erano Dante e Beatrice; quella di Beatrice andò dal centro al cerchio, dirigendosi ad essi spiriti. || 14 Fè pensande ancora. Il che sarebbe bastato a quegli spiriti, i quali abbiam visto che leggevano i pensieri. ||12. Andare alla radice, vedere il fondo. | 15. Ondo s' infora Vestra sustanzia, che adorna le vostre lE nella mira nota, e nel mirabile (lat. mirus)

Ditegli se la luce, onde s'inflora Vostra sustanzia, rimarrà con voi Eternalmente sì com'ella è ora: 15 E, se rimane, dite come, poi Che sarete visibili rifatti.

Esser potrà ch'al veder non vi nôi. Come da più letizia pinti e tratti Alcuna fiata quei che vanno a rota Levan la voce e rallegrano gli atti;

Così all'orazion pronta e devota Li santi cerchi mostràr nuova gioia Nel torneare e nella mira nota.

anime. || 45. Eternalmente, anche dopo la re-surrezion de' vostri corpi. || 47. Visibili nella propria forma umana, per la riassunta carne. Ora non se ne vedeva altro, che tanti lumi eguali. # 18. Ch'al veder nen vi noi, che tanta luce non impedisca a' vostri occhi corporali di vedervi l'un l'altro. § 19. Pinti da quei che vengon dopo, e tratti da quei che li precedono nel danzare a rota. Simile al tire ed urge del C. X, v. 142. | 90 Alouna flata. Altri Alla fiata; e riferendolo a Levan la voce, spiegano tutti insieme (franc. à la fois): ma la prima lezione, checche ne dica il Gherardini, è più naturale. || 21. Levan la voce, rinforzano il canto. Bocc., giorn. 2: « Menando Emilia la carola, la seguente canzone da Pampinea, rispondendo le altre, fu cantata. . | 22. All'erazion pronta e devota, alla franca e insiem riverente pre-ghiera di Beatrice. | 23. Li santi cerchi, le due sopradette ghirlande di santi dottori. | 24.

Qual si lamenta perchè qui si muoia Per viver colassù, non vide quive Lo refrigerio dell'eterna ploia. Quell' uno e due e tre che sempre vive, E regna sempre in tre e due ed uno, Non circonscritto, e tutto circonscrive, Tre volte era cantato da ciascuno Di quegli spirti con tal melodia, Ch' ad ogni merto saria giusto muno. Ed io udii nella luce più dia Del minor cerchio una voce modesta, 35 Forse qual fu dell'Angelo a Maria, Risponder: Quanto fia lunga la festa Di paradiso, tanto il nostro amore Si raggerà dintorno cotal vesta. La sua chiarezza séguita l'ardore, L' ardor la visione, e quella è tanta,

Quant'ha di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa Fia rivestita, la nostra persona Più grata fia, per esser tuttaquanta: 45 Perchè s' accrescerà ciò che ne dona Di gratuito lume il sommo Bene, Lume ch' a lui veder ne condiziona; Onde la vision crescer conviene,

Crescer l'ardor che di quella s'accende.

canto. || 25. Qual, chi. — Qui, nel mondo. || 26-27. Non vide quivi Lo refrigerio ec., non vide quivi, in cielo, il gaudio che la pioggia (provenz. ploja) eterna del beatifico lume produce. 23 quell'ano e due e tre, la SS. Tribità. 80 Men circonacritto ec. Nel Convito: «Colui che da nulla è limitato, cioè la prima bontà ch'è lddio, che solo con la infinita capacità l'infinito comprende. . | 33. Ch' ad ogni merto ec., che sarebbe giusta ri-muserazione (la cui radice è appunto il munus de latini) a qualsivoglia merito. Anche il Sacchetti: « Conceder per sua grazia tanto muno. » || 34 Pià dia, più risplendente; secondo la propria origine del dies lat da dies. Lucrezio, 1, 23: « In dias luminis auras. » Anche nel C. XXIII: « Farai dia Più la spera suprema. • — E l'anima di Salomone. || 35. Mi-nor cerchie. Quello de'due che era più pros-simo a Dante. || 36. Forse qual fu ec. Ariosto: · Un parlar si benigno e si modesto, Che parea Gabriel che dicesse Ave. . | 39. Si raggerà ec , spargerà intorno alle nostre anime questo lume ond'elle s'ammantano. || 40-42. La sua chia-ressa ec., la chiarezza di questa fulgida veste è a misura della nostra carità verso Dio: la carità verso Dio è a misura della visione che di Lui abbiamo; e la nostra visione è a misura della divina grazia, per la quale s' innalza so-pra il valore suo proprio. || 45. Più grata fia ec., sarà più grata a Dio, perchè compiuta nel suo essere umano, che consta di anima e di corpo. Sopra il v. 111 del VI dell'Iuf. abbiamo già ricordato la dottrina di sant'Agostino, che alla risurrezion della carne tanto il gaudio dei buoni quanto il tormento de' rei saranno maggiori. || 47. Gratuite, effetto di sua grazia (v. 42), non propriamente del merito nostro. || 48. Me condiziona, ci abilita, ci fa capaci. Qui parla

Crescer lo raggio che da esso viene. Ma sì come carbon che fiamma rende, E per vivo candor quella soverchia Sì, che la sua parvenza si difende; Così questo fulgor, che già ne cerchia, Fia vinto in apparenza dalla carne Che tuttodi la terra ricoperchia: Nè potrà tanta luce affaticarne, Chè gli organi del corpo saran forti A tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti ed accorti E l'uno e l'altro coro a dicer amme, Che ben mostrâr disio de' corpi morti; Forse non pur per lor, ma per le mamme, Per li padri, e per gli altri che fur cari, Anzi che fosser sempiterne fiamme. 🍪 Ed ecco intorno di chiarezza pari Nascere un lustro sopra quel che v'era, A guisa d'orizzonte che rischiari. E sì come al salir di prima sera Comincian per lo ciel nuove parvenze, Sì che la vista pare e non par vera; Parvemi lì novelle sussistenze Cominciare a vedere, e fare un giro

Di fuor dall'altre due circonferenze. 73

anime, ch'è conseguenza di quello (v. 51). 51. Lo raggio che da esso viene, lo splendore. la chiarezza de' beati, la quale nel v. 40 si è detto seguitar la misura dell'ardore, della carità verso Dio. | 55-54. E per vivo canderec., e con la vivezza della sua incandescenza (lat. cesdor) supera lo splendor della fiamma, sicche la sua apparenza (parvenze) non ne resta vinta (si di/ende). In somma, come il carbone si distingue per entro la fiamma da esso prodotta. | 56 57. Fia vinto in apparenza ec., sarà soverchiale in visibilità dalla nostra carne ora sepella. Come il carbone attraverso sua fiamma, così la nostra carne attraverso sua luce, apparirà, sarà visibile. — Tuttodi, tuttora, ancora; nel qual significato il Vocab. da solo Tutto giorno. | 35. Affaticarne, affaticare i nostri occhi nel guz-darci l'un l'altro. || 62. E l'uno e l'altre cer, ambedue le corone di spiriti beati. — Aune, così sia; esclamazione di approvazione e di desiderio. Amme per amen leggesi più volte nel Dittamondo, e si ode tuttora in Toscasa. || 64. Hon pur per lor, non solamente per si stessi. — Mamme. Voce propriamente fanciul-lesca, ma che così in Toscana, come a Napoli, a Milano ed altrove, è usata da tutti. § 66. Ansi che fosser ec., prima che que' santi dottori si fossero, morendo, trasformati in tanti ardesti Soli (C. X. v. 76), 68. Sopra quel che v'ora, al di là, al di fuori di quello che già mi circondava in duplice corona. È una terza ghirlanda di Dottori. § 69. A guisa d'erissonto. « Orizzonte è circolo terminativo della nostra vista. » Buti. — Bischiari, divenga chia-ro, s'illumini, || 70. Al salir di prima sera, al primo sorger della notte. Purg. IX, 7: 6 la notte de passi, con che sale, Fatti ava duo. | 71. Hueve parvense, nuove apparationi di stelle. || 75. Sussistenze, anime; alla scodel lume visivo, non della luce raggiante dalle lastica. | 74-75. Fare un gire ec., formare una D vero sfavillar del Santo Spiro, Come si fece subito e candente Agli occhi miei, che vinti nol soffriro! Ma Beatrice sì bella e ridente Mi si mostrò, che tra l'altre vedute Si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripreser gli occhi miei virtute A rilevarsi, e vidimi traslato Sol con mia Donna a più alta salute. Ben m'accors' io ch' i' era più levato, Per l'affocato riso della stella, Che mi parea più roggio che l' usato. Con tutto il cuore, e con quella favella Ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto, Qual conveniasi alla grazia novella: E non er' anco del mio petto esausto L' ardor del sacrificio, ch' io conobbi Esso litare stato accetto e fausto; Chè con tanto lucore e tanto robbi

M'apparverosplendor(')dentro a duo rag-Ch' io dissi: O Elios, che si gli addobbi!

terza ghirlanda. || 76. O vere sfavillar ec. La luce delle anime celesti è come di fiamma soffiata dallo Spirito Santo. | 77-78. Come si fece ec., come repentino ed acceso (lat. candens) venne agli occhi miei, che ne restarono abbagliati! Finge questo abbagliamento per non avere a trattar particolarmente anche di questi altri santi dottori, quia nimis longum esset, come dice il Postill. Glenberv. | 80-81. Che tra le altre vedute Si vuol ec., che convien passarsene con silenzio, come di tutte quelle altre cose da me vedute, le quali per la troppa eccellenza loro non potettero adeguatamente imprimersi nella mia mente. § 84. A più alta sa-lute, a più alto grado di beatitudine; cioè nel quinto cielo, che secondo il sistema tolomaico era quello di Marte. | 86. Per l'affocato ec. Nel Conv.: « Marte pare affocato di calore, quando più e quando meno. » E ciò per la vicinanza del Sole. || 87. Boggie, color di fuoco rovente. Ved. nota 73 all'XI dell' Inf. || 88-89. Quella favella Ch' è nna in tutti, il linguaggio dell'anima. — Olocausto, sacrificio di ogni mio affelto. | 91. Del mio petto esausto, consumato nel cuor mio. ¶ 93. Esso litare ec., il detto mio sacrificare (lat. litare) essere stato accetto e fausto. || 94. Lucore, splendore: voce antiq.
— Bobbi Plur. di robbio: cioè « rossi di splendore di fuoco, . come dice il Buti. È probabile che dal latino rustico robbus (ricordato dal Vossio e dallo Scaligero) si facesse robbio in Italia, come rob tra' Provenzali. = (\*) Pii guer-rieri. In Marte, « perchè per la vicinitade che ha col Sole, e' trae qualitade ignea ferrentissima, onde accende gli uomini ad ira e zuffa • Anon.); e perciò dagli antichi attribuito al Dio della guerra. — || 95. A duo raggi, a due luminose liste formanti, come si dirà, una croce. # 96. Eliòs. Voce ebraica significante Eccelso: nno de'nomi di Dio. - Gli addobbi, gli adorni, gli abbelli. | 97-99. Come distinta ec., come la via lattea (detta Galassia dal greco γά·α, latte) sparsa di maggiori (antic. magge) e minori stelle distendesi in una biancheggiante fascia dal polo artico all'antartico. — Fa dubita bian angoni tiana di dibbia minori il biar ben saggi, tiene in dubbio valentissimi

Come distinta da minori e maggi Lumi biancheggia tra i poli del mondo Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi;

Sì costellati facean nel profondo

Marte quei raggi il venerabil segno, 101 Che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia lo 'ngegno ;

Chè in quella croce lampeggiava Cristo, Si ch' io non so trovare esempio degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo.

Ancor mi scuserà di quel ch' io lasso, 107 Veggendo in quell' albòr balenar Cristo. Di corno in corno, e tra la cima e il basso Si movean lumi, scintillando forte Nel congiungersi insieme e nel trapasso.

Così si veggion qui diritte e torte,

Veloci e tarde, rinnovando vista, Le minuzie de' corpi, lunghe e corte, Moversi per lo raggio, onde si lista Tal volta l'ombra che per sua difesa La gente con ingegno ed arte acquista.

filosofi circa la vera cagione del suo biancheggiare. Nel Convito, I, 15, Dante riferisce le diverse opinioni degli antichi, e par che pro-penda alla seguente: « Puote essere che il cielo in quella (nella via lattea) è più spesso, e però ritiene e ripresenta quello lume. E questa opinione pare avere, con Aristotile, Avi-cenna e Tolommeo. • Oggi si è tornato alla sentenza, anch' essa antichissima, che la via lattea sia moltitudine di tanto picciole stelle che di quaggiù non se ne possa vedere altro che quel loro comune albòre. | 100-102. Sì co-stellati ec., così seminati di lumi più o men grandi, secondo il merito, i due sopraddetti raggi formavano quel venerabile segno che fanno due diametri di circolo (fondo), che intersecandosi ad angolo retto vengano per conseguenza a segnare il punto di congiunzione delle quattro quarte parti (quadranti) di esso circolo; cioè formavano il segno della croce. I 103. Qui vince ec., qui la memoria di ciò ch'io vidi è più forte che il mio ingegno per rappresentarlo. Il 104. Lampeglava Oristo, ri-fulgeva il grande amore per G. Cristo, che a'più di que' santi guerrieri avea fatto lietamente incontrare la morte. l'ietro di Dante: « Christus coruscabat, hoc est quod amor ipsius Christi fuerat in exercitio talium martialium in bellando. . | 106-108. Ma chi prende ec., ma chi in questa vita si risolve a tutto soffrir per Gesti Cristo, mi scusera del mio silenzio anche più, quand egli stesso, salvatosi, vedrà in quel celeste albore lampeggiare l'amor verso Cristo. Matth. XVI, 24: Qui vult venire post me, tollat crucem suam et sequatur me. . ripetizione della rima Cristo, ved. nota 74-75 al C. XII. || 109. Di corne in corne, da una estremità all'altra de' bracci della croce. || 111. Mel conglungersi ec., all' incrociatura de' due raggi, dove gli spiriti s' incontravano e trapas-savano. II 413. Elimovando vista, mutando ad ogni istante apparenza. Il 414. Le minusie de'cerpi, le minutissime particelle staccatesi da'circostanti corpi. Chi vuol dire similitudine bella, non può dir più che dantesca. | 116-117. L'ombra che per sua difesa ec., quell'artifiziale Di molte corde fan dolce tintinno A tal da cui la nota non è intesa; 120 Così da' lumi che li m'apparinno S'accogliea per la croce una melode, Che mi rapiva senza intender l'inno. Ben m'accors' io ch' ell'era d'alte lode, Perocchè a me venia Risurgi evinci, 125 Com'a colui che non intende ed ode.

E come giga ed arpa in tempra tesa

Ed io m'innamorava tanto quinci, Che infino a li non fu alcuna cosa

oscurità, con cui l'uomo, mediante imposte, stoie e simili, si difende dal troppo sole. Il 148-449. Giga. Antico strumento a corde. — In tempra tesa Di molte corde, cen le molte corde insieme armonizzate. Il 120. A tal da cui ec., all'orecchio di chi per lontananza o altro non possa coglier l'aria sullo atrumento sonata. Il 121. Apparinno, apparirono: termin ant. Il 422. Melode, melodia: dal basso lat. melos, odis (Gloss. Dufresne), perchè nella buona latinità melos fu indeclinabile. Il 1225. Risurgi e vinci. Le due più distinte parole di un inno che quell'anime cantavano a Gest Cristo trionfator della morte e dell' Inferno. Il 126. Che nen intende ed ode, che senza intendere un discorso, ne ode alcune parole Il 127. Quinci, del lume e della melodia che da quella croce a me veniva. Il 129 Vinci, vinchi (lat. vinci), legamin. Il 130 Osa. ardita Il 131. Posponendo ec., posponendo anche il piacere avuto finora dat

Che mi legasse con si dolci vinci.
Forse la mia parola par tropp'osa,
Posponendo il piacer degli occhi belli,
Ne'quai mirando mio disio ha posa.

Ma chi's' avvede che i vivi suggelli D'ogni bellezza più fanno più suso, E ch' io non m'era li rivolto a quelli, <sup>135</sup> Escusar puommi di quel ch'io m'accuso

Per iscusarmi, e vedermi dir vero; Chè il piacer santo non è qui dischiuso, Perchè si fa, montando, più sincero.

guardar negli occhi di Beatrice, a quello avuto ora nel ciclo di Marte. Il 433-135. Es chi s'srvede ec., ma chi si ricorda che quegli occhi, portanti l'impronta di ogni bellezza, divengo più fulgenti ed attivi (prè fesso) a misura che vanno più su, e che io dacchè era entrate in Marte non mi era peranco a quegli occhi rivolto, ec. [1356-139. Escusar puomant ec., poè risparmiarmi questa obiezione che io stesso be voluto anticipare per mia discolpa, e può convincersi che io dico il vero; perciocche il santo piacere degli occhi di Beatrice non vien punba de essere escluso da quel che io ho detto del cielo di Marte, essendovi anch'esso (come nel seguente Canto si dirà) maggiore che in qualunque de'sottoposti cieli. In somma, il Poeta non ebbe mai tanto piacere quant'ora in Marte; ma in Marte, come già in ogni altro pianeta, gli occhi della sua donna gliene daranno niù che tatt' altro

## CANTO DECIMOQUINTO.

Cacciaguida, trisavolo di Dante, gli descrive i be'tempi della non corrotta Firenze.

Sempre l'amor che drittamente spira, Come cupidità fa nell'iniqua, Silenzio pose a quella dolce lira, E fece quietar le sante corde Che la destra del cielo allenta e tira. Come saranno a' giusti prieghi sorde Quelle sustanzie che, per darmi voglia Ch' io le pregassi, a tacer fur concorde?

Benigna volontade, in che si liqua

Ben è che senza termine si doglia

4. Si liqua, si palesa (lat. liquat). Benignità è sempre segno di animo drittamente amoroso, come nequizia, villania, è segno di cupidità, di non altro amore che di sè. || 4. Lira. Paragona la sopraddetta croce di spiriti cantanti ad una lira, come già nel C. preced. ad una giga e ad un'arpa. || 5. Le sante corde, lo anime de' santi guerrieri. || 6. Allenta e tira. Proprio di chi accorda. Vuol dire che non moveano voce, se non secondo il piacere di Dio. || 9. Concerde, concordi: idiotismo comune agli antichi prosatori non meno che a' poeti, sebbene dalle prose lo abbiano poi fatto in gran parte sparire i copisti e gli stampatori. Vedi Salviati, Avvert. Li, 40. || 40. Ben è, è giusto. || 411. Di

Chi, per amor di cosa che non duri, Eternalmente quell'amor si spoglia. Quale per li seren tranquilli e puri Discorre ad ora ad or subito fuoco, Movendo gli occhi che stavan sicuri; 13 E pare stella che tramuti loco, Se non che dalla parte onde s'accende Nulla sen perde, ed esso dura poco: Tale, dal corno che in destro si stende, Al piè di quella croce corse un astro 20

cosa che non duri: come son tutte le terrestri. #12. Eternalmente ec., si priva per tutta l'eternità della dolcezza di quel diritto amore (v. che informa ogni atto de beati. Tutti finor han riferito eternalmente a dwi; eppure io credo abbastanza chiaro che troppo meglio riferiscasi a si spoglia. #13. Li seren. Sottint. motturni. #15. Une stavan sicuri, che tranquillamente contemplavano il cielo. #16-18. E pare stella ec., e si crederebbe col volgo che fosse una stella cadente, se non si vedesse che e la stella, onde quel fuoco subito svanisce. #19. Dal egrae ec., dal braccio destro della croce (C. prec., 109). #20-21. Un astro Della ec., un de ri-

Della costellazion che li risplende; Nè si partì la gemma dal suo nastro, Ma per la lista radial trascorse, Che parve fuoco dietro ad alabastro. Sì pia l'ombra d'Anchise si porse, Se fede merta nostra maggior musa, Quando in Elisio del figlicol s'accorse. O sanguis meus, o superinfusa Gratia Dei! sicut tibi, cui Bis unquam cœli janua reclusa 🤊 Così quel lume: ond'io m'attesi a lui; Poscia rivolsi alla mia Donna il viso, E quinci e quindi stupefatto fui ; Chè dentro agli occhi suoi ardeva un riso Tal, ch' io pensai co' miei toccar lo fondo Della mia grazia e del mio paradiso. 86 Indi, ad udire ed a veder giocondo, Giunse lo spirto al suo principio cose Ch' io non intesi, sì parlò profondo. Nè per elezion mi si nascose, Ma per necessità; chè il suo concetto Al segno de' mortai si soprappose. E quando l'arco dell'ardente affetto

Fu sì sfogato, che il parlar discese

Benedetto sie Tu, fu, trino ed uno,

La prima cosa che per me s' intese,

Inver lo segno del nostro intelletto; 45

lucenti spiriti formanti il sopradetto segno di una croce. Era l'anima di Cacciaguida, trisa-volo di Dante. [ 22-24. No si partì ec., ne quello spirito si diparti dalla rilucente croce come gemma che si spiccasse da un nastro, ma trascorse per entro il raggio di quella a guisa di lume che si mova dietro il trasparente alabastro. Di che per sicchè, ved. Vocab. | 26. Nostra maggior musa. Virgilio, il maggior de' poeti nati in Italia prima di Dante | 27. Del figliuol, di Enea, condottovi dalla Sibilla. Æn. VI. 680. # 28-50. O sanguis meus ec., o sangue mio, o miracolo della grazia di Dio! a chi mai, come a te, la porta del cielo si dischiuse due volte? La seconda volta sarà dopo morte; nè v'ha superbia in Dante a tenerlo per certo, avendo egli già posto per principio che dal cielo non si scende mai, se non per risalirvi (C. X, v. 87). Ancora, non è da opporre che a san Paolo pure il cielo fu aperto due volte; perche Cacciaguida parla di chi vi fosse asceso per sem-plice grazia divina, come appunto fu Dante, e san l'aolo vi fu tratto in servigio della nascente fede cristiana (Inf. 11, 29-30). - Quant'è al latino di questa terzina, il l'oeta lo dà per sag-gio della lingua dal suo trisavolo usata in tntto il colloquio; come si ha dal v. 33 del C. seg. | 36. Della mia grazia ec., della grazia divina, e della celeste beatitudine a me destinata. § 58. Giunse lo spirto ec., lo spirito al sopra riferito principio del suo parlare aggiunse tali cose ec. | 42. Al segno de' mortai ec., superò l'umano intendimento, come strale che voli più alto del segno. | 43. L'arco dell'arvoli più alto del segno. || 43. L'arco dell'ar-dente affetto. Continua la similitudine del bersaglio (segno). 🛘 48. Nel mio seme, verso la mia discendenza. | 49-54. Grato e loutan digiuno ec. Costr. e int.: Tu, figliuol mio, la merce di Beatrice che ti die valore a salir quassu, hai sod

Che nel mio seme se'tanto cortese. E seguitò: Grato e lontan digiuno, Tratto leggendo nel magno volume U'non si muta mai bianco nè bruno, Soluto hai, figlio, dentro a questo lume In ch'io ti parlo, merce di colei Ch'all'alto volo ti vestì le piume. Tu credi che a me tuo pensier mei Da quel ch' è primo, così come raia Dell'un, se si conosce, il cinque e 'Isei; E però chi io mi sia, e perch'io paia Più gaudioso a te, non mi dimandi, Che alcun altro in questa turba gaia. 60 Tu credi il vero; chè i minori e i grandi Di questa vita miran nello speglio, In che, prima che pensi, il pensier pandi. Ma perchè il sacro amore, in che io veglio Con perpetua vista, e che m'asseta Di dolce disiar, s'adempia meglio, La voce tua sicura, balda e lieta Suoni la volontà, suoni il desio, A che la mia risposta è già decreta. I'mi volsi a Beatrice, e quella udio Pria ch'io parlassi, ed arrisemi un cenno Che fece crescer l'ale al voler mio; Poi cominciai così: L'affetto e il senno,

Come la prima egualità v'apparse,

disfatto al dolce e lungo desiderio di vederti, concenito dall'anima mia (questo lume In ch'io ti parlo) per aver letto nel gran volume de'divini decreti, ove nulla mai si cancella o si aggiugne, che un di ci saresti venuto. - Soluto. Anche in prosa il Boccaccio: « Solvere il di-giuno di veder lei; » ed è dal latino. Ovidio: · Jejunia solvere. » | 55 60. Tu credi ec., tu, convinto che io scorga il tuo desiderio in Dio, stimi superfluo il dimandarmi dell'esser mio e della ragione di tanta mia gioia in vederti. - A me tue pensier mei Da quel ch'è primo, il tuo pensiero passi (dal lat. meare), si rifletta in me dal primo pensiero, dalla mente a me manifesta di Dio. - Come raia Dell'un ec., come dall' unità una volta conosciuta raggia, risulta ogni altro numero, che non è che un ag-gregato di unità. || 61-65. Chè i minori e i grandi ec., perocche tutti i viventi nel cielo, o più o men gloriosi ch' e sieno, guardano in Dio, il quale a guisa di specchio riflette anco il minimo degli umani pensieri. - Pandi, apri, fai nalese, dal lat. pandere : usato dagli antichi anco in prosa. || 64-65. In che ie veglie Con perpetua vista, ond' io sono perpetuamente acceso dalla divina visione (C. XIV, v. 41). || 66. Di dolce disiar, del dolce desiderio di farti con-tento. || 68. Suoni, manifesti col suono delle parole. | 69. Decreta, decretata (lat. decreta), prestabilita. | 70. Udie, capi come se avesse udito. 71. Arrisemi un cenno, mi fe, sorriden-do, tal cenno ec. Gli accenno che parlasse. Nel C. I, v. 95: . Le sorrise parolette. . Bocc. I, 2: « La novella di Panfilo fu in parte risa. » | 75-75. Poi cominciai ec. In sostanza vuol dire che ne' celesti il sentimento e l'abilità di esprimerlo vanno di paro, doveche gli uomini il più delle volte sentono più che non sappiano esprimere. - Come la prima egualità v'apparse, sit-

D'un peso per ciascun di voi si fenno;75 Perocchè al Sol, che v'allumò ed arse Col caldo e con la luce, èn sì iguali, Che tutte simiglianze sono scarse. Ma voglia ed argomento ne' mortali, Per la cagion ch'a voi è manifesta, Diversamente son pennuti in ali.

Ond'io, che son mortal, mi sento in questa Disagguaglianza, e però non ringrazio Se non col cuore alla paterna festa.

Ben supplico io a te, vivo topazio, Che questa gioia preziosa ingemmi, Perchè mi facci del tuo nome sazio. O fronda mia, in che io compiacemmi Pure aspettando, io fui la tua radice: Cotal principio, rispondendo, femmi. 90 Poscia mi disse: Quel, da cui si dice

Tua cognazione, e che cent'anni e piue Girato ha il monte in la prima cornice,

tostochè foste alla presenza di Dio, ch'è l'egualità per eccellenza, in quanto che tutti i suoi attributi sono egualmente infiniti. || 76-78. Perecchè al Sel ec., perciocchè alla presenza di quel divino Sole che vi allumò con la luce del sapere e vi arse col fuoco della carità, il vostro affetto ed il senno sono (èn, troncamento di enno, voce antiq.) tanto uguali, che simile uguaglianza non v. è. || 79 voglia ed argemen-to. Corrispondono all'affetto e senno del v. 73. Anche nell'Inf. XXXI, 55: « L'argomento della mente. • [] 80. Per la cagion ec., per cagione della loro imperfetta natura, a voi nota per prova. || 81. Diversamente ec., non volano del pari, ma la prima innanzi sempre al secondo. || 84. Alla paterna festa, alla festa che tu mi fai con affetto paterno. Cacciaguida avea chiamato Dante sasguis meus (v. 28), mio some (v. 48), figlio (v. 52). 85-86. Vivo topasio, Che questa gioia ec., lucidissimo spirito, che adorni cotesta croce, quasi topazio legato in prezioso gioiello. || 88-89. O fronda mia ec., o mio rampollo, mio discendente, che fosti a me cagione di piacere con la sola aspettazione di averti a vedere quassu, sappi ch'io fui il tuo progenitore. — Cempia-cemmi, mi compiacei; oggi compiacqui. Ricor-da l'evangelico: • Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui.. | 91-93. Quel, da cui si dice Tua cognasione, colui dal quale la tua prosapia ha preso il cognome degli Alighieri. Da Alighiero, figliuolo che fu di Cacciaguida e di una degli Alighieri di Ferrara, presero il soprannome poi tutti (v. 138). Da questo Alighiero vacque Bellincione, da cui Alighie-ro II, da cui Dante. — E che cent'anni ec., e che da più di cento anni sta girando il primo cerchio del monte del Purgatorio, ove son puniti i superbi. Ma di questo suo bisavolo, ch'ei dovette conoscer per uomo superbo, il Poeta non fe motto nel Purgatorio, amando meglio sentirsi parlar di sua stirpe da Cacciaguida nel cielo. || 95. La lunga fatica. Intende de gravi pesi, sotto cui vanno curvati in Purgatorio i superbi. || 96. Con l'epere tue, colle pie opere fatte in suffragio di lui. || 97-98. Dentro dalla cerchia ec., nella stretta cinta delle sue mura antiche, presso le quali i Fiorentini hanno tut-tora il loro migliore orologio nella chiesa

Mio figlio fu, e tuo bisavo fue: 95 Ben si convien che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue. Fiorenza, dentro dalla cerchia antica, Ond'ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, 100 Non donne contigiate, non cintura Che fosse a veder più che la persona. Non faceva, nascendo, ancor paura La figlia al padre, chè il tempo e la dote Non fuggian quinci e quindi la misura. Non avea case di famiglia vote; Non v'era giunto ancor Sardanapalo A mostrar ciò che in camera si puote. Non era vinto ancora Montemalo Dal vostro Uccellatoio, che, com'è vinto

Nel montar su, così sarà nel calo. de'Benedettini chiamata Badia. Benvenuto da Imola: « Abatia monasterii S. Benedicti, uhi certius et ordinatius pulsabantur horæ, quam in aliqua alia ecclesia civitatis. » | 100. Non

avea ec., non avea ancora Firenze donne che portasser catenelle d'oro al collo o alle braccia, e andasser coronate come regine. | 101. Contigiate, calzate con contigie. . Configie si chiamano calze solate col cuoio, stampate intorno al piè. » Buti. | 102. Che fosse a veder ec., la qual fosse da vedere, meritasse di esser rimirata, più che non la persona stessa della donna. Nel Conv.: « Gli adornamenti dell' azzimare « delle vestimenta la fanno più annumerare che essa medesima. . E già Ovidio, parlando de'femminili adornamenti, avea detto: . Pars minima est ipsa puella sui. . | 104-105. Chè il tempe e la dote ec., perciocche il tempo dell'averle a maritare non era troppo in qua, ne la dote troppo in la della giusta misura: si collocavano adagio, e con poco. « Oggi (dice l'Ottimo) le maritano nella culla, e le doti sono tali che se ne va una con tutto quello che ba il padre. • | 106 Mon avea, Firenze, case ec. I casamenti erano modestamente piccioli, le famiglie virtuosamente numerose. Poi la superbia ingrandi le case, il mal costume le spopolò.
• Tale, che non avrà figliuoli, fa palagio di
re, • dice l'Anonimo. ¶ 107. Sardanapalo, il lusso ed il vizio, personificati nel più corrotto uomo che ricordi la storia. Di Sardanapalo, ultimo re degli Assiri, si può veder Giustino, 1, 3. | 108. Ciò che in camera si puote, tutti i raffinamenti della libidine. Camera propriamente è la stanza da letto. | 109. Montemale. Chiamavasi Montemalo a'tempi di Dante il monte oggi detto Montemario, dal quale agli occhi di chi da Viterbo recavasi a Roma si presentava la veduta di questa città, come dal monte Uccellatoio si presenta quella di Firenze a chi vi si appressi per la via di Bologna. Dice adunque Cacciaguida, che la veduta di Monte-malo non era ancor vinta dall'Uccellatoio, per significare che Firenze non era ancor giunta a superare in sontuosità di edifizi la stessa Roma. || 110-111. Che, com'è vinte ec., il qual Montemalo, cioè Roma, com' è stata avanzata da Firenze nel crescere, così sarà nel rovinare. Purg. XXIV: . Il luogo, u' fui a viver posto.

Bellincion Berti vid' io andar cinto Di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio La donna sua senza il viso dipinto; E vidi quel de Nerli e quel del Vecchio 115

Esser contenti alla pelle scoverta, E le sue donne al fuso ed al pennecchio. O fortunate! e ciascuna era certa

Della sua sepoltura, ed ancor nulla Era per Francia nel letto deserta.

L'una vegghiava a studio della culla, E consolando usava l'idioma Che pria li padri e le madri trastulla; L'altra, traendo alla rocca la chioma,

Favoleggiava con la sua famiglia De'Troiani e di Fiesole e di Roma. Saria tenuta allor tal maraviglia

Una Cianghella, un Lapo Salterello, Qual or saria Cincinnato e Corniglia. A così riposato, a così bello

Di giorno in giorno più di ben si spolpa, Ed a trista ruina par disposto. . | 112-113. Bellincion Berti ec. Fu dei Ravignani, nobile famiglia fiorentina, e padre della famosa Gualdrada (inf. XVI, 37). Andar cinto ec., portar cintura di cuoio con fibbia d'osso. Il 446. Sensa il viso dipinto, senza belletto. Il 445. Quel de' Nerli e quel del Vecchio, ogni uomo delle più nobili case di Firenze, quali appunto quelle de' Nerli e di Vecchiotti II 446. Alla palla de Nerli e dei Vecchietti. | 116. Alla pelle scoverta, di andar vestiti di semplice pelle, non coperta di fregi e ricami. | 117. Al fuso ed al pennecchio. L'Ottimo e Oggi non vuole filare la fante, non che la donna. • | 118-120. Bra certa Della sua sepoltura, non temeva, come dappoiché furon nate le maledette parti e con esse la rabbia di cacciarsi l'una l'altra di città, di avere a morir nell'esilio. — Ed ancor nulla Era ec., e nessuna era ancora abbandonata dal marito che per avidità di guadagno andasse a mercantare in lontani paesi, e spezialmente in Francia. | 121. A studio, a cura, al governo. | 122-123. E consolando usava ec., e per acquietare il bambino piangente usava quelle stesse voci infantili, che con tanto diletto i padri e le madri odono proferire da'loro bimbi. || 125-126. Favologgiava ec., ripeteva le popolari tradizioni circa le antichissime origini di Fiesole, e per essa poi di Firenze. Veg-gasi il curioso capitolo VII della cronaca di Gio. Villani. || 127. Saria tenuta, sarebbesi tenuta, sarebbe stata. | 128. Clanghella. . Fu di quei della Tosa, maritata a Imola. Costei fu delle superbe femine del mondo; e andando una mattina di l'asqua alla chiesa, e trovandola piena di donne, e nessuna si movea per l

Viver di cittadini, a così fida Cittadinanza, a così dolce ostello, Maria mi diè, chiamata in alte grida; E nell'antico vostro Battisteo Insieme fui cristiano e Cacciaguida. 135 Moronto fu mio frate, ed Eliseo; Mia donna venne a me di val di Pado, E quindi il soprannome tuo si feo. Poi seguitai lo 'mperador Currado, Ed ei mi cinse della sua milizia, Tanto perbene oprargli venni in grado. Dietro gli andai incontro alla nequizia Di quella legge, il cui popolo usurpa, Per colpa del Pastor, vostra giustizia. Quivi fu' io da quella gente turpa Disviluppato dal mondo fallace, Il cui amor molte anime deturpa, E venni dal martirio a questa pace.

lei, costei picna di superbia cominciò a pigliare or questa e or quella per le trecce, mostrando la sua superbia e bestialità. » Chios. Dant. Lapo Salterello. Giudice siorentino. . Di tanti vezzi in vestire e in mangiare, in cavalli e famigli, che infra nullo termine di sua condizione si contenne; il quale mori poi ribello della sua patria. • Anonimo. || 129. Cincinnato. Il famoso dittatore tolto all'aratro. — Corniglia, Cornelia (come anche nel IV dell'Inf.), la virtuosissima madre de' Gracchi, che alla matrona capuana additante i propri ornamenti disse: I miei vezzi sono i miei figli. [] 133. Chiamata in alte grida, invocata da mia madre ne'dolori del parto. [] 134. E nell'antico ec. Nel battistero di S. Giovanni: di cui nell'Inf. XIX, 47. | 136. Morento. Fu il primogenito. -Eliseo. Il secondogenito, da cui « vennero gli Elisei tenuti poi sempre per consorti e consanguinei della famiglia di Dante. Balbo. Vit. I, 2. | 137. Mia donna. Aldigeria, degli Aldighieri da Ferrara. Balbo, ibid. — Di val di Pa-do, dalla valle del Po (lat. Padws), cioè dal Ferrarese. | 138. Il soprannome tuo di Alighieri. Ved. nota 91-92. || 139. Carrado terzo di Svevia. | 140. Mi cinse della sua milizia, mi adorno del suo cingolo militare, mi fe suo cavaliere. | 142-144. Dietro gli andai, lo seguitai nella seconda crociata, predicata da san Bernardo nel 1147. - Incontro alla nequizia ec., contro la pessima legge di Maometto, il cui popolo per colpa del pontefice romano che ciò non cura, si usurpa i luoghi di Terra Santa, i quali di giustizia appartengono a'Cristiani. § 145. Turpa. Fem. dell'antiq. turpo. 148. Dal martirio. Perchè ucciso combattendo per la fede.

### CANTO DECIMOSESTO.

Rammenta Cacciaguida le più grandi famiglie dell'antica cittadinanza florentina non ancor mista di sangue contadino, deplorando che sieno tutte o spente, o scadute, o degenerate.

O poca nostra nobiltà di sangue, Se glorïar di te la gente fai Quaggiù, dove l'affetto nostro langue, Mirabil coma non mi sarà mai ; Chè là dove appetito non si torce, Dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben se' tu manto che tosto raccorce, Sì che se non s'appon di die in die, Lo tempo va dintorno con le force. 10 Dal voi, che prima Roma sofferie, In che la sua famiglia men persevra, Ricominciaron le parole mie. Onde Beatrice, ch' era un poco scevra, Ridendo, parve quella che tossio Al primo fallo scritto di Ginevra. 15 Io cominciai: Voi siete il padre mio, Voi mi date a parlar tutta baldezza, Voi mi levate si, ch' i'son più ch'io. Per tanti rivi s'empie d'allegrezza

La mente mia, che di sè fa letizia 1. Nobiltà di sangue. A distinguerla da quella dell'animo, ch'è l'unica vera. Giovenale:
• Nobilitas sola est atque unica virtus. • § 5. Langue, è tiepido al vero bene. [ 5. Non si terce a'falsi beni mondani. || 7-9. Ben se'tu manto ec. Paragona la nobiltà ad un manto, che il tempo continuamente ritagli, e che perciò se non è giorno per giorno rintegrato, presto riducesi a niente. Mancando i veri titoli della nobiltà, che sono le virtù, il solo nome torna in besta. Nel Convito, traducendo Giovenale: · Che fanno queste onoranze che rimangonodegli antichi, se per colui che di quelle si vuole ammantare, mal si vive? Se per colui che delli suoi antichi ragiona e mostra le grandi e mirabili opere, s'intende a misere e vili operazioni? Avvegnache (dice esso poeta satiro) chi dira nobile per la buona genera-zione quelli che della buona generazione degno non è? Questo non è altro che chiamare lo nano gigante. • — Con le force. • Cioè con le forbici, ed è nome sincopato per fare la rima. · Buti. Fu imitato, tra gli altri, dall'Ario-sto, XV, 86. || 10. Dal voi ec. Dante ricomincio a parlar con Cacciaguida, dandogli del voi: Voi siete ec. (v. 16) — Che prima Roma sofferie. Credevasi allora comunemente, che il vo: fosse stato la prima volta dato dai Romani a Cesare, quand egli riuni nella sua persona tutti gli uffici della repubblica; fondandosi forse in quel luogo di Lucano, citato da Pietro di Dante: « Omnes voces, per quas jam tempore tanto Mentimur dominis, hæc primum repperit ætas. . Anche nel Dittamondo Cesare o chiamato . Colui a cui 'l Roman prima voi disse. . | 11. In che la sua famiglia ec., nel qual uso gli odierni Romani poco hanno perseverato, « imperocche a ogni gente dicono tu »

Perchè può sostener che non si spezza. Ditemi dunque, cara mia primizia, Quaifuro i vostriantichi, e quai fur gli anni Che si segnaro in vostra puerizia. Ditemi dell'ovil di San Giovanni Quant'era allora, e chi eran le genti Tra esso degne di più alti scanni. Come s'avviva allo spirar de' venti Carbone in fiamma, così vidi quella Luce risplendere a'miei blandimenti. 30 E come agli occhi miei si fe più bella. Così con voce più dolce e soave, Ma non con questa moderna favella, Dissemi: Da quel di che fu detto Ave, Al parto in che mia madre, ch'è or santa, S'alleviò di me ond'era grave, Al suo Leon cinquecento cinquanta E tre fiate venne questo fuoco A rinfiammarsi sotto la sua pianta. Gli antichi miei ed io nacqui nel loco

singulari loquuntur • (Pietro di Dante). Il Lan-dino, circa due secoli dopo, ancora affermava: · Quasi tutte le nazioni dicono voi a uno, fuor che i Romani, che dicono te a ogni uomo . 13. Scevra, separata, in disparte. Allegoric., in questo colloquio la teologia non ha parte. | 14-15. Ridendo. parve ec., sorridendo fe se-gno di aver notato la mia debolezza in usar cotali formole in cielo, siccome la cameriera della regina Ginevra, tossendo, fe segno di essersi accorta del primo bacio da quella date a Lancillotto. — Scritto Nel celebre romanzo da noi ricordato nella nota 128 al V dell' Inferno | 16 Padre in affetto | 20-21. Che di se fa letizia ec., che si compiace seco medesima di poter sostenere tanta allegrezza senza spezzarsi, rimanerne oppressa. | 22. Mia primisia, primo della mia progenie. | 23. Gli anni della Incarnazione. || 25. Dell'ovil di San Giovanni, di Firenze, posta sotto la protezione di san Gio. Battista || 27. Di più alti scanni, di maggiori onori. || 30. Blandimenti, carezze. || 53. Mon cen questa moderna favella. Usò quel latino parlato a suoi tempi dalle gentili persone, del quale il Poeta ci ha dato un saggio nel C. precedente. || 34. Da quel di ec , dal giorno della Incarnazione di G. Cristo, | 37-59. Al sue Leon ec., corsero anni 1106. Marte compie il suo giro in 686 giorni, ore 22, min. 29; ma se-condo i calcoli di quel tempo, lo compiva in due anni. Dice Cacciaguida: Questo fiammeggiante pianeta in cui siamo, ritornò 553 volte nella omogenea costellazion del Leone a ristorare la sua ignea virtù sotto le piante di quello. - Suo. Per la conformità della natura di Marte con quella dell'ardente segno del Leone. Pietro di Dante: « Vocat suum Leonem. ratione convenientis naturæ. » | 40-42. Fel lece (Chios. Dant.); « cuilibet, quamquam magno, in Dove ec. In principio del sestiere o sesto di

Dove si trova pria l'ultimo sesto Da quel che corre il vostro annual giuoco. Basti de miei maggiori udirne questo: Chi ei si furo, ed onde venner quivi, Più è tacer, che ragionare, onesto. Tutti color ch'a quel tempo eran ivi Da poter arme, tra Marte e 'l Batista. Erano il quinto di quei che son vivi. Ma la cittadinanza, ch' è or mista Di Campi e di Certaldo e di Figghine,50 Pura vedeasi nell'ultimo artista. O quanto fora meglio esser vicine Quelle genti ch<sup>y</sup>io dico, ed al Galluzzo Ed a Trespiano aver vostro confine, Che averle dentro, e sostener lo puzzo 55 Del villan d'Aguglion, di quel da Signa, Che già per barattare ha l'occhio aguzzo!

Se la gente ch' al mondo più traligna, Non fosse stata a Cesare noverca, Ma, come madre a suo figliuol, benigna, Tal fatto è fiorentino, e cambia e merca,

Firenze detto di Porta S. Piero, ch'era l'ultimo della città per chi andasse contro il corso dell'Arno, come appunto facevano ogni anno i cavalli che nella festa di S. Gio. Battista correvano al palio | 43. Udirne questo. Cioè, com' io nacqui nel centro di Firenze. Questo era segno di antica origine florentina, perchè le famiglie venute dappoi presero per lo più stanza ne horghi ed oltrarno. || 44-45. Chi ei si fu-re cc. Non osa dire com'essi furono nobilissimi, e venuti in Firenze da Roma, secondo che il Poeta ha già mostrato di esser convinto nel C XV, vv. 73 e segg. dell'Inf. Modestia, veramente, un po'tardiva Qui, più che mai, il filosofo è a lotta con l'uomo; e (cosa non rara) n'ha il pergio. Ma l'uomo è Dante, e la sua mal coperta vanagloria di nobile gli frut-ta co'discorsi di Cacciaguida un de'maggiori titoli alla gloria di poeta imparezgiabile. || 47. Da poter arme, da poter portare armi: modo ellittico famigliare a'classici. Pure alcuni con parecchi\_mss. preferiscono leggere Da portar arme. — Tra Marte e '1 Batista, tra la statua di Marte sul Ponte vecchio (Inf. XIII) e il Bat-tistero di S. Giovanni (Inf. XIX); ch' è quanto dire in tutta quant'era, dall'un capo all'altro, l'antica Firenze. || 50. Campi, Certaldo, Fig-ghine. Luoghi del contado di Firenze, dai quali molte famiglie arricchite eran passate in città. | 52 Vicine. E non cittadine. | 53-54. Ed al Galluzzo, luogo a tre miglia da Firenze, Ed a Trespiano, luogo a cinque miglia da quella, aver vostro confine, aver voi i confini del vostro dominio. | 56. Del villan ec. Accenna particolarmente a M. Baldo da Aguglione, castello in Val di Pesa, priore nel 1311, che fulminò contro Dante varie sentenze; e a M. Bonifazio de' Mori Ubaldini da Signa, giudice vendereccio. | 57. Barattare. . Baratteria è vendimento di quello che l'nomo è tenuto di fare per suo ufficio. » Buti. | 38. La gente ch' al mondo più traligna, la gente di chiesa, che più di egni altra si è dilungata dal suo primitivo instituto, il quale fu tutto spirituale. Purg. VI: « Ahi gente, che dovresti esser divota, E lasciar seder Gesar nella sella, Se bene intendi ciò che Dio le schiatte #80 st. Ma celasi cc, ma in alcuna

Che si sarebbe vòlto a Simifonti, Là dove andava l'avolo alla cerca. Sariesi Montemurlo ancor de'Conti; Sariensi i Cerchi nel pivier d'Acone, 65 E forse in Valdigrieve i Buondelmonti. Sempre la confusion delle persone Principio fu del mal della cittade, Come del corpo il cibo che s'appone: E cieco toro più avaccio cade Che cieco agnello, e molte volte taglia Più e meglio una che le cinque spade. Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia Come son ite, e come se ne vanno Diretro ad esse Chiusi e Sinigaglia, Udir come le schiatte si disfanno Non ti parrà nuova cosa nè forte, Poscia che le cittadi termine hanno. Le vostre cose tutte hanno lor morte

Sì come voi; ma celasi in alcuna

Che dura molto, e le vite son corte.

ti nota, ec. » | 59. A Cesare noverea, malevola, avversa come "matrigna (lat. noverca) agli imperatori. | 61-65. Tal fatto è ec., tal è oggi ricco mercatante fiorentino, che sarebbesi già ritornato a Simifonte (castello in Val d'Elsa distrutto da' Fiorentini nel 1202), dove suo avolo vivea di limosina. Accenna a qualche malvagio cittadino, originario di quel castello, arricchitosi al giuoco tremendo delle parti. | 64 66. Sariesi Montemurle ec. Se Toscana, vuol dire il Poeta, fosse stata parificamente retta dagli Imperatori, le intestine sue guerre non avrebbero astretto i conti Guidi a vendere il castello di Montemurlo al Comune di Firenze, per non poterlo difendere da Pistoiesi, nè esso Comune avrebbe forzato i Cerchi e Buondelmonti a lasciare le loro fortezze e prendere stanza nella città. - Il castello di Montemurlo fu causa di molte guerre coi vicini; i Buondelmonti, tra-piantati in Firenze da Val di Greve, originarono la divisione in guelfi e ghibellini ; i Cerchi, famiglia della pieve di Acone in Val di Sieve, introdussero le parti bianca e nera. || 69. Come del corpo ec., come il cibo soprapposto nello stomaco ad altro già preso, è principio, cagione del male del corpo. Eppur Roma, l'idolo politico del nostro Poeta, non fu tanto grande, se non appunto per l'uso di accrescere sua cittadinanza per amore o per forza. Ne Firenze dentro dalla cerchia antica sarebbe mai stata l'Atene d'Italia. | 70-72. E cieco tore ec. Forza (vuol dire) non sempre giova, nè numero sempre la forza. Ma i suoi tempi almeno non erano certamente per gli agnelli; e se il numero non fa la forza sempre, la fa ordinariamente, e ciò dee - Le cinque spade. Da Cacciaguida a bastare. – Dante i Fiorentini da portar armi erano quintuplicati (v. 48). | 73. Luni. Città già capo della Lunigiana, oggi distrutta. - Urbisaglia. Città già grande nel Piceno, da Plinio detta Urbs Salvia; oggi piccolo castello nel territorio di Macerata. || 75. Chinsi. Già sede d' un dei dodici Lucumoni etruschi. — Sinigaglia. Molto nominata nell'antica storia romana. Credesi fondata da' Galli Senoni. | 78. Le cittadi. Che sono tanto maggiore e più durabil cosa che non E come il volger del ciel della luna Cuopre ed iscuopre i liti senza posa, Così fa di Fiorenza la fortuna: Perchè non dee parer mirabil cosa Ciò ch'io dirò degli alti Fiorentini, 83 Onde la fama nel tempo è nascosa. Io vidi gli Ughi, e vidi i Catellini, Filippi, Greci, Ormanni ed Alberichi, Già nel calare, illustri cittadini; E vidi così grandi, come antichi, Con quel della Sannella quel dell' Arca, E Soldanieri ed Ardinghi e Bostichi. Sovra la porta, ch'al presente è carca

95 Di nuova fellonia di tanto peso, Che tosto fia jattura della barca, Erano i Ravignani, ond'è disceso Il conte Guido e qualunque del nome

cose, come a dir nelle schiatte, la morte celasi a voi, perchè durano più delle vostre corte vite. | 82.83. E come il volger ec. Credevano gli antichi, che il girar del cielo della luna fosse carione del flusso e riflusso del mare. Oggi è dimostrato la vera causa della marea esser la naturale attrazione della luna. || 84. Così fa di Fierenza ec. Popolandola di nuove famiglie e privandola delle antiche. || 86. Alti, eccelsi; eppur dimenticati, come subito soggiunge. || 88-89. Io vidi ec. Questa enumerazione può, per civile intendimento, paragonarsi alla famosa rassegna dell'Iliade. — Ught. « Gli Ughti farono nobili-cittadini, da' quali si dice ch' è dinominata una chiesa ch' è nella città di Firenze, ch' è appellata Santa Maria Ughi, la quale dà il segno il Sabato Santo ad accendere il fuoco benedetto nella cittade. E dicesi ch'è dinominato da loro un poggio presso alla cittade, per nome Monte Ughi. • — Catellini. • Questi sono spenti al nome, salvo che di loro si dice che son discesi certi cittadini, detti figlinoli di Bernardo Manfredi. - Filippi. Di questi è oggi quasi spenta ogni memoria. » - Greci. « Da questi si dice che fu dinominato un borgo detto Borgo de' Greci, e sono oggi abitatori di Bologna. • Ormanni. « Costoro, siccome dicono, sono oggi appellati Foraboscoli, e sono nel numero de 'grandi della città. » — Alberichi. « Questa casa è del tutto spenta; de' quali si dinominò una chiesa delta Santa Maria Alberichi. . Anonimo. § 99. Già nel calare, sebbene già in sul loro decadere. § 91. Così grandi, come antichi. A differenza de' precedenti, meno grandi che antichi, perche gia mel calare. || 92-93. Della Sannella. • Di questi ancora sono alcuni, ma in istato assai popolesco. . — Dell'Arca. . Furono nobili e arroganti: sono pochi in persone pochi in avere . - Soldanieri. . Per parte ghibellina sono fuori. » - Ardinghi. « Sono al presente in bassissimo stato e poulli.
stioni. « Al presente, di poco valore e di poca
dignitade. » Anonimo. || 94-99. Sevra la portace., presente in bassissimo stato e pochi. . - Boin su Porta San Piero, dove oggi abitano Cerchi (capi di parte nera, nemica al Poeta), la fellonia de quali presto recherà a perdi-zione la repubblica (fie jattura della barca), anticamente abitavano i Ravignani, ai quali successero i Berti, ed a questi, mediante il matrimonio del conte Guido con Gualdrada figliuola di M. Bellincione Berti, sottentrarono adunati insieme; secondo il valore originario

Dell'alto Bellincione ha poscia preso. 100 Quel della Pressa sapeva già come Regger si vuole, ed avea Galigaio Derata in casa sua già l'elsa e il pome. Grande era già la colonna del Vaio, Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci 104 E Galli, e quei che arrossan per lo staio. Lo ceppo, di che nacquero i Calfucci, Era già grande, e già erano tratti 103 Alle curule Sizi ed Arrigucci. O quali vidi quei che son disfatti Per lor superbia! e le palle dell' oro Fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti. Così facean i padri di coloro Che, sempre che la vostra chiesa vaca, Si fanno grassi stando a consistoro.

i conti Guidi, aggiungendo al proprio nome quello di Berti (Gio. VII. III, 2). — Alto, no-bile e possente cittadino, come lo chiama il Villani. || 100-102. Quel della Pressa ec., i Dellal'ressa erano già saliti fino ad esser Rettori del comune, e i Galigai avevano già l'impagnatura della spada dorata, distintivo de cavalieri. « Ora sono di popolo assai bassi.» Anonimo, § 103. La celenna del Vaio. Cioè la famiglia de' Pigli, detti anche Billi, - la cui arme è uno scudo rosso, entrovi una colonna di vaio, dice il Landino. § 104. Sacchetti. «Nemici dell'autora (Inf. XXIX): furono e sono. giusta lor possa, disdegnosi e superbi; e sono guelfi • — Giuochi. • Questi sono divenuti al niente oggi dell'avere e delle persone: e sono ghibellini. • - Fifanti. • Oggi niente di avere e di persone, e ghibellini. . - Barucci. - Questi furono pieni di ricchezze e di leggiadrie : oggi sono pochi in numero e senza stato d'onore; e sono ghibellini. » | 105. Galli. • Caddero al tempo dell'autore, nè credo mai si rilevino: sono ghibellini. . Anonimo. - Quel che arressan ec., i Chiaramontesi, vergognantisi dello staio falsato da un de'loro antenati (Purg. XII, 105). || 106. Lo ceppo ec. « I Donati, de' quali discese un'altra famiglia, detta Calfucci. » Landino. | 108. Alle carule, a' primi uffizi, che soli davano dritto in Roma alle sedie curuli. — Sisi. • Quasi spenti. • — Arrigucol. • Quasi venuti meno. • Anonimo. || 109-111. 0 quali vidi ec., o quanto grandi io vidi gli Uberti, ora per la lor superbia venuti a niente! ed anco i Lamberti (che furono primi ad aver palle d'oro nell'arme) prosperavano allora Firenze in tutte le sue imprese. Che qui si accenni alle dette due famiglie. è concorde opinione dei più antichi Comentatori e Postillatori. - Le palle dell'oro. Antico vezzo di lingua, che alcuni vollero elevare a regola; ma l'uso è stato contrario. | 112-114. Così facean ec., egualmente adornavano Firenze gli antenati di coloro ec. « Questi sono i Visdomini, Tosinghi e Cortigiani, i quali tutti son consorti e discesi dal medesimo sangue e principio. Sono padroni e fondatori del Vescovado allora, e di poi Arcivescovado, di Firenze: però ogni volta che vaca, sono economi e dispensatori, e quivi si ragunano a custodia del luogo, e vi mangiano e dormono infino a tanto che il nuovo Vescovo entri in possessione. » Landino. — A consistere,

L'oltracotata schiatta, che s'indraca 115 Dietro a chi fugge, ed a chi mostra il dente Ovver la borsa, com'agnel si placa, Già venìa su, ma di piccola gente, Sì che non piacque ad Ubertin Donato Che 'l suocero il facesse lor parente. 120 Già era il Caponsacco nel Mercato Disceso giù da Fiesole, e già era Buon cittadino Giuda ed Infangato. Io dirò cosa incredibile e vera: Nel picciol cerchio s' entrava per porta, Che si nomava da quei della Pera. Ciascun che della bella insegna porta Del gran Barone, il cui nome e'l cui pregio La festa di Tommaso riconforta, Da esso ebbe milizia e privilegio;

Avvegnachè col popol si rauni

della parola. ||115-117. L'oltracotata schiatta ec. Questi (dice il Landino) sono Caviccioli ed Adimari; i quali il Poeta danna come crudeli, ma vili ed avari. • Boccaccio Adimari occupó i beni di Dante esiliato, e sempre si oppose al suo ritorno. — Oltracotata, tracotante: nell'antico francese, outrocuidé. — B'indraca. « Cioè incrudelisce ed ampia la gola per divorare, come fa lo draco. » Buti. Il Sannazzaro. Ecl. 12: « Ond' io m' esaspero Incontro al cielo, anzi m'indrago e invipero. » || 120. Che 'l succero ec., che Bellincione Berti, del quale avea per moglie la figliuola, lo facesse parente degli Adimari, sposando un'altra sua figliuola ad uno di questa famiglia. || 121-122. Già era il Capon-sacco ec., già la famiglia de Caponsacchi, originaria di Fiesole, erasi stanziata a Firenze in Mercato vecchio. Una Caponsacco fu la madre di Beatrice. || 123. Giuda, i Giuda Guidi. Questi sono di alto animo, ghibellini, e molto abassati d'onore e di ricchezze e di persone; e quei che v'erano al tempo dell'autore, se-guiron co' Cerchi la fuga. - Infangato. a Gli Infangati sono bassi in onore e pochi in nu-mero: sono ghibellini disdegnosi. Anonimo. || 124. E vera, eppur vera. || 125-126. Nel pic-ciol cerchio ec., nel picciol ricinto delle mura antiche di Pirenze una delle porte chiamavasi Peruzza, da quei della l'era, da' Peruzzi, che li presso abitavano: tanto questa famiglia era allor grande, e tanta ancora la semplicità di quel popolo, il quale « non avea per inconveniente che una pubblica e mastra porta della sua città fosse denominata da una delle sue private famiglie. » Vellutello. || 127-129. Claseun ec. Intendi le famiglie Pulci, Nerli, Gangalandi, Giandonati e Della Bella, le quali nell'arme loro inquartavano quella del barone Ugo, che fu vicario in Toscana per Ottone III. Mori in Firenze nel 1006, e fu sepolto nella chiesa detta Badia; dove poi ogni anno, il di di san Tomaso, facevansi pubblici onori alla sua memoria. Perciò dice il Poeta che la festa di san Tomaso riconfortava, ravvivava la sua buona fama. || 130. Da esco, dal detto barone Ugo. — Milisia e privilegio, titole di cavaliere

Oggi colui che la fascia col fregio. Già eran Gualterotti ed Importuni, Ed ancor saria Borgo più quieto, 135 Se di nuovi vicin fosser digiuni. La casa, di che nacque il vostro fleto Per lo giusto disdegno che v'ha morti, E posto fine al vostro viver lieto, Era onorata essa e suoi consorti. O Buondelmonte, quanto mal fuggisti 140

Le nozze sue per gli altrui conforti! Molti sarebber lieti che son tristi. Se Dio t'avesse conceduto ad Ema La prima volta ch' a città venisti.

Ma conveniasi, a quella pietra scema 145 Che guarda il ponte, che Fiorenza fesse Vittima nella sua pace postrema.

col popolo contro alla nobiltà. « Ugo fece in Firenze molti cavalieri, i quali tutti per suo amore ritennero e portaro la sua arme addogata rossa e bianca con diverse intrasegne. e Gio. Vill. IV, 2. Della virtù di Giano della Bella, della popolar riforma dello stato da lui procurata, delle persecuzioni dei nobili, e della solita ingrattudine del popolo, si può leggere in principio dell'aurea Cronica di Dino Compagni. | 133. Gualterotti. . Questi sono pochi in numero, e meno in onore.. - Impertuni. Di costoro appena è alcuno. » Anonimo. || 134-135. Ed ancor saria ec , e borgo sant' Apostolo (dove abitavano le due dette famiglie) sarebbe tuttavia ben più quieto, se non vi fossero mai sopravvenuti a stanziarvisi i Buondelmonti, autori di guerra civile. § 456-458. La casa ec., la famiglia degli Amidei, causa del pianto (lat fletus) di voi Fiorentini poco men che disfatti dal giusto suo sdegno per l'ingiuria ricevula dai Buondelmonti. Ved. nota seg [140-144 Quante mal ec., quanto mal per te, che ne fosti morto, e per la patria tua, che ne fu partita in guelli e ghibellini, tu ti ritraesti dal parentado con-chiuso con casa Amidei, cedendo alle insinua-zioni della madre di quella Donati, con la quale ti ammogliasti. • Madonna Aldruda, donna di messer Forteguerra Donati, che avea due figliuole molto belle, stando a' balconi del suo palagio, lo vide passare, e chiamollo, e mostrò-gli una delle dette figliuole, e dissegli: - Chi hai tu tolta per moglie? io ti serbava questa. -La quale guardando, molto gli piacque, e ri-spose: - Non posso altro oramai. - A cui ma-donna Aldruda disse: - Si puoi, chè la pena pagherò io per te - A cui Buondelmonte rispose: - E io la voglio. - E tolsela per moglie, lasciando quella che avea tolta e giurata. Compagni. | 145-144. Se Dio t'avesse ec., se Iddio ti avesse fatto annegare nel fiumicello Ema, la prima volta che tu per venir da Montebuono a Firenze dovesti passarlo. Essendo già, al tempo di questo Buondelmonte, la sua fa-miglia stanziata in Firenze da un pezzo, le parole di Cacciaguida fanno ragionevolmente supporre ch'ei lo sapesse nato nell'avito castello di Montebuono. | 145-147. Ma conveniasi ec., e privilegi di nobiltà. || 131-132 Avvegnache ma ragion voleva (dice Cacciaguida con do-cel pepel ep., sebbene oggi Giano della Bella, lente ironia) che Firenze negli ultimi giorni che porta per arme la sopradetta insegna di ch'ella ebbe di pace e di concordia, sacrifi-Ugo contorpata da un fregio d'oro, siasi unito casse, offerisse una vittima a quella rotta statua Con queste genti, e con altre con esse, Vid'io Fiorenza in si fatto riposo, Che non avea cagione onde piangesse. Con queste genti vid'io glorioso

di Marte ch'è in sul Ponte Vecchio (Inf. XIII, da nem 445-450), quandochè quel micidialo iddio doveva quindi innanzi assolutamente dominarvi. Buondelmonte fu ammazzato dagli Amidei a ancora, piè del Ponte Vecchio, appunto a piè del pilastro dov'era la figura di Marte. Gio. Vill. impadr. V. 38. Il 452-454. Tante che 'I giglie ce., tanto che (rispetto alla sua gloria di fuori) la sua bianco.

E giusto il popol suo, tanto che 'l giglio Non era ad asta mai posto a ritroso, Nè per division fatto vermiglio. 134

insegna del giglio non era mai stata capovolta da' nemici, come per vituperio si suol fare alle insegne degli sconflitti; e (rispetto al buono e giusto governo di dentro) esso giglio non erasi ancora, per effetto della divisione della città, mutato di bianco in rosso. I Guelfi di Firenza, impadronitisi dello stato, presero per insegna il giglio rosso: i Ghibellini lo mantennero

#### CANTO DECIMOSETTIMO.

Cacciaguida annunzia al Poeta i molti mali e gli scarsi sollievi del suo prossimo esilio, e le esorta a non restar perciò di francamente ridire tutto quanto egli ha appreso nel suo misterioso viaggio.

Qual venne a Climenè, per accertarsi
Di ciò ch'aveva incontro a sè udito,
Quei ch'ancor fa li padri a' figli scarsi;
Tale era io, e tale era sentito
E da Beatrice e dalla santa lampa
Che pria per me avea mutato sito.
Perchè mia Donna: Manda fuor la vampa
Del tuo disio, mi disse, sì ch'ell' esca
Segnata bene dell' interna stampa;
Non perchè nostra conoscenza cresca

Per tuo parlare, ma perchè t'ausi A dir la sete, sì che l'uom ti mesca. O cara pianta mia che si t'insusi Che, come veggion le terrene menti Non capere in triangolo due ottusi, 15 Così vedi le cose contingenti

1-3. Qual venno ec., come ansioso di sapere se Epafo gli dicesse vero negando lui esser figlio di Apollo, Fetonte, il cui tristo fine ancora ammonisce i padri di non esser troppo condiscendenti co loro figliuoli, andò a trovare Climene sua madre. Di Fetonte, che per pruova di esser vero figliuolo di Apolio ottenue di guidar per un giorno il carro del Sole, e ne fu da Giove precipitato, ved. Ovidio, Metam. | 46. Talo era io ec., così ansioso era io di sapere il vero de' miei futuri casi, e per tale era, senza che io parlassi, conosciuto da Bea-trice e dal santo lume di Cacciaguida, che per avvicinarmisi era disceso dal destro braccio al piè della croce (C. XV, v. 19 e segg.). || 7-9. Manda fuor la vampa ec., esprimi il tuo ardente desiderio in modo adeguato. | 12. A dir la sete, ad esporre i tuoi desiderii. -- L' uom ti mesca, ti si mesca, ti si dia da bere. | 13-19. O cara pianta ec., o caro ceppo di mia fami-glia, il quale si ti levi in su, che mirando in Dio, ch' è il punto in cui s'accoglie il passato, il presente e il futuro, vedi le contingenze, le cose che il tempo porterà, in quello stesso modo, con quella stessa evidenza, con che le umane menti vedono che in un triangolo non possono !

Anzi che sieno in sè, mirando il punto A cui tutti li tempi son presenti;
Mentre ch' i' era a Virgilio congiunto
Su per lo monte che l'anime cura,
E discendendo nel mondo defunto,
Dette mi fur di mia vita futra
Parole gravi, avvegnach' io mi senta
Ben tetragono ai colpi di ventura.
Perchè la voglia mia saria contenta
D'intender qual fortuna mi s' appressa;
Chè saetta previsa vien più lenta.
Così diss'io a quella luce stessa
Che pria m' avea parlato, e, come volle
Beatrice, fu la mia voglia confessa.
Nè per ambage, in che la gente folla

esser contenuti due angoli ottusi; sappi che mentre io era ec. - Sieno in sè, sussistano : a differenza di quando esistono solo in mente Dei. 20. Le mente che l'anime cura, il Purgaterio che guarisce le anime dalle piaghe de pec-cati. Purg. XXV, 438: « Con tal cura conviene... Che la piaga... si ricucia. . | 21. Wel mendo defunto, nell'Inferno, dove sono i veri morti (Purg. XXIII. 122), perchè morti alla grazia. || 23-24. Parele gravi ec., parele di tristo an-nunzio (come furono quelle di Farinata, Brunetto Latini, Corrado Malaspina, Oderigi d'Agobbio), le quali, per quanto io disprezzi i colpi della fortuna, pur mi riescono gravi, mi dan da pensare... Tetragone è rettangolo equilatero quadrato, come per esempio il dado, che comunque si urti o si volti, resta pur sempre ritto, posa sempre in pieno. Aristotile, nel pri-mo dell'Etica: «Virtuosus fortunas prosperas et adversas fert ubique omnino prudenter, ut bonus tetragonus. » | 25. Perchè, perloché. | 27. Previsa, vista prima che colpisca. — Vien più lenta, ferisce men forte e duole meno. Ovidio: « Nam prævisa minus lædere tela solent.» E il Petrarca: « Chè piaga antiveduta assai men duole. . | 30. Confessa, confessata (lat. confessa). || 31-33. Ne per ambage ec., ne ambigua50

Già s'invescava pria che fosse anciso L'Agnel di Dio che le peccata tolle, Ma per chiare parole, e con preciso Latin, rispose quell'amor paterno, Chiuso e parvente del suo proprio riso: La contingenza, che fuor dal quaderno Della vostra materia non si stende, Tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, Se non come dal viso, in che si specchia, Nave che per corrente giù discende. Da indi, si come viene ad orecchia Dolce armonia da organo, mi viene A vista il tempo che ti s' apparecchia. 43 Qual si parti Ippolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca, Tal di Fiorenza partir ti conviene.

E tosto verrà fatto a chi ciò pensa Là dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa In grido, come suol; ma la vendetta

Questo si vuole e questo già si cerca,

mente, come gl'ingannevoli oracoli de'Gentili. Virgilio, della Sibilla Cumana: « Horrendas canit ambages. . - L'agnel ec. G. Cristo, « Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. • Joan I, 29. || 35. Latin, ragionare. Ved. nota 144 al C. XII. – Quell'amor paterno. Figurat. per «quell'amo-roso mio padre, progenitore. • || 36. Chiuso e parvente ec., nascosto entro quella luce, mediante la quale pur mi si mostrava. | 37-39. La contingenza ec., le cose contingenti, non necessarie, le quali non han luogo se non nei Tostro mondo, tutte si veggono in Dio. In cielo, come dıra nel C. XXXII, tutto è di necessità, «Casual punto non puote aver sito. » | 40-42. Necessità ec., non creder però, che la contingenza, i futuri avvenimenti, dalla detta divina prescienza (qwindi) sieno resi necessari, come certamente non è da credere che la nave sia obbligata al suo corso dall'occhio che la sta a vedere (dal viso in che si specchia). Boezio, V: · Cuncta despiciens divinus intuitus, qualitatem rerum minime perturbat. • | 43. Da indi, dal divino cospetto (v. 39). || 46-47. Qual si partì Ippolito ec. Cioè, calunniato. Fedra, matrigna (lat. noverca) d'Ippolito, irata del costui rifiuto, lo accusò di averla voluta sforzare. - Dante fu. tra le altre cose, condannato per barattie-re. || 50-51. A chi ciò pensa Là dove ec., a chi sta ciò procurando in corte di Roma. « Tacitamente vuole che s'intenda che cacciato M. Corso e i suoi Neri di Firenze, elli se ne andò a corte a papa Bonifazio, e con prieghi e con amici e con moneta e con senno fece st, che il detto papa mando per M. Carlo, fratello del re di Francia, per lo cui vigore M. Corso ritornò in Firenze e caccionne l'Autore e li Bianchi. . Anonimo. | 52-54. La colpa ec., si darà la colpa agli oppressi, secondo il solito, che chi ne tocca ha sempre il torto; ma la vendetta che iddio prenderà della guelfa Firenze farà manifesto il suo vero giudizio, secondo il quale Egli di-gastighi. È proverbio toscano: «La gno dell' Impero da Dio voluto. C. VI: «L'uccel colpa è sempre degli offesi.» || 58-60. Tu proverbio coscano: «La gno dell' Impero da Dio voluto. C. VI: «L'uccel colpa è sempre degli offesi.» || 58-60. Tu proverbio coscano: «La gno dell' Impero da Dio voluto. C. VI: «L'uccel colpa è sempre degli offesi.» || 58-60. Tu proverbio coscano: «La gno dell' Impero da Dio voluto. C. VI: «L'uccel colpa è sempre degli offesi.» || 58-60. Tu proverbio coscano: «La gno dell' Impero da Dio voluto. C. VI: «L'uccel colpa è sempre degli offesi.» || 58-60. Tu proverbio coscano: «La gno dell' approverbio coscano: «La gno dell'

Fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta Più caramente; e questo è quello strale Che l'arco dell'esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale Lo pane altrui, e com'è duro calle Lo scendere e 'l salir per l'altrui scale.60 E quel che più ti graverà le spalle Sarà la compagnia malvagia e scempia, Con la qual tu cadrai in questa valle; Che tutta ingrata, tutta matta ed empia Si farà contra te: ma poco appresso Ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialitate il suo processo Farà la pruova, si ch' a te fia bello Averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio e 'l primo ostello 70 Sarà la cortesia del gran lombardo, Che in su la scala porta il santo uccello; Ch'avrà in te sì benigno riguardo, Che del fare e del chieder, tra voi due,74

Fia primo quel che tra gli altri è più tardo.

testo. » Ecclesiastico, XL, 29: « Melius est mo-ri, quam indigere. » | 61. Ti graverà le spalle, ti peserà, ti darà nois. | 65. In questa valle, in così basso, misero stato. ¶ 64-66. Che tutta ingrata ec. Accenna al tentativo de Bianchi nel giugno del 1304, di tornare in Firenze per forza d'armi. Alla quale impresa chi vuole che Dante partecipasse col solo consiglio, chi anche con la persona, chi ne dell'un modo ne del-l'altro. Pare probabile che egli disapprovasse o l'impresa del tutto, o almeno l'ordine dato all'esecuzione di quella; ma che non credesse onor suo l'abbandonar nel pericolo i suoi compagni di parte e di esilio. Se gli avesse abbandonati, ei non avrebbe il dritto di chiamar la sua parte ingrata; e d'altro canto, solo per aver disapprovato l'impresa ei poteva riputarsi esente dalla comune vergona. Ad ogni modo, fallito il tentativo per la dappocaggine de capi, il Poeta si separò del tutto da tanto inetta compagnia. - Rossa di vergogna: non di sangue, perchè sarebbe vanto da poltrone. || 67. Il suo processo, il seguente procedere de'Bianchi. || 69. Averti fatta parte ec., l'aver fatto partito da te solo. Il che, « se non è (dice il Balbo) conceduto forse dentro, quando fervono le divisioni, a niun cittadiso, e meno a un pubblico magistrato; certo poi è conce-duto a un fuoruscito, ed è bellissimo a uno i cui compagni muovono armati contro la patria. • 1 71-72. Del gran lembardo ec., di Bar-tolomeo della Scala, signor di Verona, la cui insegna è una scala sormontata da un'a-quila. Essendo Bartolomeo morto nel marzo del 1304, le prime rifugio hassi ad intendere il primo dopo la cacciata de' Bianchi nel gennaio del 1502, non dopo la loro sconfitta nel giugno del 1504. In fatti, Dante andò a Verona nel 1505, come ambasciatore della lega Bianca ghibellina, e vi fu molto carezzato

Con lui vedrai colui che impresso fue, Nascendo, si da questa stella forte, Che notabili fien l'opere sue.

Non se ne sono ancor le genti accorte, Per la novella età, chè pur nove anni 80 Son queste ruote intorno di lui torte. Manzia che 'l Gusso l'alto Arrigo ingani

Ma pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni, Parran faville della sua virtute In non curar d'argento nè d'affanni.

Le sue magnificenze conosciute Saranno ancora sì, che i suoi nemici Non ne potrantener le lingue mute.

A lui t'aspetta ed a' suoi benefici: Per lui fia trasmutata molta gente, <sup>85</sup> Cambiando condizion ricchi e mendici.

E portera'ne scritto nella mente Di lui, ma nol dirai... E disse cose Incredibili a quei che sia presente. Poi giunse: Figlio, queste son le chiose

Poi giunse: Figlio, queste son le chiose Di quel che ti fu detto; ecco le insidie 95 Che dietro a pochi giri son nascose. Non vo' però che a'tuoi vicini invidie, Poscia che s' infutura la tua vita

Via più là che 'l punir di lor perfidie. Poi che tacendo si mostrò spedita

zi, contro il solito de'signori, precederanno le tue dimande, || 76-78. Con lui vedrai ec., a corte di esso Bartolomeo vedrai il suo minor fratello Cane, il qual nascendo fu si fortemente impresso del bellico influsso di questo pianeta di Marte, che le sue imprese lo faranno famoso. ll 80-81. Chè pur nove anni ec., perciocché queste spere non si sono ancora aggirate intorno ad esso Cane se non durante nove anni, cioè egli al presente (nel 1300) ha soli nove anni.

— Pur, solamente. || 82. Pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni, prima che papa Clemente V, nativo di Guascogna, inganni l'imperatore Arrigo VII, invitandolo a venire in Italia e, poiche quei vi sarà venuto, facendogli contro. Ciò fu nel 1310. Can Della Scala, già fin dal 4508, cioè dal diciottesimo anno della vita, avea cominciato a divider la signoria con Alboino suo maggior fratello, succeduto a Bartolomeo, e che poi mori nel 1311. | 90. Cambiando condizion ec., cadendo nella meritata miseria i malvagi che ora trionfano, e sormontando i buoni che or sono oppressi. | 92. Di lui, circa a Can Grande. || 95. A quei che fia presente, a chi le vedra co' propri occhi, non che a chi le udisse annunziare da me. — Mal si fondano su questo luogo quelli che nel Vettro del I dell'Inf. voglion vedere Cane della Scala. Quando fu scritto l'Inferno, Cane era un fanciullo, Uguccione della Faggiuola già famoso e vecchio capo ghibellino; quando poi fu scritto il Paradiso, Uguccione era ridotto a non più che soldato di Cane, e questi era col favor dei Ghibellini e dell'Impero al sommo di sua grandezza. Costretto il Poeta a rivolgere le sue politiche speranze dovunque vedesse la potenza di effettuarle, dedicò a Cane il Paradiso, come già l'Inferno ad Uguccione: ma se dall'uno ei si promette ne più ne men che dall'altro, e se quindi e' parla di ambedue in poco men che i medesimi termini, non è men certo perciò, che nell'Inferno, dove non è parlato mai di cosa

L'anima santa di metter la trama In quella tela ch' io le porsi ordita, Io cominciai, come colui che brama, Dubitando, consiglio da persona Che vede, e vuol dirittamente, ed ama: Ben veggio, padre mio, si come sprona Lo tempo verso me, per colpo darmi Tal, ch'è più grave a chi più s'abbandona: Perchè di provedenza è buon ch'io m'armi Sì che, se luogo m' è tolto più caro, 110 Io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine ama**ro,** E per lo monte, del cui bel cacume Gli occhi della mia Donna mi levaro; E poscia per lo ciel di lume in lume Ho io appreso quel che, s' io ridico, A molti fia savor di forte agrume : E s'io al vero son timido amico, 119 Temo di perder vita tra coloro Che questo tempo chiameranno antico.

La luce, in che rideva il mio tesoro

Indi rispose : Coscienza fusca

Ch' io trovai lì, si fe prima corrusca,

Quale a raggio di sole specchio d'oro:

posteriore al 4308, in tutti poteva egli sperare eccetto che in Cane. | 94-95. Giunse, soggiusse. - Le chiese Di quel ec., la dichiarazione di quanto ti fu accennato in Inferno e Purgatorio. Inf. XV, 89: • Serbolo a chiosar con altro testo. • || 96. Che dietro a pochi giri ec., che po-chi giri di Sole, pochi anni avvenire, ti na-scondono. || 97. Vicini, concittadini. Ved. no-ta 140 al XI del Purg. — Invidie, tu invidii la vittoria ch' essi avranno di te. || 98-99. Pescia che ec., dappoiche tu prima di morire vedrai punite le loro perfidie. — S'infutura, si prolun-ga nel tempo futuro: uno de soliti verbi coniati da Dante. | 100-102. Spedita ... di metter la trama ec., spacciata della piena dichiarazione del mio avvenire, del quale io già avera una imperfetta notizia. || 405. Che vede, e vuele. Al buon consigliatore tre cose si richieggono: senno per vedere il meglio, rettitudine per nea voler che l'onesto, amore al consigliato per mirare al suo pro: e tutt'e tre cose aveva Cac-ciaguida. || 106-107. Sprona Lo tempo ec. Somiglia il tempo a cavaliere che corresse una lan-cia. Il colpo è l'esilio. | 109. Perchè di prevedenza ec., ond' è buono ch' io provveda al mio avvenire. | 110-111. Se luego m' è telto ec., se mi è tolta la patria, almeno il mio troppo franco poetare non mi precluda ogni asilo. || 112.Per lo mendo ec., nell' inferno || 113-114. E per le monte ec., e nel Purgatorio, dalla cui amenissima cima gli occhi di Beatrice (C. I. vv. 64 e segg.) mi levarono al cielo. || 145. Di lume in lume, di pianeta in pianeta. | 118-120. E s'ie al vero ec., se invece io dissimulo le udite ve-rità, temo di oscurare la mia fama tra posteri. 121. Il mio tesoro, l'anima del mio carissimo progenitore. Il Petr. a Laura: . O mio nobil tesoro. | 122. Bl fe prima cerrusea, si access prima di più vivo splendore: indizio so-lito ne' celesti spiriti del condiscendere alle di-mande lor fatte (C. VIII, 46; IX, 68). || 124-126. Coscienza fusca ec., egli è vero che molti, la cui coscienza è macchiata delle vergegnose

O della propria o dell'altrui vergogna,125 Pur sentirà la tua parola brusca: Ma nondimen, rimossa ogni menzogna, Tutta tua vision fa' manifesta, E lascia pur grattar dov'è la rogna; 130 Chè se la voce tua sarà molesta Nel primo gusto, vital nutrimento Lascerà poi quando sarà digesta.

Questo tuo grido farà come 'l vento

opere lor proprie o de' loro, troveranno le tue parole esser brusche, di aspro sapore. § 129, Grattar dev'è la regna, dolersi chi ha da do-lersi: modo proverbiale, della cui sconvenienza in tal luogo, e in bocca di tale, non mi pare che sia bastante scusa la convenienza con la vil gente accennata. Chi s'astiene dal nominar le cose vili, noi fa certamente per rispetto di quelle, ma degli ascoltanti e di se stesso. Se non che taluni par che si persuadano, Dante non potere esser grande se non sia infallibile. | 155. Non fa d'onor poce argemente, non è lai XXI dell'Inf.

Che le più alte cime più percuote; E ciò non fa d'onor poco argomento. 135 Però ti son mostrate in queste ruote, Nel monte, e nella valle dolorosa, Pur l'anime che son di fama note: Chè l'animo di quel ch'ode, non posa Nè ferma fede per esemplo ch'aia La sua radice incognita e nascosa, Nè per altro argomento che non paia.

piccolo argomento di animo onorato e grande. Qualche ediz., seguendo la Nidob., sos fa. 158. Pur, solamente. 159-142. Chè l'animo ec., conciossiachè gli esempi allegati ad altrui ammaestramento non fanno impressione, se tolti da ignote e basse persone; e gli argomenti puramente razionali, non confortati da esempio alcuno, anche minor frutto farebbero. Seneca, Epist. 85: «Instruenda est vita exemplis illustribus. . - Aia, abbia. Ved. nota 60

#### CANTO DECIMOTTAVO.

Passa il Poeta in Giove, albergo de'giusti: i quali ordinano i propri splendori in forma di lettere componenti un appropriato verso di Salomone, e si riducon da ultimo nella figura di un' aquila.

15

Già si godeva solo del suo verbo Quello spirto beato, ed io gustava Lo mio, temprando il dolce con l'acerbo; E quella Donna, ch'a Dio mi menava, Disse: Muta pensier, pensa ch'io sono 5 Presso a Colui ch' ogni torto disgrava. Io mi rivolsi all'amoroso suono Del mio conforto; e quale io allor vidi Negliocchi santi amor, qui l'abbandono: Non perch' io pur del mio parlar diffidi, 10 Ma per la mente che non può reddire Sovra sè tanto, s'altri non la guidi. Tanto poss'io di quel punto ridire, Che, rimirando lei, lo mio affetto

Libero fu da ogni altro disire,

Fin che il piacere eterno, che diretto Raggiava in Beatrice, dal bel viso Mi contentava col secondo aspetto. Vincendo me col lume d'un sorriso, Ella mi disse: Volgiti ed ascolta, 20 Chè non pur ne' miei occhi è paradiso. Come si vede qui alcuna volta L'affetto nella vista, s'ello è tanto Che da lui sia tutta l'anima tolta: Così nel fiammeggiar del fulgor santo, 23 A cui mi volsi, conobbi la voglia In lui di ragionarmi ancora alquanto. E cominciò: In questa quinta soglia

Dell'albero che vive della cima,

E frutta sempre, e mai non perde foglia,

1. Del suo verbo, del suo concetto, quasi interno parlare: termine delle scuole. Aristotile: L'interno concetto della mente, anche prima che con la voce si manifesti, propriamente dicesi verbo. . 3. Lo mio, il mio verbo, concet-– Il dolce delle buone cose annunziatemi da Cacciaguida, con l'acerbo delle triste | 6. Disgrava, alleggerisco, compensa. Matth. V, 10: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam; quoniam ipsorum est regnum colorum. . | 10 Non perch'io pur, non solamente perchè io. | 11-12. Reddire sovra sè tanto, tornare a rappresentarsi tanto trascendente ob-bietto. — 8' altri non la guidi, se Dio non l'aiuti di speciale sua grazia | 13. Tanto, solo. || 18. Col secondo aspetto. Il lume divino da Bea-

Dante. | 20. Volgiti a Cacciaguida. | 21. Non pur, non solo. Allegoric, non nella teologica contemplazione soltanto è felicità, ma nel seguire altresi gli esempi degli uomini valorosi. Postill. Caet. | 24. Tolta, occupata, assorbita. 25. Del fulgor santo Nel quale si rendea visibile l'anima di Cacciagnida. || 28-30. In questa quinta seglia ec., in questo quinto grado del Paradiso che vive di Dio e sempre acquista nuove anime, ne può mai perdere alcuna delle acquistate. Paragona il Paradiso ad un albero, del quale ogni grado di beati sia come un ordine di rami: ma con tre differenze dagli alberi nostri, i quali vivono delle radici. non fruttano sempre, ed ogni anno si sfrondano. Soglia dell'albero per ordine de rami è metrice, in cui raggiava diretto, riflettovasi in tafora strana in sè stessa, e poco lodevole qui, Spiriti son beati, che giù, prima Che venissero al ciel, fur di gran voce, Sì ch' ogni musa ne sarebbe opima. Però mira ne' corni della croce: 35 Quel ch' i' or nomerò, lì farà l'atto Che fa in nube il suo foco veloce. Io vidi per la croce un lume tratto Dal nomar Josuè, com' ei si feo ; Nè mi fu noto il dir prima che 'l fatto. Ed al nome dell' alto Maccabeo Vidi moversi un altro roteando; E letizia era ferza del paleo. Così per Carlo Magno e per Orlando Duo ne segui lo mio attento sguardo, Com'occhio segue suo falcon volando.45 Poscia trasse Guglielmo e Rinoardo E'l duca Gottifredi la mia vista Per quella croce, e Roberto Guiscardo. Indi, tra l'altre luci mota e mista, Mostrommi l'alma che m'avea parlato 50 Qual era tra i cantor del cielo artista. Io mi rivolsi dal mio destro lato Per vedere in Beatrice il mio dovere O per parole, o per atto, segnato;

Prima cantando a sua nota moviensi ; E vidi le sue luci tanto mere, dov'ella è similitudine di similitudine. [ 52. Vece, fama. | 33. Sì ch' ogni musa ec., sicchè ogni poeta ne avrebbe ricca materia di canto. || 34. Me'corni, nelle braccia || 35-36. Lì farà l'atto Che fa ec., trascorrera per la croce co-me baleno per nube. | 38. Com' ei si fee, sittostoch esso nominare si fece, sittosto come Cacciaguida ebbe nominato Giosuè. [ 39. Nè mi fu note ec. Udire quel nome e veder trascorso quel lume, fu tutt'uno. É quasi dichiarazione del lume, fu tutt'uno. É quasi dichiarazione del com' et st' fee. [140. Dell'atte Maccabeo, di Giuda Maccabeo, liberatore del popolo ebreo dalla tirannide di Antioco. [142. Era ferza del paleo, cioè cagione del roteare. Anche Virgilio: « Ceu quondem torto vollitora sub marbera furbo. quondam torto volitans sub verbere turbo: . e il Tasso: « E venne giù come paleo rotan-do. » [[ 45. Volando, volante, che vola. Purg. XXXV, 154: « E vidi spirti per la fiamma andando. . | 46-48. Poscia trasse ec., dipoi trassero dictro sè la mia vista, trascorrendo per entro quella croce, i luminosi spiriti di Gu-glielmo d'Oringa, Rinoardo suo cognato, Gof-fredo Buglione e Roberto Guiscardo, i due primi contrastarono valorosamente a' Mori invasori della Provenza; Goffredo « il gran sepolcro liberò di Cristo; » Roberto cacciò i Saraceni dalla Sicilia. Il 49-54. Indi, tra l'altre ec., quindi l'anima di Cacciagnida che finora mi aveva parlato, essendosi mossa e mescolata con le altre sue luminose compagne, mi mostrò col ricominciato suo cantare quanto segnalato artista egli fosse tra quegli stessi cantori del

cielo. Mota per mossa (lat. mota) usò anche nel XXIII del Purg. | 55. Mere, pure, lucen-ti. | 57. Vinceva gli altri ec., superava il suo solito delle altre volte, e fino quello del-

l'ultima (v. 8). Abbiamo già veduto, la luce di Beatrice crescer sempre a misura che,

Tanto gioconde, che la sua sembianza Vincevă gli altri e l'ultimo sole**re.** E come, per sentir più dilettanza Bene operando, l'uom di giorno in giorno S'accorge che la sua virtude avanza: 60 Si m'accors'io che 'l mio girare intorno Col cielo insieme avea cresciuto l'arco, Veggendo quel miracolo più adorno. E quale è il trasmutare in picciol varco 61 Di tempo in bianca donna, quando il volto Suo si discarchi di vergogna il carco; Tal fu negli occhi miei, quando fui volto, Per lo candor della temprata stella Sesta, che dentro a sè m'avea ricolto. Io vidi in quella giovial facella Lo sfavillar dell'amor, che li era, Segnare agli occhi miei nostra favella. E come augelli surti di riviera, Quasi congratulando a lor pasture, Fanno di se or tonda or lunga schiera; 73 Sì dentro a' lumi sante creature (')

Volitando cantavano, e faciensi Or D, or I, or L, in sue figure.

Poi, diventando l'un di questi segni,

tint. soleri. Purg. XXVII: « Di lor solere più chiare e maggiori. » | 58-59. Per sentir più ec., per lo maggior diletto ch'egli sente nel virtuosamente operare. || 61-63. Si m'accers'io ec., così io, vedendo cresciuta la miraco-losa bellezza di Beatrice, mi accorsi di essere passato nel cielo disopra a quello di Marte, cioè in Giove. Salendo cresce la circonferenza de'cieli contenuti (secondo il sistema tolomaico) l'uno entro l'altro; e quindi Dante, che insieme co'cieli si gira, viene a descrivere un arco maggiore. || 64-69. E quale è il trasmutare ec., e qual è il subito trasmutamento di colore in donna naturalmente bianca, quando il suo volto deponga il rossore per avventura indottovi dalla vergogna; tale agli occhi miei apparve il mutato colore del cielo, quando da Beatrice ad esso mi volsi, vedendo all'igneo fulgore di Marte esser succeduto l'argenteo candore di Giove. - Candor. Convito: . Giove intra tutte le stelle bianca si mostra e quasi argentala. • - Temprata. Conv.: « Tolomeo dice che Giove è stella di temperata complessione in mezzo della freddura di Saturno e del calore di Marte. • || 70. Giovial. Si perchè di Giove, e si per-chè tutta gioia. L'Ottimo: • Li antichi dissero che la cagione della felicitade era nel circolo di Giove. • Indi gioviale. || 71-72. Lo sfavillar ec., le beate anime (tutte luce ed amore) di quel pianeta parlare agli occhi miei, riunendosi in forma di varie lettere. | 73-75. E come augelli ec., e come le gru o altrettali uccelli leva-tisi dalla riva di un fiume, quasi facendo insieme festa della presa pastura, formano di sè ec. | 76. Dentre a'lumi sante creature, le sante anime contenute ne'singoli lumi. = (°) Giusti. In Giove, perché pianeta influente giustizia (vv. 446-417). = || 77. Volitando, volando in qua e in là: dal lat. volitare. || 79. A sua nota mesalendo, si approssima a Dio. - Gli altri. Sotviensi, accompagnavano i loro movimenti alle

Un poco s'arrestavano e taciensi. O diva Pegaséa, che gl'ingegni Fai gloriosi e rendili longevi, Ed essi teco le cittadi e i regni, Illustrami di te, sì ch'io rilevi Le lor figure com' io l'ho concette; Paia tua possa in questi versi brevi. Mostrârsi dunque in cinque volte sette Vocali e consonanti; ed io notai Le parti sì come mi parver dette. Diligite justitiam primai Fur verbo e nome di tutto il dipinto; Qui judicatis terram fur sezzai. Poscia nell' M del vocabol quinto Rimasero ordinate, sì che Giove Pareva argento lì d'oro distinto. 95 E vidi scendere altre luci dove Era il colmo dell' M, e li quetarsi Cantando, credo, il ben ch'a sè le move. Poi, come nel percuoter de'ciocchi arsi 100

Surgono innumerabili faville,

Onde gli stolti sogliono augurarsi, note del loro canto. | 82. 0 diva Pegaséa. Pegasce dicevansi tutte e nove le Muse, dal ca-vallo Pegaso da esse educato. È probabile che il Poeta s'indirizzi particolarmente ad Urania, cantatrice delle celesti maraviglie, già invocata nel v. 41 del XXIX del Purg. || 85. Longevi, lungamente viventi nella posterità: dal latino. || 84. Ed essi teco ec., ed essi ingegni col tuo aiuto fanno gloriose e longeve le città ed i regni. | 85. Illustrami di te, rischiarami col tuo lume. — Rilevi, rappresenti, mostri come in rilievo. | 87. Paia, si mostri. Inf. II: « Qui si parrà la tua nobilitale. » | 88-90. Mostràrsi dunque ec., si composero dunque i rilucenti spiriti successivamente in trentacinque lettere, tra vocali e consonanti (quante appunto sono nell'infrascritto primo verso del libro della neti infrascritto primo verso dei infro della Sapienza di Salomone); ed io notai una lettera dopo l'altra, nell'ordine medesimo che mi si mostrarono significate (mi parver dette). || 93. Fur sessal, furono gli ultimi vocaboli rappresentati. || 94. Del vocabol quinto, di terram. || 96. Li d'ore distinto, fregiato d'oro in tutto il luogo preso dalla detta figura di enume. Giora ara biorgo. La carino ferampurizzati. || 92. ve era bianco, le anime fiammeggianti. 🛭 98. Quetarsi, arrestarsi formando come una corona di gigli sull'emme (v. 113). Teod. Landoni con-gettura che nella festa da beati spiriti fatta all'emme, il l'oeta « volesse rappresentare una maniera di apoteosi di quella lettera ch'è il segno primiero del vocabolo Monarchia.» || 99. Il ben ch'a sè le meve, Iddio, loro unico fine. Il 100. De' ciocchi arsi, de' tizzoni. Ciocco è ceppo da ardere. || 102. Augurarsi tanti fiorini d'oro, o altre cose buone, quante son le faville. § 105-104. Bisurger parver ec. Il Poeta immagina che gli spiriti mutino gradatamente la loro complessiva figura di una emme in quella di un'aquila, segno di quella imperial monar-chia che sola (secondo lui) poteva al mondo guarentire l'amministrazion della giustizia. Di-ce dunquo ch'essi spiriti, disfatta l'emme, salirono quali più quali meno, tanto che ei formarono la testa ed il collo dell'aquila; e che quegli altri che eransi già posati în sul colmo I fino a cacciarneli a colpi di flagello; cosi di

Risurger parver quindi più di mille Luci, e salir qual assai e qual poco, 104 Si come 'l Sol, che le accende, sortille: E, quietata ciascuna in suo loco,

La testa e il collo d'un'aquila vidi Rappresentare a quel distinto foco.

Quei che dipinge li non ha chi 'l guidi, Ma esso guida, e da lui si rammenta 110 Quella virtù ch'è forma per li nidi.

L' altra beatitudo, che contenta Pareva in prima d'ingigliarsi all'emme, Con poco moto seguitò l'imprenta.

O dolce stella, quali e quante gemme 115 Mi dimostraron che nostra giustizia Esfetto sia del ciel che tu ingemme!

Perch'io prego la mente, in che s' inizia Tuo moto e tua virtute, che rimiri Ond'esce il fumo che 'l tuo raggio vizia;

Sì che un'altra fïata omai s'adiri Del comperare e vender dentro al templo, Che si murò di segni e di martiri.

dell'emme, con poco movimento ebbero presto formato il rimanente del mistico uccello Sì come 'l Sol ec., in quel grado che Iddio volle assegnato a ciascuno spirito secondo sua dignità Vedremo, infatti, i più nobili aver formato l'occhio dell'aquila (G. XX, vv. 33-35). || 108. A quel distinto foco, da tutti quegli spiriti, l'igneo fulgor de'quali distinguevasi dalargentea bianchezza del pianeta (v. 96). 109-111. Quei che dipinge ec. « Il passo è 109-111. Quei one orpinge oc. dov'è, tra le tante, una che n'abbia? Eppure a me sembra che gli espositori abbiano esage-rata a sè stessi la difficoltà di questo luogo. Dante vuol semplicemente dire che quella immagine di aquila era di una perfetta simiglianza, e che Iddio nel figurarla non imitò già la natura, come han bisogno di fare gli umani dipintori, perche anzi la natura imita Lui, riconoscendo da Lui quella informativa virtu. mediante la quale essa modella, come ogni altra cosa quaggiù, così pure gli uccelli ne'loro nidi. Inf. XI, 99: « Natura lo suo corso prende Dal divino intelletto e da su'arte. » — Si rammenta, si riconosce; quasichè si rammenti di aver ricevuto. | 112-114. L'altra beatitudo ec., quegli altri beati (detti beatifudine, lat. beatifudo, come gioveniù per giovani) che prima parevano contenti di formar quasi una corona di gigli in sull'emme, con pochi movimenti ebber losto condotta a compimento l'impronta, la figura dell'aquila. — Ingigliarsi, « esser corona formata di gigli. » Buti. [[ 416-117. Che nostra giustizia Effetto ec., che la giustizia negli nomini sia influita dal sesto cielo, nel quale tu splendi. Albumazar: «Da Giove re della terra viene ai re l'influenza della giustizia.» || 118-119. La mente, in che s' inizia ec., Iddio, principio del tuo movimento ed influsso. | 120. Ond'esce il fumo ec. L'avarizia di Roma era, secondo il l'oeta, impedimento massimo al trionfo della giustizia. [ 121-123. Sì che un' altra fiata ec., sicche come già si sdegno contro quelli che facevan mercato nel tempio di Gerusalemme,

O milizia del ciel, cu'io contemplo, Adora per color che sono in terra 125 Tutti sviati dietro al malo esemplo. Già si solea con le spade far guerra; Ma or si fa togliendo or qui or quivi

Lo pan che 'l pio Padre a nessun serra. Ma tu, che sol per cancellare scrivi, 13

nuovo si adiri contro i rei Pastori che della Chiesa edificata con tanti miracoli (lat. signa) e tanto sangue di martiri, han fatto bottega. Il 124-126. O milisia ec., o celesti spiriti de'giusti, de' quali ora io narro, pregate per gli uomini traviati tutti dal mal esempio de'romani Pastori. Il 127. Si solea. In Roma. Il 128-129. Togliendo or qui or quivi ec., togliendo, per via d'interdetti e scomuniche, or a questo or a quel popolo o uomo, il pane spirituale dal Signore non negato ad alcuno, cioè l'uso de'sacramenti. Il 130. Mat tu, romano pontefice, che solec., che non a fin di bene detti l'ecclesiastiche censuro, ma solo per poterne poi vendere la rivocazio-

Pensa che Pietro e Paolo, che moriro Per la vigna che guasti, ancor son vivi. Ben puoi tu dire: Io ho fermo il disiro Sì a colui che volle viver solo, E che per salti fu tratto a martiro, l'a Ch'io non conosco il Pescator nè Polo.

ne. | 132. La vigna, la Chiesa. C. XII, %:
« La vigna Che tosto imbianca se 'l vignaio è
reo. » — Ancor son vivi. Nel cielo, onde vegono le opere tue. || 133-156. Ben puoi ta ec,
egli è il vero che tu, burlandoti de Santi, puoi
ben dirmi: lo son tanto assorto in vagheggiare
il Battista effigiato in sui fiorini d'oro, che noa
conosco più ne san Pietro ne san Paolo. —
Colui che volle ec. San Gio. Battista prima
della sua predicazione visse solitario nel deserto di Giudea. La sua testa recisa fu premio a'leggiadri salti della figlia di Erodiade.
Matth. XIV; Marc. VI. — Polo. S'ode tuttora
a Venezia; e Pot scrivevano anticamente i
Francesi.

### CANTO DECIMONONO.

L'aquila, parlando come una sola persona, risponde al Poeta circa la impenetrabil giustizia di molti giudizi di Dio; ond'ella poi toglie occasione di tassare la generale perversità de'priacipi cristiani.

5

Parea dinanzi a me con l'ale aperte La bella image, che nel dolce frui Liete faceva l'anime conserte.

Parea ciascuna rubinetto, in cui Raggio di sole ardesse si acceso, Che ne'miei occhi rifrangesse lui.

E quel che mi convien ritrar testeso, Non portò voce mai, n'escrisse inchiostro, N'e fu per fantasia giammai compreso:

Ch'io vidi, ed anche udii parlar lo rostro, 10 E sonar nella voce ed *Io* e *Mio*, Quand'era nel concetto *Noi* e *Nostro*.

E cominciò: Per esser giusto e pio Son io qui esaltato a quella gloria, Che non si lascia vincere a disio; Ed in terra lasciai la mia memoria
Si fatta, che le genti li malvage
Commendan lei, ma non seguon la storia.
Così un sol calor di molte brage
Si fa sentir, come di molti amori
Usciva solo un suon di quella image.
Ond'io appresso: O perpetui flori
Dell'eterna letizia, che pur uno
Sentir mi fate tutti i vostri odori,
Solvetemi, spirando, il gran digiuno
Che lungamente m'ha tenuto in fame,
Non trovandoli in terra cibo alcuno.
Ben so io che, se in cielo altro reame
La divina giustizia fa suo specchio,
Il vostro non l'apprende con velame. 30

4. Parea, appariva. mostravasi. || 2. La bella image dell'aquila, formata da'santi lumi. Image per ismagine (franc. image) fu usata anche dall'Ariosto, Orl. XIII, 30. — Frui, godere, godimento della visione di Dio: voce pretta latina, come altrove posse, vetle, e simili. || 4. Parea, sembrava. || 6. Che ne' misi occhi ec., ch' esso picciol rubino rifiettesse nei misi occhi il sole. || 7. Testesse, testè, ora: anco in prosa. || 8. Hen portò vece mai, nessuna voce mai lo portò ad umano orecchio. || 40. Le rostre, il becco dell'aquila. || 11-12. E sonar ec. Quella figura di aquila, composta di tanti spiriti, parlava in numero singolare, come fosse una sola persona: immagine dell'unità del volere nel cuore de' giusti. || 15. Oha non si lassia ec., che supera ogni desiderio. || 18. Com.

mendan lei ec., non possono nou lodarla, sebbene poi non profittino punto dell'esempia. Il 20. Di molti amori, di molte anime amanti, Il 25. Pur une. come se fosse un solo. Il 25-27. Solvetemi, spirando ec., soddisfate con le vostre parole al mio gran desiderio di essere chiarito di un dubbio; il qual desiderio mi ha lungamente tormentato, non avendo io trovato in terra dottrina sufficiente a soddisfarlo. Spirando, continua il traslato de' fori; ma il digiuno (lat. jejunium solvere) abbiamo già detto. Il 28-30. Ben se lo che ec., io so che sebbene in cielo la divina giustizia si rifietta propriamente nel reame, nell'ordine angelico dei Troni, pure il vostro reame, l'ordine dei giuati, la discerne chiarissima. C. IX: « Su sone

Sapete come attento io m'apparecchio Ad ascoltar; sapete quale è quello Dubbio, che m' è digiun cotanto vecchio. Quasi falcon, che uscendo del cappello, Muove la testa, e con l'ale si plaude, 35 Voglia mostrando e facendosi bello, Vid'io farsi quel segno, che di laude Della divina grazia era contesto, Con canti, quai si sa chi lassù gaude. Poi cominciò: Colui che volse il sesto 40 Allo stremo del mondo, e dentro ad esso Distinse tanto occulto e manifesto, Non noteo suo valor si fare impresso.

Allo stremo del mondo, e dentro ad esso
Distinse tanto occulto e manifesto,
Non poteo suo valor si fare impresso
In tutto l'universo, che 'l suo verbo
Non rimanesse in infinito eccesso.

E ciò fa certo, che il primo superbo,
Che fu la somma d'ogni creatura,
Per non aspettar lume, cadde acerbo:

E quinci appar ch'ogni minor natura È corto ricettacolo a quel bene Che non ha fine e sè in sè misura. Dunque nostra veduta, che conviene

Essere alcun de' raggi della mente Di che tutte le cose son ripiene, Non può di sua natura esser possente Tanto, che suo principio non discerna

specchi, voi dicete Troni. Onde rifulge a noi Dio giudicante. . | 33. Che m' è digiun cotante vecchie, ch' io vi ho detto avermi tanto tempo tenuto in same. Il dubbio era, come potesse con giustizia andar dannato chi, non credendo in G. Cristo perchè nol conosce, pure osservi le leggi di natura. || 34. Cappello. Coperta di cuoio, che tenevasi in capo al falcone perche non si svagasse, e gli si toglieva a vista della preda. Anche il Bocc. · « Non altrimenti il falcone, tratto di cappello, si rifà tutto, e sovra sè torna. • || 37-38. Quel segno, che di laude ec., l'aquila, composta di spiriti lodatori della divina grazia. Lodi (laude è plur. dell' antiq. lauda) per lodanti, come pocanzi amori per amanti (v 20). | 39. Con canti ec., dimostrando la sua allegrezza con tali canti, che solo un beato può conoscerne la dolcezza. | 40-42 Colui che volse ec., quel divino Architetto che con la sua sesta descrisse i contini del mondo, e che dentro questo ordinò tante cose a noi occulte e tante manifeste. Milton, nel lib. VII, parlando del Greatore: • L'aurea sesta prese Che custodita nel tesoro eterno Di Dio si stava, a circonscriver questo Ampio universo e quanto in lui si serra. D'un piè fe centro, e per la vasta oscura Profondità l'altro aggirando, disse: Fin qui ti stendi, ecco i consini tuoi, La tua cir conferenza è questa, o Mondo. . | 44-45. Che 'l sue verbe ec., che il suo concetto non rimanesse infinitamente al disopra di ogni creata intelligenza. | 46-48. E ciò fa certo ec., e quel che fa certo ciò, si è il vedere che Lucifero, il quale pur fu la più eccellente tra le creaturé per non avere aspettato la divina grazia illuminante (C. XXIX, 62), cadde dal cielo a guisa d'immaturo frutto violentemente scosso dall'albero. Dante qui, come nel lib. I, c. 2 del Vulg. Eloq., opina con molti teologi che gli angeli, prima di esser confermati nella grazia,

Molto di là da quel ch'egli è parventc.
Però nella giustizia sempiterna
La vista che riceve il vostro mondo, 59
Com'occhio per lo mare, entro s'interna;
Che, benchè dalla proda veggia il fondo,
In pelago nol vede, e nondimeno
Egli è, ma cela lui l'esser profondo.
Lume non è, se non vien dal sereno
Che non si turba mai, anzi è tenèbra, 65
Od ombra della carne, o suo veneno.
Assai t'è mo aperta la latèbra,
Che ti ascondeva la giustizia viva,

Che ti ascondeva la giustizia viva,
Di che facei quistion cotanto crebra;
Chè tu dicevi: Un uom nasce alla riva
70
Dell'Indo, e quivi non è chi ragioni
Di Cristo, nè chi legga, nè chi scriva;
Ettiti i regionalogi delli bani

E tutti i suoi voleri ed atti buoni Sono, quanto ragione umana vede, Senza peccato in vita od in sermoni. 75 Muore non battezzato e senza fede: Ov'è questa giustizia che 'l condanna?

Ov'è la colpa sua, s'egli non crede? Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna Per giudicar da lungi mille miglia Con la veduta corta d'una spanna? Certo a colui che meco s'assottiglia,

avessero avuto un tempo di prova. [ 49-51. E quinci appar ec , e da ciò è chiaro che ogni natura men perfetta di quella di Lucifero è altrettanto men capace di comprendere quell'infinito bene che solo può sè stesso misurare. | 52-57. Dunque nestra veduta ec., dunque il nestro intendimento, che non è che un raggio della divina mente, non può di sua natura esser tanto possente ch'ei non debba riconoscere com' essa divina mente, ch' è suo principio, sia in effetto troppo al di la, troppo superiore a quell'apparenza sotto cui gli si mostra. — Tutte le cose son ripiene. Jer. XXIII: « Numquid non cœlum et terram ego impleo? » E Virgilio: « Jovis omnia plena. . | 59. La vista ec., l'intendimento da Dio concesso a' mortali. || 61-63. Che. benchè dalla proda ec., il quale occhio, benchè presso alla riva scorga il fondo, in alto mare nol vede: eppure il fondo vi è, ma celato dalla profondità. Cosi l'umano intendimento non giunge alla profondità della divina giustizia; ma non perciò questa è men certa. || 64-06. Lume non è ec., fuori del detto lume provegnente dall' impertubabile Empireo, da Dio. ogni altro non solo non è lume, ma anzi è tenebra o d'ignoranza derivante dall'impaccio della carne, o di colpa cagionata dalle carnali concupiscenze. | 67-69. Assai t'è mo aperta ec., ora ben vedi che l'insufficenza dell'umano intendimento è quel nascondiglio (lat. latebra) che ti celava la infallibile grastizia divina in-torno a quel punto, del quale hai detto aver si spesso cercato invano di esser chiarito (vv. 25-27) Crebra, spessa, frequente (lat. crebra). || 75. In vita od in sermoni, in opere o in parole.

In vita od in sermoni, in opere o in parole. [] 79. A scranna, in luogo eminente e superiore agli altri, quasi giudice o dottore. [] 81. Corta d'una spanna, non più lunga di un palmo, [] 82-84. Certo a colui ec., certamente qualunque uomo volesse con le ordinarie norme della giu-

Se la Scrittura sovra voi non fosse, Da dubitar sarebbe a maraviglia. O terreni animali, o menti grosse! La prima volontà, ch' è per sè buona, Da sè, ch'è sommo ben, mai non si mosse. Cotanto è giusto, quanto a lei consuona; Nullo creato bene a sè la tira, Ma essa, radiando, lui cagiona. Quale sovresso 'l nido si rigira Poi che ha pasciuto la cicogna i figli, E come quei ch' è pasto la rimira; Cotal si fece, e sì levai li cigli, La benedetta immagine, che l'ali Movea sospinta da tanti consigli. Roteando cantava, e dicea: Quali Son le mie note a te che non le intendi,

Tal è il giudicio eterno a voi mortali.
Poi si quetaro quei lucenti incendi 100
Dello Spirito Santo ancor nel segno.
Che fe i Romani al mondo reverendi.
Esso ricominciò: A questo regno

Non salì mai chi non credette in Cristo Nè pria nè poi ch' el si chiavasse al legno.

stizia (meco, perchè l'aquila composta di tutti gli spiriti dei giusti era emblema della giustizia) giudicare sottilmente di tutto, egli avrebbe materia abbondantissima di dubbi: ma voi avete la Sacra Scrittura, alla cui autorità dovete umilmente sottoporvi. E poiche G. Cristo medesimo ha detto: Nisi qui renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei; e il voler sapere più innanzi è vanità. || 86-87. La prima volontà ec., il divin volere, essenzialmente buono, non ordinò mai coa che buona non fosse, perche questo sarebbe stato un dipartirsi da sè medesimo ch' è il Benesommo. || 90 Radiande. Ogni creato bene è come raggio dell'increato. | 93. Quel ch'è paste, il cicognino pasciuto (lat. pastus). || 94 95. Cotal si fece ec., così l'aquila prese a rotearsi (v. 97) sopra di me, e così io levai gli occhi verso di lei. | 96. Da tanti consigli, da tante unanimi volontă, quanti erano gli spiriti che la componevano. § 100. Poi, poiche, posciache, § 101-102. Anoer nel segno ec., pur sompre in ligura di un'aquila, insegna propria de Romani. | 105. Ne pria ne poi ec., o venturo, o venuto. — Si chiavasse, fosse chiavato (dal lat. clavas), inchiodato. Del nome di Cristo rimato sempre con sè stesso, abbiamo già detto. § 106. Ma vedi, melti ec. Allude alle parole di G. C.

Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, introibit in regnum coslorum. Matth. VII. || 107. In giudicio, nel di del giudizio. — Prope, presso: una delle solite parole prette latine. Ognuno ricorda i tamen, etiam ec., sparsi dagli stessi cinquecentisti nelle più famigliari scritture. 108. Che tal che non conobbe Cristo. Gli ipocriti ragionevolmente andranno assai più giù degli infedeli. || 109 E tai Cristiani ec., ed a taluni Cristiani farà onta lo stesso Maomettano (secondo i nostri antichi, pessimo tra gl'Infedeli), il quale sarà per avventura vissulo assal più moralmente di loro. Tale per alcuno, senz'altra corrispondenza, è proprio di nostra lingua, [ 110. I duo collegi, le due schiere,

Ma vedi, molti gridan Cristo, Cristo, 106 Che saranno in giudicio assai men prope A lui, che tal che non conobbe CRISTO: E tai Cristiani dannerà l'Etiòpe, Quando si partiranno i duo collegi, L'uno in eterno ricco, e l'altro inòpe. Che potran dir li Persi ai vostri regi, Com' e' vedranno quel volume aperto, Nel qual si scrivon tutt'i suoi dispregi? Li si vedrà tra l'opere d'Alberto Quella, che tosto moverà la penna, Per che il regno di Praga fia deserto. Lì si vedrà il duol che sopra Senna Induce, falseggiando la moneta, Quei che morrà di colpo di cotenna. 120 Li si vedrà la superbia ch' asseta, Che fa lo Scotto e l'Inghilese folle

Vedrassi la lussuria e 'l viver molle Di quel di Spagna, e diquel di Buemme, Che mai valor non conobbe, nè volle. Vedrassi al Ciotto di Gerusalemme <sup>127</sup>

Sì, che non può soffrir dentro a sua meta.

quella de' buoni a destra e quella dei reprobi a sinistra di G. Cristo. Matth. XXV. [ 111. Inope, povero (lat. inops). | 112-114. Che petran dir ec., quali vituperii non potran dire gl'infedeli re persiani a vostri re cristiani, quando nell'universal giudizio vedranno aperto quel volume in cui si scrivono tutte le costoro turpitudini? — Quel volume. Apocal XX, 42: Libri aperti sunt, et judicati sunt mortui. » — I suoi dispregi, quelle azioni per le quali essi sono in dispregio: l'effetto per la causa. | 115-117 Li si vedrà ec., in quel volume, tra le altre opere di Alberto d'Austria, s vedrà quella che fra poco vi sarà registrata dalla infallibile penna di Dio, cioè la devastazione della Boemia. Morto Venceslao, Alberto invase la Boemia nel 1303, e la diede al duca di Chiarenza suo genero. — Per che, per la quale opera. § 118-120. Il duol che sopra Senna ec., il malcontento in-generato in Francia, col far battere moneta falsa, da Flippo il Bello; ad ammazzare il quale hasterà l'urto di una vile cotenna, della sudicia pelle d'un porco. Essendo a una caccia, uno porco salvatico li si attraversò tra le gambe al cavallo in su che era, e fecelo cadere: di che poco appresso mori. . Gio Vill. IX, 65. Quel colpo di colenna è un amaro scherno dell'inimico Poeta, alla cui forza io credo che anzi torrebbe la congettura delle Strocchi che per cotenna Dante, come oggi i contadini di Romagna, intendesse l'intero porco. | 121-123. La superbia ec, la superba sete di dominio, la quale fa si folli i due re nemici, Roberto di Scozia ed Eduardo I d'Inghilterra, che nessun de' due può soffrir di restarsene entro i propri confini. - Inghilese. Così tuttora in Toscana. | 125. Quel di Spagna, Alfonso X, re di Castiglia e Leone. « Il regno di Spagna per la colui morbida vita con sozze e vituperose sconfitte dalli Saracini infino ad oggi è molestate e afflitto. Anon. — Quel di Buemme, Vence-slao, re di Boemia, «cui lussuria ed ozio pasce - (Purg. VII, 102). || 127-129. Vedrassi al Clotto ec., a Carlo II, re di l'uglia e di Ge-

Segnata con un I la sua bontate, Quando il contrario segnerà un'emme. 130 Vedrassi l'avarizia e la viltate Di quel che guarda l'isola del fuoco, Dove Anchise fini la lunga etate;

Ed, a dare ad intender quanto è poco, La sua scrittura fien lettere mozze, Che noteranno molto in parvo loco. 135

E parranno a ciascun l'opere sozze Del barba e del fratel, che tanto egregia Nazione, e duo corone han fatto bozze.

rusalemme, detto il Ciotto ossia lo Zoppo (ved. nota 74 al V dell' Inf), si vedrà nel divin libro se-gnata la virtù con un I, segno di unità, mentre un M, segno di mille, segnerà il contrario, cioè i suoi vizi. Tra' molti biasimi che il l'oeta da a questo principe, una sola volta lo loda di liberalità (Par. VIII, 82); e questa è la virth segoata dall'I. e Il re Carlo Ciotto ebbe una virth, cioè di larghezza, e con questa ebbe mille vizi. Chios. Dant. 431-132. Di quel che guarda ec., di Federigo d'A-ragona, precario reggitore della Sicilia, famosa pel fuoco dell'Etna; nella quale isola Virgilio narra che mort il padre di unea. — Guarda. Il Michelet ricorda un trattato vilmente sottoscritto da Federigo nel 1299, in cui fu stabilito che egli « devait garder l'île sa vie durant. » | 133-155 Ed, a dare ad intender ec., ed a poler regi-strare in detto divin libro tutti i fatti comprovanti la dappocaggine di esso Federigo, bi-sognerà scriverli per via di abbreviature, perchè a volerli scrivere stesamente non vi sarebbe luogo bastante. Il disprezzo di Dante per Federico toccò il colmo quando questi, morto l'imperatore Arrigo VII, abbandonò del tutto la causa dei Ghibellini. || 136-138. E parranno a ciascun ec, ed a ciascuno appariranno, si mostreran registrate le sozze opere dello zio e del fratello di Federico, cioè di Jacopo re di Maiorica e Minorica, e di Jacopo re di Aragona, i quali tanto egregia prosapia e due si nobili corone hanno vituperate. - Barba per zio era voce allor viva in Toscana, ed anche oggi è nell' alta Italia. - Bosse. Dicevasi propriamente bozzo quegli a cui la moglie facesse fallo: qui sta per similitudine. Buti: . Han fatto bozze, cioè vituperate, com' è vituperato l'uomo quando la moglie fa fallo. • [ 159. Quel di Portogal- |

E quel di Portogallo e di Norvegia Li si conosceranno, e quel di Rascia, 140 Che mal aggiustò 'l conio di Vinegia.

O beata Ungheria, se non si lascia Più malmenare! e beata Navarra, Se s'armasse del monte che la fascia! E creder dee ciascun che già, per arra 145 Di questo, Nicosia e Famagosta

Per la lor bestia si lamenti e garra, Che dal fianco dell'altre non si scosta.

lo. Dionisio l'Agricola, che regno dal 1277 al 1325. — B di Norvegia. Nella Norvegia, non ancora a' tempi di Dante unita alla Danimarca, regnò dal 1299 al 1319 Haquino VI. « Riprende (nota l'Anonimo) il re di l'ortogallo, però che, tutto dato ad acquistare avere, quasi uno mercatante mena sua vita; con tutti li grossi mer-catanti del suo regno hae affare di moneta; nulla cosa reale, nulla cosa magnifica si può scrivere di lui: e meno di quello di Norvegia, perchè siccome le sue isole sono partite ed ultime e streme della terra, così sua vita è estremo di razionalitade e di civiltade. | 140-141. Quel di Rascia, Che mal ec., il re di Rascia, il quale mal si servi del conio di Venezia, contraffacendone i ducati. Dicono, questo re essere un tale Uroscio, per cui comando fu gossamente imitata quella molto pregiata moneta veneziana. Alcuni codici: Che male ha visto il conio ec. - Bascia. Parte allora della Schiavonia, il cui nome oggi è rimasto solo ad una sorta di panno. | 143. Malmenare da' suoi pessimi re. | 144. Se s'armasse ec., se in sul Pireneo si difendesse dall'imminente giogo francese. Pel matrimonio di Giovanna di Navarra, ultima di quella casa, con Filippo il Bello, Luigi X loro figlio fu il primo Re di Francia e di Navarra. || 145-148. E creder dee claseun ec. L'aquila nel precedente terzetto ha manifestato il desiderio che i popoli non si lasciassero più malmenare da tanto tristi signori; ora soggiunge che nei lamenti e nelle pubbliche rimostranze che le città di Cipro facevano contro il mal governo di Arrigo II dei Lusignani, principe non punto men bestiale di tutti gli altri contemporanei, ogni discreto nomo dovea vedere come una caparra del non lontano adempimento del desiderio anzidetto

### CANTO VENTESIMO.

Principi giusti compongono l'occhio dell'aquila: la quale al Poeta, maravigliato di trovar tra quelli Traiano e Bifeo pagani, dichiara il modo di lor salvamento.

Quando colui che tutto il mondo alluma | Lo ciel, che sol di lui prima s'accende, Dell'emisperio nostro si discende, E 'l giorno d'ogni parte si consuma, 3

Subitamente si rifà parvente Per molte luci, in che una risplende. 6

1. Colui che ec., il Sole. 2. 21 discende, si cala all'emisfero opposto. 3. D'ogni parte dell'emisfero nostro. 4. 5-6. Si rifà parvente dell'emisfero nostro. 4. 5-6. Si rifà parvente per molte ec., si rifà visibile, si rallumina per le. Lo Sole (dice Dante medesimo nel Conv.)

E quest'atto del ciel mi venne a mente, Come il segno del mondo e de'suoi duci Nel benedetto rostro fu tacente; 10 Però che tutte quelle vive luci, Vie più lucendo, cominciaron canti Da mia memoria labili e caduci. O dolce amor, che di riso t'ammanti Quanto parevi ardente in quei favilli. Ch'aveano spirto sol di pensier santi!15 Poscia che i cari e lucidi lapilli, Ond'io vidi ingemmato il sesto lume. Poser silenzio agli angelici squilli, Udir mi parve un mormorar di fiume. Che scende chiaro giù di pietra in pietra, Mostrando l'ubertà del suo cacume. E come suono al collo della cetra Prende sua forma, e sì come al pertugio Della sampogna vento che penètra; Così, rimosso d'aspettare indugio, Quel mormorar dell'aquila salissi Su per lo collo, come fosse bugio. Fecesi voce quivi, e quindi uscissi

Per lo suo becco in forma di parole, di sensibile luce sè prima, e poi tutte le cor-pora celestiali e elementali allumina. » [ 8-9. Come il segno del mendo ec., sittostochè l'aqui-la, che dev'essere l'insegna del mondo governato tutto dagli Imperatori, compose in silenzio il suo rostro. | 12. Da mia memoria ec., della cui soprannaturale dolcezza non pote la mia memoria conservare una durabile impressione. La similitudine è in ciò, che come all'unica Ince del Sole succede la moltiplice delle stelle, così all'unico ragionare dell'aquila sottentrarono i canti de'singoli spiriti. § 43-45. O delce amor ec., o soave amore di Dio, che in quella ridente luce ti mostri, quanto ardente apparivi in quegli sfavillanti spiriti, il cui canto era inspirato soltanto da santi pensieri! — Favilli. Il Buti: In quei favilli, cioè in quelli beati spiriti che parevano a modo di faville. E il Zannoni, nelle sue note al Tesoretto: « Gli arbitrii e le incertezzo, che necessariamente accompagnano le lingue ne' loro principii, han cagionato per la più gran parte la promiscuità dei generi in alcani nomi, e delle coniugazioni in alcuni verbi. . Parecchi mss. hanno failli; ma sarebbe lo stesso, fognata soltanto la v, secondo l'uso del parlar toscano. Il 16. Lapilli, pietre preziose, gemme; come gia più volte ha chiamate le anime beate. | 47. Il seste lume, Giove, seste pianeta. || 48. Agli angelici squilli, a loro angelici canti. [ 19. Udir mi parve ec. Tornano a parlar le anime tutte insieme, come innanzi. | 21. L'ubertà del suo cacume, la copiosità della sua fonte ch'è alla cima (lat. cacumen) del monte ond'egli discende. | 22. Celle, manico. || 25-24. Sua forma di acuto o grave, secondo il tasteggiar del sonatore. — Al pertugio ec. Sottint. Prende sua forma. -**Vento** che penetra, il fiato del sonatore. || 25. Rimesso d'aspettare indugio, subitamente, senza por tempo in mezzo. || 26-27. Dell'aquila salissi ec., sali su per lo collo dell'aquila, come se que-sto fosse bucato. — Bugie. Voce trovata dal Fanfani eviva vivissima in Castiglion Fiorenti-

Quali aspettava il cuore ov' io le scrissi. La parte in me che vede e pate il Sole 31 Nell'aquile mortali, incominciommi, Or fisamente riguardar si vuole; Perchè de'fuochi, ond' io figura fommi, Quelli, onde l' occhio in testa mi scintilla. Di tutti i loro gradi son li sommi. Colui che luce in mezzo per pupilla, Fu il cantor dello Spirito Santo: Che l' arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merto del suo canto, In quanto effetto fu del suo consiglio, Per lo remunerar, ch'è altrettanto. De'cinque, che mi fan cerchio per ciglio, Colui, che più al becco mi s'accosta, La vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa Non seguir Cristo, per l'esperienza Di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue in la circonferenza Di che ragiono, per l'arco superno,

Morte indugiò per vera penitenza. al mio desiderio. -{| 31-32. La parte ec., l'occhio, che nelle vere aquile sostiene i raggi del Sole. [ 34. De'fuochi, end' io figura fommi, de' flammeggianti spiriti, ond' è formata la mia figura di aquila [] 35. Onde l'ocohie in testa mi scintilla, de quali è formato l'occhio mio scintillante. Il parlar che l'aquila fa di un solo suo occhio, mostra ch'ella adesso al Poeta si mostrasse in profilo, come appunto era l'aquila delle insegne imperiali. Prima l'aveva egli vista muovere ambe le ali, ed anco rotearsi (C. XIX, 95-97). || 56. Di tatti i lore gradi ec., sono i più nobili di tutti gli spiriti che per diversi gradi vanno formando la mia figura. Parla ora de principi giusti: ond' è chiaro l'errore di quelli che non de giusti in generale, ma de'soli principi credono trattarsi nel presente pianeta | 38. Il canter dello Spirito Santo, Davide, inspirato cantore de' Salmi. # 39. Che l'arca ec. Ved. Purg. X, 64. - Villa, città : come più volte. | 41. In quanto effetto ec., per quanto esso canto dipese dalla sua elezione; perciocche del resto la maggior parte della lode di quel canto divino s'aspetta allo Spirito Santo che glielo dettò. Alcuni preferiscono la lezione In quanto affetto ec., e spiegano: Quanto fu amato dallo Spirito Santo che glielo consigliò, fu suo consigliere (antic. consiglio). || 42. Per lo remunerar ec., per la grandezza del premio, proporzionato al suo merito. | 43. Per ciglio, a modo di ciglio. | 45. La vedovella ec., è l'imperator Traiano, che consolò quella povera vedova, alla quale era stato morto il figliuolo. Ved. Purg. X, 73. || 47.48. Per l'esperienza ec., per lo sperimento ch'egli ha fatto di qual differenza sia tra paradiso ed inferno. Quanto alla volgar tradizione, che l'anima di Traiano a' prieghi di san Gregorio papa fosse liberata dall'Inferno, vedi nota 75 al X del Purg. 49-50. In la circonferenza Di che ragiono, nel sopradetto cerchio (v. 43). — Per l'arco superno, su per la parte ascendente del ciglio, dal becco in su (v. 44): la discendente e' chiamerà arco declivo (v. 61). ¶ 51. Morte inno. . | 50 Quali aspettava il cuore, conformi dugiò ec., Ezechia re di Giuda, avvisato dai Ora conosce che 'l giudicio eterno Non si trasmuta perchè degno preco Fa crastino laggiù dell'odierno. L'altro che segue, con le leggi e meco, 55 Sotto buona intenzion che fe mal frutto, Per cedere al Pastor si fece greco. Ora conosce come 'l mal, dedutto Dal suo bene operar, non gli è nocivo,59 Avvegna che sia 'l mondo indi distrutto. E quel che vedi nell'arco declivo, Guiglielmo fu, cui quella terra plora Che piange Carlo e Federigo vivo. Ora conosce come s'innamora Lo ciel di giusto rege, ed al sembiante Del suo fulgore il fa vedere ancora. Chi crederebbe giù nel mondo errante, Che Rifeo Troiano in questo tondo Fosse la quinta delle fuci sante? Ora conosce assai di quel che 'l mondo 70 Veder non può della divina grazia, Benchè sua vista non discerna il fondo. Qual lodoletta che in aere si spazia Prima cantando, e poi tace contenta

Dell'ultima dolcezza che la sazia;

profeta Isaia della imminente sua morte, si penti de'suoi peccati, ed ottenne da Dio altri quindici anni di vita. Reg. IV, XX, 6. | 52-54. Ora conosce ec., ora Exechia conosce in Dio, che quando il divin giudizio, annuendo all'accettevole preghiera degli uomini, differisce a dimani ciò che era ordinato per oggi, non per questo ei punto si muta, perchè siffatto diffe-rimento medesimo era già prestabilito ab eter-no. — Crastine, di domani, appartenente a domani (lat crastinus). | 55-57. L'altro che segue ec., il terzo spirito è quel di Costantino, il quale per cedere (con buona intenzione, se-guitata poi da pessimo effetto) Roma a papa Silvestro, con le leggi e meco... si fece greco, trasferi in Bisanzio la sedia dell' Impero, e per conseguenza quella così delle romane leggi come delle armi, delle quali io aquila era par-ticolarmente l'insegna. «Imperatoriam majestatem (è detto nel proemio delle Instituta) armis decoratam, legibus oportet esse armatam.» § 58-60. Ora comesce ec., ora Gostantino com-prende come il male derivato dal suo retto operare non ha fatto danno all'anima sua, sebbene per la donazione di temporal dominio da lui fatta a' Papi il mondo sia ito in rovina. 61. Mell'arco declivo, dove comincia a scendere l'arco descritto dal ciglio dell'aquila. 62-63. Guiglielmo ec., fu Guglielmo secondo, detto il Buono, re di Sicilia e di Puglia, il qual reame ora, diviso tra Federigo d'Aragona e Carlo II di Angiò, deplora la colui morte e duolsi della costoro vita | 68-66. Di giusto rege, di un re che sia giusto. — Al sembiante Del suo fulgore, nel ridente aspetto del fulgente suo spirito. [ 68. Bifee, de' reali di Troia, fu (secondo Virgilio, Æn 11, 426) • justissimus unus In Tencris... et servantissimus æqui. » Questa finzione del salvamento di un virtuoso pagano « tempera (osserva il Tommasèo) la se-vera dottrina dell'altro Canto. » — In questo

Tal mi sembiò l'imago della imprenta Dell'eterno piacere, al cui disio Ciascuna cosa, qual ell'è, diventa. Ed avvegna ch' io fossi al dubbiar mio Lì quasi vetro allo color che 'l veste, 80 Tempo aspettar tacendo non patio; Ma della bocca: Che cose son queste? Mi pinse con la forza del suo peso ; Perch'io di corruscar vidi gran feste. Poi appresso con l'occhio più acceso Lo benedetto segno mi rispose, Per non tenermi in ammirar sospeso: Io veggio che tu credi queste cose Perch' io le dico, ma non vedi come; Sì che, se son credute, sono ascose. Fai come quei, che la cosa per nome Apprende ben, ma la sua quiditate Veder non puote, s'altri non la prome. Regnum cœlorum violenzia pate Da caldo amore, e da viva speranza, Che vince la divina volontate, Non a guisa che l'uomo all'uom sovranza,

Ma vince lei perchè vuole esser vinta,

scerna il fondo. Per esser la divina misericordia infinita, e la vista di Rifeo, tuttochè beato, pur sempre finita. | 75. Dell'ultima dolcezsa, della dolcezza delle sue ultime note, ¶ 76-78.

Tal mi sembiò ec., così l'immagine dell'aquila
mi sembrò tacersi contenta (v. 74) del piacere
da lei provato parlando, il qual era in essa
una impronta del piacer divino, a norma del quale ogni creata cosa diventa quello che ell'è. - Imprenta Dell'eterno piacere. C. III, 83: A tutto il regno piace Come allo Re. . | 79-81. Ed avvegna ch'io ec., e sebbene il mio dubitare fosse visibile a quell'anime, com'è a noi il color delle cose attraverso il vetro, pur esso non soffri di aspettar che l'aquila gli soddisfacesse di per se. - Che 'l veste, che, standogli dietro, lo tinge di sè. Conv. III, 8: « Dimostrasi siccome colore dopo vetro. Onde vedesi quanto a torto il Parenti vorrebbe leggere ch'el veste, cioè che il vetro vestisse di sè il colore, e non viceversa. [] 82-83. Ma della bocca ec., ma tanto era forte, ch' ei mi spinso fuor della bocca queste parole: « Che cose mai son queste che mi dite? • — Non capiva come Traiano e Rifeo pagani potessero essere in cielo (vv. 100-102). | 84. Di corruscar vidi gran feste, mi accorsi dal loro lampeggiare che tutti gli spiriti facevano festa; come ogni volta ch' e' potessero soddisfare altrui. | 89. Hon vedi come accadano, possano essere. | 92. La sua quiditate, la sua essenza, quid illa sit: termi-ne delle scuole. | 93. Non la prome, non la ma-nifesta, dichiara: dal lat. promere. L'usò anche Lorenzo de' Medici nelle sue Rime. | 94-96. Regnum cœlorum ec. Prelude l'aquila alla soluzione del dubbio, dicendo in generale che forza di amore o di speranza posson tutto ottenere da Dio. G. C. in S. Matt. XI, 12: « Regnum colorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. . 97-99. Non a guisa ec., non già come un uomo sopravanza (antic. sovranza), vince un al-tro, cioè per superiorità di forze, ma perchè tondo, in quest'arco di ciglio. | 72. Non di- Dio medesimo vuol essere vinto; cosicche la

E vinta vince con sua beninanza.

La prima vita del ciglio e la quinta
Ti fa maravigliar, perchè ne vedi
La region degli angeli dipinta.

De'corpi suoi non uscir, come credi,
Gentili, ma cristiani, in ferma fede,
Quel de' passuri, e quel de' passi piedi:
Chè l'una dall'Inferno, u' non si riede
Giammai a buon voler, tornò all' ossa,
E ciò di viva speme fu mercede;
Di viva speme, che mise sua possa
Ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla, 110
Sì che potesse sua voglia esser mossa.
L'anima gloriosa, onde si parla,
Tornata nella carne, in che fu poco,
Credette in Lui che poteva aiutarla;

E credendo s'accese in tanto fuoco
Di vero amor, ch' alla morte seconda
Fu degna di venire a questo giuoco.
L'altra, per grazia che da si profonda
Fontana stilla, che mai creatura
Non pinse l'occhio insino alla prim'onda,

Tutto suo amor laggiù pose a drittura; Perchè di grazia in grazia Dio gli aperse L'occhio alla nostra redenzion futura:

vittoria propriamente non è mica del peccatore, ma viene ad esser della divina benignità (antic. beninanza) sopra la divina giustizia. 100-102. La prima vita ec., l'anima di Traiano e quella di Rifeo son cagione della tua meraviglia, non sapendoti tu persuadere com'elle possano stare in Paradiso. - Dipinta. Facevan parte dell'aquila ivi dipinta da Dio. C. XVIII, 109: « Quei che dipinge li ec. » | 104-105. In Terma fede ec., fermamente credenti, Rifeo nella futura, Traiano nella già stata passione di Cristo. — Dei passuri... piedi, de' piedi che dowean patire (lat. passwri) la crocifissione. Passi, che avean patito (lat. passi). || 106. L'una, l'anima di Traiano. || 107. All'ossa, ad abitare il suo corpo. Di Traiano e di altri gentili che si volevano liberati dall'Inferno. san Tommaso aveva scritto: «De omnibus talibus dici opprtet, quod non erant in Inferno finaliter deputati; » cioè che la loro condanna all' Inferno non era stata finale. La tradizione (della quale un altro esempio è riferito dall'Ozanam) scendeva più al particolare, affermando che coloro fossero stati da Dio risuscitati per poco, quanto bastasse loro per credere e salvarsi. Ed a que-sta attiensi il Poeta. || 108. Di viva speme, del-la viva speranza con che san Gregorio papa prego per la salute dell'anima di Traiano. 110-111. Per suscitarla, Sì che ec., per risuscitare alla mortal vita l'anima di Traiano, tanto che questa, rifatta padrona della sua volontà, potesse servirsene a sua salute. [ 114. Lui, colui, G. Cristo | 416. Alla morte seconda, quando il suo corpo tornò a morire. [ 117. A questo giuoco, a questa festa, alle giole celesti. § 118. L'altra, l'anima di Rifeo. § 120. Insino alla prim'enda, fino al principio, all'origine. Purg. VIII: a Colui che si nasconde Lo suo primo perche, che non gli è guado. 4 121. A grittura alla dirittura, alla rettitudine. [122-123. Perchè di grazia ec. Del fondamento di questa anzione di l'ante nelle dottrine di molti teologi, può vedersi il Tommaseo nell'appendice

Onde credette in quella, e non sofferse
Da indi il puzzo più del paganesmo, 125
E riprendeane le genti perverse.
Quelle tre donne gli fur per battesmo,
Che tu vedesti dalla destra ruota,
Dingogi al batteggar più d' un millesmo.

Dinanzi al battezzar più d'un millesmo. O predestinazion, quanto rimota 130 È la radice tua da quegli aspetti Che la prima cagion non veggion tota!

E voi, mortali, tenetevi stretti
A giudicar; chè noi, che Dio vedemo,
Non conosciamo ancortutti gli eletti. 125

Ed ènne dolce così fatto scemo,
Perchè il ben nostroin questo ben s'affina,
Che quel che vuole Dio, e noi volemo.

Così da quella imagine divina, Per farmi chiara la mia corta vista, 140 Data mi fu soave medicina.

E come a buon cantor buon citarista
Fa seguitar lo guizzo della corda,
In che più di piacer lo canto acquista:
Sì, mentre che parlò, mi si ricorda
Uh'io vidi le duo luci benedette,

Pur come batter d'occhi si concorda, Con le parole muover le fiammette.

a questo Canto, dove tra l'altro cita quelle parole di san Tommaso, che « a molti de Gen-tili fu fatta rivelazione di Cristo.» # 426. Per-verse, pervertite da false religioni. # 427-129. Quelle tre donne ec., a Rifeo tennero luogo di battesimo quelle tre donne che tu vedesti danzare a destra del carro che ti si mostrò in cima del Purgatorio, cioè la Fede, la Speranza e la Carità; e questo fu oltre a mille anni innanzi alla instituzion del battesimo. Dalla distruzione di Troia alla venuta di Cristo si contano anni 4184. | 130. Predestinazion. . Predestinazione (elegantemente chiosa il Buti) è quando Dio prevede che alcuno sia salvato; che nea può essere che non sia. E perchè l'autore parla qui de' salvati, però dice predestinazione. La divina prescienza che un uomo si dannerà, da' teologi è detta riprovazione. || 131-132. Da quegli aspetti ec., dalle create viste, le quali non veggono tutta (lat. tota, come pure sel C. VIII, 85) la prima cagione, che è l'imper-serutabile giudizio di Dio. Sant'Agostino, sup. Joan: e Quare Deus aliquos prædestinavit, aliquos improbavit, non est dare rationem, nisi quod Deus voluit. » | 133. Tonetevi stretti, siate ritenuti. || 133. Non conosciame ec. La Chiesa: « Deus, cui soli cognitus est numeras electorum. » || 136-138. Ed enne delce ec., ed e a noi dolce così fatto mancamento di cognizione, perciocchè la nostra beatitudine si perfeziona nel piacere di conformare del tutto la volontà nostra a quella di Dio. Il 139. Da quel-la imagine divina, dall'aquila ivi dipinta dallo stesso Iddio (C. XVIII, 409). Il 43. Le guisso della corda, il suono prodotto dal tremar delle corde toccate: la causa per l'effetto. 144. In che, per il quale esatio accompagnamento. 🖁 145-148. Sì, mentre che ec., così mentre che l'aquila parlo, mi ricordo aver vedute le risplendenti anime di Traiano e di Rifeo con quella stessa concordia, con cui muovonsi le palpebre di ambe-due gli occhi, accompagnar tutt'e due le parole dell' aquila col guizzo delle loro fiammelle.

## CANTO VENTESIMOPRIMO.

Ascende il Poeta in Saturno, dove per una scala altissima salgono e scendono innumerabili fiam-melle, che son le anime de già contemplanti. San Pier Damiano risponde circa la predestinazione, e rimprovera il lusso de' prelati.

Già eran gli occhi miei rifissi al volto Della mia Donna, e l'animo con essi, E da ogni altro intento s'era tolto: Ed ella non ridea, ma: S'io ridessi, Mi cominciò, tu ti faresti quale Semele fu, quando di cener fessi: · Chè la bellezza mia, che per le scale Dell'eterno palazzo più s'accende, Com'hai veduto, quanto più si sale, Se non si temperasse, tanto splende, Che'l tuo mortal podere al suo fulgore Sarebbe fronda che tuono scoscende. Noi sem levati al settimo splendore, Che sotto il petto del lione ardente Raggia mo misto giù del suo valore. 15 Ficca dirietro agli occhi tuoi la mente, E fa' di quegli specchio alla figura Che in questo specchio ti sarà parvente. Qual sapesse qual era la pastura Del viso mio nell'aspetto beato,

Quand'io mi trasmutai ad altra cura, Conoscerebbe quanto mi era a grato Ubbidire alla mia celeste scorta,

6. Semele, bellissima figlia di Cadmo fondatore di Tebe, fu molto amata da Giove. Istigata dalla gelosa Giunone, obbligò l'amante a giurare che le avrebbe accordata una grazia, e poi gli chiese di vederlo in tutta la sua mae-stà. Tornò il Nume armato delle sue folgori; ed ella ne rimase incenerita. Ovidio, Metam., Ill, 294. | 7-8. Le scale Dell'oterno palasse, i cieli, su pe quali si monta all'Empireo. | 41-42. Che 'l tuo mortal ec., che le tue naturali facoltà non reggerebbero al fulgore di lei più che le fronde di un albero al fulmine che lo percuota. || 13-15. Al settimo splendore, Che sotto ec., al settimo pianeta, quel di Saturno, che essendo ora (in principio dell'aprile del 1300) in congiunzione col segno ardente del Leone, vibra sulla terra i suoi raggi misti coi forti influssi di questo. | 47-18. E fa' di que-gli ec., e ricevi negli occhi la immagine di quella scala, la quale ti apparirà in questo pianeta. L'occhio umano è quasi specchio agli oggetti: i pianeti sono come tanti specchi ri-flettenti la luce divina. Ved. nota 62 al IV del Purg. | 19-24. Qual sapesse ec., chi sapesse qual soave pascolo trovava la mia vista nel-a appetto di Beatrice in quel punto che io per ubbidirle rivolsi gli occhi ad altro obbietto, conoscerebbe quanto l'ubbidire a lei fossemi grato, mettendo egli in bilancia da un lato il piacer mio di guardarla, dall'altro quello di ubbidirla, e trovando che il peso di questo fu maggiore. || 25-27. Dentre al cristalle ec., per entro il trasparente corpo di quel pianeta, il quale ne' suoi giri intorno al mondo porta il

Contrappesando l'un con l'altro lato. Dentro al cristallo che 'l vocabol porta, 25 Cerchiando il mondo, del suo caro duce, Sotto cui giacque ogni milizia morta, Di color d'oro, in che raggio traluce, Vid'io uno scaleo eretto in suso Tanto, che nol seguiva la mia luce. Vidi anche per li gradi scender giuso Tantisplendor ('), ch'io pensai ch'ogni lume Che par nel ciel, quindi fosse diffuso. E come per lo natural costume Le pole insieme, al cominciar del giorno, Si muovono a scaldar le fredde piume; Poi altre vanno via senza ritorno, Altre rivolgon sè onde son mosse, Ed altre roteando fan soggiorno: Tal modo parve a me che quivi fosse In quello sfavillar che insieme venne, Si come in certo grado si percosse; E quel che presso più ci si ritenne,

Si fe sì chiaro, ch' io dicea pensando: 44

Io veggio ben l'amor che tu m'accenne.

di esso mondo, sotto il cui impero fu quella innocente età che suol dirsi dell'oro, inf. XIV, 1, 86: « Sotto il cui regno già fu il mondo casto. . | 28. D'oro, in che raggio traluce, d'oro percosso dal sole, cioè fulgidissimo. Tralucere è qui usato in sentimento non del translucere, come per lo più, ma dell'interlucere de' latini. | 29. Uno scaleo, una scala: simbolo della vita contemplativá, che per vari gradi innalza l'umano spirito insino al suo Fattore. In Marte una croce, in Giove un'aquila, in Saturno una scala. L'arte evidentemente è a lotta con la materia; e per quanto potente, non sempre la vince. 30. La mia luce, la mia vista. Inf. X, 100: « Come quei c' ha mala luce. = (\*) Contemplauti. In Saturno, perchè questo (secondo Macrobio, in Somn. Scip. I, 12) influisce la virtù della mente da Greci detta theocriticon, cioè potenza di contemplare; e secondo To-lomeo, citato da Pietro di Dante, facit me-lancholicum hominem. = | 33. Cho par nel ciel, che a noi si mostra per lo cielo, negli astri. || 35. Le pole: dette anco mulacchie, e più comunemente cornacchie. Ad ogni apparir di nuove anime di beati, una similitudine: e tutte bellissime. Gli sforzi del Poeta per tradurre alla fantasia ed ai sensi del lettore l'immateriale concetto della vita celeste, sono di quelli che maggiormente onorano lo spirito umano. || 40-42. Tal mede ec., a tal modo parve a me che variamente si movessero quelli sfavillanti spiriti discesi tutti insieme dall'alto della scala, sittostoch'essi furono giunti a certo grado di questa | 45. L'amor che tu m'accenne, la carità verso di me, il desiderio di soddismome di Saturno, già ottimo rettore (caro duce) | farmi, di cui col cresciuto fulgore tu mi dai Maquella, ond io aspetto il come e 'l quando | Del dire e del tacer, si sta; ond'io Contra'l disio fo ben ch'io non dimando. Perch'ella, che vedeva il tacer mio Nel veder di Colui che tutto vede, Mi disse: Solvi il tuo caldo disio. Ed io incominciai: La mia mercede Non mi fa degno della tua risposta, Ma per colei che'l chieder mi concede. Vita beata, che ti stai nascosta Dentro alla tua letizia, fammi nota La cagion che si presso mi t'accosta: E di' perchè si tace in questa ruota La dolce sinfonia di Paradiso. Che giù per l'altre suona si devota. Tu hai l'udir mortal, sì come il viso, Rispose a me: però qui non si canta, Per quel che Beatrice non ha riso. Giù per li gradi della scala santa Discesi tanto, sol per farti festa Col dire, e con la luce che mi ammanta: Nè più amor mi fece esser più presta, Chè più e tanto amor quinci su ferve, Si come il fiammeggiar ti manifesta; Ma l'alta carità, che ci fa serve Pronte al consiglio che'l mondo governa, Sorteggia qui, sì come tu osserve. lo veggio ben, diss' io, sacra lucerna,

segno. | 51. Solvi, adempi, soddisfa. | 52. La mia mercede, il mio merito. Inf. IV, 34: «S'elli hanno mercedi • || 56. Alla tua letizia, alla tua luce, effetto della tua lettzia. || 58. In questa ruota, in questo cielo, || 61. Tu hai l'adir ec., il tuo udito, come la tua vista (lat. visus), è da mortale, cioè debole. | 63. Per quel che ec., per la stessa ragione per cui Beatrice ti ha detto di non aver riso, cioè per non sopraffare l'infermo tuo senso. || 67-69. Nè più amor ec., nè maggior carità mi fece scender più presta delle altre anime, perciocchè su per questa scala ferve in tutte altrettanto ed anche più amore che in me, siccome ti manifesta il loro fiammeggiare, ch' è segno del grado di lor carità - Più e tante. Lo stesso che fanto e più, ma men chiaro, ed anco men logico. | 70-72. Ma l'alta carità ec., ma quello stesso divino amore che ci fa prontissime esecutrici de' voleri della Provvidenza, è cagione che ciascuna liberamente adempia all'ufficio a lei sortito, destistinato da Dio. Ved. la terrina seguente. ¶ 73.
Sacra lucerna, o beato spirito risplendente. V.
nota 37 al C. l. ‖ 74. Libero, non abbisognante di espresso comando. || 76. A cerner mi par forte, mi par difficile a vedere (lat. cernere), ad intendere | 77. Perchè predestinata ec. Do-manda alquanto forzata in questo luogo, tiratavi dal Poeta per poter toccare del dogma della predestinazione, siccome giustamente osserva il Tommaseo. Ma come ogni arte, così ogni scienza ha avuto il suo tempo di voga; ed allora era la volta della teologia. Sulla tomba dell'Alighieri in Ravenna, il primo degli alti e sottilissimi versi i quali compuose e dittò il grande e valente poeta maestro Giovanni del Virgilio, fu: Theologus Dantes nullius dogmatis expers.

Come libero amore in questa corte Basta a seguir la provvidenza eterna; 75 Ma quest' è quel ch'a cerner mi par forte, Perchè predestinata fosti sola A questo uficio tra le tue consorte. Non venni prima all'ultima parola, Che del suo mezzo fece il lume centro, Girando sè come veloce mola. Poi rispose l'amor che v'era dentro: Luce divina sovra me s'appunta, Penetrando perquesta ond'io m'inventm La cui virtù, con mio veder congiunta, % Mi leva sovra me tanto, ch'io veggio Lasomma Essenzia, della quale è munta. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio, Perchè alla vista mia, quant'ella è chiara. La chiarità della fiamma pareggio. Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, Quel serafin che in Dio più l'occhio ha fisso, Alla dimanda tua non soddisfara; Perocchè sì s'inoltra nell'abisso Dell'eterno statuto quel che chiedi, Che da ogni creata vista è scisso. Ed al mondo mortal, quando tu riedi, Questo rapporta; si che non presuma A tanto segno più muover li piedi. La mente che qui luce, in terra fuma; 100 Onde riguarda come può laggiue

pondere a me. — Consorte, compagne : femminile plurale di consorto | 80 st. Che del sue messo ec., che il lume girossi rapidamente sopra sè stesso, a guisa di mola, cioè orizzontal-mente. || 83. 8'appunta, ferisce direttamente. 84 Per questa end' io m'inventro, per questa luce, della quale io mi fo ventre, mi circonde. Alcuni codd m'innentro, ma non tanti che val-gano a spodestare quell'inventro così poco con-veniente ad un celeste spirito che parla della sua luce divina. || 85. La cui virtà ec., la virtà della qual luce divina, congiunta con la naturale forza del mio intelletto. || 87. La somma Essen-sia ec., la stessa essenza divina, da cui la della luce emana, procede. | 89-90. Perchè alla vista ec., perciocche in me, come in tutti i beati. la chiarezza dello splendoro si pareggia alla chiarezza della divina visione. C. XIV, 40: « La sua chiarezza sèguita l'ardore; L'ardor la visione. « | 91-93. Ha quell'alma ec., ma ne tra le anime umane quella che più risplende nel cielo, ne tra gli angeli il più sublime de serafini, po-trebbe mai soddisfare alla tua dimanda. C. XX, 119: • Mai creatura Non pinse l'occhio insine alla prim' onda. . - Soddisfara, soddisfarebbe: desinenza che i nostri più antichi ebbero co-mune co' provenzali. Il B. Jacopone: « Volentier ti parlara; Credo che ti giovara. . # 95. Dell'eterno statuto, de' decreti di Dio. | 96. Scisso, disgiunto, lontano. Purg. VI, 123: « Dal-l'accorger nostro scisso.» Il 98-99, Queste rap-porta ec., annunxia questa impossibilità di penetrar l'arcano della divina predestinazione, acciocche il mondo non più presuma di andarlo investigando. | 100-102. La mente che qui luce ec., l'umana mente, che in cielo è irradiata dalla divina luce, in terra è effuscata . Gio. Vill. IX, 133. | 78. A questo uficio di ris- dalla caligine de' sensi onde pensa per te

Quel che non puote perchè 'l ciel l'assu-Si mi prescrisser le parole sue, (ma Ch'io lasciai la quistione, e mi ritrassi A dimandarla umilmente chi fue. Tra'duo liti d'Italia surgon sassi, E non molto distanti alla tua patria, Tanto, che i tuoni assai suonan più bassi, E fanno un gibbo, che si chiama Catria, Disotto al quale è consecrato un ermo, Che suol esser disposto a sola latria. 111 Così ricominciommi il terzo sermo; E poi, continuando, disse: Quivi Al servizio di Dio mi fei si fermo, 115 Che pur con cibi di liquor d'ulivi Lievemente passava e caldi e gieli, Contento ne' pensier contemplativi. Render solea quel chiostro a questi cieli Fertilemente, ed ora è fatto vano,

stesso com' ella possa laggiù comprender quello che non puè quassu. - Perchè 'l ciel l'assuma, sebbene il cielo la prenda, l'abbia ricevuta dentro di sè. La comun lezione è perchè 'l ciel l'assumma, rimando con fumma e presumma, e spie-gando: Sebbene il cielo la fa somma, la eleva a somma perfezione. Ma oltre all'autorità di due Codd. Pat., 2, 9, e del Dionisi e del Parenti, mi ha indotto a preferir questa meno ispida lezione il vedere che ne Dante ne altro autore usano mai perchè in sentimento di quantunque accompagnato dall' indicativo, qual sarebbe assumma, ma sempre dal soggiuntivo, com'è assuma. Inf. XXXII, 100: . Perche tu mi dischiomi. » Petr. son. 77: « Perchè a voi l'andar si tolga. • || 103. Mi prescrisser, restrinsero il mio volere, limitarono la mia curiosità. Petrarca: L'onorata fronde che prescrive L'ira del ciel.» E in somigliante senso il vedremo usato da Dante nel XXIV e XXV di questa Cantica. 1 105. Dimandarla. Accorda con vita beata (v. 55) e sacra (secres (v. 75). || 106. Duo liti. Quel del Tirreno e quello dell'Adriatico. — Sassi, gli Appennini. Saza per mostes usarono anche i Latini in verso ed in prosa. || 108. Tanto, sorgono, che i tuoni ec., che sorpassano la seconda regione dell'aria, dove (secondo Aristotile, Meteor.) si generano i tuoni. || 109. Un gibbo, una gobba, un rilievo. — Catria. È tra Gubbio e la Pergola, nel già Ducato di Urbino. Il 140. Un ermo. L'eremo, il convento di Santa Croce di Fonte Avellana, dove l'esule Poeta alcun tempo si trattenne. Il Troya: « Moricone priore il ricevè nel 1318; e gli annali Avellanesi recansi ad onore di ripetere questo racconto. Di quivi egli, dalla selvosa cima del sasso, contemplava la sua patria, e godeva di dire che non era dessa lungi da lui. • | 411. Che suel esser ec., che per proprio instituto è dedicato al solo culto, alla sola adorazione di Dio, da' greci detta / ατρεία. La qual voce da chi conosca il greco non sarà mai pronunziata come qui da Dante; perchè l'i. corrispondendo a dittongo, non può esser che lungo. | 112. Ricominciommi il terse sermo, cominciò per la terza volta a parlarmi, Sermo per sermone (lat. sermo) uso anche nell' Inf. XIII, 138. | 115. Pur con cibi di liquor d'ulivi, nudrito solamente di cibi preparati con olio. | 119. Vano,

120 Sì che tosto convien che si riveli. In quel loco fu'io Pier Damiano, E Pietro Peccator fu nella casa Di nostra Donna in sul lito adriano. Poca vita mortal m'era rimasa, Quand'io fu'chiesto e tratto a quel cappello, Che pur di male in peggio si travasa. 126 Venne Cephàs, e venne il gran vasello Dello Spirito Santo, magri e scalzi, Prendendo il cibo di qualunque ostello. Or voglion quinci e quindi chi rincalzi 130 Li moderni Pastori, e chi li meni, Tanto son gravi, e chi dirietro gli alzi. Cuopron de'manti lor gli palafreni, Sì che duo bestie van sott'una pelle. O pazienza, che tanto sostieni! A questa vocé vid' io più fiammelle Di grado in grado scendere e girarsi,

vuoto di buone opere, non più produttivo pej cieli. || 120. Si riveli, dia a conoscere al mondo la sua corruzione. . Due secoli e mezzo dono. fu in certo modo confermata la sentenza di Dante da Pio V, che soppresse quei monaci per la decaduta disciplina, e die il lor moni-stero a Camaldolesi. « Balbo, Vit., II, 14. # 121-123. In quel lece ec. di Fonte Aveilana fui monaco io Pier Damiano, doveche quel Pietro cognominato il l'eccatore, che volgarmente meco si confonde, fu Pietro degli Unesti, fondatore del monastero di Santa Maria in Porto in sul lido adriatico, presso Ravenna. Girolamo Rossi, nella Storia di Ravenna pubblicata nel 1571, fa espresso ricordo della confusione comunemente fatta di questi due santi religiosi, ambedue nati in Ravenna, e quasi contemporanei, essendo il Damiano morto nel 1080 e quel degli Unesti nel 1119. — Molti co-dici, B Pietro Peccator (wi; ma questa lezione, vittoriosamente confutata dal Lombardi, è oggimai abbandonata quasi del tutto. || 125. Cappelle di cardinale. Stefano IX, conosciuta la virtù e la dottrina di Pier Damiano, lo nominò cardinale e vescovo d'Ostia, nel 1057. | 126. Che par di male ec., che sempre si trasinette di reo uomo in peggiore. Questo Piero Da-miano ne suoi libri disse peggio de' Pastori di Santa Chiesa che dicesse mai veruno e però l'autore, per venire al suo proponimento, il mette qui. » Chios. Dant. || 127-128. Cephas, san Pietro, a cui il Signore: « Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus. » Joan. I. 42. - Il gran vasollo Dello Spirito Santo, san Paolo, « lo Vas d'elezione » (Inf. 11, 28). | 123. Prendende il cibo ec, mangiando per carità, dove ch'ei capitassero. | 130-132. Or veglion quin-ci ec., ora questi Pastori moderni han bisogno di chi, dando loro di braccio, li sostenga da ambo i lati, o di chi a dirittura li porti in seggetta, tanto e' son grassi; e di caudatario che regga lor dietro lo strascico, tanto e' sono fastosi. || 134. Duo bestie. San Bernardo con più fina, ma non men pungente riprensione: • In itinere incedunt nitidi et ornati, circumamicti varietatibus, tanquam sponsa procedena de thalamo suo. • || 135. 0 pasienza, veramente infinita, di Dio. || 136. Fiammelle, anime in forma di fiammelle. | 127. Di grado in grado;

Ed ogni giro le facea più belle.

18
Dintorno a questa vennero, e fermarsi,
E fero un grido di sì alto suono,

gib per la scala anzidetta. § 140. Un grido. assomigliare Grido di vendetta contro il corrotto chericato: Le 'ntesi, in come si vedrà nel Canto seguente. § 141. Qui si dicessero.

Che non potrebbe qui assomigliarsi:141 Nè io lo 'ntesi; sì mi vinse il tuono.

assomigliarsi, trovare in terra paragone. § 142. Le 'atesi, intesi ciò che le snime in quel gride si dicessero.

#### CANTO VENTESIMOSECONDO.

Udito san Benedetto lamentare anch'esso la corruzione de'frati, il Poeta sale all'ottave ciele, ch'è lo Stellato; e di là misura con gli cochi lo spazio trasceso, e sorride della picciolezza della terra.

Oppresso di stupore alla mia guida
Mi volsi, come parvol che ricorre
Sempre colà dove più si confida.
E quella, come madre che soccorre
Subito al figlio pallido ed anelo
Con la sua voce che 'l suol ben disporre,
Mi disse

Mi disse: Non sai tu che tu se' in cielo?
E non sai tu che 'l cielo è tutto santo,
E ciò che ci si fa vien da buon zelo?
Come t'avrebbe trasmutato il canto,
Ed io ridendo, mo pensar lo puoi,

Poscia che 'l grido t'ha mosso cotanto; Nel qual, se inteso avessi i prieghi suoi, Già ti sarebbe nota la vendetta,

La qual vedrai innanzi che tu muoi. 15 La spada di quassù non taglia in fretta, Ne tardo, ma che al parer di colui, Che desiando o temendo l'aspetta.

Ma rivolgiti omai inverso altrui,

2-5. Come parvol ec., come fanciullo (lat. gilio, non sapendolo già sparito, ei si volse come e il fantolin corre alla mamma, Quando ha paura, o quando egli è afflitto. • Purg. XXX. || 5. Anele, anelante (lat. sakelus). || 6. Ben disporre, acquietare, rassicurare. || 9. Vien da buon selo. Sicché non hai che temere. || 10-12. convolgimento arrebbe in te prodotto o il canto di questi spiriti o il mio riso in questi pianeta, poichè un solo grido ti ha tanto sopraffatto. C. XX, 61: «Qui non si canta Per quel che Beatrice non ha riso.» [13. I prieghi auoi, la preghiera ch'esso grido conteneva Pregavano i santi spiriti che iddio prendesse omai vendetta dei suoi corrotti ministri. Gerem. XI, 20: . Domine ... videam ultionem tuam ex eis. • | 15. Muei, mueia. Purg. XXXIII: « lo veggio. A darne tempo già stelle propingna veggio. A darne tempo già stelle propinque... Nel quale un... Messo di Dio anciderà la fuia. • Ma la vita del Poeta fini prima che la pazienza di Dio || 16-18. La spada di quassa ec., Iddio non punisce mai nè prima nè dopo del giusto tempo, se non nell'opinione di colui che o per desiderio vorrebbe affrettare o per paura indugiare la divina punizione. Di ma che per se non che, abbiamo già detto più volte. | 19. Inverso altrui, verso altri di questi spiriti. [ 21. ]

Se, com'io dico, là vista ridui.

Com'a lei piacque, gli occhi dirizzai,
E vidi cento sperule, che insieme
Più s'abbellivan con mutui rai.

Io stava come quei che in sè repreme
La punta del desio, e non s' attenta
Del dimandar, si del troppo si teme.

E la maggiore e la più luculenta.
Di quelle margherite innanzi fessi,
Per far di sè la mia voglia contenta.

Poi dentro a lei udi': Se tu vedessi,

Ch'assai illustri spiriti vedrai.

Li tuoi concetti sarebbero espressí:
Ma perchè tu, aspettando, non tarde
All'alto fine, io ti farò risposta
Pure al pensier, di che sì ti riguarde.
Quel monte, a cui Cassino è nella costa,
Fu frequentato già in sulla cima

Com'io, la carità che tra noi arde.

La vista ridui, riduci, rivolgi gli occhi. Ricai per ridwei, come anticamente dii per dici, da anc'oggi fei per feci. § 25. Sperule, sperette (lat. spherwies), globetti. § 25. Sperule, sperette (lat. spherwies), globetti. § 25. Repreme, reprime, rintuzza; come nel C. IV, v. 142, spreme per sepreme, § 37. Si del treppe si teme, tanto ei si teme di essere importuno col troppo dimandare. § 25. Di quelle margherite, di quelle beate anime. C. XX, 16: «Cari e lucidi lapili, Ond' io vidi ingemmato il sesto lume. § 20. Di sò, circa sò. — La mia voglia di saper chi fossero. § 35. Sarebbere espressi, non sarebbero taciuti da te per timore di darci noia. § 34. 35. Hent ande All'alte fine, non indegi l'alto fine del tuo viaggio. ch'è di salire a Dio. § 36. Pure al pensiere ec., anche al solo pensiero, di manifestare il quale tu hai tanto riguardo, si poco ti fidi. § 37. Quel monte ec., Monte Cassino, così detto dal castello di Cassino situato sul suo pendio. § 38-39. Pa frequentate già ec. Narra san Gregorio papa (Dialog., lib. 2, cap 8) che a tempo di san Benedetto, il quale qui parla, in cima al monte Cassino era un antichissimo tempio di Apollo, che tutt' all' intorno vi sorgevano sacri beschi, ne' quali tuttavia si celebravano i pagani sacrifici: ma che pervenuto colà san Benedetto, spezzò l'idolo, abbatté l'ara, taglio i boschi, e del tempio fece una chiesa a'ss. Ba-

Dalla gente ingannata e mal disposta. Ed io son quel che su vi portai prima Lo nome di Colui che in terra addusse La verità che tanto ci sublima: E tanta grazia sovra me rilusse, Ch'io ritrassi le ville circostanti Dall'empio culto che 'l mondo sedusse. Questi altri fuochi tutti contemplanti Uomini furo, accesi di quel caldo Che fa nascere i fiori e i frutti santi. Qui è Maccario, qui è Romoaldo; Qui son li frati miei che dentro a' chiostri Fermâr li piedi e tennero il cor saldo. Ed io a lui: L'affetto che dimostri Meco parlando, e la buona sembianza Ch'io veggio e noto in tutti gliardor vostri Così m' ha dilatata mia fidanza, Come il Solfa la rosa, quando aperta Tanto divien quant' ella ha di possanza. Però ti prego, e tu, padre, m'accerta S' io posso prender tanta grazia, ch' io Ti veggia con imagine scoverta. Ond'egli: Frate, il tuo alto disio S'adempierà in su l'ultima spera

Ove s'adempion tutti gli altri, e 'l mio.

Ivi è perfetta, matura ed intera

tista e Martino, dov'egli con continua predicazione chiamava alla vera fede la moltitudine de' contorni. — Ingannata dalle sue false cre-denze, e mal disposta all'unica vera. || 40. Ed lo son quel ec. San Benedetto, principale institutore della vita monastica in Occidente, nacque in Norcia circa il 480, fondò in Monte Cassino l'ordine benedettino circa il 528, e mori nel 543. | 42. La verità ec., la rivelazione evangelica. | 43. Bilusse, rilucette (lat. relucit). ll 47-48. Di quel caldo ec., della divina carità, fecondatrice delle atime. | 49. Maccario. S. Maccario, eremita alessandrino del V secolo, ebbe sotto la sua direzione circa cinquemila monaci. Lasciò in 30 capitoli le regole del viver monastico. -- Romoaldo. San Romoaldo, fondator dell'ordine camaldolese nel decimo secolo, fu nativo di Ravenna. | 51. Fermar ec., fermarono i piedi ed il cuore; non soli i piedi, come poi | 57. Tanto... quant'ella ha di pos-sansa, il più ch'ella può. || 60. Scoverta del lume che mi ti cela. || 62. In su l'ultima spera, nell'Empireo, dove realmente sono tutti i beati. In ciascun pianeta sonosi mostrati al Poeta, non perche fosse loro sortita quella sfera, ma per rendere a lui sensibili i diversi gradi della loro beatitudine (C. IV, 34-42). l 65-66. In quella sola È ogni parte ec., in quella sola sfera le parti di essa non mutano mai luogo; il solo Empireo è immobile. Le sottoposte sfere (secondo è insegnato nel Convito. II, 4) si muovono velocissime cel Primo Mobile, « per lo ferventissimo appetito di congiungersi all'Empireo. • || 67. Perchè non è in luoge. L'empireo, • di fuori dal quale nella è • (Conv. loc. cit.), non è in luogo, perciocchè luogo di-cesi il termine contenente i corpi: e la mancanza di luogo importa mancanza di movimento, perciocchè moto dicesi appunto la mutazione di luogo. - Non s'impola, non ha poli, intor-

65 Ciascuna disianza; in quella sola E ogni parte là dove sempr'era, Perchè non è in luogo e non s'impola: E nostra scala infino ad essa varca, Onde così dal viso ti s'invola. 70 Infin lassù la vide il patriarca Jacob isporger la superna parte, Quando gli apparve d'angeli sì carca. Ma per salirla mo nessun diparte Da terra i piedi, e la regola mia Rimasa è giù per danno delle carte. Le mura, che soleano esser badia Fatte sono spelonche, e le cocolle Sacca son piene di farina ria. Ma grave usura tanto non si tolle Contra il piacer di Dio, quanto quel frutto Che fa il cuor de' monaci sì folle : Chè, quantunque la Chiesa guarda, tutto È della gente che per Dio dimanda, Non di parente, nè d'altro più brutto. La carne de' mortali è tanto blanda, Che giù non basta buon cominciamento Dal nascerdella quercia al far la ghianda. Pier cominciò senz' oro e senza argento, Ed io con orazione e con digiuno, E Francesco umilmente il suo convento.

no a'quali si giri, come li hanno tutti e nove i cieli sottoposti. || 69. Dal viso ti s'invola, la sua cima sfugge alla tua vista (lat. visus). || 71. Isporger la superna parte, innalzar la sua ci-ma. Genes. XXVIII, 12: « Viditque in somnis scalam stantem super terram, et cacumen illius tangens cœlum; angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per eam. . | 74-75 E la regela mia ec., e la mia regola (dice san Benedetto) che insegna a vivere religiosamente e nella divina contemplazione, è rimasta nel mondo per consumare inutilmente la carta ove si scrive e si trascrive; perclocché non è più chi l'osser-vi. ¶77-78 Spelonche, ricovero di malviventi. — E le cocolle ec., e le cappe monacali ricuo-prono de bricconi. ¶ 79-81. Ma grave usura ec., ma non con tanto dispiacer di Dio si prende una smodata usura, con quanto prendono i monaci que' frutti, quelle rendite che tanto corrompono il loro cuore. Alessandro III, in una sua decretale: « Quod monachi, abbates et priores accipiunt, gravius est usura. . | 82-84. Chè, quantunque ec., perciocché tutto quanto la Chiesa non possiede, ma guarda, tiene in deposito, appartiene a' poveri (gente che per Dio dimanda), non a parenti degli ecclesiastici, e anche peggio alle loro pratiche. San Bernar-do: « Facultates ecclesiarum patrimonia sunt pauperum, et sacrilega mente eis surripitur quidquid sibi ministri et dispensatores, ultra victum et vestitum, suscipiunt. | |85-87. La car-ne de' mortali ec., l'umanità è tanto labile, così poco perdurante, che giù nel mondo i buoni principii di qualunque instituzione non bastano, non durano insino al piene sviluppo di questa: l'albero meglio piantato, prima ch'e' porti i suoi frutti, si secca. || 88. Comineiò il suo vicariato di Cristo in terra. - Benz'oro e senza argento, San Pietro stesso, negli Atti Apost. III, 6: . Argentum et aurum E se guardi al principio di ciascuno,
Poscia riguardi là dov'è trascorso,
Tu vederai del bianco fatto bruno.
Veramente Giordan vôlto retrorso
Più fu, e il mar fuggir, quando Dio volse,
Mirabile a veder, che qui 'l soccorso. 96
Così mi disse, ed indi si ricolse
Al suo collegio, e 'l collegio si strinse;
Poi, come turbo, in su tutto s'accolse.
La dolce Donna dietro a lor mi pinse 100
Con un sol cenno su per quella scala,
Si sua virtù la mia natura vinse:

Nè mai quaggiù, dove si monta e cala, Naturalmente fu si ratto moto, Ch'agguagliar si potesse alla mi' ala.105 S' io torni mai, lettore, a quel devoto Trionfo, per lo quale io piango spesso

Le mie peccata è 'l petto mi percuoto, Tu non avresti in tanto tratto e messo 109 Nel fuoco il dito, in quanto io vidi il segno Che segue il Tauro, e fui dentroda esso. O gloriose stelle, o lume pregno

Di gran virtù, dal quale io riconosco Tutto, qual che si sia, il mio ingegno; Con voi nasceva, e s'ascondeva vosco 116 Quegli ch'è padre d'ogni mortal vita, Quand'io senti' da prima l'aer tosco;

non est mihi. » | 91. Di ciascune, del chericato secolare e del claustrale. | 94-96. Veramente Giordan ec., vero è che fu cosa più mirabile a vedere il Giordano rivolto all'indietro (lat. refrorsum) ed il Mar Rosso quinci e quindi ri-trarsi al comando di Dio, che non sarebbe il veder recato soccorso a questi mali della Chiesa. In somma, quel Dio che per aiutare il suo po-polo ad uscir dell' Egitto (Exod. 14) e ad entrar nella terra promessa (Jos. 3) fece due si grandi miracoli, ben potra con miracolo molto minore salvar la sua Chiesa. Salmo 113: « Mare vidit, et fugit; Jordanis conversus est retrorsum. . | 98. Al suo cellegio, agli spiriti suoi colleghi. — Si strinse, si ammasso. || 99. Come turbo. Cioè rotandosi tutti in massa all' insu, lungo la mistica scala. L'Ottimo, a questo luogo: « Turbo è uno avvolgimento di vento in rotondità. » | 102. Hia natura, la natural gravità del mio corpo. Supposto però, che il l'oeta lo avesse con se, della qual cosa egli stesso è incerto. Ved. nota 5 al I. || 103. Dove si monta e cala, dovunque sieno scale. || 405. Alla mi'ala, al mio volare. || 106-107. S'io torni mai ec., così possa io tornare al Paradiso. - Per lo quale, per desiderio del quale. [ 109. Tratto e messo, posto e ritirato. | 110-111. Il segno Che segue il Tauro, la costellazione de' Gemini, ch'è prima doo quella del Tauro. – - Fui dentro da esso. Finge ch'entrasse nell'ottavo cielo, quel delle stelle fisse, per lo segno dei Gemini, perchè suo segno natale e perche segno di scienza, come subito ei soggiunge. | 113. Di gran virtù Anonimo: «Gemini è significatore, secondo gli astrologhi, di scrittura e di scienza e di cogno-scibilitade. » Ved. nota 55 al XV dell'Inf. | 118-117. Con voi nasceva ec., il Sole, generatore di ogni terrena vita, sorgeva e tramon-tava insieme con voi, quand'io nacqui in To-

91 | E poi quando mi fu grazia largita D'entrar nell'alta ruota che vi gira, La vostra region mi fu sortita. A voi divotamente ora sospira L' anima mia per acquistar virtute Al passo forte, che a sè la tira. Tu se'si presso all'ultima salute, Cominciò Beatrice, che tu dei 125 Aver le luci tue chiare ed acute. E però, prima che tu più t'inlei, Rimira in giuso, e vedi quanto mondo Sotto li piedi già esser ti fei: Sì che'l tuo cuor, quantunque può, gio condo S'appresenti alla turba triorfante, Che lieta vien per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante Le sette spere, e vidi questo globo 134 Tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante: E quel consiglio per migliore approbo Che l'ha per meno ; e chiad altro pensa, Chiamar si puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa, Senza quell'ombra, che mi fu cagione Per che già la credetti rara e densa. L'aspetto del tuo nato, Iperione,

Quivi sostenni, e vidi com' si muove 143 scana. Dante era nato nel maggio del 1265, quando il Sole era in Gemini | 119. Well'alta ruota che vi gira, nel cielo delle fisse, col quale voi girate. | 120. La vestra rigion ec., fu destinato alla mia entrata quel tratto dell'ottavo cielo che voi occupavate. | 122-123. Virtute Al passo ec., ingegno bastante alla più difficil parte del mio poema, alla quale ora mi accia-go. || 124. All' ultima salute, al sommo del luo-go di salvazione, del Paradiso: o anche, a Dio; come nel C. XXXIII, 37. || 137. T' inlei, entri in lei, nell'ultima salute. C. IX, 73: a Tuo ve-der s'inluia... || 129. Sotte li piedi ec., ti ho già fatto trascendere. | 430. Quantunque può, quan-to più gli è possibile. || 132. Per queste etera tonde, per questo eteres giro, per questa sfe-ra. Oggi comunemente etere in prosa, ed etra in verso. | 133. Col viso, con gli occhi, con la vista (lat. visus); coné spesso. [] 134-135. E vidi questo globo Tal, che ec., e vidi questo terrestre globo da soi abitato così piccolo, che ec. Cicerone, Semn. Scip. 3: « Jam ipsa terra ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri... preniteret. • § 136. Approbe, approvo (lat. approbo): anche iv prosa. § 137-138. Che l'ha per mene, che meno stima le cose terrene. — E chi ad altro ec., e quegli può dirsi veramente uom di senno, che si rivolge tutte alle cose celesti. Somn. Scip. 6: « Si tibi parva (sedes hominum) ut est, ita videtur, hæc cœlèstia sem-per spectato, ina humana contemnito. » ¶139. La figlia di Latora incensa, la luna accesa, illuminata da'raggi solari. || 140. Quell'ombra. Della quale è ragionato di proposito nel C. II. 141. Per cle, per cui, per la qual eagiene; non per la quale ombre, come altri vorrebbe. - Già, prina che Beatrice mi dichiarasse la vera cagione delle macchie della luna. § 142-143. L'aspetto del tuo nate ec., quivi, o iperione, per il viger novello della mia vista, sostenni

Circa e vicino a lui Maia e Dione. Quindi mi apparve il temperar di Giove 145 Tra'l padre e'l figlio, equindi mi fu chiaro Il **variar** che fanno di lor dove.

E tutti e sette mi si dimostraro Quanto son grandi, e quanto son veloci,

la luce del Sole, tuo figlinolo (lat. natus). Dante qui tiene con que' mitologi che distinguono il Sole figlio d'Iperione da Febo figliuolo di Giove. § 144. Girea e vicino ec., circa il Sole, Mercurio figliuolo di Maia; e vicino al Sole, Venere figliuola di Dione. Quanto a questo designare i nuni col nome delle loro madri, di Mercurio non si sa, ma di Venere è certo ch'ella fu dagli antichi chiamata anco Dione. Forse Dante procede per analogia. || 145-146. Il temperar di Giove Tra 'l padre e 'l figlio, Giove rattemprante il troppo freddo di Saturno suo padre e il troppo caldo di Marte suo figlio, infra i quali egli si volge. Conv.: «Tolomeo dice che Giove è stella di temperata complessione in mezzo della freddura di Saturno e del calore di Marte.» | 147. Di lor dove, del luogo loro, or più or meno distante dal Sole, ed ora innanzi ora dietro di questo. Di dove e di altri avverbi usati a maniera di nomi, abbiamo già veduti molti esempi. | 150. E come sono ec., e nella propria distanza ch' è tra le dimore dei singoli pianeti anzidetti : le quali gli astronomi chiamano case, e Dante ripari. Il Compagni : · Albergò a un bel riparo di Rinuccio di Senno. » | 151-153. L'aiuola che ci fa ec., dal se-gno di Gemini, col quale ormai mi volgevo, io scoprii tutto quant'e l'emisfero da noi abitato. - Aiuola, picciol' aia rispetto al cielo. Anche nella Monarch., areola mortalium. — Peroci per disputarcene il possesso. Seneca : • Punctum est, in quo bellatis. . - Eterni Perche i pianeti sono incorruttibili (C. VII, 430). — Da'colli alle foci, dalle maggiori altezze del suolo fino al livello del maro, dove i fiumi hanno lor fo-

E come sono in distante riparo. 150 L'aiuola che ci fa tanto feroci, Volgendom' io con gli eterni Gemelli, Tutta m'apparve da colli alle foci: Poseia rivolsi gli occhi agli occhi belli.

ci. — Il Poeta in questo luogo vuole per la prima volta indicarci, nel solo modo che di colassù poteva, il tempo da lui impiegato nel suo celeste viaggio. Per veder tutto l'emisfero abitato, egli doveva stare sopra Gerusalemme, che secondo lui n'è il centro: ma se i Gemini, nei quali Dante era giunto, passavano per lo meridiano di Gerusalemme, il Sole, che allora stava in Ariete, aveva già dovuto passarvi circa tre ore innanzi: erano dunque a Gerusalemme tre ore dopo il mezzodi, cioè, per essere al-lora tempo di equinozio, ore ventuna Ora il Poeta avea cominciato il celeste viaggio quando il Sole, sorgendo alla montagna del Purgatorio, tramontava ali'antipoda Gerusalemme: dunque ventun'ora appunto aveva egli impie-gato nel venire dal Paradiso terrestre all'ottavo de' cieli. Questo nostro computo, abbastanza evidente in sè stesso, è confermato da Dante nel C. XXVII, vv. 86-87, dove dice che giunto egli coi Gemini sopra Cadice, trovò che il Sole lo avea anche cola preceduto di un segno e più, cioè di circa tre ore. Alcuni invece, dall'essere Dante partito dallo zenit del Purgatorio e giunto a quello di Gerusalemme, cioè aver percorso melà della supposta rivoluzion diurna del cielo, conchiudono aver egli spese olurna del cielo, concilidono aver egli spese sole dolici ore; quasichè il poeta non avesse mai interrotto il suo girare insieme co' cieli. Ma del contrario ci fanno pur certi, se non al-tro, quelle parole di Carlo Martello, allorchè, dopo aver detto quanto i beati spiriti amino di girarsi co'cieli, soggiunge che ad essi per amor di Dante « non è men dolce un poco di quiete » (C. VIII, 58). || 154. Agli ecchi belli di Rastrica. di Beatrice.

# CANTO VENTESIMOTERZO.

Scende Gest Cristo trionfante con Maria e con tutti i Beati; e subito poi, perchè la sua luce non tolga a Dante il vedere, risale all'Empireo. Maria, coronata da Gabriele, tien dietro al Figliuolo: i Beati rimangono.

Come l'augello, intra l'amate fronde Posato al nido de' suoi dolci nati La notte che le cose ci nasconde, Che, per veder gli aspetti disiati, E per trovar lo cibo onde gli pasca, In che gravi labori gli son grati, Previene il tempo in su l'aperta frasca,

4-3. Intra l'amate fronde Posato ec., il quale tutta la notte ha posato infra le frondi che circondano il nido dei suoi pulcini. — Amate frende. « Dice amate, per li figliuoli, li quali esso uccello vi ha nidificati. • Anon. — Mati, figliuoli (lat. mati). — Le cose ci nasconde. Virgilio: Rebus nox abstulit atra colorem. .

E con ardente affetto il Sole aspetta. Fiso guardando pur che l'alba nasca; Così la Donna mia si stava eretta Ed attenta, rivolta invêr la plaga Sotto la quale il Sol mostra men fretta: Sì che veggendola io sospesa e vaga,

« Senz' alcun labore. » | 7. Previene il tempo ec., esce anzi tempo in sulle punte de' rapo ec., esce atra tempo in suire punse de ra-mi. [] 11-12. Invét la plaga Sotto la quale ec., verso la parte media del cielo, dove arrivando il Sole circa il mezzodi, per il poco variare dell'ombre de corpi pare a noi ch'egli vi cam-mini più lento. Purg. XXX, 105: e Con più lenti passi Teneva il Sole il cerchio di merig-8 6. Labori, fatiche (lat labores). Purg. XXII, 8: | ge. . | 13. Sospesa nella sua aspettazione, e vaga

Fecimi quale è quei, che desiando Altro vorria, e sperando s'appaga. Ma poco fu tra uno ed altro quando, Del mio attender, dico, e del vedere Lo ciel venir più e più rischiarando. E Beatrice disse: Ecco le schiere Del trionfo di CRISTO, e tutto il frutto 20 Ricolto del girar di queste spere. Pareami che 'I suo viso ardesse tutto; E gli occhi avea di letizia sì pieni, Che passar mi convien senza costrutto. Quale ne' plenilunii sereni Trivia ride tra le ninfe eterne, Che dipingono il ciel per tutti i seni, Vid'io, sopra migliaia di lucerne, Un Sol che tutte quante l'accendea, Come fa il nostro le viste superne; E per la viva luce trasparea La lucente sustanzia tanto chiara Nel viso mio, che non la sostenea. O Beatrice, dolce guida e cara! Ella mi disse: Quel che ti sobranza È virtù, da cui nulla si ripara.

di vederla soddisfatta. | 15. Altre, oltre quello ch'egli ha. | 16. Tra uno ed altre quando, tra l'uno e l'altro tempo. Così abbiamo già visto il dove, il come, il presso, ec. . Sostantivare gli avverbi, i verbi, gli aggettivi, è gran comodo della lingua. • Tommasèo. § 19-21. Boco le schiere Del trionfe ec., ecco tutta la milizia celeste raccolta, per seguire il trionfo di Cristo, da tutte le sfere ov'ella era sparsa. I beati, che propriamente abitano tutti la decima sfera, eransi mostrati al l'oeta distribuiti secondo lor meriti nelle prime sette; or gli si mostrano tutti insieme nella ottava. « E questa fu bella finzione (dice il Postill. Caet.), per-ciocche l'ottava siera prende sua virtu di sopra e la dispensa alle altre sette. . - Il Bianchi seguita quelli che per frutto ricolto ec. inten-dono il frutto raccolto dalle benefiche influenza delle sfere: ma queste influenze non son sem-pre benefiche, e l'uomo spesso è obbligato di combatterio per potersi salvare (Purg. XVI, 76). Il Tommasco intende tutto il frutto da Dante ricolto del suo viaggio per le sfere: ma poteva Dante contar per niente la futura sua visione di Dio? | 24. Sensa costrutto, senza parlarne. || 26. Trivia. Un de cognomi di Diana, e per essa della Luna. — Bide tra le ninfe eterne, splende infra le stelle, che le fan corteggio in cielo, come le ninfe solean farglielo in terra. || 27. Per tutti i seni, per tutti i lati di esso. || 28. Di lucerne, di splendori. C. XXI, 23: Sacra lucerna ec. || 30. Come fa il nostro ec., come il Sole del nostro mondo accende (secondo il sistema di Tolomeo) tutte le stelle che noi vediamo. Nel C. II, 115, parlando del cielo stellato: • Lo ciel... c' ha tante vedute. • || 32. La lucente sustansla. Era l'umanità santia-sima di G. Cristo. Come la risorta carne traluca nella luce de' celesti, fu dichiarato già da Salomone nel G. XIV, v. 52 e segg. | 33. Viso, vista; come spesso. | 54. O Beatrice ec. Non chiama, ma narra intra se, gratificando la virtù della Teologia. . Anonimo. [ 35. Ti sobranza,

Quivi è la sapïenza e la possanza Ch'aprì le strade tra 'l cielo e la terra, Onde fu già sì lunga disianza. Come fuoco di nube si disserra, Per dilatarsi si che non vi cape, E fuor di sua natura in giù s'atterra; Così la mente mia tra quelle dape Fatta più grande, di sè stessa uscio, E, che si fesse, rimembrar non sape. 43 Apri gli occhi, e riguarda qual son io; Tu hai vedute cose, che possente Se'fatto a sostener lo riso mio. lo era come quei che si risente Di vision oblita, e che s'ingegna Indarno di ridurlasi alla mente, Quando io udi'questa profferta, degna Di tanto grado, che mai non si stingue Del libro che 'l preterito rassegna. Se mo sonasser tutte quelle lingue Che Polinnia con le suore fero Del latte lor dolcissimo più pingue, Per aiutarmi, al millesmo del vero

Non si verria, cantando il santo riso,

sopraffa, vince la tua vista. C. XX, 97: « L'nomo all'uom sovranza. • || 37-39. Quivi è ec., quivi e quel sapientissimo e potentissimo Redentore, che portò alla terra la « molt'anni lagrimata pace Ch'aperse il ciel dal sno lungo divieto. Purg. X. | 40-42. Come fuoce ec. L'Ottimo: « Del vapore secco nella nuvola si genera fuoco, lo quale perch' è di più rara forma occupa più luogo, e conviene per forza uscire della detta nuvola: lo quale fuoco per la detta forza cade terra, contra la natura del fuoco che tende in su. - Per dilatarsi, a cagione del suo di-latarsi. ¶ 45. Tra quelle dape, tra quelle co-lesti vivande (lat. deps), tra que celestiali alimenti del mio spirito. G. Cristo: e Ego sum panis vitze. . | 45. Che si fesse, che cosa facesse in quel punto. Probabilmente si profondo nel sacrosanto mistero dell'incarnazione. § 46-48. Aprì gli occhi ec. È Beatrice che parla. Dichiara ella Dante ormai in grado di sostenere il sorriso di lei; cioè di affrontare le più ardue difficoltà della divina scienza in lei figurata. 49.50. Che si risente Di vision eblita, che sente ancor la piacevole o spiacente impressione di tal visione che pur egli ha obbliata (lat. obtita). Tale spiegazione del verbo risea-tirsi qui usato da Dante, si ha chiaramente dalla ripetizione di questa similitudine nel Cante ultimo: « E dopo il sogno la passione impressa Rimane e l'altro alla mente non riede. • § 55-54. Di tanto grado ec., di tanta gratitudine, che mai non mi si cancellerà di quel libro che serba scritto il passato, cioè dalla memoria. Rime: · Secondo che si trova Nel libro della mente. · || 55-57. Se me sonasser ec., se ora venissere in mio soccorso le lingue di tutti que' poeti che le Muse più copiosamente nutrirono del lore dolcissimo latte. Purg. XXII: « Che le Muse lattar più ch'altro mai. » Nomina particolarmente Polimpia, la Musa da' molti inni, perché di un lirico volo egli avrebbe massimamente hisogno. — Pingue, per piagui, come pocanzi dape per dapi. Ved. mota 9 al C. XV. | 89: Il

E quanto il santo aspetto facea mero. 60 E così, figurando il Paradiso, Convien saltare il sacrato poema, Come chi trova suo cammin reciso. Ma chi pensasse il ponderoso tema, E l'omero mortal che se ne carca, Nol biasmerebbe se sott'esso trema. Non è pileggio da picciola barca Quel che fendendo va l'ardita prora, Nè da nocchier ch'a sè medesmo parca. Perchè la faccia mia sì t' innamora Che tu non ti rivolgi al bel giardino Che sotto i raggi di Cristo s'inflora? Quivi è la rosa, in che 'l Verbo Divino Carne si fece: quivi son li gigli, Al cui odor si prese il buon cammino.75 Così Beatrice. Ed io, ch' a' suoi consigli Tutto era pronto, ancora mi rendei Alla battaglia de' deboli cigli. Come a raggio di Sol, che puro mei Per fratta nube, già prato di fiori Vider coperti d'ombra gli occhi miei; Vid'io così più turbe di splendori Fulgorati di su da raggi ardenti,

sante rise di Beatrice. ¶ 60. E quanto ec., e quanto quel rise facesse risplendente il santo aspetto di lei. Mero, che propriamente significa puro, spesso è dal Poeta usato in senso di spiendente (Par. XI, 18; XVIII, 55; XXX, 59). 61 Figurando, ritraendo, descrivendo. § 62. Convien saltare ec., forza è che il sacro Poema salti molte cose impossibili a descrivere, Nel C. seg., v. 25: « Salta la penna, e non lo scrivo. » § 64. Ponderese, pesante (lat. ponderosus). § 67. Plleggio, tratto di mare, quel che oggi dicesi paraggio (franc. parage). Il pari-gium della bassa latinità soggiacque ne vari dialetti d'Italia a diverse mutazioni: nel pisano, peregio (come si ricava da un'antichissima canzone di Bacciarone da l'isa); nel ve-neto, pareggio (come attesta il Tommasèo); e forse altrove altrimenti: ma nel florentino (come si ha da' vari esempi allegati dalla Crusca) incontestabilmente trasformossi in pileggio, e più tardi in puleggio. Voler correggere l'uso con l'etimologia, come molti qui fanno, è pretta pedanteria. ¶ 69. Ch'a sè medesme parca, che si risparmi (lat. sibi parcat). | 71. Al bel giardine. Nel C. XIX, parlando a' beati: • O perpetui flori Dell' eterna letizia,... Sentir mi fate... i vostri odori. E paradiso in greco vale appunto giardino. || 73. La rosa ec. Maria Vergine. Anche la Chiesa: «Rosa mystica.» || 74-75. Li gigli, Al cui edor ec., gli Apostoli, che con l'odore delle loro virtù trassero a Cristo le genti. | 77-78. Ancora mi rendei ec., mi rimisi a cimentar la mia debole vista con quella luce che pur teste l'avea soverchiata (v. 33). Ma G. Cristo, come appresso è detto, erasi ri-tratto in su, per dargli (acoltà di vedere il ri-manente. § 79-81. Ceme a raggie ec. Costr. e int.: Come gli occhi miei ombrati, difesi da nuvola opposta al sole, videro talvolta un prato di flori illuminato dal raggio che puro trapassava per un rotto della nuvola. - Mei, trapaesi; dal lat. meare. C. XV, 55: « Che a me tuo pensier !

Senza veder principio di fulgori. 85 O benigna virtu che si gl' imprenti, Su t'esaltasti per largirmi loco Agli occhi lì, che non eran possenti. Il nome del bel flor, ch'io sempre invoco E mane e sera, tutto mi ristrinse L' animo ad avvisar lo maggior foco. 90 E com'ambo le luci mi dipinse Il quale e 'l quanto della viva stella, Che lassu vince, come quaggiù vinse, Per entro il cielo scese una facella, Formata in cerchio a guisa di corona, 95 E cinsela, e girossi intorno ad ella. Qualunque melodia più dolce suona Quaggiù, e più a sè l'anima tira, Parrebbe nube che squarciata tuona, Comparata al sonar di quella lira, Onde si coronava il bel zaffiro, Del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. Io sono amore angelico, che giro L'alta letizia che spira del ventre, 103 Che fu albergo del nostro disiro; E girerommi, Donna del ciel, mentre Che seguirai tuo Figlio, e farai dia

mei. - Fratta, rotta (lat. fracts). § 83. Ful-gorati, fatti fulgenti. § 84. Senza veder ec., senza ch' io vedessi donde moveva la sfolgorata luce da quelle turbe riflessa. Il principio era Cristo, ritrattosi all'Empireo per non abbarbagliarlo. | 85-87. O benigna virtu ec., o buon Gest che impronti, segni del tuo lume que' beati, tu ti levasti in alto per non impedire a miei deboli occhi di vedere il tuo trionfo. 88-90. Il nome ec., il caro nome della mistica rosa, di Maria Vergine, profferito da Beatrice (v. 75), raccolse tutta la mia attenzione ad esaminare il maggiore di quei celesti splendori. — Ch'io sempre invoco. Della divozione ferventissima del Poeta per Maria si hanno tracce per tutto il poema. | 91-93. E com' ambo le luci ec., e sittostoche si dipinse nelle mie pupille, vennemi veduto, quale e quanto fosse il fulgore di quella splendidissima creatura superiore adesso a tutte le celesti cose create, come già nella mortal vita fu superiore a tutte le terrestri. - Viva stella. La Chiesa: . Stella mattutina; Ave maris stella. » Petrarca: « Vergine chiara, Di questo tempestoso mare stella. 94. Una facella. E l'arcangelo Gabriele, il nunzio della divina incarnazione. | 100. Al sonar di quella lira, al canto di quella roteante facella. armoniosa come ben temprata lira. || 101-102. Il bel saffire, Del quale ec., Maria, preziosissima gioia, di cui s'abbella il più chiaro dei cieli, l'Empireo, nel qual Ella propriamente dimora. || 103-103 le seno amore ec., io sono (dice Gabriele) rappresentante dell'amor di tutti gli angeli per te, o Regina del cielo, attestando col mio girare l'alta letizia che ci ispira il tuo santo grembo, albergo già di quel Dio ch'è l'unico desiderio degli angeli. — Ventre. Più nobilmente il Petrarca: « Virginal chiostro. . | 106-108. Mentre Che seguirai tue Figlio, fino a che non ti sarai riunita al tuo divin Figliuolo nell' Empireo, ch' è il tuo proprio luogo. Biernamente, spongono il Lom-

Più la spera suprema, perchè gli entre. | Ciascun di quei candori in su si stese Così la circulata melodia 110 Si sigillava, e tutti gli altri lumi Facean sonar lo nome di Maria. Lo real manto di tutti i volumi Del mondo, che più ferve e più s'avviva Nell'alito di Dio e ne' costumi, Avea sopra di noi l'interna riva Tanto distante, che la sua parvenza Là dov'i' era ancor non m'appariva.

Però non ebber gli occhi miei potenza Di seguitar la coronata flamma, Che si levò appresso sua semenza. 120 E come fantolin, che ver la mamma

Tende le braccia poi che il latte prese, Perl'animo che infin di fuor s'infiamma;

bardi ed altri: ma noi non troveremo più sif-fatta corona sul capo di Maria; nè vediamo perchè, se dovea starvi sempre, non vi sarebbe stata anche prima d'adesso. - E farai dia ec., ed accrescerai lo splendor dell' Empireo con la tua presenza, col tuo rientrarri. Di dia per rispiendente, ved. nota 34 al C. XIV: di git per svi. Inf. XXIII, 54: Purg., XIII, 7. 1 440. Bi sigillava, si conchiudeva, terminava, spiegano lutti. Forse anco più semplicemente: Si improntava nelle mie orecchie, si esprimeva. § 412-114. Lo real mante ec., l'Empireo, che quasi manto reale involge tutti i cieli, ognun de'quali involge a sua volta tutte le sottostanti cose; e che per essere la propria sede del Divino Spirito (atito di Dio) e delle divine perfezioni (co-siumi), è più di tutti acceso di amore e vivificato di luce (C. XXX, 39-42). Tutti i comentatori intendono per questo real manto il Primo Mobile: ma è indubitato che · il sovrano edificio del mondo, nel quale tutto il mondo s'inchiude . (Conv. 11, 4), per Dante'è l'Empireo; e poi è chiaro che egli qui vuole accennare il luogo in cui Maria si ritrasse e dove la sua vista non potette seguirla, ed il proprio luogo di Maria è nell'Empireo (G. XXXI). || 115-117. L'interna riva Tante distante ec. L'Empireo confinava internamente col l'rimo Mobile, detto anche Cristallino, il quale per esser perfettamente diafano, non avrebbe impedito al Poeta di se-guitar con gli occhi Maria fino al suo seggio,

Con la sua cima sì, che l'alto affetto 125 Ch'egli avieno a Maria mi fu palese. Indi rimaser lì nel mio cospetto, Regina cœli cantando si dolce Che mai da me non si partì 'l diletto.

Oh quanta è l'ubertà che si soffolce In quell' arche ricchissime, che foro A seminar quaggiù buone bobolce!

Quivi si vive e gode del tesoro, Che s'acquisto piangendo nell'esilio Di Babilonia, ove si lasciò l'oro.

Quivi trionfa, sotto l'alto Filio Di Dio e di Maria, di sua vittoria, E con l'antico e col nuovo concilio, Colui che tien le chiavi di tal gloria.

(vv. 73-74), come poco più giù le arche che coltivan la terra (vv. 131-132), in Dante sone sprezzature da grande; comunemente, sono falli di stile. || 119. La cerenata flamma, lo splesdor di Maria, coronato da quello di Gabriele. || 190. Che si levò ec., che volò dietro al sue divino Figliuolo, che ritornò anch'essa alla spera suprema (v. 108), all' Empireo. || 193. Per l'anime ec., per l'ardente suo affetto che si es-tende fino agli esterni movimenti. § 124. Di quel eandori, di quegli spiriti cardenti (C. XIV, 77), flammeggianti. § 128. Begina celli, lestare, alleluia, canta la Chiesa nel tempo pasquale. | 130-132. Oh quanta è l'ubertà ec., oh di quanto ubertosa messe son cariche quelle arche di virtu, quei santissimi spiriti, che nel seminar quaggiù si regolarono da buoni coltivatori. San Paolo a' Gal., VI: • Quæ seminaverit home, hæc et metet. • — Bebelee, agricoltrici: plur. femm. di bobolce (lat. bubulcus). Anche il Peliziano, St. 1, 93: • Le tre bobolce. • ¶ 433-135. Quivi si vive e gode ec., in Paradiso le anime fruiscono dello spiritual tesoro da esse acquistato co' patimenti in questo mortale esilio, dov'elle punto non si curarono de' tesori ma-teriali. L'Ottimo: « Seminarono in lacrime, e ricolgono in allegrezza. - Babilonia. Sospirano i santi uomini da questa terrena Babilo-nia alla Gerusalemme celeste. Il Salmista: guitar con gli occhi Maria fino al suo seggio, super flumina Babylonis, illic sedimus et fiese enn si fosse opposta la troppa distanza. — La sua parvenza, la veduta di detta superficie interna dell'Empireo. La rive del masto (v. 112), come poco innanzi la carse presa nella rosa del Vecchio e Nuovo Testamento, è san Pietro.

# CANTO VENTESIMOQUARTO.

San Pietro esamina il Poeta circa la sua Fede; e pienamente soddisfatto. lo corona della propria sua luce.

O sodalizio eletto alla gran cena Del benedetto Agnello, il qual vi ciba 2 |

Sì, che la vostra voglia è sempre piena; Se per grazia di Dio questi preliba

1-2. Sodalizio, compagnia (lat. sodalifium). -Alla gran cena Del benedetto Agnello, all'e- | Scritture. | 3. Piena, soddisfatta. C. IX, 109:

terno godimento di G. Cristo, l'Agnus Dei delle

Di quel che cade dalla vostra mensa, 5 Anzi che morte tempo gli prescriba, Ponete mente alla sua voglia immensa, E roratelo alquanto : voi bevete (pensa. Sempre del fonte, onde vien quel ch'ei Così Beatrice: e quelle anime liete Si fero spere sopra fissi poli, Fiammando forte a guisa di comete. E come cerchi in tempra d'oriuoli Si giran sì, che il primo, a chi pon mente, Quieto pare, e l'ultimo che voli; Così quelle carole, differentemente danzando, della sua ricchezza Mi si facean stimar veloci e lente. Di quella, ch'io notai di più bellezza, Vid'io uscire un fuoco si felice, 20 Che nullo vi lasciò di più chiarezza; E tre fïate intorno di Beatrice Si volse con un canto tanto divo, Che la mia fantasia nol mi ridice: Però salta la penna, e non lo scrivo, Chè l'imaginar nostro a cotai pieghe, Non che 'l parlare, è troppo color vivo. O santa suora mia, che si ne preghe

Devota, per lo tuo ardente affetto

Da quella bella spera mi disleghe. · Le tue voglie tutte piene Ten porti. » [ 6. Anzi che morte ec., prima che la morte ponga termine al tempo del viver suo. Buti: • Pre-scrivere è terminare. • | 8-9. Boratele, irrorate, annaffiate la sua gola; dategli bere. Gesù Cristo: . Edatis et bibatis super mensam meam in regno meo. • — Voi bevete Sempre ec., di quell'acqua ond'egli ha sete, cioè della coleste sapienza, voi possedete ed usate la stessa sorgente divina. | 11. Si fere spere, formarono di sè tante sfere concentriche intorno a Dante e Beatrice, come già le anime de' santi dottori nel C. XIII, v. 19 21. — Sepra fissi poli, girando tutte come intorno ad un asse comune, i cui due poli fossero immobili. || 13. In tempra d'oriuoli, nel congegno, nella macchina degli oriuoli. || 14. Il primo, il più interno. || 15. Quieto ec. Lenta la prima metà del verso; la seconda vola davvero || 16. Quelle carole, quei cerchi di anime carolanti, danzanti a tondo. Buti: • Carola e ballo tondo. • || 17-18. Della sua ricchessa Mi si facean ec., mi faceano stimare che danzassero quali veloci e quali lente, secondo il maggiore o minor grado di beatitudine. di godimento del celeste tesoro (v. 133). Veloci della loro ricchezza, in cambio di veloci per effetto della loro ricchezza, è modo in sè stesso elegante, ma qui poco evidente. Meglio lo stosso concetto fu espresso nel C. VIII: Moversi in giro più e men correnti, Al modo, credo, di lor viste eterne. Pl 99. Di quella, da quella tra le anzidette ecrete (v. 16). 23. Dive, divino. || 25. Salta la penna. Come spesso in questa Cantica. || 26-27. A cotal pieghe... è troppe coler vivo, non ha siumature di colore acconce a ritrarre tanto delicate particolarità del divino subbietto. | 29-30. Per lo tue ec., tu con la forza del tuo affetto mi stacchi dal bel cerchio di spiriti co' quali io mi giro. || 31-33. Pescia fermato ec , il fiammeggiante spirito di san

Poscia fermato, il fuoco benedetto Alla mia Donna dirizzò lo spiro, Che favellò così, com' io ho detto. Ed ella: O luce eterna del gran viro, A cui nostro Signor lasciò le chiavi,

A cui nostro Signor lasciò le chiavi, 35 Ch' ei portò giù, di questo gaudio miro, Tenta costui de' punti lievi e gravi, Come ti piace, intorno della Fede,

Per la qual tu su per lo mare andavi. S'egli ama bene, e bene spera, e crede, 40 Non t'è occulto, perchè'l viso hai quivi, Ov'ogni cosa dipinta si vede.

Ma perchè questo regno ha fatto civi Per la verace fede, a gloriarla, Di lei parlare è buon ch'a lui arrivi. 45

Si come il baccellier s'arma, e non parla, Fin che 'l maestro la quistion propone, Per approvarla, non per terminarla;

Così m'armava io d'ogni ragione, Mentre ch'ella dicea, per esser presto 50 A tal querente e a tal professione.

Di', buon cristiano fatti manifesto; Fede che è? Ond'io levai la fronte In quella luce onde spirava questo. Poi mi volsi a Beatrice, e quella pronte 53

Pietro, fermatosi dopo i tre giri fatti intorno a Beatrice (v. 22), le dirizzò la voce che fawello nel modo detto nella precedente terzina.

§ 34 Viro, nomo (lat. vir). G. X, 132: a Fu più
che viro. s [355-36. Le chiavi, Oh' el portò ec,
le chiavi di questo gaudio moraviglioso (lat.
mirus), del paradiso, le quali esso G. Cristo
portò dal cielo in terra. Matth. XVI, 49:

Thi dabo claves regni conlorum. § 137. 49: · Tibi dabo claves regni colorum . | 37. Tenta, esamina. § 39. Su per le mare andavi, camminavi sicuro, come su terra, sul mare di Tibe-riade Matt XIV, 29: «Ambulabat super aquam ut veniret ad Jesum. • | 41 42. Il viso hai qui-vi ec., hai la vista (lat. visus) affissata in Dio. | 43-45. Ma perchè queste regne ec., ma poi-chè il paradiso si è popolato per effetto della vera fede, è buono che a Dante si dia occasione di parlarne, a maggior gloria di quella. — Civi, cittadini (lat. cives). L'usò anche nel C. VIII di questa Cantica e nel XXXII del Purg. - Arrivi, avvenga (franc. arriver). Gli antichi dovean guardarsi dal francese assai meno dinoi: per essi era modesto ausiliario; con noi vorrebbe far da padrone. | 46-47. Sì come il baccellier ec., siccome nelle università il baccelliere, mentre che il maestro propone la quistione, si arma in silenzio di ragioni per sostenerla (antic. approvars, quasi dedurne le prove), non già per deciderla, essendo ciò ri-serbato allo stesso maestro. Baccelleria, era grado accademico, di mezzo tra lo scolare e il dottore; così detto da un bastoncello (lat. ba-cillum) che n'era il distintivo. Berni, Orl.: · Farotti baccelliero Con quel, che porti in man, proprio bastone. • | 49. M'armava io. Senza elisione; come spesso. | 51. A tal querente, a tale interrogatore (lat. quærens) qual era sau Pietro, e a tal professione, qual era quella della cristiana fede. | 54. Onde spirava questo, dalla quale usciva questo parlare. | 55-57. E quella prente ec., ed essa prontamente mi accenno che

Sembianze femmi, perchè io spandessi L'acqua di fuor del mio interno fonte. La grazia che mi dà ch'io mi confessi, Comincia'io, dall'alto Primipilo, Faccia li miei concetti esser espressi.60 E seguitai: Come il verace stilo Ne scrisse, padre, del tuo caro frate Che mise Roma teco nel buon filo, Fede è sustanzia di cose sperate, 65 Ed argomento delle non parventi; E questa pare a me sua quiditate. Allora udii: Dirittamente senti, Se bene intendi perchè la ripose Tra le sustanzie,e poitra gli argomenti. Ed io appresso: Le profonde cose, Che mi largiscon qui la lor parvenza, Agli occhi di laggiù son si nascose, Che l'esser loro v'è in sola credenza, Sovra la qual si fonda l'alta speme; E però di sustanzia prende intenza: E da questa credenza ci conviene Sillogizzar, senza avere altra vista; Però intenza di argomento tiene. Allora udii: Se quantunque s' acquista Giù per dottrina, fosse così inteso, Non v'avria luogo ingegno di sofista. Così spirò da quell'amore acceso;

manifestassi i concetti della mia mente. Da Beatrice egli aspettava sempre e il come e il quando Del dire e del tacer. e C. XXI, 46. | 59. Dall'alto Primipilo, davanti all'eccelso duce della milizia di Cristo. Primipilus, nelle romane legioni, era il primo caposquadra de' Triarii. 60. Espressi, chiari. | 62. Del tuo caro frate, di san Paolo, tuo fratello nell'apostolato. | 63. Che mise ec., che insiem con te mise i popoli soggetti al romano Imperio nel diritto sentiero, li converti alla vera credenza. | 64-65. Pede è sustanzia ec. San Paolo agli Ebr., XI: Est lides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. . Secondo i Santi Padri, la fede è sostanza delle cose sperate in quanto ch'essa le fa sussistere nell'intelletto, cioè esser tanto certe nell'animo dell'uomo quanto s'elleno fossero già realmente esistenti. È poi argomento delle non apparenti inquantoché persuade a fermamente credere ciò che naturalmente non pare, non sarebbe credibile. | 66. Sua quiditate, la sua essenza. Ved. nota 92 al C. XX. | 68. Se bene intendi ec., se tu bene intendi perchè san Paolo pose la fede ec. § 74. Che mi largiscon ec., delle quali io ricevo in cielo la manifestazione. § 73-75. Che l'esser lero ec., che questi misteri negli animi umani esistono nella sola credenza, sopra la quale si fondano le alte speranze dei fedeli; e questa è la ragione per cui la fede riceve la denominazione di sostanza. - Prende intensa. Cioè « s' intende essere e si nomina, » come chiosa il Buti. || 76-78. E da questa credenza ec., e da cosif-fatta credenza dee l'uomo argomentare la verità delle cose della fede, senza ch'elle sieno altrimenti visibili al suo intelletto: onde poi il nome di argomento. || 79. Quantunque, tutto quanto. || 80. Gen, tanto rettamento. || 85-85. Assai bene ec. Con continuata metafora tolta spine. E il samoso argomento di sant' Agostino

D'esta moneta già la lega e 'l peso; Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. Ed io: Sì, l'ho sì lucida e sì tonda, Che nel suo conio nulla mi s' inforsa. Appresso uscì della luce profonda, Che lì splendeva: Questa cara gioia, Sovra la quale ogni virtù si fonda, Onde ti venne? Ed io: La larga ploia Dello Spirito Santo, ch' è diffusa In su le vecchie e in su le nuove cuoia, E sillogismo, che la mi ha conchiusa Acutamente si, che inverso d'ella Ogni dimostrazion mi pare ottusa. Io udii poi: L'antica e la novella Proposizione che sì ti conchiude. Perchè l'hai tu per divina favella? Ed io: La prova che'l ver mi dischiude!00 Son l'opere seguite, a che natura Non scaldò ferro mai, nè battè ancude. Risposto fummi: Di', chi t'assicura Che quell' opere fosser? Quel medesmo Che vuol provarsi, non altri, il ti giura. Se il mondo si rivolse al cristianesmo, 106 Diss'io, senza miracoli, quest'uno

Indi soggiunse : Assai bene è trascorsa

E tal che gli altri non sono il centesmo, da' saggiatori di monete, san Pietro dice: L'esame, sotto il quale è passata la tua no-zione della fede, l'ha approvata per giusta; ma dimmi ora se questa fede che si ben conosci, è da te posseduta. § 86-87. Sì, l'he sì lucida ec. Continuando la similitudine, Dante risponde: Si posseggo la fede, e così netta ed in-tera, che non v'è punto alcuno di lei, sul quale io stia in forse, abbia il menomo dubbio. || 89 90. Questa cara giola ec., questo prezioso bene della fede, ch' è il fondamento di tutte le cristiane virth. San Paolo: « Sine fide impossibile est placere Dec. | 91-93. La larga ploia ec., l'abbondante pioggia di divina luce sparsa in sulle sacre carte del vecchio e nuovo Testamento *Ploja* per pioggis (provenz *ploja*) usò anche nel v. 27 del C. XIV. Cuoto per cartapecora, pergamena, ond'allora si componevano i libri, è locuzione giusta, se non leggiadra. || 94. Sillegismo, argomento. — La mi ha conchiusa, mi ha dimostrata la verità della fede. || 96. Ottusa, debole, senza acume: per opposto ad acutamente. ¶ 97-98. L'antica e la nevella ec., il vecchio e'l nuovo Testamento che, quasi le due proposizioni di un sillogismo, ti danno per conclusione la verità della cristiana fede. ¶ 100-102. La prova che'l ver ec., la prova della divinità delle sacre Sattitune anni minesti che conformatori. Scritture sono i miracoli che le confermarono. -A che natura ec., delle quali opere natura non fu mai fabbra. § 104-105. Che quell'opere fosser? che i miracoli ci sieno veramente stati? Quel medesmo ec., tu non ne hai altro testimonio che quelle medesime Scritture, la cui divinità si vuole co' miracoli provare. ¶ 107-111. Quest'une E tal ec., questo sol miracolo è più che cento volte maggiore di tutti, cioè che ta povero e disprezzato pescatore abbi potuto pian-tare la cristiana Chiesa, già produttrice di frutti dolcissimi, ed ora non d'altro che di

C he tu entrasti povero e digiuno In campo, a seminar la buona pianta,110 Che fu già vite, ed ora è fatta pruno. Finito questo, l'alta Corte santa Risonò per le spere un Dio lodiamo, Nella melode che lassù si canta. E quel Baron che sì di ramo in ramo, 115 Esaminando, già tratto m' avea, Che all' ultime fronde appressavamo, Ricominciò: La grazia che donnea Con la tua mente, la bocca t'aperse Insino a qui, com'aprir si dovea; Sì ch' io approvo ciò che fuori emerse: Ma or conviene esprimer quel che credi, Ed onde alla credenza tua s'offerse. O santo padre, o spirito, che vedi 125 Ciò che credesti sì, che tu vincesti Vêr lo sepolcro più giovani piedi, Comincia' io, tu vuoi ch' io manifesti La forma qui del pronto creder mio, Ed anche la cagion di lui chiedesti. 130 Ed io rispondo: Credo in uno Dio

Solo ed eterno, che tutto il ciel move,

(De civ. Dei, lib. ult. c. 5), eloquentemente amplificato poi dal Bossuet (Hist. univ., II, 20). 113. Risonò ec., intonò per tutti i suoi roteanti circoli (v. 11) un Te Deum laudamus. | 115. Baron. Titolo di onore, che i nostri antichi davano anche ai Santi. Bocc., nov. 60: « A' poveri del Baron messer sant Antonio. » — Di ramo in ramo, di punto in punto della proposta quistione, quasi su per una pianta. | 118-119. Che donnea Con la tua mente, ch'è in corrispon-denza di amore col tuo spirito. Dice il Signore: • Deliciæ meæ, esse cum filiis hominum. • | 121. Puori della tua bocca. || 122-123. Ha or conviene ec., ma ora dopo esposta l'essenza e la provenienza della fede in generale, devi es-pormi la forma e la cagione della propria tua fede (vv. 128, 129), cioè quali sono le cose da te credute e perche tu le credi. || 124-126. Che vedi Ciò che ec., il quale ora vedi quel risorto Gesu, nel quale così fermamente cre-desti, che ti fu fatta grazia di entrar primo nel vuoto sepolero di lui, non ostante che san Giovanni, per esser più giovane, fosse arrivato prima di te. Joan. XX.,5-40. || 128. La forma... del... erdear mie, quello che io credo (v. 192). || 129. La cagion di lui, il perchè del creder mio. | 131-132. Tutto il ciel. E con esso tutte le cose nel cielo contenute, cioè (secondo Tolomeo) l'universo. - Non moto, non mosso (lat. restando Egli stesso immobile. Boezio:

Non moto, con amore e con disio; Ed a tal creder non ho io pur prove Fisiche e metafisiche, ma dalmi 135 Anche la verità che quinci piove Per Moisè, per profeti, e per salmi, Per l'evangelio, e per voi che scriveste. Poichè l'ardente Spirto vi fece almi. L' credo in tre persone eterne, e queste Credo un'essenzia sì una e sì trìna, Che soffera congiunto sunt et este. Della profonda condizion divina Ch' io tocco mo, la mente mi sigilla Più volte l'evangelica dottrina. Quest'è il principio, quest'è la favilla 145 Che si dilata in flamma poi vivace, E, come stella in cielo, in me scintilla. Come il signor ch'ascolta quel che piace, Da indi abbraccia il servo, gratulando

Così, benedicendomi cantando, Tre volte cinse me, sì com'io tacqui, L'apostolico lume, al cui comando Io avea detto: sì nel dir gli piacqui.

Per la novella, tosto ch' ei si tace;

Con amore e con disio. Il Primo Mobile, e dentro esso l'universo, si muove (come più volte abbiam detto) per lo ferventissimo appetito di unirsi all' Empireo, sede di Dio Conv. II, 4. 1 135-136. Che quinci piove Per Moisè ec., che di qui, dal cielo, scende a manifestarsi in terra per gli scritti di Mosè ec. | 137-138. E per voi che scriveste ec., e per quello che voi, o Apostoli, scriveste dopo che lo Spirito Santo, discendendo sopra di voi in forma di fuoco, vi ebbe illuminati. [ 141. Che soffera ec., ch' ella riceva egualmente bene la designazione plurale e la singolare. Este per est, secondo la comune appoggiatura del parlar toscano. 142-144. Della profonda ec., di questo mistero della divina Trinità che ora io accenno, l'Evangelo in più luoghi m'impronta, m'informa la mente. | 145-147. Quest'è il principio ec., questa mia credenza della esistenza di Dio e della sua essenza una e trina, è il principio fondamentale, è come la favilla che poi si dilata nella vivace fiamma della intera mia fede cattolica, e splende nella mia mente come stella scintillante nel cielo. || 148. Quel che piace, una grata novella. | 149-150. Da indi ec. quindi, sittostochè il servo abbia terminato di dire, e' se lo abbraccia, rallegrandosi della ricevuta novella. || 152. Tre volte cinse me, tre volte mi si girò interno alla fronte (C. seg. a Stabilisque manens das cuncta moveri. . - | v. 12), coronandomi così della sua luce.

# CANTO VENTESIMOQUINTO.

È il Poeta secondariamente esaminato ed approvato da san Giacomo circa la virtù della Speranza. Poi terzo a lui viene san Giovanni apostolo, e innanzi tratto lo disinganna della supposta immortalità del suo corpo.

Se mai continga che il poema sacro,
Al quale ha posto mano e cielo e terra,
Sì che m' ha fatto per più anni macro,
Vinca la crudeltà, che fuor mi serra
Del bello ovile, ov' io dormii agnello
Nimico a'lupi che gli danno guerra;
Con altra voce omai, con altro vello
Ritornerò poeta, ed in sul fonte
Del mio battesmo prenderò il cappello:
Perocchè nella Fede, che fa conte
L'anime a Dio, quiv'entra' io, e poi
Pietro per lei sì mi girò la fronte.
Indi si mosse un lume verso noi
Di quella schiera, ond'uscò la primizia
Che lasciò Cristo de'vicarii suoi.

E la mia Donna piena di letizia Mi disse: Mira, mira, ecco il Barone

1. Continga, avvenga (lat. contingat). Ce no rimane ancora contingente e contingenza. Sacre: perché trattante di sacre cose. La posterità lo ha proclamato a dirittura diviso. ampio senso, cioè, come la definisce Cicerone, la scienza delle cose divine ed umane. § 4. Vin-ca la crudeltà ec. Viste dilegnarsi ad una ad una le sue politiche illusioni, non isperava omai la fine dell'esilio che dalla fama già procacciatagli in Italia dal suo immortale poema. Ma della immortalità del suo poema, spezialmente dell'Inferno, gli autori del suo esilio non dovean essere gran fatto contenti. | 5-6. Del bello ovile ec., della bella Firenze, ov'io passai la mia gioventù senz'altro delitto che di esser nemico a divoratori della patria. Ecclesiastico, XIII, 21: . Si communicabit lupus agno aliquando, sic peccator justo. . Lupi, per Dante, abbiamo già più volte veduto essere i Guelfi. | 7. Con altra voce ec., con la voce af-fevolita e co' capelli imbiancati dagli anni. Vello continua la similitudine dell' agnello; ma anche senza di ciò, il Petrarca: . Pettinando al suo vecchio i bianchi velli. . | 8-9. Biternerò poeta, rientrerò in patria poeta, non più ormai uomo di parte. — In sul fente Del mio battesme. Inf. XIX, 47: « Nel mio bel san Giovanni. » Bocc. Vit. Dant.: « Acciocchè quivi, dese area la battesme avanta del parte dove per lo battesimo aveva preso il primo nome, quivi medesimo per la coronazione pren-desse il secondo. - Il cappello, la corona d'alloro, ela laurea della poesia, ecome dice il Buti : significato tolto dall'antico francese. Bocc., nov. 1: . Li Franceschi credettero che cappello ghirlanda, secondo il lor volgare, a dir venisse. E ne resta ancora il diminutivo chapetet per corona, rosario. || 40-12. Perocchè ec., Dà ragione del perche pretendesse prender la corona in chiesa, contro l'uso degli antecedenti poeti di prenderla in Campidoglio; e dice ch'è per es-sere egli il poeta della Fede, coronato già dallo

Per cui laggiù si visita Galizia. Sì come quando il colombo si pone Pressoal compagno, l'uno all'altro pande, Girando e mormorando, l'affezione; Così vid'io l'uno dall'altro grande Principe glorioso essere accolto, Laudando il cibo che lassù si prande. Ma poi che 'l gratular si fu assolto, Tacito coram me ciascun s'affisse, Ignito si, che vinceva il mio volto. Ridendo allora Beatrice disse: Inclita vita, per cui la larghezza Della nostra basilica si scrisse, Fa' risonar la Speme in questa altezza: Tu sai che tante volte la figuri, Quante Gesù a' tre fe più chiarezza.

stesso san Pietro in Paradiso. -- Che fa conte L'anime a Dio, la qual fa che le anime siene da Dio conosciute per sue. San Gregorio Papa: · Per fidem ab omnipotenti Deo cognoscimar. · - 8ì, siccome ho già detto nel Canto innanzi || 14-15. La primizia ec., san Pietro, primo de'vicari di Cristo in terra. || 17-18. Il Barone, il Santo (ved. nota 115 al C. preced.), Per cui ec. Questi è san Giacomo apostolo, il cui sepolero in Compostella di Galizia era uno de' più frequentati pellegrinaggi del medio evo. || 20. Pande, manifesta. Ved. nota 61-63 al C. XV. || 24. Landando ec., lodando ambidue Iddio, unico pasto delle celesti menti (C. XXIV, 1-3). — Si prande, si mangia come pranzo; dal lai. prandere. Purg. XXVII, 78: • Prima che sien pranse. • | 25 Il gratular, il mutuo loro congra-tularsi della eterna felicità. — Si fu assolte, fu terminato. Absolvere per Finire, fu proprio de latini. || 26. Coram me, davanti a me: una delle solite uscite in latino. Anche nel C XI, 62: Solite uscite in latino. Antho en C A1, oz:
Coram patre. — 8's affasse, si piantò, stette, [27.
Ignite sì ec., con tanto infucato (lat. ignits)
splendore, che mi costringeva ad abbassare il
volto. [29-50. Vita, anima: come spesso. —
Per cui la larghessa ec., da cui fu scritto circa la liberalità della celeste reggia (lat. basilica). Allude all' Epistola detta Cattolica, da alcuni attribuita, come qui, a san Giacomo di Galizia, ma da' più a sau Giacomo il minore; nella quale egli « scrisse (dice l'Anon.) la smisurata cortesia di Dio circa l'unana generazione.

31. Fa'risonar ec., fa'che si oda il nome
della Speranza, straordinario in queste celesti regioni, dove ogui speranza è già adempita. Invita il Santo ad esaminare il Poeta circa la Speranza, seconda delle tre virtù teologali. || 32-33. Tu sai ec., ben ti è noto che tu nel Nuovo Testamento sei figura appunto della Speranza, tutte le volte che G Cristo manifestò più chiaramente la propria divinità a soli tre d'infra gli Apostoli. Dante segue l'opinione di quegli interpetri i quali dicono che il Signore,

Leva la testa, e fa' che t'assecuri; (do, Chè ciò che vien quassù del mortal mon-Convien ch'a'nostri raggi si maturi. 86 Questo conforto del fuoco secondo Mi venne; ond'io levai gli occhi a'monti, Che gl'incurvaron pria col troppo pondo. Poiche per grazia vuol che tu t'affronti 40 Lo nostro Imperadore, anzi la morte, Nell'aula più segreta, co'suoi Conti, Sì che, veduto il ver di questa corte, La Speme, che laggiù bene innamora, In te ed in altrui di ciò conforte; Di'quel che ell'è, e come se ne infiora La mente tua, e di'onde a te venne. Così seguio 'l secondo lume ancora. E quella pia, che guidò le penne Delle mie ali a così alto volo, 50 Alla risposta così mi prevenne: La Chiesa militante alcun figliuolo Non ha con più speranza, com'è scritto Nel Sol che raggia tutto nostro stuolo: Però gli è conceduto che d'Egitto Vegna in Gerusalemme per vedere, Anzi che 'l militar gli sia prescritto. Gli altri duo punti, che non per sapere

eleggendo a tal favore Pietro, Jacopo e Giovanni, volesse in loro figurare le tre virth, fede, speranza e carità. ¶ 36. A'nostri raggi si maturi, s'ausi, si abiliti a sostenere i celesti fulgori. 37. Del fuoco secondo, da san Giacomo, secondo di que' Santi a parlarmi. || 38. A' monti, a' due Apostoli, san Pietro e san Giacomo. In quelle parole del salmo 86 . Fundamenta ejus in montibus sanctis » gli spositori delle sacre carte vogliono che per monti sieno significati gli Apostoli. Il che può forse spiegare, non certamente giustificare si strano traslato. | 39. Cel troppe pende, col troppo peso, cioè col troppo lume; continuando la metafora di monti. Ma anche senza ciò, nel Purg. XV, 10: « Senti' a me gravar la fronte Allo splendore. . | 40-42. Peichè per grazia ec., poichè (dice san Giacomo) è volere del celeste imperatore, che tu prima di morire ti abbocchi co' principali della sua corte, nella più intima parte della sua reggia. ¶ 43-45. Sì che, vedute ec., sicchè tu, avendo veduta la vera condizione della vita celeste, col racconto della tua visione conforti in te ed in altrui l'unica verace speranza dei mortali, cioè quella che gl'innamora de' beni di quasso | 46-47. Di' quel ch'ell'è ec., dimmi che cosa è Speranza, e come la tua mente se ne abbella, in che grado tu la possiedi. | 49-50. Quella pia ec., Beatrice, mia guida nel celeste viaggio. || 51. Mi prevenne. Beatrice previene la rispostadi Dante solamente in quanto alla seconda parte della quistione (come se ne inflora La mente tua), perchè in lui l'esprimere l'eminente grado di questa sua teologale virtù avrebbe avuto della iattanza (v. 62). | 53-54. Com' è scritte ec., come tu stesso puoi leggere in Dio. | 55-56. D'Egitte... in Gerusalemme, dalla schiavitu del mondo a questa patria celeste. Per ve-dere, a vedere il ver di questa corte (v. 43). § 57. Il militar, la vita mortale, il tempo ch'egli dee restare nella Chiesa militante (v. 52). -

Son dimandati, ma perch'ei rapporti Quanto questa virtù t' è in piacere, A lui lasc'io, chè non gli saran forti, Nè di jattanzia : ed egli a ciò risponda; E la grazia di Dio ciò gli comporti. Come discente, ch'a dottor seconda Pronto e libente in quel ch'egli è esperto, Perchè la sua bontà si disasconda; Speme, diss' io, è un attender certo Della gloria futura, il qual produce Grazia divina e precedente merto. Da molte stelle mi vien questa luce; Ma quei la distillò nel mio cor pria Che fu sommo cantor del sommo Duce. Sperino in te, nell'alta Teodia Dice, color che sanno il nome tuo: E chi nol sa, s'egli ha la fede mia? Tu mi stillasti con lo stillar suo Nella Pistola poi, sì ch'io son pieno, Ed in altrui vostra pioggia repluo. Mentr'io diceva, dentro al vivo seno Di quello incendio tremolava un lampo

Subito e spesso, a guisa di baleno. Indi spirò: L'amore, ond'io avvampo

Gli sia prescritte, abbia fine. C. XXIV, 6: « Anzi che morte tempo gli prescriba. » | 58-60. Gli altri due punti, cioè che cosa sia la Speranza ed onde a Dante provenuta, che non per sapere ec., i quali veramente tu non dimandi per sapere, perciocche tutto vedi in Dio, ma solamente perché Dante abbia occasione di rapportare in terra quanto questa virtu della speranza siati cara. || 61. Forti, difficili. || 62. Mè di jattanzia, nè gli daranno motivo di dover vantare sè stesso. | 63. Gli comporti, gli conceda. | 64-66. Come discente ec., come disce-polo (lat. discens) che pronto e volenteroso (lat. libens) risponde al maestro in ciò ch'egli ha bene imparato, affinche si manifesti la sua diligenza. | 67-69. Speme, diss' io ec. Sono le proprie parole del Maestro delle Sentenze, lib 3, dist. 26: « Spes est certa expectatio futuræ beatitudinis, veniens ex Dei gratia et præcedentibus meritis. . - Precedente merte. Perchè naturalmente la speranza è preceduta dalla carità. Spem natura præit charitas, a soggiunge il citato dottore. § 70. Da molto stelle ec Passa a rispondere alla terza parte del quesito (di' onde a te venne), e dice che questa splendida virtù della speranza gli viene dalle parole di molti sacri scrittori. - Stelle. Daniele. XII, 3; • Fulgebunt qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellæ. • ¶ 72. Somme cantor del somme Duce. Davide, impareggiabil cantore di Dio. | 73-74. Sperino in te ec., perciocche egli nel suo sublime Salterio dice a Dio: Sperent in te qui noverunt nomen tuum. . Ps. IX, 11. Teodia, canto in lode di Dio: dal 76-78. Tu mi stillasti ec., lu poi nella tua Epistola Cattolica mi ripetesti, mi confermasti le promesse di Davide, sicche il mio cuore è pieno a ribocco della speranza da voi instillatavi, e ne sparge anche in quelli del prossimo. — Repluo, ripiovo, riverso (lat. repluo). § 79-80. Dentro al vivo seno Di quello incendio, dentro la fiamma che teneva in seno la vita (v. 29)

Ancor vêr la virtù che mi seguette Infin la palma, ed all'uscir del campo, Vuol ch'io respiri a te, che ti dilette 85 Di lei; ed emmi a grato che tu diche Quello che la Speranza ti promette. Ed io: Le nuove e le Scritture antiche

Pongono il segno, ed esso lo mi addita, Dell'anime che Dio s' ha fatte amiche. 90 Dice Isaia, che ciascuna vestita Nella sua terra fia di doppia vesta;

Nella sua terra fia di doppia vesta; E la sua terra è questa dolce vita. E'l tuo fratello assai vie niù digesta.

E'l tuo fratello assai vie più digesta, Là dove tratta delle bianche stole, Questa rivelazion ci manifesta.

E prima, presso il fin d'este parole, Sperent in te di sopra noi s'udi; A che risposer tutte le carole: Poscia tra esse un lume si schiarì 100 Sì, che se il Cancro avesse un tal cristallo, Il verno avrebbe un mese d'un sol dì.

E come surge, e va, ed entra in ballo

l'anima di san Giacomo. | 83. Ancor, anche ora, contuttoche io non abbia che più sperare. 🛮 84. Infin la palma, fino alla riportata palma del martirio. - All'uscir del campe, al mio passare, mediante la morte, dalla Chiesa mi-litante alla trionfante. [| 85. Respiri, riparli. | 86. Diche, dichi: oggi dica. || 88-90. Le nuove ec., il vecchio e il nuovo Testamento pongono il segno a cui tendano le anime amiche a Dio, ed esso segno mi addita ciò che io debbo sperare, cioè (come soggiunge) la beatitudine piena dell'anima e del corpo. || 91. Ciascuna. Sottint., anima amica di Dio. || 92. Di doppia vesta. Isaia, LXI, 7: « In terra sua duplicia possidebunt, lætitia sempiterna erit eis. « Anco nei Proverbi, XXXI, 21: « Omnes domestici ejus substituta de la come de l vestiti sunt duplicibus. • E s' intende della beatitudine dell'anima e di quella del corpo, dopo la risurrezion della carne. | 93. E la sua ter-ra ec., e la propria terra, la patria delle anime a Dio dilette, è il cielo. | 94-96. E 'l tuo fratello ec., e san Giovanni ci manifesta cotal rivetazione assai più distinta nel capo VII del-l'Apocalisse, dov'egli narra dell'infinita moltitudine di eletti che vide stare innanzi al divin trono vestiti di bianche stole, « stantes ante thronum amicti stolis albis. - Tuo fratello. l'erchè figliuolo anch'esso di Zebedeo, come san Giacomo il maggiore, a cui Dante attribuisce l'Epistola Cattolica (ved. nota 29). - Più digesta, più distinta, più particolareggiata: es-sendo ivi enumerate tutte le future delizie degli eletti. || 98. Sperent in te. Parole del nono Salmo, già riferite nel v. 73. — Di sopra noi. Dal cielo superiore, dove gli Angeli plaudivano alta viva speranza del Poeta. [] 99. Le carole, i danzanti circoli de' beati (C. XXIV, v. 46). [] 400-402. Poscia tra esse ec. quindi un de' lumi componenti quelle carole si fe tanto fulgente, che se la costellazion del Cancro possedesse un tale astro, da mezzo dicembre a mezzo gennaio sarebbe un giorno continuato. Dorante tal mese, al tramontar del Sole ch'è in Capricorno, spunta il Cancro; e se questo segno avesse una stella lucente al par del Sole, è chiaro che

Vergine lieta, sol per farne onore Alla novizia, non per alcun fallo; 105 Così vid'io lo schiarato splendore Venire a' due, che si volgeano a ruota, Qual conveniasi al loro ardente amore. Misesi lì nel canto e nella nota; E la mia Donna in lor tenne l'aspetto. Pur come sposa tacita ed immota. Questi è colui che giacque sopra il petto Del nostro Pellicano, e questi fue Di su la croce al grande ufficio eletto. La Donna mia così; nè però piue Mosser la vista sua da stare attenta Poscia, che prima, le parole sue. Quale è colui ch'adocchia, e s'argomenta Di vedere ecclissar lo Sole un poco, Che per veder non vedente diventa; 120 Tal mi fec' io a quell' ultimo fuoco, Mentrechè detto fu : Perchè t'abbagli Per veder cosa, che qui non ha loco?

In terra è terra il mio corpo, e saragli

non vi sarebbe mai notte. # 103. Alla nevisia. alla donna novella, alla sposa. - Mon per alcun fallo, non per vanita, per desiderio di es-ser vagheggiata. || 107. A'due, a'due apostoli Pietro e Giacomo. | 108. Qual conveniasi, con quella velocità che conveniva. [ 109. Misesi ec., entrò terzo a cantar le medesime parole (Sperent in te) in su le medesime note. [ 110. Tenne l'aspetto, s'affisso. || 111. Pur come spesa ec. Quel pur ci avverte che continua la similitudine pocanzi proposta. Beatrice dunque affissava i tre apostoli come la sposa tacita ed immota guardale vergini danzanti in suo onore. [[ 112-114. Colui che giacque ec., San Giovanni evangelista il quale nell'ultima cena riposò sul petto di rante Signore fu scelto a tener luogo di figliucia a Maria (Ibid., XIX). — Pellicano. Stando alla opinione che il pellicano ravvivasse del proprie sangue i suoi pulcini morsi dalla serpe, i sacri scrittori prendono spesso questo uccello per simbolo del Redentore. | 115-117. Ne perè piue ec., nè però queste sue parole la rimosere dal suo guardar fiso gli Apostoli, ma dope averle dette continuava ad affisarli nè più nè meno che prima. | 118-120. Quale è soini con come chi fissa gli occhi nel Sole, sforzandosi di vederne il parziale ecclissi annunziato degli astronomi, e ne rimane abbagliato. [ 121. A quell'ultimo fuoco, cercando di affisare quell'ultimo dei tre fulgidissimi spiriti a me venuti. La curiosità di Dante veniva dal dubbio, già stato infra gli stessi Apostoli, che dicendo Gesù Cristo di san Giovanni « Sic eum volo manere donec veniam, a avesse voluto dichiarare che questi non doveva morire (Joann., XXI). Finge dunque il Poeta di aver voluto accertarsi se il Santo era veramente colassu in anima e corpo. Il 122. Mentrechè, finchè; come spesso. 123. Cosa, che ec., il mio corpo, che qui con e. § 124. Saragli, saravvi, vi rimarra. Di git per ivi abbiamo già detto più volte. — Il Santo smentisce la falsa credenza, come per altro aveva già fatto fin da che scrisse il suo Vangelo (XX, 23). Le parole di G. Cristo valsero,

Tanto con gli altri, che 'l numero nostro Con l'eterno proposito s'agguagli. Con le due stole nel beato chiostro Son le duo luci sole che saliro; E questo apporterai nel mondo vostro. A questa voce l'inflammato giro Si quietò con esso il dolce mischio, Che si facea del suon nel trino spiro;

secondo gli spositori, che Giovanni non doveva morir di martirio. § 125-126. Che 'l numero mostro ec., che gli eletti raggiungano il numero da Dio proposto ab eterno; cioè, fino all'universale giudizio. | 127-128. Con le due stele ec., in ispirito e corpo non v'ha in cielo altri che G. Cristo e Maria, le cui luci vedesti poco fa risalire all' Empireo (C. XXIII). ¶ 130-132 L'in-flammate giro si quetò ec., ristette il girar di quelle tre flamme, unitamente alla dolce mischianza, che con quel girare facevasi, del di tanto superio triplice cantar degli Apostoli: cessò ad un la Carità è super punto quel soave misto di danza e di canto. Ved. nota 32-33.

Sì come, per cessar fatica o rischio, Gli remi, pria nell'acqua ripercossi, Tutti si posan al sonar d'un fischio. 135 Ahi quanto nella mente mi commossi, Quando mi volsi per veder Beatrice, Per non poter vederla, ben ch' io fossi Presso di lei, e nel mondo felice l

1 433. Per cessar fatica e rischie, per far riposare i remiganti o per ischivar qualche pericolo, per es. di dare in uno scoglio, in una secca. ¶ 436-139. Ahi quanto nella mente ec., ahi quanto il non poter vedere Beatrice allor-chè ad essa mi volsi, mi fe sbigottire, contuttoch' io fossi accanto a lei e nel cielo! \_\_ Mi velsi. Per vedere, secondo il solito, che cosa ei dovesse fare. - Non poter vederla. Abbagliato, com'era, dalla luce di san Giovanni. di tanto superiore a quella di Beatrice, quanto la Carità è superiore ad ogni teologica dottrina.

#### CANTO VENTESIMOSESTO.

Risponde ultimamente a san Giovanni circa la Carità, con plause di tutti i celesti. Quindi Adamo gli dà varie notizie di sè, e particolarmente dell'idioma da lui parlato.

Mentr' io dubbiava per lo viso spento, Della fulgida fiamma, che lo spense, Uscì uno spiro che mi fece attento, Dicendo: Intanto che tu ti risense Della vista che hai in me consunta, Ben è che ragionando la compense. Comincia dunque, e di' ove s'appunta L'anima tua; e fa' ragion che sia La vista in te smarrita e non defiinta, Perchè la Donna, che per questa dia Region ti conduce, ha nello sguardo La virtù ch'ebbe la man d'Anania.

4. Mentr'io dubbiava ec., mentre che io, per lo smarrito senso della vista (lat. visus), dubitava non lo avessi perduto. | 2. Della fulgida ec., dall'abbagliante fulgore di san Giovanni. || 3. Uno spire, una voce | 4-5. Ti risense ec., ri-pigli il senso della vista, sospeso in te dal mio fulgore. || 7-8. Ove s'appunta L'anima tua, qual è il segno, l'obbietto degli affetti tuoi; che è quello che tu ami. San Giovanni, amantissimo ed amatissimo infra' discepoli di G. Cristo, esamina il Poeta circa la Carità. Jeann. XIII, 23: · Unus ex discipulis, quem diligebat Jesus. » # 9. E non defunta, e non distrutta. L'idea di aver perduta la vista avrebbe distratto il Poeta nella risposta. || 10. Dia, divina (lat. dia). || 12. La virtà ch'abbe es., la virtà di render la vista. Anania, uno dei primi cristiani di Damasco, rese con la imposizion delle sue mani la vista a san Paolo, che l'avea perduta nel momento della sua miracolosa conversione. Act. Apost. IX. | 13. Al sue piacere e testo e tarde, più o men presto, secondo che a lei meglio

Io dissi : Al suo piacere e tosto e tardo Vegna rimedio agli occhi che fur porte, Quand'ella entrò col fuoco ond'io sempr'ardo Lo Ben, che fa contenta questa corte, 16 Alfa ed Omega è di quanta scrittura Mi legge amore o lievemente o forte. Quella medesma voce, che paura Tolta m' avea del subito abbarbaglio, 20 Di ragionare ancor mi mise in cura; E disse: Certo a più angusto vaglio Ti conviene schiarar; dicer convienti Chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio.

i quali furon le porte, ond'ella entrò nel mio cuore ad infiammarlo dell'amor suo. Petrarca: "Trovommi amor.... aperta la via per gli oc-chi al core. » [ 16-18. Lo Ben, che fa ec. Alla dimanda di san Giovanni (ove s'appunte l'anima tua?) risponde che unico obbietto di tutto l'amor suo. in sostanza, è Dio: e si serve di questa similitudine, che come tutte le lettere dell'alfabeto, dalla prima all'ultima, non sono che la medesima voce diversamente articolata, così tutti i suoi amori piccioli o grandi non sono che lo stesso amor di Dio diversamente applicato. Preferisce poi l'alfabeto greco, per imitazione delle sacre carte, che di questo modo spesso fanno uso, ma in sentimento al-quanto diverso. | 24. Di ragionare ec., mi mise in applicazione di dover nuovamente rispondere. 22-23. A più angusto vaglio Ti conviene schiarar, tu devi passar per esame più stretto e se-vero. — Schiarar. Quanto più stretti sono i fori del vaglio, tanto più biance n'esce la farina. | 24. L'arco tue a tal bersaglio, il tuo liacera. fl 14-15. Che fur porte, Quand'ella ec., amore a Dio, « ove s'appunta l'anima tua »

E per autorità che quinci scende. (ti. Cotale amor convien che in me s'impren-Chè il bene, in quanto ben, come s'intende. Così accende amore, e tanto maggio, 29 Quanto più di bontate in sè comprende: Dunque all'Essenzia, ov'è tanto avvantaggio, Che ciascun ben che fuor di lei si trova Altro non è che di suo lume un raggio. Più che in altra convien che si muova 34 La mente, amando, di ciascun che cerne Lo vero, in che si fonda questa prova. Tal vero allo 'ntelletto mio sterne Colui, che mi dimostra il primo amore Di tutte le sustanzie sempiterne. Sternel la voce del verace Autore, Che dice a Moisè, di sè parlando: lo ti farò vedere ogni valore. Sternilmi tu ancora, incominciando L'alto preconio, che grida l'arcano Di qui laggiù, sovra ad ogni altro bando. Ed io udi': Per intelletto umano. E per autoritade a lui concorde, De' tuoi amori a Dio guarda il sovrano.

Ed io: Per filosofici argomenti,

(v. 7). § 26. Quinci, di qui, dal cielo. Intende dell'autorità de'libri divini. § 27. 8' imprenti, s' imprima. | 28-30. Chè il bene ec., imperciocche naturalmente il bene, in quanto è bene, sittostochè sia conosciuto, innamora di sè, e tanto più, quanto egli è più perfetto. — In quanto ben. Perchè veramente il bene talvolta ė̃ odiato, ma non mai in quanto bene. – Xaggio, maggiore; come più volte. 31-36 Dunque all'Essensia ec., dunque alla divina essenza, la quale ha tanto vantaggio su tutte le altre, che nessuna ha punto di bene che non provenga da lei, conviene che massimamente applichi l'amor suo chiunque discerne, è convinto della verità di quel punto di fatto, su cui questo argomento si fonda, cioè Iddio essere il sommo bene. — Più che in altra, più che verso qualunque altra essenza. | 37-39. Tal vero ec., la verità del detto punto di fatto, cioè della somma bontà di Dio, è dichiarata al mio intel letto da colui che mi dimostra la propria natura del primo amore e di tutte le immortali sostanze create ; cioè da Aristotile, che nel suo libro Delle cause insegna, le anime umane de-siderare naturalmente di riunirsi alla loro prima cagione. L'argomento qui accennato da Dante può formularsi così: l'rimo amor dell'anima non può essere che il suo principio, cioè Dio: ma l'anima nostra ama primamente il sommo bene; dunque Iddio è il sommo bene. Tale mia sposizione di questo passo, così poco dichiarato da' commentatori, risulta assai chiara dal cap. 2, tratt. 3 del Convito. -Disillabo; come pia nel v. 49 del C. XXV, ec.

— Sterne, appiana (lat. sternit), dichiara. L'usò anche nel C. XI, 24. # 40-42. Sternel la voce ec., amel dichiarano le parole dello stesso iddio, che a Mosè, il quale gli chiedeva di vederlo, disse: Ostendam omne bonum tibi. • Exad. XXXIII.

Ma di'ancor se tu senti altre corde Tirarti verso lui, sì che tu suone Con quanti denti quest'amor ti morde. Non fu latente la santa intenzione Dell'aquila di Cristo, anzi m'accorsi Ove menar volea mia professione. Però ricominciai: Tutti quei morsi, Che posson far lo cuor volger a Dio, Alla mia caritate son concorsi; Chè l'essere del mondo, e l'esser mio, La morte ch' El sostenne perch'io viva. E quel che spera ogni fedel com' io, 60 Con la predetta conoscenza viva, Tratto m' hanno del mar dell' amor torto, E del diritto m'han posto alla riva. Le fronde, onde s' infronda tutto l'orto Dell' Ortolano eterno, am' io cotanto, 65 Quanto da lui a lor di bene è porto. Si com' io tacqui, un dolcissimo canto Risonò per lo cielo, e la mia Donna Dicea con gli altri: Santo, Santo, Santo. E come al lume acuto si disonna,

Per lo spirto visivo che ricorre

bandisce in terra l'arcano di quassù, il mistero della divina incarnazione. San Giovanni nel cominciar la sua narrazione si estende più di tutti gli altri Evangelisti nelle lodi della somma bomtà del Redentore. — Precente, bando (lat. proconium). Evangelo in greco è fauste annunzio. || 48. A Dio guarda il sovrane, riserba il principale a Dio. | 49-51. Altre cerde Tirarti verse lui, altre ragioni, oltre il natural discorso e l'autorità divina, tirarti ad amare Iddio. — Sì che tu suone ec, sicché tu espri-ma tutti quanti i motivi della tua carità 8nare per dire, usò già nel Purg. XVI. 59, ed altrove. ¶ 52 Lateute, a me nascosta (lat. lateu). ¶ 55. Dell'aquila di Cristo, di san Giovanni, simboleggiato nell'aquila per la sublimità dei suoi scritti. Sant'Agostino: . Aquila ipse est Joannes, sublimium prædicator. • | 54. Mia pre-fessione, la professione della mia carità. Voleva il Santo menario a toccar della carità verso le creature | 55. Morsi, motivi (v. 51). | 59. Ml, egli: iddio fatto uomo. — Perel'ie viva, per acquistare a me la vera vita, ch'è quella de Beati. | 60. Com'ie, Sottint. sone. | 61. Conoscenza della somma bontà di Dio. 62.63. Tratto m' hanno ec., mi han tratte fuori del tempestoso mare degli amori mondani, e posto alla tranquilla riva dell'amor divino. || 64-66. Le fronde ec., quant' è a totte le creature, onde per cura della divina provvi-denza il mondo si adorna, io le amo nella misura della bontà, della perfezione comunicata loro da Dio. - Ortolano eterno. Così chiama Gesù Cristo, per rispetto alle sue provvide cure pel bene degli uomini; ed insieme per memoria della forma in cui, dopo risorto, si mostrò alla Maddalena. Joann. XX, 15: « Illa existimans quia hortolanus esset, etc. » || 69. Sante ec. Tutti i celesti lodavano Iddio della buona rinscita dell'esame di Dante circa le tre virtà 49. || 43-45. Sternilmi ta ancora ec., tu pure, co Giovanni, mel dimostri in principio del tuo Cus, Sanctus, Sanctus, etc. • || 70. Si diseana, Vangelo, che più altamente di tutti gli altri cessa il sonno, l'uomo si sveglia. || 71-72. Che

Allo splendor che va di gonna in gonna; | E lo svegliato ciò che vede abborre, Sì nescia è la sua subita vigilia, 75 Fin che la stimativa nol soccorre: Così degli occhi miei ogni quisquilia Fugò Beatrice col raggio de'suoi, Che rifulgeva più di mille milia; Onde me'che dinanzi vidi poi, E quasi stupefatto dimandai D' un quarto lume, ch' io vidi con noi. E la mia Donna: Dentro da que'rai Vagheggia il suo Fattor l'anima prima Che la prima Virtù creasse mai. Come la fronda, che flette la cima Nel transito del vento, e poi si leva Per la propria virtù che la sublima, Fec'io in tanto, quanto ella diceva, Stupendo; e poi mi rifece sicuro Un disio di parlare ond'io ardeva; 90 E cominciai: O pomo, che maturo Solo prodotto fosti, o padre antico, A cui ciascuna sposa è figlia e nuro; Devoto, quanto posso, a te supplico

Perché mi parli; tu vedi mia voglia,

E, per udirti tosto, non la dico.

ricerre Allo splender ec., che si commuove e si rivolge allo splendore che penetra di una in altra tunica, come tuttavia gli oculisti chiamano le membrane dell'occhio. ¶ 75. Ciò che vede abberre, rifugge da ciò ch'egli vede sì, ma non peranco distingue. | 74-75. Sì nescia ec., così inconsapevole (lat. mescius), così privo di discernimento è il suo improvviso vegliare, fino a che poi, risentitosi egli bene, la sua estimativa, il suo giudizio nol soccorre. ¶ 76. Ogni quisquilis. Quisquilia furono a' latini quel che a noi spazzature, pattume: qui è usato in senso d'ingombro negli occhi, impedimento al vedere. | 78. Più di mille milia. Comunemente, in modo visibile a più di mille miglia (lat. millia) di distanza. Ma forse meglio, più che non rifulgerebbero millemila raggi, un milione di raggi; come propone d'intendere il Fanfani, con buon corredo di ragioni e di esempi. | 79. Me' meglio: come spesso. | 81. D'un quarte lume, chi fosse un quarto lume. | 83.84. L'anima prima ec., l'anima di Adamo, che fu la prima creata da Dio. [85. Flette, piega (lat. factif). [87. La sublima, la riporta in alto, la raddrizza. [88-89. Fec' io in tante ec., così io rimasi vinto dallo stupore intanto che Beatrice parlava. [91-92. O pome, che mature ec., o tu, che solo fra gli uomini fosti prodotto in età matura. Ea parlar di pomi ad Adamo è poco delicato. | 93. E nure, e nuora (lat. surus), perché maritata ad un figlio di Adamo. | 94. Supplice. Come replice (Par. VI, 19), occèsa (Purg. XX, 8), ec. | 95. Tu vedi mia veglia, tu leggi nell'animo mio quel ch' io voglia sapere da te. 🛚 97-99. Tal volta un animal coverto ec., avviene talvolta che un animale involto in un drappo si agita e vi s' imbroglia dentro per modo, che conviene che pur si manifesti il suo affetto, per esempio il suo desiderio di accostarsi o di inggire, mediante il comeguente movimento della invoglia, del panno che lo involge. [] 100. Primaia, pri-

Tal volta un animal coverto broglia Sì, che l'affetto convien che si paia Per lo seguir che face a lui l' invoglia; E similmente l'anima primaia Mi facea trasparer per la coverta Quant' ella a compiacermi venia gaia. Indi spirò: Senz'essermi profferta Da te la voglia tua, discerno meglio, Che tu qualunque cosa t'è più certa;105 Perch'io la veggio nel verace speglio Che fa di sè pareglie l'altre cose, E nulla face lui di sè pareglio. Tu vuoi udir quant'è che Dio mi pose 110 Nell'eccelso giardino, ove costei A così lunga scala ti dispose, E quanto fu diletto agli occhi miei; È la propria cagion del gran disdegno; E l'idioma ch'usai e ch'io fei. Or, figliuol mio, non il gustar del legno 115 Fu per sè la cagion di tanto esilio, Ma solamente il trapassar del segno. Quindi, onde mosse tua donna Virgilio, Quattromila trecento e duo volumi Di Sol desiderai questo concilio;

ma, del primo uomo. § 101. Per la coverta, per l'agitarsì e folgorare del lume ond'era coverta, nel qual si ascondeva. | 103. Spirò, parlò; come più volte innanzi. — Profferta, manifestata con parole. || 106-108. Nel verace speglio Che fa ec., nel divino specchio, in cui ciascuna cosa è pari a sè medesima, poich'esso le rende tutte con perfetta conformità; mentre che niuna cosa può rappresentare Iddio uguale a sè medesimo, ma soltanto riflettere qualche raggio della sua luce infinita. — Pareglie, pari (franc. pareilles). Rim. Ant.: Uomin paregli. Anche oggi in Piemonte, pareil, 109-111. Quant'è che Die mi pose ec., quanto tempo è da che Dio creommi e posemi nel Paradiso terreste, ove trovasti Beatrice che ti abilitò a salire quassù per la lunga scala de'cieli. C. X, 86 : « Su per quella scala U', senza risalir, nessun discende.» po gli occhi miei si dilettarono della vista di esso Paradiso terrestre; quanto tempo io vi stetti. [] 113. Del gran disdegno, dell' ira di-vina contro me e la mia discendenza. [] 114. Ch'usai o ch'io fei. Usò il linguaggio da Dio rivelatogli in poche radicali parole contenenti le sommità del vero; fece il restante, per ana-logia. A ragione dunque premette weci. Nel Vulg. Elog. I, 6: • Una certa forma di parlare fu creata da Dio insieme con l'anima prima. . | 115. Del legno, del frutto dell' albero vietato. Gen. II, 47: « De ligno autem scientiæ boni et mali ne comedas.» ||117. Il trapassar del segno, l'aver io trasgredito il divino comando. | 118-120. Quindi, ende mosse ec., da dentro il Limbo, onde Beatrice mosse Virgilio in tuo soccorso io desiderai questa celeste dimora 4302 giri di Sole, anni. Secondo il calcolo di Eusebio, qui seguitato da Dante, dalla creazion del mondo alla morte di G. Cristo corsero anni 5233; da' quali sottraendo i 930 che Adamo visse, rimangono appunto 4302. -- Volumi, rivoluzioni, giri. Ovid. Met. II, 71 : . Sideraque alla E vidi lui tornare a tutti i lumi Della sua strada novecento trenta Fïate, mentre ch'io in terra fu'mi. La lingua ch'io parlai fu tutta spenta Innanzi che all' ovra inconsumabile 125 Fosse la gente di Nembrotte attenta; Chè nullo effetto mai razionabile, Per lo piacere uman, che rinnovella Seguendo il cielo, sempre fu durabile. Opera naturale è ch' uom favella; Ma, così o così, natura lascia

trahit, celerique volumine torquet. . - Queste concilio de' Beati. Purg. XXI, 16. Nel beato concilio. . || 121-123. E vidi lui ec., e vidi il Sole tornare 950 volte a tutti i segni dello Zodiaco, cioè vissi 930 anni. Genes. V, 6. | 124-126. La lingua ch'io parlai ec., la primitiva lingua da me usata erasi già spenta del tutto, anche prima della confusione delle lingue provenuta dal folle tentativo della torre di Babele, opera impossibile a compiersi (inconsumabile). — Qui Dante pone che il linguaggio degli uomini anteriori alla torre, sebbene pur sempre uno per tutti (erat terra labit unius), già si fosse al tutto diversificato dal primitivo di Adamo: ma non fu sempre questo il suo avviso. Nel cap. 6 del Vulg. Eloq. egli afferma che la stessa lin-gua di Adamo fosse parlata da tutti i suoi posteri fino alla edificazion della torre, e dagli Ebrei anche dopo. | 127-129. Chè nulle effetto ec., perciocche nessuno effetto della umana ragione fu mai immutabile, a cagione della incostanza dell'umano appetito, il quale si rinnova secondo il volger del cielo, l'influsso degli astri. Ved nota 73 al XVI del Purg. de, 19: « Constat quod habere esse a se non convenit nisi uni, scilicet primo, seu principio, qui Deus est » San Massimo, negli Scolii al libro De divinis nominibus di san Dionisio: « Antiqui Deum vocabant Unum. » E cost pure il chia-mano molti filosofi dell'antichità. Il Tasso finalmente, nel lib. 12 della Gerus. Conquistata: « Ma dell' Un ricercando alti vestigi, Avvien che al sommo gli altri e me sospinga, Sol per unirmi all' Un. . - Altri leggono I s'appellava,

Poi fare a voi secondo che v'abbella. Pria ch'io scendessi all'infernale ambascia, Un s'appellava in terra il sommo Bene, Onde vien la letizia che mi fascia. Eli si chiamo poi: e ciò conviene; Chè l'uso de'mortali è come fronda In ramo, che sen va, ed altra viene. Nel monte, che si leva più dall' onda, Fu'io, con vita pura e disonesta, Dalla prim' ora a quella ch' è seconda,

Come il Sol muta quadra, all'ora sesta.

allegando che I è segno dell' Unità ed è principio del nome di Ishovah: ma l'I è segno di unità romano, non ebraico; e Iskovak fu dagli Ebrei chiamato Iddio anche dopo di Adamo.ll Lomhardi preferisce legger col Daniello *El s'e*ppellava, fondandosi in cio che anche così fa chiamato Iddio dagli Ehrei, e che Dante medesimo nel Vulg. Eloq. afferma tale essere stato il primitivo nome divino: ma appunto perche El fu detto dagli Ebrei, non può Adamo par-larne come di nome spento con sè; e l'affermazione del Vulg. Eloq. è conseguente alla sentenza ivi sostenuta, ma qui dallo stesso Dante contraddetta, che e l'idioma fabbricato dalle labbra del primo parlante - fosse stato lo ebreice.

§ 435. La letisia che mi fascia, il lieto spleadore che mi circonda. || 136. Eli. G. Cristo, d'in su la croce: «Eli, Eli, etc. » Matth. XXVII. 46.
— Ciò, cosiffatto mutare di nomi. # 438. Che sen va, la qual si stacca dal ramo, cade. Ricorda il famoso paragone della Poetica di Urazio: « Ut sylvæ foliis pronos mutantur in annos, Prima cadunt; ita verborum vetus interit æ-tas, etc. » || 139-142. Bel monte ec., nel Paradiso terrestre, situato in cima del monte del l'urgatorio (da Dante supposto il più alto sopra il livello del mare), io, tra prima e dopo il mio fallo, non dimorai che sole sette ore, dalla prima ora del giorno in cui fui creato. sino a quella che tien dietro (è seconda) alla sesta. -- Come, cioè quando, il Sol muta quadra. Ogni sei ore il Sole percorre un quadrante, ossia la quarta parte del suo circolo intorno alla terra. — Che

sett'ore in tutto fosse stato il terrestre Para-

diso abitato da Adamo, era antica opinione riferita da Pietro Comestore nel cap. 24 della

### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Storia della Genesi.

Udite san Pietro tuonar di nuovo contra gl'indegni suoi successori, il Poeta passa nel none ciele, ch'è il Prime Mobile. Beatrice gli spiega come colà non sia umana misura di luoge nè di tempo: e dall'eterne bellezze prende occasione di deplorare gli effetti del mal governo in su costumi degli uomini.

8

Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Cominciò gloria tutto il Paradiso, Sì che m'inebriava il dolce canto.

l Ciò ch' io vedeva, mi sembrava un riso Dell' universo; perchè mia ebbrezza Entrava per l'udire e per lo viso.

<sup>1-2.</sup> Al Padre ec., tutto il Paradiso cominciò mia ebbressa ec., per la qual cosa l'animo mio a cantare: Gloria al Padre ec. | 5-6. Perchè era inebbriato di dolcezza mediante il vedere

O gioia! o ineffabile allegrezza! O vita intera d'amore e di pace! O senza brama sicura ricchezza! Dinanzi agli occhi miei le quattro face 10 Stavano accese, e quella che pria venne Incominciò a farsi più vivace: E tal nella sembianza sua divenne, Qual diverrebbe Giove, s'egli e Marte Fossero augelli, e cambiassersi penne. La provedenza, che quivi comparte Vice ed ufficio, nel beato coro Silenzio posto avea da ogni parte, Quand'io udi': Se io mi trascoloro, 20 Non ti maravigliar ; chè, dicend'io, Vedrai trascolorar tutti costoro. Quegli ch'usurpa in terra il luogo mio, Il luogo mio, il luogo mio che vaca Nella presenza del Figliuol di Dio, Fatto ha del cimiterio mio cloaca Delsangue e della puzza, onde il perverso, Che cadde di quassù, laggiù si placa. Di quel color, che, per lo sole avverso, Nube dipinge da sera e da mane, Vid'io allora tutto il ciel cosperso : E come donna onesta che permane

Di sè sicura, e, per l'altrui fallanza,

Pure ascoltando, timida si fane, (lat. visus) non men che l'udire 🛭 9. O sensa brama ec. L'umana ricchezza, al contrario, è tormentata dal timore di perdere e dal desiderio di acquisto maggiore. || 10. Le quattro face, i quattro lumi contenenti le anime di san Pietro, san Giacomo, san Giovanni ed Adamo. Face, faci. Ved. nota 9 al C. XV. | 41. Quella che pria venne. Cioè quella di san l'ietro. || 14-15. S'egli e Marte ec., se il pianeta Giove cedesse a Marte l'argenteo suo lume, ed in cam-bio prendesse il lume infocato di Marte. Vuol dire in sostanza, che il candido splendore di san Pietro per la sopravvenuta indignazione si fe rosseggiante: ma è tal modo di dire, che meglio di qualunque altro rivela i lontani semi del seicento. | 47. Vice, vicenda, or di parlare, or di tacersi. | 22. Quegli ch'usurpa ec., Bonifazio VIII, che usurpa in terra la mia sedia pontificale. § 23-24. Che vaca Hella presenza ec., che agli occhi di G. Cristo è vacante, perché illegittimamente occupato e bruttamente abu-sato da Bonifazio. § 25-27. Fatto ha ec., di Roma, ove il mio corpo è sepolto, ha fatto una sentina di tante crudeltà e libidini, che Luci-fero ne consola laggiù nell'Inferno il suo rabbioso dolore. Puzza fu dagli antichi usato anche per marcia, il pus de latini; ma io qui preferisco il significato ordinario. § 28-29. Che, per lo sele ec., il quale, per lo stare il sole di rincontro, suol dipinger di sè una nuvola al ar rigicontro, suo dipinger di 86 una nuvola al far del giorno o della sera. Virgilio: « Adverso sole.» Il color di tali nuvole è rosso infocato. [] 31. Permane, si sta, si rimane (lat. permanet). C. 11,86: « Permanendo unita. » [33. Pure ascol-tando, a solo ascoltarla. — Si fane, si fa. Ved. nota 31 al C. Xl dell'Inf. [35-36. E tal estis-si ed. e tala gasuramento di sembliane accesi ec., e tale oscuramento di sembianze credo che fu negli Angeli, quando G. Cristo pati aulla croce. § 37-39. Poi procedetter ec., poi

Così Beatrice trasmutò sembianza; 35 E tal eclissi credo che in ciel fue Quando pati la suprema Possanza. Poi procedetter le parole sue Con voce tanto da sè trasmutata, Che la sembianza non si mutò piue: Non fu la sposa di Cristo allevata Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, Per essere ad acquisto d'oro usata; Ma per acquisto d'esto viver lieto E Sisto e Pio e Calisto ed Urbano Sparser lo sangue dopo molto fleto. Non fu nostra intenzion ch' a destra mano De'nostri successor parte sedesse, Parte dall'altra, del popol cristiano; Nè che le chiavi, che mi fur concesse, Divenisser segnacolo in vessillo, Che contra i battezzati combattesse; Nè ch'io fossi figura di sigillo A privilegi venduti e mendaci, Ond'io sovente arrosso e disfavillo. In vesta di pastor lupi rapaci Si veggion di quassù per tutti i paschi. O difesa di Dio, perchè pur giaci? Del sangue nostro Caorsini e Guaschi S'apparecchian dibere. O buon principio, A che vil fine convien che tu caschi! 60

san Pietro prosegui il suo parlare con voce alterata dallo sdegno, non men che fosse già alterato il suo aspetto, mutato il colore della sua luce. | 41. Lin. San Lino, successor di san Pietro, fu pontefice dal 66 al 78. — Clete. San Cleto, detto anche Anacleto, successor di san Lino, fu martirizzato nel 91. | 42. Per essere ad acquisto ec., perchè i loro successori poi fa-cessero traffico di lei. ¶ 44. E fisto ec. Nomina a salti ed a caso, perchè tutti i primi ponte-fici furono santissimi uomini ¶ 45 Flete, pianto (lat. fletus). || 46-49. Ch' a destra mano ec., che parte del popolo cristiano, cioè i guelfi, sedessero a destra de papi nostri successori, godessero di tutto il loro favore; un'altra parte, i ghibellini, sedessero a manca, fossero trattati come nemici. || 50. Segnacolo in vessille, inse-gna di guerra. Nella bandiera papale, spesso spiegata a quel tempo, sono tra l'altro figurate le chiavi. || 52-55. Nè ch'io fossi figura ec., nè che la immagine mia servisse a sigillar delle bolle spedite per danari, ed appoggiate a menzogne. | 54. Arrosso della vergogna. — Disfavillo dell' ira. | 56. Per tutti i paschi, in tutte le diocesi. Gavalca, Specc. 7: « Poichè sono fatti prelati, si dimenticano ciò che in prima ratis presas, si dimenticano cio ene la prima religiosamente aveano pensato, e sono come cani e lupi affamati sopra il popolo di Dio. » [87. O difesa ec., o Dio, perchè non sorgi alla difesa del tuo gregge? Salmo 45: « Exurge, quare obdormis, Domine? » [88-60. Del sangue nestro ec., del patrimonio donato da' fedeli alla Chiesa per devozione al sangue sparso da noi, s'apparecchiano adimpinguarsi i preti di Cahors nella Guienna col pontefice Giovanni XXII caorsino, e quelli di Guascogna con Clemente V guascone. Onde si ha che Dante scriveva que-sto Canto non prima del 1316, anno della ele-zione di Giovanni XXII. — O buen principie Ma l'alta providenza, che con Scipio Difese a Roma la gloria del mondo, Soccorrà tosto, sì com' io concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo Ancor giù tornerai, apri la bocca, E non asconder quel ch'io non ascondo. Sì come di vapor gelati fiocca In giuso l'aer nostro, quando il corno Della capra del ciel col Sol si tocca; In su vid'io così l'etere adorno Farsi, e fioccar di vapor trionfanti, Che fatto avean con noi quivi soggiorno. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti, E segui, fin che 'l mezzo, per lo molto, Gli tolse il trapassar del più avanti. Onde la Donna, che mi vide asciolto Dell'attendere in su, mi disse: Adima Il viso, e guarda come tu se'volto. Dall' ora ch' io avea guardato prima,

della pontificia dignità | 61-62. Che con Scipio Difese ec., che mediante il valor di Scipione difese, mantenne a Roma il suo glorioso impero del mondo, quando questo per le vittorie di Annibale era nel suo maggiore pericolo. [63. Soccorrà tosto, presto soccorrera alla pericolante gioria di Roma cristiana. Accenna, come nel C. XVII, a Can Grande. — Sì com' io coneiplo, siccome io concepisco (lat. concipio), siccome io scorgo in Dio. || 64. Per lo mertal ponde, per non esser tu ancora liberato del peso delle membra mortali. Ma potrebbe anche intendersi per ripigliarvi il tuo mortal pondo: ed è verosimile che il Poeta in prova parlasse così ambiguo, per non definire ciò che fin dal principio del suo celeste viaggio pose in dubbio, cioè s'egli lo facesse in anima e corpo o solamente in ispirito. | 67-69. Si come di vapor ec., come l'aere nostro manda giù fiocchi di vapori congelati, di neve, quando il Sole è in Capricorno, cioè da mezzo dicembre a mezzo gennaio. § 70-72. In su vid'io ec., così vid'io colà l'etere fioccare de' beati spiriti intrattenutisi con noi, ma in direzion contraria a' fiocchi della neve, cioè all' insu. Ritornavano tutti, come già Cristo e Maria, all' Empireo. || 75-75. Lo viso mio ec., la mia vista (lat. visus) tenea dietro alle splendenti loro forme, e le seguitò fino a quando la troppa quantità (lo mollo) dello spazio intermedio (il mezzo), la troppa distanza, non gl'impedi il trapassamento dello spazio ulteriore (del più avanti), l'andar più lungi. Il più avanti è sostantivato in corris-pondenzadel mezzoche lo precede. § 76. Ascielto, sbrigato, libero. Fu usato in simil senso da Gio. Villani, e dall' Ariosto. | 77-78. Adima ec., abbassa lo sguardo, e mira quanto il cielo in questo intervallo ti ha seco aggirato intorno alla terra. Questo guardar di Dante in giù serve, come già in fine del C. XXII, a determinare il tempo da lui impiegato nel suo celeste viaggio. Allora ci significò come nell'attaversare i primi sette sieli avess' egli spese ore ventuna; adesso ci voole avvertire che nel solo ottavo ne ha spese altre sei. | 79-81. Dall'ora ch' le ec., dal mio primo guardare in giù (in fine del C. XXII) sino al presente, io vidi aver percorso in cielo tutto l'arco che in terra

I'vidi mosso me per tutto l'arco Che fa dal mezzo al fine il primo clima; Sì ch'io vedea di là da Gade il varco Folle d'Ulisse, e di qua presso il lito Nel qual si fece Europa dolce carco. E più mi fora discoverto il sito Di questa aiuola; ma il Sol procedea Sotto i miei piedi, un segno e più partito. La mente innamorata, che donnea Con la mia Donna sempre, di ridure Ad essa gli occhi più che mai ardea. E se natura o arte fe pasture Da pigliar occhi per aver la mente, In carne umana, o nelle sue pinture, Tutte adunate parrebber niente Vêr lo piacer divin, che mi rifulse Quando mi volsi al suo viso ridente. E la virtù, che lo sguardo m'indulse,

il primo clima descrive dal mezzo al fine, nella sua seconda metà. Climi sono zone di terra comprese tra due cerchi paralleli all'equatore; ma le abitabili, secondo le idee di quel tempe. non abbracciavano oltre la metà del giro terrestre. Il primo poi di questi climi, che comunemente si facevano sette, era dagli antichi fatto passare per Meroe, città d'Etiopia: e nella zona di cielo corrispondente a questo clima si trovano appunto i primi gradi di Gemini, col qual segno abbiamo visto il Poeta muoversi per tutto il cielo stellato. Egli dunque vuol dirci che vide aver percorso insieme co' Gemini una metà di clima, cioè un quarto di sfera celeste, corrispondente a quella quarta parte di terre-stre circonferenza che, secondo lui, era com-presa tra Gerusalemme e Cadice, tra la metà ed il confine occidentale dell'emisfero abitato: il che equivale a dire che dalla prima volla ch'egli guardò la terra eran corse sei ore, quante appunto bisognavano alla quarta parte della rivoluzione diurna del cielo. [] 83-84. Sì ch'io vedea ec., sicche io, trovandomi perpendicolarmente sopra l'orizzonte occidentale del nostro emisfero, vedeva di là da Cadice l'oceano follemente tentato da Ulisse (Inf. XXVI), e di qua da Cadice fin presso al lido fenicio, dote la donzella Europa fu dolce peso a Giove, che in forma di toro la rapi sul suo dorso (Meta-morf. II, 843). | 85-87. E più mi fora ec., ed avrei visto anche più della terra abitata, del nostro emisfero; ma il Sole, ch'era in oriente, procedendo distante da me di circa un segue e mezzo dello zodiaco, cioè avendomi preceduto sopra Cadice di circa tre ore, la parte più orientale del nostro emissero veniva ad esser già immersa nelle tenebre. - Ainola. C. XXII. 151 : • L' aiuola che ci fa tanto feroci. • i miei piedi. Perchè l'ottava sfera è al disopra del Sole. [ 88. Dennes, amoreggia. C. XXIV, 118: « La grazia che donnea Con la tua mente. » 89. Ridure, ridurre, riaffissare. Ridure da riducere, come dire da dicere. [ 91-93. E se matura ec., e se mai la natura negli umani corpi o l'arte nelle sue rapprentazioni produssere bellezze capaci di pascere ed invaghire gli occhi de' riguardanti per poi innamorarne le menti. di Beatrice mi concesse: dal lat. indulgere.

115

Del bel nido di Leda mi divelse, E nel ciel velocissimo m'impulse. 100 Le parti sue vivissime ed eccelse Sì uniformi son, ch'io non so dire Qual Beatrice per luogo mi scelse. Ma ella, che vedeva il mio disire, Incominciò, ridendo, tanto lieta, Che Dio parea nel suo volto gioire: 105 La natura del moto che quieta Il mezzo, e tutto l'altro intorno muove, Quinci comincia come da sua meta. E questo cielo non ha altro dove Che la mente divina, in che s'accende L'amor che'l volge e la virtù ch'ei piove. Luce ed amor d'un cerchio lui comprende, Si come questo gli altri; e quel precinto Colui che'l cinge solamente intende.

Non è suo moto per altro distinto,

Ma gli altri son misurati da questo, || 98. Del bel nido di Leda, dal risplendente segno de' Gemelli. Allude alla favola che fossero questi Castore e Polluce, nati dell' uovo di Leda fecondata da Giove sotto forma di cigno. || 99. Mel ciel velccissimo, nel nono cielo, cioè nel Primo Mobile, il più veloce di tutti, . per lo ferventissimo appetito di unirsi al prossimo Em-pireo • (Conv. II, 4). — M'impulse, mi spinse dentro: dal lat. impellere. | 100. Vivissime. l'erchè il nono cielo è più di tutti vicino a quell'ultimo Empireo che immediatamente « s'avviva timo Empireo che immediatamente a savvia dell'alito di Dio. (C. XXIII, 415). || 102. Qual Beatrice ec., qual parte del nono cielo Beatrice scelse alla mia entrata in esso. || 103. Il mio distre di sapere in qual luogo del nono cielo io fossi. || 106-108. La natura del moto ec., il natural moto dell'universo, che lascia quieto il centro (secondo Tolomeo, la terra) e rapisce intorno tutto il rimanente, cioè ch' è circolare, comincia da qui, dal Primo Mobile, come da suo punto di mossa. Meta a Latini era cosi il principio come il fin della corsa. Ovidio: « Et Sol ex æquo meta distabat utraque. » || 109-111. **E questo cielo** ec., il moto poi di questo nono cielo non ha suo principio altrove che nella divina mente, in Dio, dove si accende quel fer-ventissimo amore che lo fa girare, e dond'esso direttamente riceve quella virtà che poi in-fluisce in tutti i cieli sottostanti. Il soprastante Empireo era immobile; dunque il moto del Primo Mobile non poteva esser che da Dio. § 112-114. Luce ed amer ec., un cerchio di sola luce intellettuale (C. XXX, 40) e di amere, cioè l'Empireo, comprende, contiene in se il Primo Mobile, siccome questo comprende gli altri otto cieli inferiori: ma la propria natura del detto ultimo cerchio (precisto), dell' Empireo, per esser una di quelle cose inconcepibili ai Celesti medesimi (C. XXI, 91-96), non può essere intesa che da quella stessa divina mente che in sè lo comprende (u cimpe). Conv.: « Esso non è in luogo, ma formato fa solo nella prime Mente la grafa li Grafa discontinua. ma Mente, la quale li Greci dicono Proto-noe. - Non vedendo qui i comentatori come intendere può benissimo contentarsi del proprio suo significato, vorrebbero invece regalargii quello di governare; e ciò perche Dante mel Convito dice agli Angeli: • Voi che, in-

Sì come diece da mezzo e da quinto.

E come il tempo tenga in cotal testo
Le sue radici, e negli altri le fronde,
Omai a te puot'esser manifesto. 120
O cupidigia, che i mortali affonde
Sì sotto te, che nessuno ha podere
Di trarre gli occhi fuor delle tue onde!
Ben fiorisce negli uomini il volere;
Ma la pioggia continua converte 125
In bozzacchioni le susine vere.
Fede ed innocenzia son reperte
Solo ne' parvoletti: poi ciascuna
Pria fugge, che le guance sien coperte.
Tale, balbuziendo ancor, digiuna, 130
Che poi divora, con la lingua sciolta.

Qualunque cibo per qualunque luna; E tal, balbuziendo, ama ed ascolta La madre sua, che, con loquela intera, Disia poi di vederla sepolta. 135

tendendo, il terzo ciel movete. » Ma quivi Dante vuol determinare la proprietà del movimento impresso dagli Angeli; e qui parla del-l'Empireo ch'è immobile, e di Dio, le cui operazioni son certamente superiori a quelle degli Angioli. Ancora, intendendo è colà intransitivo, e non vale punto intendendo il terzo cielo, ma per via di speculazione, per un'arcana forza data da Dio alle vostre intellezioni, come henissimo dichiara in quel luogo il Perticari. | 115-117. Mon è suo meto ec., il moto del Primo Mobile non è misurato da altro moto, ma esso misura tutti gli altri, perchè tutti da lui prodotti; ap-punto come i numeri minori producono e misurano i maggiori, per esempio il dieci è prodotto e misurato da due via cinque. - Da messo e da quinto, dalla sua meta, ch'è cinque, mol-tiplicata pel suo quinto, ch'è due. § 11x 120. E come il tempo ec., e come il tempo nel Primo Mobile (in cotal testo, cioè vaso) abbia l'occulta sua origine (le sue radici) e negli altri cieli i moti a noi visibili (le fronde), omai ti può es-ser manifesto. Gli Scolastici attribuendo al l'rimo Mobile l'origine del moto, a lui attribuivano per conseguenza la prima misura del tempo, e non al Sole. | 121-123. 0 cupidigia ec. Esclama qui Beatrice contro tutti quelli che immersi nella cupidità delle vili cose temporali, non sanno levar gli occhi all'eterne. Il 124-126. Ben florisce ec., gli uomini ordinariamente cominciano hene, ma poi per i continui stimoli al male intristiscono; a quel continui stimori ai mare intrissacione, a que modo che il fior del susino per effetto della continua pioggia invece di susine vere suol dare quelle abortive che si dicono bozzachioni. Isaia, V, 2: Expectavit ut faceret uvas, et fecit labruscas. » [ 127. Son reperte, sono trovate (lat. repertw), si trovano. || 129. Ceperte di lanuggine. || 130-132. Tale, balbusiendo ec., colui che nella prima età, quand'egli ancor balbetta, osserva i digiuni ed altri comandamenti della Chiesa, giunto poi all'età in cui parla spedito, ei la dà per lo mezzo, e mangia di tutto in tutti i tempi. || 134. Cen lequela interra, quando poi egli ha la lingua sciolla (v. 131) Dopo aver nella pre-cedente terzina toccato del rilassamento dei legami religiosi, tocca in questa del pervertiCosì si fa la pelle bianca nera Nel primo aspetto della bella figlia Di quel che apporta mane e lascia sera. Tu, perchè non ti facci maraviglia, Pensa che in terra non è chi governi; 140 Onde si svia l'umana famiglia. Ma prima che gennaio tutto si sverni

mento delle attinenze di famiglia. [] 136-138. Così si fa ec., per tal modo il moral candore nativo (la pelle bianca Nel primo aspetto) della più bella tra le viventi specie generate dal Sole «ch'è padre d'ogni mortal vita» (C. XXII, v. 116), cioè della specie umana, col tempo si annera. Secondo il quale intendimento, questa terzina sarebbe come epilogo delle precedenti; ma può essere intesa altresì come paragone aggiunto in confermazione di quelle, cioè che Beatrice dica: Cosi appunto, anche nel fisico, la infantile bianchezza della pelle umana col tempo si oscura. — Figlia Di quel ec. Natal Conli, V, 17: « Gli antichi, dopo di Dio, autore e moderatore di tutte le cose, credettero il Sole esser padre ed autore di ogni genera-zione. » In fatti Aristotile: « Il Sole e l'uomo generano l'uomo. . ... E lascia sera. Nell'emisfero da cui si parte. [ 139-141. Tu, perchè non ti facci ec. « A tor via ogni ammirazione di cotal mutazione, assegna la cagione, e dice che lo sviamento dei sudditi è per manco di regolatore; perocch'è male il governo dell'Imperio, e male quello del Pastorale. . Anonimo. 142-143. Prima che gennaio ec., prima che il mese di gennaio esca tutto del verno e venga a cadere in primavera, per effetto di quella

Per la centesma ch' è laggiù negletta, Ruggeran sì questi cerchi superni, Che la fortuna, che tanto s'aspetta, Le poppe velgerà u' son le prore,

Si che la classe correrà diretta; E vero frutto verrà dopo il fiore.

quasi centesima parte di un giorno, della quale il vostro calendario non tien conto, attribuen-dola di soverchio all'anno. Innanzi la correzione gregoriana, fatta nel 1582, ogni secole doveva crescer di quasi un giorno; onde in capo a 4500 anni il gennaio doveva esser fueri dell' inverno. Del rimanente, questo termine così lungo non è che un modo di dire, equivalente anzi a tra non molto: come nel Petrarca, Trionf. Am. I: « Ben sa chi il prova; e fiati cosa piana Anzi mill'anni; » cioè, fra poca, Il 144. Ruggeran, grideranno vendetta. Gere-mia: « Doninus de excelso regiet. » Albiamo già udito, in fin del C. XXI, tutti gli abitatori del settimo cielo gridar vendetta con « un grido di si alto suono Che non potrebbe qui assemigliarsi. » | 145-147. Che la fortuna ec., che la tanto desiderata rivoluzione (quella in favor dell'Impero, tante volte in questo poema presagita) farà ai Gristiani prender cammino con-trario al presente, sicche la intera cristianità correrà felice al suo diritto viaggio. -- Fortum, tempesta. — Classe, flotta (lat. classis.) § 148. Vere frutto: non più bozzacchioni. I buoni fanciulli verranno uomini buoni. Lascia di botto la similitudine delle navi, per ripigliare quella delle susine (vv. 124-126).

#### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Intorno a un punto luminosissimo, ch'è Dio, vede il Poeta girarsi i nove Cori degli Angeli in ordine inverso e pur corrispondente a quello de nove cieli da essi governati.

Poscia che incontro alla vita presente De'miseri mortali aperse il vero Quella, che imparadisa la mia mente: Come in ispecchio fiamma di doppiero Vede colui che se n'alluma dietro, Primache l'abbiain vista od in pensiero, E sè rivolve, per veder se il vetro Gli dice il vero, e vede ch'el s'accorda

5. Che se n'alluma dietre, che si trovi a voltargli il dorso. Il 6. Che l'abbia in vista ed in pensiere, ch'egli abbia visto quel torchio, o v'abbia pur pensato. Il 8-9. Ch'el s'accer-da ec., che lo specchio si accorda col vero, come la nota del canto col metro de' versi cantati, | 11. Riguardando ne' begli occhi. Scorse negli occhi di Beatrice dipinto quel lume che poi, rivolgendosi, vide realmente. | 12. Onde a pigliarmi ec., co' quali Amore mi fe suo prigio-niero. Petrarca: « Vostri occhi, donna, mi le-

Con esso, come nota con suo metro; Così la mia memoria si ricorda Ch'io feci, riguardando ne'begli occhi, Onde a pigliarmi fece Amor la corda. E com' io mi rivolsi, e furon tocchi Li miei da ciò che pare in quel volume, Quandunque nel suo giro ben s' adocchi.

Un punto vidi che raggiava lume

involgente l'universo. Nel C. XXIII, 112, chiamò i cieli volumi del mondo. I 15. Quandunque ec., ogni volta che ben s'affissi l'occhio nel giro di esso cielo. Chi guardi in ciele, non può non vedervi Iddio, come fece il Poeta. Salm. 18: « Cœli enarrant gloriam Dei. » [ 16. Unpanto. Figura della indivisibile divinità. San Tommaso: « Punto è quello che non ha parte: però Dio rappresentasi in esso. - Iddio con tutti i Celesti risiede propriamente nell'Em-pireo, ma si mostra nel Primo Mobile per la garo. » || 14. Da ciò che pare in quel volumo, stessa ragione che no sottoposti cieli si sono da ciò che apparisce, si mostra in quel cielo al Poeta mostrati i diversi ticati, cioè per

Acuto sì, che 'l viso, ch' egli affoca, Chiuder conviensi per lo forte acume: E quale stella par quinci più poca, Parrebbe luna, locata con esso Come stella con stella si collòca. Forse cotanto, quanto pare appresso Alo cinger la luce che 'l dipigne, Quando il vapor che 'l porta più è spesso, Distante intorno al punto un cerchio d'igne Si girava sì ratto, ch' avria vinto Quel moto che più tosto il mondo cigne; E questo era d'un altro circuncinto, E quel dal ter zo, e il terzo poi dal quarto, Dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quin-Sovra seguiva il settimo sì sparto Già di larghezza, che il messo di Juno Intero a contenerlo sarebbe arto. Così l'ottavo e il nono: e ciascheduno

Il numero distante più dall'uno.
E quello avea la fiamma più sincera,
Cui men distava la favilla pura;
Credo però che più di lei s'invera.
I a Donna mia, che mi vedeva in cura
Forte sospeso, disse: Da quel punto

Più tardo si movea, secondo ch'era

dargli una sensibile idea del suo grado di gloria (C. IV, 37-42). § 17. Il viso, ch'egli affoca, la vista, gli occhi in cui quel punto di divin fuoco si rifictte, percuote. § 19-24. E quale stella ec., e la più piccola stella che di quaggiù si vegga, posta in quella vicinanza con esso punto, la quale suol essere tra stella e stella, parrebbe grande come una luna. § 32-36. Forse ectante ec., a quella piccola distanza forse, in cui si vede l'alone (lat. Asto) cinger la luce del sole o della luna che lo colora, quando il vapore che porta in sè dipinto esso alone è più denso, giravasi intorno al sopradetto punto un cerchio di fuoco rapidissimo. — Quande il vapore ec. Quanto più denso è il vapore, tanto più stretto è il varco apertovisi dalla luce del pianeta, e quindi tanto più vicino l'alone. — Igne per fuoco (lat. ignis) usò anche nel Purg. XXIX, 402. Vedremo questi cerchi di luce aventi per comun centro il sovrano punto luminoso, essere i nove ordini degli Angeli. § 27. Quel mete ec., il moto del Primo Mobile, il qual cielo più di tutti rapido si volge intorno al modo. § 28. E queste cerchio di fuoco. — Circumento, circondato (lat. circumeinetus). § 31-35. Sevra, intorno, fuori del sesto cerchio. — Sì sparte ec., già così steso in larghezza, che l'arco baleno intero, cioè se si compiesse in un intero circolo, sarebbe stretto a contenerlo. — Il messe di Juno, Iride, messaggiera di Giunone (lat. Juno). — Arto, stretto (lat. arctus); come già più volte, § 35-36. Seconde ch' era ec., a misura che il numero d'ordine di ciascun cerchio cresceva. Il tre è più distante dall'uno che il due, il quattro che il tre, ec. § 37. Più sincera, più chiara. § 38 Cui men distava ec., da cui meno era distante il luminosissimo punto centrale. § 39. Credo però ec., per la ragione, credo io, ch'esso più partecipa del «Vero in che si queta egni intelletto» (v. 108). È un de soliti verbi

Depende il cielo e tutta la natura.

Mira quel cerchio che più gli è congiunto,
E sappi che 'l suo movere è si tosto
Per l'affocato amore, ond'egli è punto.
Ed io a lei: Se il mondo fosse posto

46
Con l'ordine ch'io veggio in quelle ruote,
Sazio m'avrebbe ciò che m'è proposto:
Ma nel mondo sensibile si puote
Veder le volte tanto più divine,
Ount'elle son del centro più remote

Veder le volte tanto più divine,

Quant'elle son dal centro più remote.

Onde, se'l mio disio dee aver fine
In questo miro ed angelico templo.

In questo miro ed angelico templo, Che solo amore e luce ha per confine. Udir conviemmi ancor come l'esemplo 55 E l'esemplare non vanno d'un modo: Chè io per me indarno a ciò contemplo.

Se li tuoi diti non sono a tal nodo
Sofficienti, non è maraviglia:
Tanto per non tentare è fatto sodo. 60
Così la Donna mia; poi disse: Piglia
Quel ch'io ti dicerò, se vuoi saziarti,
Ed intorno da esso t'assottiglia.

Li cerchi corporali enno ampi ed arti, Secondo il più e 'l men della virtute Che si distende per tutte lor parti.

coniati da Dante. || 40-41. In cura Ferte sespece, curiosissimo di saper di quel punto e di quei cerchi. || 42. Depende ec. Aristotile, parlando di Dio nel XII della Metafisica: « Da tal principio adunque dipende il cielo e la natura.» || 43. Quel cerchie ec. E il cerchio formato da' Serafini, primo tra' nove ordini degli Angeli. || 46-48. Be il mende ec., se le sfere del mondo procedessero con lo stess' ordine che questi cerchi, cioè la più vicina al centro girasse più ratta, quel che tu mi hai detto mi avrebbe appagato. || 50. Le volte tante più divine, le rivoluzioni delle sfere esser tanto più rapide, più piene del moto impresso da Dio. Il Cod. Caet. \*festiss. || 51. Dal centro. Che per le sfere è la Terra. || 52-55. Se 'l mie disio ec., se in questo nono cielo, meraviglioso (lat. mirus) e santo luogo degli Angeli, il mio desiderio di conoscerne le condizioni dev' essere compiutamente appagato. Parla del suo desiderio di conoscerne le condizioni dev' essere compiutamente appagato. Parla del suo desiderio relativo a questo cielo, non dell' assoluto, perchè questo non dea aver fine se non più sopra, in Dio. || 54. Amere e luce, l'Empireo (G. XXVII, 412). || 55-56. Come l'essemple ec., come mai il mondo sessifyide (v. 49), ch' è esempio, immagine del sovrassensibile, si diversifichi dal suo sesmplare in ciò, che in questo il cerchio più vicino al centro si muove più ratto, in quello più tardo. — L'esemple. Boezio, a Dio: - Tu cuncta superno Ducis ab exemplo. » E già nel C. IX, 408: all mondo di su quel di giù torna. » || 58. Atal modo, a sciogliere tal nodo. || 60. Tante per nen tentare, per non esser chi tentasse di sciorlo, è fatto sodo, si è ristretto e come consolidato; tanto questa questione, per non essere stata da alcuno trattata, è difficile a risolvere. || 65. T' assottiglia, aguzza il tuo ingegno. || 64 66. Li cerchi ec., le sfere materiali sono (ant q. esmo) ampie o strette (lat. ercte), secondo il più oi il meno della virth che son destinate a

Maggior bontà vuol far maggior salute;
Maggior salute maggior corpo cape,
S'egli hale parti ugualmente compiute.
Dunque costui, che tutto quanto rape 70
L'alto universo seco, corrisponde
Al cerchio che più ama e che più sape.
Perchè, se tu alla virtù circonde
La tua misura, non alla parvenza
Delle sustanzie che t'annaion tonde. 75

Delle sustanzie che t'appaion tonde, 75 Tu vederai mirabil convenenza Di maggio a più, e di minore a meno, In ciascun cielo a sua intelligenza.

Come rimane splendido e sereno
L'emisperio dell'aere quando soffia 80
Borea da quella guancia ond'è più leno,
Perchè si purga e risolve la roffia

Che pria 'l turbava, sì che il ciel ne ride Con le bellezze d'ogni sua paroffia;

ricever di sopra per influirla disotto. C. II, 130:

« Virtu diversa fa diversa lega Col prezioso corpo ch' ella avviva. » Ibid. 121 : • Questi organi del mondo... di su prendono, e di sotto fanno. • § 67-69. Maggier bontà ec. Ma che ha che fare la grandezza materiale con la virtù influente? avrebbe potuto dir Dante. Beatrice risponde: Quanto maggior salute ha un corpo in sè, tanto maggior bene può fare a quelli da lui dipendenti; e tanto più di salute può avere, quanto egli (purchè abbia tutte le sue parti perfette) è più grande. Per uno esempio, più luce in se raduna e poi tramanda un grande cristallo, che un piccolo. - Meglio alcuni Codd., ma pochi: . Maggior bontade vuol maggior salute. · cioè maggior bontà di azione richiede maggior salute nell'agente. § 70-72 Dunque co-stui ec., se dunque nelle sfere materiali virtu e grandezza sono tutt'uno, questa nona sfera che comprende tutte le altre è la più nobile di tutte, e come tale corrisponde alla più nobile delle sfere spirituali, la qual per opposto è la minore di tutte. — Alte. Rapendo il Primo Mobile con sè la sola parte di uni-verso a lui sottoposta, pare che il Poeta ab-bia qui, ad imitazion dei Latini, usato atto in sentimento di profondo. | 73-78. Perchè, se tu ec., periochè se tu in ciascun angelico cer-chio misurerai non la sua apparente circonfe-renza, ma la virtù degli spiriti che lo compongono, vedrai come ciascun cielo mirabilmente corrisponda all'ordine di celesti intelligenze, di Angeli, che lo governano; il maggior cielo all'ordine più perfetto, il minore al meno. I Serafini in fatti presiedono al Primo Mobile, i Seranni in tatti presention at rima mobile, concerning a Cielo Stellato, i Troni a Saturno, le Dominazioni a Giove, le Virth a Marte, le Potestà al Sole, i Principati a Venore, gli Arcangeli a Mercurio, e gli Angeli alla Luna. 800. L'emisperio dell'aere, la messa sfera terminata dal nostro orizzonte. Inf. IV, 69: terminata dai nostro orizzonte. Int. IV, 69:

Emisperio di tenebre. [81. Da quella guancia
end'è più lene. A quattro venti principali si
riducono tutti. Borea, personificato come gli
altri dagli antichi, ne caccia tre; or da piena
la bocca, or da una guancia, or dall'altra.
Dalla sinistra caccia Apvilone, dalla destra un
vento più mite, che gli antichi chiamavano Girfio. Lena per lena è appe nella Boccaccia. Len eto. Leno per tene è anco nel Boccaccio. 1 82.

Così fec' io. poi che mi provvide
La Donna mia del suo risponder chiaro,
E, come stella in cielo, il ver si vide.
E poi che le parole sue restaro,
Non altrimenti ferro disfavilla
Che bolle, come i cerchi sfavillaro.
Lo incendio lor seguiva ogni scintilla;
Ed eran tante, che il numero loro
Più che il doppiardegli scacchi s'immila.
Io sentiva osannar di coro in coro
Al punto fisso che gli tiene all'ubi,
E terrà sempre, nel qual sempre foro;
E quella, che vedeva i pensier dubi
Nella mia mente, disse: I cerchi primi
T' hanno mostrato i Serafi e i Cherubi.

Così veloci seguono i suoi vimi 100
Per simigliarsi al punto quanto ponno,
E posson quanto a veder son sublimi.

La roffia, la caligine Buti: « Roffia è oscurità di vapori umidi, spessati e condensi insieme.» Vive ancora in Romagna, a denotar quella sozzura che su le monete o altro lasciano le dita de maneggiatori. § 84. D'ogni sua pareffia, di tutti gli astri accompagnanti il volgersi di esse cielo. Paroffa ner compagnia trovasi chiaramente nel Pataffio, ed anche più nella Teseide del Boccaccio, VII. 141: « E dalla parte, donde Euro sofia. Entrò Arcita con tutta sua parof-fia.» Ma bene osserva il Tommaseo che « il suono della parola e della rima è di tutt'altre che del celeste sereno. . | 87 Si vido da me. 88. Restaro, ristettero, cessarono. 89-90. darono faville . Qual ferro che bollente esce del foco • (C. I, 60). || 91 Le incendie ec., ogai scintilla girara insseme con quello de fammeggianti cerchi, dal quale s'era levata: o anche, ogni scintilla imitava lo sfavillar de'cer-chi, suddividendosi in infinite altre. | 93. Più che il doppiar ec., contiene in se il mille più volte che noi contenga la cifra risultante dal raddoppiar via via tutte le caselle dello scacchiere Contando uno nel primo scacco. due nel secondo, quattro nel terzo, e così innanzi, nel sessantaquattresimo ed ultimo si avrà un numero composto di non men che venti cifre. -Allude alla tradizione allor divulgata, che lo ladiano inventor degli scacchi ne avesse chieste in premio al re di Persia non più che un chicce di grano così moltiplicato. Rise dapprima il monarca; ma, venuto al calcolo, trovò che nea aveva grano abbastanza. § 94-96. To sentiva ec., io sentiva di Coro in Coro cantare Oscana a quel punto fisso, a Dio, che mantiene e matterrà sempre essi Cori nel loro dove, nel luege ad essi destinato #97. Dabi, dubbiosi. #98-99. I cerchi primi ec,"i due primi de' nove cerchi sono composti il primo dell'ordine de Serafai (Seraphim), il secondo di quel de Cherubini (Cherubim). || 100. I sual vimi, que' cerchi aci quali eglino sono contesti quasi vimini in le-gami. || 101-102. Per simigliarsi cc. Più si semiglia a Dio chi meglio il comprende, e meglio il comprende chi più si sublima a vederle da presso: gli angelici Cori dunque giravan sì ratti per lo desiderio di Dio, come le sfere ma-teriali «per lo ferventissimo appetito dell'EmQuegli altri amor, che dintorno gli vonno, Si chiaman Troni del divino aspetto, Perchè il primo ternaro terminonno.105 E dèi saver che tutti hanno diletto, Quanto la sua veduta si profonda Nel vero, in che si queta ogn'intelletto. Quinci si può veder come si fonda L'esser beato nell' atto che vede, Non in quel ch' ama, che poscia seconda; E del vedere è misura mercede, Che grazia partorisce e buona voglia: Così di grado in grado si procede. 115 L'altro ternaro, che così germoglia In questa primavera sempiterna, Che notturno Ariète non dispoglia, Perpetualemente Osanna sverna Con tre melode, che suonano in tree

Ordini di letizia, onde s'interna.

In essa gerarchia son le tre Dee. pireo . (Conv. II, 4). San Giov., epist. I, 5: Similes Ei erimus, quoniam videbimus Eum sicuti est. • § 103. Amer, spiriti amanti, angeli. Gli, a' sopradetti due cori. — Vonno, vanno (franc. vont). | 104-105. Si chiaman Troni ec. San Dionisió Areopagita, seguitato qui da Dante, nel suo libro De calest. hierarch. divise gli angeli in tre gerarchie, ciascuna suddivisa in tre cori; e disse che i Troni sono così chiamati « quia primum trinarium terminarunt, » quasi vedesse in quel nome qualche affinità col numero tre. San Gregorio Magno, invece, disse la ragione di quel nome essere che « in eis sedeat Deus, et per eos judicia decernat; » ed a questo più plausibile avviso attennesi già il Poeta nel C. IX, 62. — Terminonno, termina-rono: terminazione da Dante medesimo nel Vulg. Eloq. rimproverata a' Pisani. Usa poi il passato, avendo riguardo alla distribuzion degli Angeli fatta nella loro creazione. | 107. Quanto la sua veduta, tanto quanto la loro vista. # 408. Mel vero ec., in Dio. | 109-111. Come si fon-da ec., come il proprio fondamento della cele-ste heatitudine è l'atto del vedere Iddio, non quello di amarlo, ch' è conseguenza della visione. Era quistione scolastica: « In quo consistat beatitudo formalis, in visione an in amore. San Tomaso l'aveva posta in vedere, Scoto in amare; e Dante si era schierato con san Tomaso già fin dal C. XIV, 41, dicendo che « l'ardore sèguita la visione. » [ 112-114. E del wedere ec., e tanto uno vede Iddio. quanto ha di merito; il qual merito è partorito dalla divina grazia e dalla buona volontà che con essa si accoppia: e questi sono i veri gradi per cui la cosa procede. Parla della visione beatifica in generale, epperò anche degli uomini. Quant'è al merito degli Angeli in particolare, ved. C. XXIX, v. 58 e segg. | 415-117 L'altro ternaro ec., la seguente gerarchia composta di altri tre cori, la quale così come tu vedi è florida, è numerosa (germoglia) in questa eterna primavera celeste, non soggetta come la vostra a' danni dell' autunno. Gli uomini escon di vita « Come di autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra: » gli Angeli vivono eterni.
— Nottarne Ariète. Nell'autunno l'Ariete, op-

Prima Dominazioni, e poi Virtudi, L'ordine terzo di Potestadi ee: Poscia ne' duo penultimi tripudi Principati ed Arcangeli si girano; 125 L'ultimo è tutto d'angelici ludi. Questi ordini di su tutti rimirano, E di giù vincon sì, che verso Dio Tutti tirati sono e tutti tirano. 180 E Dionisio con tanto disio A contemplar questi ordini si mise, Che li nomò e distinse com' io. Ma Gregorio da lui poi si divise; Onde, si tosto come gli occhi aperse In questo ciel, di sè medesmo rise. E se tanto segreto ver profferse Mortale in terra, non voglio ch' ammiri; Chè chi 'l vide quassù gliel discoverse Con altro assai del ver di questi giri.

sfero durante la notte. I 118. Osanna sverna, canta Osanna. Continua la metafora della pr mavera, nel qual tempo il cantar degli uccelli dicesi propriamente sversare. Poliziano, St., I, 47: «Udir gli augei svernar.» [149. Tree, tre: e così appresso se per è. Ved. nota 44 al Il dell'inf. [140. Di letisia, di lietissimi spiriti. — Onde s'interna, de' quali tre ordini esso ternario si forma. Internare in questo luogo è da terno, ed equivale all'intreare già dallo stesso Dante composto. | 121. Le tre Dee, le tre spezie di Dee, di divine intelligenze. La Scrittura antica, citata dallo stesso G. Cristo (Joan. X, 35), chiamò Dei coloro a' quali Iddio parlò, a illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est: » a maggior ragione poteva dunque Beatrice chiamar tali gli Angeli. È così furono già da lei chiamati anco i Santi (C. V. 133). | 124.
Tripudi, cerchi tripudianti. || 126 D'angeliol
ludi, di twdenti, festeggianti spiriti, chiamati semplicemente Aspeti. ¶ 127-123. Questi ordi-ni ec., ciascun di questi angelici cerchi rimira in su, è attirato dal cerchio superiore, e vince, attira a sè l'inferiore: appunto come le sfere da lor governete discance della constituenza da lor governate, ciascuna delle quali è passiva rispetto alla soprastante, attiva rispetto alla sottoposta (C. II, 123). Il primo ordine, quel de' Serafini, tende immediatamente a Dio; e così il Primo Mobile all'Empireo. § 130. Dionisio. L'Areopagita, già dal Poeta veduto fra santi dottori (C. X., 417). Ved. nota 104 al presente Canto. § 132. Com' io, come fo io che ne parlo per veduta, non per sola udita, come lui (v. 138). | 133. Gregorio, san Gregorio Magno. — Si divise: assegnando agli angelici cori altr'ordine ed altri uffici. | 135. Di sè medesmo rise. Eppur san Tomaso tenne con Gregorio; e lo stesso Dante, in quanto all'ufficio de' Troni, pospose altra volta l' Areopagita (C. IX, 62). 136-137. E se tante ec, e se un mortale, qual era l'Areopagita, manifestò in terra tanto recondita verità, quant' è la propria condizione degli Angeli. || 138 Chè chi 'l vide ec. Narra Dionisio, De cœl hier VI, essergli stato l'angelico ordinamento riferito da san Paolo suo maestro, che lo avez veduto nel suo rapimento al l'aradiso. | 139. Con altro assai ec., insieme con molte altre notizie circa il vero essere di questi posto al sole ch'è in Libra, gira sul nostro emi-langelici cerchi, circa la natura degli Angeli.

#### CANTO VENTESIMONONO.

Beatrice espone la genesi degli Angeli, e fa incidenza contro i predicatori di vanità e i bottegai d'indulgenze.

Quando ambedue li figli di Latona, Coverti del Montone e della Libra. Fanno dell'orizzonte insieme zona, Quant' è dal punto che 'l zenit inlibra, Infin che l'uno e l'altro da quel cinto, 5 Cambiando l'emisperio, si dilibra; Tanto, col volto di riso dipinto 🏞 Si tacque Beatrice, riguardando Fiso nel punto che m'aveva vinto. Poi cominciò: Io dico, e non dimando 10 Quel che tu vuoi udir, perch' io l'ho visto Ove s'appunta ogni *ubi* ed ogni *quando*. Non per avere a se di bene acquisto, (re Ch'esser non può, ma perchè suo splendo-Potesse, risplendendo, dir sussisto; 15 In sua eternità, di tempo fuore, (piacque, Fuor d'ogni altro comprender, com'i S'aperse in nuovi amor l'eterno Amore.

1-6. Quando ambedue ec. Sei versi di astronomica circonlocusione, per esprimere un istan-le. Intendi: Quando il Sole e la Luna, stando in due segni del sodiaco opposti come l'Ariete e la Libra, si fanno zona, sono circondati, del medesimo orizzonte; quanto tempo allora è dal punto che i due pianeti stanno perfettamente a riscontro, quasi bilanciati (intibrati) dallo zenit, fino a ch'essi si sbilanciano (si dilibrano) dalla detta zona orizzontale (da quel cinto), l'uno passando dall'emisfero opposto nel nostro, e l'altro viceversa; tanto tempo Beatrice si tacque. — Molti codici, dal punto che li liene in libra; alcuni, che 'l senit i libra: in sostanza, il medesimo. | 9. Punto, Iddio. Vinto, abbagliato. | 11. Quel che tu vuoi udir. Ciò era la genesi degli Angeli. | 12. Ove s'ap-punta ec., in Dio, ch'ò quel punto in cui si riuniscono tutti gli spazi e tutti i tempi; in cui tutto è, e per conseguenza tutto si scorge. In questo verso si ha il germe dell' intero sistema di Mallebranche, secondo cui gli spiriti creati attingono tutte lor percezioni ed idee nell'intendimento divino. - Ubi. Come nel C. preced., v. 95: ma più spesso usa il dove. 13-18. Non per avere ec. Costr. e int.: L'eterno Amore in sua eternità ed immensità, non in tempe mà in luege, si apri in nuovi amori, produsse gli Angeli, non per accrescere il bene, il godimento suo proprio, il che è impos-sibile, ma perchè l'emanazioni della sua luce, risplendendo di per se, godessero della coscienza della loro esistenza. - Suo splendore. Ogni creatura . Non è se non splendor di quella idea Che partorisce, amando, il nostro Sire . (C. XIII). - Fuor d'ogni altro comprender, fuori di ogni altro termine contenente, di ogni altro dove (v. 46), the Se stesso. — I piacque. I per a twi fu comune agli antichi. || 19-21. Nè prima, quasi ec., ne si può dire che l'eterno Amore prima della creazion degli Angeli stesse

Nè prima, quasi torpente, si giacque; Chè nè prima nè poscia procedette Lo discorrer di Dio sovra quest'acque. Forma e materia congiunte e purette Usciro ad atto che non avea fallo, Come d'arco tricorde tre saette; E come in vetro, in ambra od in cristallo Raggio risplende sì, che dal venire All'esser tutto non è intervallo; Così il triforme effetto dal suo Sire Nell'esser suo raggiò insieme tutto, Senza distinzion nell'esordire. Concreato fu ordine e costrutto Alle sustanzie : e quelle furon cima Del mondo, in che puro atto fu produtto; Pura potenzia tenne la parte ima; Nel mezzo strinse potenzia con atto 35 Tal vime, che giammai non si divima.

mini prima e poscia non ebbero luogo alcuno innanzi alla creazion del mondo, con la quale il tempo cominciò. « Ante tempus (dice sant'Agostino) non erat tempus. • Chiama poi l'atto della creazione Lo discorrer ec., alludendo alla sublime espressione della Genesi, I, 2: - Et Spiritus Dei ferebatur super aquas. • || 22-24. Ferma e materia ec., e come da un arco a tre corde uscirebbero a un punto tre saette, così ad un semplice atto dell'infallibil volere divino furono insieme con gli Angeli create la forma e la materia di tutti i corpi, congiunte si, ma purette, non confuse. Per gli aristotelici la forma è cosa sostanziale, che, nnita alla materia prima, costituisce le varie specie de corpi. Purette. «Onde, al dire del Redi, fecesi pret-to: e così altri diminutivi acquistarono senso positivo. » Tommasco. | 26-27. Dal venire Al-l'esser tutto, tra il venir del raggio e l'esseri tutto, cioè l'esserne quel corpo interamente illuminato. | 28-30. Così il triforme effette ec., così la creazione di tutt'e tre le cose, Angeli, forma e materia, fu istantaneamente intera, senza distinzione di principio, mezzo e fise. 31-33. Concreate fa ec., insieme con le dette tre sostanze (anche la forma, secondo Aristo-tile, è sestanza) fe cresto e stabilita l'erdine loro; e quelle da Dio prodette puramente attive, per esercitare azione in sull'altre, cioè le sostanze angeliche, furon messe in cima del mondo, cioè sopra i cieli. [ 34-36. Pura petenzia ec., delle sostanze poi composte di forma e di materia, quelle create puramente passive, con sola potenza di ricevere l'azione altrui, furono collocate nella parte più bassa per ri-spetto all'Empireo, cioè sotto la Luna; quelle create insiememente passive ed attive, cioè i cieli « Che di su prendono e di sotto fanno» (C. II, 123), furono poste nel mezzo tra le superiori sostanze angeliche e le inferiori terre-Amore prima della creazion degli Angeli stesse stri. — Tal vime ec., così forte legame, che inerte, nulla producesse, perciocche questi ter-mai non si disciorra. I cicli, accondo AristotiJeronimo vi scrisse lungo tratto Di secoli degli Angeli creati Anzi che l'altro mondo fosse fatto; 40 Ma questo vero è scritto in molti lati Dagli scrittor dello Spirito Santo; E tu lo vederai, se ben vi guati: Ed anche la ragion lo vede alquanto, Chè non concederebbe che i motori Senza sua perfezion fosser cotanto. Or sai tu dove e quando questi amori Furon creati, e come ; sì che spenti Nel tuo disio già sono tre ardori. Nè giugneriesi, numerando, al venti Si tosto, come degli Angeli parte Turbò il suggetto de'vostri elementi. L'altra rimase, e cominciò quest' arte Che tu discerni, con tanto diletto, Che mai dal circuir non si diparte. 55 Principio del cader fu il maladetto Superbir di colui, che tu vedesti Da tutti i pesi del mondo costretto.

Quelli che vedi qui, furon modesti

le, sono incorruttibili. Ved. C. VII, vv. 130 e segg. § 57-39. Jeronime ec., san Girolamo vi scrisse degli Angeli creati lungo tratto di se-coli innanzi che il resto dell'universo fosse fatto, cioè che gli Angeli furon creati lungo tratto ec. Imita, ma poco felicemente, il modo latino: « Scripsit de Angelis creatis multa sæcula ante quam etc. Tal sentenza di san Giro-lamo, che su pure di vari Padri greci, era già stata rigettata da san Tomaso, il qual dice che se gli Angeli sono parte dell'universo, dove-vano dunque esser creati con esso (I par., qu. 61, art. 3). ¶ 40. Questo vero. Cinè che gli Angeli furon creati ad un tempo col mondo. 41. Delle Spirite Santo, delle divine Scritture dallo Spirito Santo dettate. | 42 Se ben vi guati. Per esempio, nell'Ecclesiastico, XVIII, dov' è detto: . Qui vivit in æternum, creavit omnia simul.» Abbiamo preferito questa lezione de codd. Vat., Caet., Ang., Antald. e Chig. alla comune. se bene guatí. || 44-45. Che i motori ec., che gli Angeli creati per muovere i cieli stessero tanto tempo senza avere che muovere. -- Sua perfezion, il loro compimento, ch'era l'atto di volger le sfere. | 46-47. Dove: in Dio (v. 47), come tutto il creato (C. XXVII, nota 412). Lo spazio secondo Dante, come secondo Newton, è cosa reale, è la stessa immensità divina. Quando: contemporaneamente all'universo. Come: mediante un puro atto del divino vole-re. | 48. Tre arderi, tre motivi di ardente brama. || 49-51. Ne giugneriesi ec., ne passò tanto tempo da potersi numerare dall'uno sino al venti, che una parte degli Angeli, ribellandosi ed essendo perciò da Dio precipitata giu, turbò la parte di creato a voi destinata. Il sug-getto de' nostri elementi è quella porzione del creato puramente passiva, di cui poc'anzi è detto: • Pura potenzia tenne la parte ima. Quanto a questo così pronto peccare degli Angeli, Dante seguita anche in ciò sau Tomaso (l, 63, 6): ma venendo cosi la loro caduta a

A riconoscer sè della bontade. Che gli avea fatti a tanto intender presti; Perché le viste lor furo esaltate Con grazia illuminante, e con lor merto, Sì c'hanno piena e ferma volontate. E non voglio che dubbi, ma sie certo, Che riceyer la grazia è meritorio, Secondo che l'affetto l'è aperto. Omai dintorno a questo consistorio Puoi contemplare assai, se le parole Mie son ricolte, senz'altro aiutorio. Ma, perchè in terra per le vostre scuole 70 Si legge che l'angelica natura È tal, che intende, e si ricorda, e vuole, Ancor dirò, perchè tu veggi pura La verità, che laggiù si confonde, Equivocando in si fatta lettura. Queste sustanzie, poichè fur gioconde Della faccia di Dio, non volser viso Da essa, da cui nulla si nasconde: Però non hanno vedere interciso Da nuovo obbietto, e però non bisogna

conciliar con quello che il Poeta stesso in fin dell'Inferno ci narra de'mutamenti nella configurazione del nostro globo cagionati dalla precipitante mole di Lucifero. Ved. nota 7 al 111 e 121 al XXXIV dell'Inf. || 52. Quest'arte. Di circuire (v. 54), di girarsi intorno al lucidis-simo punto. § 57. Da tutti i pesi ec. Nel cen-tro della terra, « Al qual si traggon d'ogni parte i pesi e (Inf. XXXIV, 411). § 59. Riconoscer sè, riconoscersi, esser riconoscenti. S. M. Madd.: « Vogliendosi gl'imperatori riconoscere della sua bontade. • | 60. A tanto intender presti, atti a tanta intelligenza di Dio. (ili Angeli, secondo Dante nel Convito, sono così chiamati datta volgare gente, ma il loro proprio nome intelligenze. || 61. Perchè, per-lochè. — Le viste ler, la loro capacità di ve-der Dio, nel che si fonda L'esser beato » (C. XXVIII, 410). | 62. E con lor merte. Consistente in ricever la grazia (v. 65). || 63. Sì c'hanne ec., onde confermati poi mediante la grazia che i teologi chiamano consumante, ora non vogliono, nè possono più volere, se non quello che vuole Iddio; sono impeccabili. ||64. Dubbi, dubiti: dall'antiq. dubbiare. | 66. Becondo che ec., in ragion della buona volontà nell'accettaria. || 67. A questo consistorio, a quest'angelica assemblea. || 69. Sen ricelte, sono state da te ben raccolte, intese. — Aiutorio, aiuto (lat. adjutorium). || 71. Si legge, s' in-segna da talune cattedre. || 72. È tal. è cosiffatta, che ec. Il Poeta concede agli Angeli l'intendimento (v. 60) e la votontà (v. 63); ma quanto alla memoria, uniformandosi ad Alberto Magno (Quist. Utrum insit Angelis memoria), dice che gli Angeli non ricordano il passato, ma lo veggiono in Dio, « ove s'appunta ogni quando » (v. 12). || 75. Equivecando ec., non facendosi in tale scolastico insegnamento la debita distinzione tra memoria propriamente detta e cognizion del passato in generale. || 79-81. Perè non han-no ec., perciò il loro vedere non è interrotto precedere evidentemente la formazion della da nuovo obbietto sopravvegnente, ma la menta Terra, non veggo come questa opinione si possa doro è continua nell'atto, e quindi non ha biRimemorar per concetto diviso. Sì che laggiù non dormendo si sogna, Credendo e non credendo dicer vero; Ma nell' uno è più colpa e più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero 85 Filosofando; tanto vi trasporta

L'amor dell'apparenza e il suo pensiero. Ed ancor questo quassà si comporta (sta Con men disdegno, che quando è pospo-La divina Scrittura, o quando è torta. 90 Non vi si pensa quanto sangue costa

Non vi si pensa quanto sangue costa Seminarla nel mondo, e quanto piace Chi umilmente con essa s'accosta. Per apparer ciascun s'ingegna e face

Sue invenzioni, e quelle son trascorse 95 Da' predicanti, e il Vangelio si tace. Un dice che la Luna si ritorse

Nella passion di Cristo, e s'interpose, Perchè'l lume del Sol giù non si porse; Ed altri che la luce si nascose Da sà : parà agl'Ispani ad agl'Indi

Da sè; però agl'Ispani ed agl'Indi, Com'a' Giudei, tale eclissi rispose.

sogno, come la nostra, che la memoria com-ponga in essa il concetto diviso dagli obbietti interposti, rifaccia a lei presenti le concezioni passate. | 82-84. Sì che laggiù ec. Dall'error dei dottori circa la memoria degli Angeli, prende Beatrice occasione di tassar la smania delle ipotesi brillanti, veri sogni di desti; e innanzi tratto distingue tra' dotti sognanti almeno di buona fede, e quelli troppo più degni di bia-simo, che neppur essi medesimi credono nelle loro vanitose invenzioni (v. 95). || 85-90. Voi non andate ec. Distingue di nuovo tra le speculazioni puramente filosofiche e le teologiche, dicendo: Voi nel filosofare vi lasciate tanto trasportar dalla smania di brillare, che son quasi altrettanti i sistemi che i filosofi; e sebbene questo in cielo dispiaccia, pure assai maggiore sdegno vi desta il veder nelle materie religiose o posta in tutto da banda o stortamente interpetrata la divina Scrittura. | 91. Vi, in terra. — Costa, è costato. [93. Con essa s'accosta, ad essa si attiene. [94. Apparer, brillare, parere ingegnoso. Franc. da Barberino:
• Parla sol perche vuole apparere. • || 95. Trascerse, discorse, trattate. || 97-102. Un dice che la Luna ec., a spiegar, per esempio, il mira-coloso oscuramento del Sole nella passione di Cristo, alcuni dicono che la Luna allor piena retrocedette di sei segni, per interporsi tra il Sole e la terra: altri, osservando che in tal caso il Sole avrebbe dovuto oscurarsi a'soli Giudei, non all'intera terra, com'egli fece, ne conchiudono la luce essersi oscurata da sè; il che, umanamente parlando, non equivale cer-tamente ad una spiegazione. Ma la quistione è in sè stessa vana ed assurda, appunto perchè quell'oscuramento fu miracoloso. - Agl'Ispani ed agl'Indi. Cioè, secondo la geografia dante-sca, da'più occidentali a'più orientali abita-tori della terra. ¶ 103. Lapi e Bindi. Nomi allora molto comuni in Firenze. Lapo è da Jacopo; Bindo da Ildebrando, secondo afferma il Fanfani nel suo Voc. dell' uso tosc. Il 108. E non 'le sousa ec. Nel cristiano non si ammette igno-

103 Non ha Firenze tanti Lapi e Bindi, Quante sì fatte favole per anno In pergamo si gridan quinci e quindi ; Si che le pecorelle, che non sanno, Tornan dal pasco pasciute di vento, E non le scusa non veder lor danno. 108 Non disse Cristo al suo primo convento: Andate, e predicate al mondo ciance: Ma diede lor verace fondamento, E quel tanto sono nelle sue guance: Sì ch'a pugnar, per accender la Fede, Dell' Evangelio fero scudi e lance. Ora si va con motti e con iscede A predicare, e pur che ben si rida, Gonfia il cappuccio, e più non si richiede. Ma tale uccel nel becchetto s' annida. Che se'l vulgo il vedesse, vederebbe La perdonanza di che si confida; Per cui tanta stoltezza in terra crebbe, Che, senza pruova d'alcun testimonio, Ad ogni promission si converrebbe.

ranza dello cose essenziali alla salvazione. || 109. Al sue prime convento, ai primi che coa lui convennero; agli Apostoli. || 111. Ha diede ler, alla loro predicazione, verace fendamente, il fondamento della sua infallibile dottrina, del suo Vangelo: « Prædicate Evangelium.» Marc. XVI, 15. || 442. E quel tante ec., e quello soltanto (il verace fondamento) si udi suonare in bocca di esso G. Cristo. Altri riferiscono sue agli Apostoli: ma secondo la spiegazione da noi preferita, quel che segue (dice il Tommasco) ha più vigore, e il sicchè meglio conchiude. || 113-114. Sì ch' a pugnar ec., sì che il solo Vangelo valse loro per tutt'arme a pugnare per la propagazion della fede. [ 115. Iscode, buffonerie. Anche il Bocc. nella Conclus. del Decamer.: «Le prediche oggi piene di motti e di ciance e di scede si veggono.» [] 117. Genfia il cappuccio, il prete predicatore si gonfia di orgoglio. Il cappuccio era usato da' preti, come da' secolari, ma di foggia particolare, Boccaccio, nov. 65: « Con un cappuccio grande a gote, come noi veggiamo che i preti portano. » Quello de' frati non aveva il becchetto, di cui parla il v. seg. — E più non si richiede: dall'uditorio. [] 418. Tale uccel. Non la colom-ba inspiratrice de' predicatori del Vangelo, cicè lo Spirito Santo, ma il diavolo. Inf. XXII, 56: « Fatti in costà, malvagio uccello. » — Mel becchetto. Il Varchi, descrivendo il cappuccionel IX delle Storie: « Il becchetto è una striscia doppia del medesimo panno, che va fino in terra, e si ripiega in sulla spalla destra, e bene spesso si avvolge al collo, e da celoro che vogliono essere più destri e più spediti, intorno alla testa. | 120. La perdonanza ec., che bella indulgenza e' possa aspettarsi da co-siffatto dispensatore. || 121. Per cui, per la qual cieca fidanza ne dispensatori d'indulgenze. | 122. D'alcun testimonio, di lettere testimoniali o d'altro tale che attesti l'autorità dal pontefice deferita. | 123. Ad ogni ec., non è tanto strampalata promessa d'indulgenze, per la quale i superstiziosi non converrebbero del prezzo, non si affretterebbero a comprarle. Di convenire per

Pagando di moneta senza conio. Ma perchè sem digressi assai, ritorci Gli occhi oramai verso la dritta strada, Sì che la via col tempo si raccorci. Questa natura si oltre s'ingrada In numero, che mai non fu loquela, Nè concetto mortal, che tanto vada. E se tu guardi quel che si rivela

Per Daniel, vedrai che in sue migliaia

Di questo ingrassa il porco Sant'Antonio,

Ed altri assai che son peggio che porci,

Far mercato, Accordarsi del prezzo, ved. Vocab. | 124. Di questo ec , mediante questa superstizione sant'Antonio ingrassa il suo porco, cioè i canonici regolari di sant' Antonio di Vienna (il quale si dipinge con un porco ai piedi, per simbolo del vinto demonio) riempiono le loro scarselle. || 125. Ed altri assai, e molti altri Regolari. || 126. Moneta senza conio, perdonanze non vere, fandonie. ¶ 127-129. Ma perchè sem digressi ec., ma poiche abbiamo digredito abbastanza dal proposito nostro, ritorci ormai la tua attenzione all'interrotto filo del nostro ragionamento circa gli Angeli, sicchè nel poco tempo che ci rimane a stare in questo cielo possiamo sbrigarci di quel che resta da dirne. La via, il nostro ragionare. — Col tempo si raccorci, si accorci in modo da rispondere al tempo che abbiamo. | 130-132. Questa natura ec., questa generazione di spiriti, cioè gli Angeli, sono in tanto moltiplicato numero, che nessun mortale potrebbe esprimerlo, anzi pur concepirlo. || 134-135. Per Daniel. || profeta Daniele, nel cap. VII, 10: a Millia millium ministrabant ei, et decies millies centena millia assistebant ei. » — Vedrai ec., ti accorgerai che

185 Determinato numero si cela. La prima luce, che tutta la raia, Per tanti modi in essa si recepe, Quanti son gli splendori a che s'appaia. Onde, però che all'atto che concepe Segue l'affetto, d'amor la dolcezza 140 Diversamente in essa ferve e tepe. Vedi l'eccelso omai e la larghezza Dell' eterno Valor, poscia che tanti Speculi fatti s' ha, in che si spezza, Uno manendo in sè, come davanti. 145

le sue parole non manifestano un determinato numero, ma lo celano, cioè sono un modo di esprimere un numero umanamente indeterminabile. || 136-138. La prima luce ec., la luce divina che irraggia (raia, come nel Purg. XVI, 142) tutta questa angelica natura (v. 130), per tanti modi è da essa ricevuta, quanti sono gli Angeli a' quali si congiunge. Ciascun Angelo ne riceve secondo suo merito e grazia (C. XXVIII, 112-113). | 139-140. All'atto che concepe Segue l'affette, l'amore è in proporzione del concet-to, della visione, a cui consèguita (C. XXVIII, 110-111). || 141. În essa, in detta natura angelica, cioè ne' singoli Angeli. — Ferve e tepe (lat. tepet), è più o meno ardente, | 142. L'eccelso.... e la larghesza, la estensione in alto e in largo, la grandezza. È traslato dalle grandezze materiali. | 145-145. Poscia che tanti ec., poiche s'ha fatti tanti specchi (lat. specula) quanti son gli Angeli; ognun de'quali riflette una parte di lui e nondimeno e'si rimane (lat. manere) eternamente indivisibile. C. XIII: a Il suo raggiare aduna, Quasi specchiato, in nove sussistenze, Eternalmente rimanendosi una. .

#### CANTO TRENTESIMO.

Sparito l'angelico trionfo, il Poeta sale all'ultimo Empireo; dov'ei vede il lume divino prima in figura di flume che sfavillando corre tra flori, poi di un cerchio più ampio del Sole, e intorno a questo tutti insieme i Beati assisi sopra migliaia di gradi disposti in forma di rosa. Beatrice gli addita il posto preparato al settimo Arrigo.

Forse semila miglia di lontano Ci ferve l'ora sesta, e questo mondo China già l'ombra quasi al letto piano, Quando il mezzo del cielo a noi profondo

Comincia a farsi tal, che alcuna stella 5

4-6. Forse semila miglia ec. Ad esprimere lo sparire dell'angelico trionfo insino ad ora contemplato, il Poeta prende la similitudine del gradato sparir delle stelle all'approssimarsi del Sole; e dice: Quando il mezzodi è a noi distante circa un quarto di sfera, e questo no-stro globo, stando il Sole per sorgere ad oriente, china la conica ombra sua verso ponente quasi in linea orizzontale (al letto piano); allora il mezzo del cielo a noi soprastante, del nostro orizzonte, comincia a schiarirsi per modo, che dià le minori stelle cessano di esser visibili

Perde il parere infino a questo fondo; E come vien la chiarissima ancella Del sol più oltre, così il ciel si chiude Di vista in vista infino alla più bella.

Terra tutta gira 24,000 miglia, e il Sole la gira tutta in 24 ore; e così il Sole ogni ora circuisce il ventiquattresimo, che è 1000 miglia. Adunque, quando l'ora sesta ci è di lungi 6000 miglia, segno è che siamo nel princi-pio della prima ora del di. - L'era sesta, il mezzogiorno ; giusta l'antica divisione del giorno civile in sempre dodici parti. — A noi profondo, alto in sul nostro capo. Virg. Georg. IV, 221: «Cœlumque profundum.» — Queste fondo. La Terra, considerata come centro del circolare universo, era il fondo del creato. || 7-8. Come, a misura che. — La.... ancella del Sol, l'Aurogalla terra. — Semila miglia. Anonimo : « La | ra. || 8-9. Si chiude Di vista in vista, nasconNon altrimenti il trionfo, che lude
Sempre dintorno al punto che mi vinse,
Parendo inchiusoda quel ch'egli inchiuA poco a poco al mio veder si stinse; (de,
Perche tornar con gli occhi a Beatrice
Nulla vedere ed amor mi costrinse. 15
Se quanto infino a qui di lei si dice
Fosse conchiuso tutto in una loda,
Poco sarebbe a fornir questa vice.
La bellezza ch' io vidi si trasmoda
Nonpur di là da noi, ma certo io credo 20
Che solo il suo Fattor tutta la goda.
Da questo passo vinto mi concedo,

Più che giammai da punto di suo tema Suprato fosse comico o tragedo: Chè, come Sole il viso che più trema, 25 Così lo rimembrar del dolce riso La mente mia da sè medesma scema. Dal primo giorno ch'io vidi il suo viso In questa vita, insino a questa vista, 29

Non è il seguire al mio cantar preciso:

Ma or convien che il mio seguir desista

de una dopo l'altra le sue stelle. Nel C. II, 415, parlando del Cielo Stellato: . Lo ciel seguente, c'ha tante vedute. » — Alla più bella, alla più lucente, ch'è l'ultima a sparire. || 10-12. Il trionfe, cho lude Sempre ec., il trionfo degli auggelici cori, ch'eternamente fe-steggia (lat. lwdif) intorno al divin punto lu-cidissimo che mi albagliò mostrandomisi contenuto in quei cerchi, i quali in realtà sono, come tutto, contenuti da lui. Iddio continet omnia (Sap. 1, 7). ¶ 15. 81 stinse, si estinse, disparve. I cori angelici gli s'eran mostrati in forma di cerchi di /soco (C. XXVIII, 25). ¶ 15. Nulla vedere, il mio non vedere più nulla. № 18. A fornir questa vice, 2 dir pienamente quello che di lei dovrei dir questa volta. | 20. Di là da noi, oltre l'umano comprendimento. | 21. Tutta la goda. Godere, nel divino linguaggio di questo l'oeta, è sinonimo d'intendere. E dice che solo Dio comprende e gode tuttaquanta la bellezza di Beatrice, per esser questa simbolo della eterna sapienza, al cui fondo più volte ha detto che neppure i celesti possono perve-nire. || 24. Suprato. Sincope di superato. — Comico o tragedo, scrittore di umile o alta poesia in generale; giusta le particolari ideo di Dante in fatto di poetica. Ved. nota 108 al XX dell'inf. [ 25-27. Chè, come Sole ec., percioc-chè la rimembranza del dolce riso di lei soverchia la mia mente a quel modo che la luce del Sole soverchia una vista (lat. visus) debolissima (che più trema); ch'è quanto dire, all'intutto. Conv. II, 8: Queste cose che paiono nel suo aspetto soverchiano lo intelletto nostro, per lo modo che soverchia il Sole lo fragile viso, non pur lo sano e forte. - Da sè medesma scema, fa minor di se stessa, privandola di parte della sua viriti. [[39] Insino a questa vista, sino alla vista ch'ebbi di lei a questo punto del Paradiso. [[30] Mon è il seguire ec., il mio canto ha potuto sempre, più o meno, tenerle dietro, esprimere la bellezza di lei. — Preciso, troncato (lat. præcisum). Petrarca: « M'hanno la via... precisa. » | 34-32. Che il mle seguir ec., che lo desista dal voler poo-

Cotal, qual io la lascio a maggior bando Che quel della mia tuba, che deduce \$5 L'ardua sua materia terminando, Con atto e voce di spedito duce Ricominciò: Noi semo usciti fuore Del maggior corpo al ciel ch' è pura luce; Luce intellettual piena d'amore, Amor di vero ben pien di letizia, Letizia che trascende ogni dolzore. Qui vederai l'una e l'altra milizia Di Paradiso, e l'una in quegli aspetti Che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che discetti Gli spiriti visivi, sì che priva Dell'atto l'occhio di più forti obietti; Così mi circonfulse luce viva, E lasciommi fasciato di tal velo Del suo fulgor, che nulla m'appariva

Sempre l'Amor, che quieta questo cielo,

Più dietro a sua bellezza, poetando,

Come all'ultimo suo ciascuno artista.

tando tenere più dietro alla sua crescente bellezza. | 35. Come all'ultime ec., come ogni ar-tista che giunga agli ultimi confini dell'arte sua. | 35-56. Cottal, quali eec., così bella adur-que, qual io la lascio a celebrare a maggior suono che non è quel della mia tromba, la quale va conducendo al suo termine il difficil poema. [ 37. Duce, guida (lat. dwx). | 39. Del maggier corpo, del Primo Mobile, ch'è il maggior de cerchi corporali (C. XXVIII, 64) dell'universo. -Al clei ch'è pura luce, e siamo passati nell'Em-pireo, cielo immateriale. Il 40. Intellettual La luce sensibile, per mancanza di corpt luminosi, non poteva aver luogo nell' Empireo seconde veruna delle teoriche della luce. ¶ 42. Ogni dolzore, ogni sensibile dolcezza. San Paolo, ad Phil. IV, 7: « Pax Dei exsuperat omnea sensum. » || 45. L'una e l'altra milisia. Gii Angeli che militarono contro gli spiriti ribelli, e gli uomini che militarono contro i vizi. L'Enpireo è il proprio luogo di tutti gli spiriti bea-ti: la loro distribuzione per vari cieli è stata puramente simbolica. Nel Conv. I, 4, dice dell'Empireo: « Questo luogo è di spiriti beati, secondo che la Santa Chiesa vuole, che non può dire menzogna: e Aristotile pare ciò sentire, chi bene lo 'ntende, nel primo di Ciele e Mondo. • [] 44-45. E l'una in quegli aspetti e., e gli uomini ti si mostreranno nell'imaginedi que'corpi (ricoperti però di bianche stole, v. 129) ch'essi riprenderanno il giorno del giudizio finale. È un'altra delle tante grazie fatte al Poeta per abilitarlo a questa sovrumana visio-ne. § 46-48. Che discetti Gli spiriti visivi, che disgreghi gli spiriti, mediante i quali (seconde allora s'insegnava) l'occhio vede; che « divida (come con miglior teorica il Buti chiosa) li radii visuali, li quali divisi non vedono, e uniti vedono. » Discettare è il lat. disceptare preso nella sua significazione etimologica di Disgiesgere, Disseparare, dis-cipere, frequent. cepters. — Sì che priva ec., sicche priva l'occhio del-l'azione di obbietti anco più forti. L'occhio abbarbagliato dal lampo non vede nè meno altra luce più viva. | 49. Mi circonfulse, mi folgorò d'intorno (lat. circumfulsit). | 52-54. Sempre

Accoglie in sè con sì fatta salute, Per far disposto a sua fiamma il candelo. Non fur più tosto dentro a me venute Queste parole brevi, ch' io compresi Me sormontar di sopra a mia virtute; E di novella vista mi raccesi, Tale, che nulla luce è tanto mera Che gli occhi miei non si fosser difesi.60 E vidi lume in forma di riviera Fluido di fulgori, intra duo rive Dipinte di mirabil primavera. Di tal fiumana uscian faville vive, E d'ogni parte si mettean ne'fiori, Quasi rubin che oro circonscrive. Poi, come inebbriate dagli odori, Riprofondavan sè nel miro gurge, E s'una entrava, un'altra n'uscia fuori. L' alto disio che mo t'infiamma ed urge 70 D'aver notizia di ciò che tu vei, Tanto mi piace più, quanto più turge: Ma di quest'acqua convien che tu bei, Prima che tanta sete in te si sazi. Così mi disse il Sol degli occhi miei. 75

Anche soggiunse: Il fiume, e li topazi Ch'entrano ed escono, e 'l rider dell'erbe,

Son di lor vero ombriferi prefazi: l'Amor ec., quel divino Amore (dice a Dante Beatrice) in cui questo cielo si acqueta, suol sempre accogliere in sè le anime con siffatto saluto di fulgidissima luce, per disporle ad es-sere accese di Lui; quasi uomo che disponga la candela alla fiamma che le vuol comunicare. Salute per saluto, e candelo per candela, furon comuni agli antichi. | 57. Me sormontar ec., ch' io m'era fatto maggiore di me medesimo. 38. Mi raccesi, mi si ravvivarono gli occhi. 59. Mera, fulgente; come spesso. || 60. Non si fosser difesi, non avessero potuto sostenerla. 61-62. In forma di riviera Fluido di fulgori, diuente, menante fulgori a modo di un fiume. Daniele, VII, 40: «Fluvius igneus rapidusque egrediebatur a facie Ejus.» [63. Primavera, moltitudine di fiori: la stagione pel prodotto. || 66. Che ore circonscrive, incastonati in ore. || 68. Mire gurge, meravigliose (lat. mires) ger-go (lat. garges). Gorgo per fame in usato da Virgilio, Petrarca ed altri. || 70. Urge, ti pressa (lat. wrget). C. X, 142: «Tira ed urge.» [ 71. Vei, vedi: sincope anticamente usata anco in prosa. Anche oggi, es. | 72. Quanto più turge, quanto esso desiderio è più intenso: dal lat. turgere, che propriamente è gosfarst. C. X, 444: e il ben disposto spirto d'amor turge. 1 75. Ma di quest'acqua ec., ma convien che i tuoi occhi bevano (v. 88) di questo fluido lume (v. 62), cioè a dire è mestieri che tu stesso ti affacci a guardare entro questa mistica flumana. | 76. Li topazi. Le stesse /aville vive che pocanzi ha paragonate a rubini, e che vedremo esser gli Angeli. Nel C. XV, 85, chia-mò Cacciagnida: « Vivo topazio. » [[77. Dell'erbe, della mirabil primavera detta nel v. 63. I flori, che qui figuratamente diconsi erbe, sono le anime dei beati. § 78. Son di lor vero ec., sono preventivi adombramenti, figure predimostra-

Non che da sè sien queste cose acerbe, Ma è difetto dalla parte tua, Che non hai viste ancor tanto superbe. Non è fantin che sì subito rua Col volto verso il latte, se si svegli Molto tardato dall' usanza sua, Come fec'io, per far migliori spegli Ancor degli occhi, chinandomi all' onda Che si deriva perchè vi s'immegli. E sì come di lei bevve la gronda Delle palpebre mie, così mi parve Di sua lunghezza divenuta tonda. Poi come gente stata sotto larve, Che pare altro che prima, se si sveste La sembianza non sua, in che disparve; Così mi si cambiaro in maggior feste Li fiori e le faville, sì ch'io vidi Ambo le corti del ciel manifeste. O isplendor di Dio, per cu' io vidi L'alto trionfo del regno verace, Dammi virtù a dir com' io lo vidi. 100 Lume è lassù, che visibile face Lo Creatore a quella creatura,

Che solo in lui vedere ha la sua pace;

E si distende in circular figura

la dice il Tommasèo. — Prefazi, prefazioni: dal præfatium della bassa latinità. || 79. Acerbe, difficili a percepire. | 81. Viste .... tante superbe, vista tanto alta. Omero superbo, disse nel XXI dell'Inf.; e costa superba, nel IV del Purg. - Restava ancora alla vista del Poeta un altro grado da elevarsi; e lo fara fissandosi in questo fiume di luce divina. | 82. Fantin, bambino. - Bua, si precipiti (lat. reaf). Inf. XX: « Dove rui, Anfiarao? » | 84. Molto tardate ec., molto più tardi del suo solito, e però con più fame. § 85-86. Per far migliori ec., per far dei miei occhi anche migliori specchi agli obbietti, per aquistare alla vista mia l'ultimo grado di perfezione. || 87. Che si deriva ec., che scorre dal divin fonte, affinchè vi si migliori la vista di chi sta per guardare in Dio. | 88-90. E sì come di lei ec., e si tosto che la estremità delle mie palpebre (gronda è lo stremo del tetto) fu tocca da quella corrente di luce, subito la co-stei figura, di lunga ch'era, mi si mostro mutata in tonda. « La lunghezza figura il dissondersi di Dio nelle creature: la rotondità il ritornar delle cose in Dio, come in fine persetto. Idea svolta dal Vico. » Tommasèo. | 91. Sotto larve, mascherata. Larva per maschera, alla latina, usò anche nel XV del Purg. | 92. Pare, si mostra. || 93. In che disparve, sotto cui celò la sembianza sua propria. || 94. Mi si cambiare in maggior feste, mi si mostrarono in più fe-stosi aspetti. || 96. Ambo le corti del ciel. Quella degli Angeli mostratisi prima in figura di faville, e quella de Santi apparsi prima in forma di flori. || 97. Vidi. Ripete la rima, come già Cristo in questa Cantica, e ammenda nel Purg., per enfasi. Ultimo fine di tanto viaggio è appunto la presente visione. | 101-102. A quella oreatura ec., a qualunque creatura non d'altro si appaghi che della vista di Dio; cioè orditive della realtà. Frase affettata ed impropria, | nariamente agli Angeli e a' Santi, ed ora, per In tanto, che la sua circonferenza Sarebbe al Sol troppo larga cintura. 105 assi di raggio tutta sua parvenza

Fassi di raggio tutta sua parvenza Reflesso al sommo del Mobile Primo, Che prende quindi vivere e potenza. E come clivo in acqua di suo imo

Si specchia quasi per vedersi adorno,110 Quando è nel verde e ne floretti opimo; Si soprastando al lume intorno intorno Vidi specchiarsi in più di mille soglie

Quanto di noi lassù fatto ha ritorno.
E se l'infimo grado in sè raccoglie
Si grande lume, quant' è la larghezza
Di questa rosa nell'estreme folter?
La vieta mia poll'empia a nell'estre?

La vista mia nell'ampio e nell'altezza Non si smarriva, ma tutto prendeva 119 Il quanto e il quale di quella allegrezza.

prazia straordinaria, anco al Poeta. || 104. In tanto, tanto, per così lungo diametro. || 106-108. Fassi di raggio ec., tutto quant'è, quanto si vede estendersi il delto lume (tutta sua parvenza), non è se non un raggio procedente da Dio (fassi di raggio) e terminante alla superfi-cie esterna del Primo Mobile, il qual cielo da esso raggio appunto prende il suo movimento (vivere) e la sua azione in su tutto il sotto-posto creato (potenza). Del Primo Mobile ha detto nel C. XXVIII, che in Dio « s'accende L'amor che il volge e la virtu ch' ei piove. . | 109-111. E come clivo ec., e come un poggio (lat. clivus) si specchia in acqua scorrente al suo piede (suo imo), quasi per compiacenza di vedersi cusi adorno, com'egli è quando la primavera lo fa ricco di verdura e di fiori. 112-114. Sì soprastando ec., così io vidi quante anime umane sono al cielo tornate, specchiarsi nell'anzidetto lume, soprastandogli intorno intorno distribuite in più di mille gradi anfiteatrali. - Bitorno. Tutte le anime umane scendon dal cielo (Purg. XXV, 70), sebbene non tutte vi tornino, Ecclesiaste, XII, 7: « Revertatur pulvis in terram suam, et spiritus redeat ad Deum qui dedit illum. 1 115-117. E se l'infime grade ec., e se il più basso di tutti que'gradini contiene in se l'intera circonferenza del divin lume, più ampia che quella del Sole (v. 105), or quanta dev'esser mai l'ampiezza degli ultimi gradi, che sono insieme i più alti e i più ampi di tutti, appunto come l'estreme foglie di una rosa? Il Poeta, per trovare immagini che rendan sensibile tanto trascendente subbietto, esplora ansioso l'intero regno della natura. Qui, dopo l'ima-gine del fiume sfavillante tra'fiori, si appiglia a quella di una immensa rosa, il cui giallo di mezzo sia formato dal divin lume, e il digradato fogliame da' beati seggi a mano a mano innalzantisi intorno. Ed in questa immagine si ferma per tutto il resto del poema. | 118. Mell'ampie, in tanta ampiezza, quant'era quella della celeste rosa. — Altersa, profondità (alla latina) in quanto a Dante; ma in sè stessa attesza propriamente, perchè nel giallo della rosa era l'Altissimo. È tale parrà anche a Dante (C. seg., vv. 13, 16, 49, ec.) dopo che Beatrice lo avrà situato nel vero punto di vista. § 120. Il quanto e il quale, la quantità e

Presso e lontano li nè pon nè leva;
Chè dove Dio senza mezzo governa,
La legge natural nulla rilieva.
Nel giallo della rosa sempiterna,
Che si dilata, rigrada e redole 125
Odor di lode al Sol che sempre verna,
Qual'è colui che tace e dicer vuole,
Mi trasse Beatrice, e disse: Mira
Quant'è il convento delle bianche stole!
Vedi nostra città, quanto ella gira!
Vedi li nostri scanni si ripieni,
Che poca gente omai ci si disira.
In quel granseggio, a che tu gli occhi tieni
Per la corona che già v'è su posta,
Prima che tu a queste nozze ceni,
Sederà l'alma, che fia giù agosta,
Dell'alto Arrigo, che a drizzare Italia

la qualità: come spesso. || 121-123. Presse e leatano ec., nell'Empireo ne vicinanza rischiara, nė lontananza abbuia gli oggetti, perchė dove Iddio governa immediatamente, senza interposizione di cause seconde, le leggi nostre naterali non hanno alcun luogo. | 124-128. Nel gialle della rosa ec., Beatrice trasse me, che nel si-lenzio mostravo pure il desiderio d'interrogarla, nel mezzo di quella eterna rosa, la qual dilatandosi in progressivi gradi, ordini di foglie, manda, quasi suo olezzo, un concento di lode al divino Autore della invariabile sua primavera. - Giallo. Il mezzo della rosa aperta è di fili gialli. — Bigrada. Sottint. st, che ha comune con dilata. Il Buti infatti: « Che si rigrada, cioè saglie di grado in grado. » — Bedele, olezza (lat. redolet). — Verna, fa primavera: dal lat. vernare. || 129. Quant'è il convente ec., quante è grande l'adunanza (lat. conventes) dei Beati vestiti di bianco. Apocal., VII: « Amieti stolis abis. » || 132. Oi si disira, manca per compier il predestinato numero degli eletti. Ma G. Cristo, più liberale di Dante: «In domo Patris mei mansiones multæ sunt. • || 134. Per la cerona ec. Vede il Poeta un gran seggio vuoto, e sopravi una corona imperiale, per significare a lui la qualità del personaggio a cui quel posto è preparato, non perchè in cielo sia distirzione alcuna di grado. — Già. Perchè Arrigo di Lucemburgo non fu creato imperatore che nel 1308, e la visione è finta nel 1300, quande la sua futura coronazione poteva soltanto sapersi nel cielo. | 435. Prima che tu ec., innanzi che tu, morendo, venga a questa beatitudine, entri nel «sodalizio eletto alla gran cena Del benedetto Agnello . (C. XXIV, 1). Apocal, XIX: «Ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt. » [ 136. Agosta, augusta, imperiale: antica pronunsis, vivente ancora in Agosto ed Agostíno. | 437. Dell'alte Arrige. Errico VII, nei cinque anni che soli e' visse imperatore, fu di quelli che maggior pensiero si dettero delle cose d'Italia: merito grande agli occhi dell'autore del tral-tato De Monarchia, il quale con acerba lettera, che ancor si conserva, lo invitava a domare la guelfa Firenze. Ma anche questa speranza di Dante svani. L'Imperatore, parte per impetenza, più per inettezza, soprattutto pei per la immatura morte (datagli, dicono, da un frate nell'ostia, a Buonconvento, nell'agosto del 1313),

Verrà in prima ch' ella sia disposta. La cieca cupidigia che v'ammalia, Simili fatti v'ha al fantolino, 140 Che muor di fame e caccia via la balia. E fia Prefetto nel foro divino Allora tal, che palese e coverto

non potè colorire alcuno de' suoi disegni: e computato ogni cosa, si trovò al solito, che in tutta Italia e massimamente in Toscana egli aveva fatto troppo più male che bene. Pure il Poeta gli sa grado dell'intenzione. || 138. In prima ch'ella sia disposta. Nel Purg. invece avea detto che Arrigo sarebbe giunto tardi (C. VII, 96). O perchè troppo tardi, o perchè troppo presto, il fatto era ch'egli non v'avea niente conchiuso: ma tra le due spiegazioni del fatto io preferirei pur sempre la prima. Il sogno della restaura-zione del romano Impero fu tardo fin da Carlo-zio VIII, nativo d'Anagni. Ved. C. XIX dell'Inf.

Non anderà con lui per un cammino: Ma poco poi sarà da Dio sofferto Nel santo ufficio; ch' el sarà detruso Là dove Simon Mago è per suo merto, E farà quel d' Alagna esser più giuso.

magno. 🛚 141. E caccia via la balia. L'Imperatore tentò varie terre d'Italia, e da tutte fu ributtato. Avevano fatto tanto per uscire di balia! | 142-144. E fia Prefetto ec., ed allora si troverà ad esser Capo della Chiesa tale uomo, che apertamente ed occultamente si opporra a disegni di Arrigo. Parla di Clemente V, eletto nel giugno del 1305, morto nel febbraio del 1314. 1 146-148. Ch'el sarà detruse ec., perciocch'egli sarà dalla divina giustizia cacciato (lat. detre-sus) nella bolgia de Simoniaci, in quella buca,

#### CANTO TRENTESIMOPRIMO.

San Bernardo, ultima guida di Dante, gli mostra Beatrice ritornata al sublime suo seggio. Il Poeta la ringrazia di tanto felice viaggio, e le si raccomanda per l'avvenire; ed essa di lontano gli arride. Quindi egli attende al beato consesso, ed anzi tutto a Maria.

In forma adunque di candida rosa Mi si mostrava la milizia santa, Che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ma l'altra che volando vede e canta ŏ La gloria di Colui che la innamora, E la bontà che la fece cotanta, Sì come schiera d'api che s'infiora Una fiata, ed una si ritorna Là dove suo lavoro s'insapora. Nel gran flor discendeva, che s'adorna 10 Di tante foglie, e quindi risaliva Là dove il suo amor sempre soggiorna.

Le facce tutte avean di fiamma viva,

1. Candida. Perchè i Beati che la componevano eran coperti tutti di bianche stole (C. XXIX, 129). || 2. La milisia santa, l'una delle due milizie componenti la celeste corte (C. XXIX, 43), cioè quella de Santi: l'altra era quella degli Angeli. [] 3. Nel suo sangue... fece spesa, sposo, fece sua col proprio sangue: Act. Ap. XX, 28: « Acquisivit sanguine suo. » [] 4. L'altra, la mi-lizia angelica. — Volando. Non seduta, come quella de' Santi. | 6. Cotanta, tanto nobile. 7-9. Che s'inflora ec., che alternativamente va a posarsi in su'fiori (s'inflora) e torna all'al-veare, dove il succo de'fiori da essa elaborato (suo lavoro) si converte in soave mèle (s'insapora). Inflorarsi è qui usato da Dante come incielarsi, imparadisarsi, inluiarsi, ec. Buti : « Che s' inflora, cioè che si mette ne' fiori. • 🛙 10. Nel gran fler, nella immensa rosa formata da cir-colari seggi de' Santi (nota 115 al C. prec.). — Discendeva dal giallo della rosa, da Dio. Dante ora guarda la rosa di sotto in su (nota 118 al C. prec.). | 11. Di tante foglie, di più di mille soglie, gradi circolari (C. prec., 115-117). || 12. Là deve ec., a Dio. || 13-15. Le facce ec. Se-

E l'ale d'oro, e l'altro tanto bianco, Che nulla neve a quel termine arriva.15 Quando scendean nel fior, di banco in banco Porgevan della pace e dell'ardore, Ch'egli aquistavan ventilando il fianco. Nè lo interporsi tra 'l disopra e il fiore Di tanta plenitudine volante 20 Impediva la vista e lo splendore; Chè la luce divina è penetrante Per l'universo, secondo ch'è degno, Si che nulla le puote esser ostante.

Questo sicuro e gaudioso regno,

condo Pietro di Dante ed il Postill. Caet., la fiamma di tutte le facce significa la carità, l'oro dell'ali, la sapienza, «incorruptibilem sicut aurum, » il bianco di tutto il resto, la purità. | 16-18 Quando scendean ec., allorche dal giallo della rosa scendevano nelle foglie, comunicavano alle sante anime quella pace e quella carità ch'essi avevano acquistate battendo le ali verso su, nel loro volo a Dio. Di banco in banco, d'uno in altro di que' gradi, in su' quali i beati sedevano. Ma è poco nobile. -Pace e... ardore. In Dio solo è questa sublime concordia. Tommaseo. | 19-21. Nè lo interpersi ec. Tutto lo spazio dalla rosa abbracciato, dal giallo centrale fino all'estreme sue foglie. era pieno della moltitudine degli Angeli che andavano e venivano da Dio: ma non ostante tanta pienezza (lat. plenitudo), il l'oeta vedeva il divino splendore come se quello spazio fosse vuoto del tutto | 22-25. Chè la luce divina ec. C. 1: . La gloria di Colui che tutto muove, Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove. . | 24. Esser estante, fare ostacolo, impedimento | 25. Sicuro. Perchè in

Frequente in gente antica ed in novella, Viso ed amore avea tutto ad un segno. O trina luce, che in unica stella Scintillando a lor vista sì gli appaga, Guarda quaggiuso alla nostra procella.30 Se i Barbari, venendo da tal plaga, Che ciascun giorno d'Elice si cuopra Rotando col suo figlio ond' ella è vaga, Veggendo Roma e l'ardua sua opra Stupefacénsi, quando Laterano Alle cose mortali andò di sopra; Io, che era al divino dall'umano, Ed all'eterno dal tempo venuto, E di Fiorenza in popol giusto e sano, Di che stupor doveva esser compiuto! Certo tra esso e il gaudio mi facea Libito non udire e starmi muto. E quasi peregrin, che si ricrea

Nel tempio del suo voto riguardando,

possesso di salute eterna. || 26. In gente antica ed in novella, di Santi del vecchio e del nuovo Testamento. | 27. Vise ed amore, la sua vista e per conseguenza l'amore. C. XXVIII, 409: «Si fonda L'esser beato nell'atto che vede, Non in quel ch'ama, che poscia seconda. - Ad un segne, alla trina ed unica luce divina. | 28. In unica stella, in unica essenza di lume. | 29. Sì gli appaga, così pienamente gli appaghi. Di questo scambio di terminazione si cita qualche altro esempio antico; ma si po-trebbe anche supporre che il Poeta, tratto dalla rima, costruisse idealmente: O trina luce, che sei pure quell'unica stella la quale si gli ap-paga. || 30. Guarda quaggiuse ec. Nel VI del l'urg., all'Italia: «Nave senza nocchiero in gran tempesta; » ed a Dio: « Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?» || 31-33. Venende da tal plaga ec., venendo a Roma (nel famoso giubileo del 1300) dalle più settentrionali regioni (lat. plaga). Sulle regioni settentrionali rota sempre l'Orsa maggiore, che per le favole è la ninfa Calisto o Elice accompagnata col suo caro figlio Boote o Arturo. Ved. Ovidio, Metam. VIII. || 34. E l'ardua sua opra, e gli eccelsi (lat. arduus) suoi edifizi, i suoi meravigliosi monumenti. Virgilio: « Tecta vident, quæ... romana potentia cœlo Æquavit. » || 35-36. Quando Laterano ec., quando i cristiani, per la pubblicazion del giubileo, ad ogni altra cura anteposero quella di visitare la madre di tutte le chiese (mater ecclesiarum), anzi proprio la reggia di Dio (aula Dei), come a que tempi chiamavasi la Basilica Lateranense. Davanzati, Framm. stor. sulla Basil. Later., c. 5. | 39. Di Fiorensa, da Firenze abitata dall'inginito ed iniano popolo guelfo. Da tanta altezza non ancora lo ha perduto di vista. || 40. Compiuto, pieno. Complere per implere è frequente ne' latini. || 41-42. Certo tra esso ec., fatto è che parte esso stupore e parte il gaudio mi facevan dolce il restarmene tutto assorto in quella estatica contemplazione. - Libito, piacevole (lat. libitum) Inf.. V, 56: « Libito fe licito » || 44. Nel templo ec., girando gli occhi per entro il templo ch'egli avea fatto voto di visitare. | 45. Bidir com' ello stea, farne, ritornato a casa, la descrizione. - Stea, stia. | 46-47. Passeggiando Menava io gli occhi, io portava

E spera già ridir com'ello stea; Sì per la viva luce passeggiando Menava io gli occhi per li gradi Or su, or giù, ed or ricirculando. Vedeva visi a carità suadi, D'altrui lume fregiati e del suo **ris**o, <sup>50</sup> Ed atti ornati di tutte onestadi. La forma general di Paradiso Già tutta lo mio sguardo avea compresa, In nulla parte ancor fermato fiso; E volgeami con voglia riaccesa Per dimandar la mia Donna di cose, Di che la mente mia era sospesa. Uno intendeva, ed altro mi rispose: Credea veder Beatrice, e vidi un sène Vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene

Di benigna letizia, in atto pio,

i miel sguardi di qua e di là; quel che i francesi direbbero: . Je promenais mes regards. . Menava leggasi intero, ed to bisillabo: usi ambedue non rari negli antichi Poeti. | 48. Ed er ricirculando, ed ora a cerchio. Altri leggono: Mo su, mo giù, e mo ec. | 49. A carità suadi, persuadenti (lat swadi), moventi a carita. § 50. D'altrui lume, del lume, onde Iddio gl'irra-diava. — E del suo riso, e del fulgore della loro propria letizia. C. IX, 70: a Per letizia. lassu fulgor s'acquista, Si come riso qui. . § 51. Di tutte onestadi, d'ogni maniera di onestà, di santo decoro. | 54. In nulla parte ec., senza ch'esso mio sguardo si fosse ancora fermato ad alcun particolare. || 55. Riaccesa, tornata ad accendersi. Finora lo stupore ed il gaudio gli avean fatto Libito non udire ec. (v. 42). § 57. Di che, circa le quali. § 58. Uno intendeva ec., uno era il mio intendimento, ed altro fu l'effetto che a quello rispose: intendevo rivolgermi alla mia donna, e trovai essermi volto ad un vecchio. Come l'umana ragione non poteva menare il Poeta più su del Paradiso terrestre, cosi la stessa celestiale sapienza non potrebbe menarle all'ultimo fine del mistico viaggio, ch'è Dio. Perciò, come già a Virgilio Beatrice, così ora a costei sottentra san Bernardo, figura della contemplazione (Purg. XXIX, 153); ed anch'egli non servirà che d'intercessore presso Maria, della quale fu devotissimo, perch'essa finalmente sia quella che per pura grazia abiliti Dante a fissar gli occhi nell'ultima salute (C. XXXIII, 27). - Che Dante in san Bernardo figuri la contemplazione, è chiaro altresi per quel che ne dice nel v. 111 di questo Canto e nel 1 del seg., e tutti ne convengono, Intanto, dai versi 104-108 del XXVII del Purg., si ha di certo che la vita contemplativa è stata già da lui figurata in Rachele. Egli dunque facea distinzione tra la contemplazione e la vita contemplativa: e veramente tra il semplice atto e lo instituto di tutta la vita la differenza c'è, massime per chi tenga conto delle sottilità scolastiche del tempo. | 59. Un sene, un vecchio (lat. senem): anche fuor di rima (v. 94). | 60. Con le genti gleriese, alle stesso mode di tutti i beati: cioè di bianca stola (C. XXX, 129). Il medesimo uso della preposizione con fece già nel v. 145 del XXIX del Purg. [ 61. Diffuse,

Quale a tenero padre si conviene. Ed: Ella ov'è? di subito diss'io. Ond'egli: A terminar lo tuo disiro Mosse Beatrice me del luogo mio; E se riguardi giù nel terzo giro Dal sommo grado, tu la rivedrai Nel trono che i suoi merti le sortiro. Senza risponder gli occhi su levai, E vidi lei che si facea corona Riflettendo da sè gli eterni rai. Da quella region, che più su tuona, Occhio mortale alcun tanto non dista, Qualunque in mare più giù s'abbandona, Quanto li da Beatrice la mia vista; Ma nulla mi facea, chè sua effige Non discendeva a me per mezzo mista. O Donna, in cui la mia speranza vige, E che soffristi per la mia salute In Inferno lasciar le tue vestige; Di tante cose, quant'i'ho vedute, Dal tuo podere e dalla tua bontade Riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate Per tutte quelle vie, per tutt'i modi, Che di ciò fare avean la potestate. La tua magnificenza in me custodi Sì che l'anima mia, che fatta hai sana,

Piacente a te dal corpo si disnodi.

Così orai; e quella sì lontana,

sparso. — Geno, guance (lat. genæ). || 65. A terminar le tuo desiro, a condurti al desiderato termine del tuo viaggio | 67-68. Nel terso giro Dal sommo grado, in quel giro ch'è terzo a contare dall'alto, da su in gib. Nel primo giro Maria, nel secondo Eva, nel terzo Rachele, e accanto a lei Beatrice (C. seg., v. 9). Ma perchè giusto nel terzo? Solo il Poeta avrebbe potuto dircelo; ed egli crede (C. seg., v. 140) potersi dispensare dalla sposizione di quest'ultima parte del suo celestiale sistema. | 69. Le sortiro, le destinarono, le fecero acquistare. | 71-72. Che si facea cerena Riflettendo ec., cinta, come di corona, de' raggi del divin lume ch' ella da sè rifletteva. || 73-75. Da quella region ec., nessuno occhio mortale, ancorche di uomo trovantesi al fondo del più alto de' mari, sarebb● tanto distante dall'ultima regione dell'atmosfera, quanto ec. || 77-78. Ma nulla mi facea ec., ma tanta distanza non mi noceva, perche la essigie di Beatrice per venire a me non doveva attraversare alcun mezzo, alcun corpo interposto, com' è tra noi l'aria o l'acqua. Ved. C. prec., vv. 121-125. || 79. Vige, ha vigore (viget), si fonda. || 34. In Inferne ec., scender nel Limbo per mandarmi Virgilio. [ 85. A libertate. Libertà prima è non essere schiavo delle proprie passioni e del peccato. || 88. La tua ec., custo-disci (lat. custodi) in me gli effetti della tua magnificaza, i tuoi magnifici doni. || 90. Pia-cente a te ec., partasi dalle mie membra tale che ti piaccia, cioè in stato di grazia. ¶ 92. Como parca. Pareva a Dante, non era; perchè lassà non è misura alcuna di spazio. ¶ 93. Poi si tornò ec., quindi ritornò a fissarsi in Dio, fonte eterno d'ogni bene. C. XX: « Grazia, che

Come parea, sorrise, e riguardommi; Poi si tornò all' eterna fontana. E il santo sene: Acciò che tu assommi Perfettamente, disse, il tuo cammino,95 A che prego ed amor santo mandommi, Vola con gli occhi per questo giardino; Chè veder lui t'accenderà lo sguardo Più a montar per lo raggio divino. 100 E la Regina del cielo, ond'io ardo Tutto d'amor, ne farà ogni grazia, Però ch'io sono il suo fedel Bernardo. Qual è colui che forse di Croazia Viene a veder la Veronica nostra, Che per l'antica fama non si sazia, Ma dice nel pensier, fin che si mostra: Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, Or fu sì fatta la sembianza vostra? Tale era io mirando la vivace Carità di colui, che in questo mondo,110 Contemplando, gustò di quella pace. Figliuol di grazia, questo esser giocondo, Cominciò egli, non ti sarà noto Tenendo gli occhi pur quaggiuso al fondo; Ma guarda i cerchi fino al più remoto, 115 Tanto che veggi seder la Regina, Cui questo regno è suddito e devoto. Io leval gli occhi ; e come da mattina La parte oriental dell'orizzonte

Soverchia quella dove il Sol declina, 120

da si profonda Fontana stilla » ec. | 94. Sene, vecchio; come nel v. 59. - Assommi, compisca. Ved. nota 112 al XXI del Purg. | 96. A che ec., al qual fine io son venuto a te, mosso da preghiera di Beatrice e dalla carità mia stessa. || 97. Per questo giardino, pel Paradiso. C. XXIII, 71: Bel giardino, Che sotto i raggi di Cristo s' infiora. • || 98 Veder lui, la vista di lui. T'accendera, ti avvivera. C. XXX, 58: . E di novella vista mi raccesi. Alcuni, l'accon-cerà; altri, l'acwirà. || 99. A montar ec., ad innalarsi, su per il suo raggio, insino allo stesso Iddio. | 102. Bernardo. Primo abate di Chiaravalle, nato in Borgogna nel 4091, morto nel 1153. Fu divotissimo adoratore e gran panegirista della Madre di Dio. | 103. Di Croasia. Gente salvatica e scostumata, nella riviera del mare adriatico. . Anon. Ed anche il Poeta venia da Firenze inginsta ed insana (v. 39). | 104. La Verenica nestra, la vera immagine (vera εικών) di G. Cristo, impressa nel suo sudario, la quale si conserva presso di noi ita-liani, in Roma. Vita Nuova: «Quell' immagine benedetta che G. C. lasciò a noi per esempio della beatissima sua figura. . Era scopo di frequenti pellegrinaggi: ved. Petrarca, Son. . Movesi il vecchiarel » ec. || 105. Che, il quale. — Hen si saria di riguardarla || 106. Fin che si mestra, tutto il tempo che la famosa immagine è lasciata scoperta. || 111. Gustò di quella pace, pregustò la celeste beatitudine. | 112. Figlinol di grazia. Perchè dalla grazia rigenerato. — Questo esser giocondo, l'esistenza che quassa si gode. || 114. Pur, sempre. — Al fondo, nell'infima parte del Paradiso. | 116. La Regina, Maria Vergine, Regina cali. | 120. 80Così quasi di valle andando a monte Con gli occhi, vidi parte nello stremo Vincer di lume tutta l'altra fronte.

E come quivi, ove s'aspetta il temo 124 Che mal guidò Fetonte, più s'infiamma, E quinci e quindi il lume si fa scemo;

Così quella pacifica orifiamma Nel mezzo s'avvivava, e d'ogni parte Per igual modo allentava la fiamma.

Ed a quel mezzo con le penne sparte 130 Vidi più di mille Angeli festanti,

verchia in luce. Purg. XXX: «lo vidi già nel cominciar del giorno. La parte oriental tutta rosata» ec. [121-125. Così, quasi ec., così, guardando in su, vidi nel più alto cerchio nna parte di esso splendere più di utta la restante circonferenza. [124-126. E come quivì ec., e come in quel punto dell'orizsonte, dove sta per ispuntare il Sole, il lume è più vive, e pe' due semicerchi va via via scemando. — Il temo Che mal guidò Fetonte, il timone (lat. temo) del carro del Sole, che guidato dal presuntuoso Fetonte, usci dell'eclittica. Purg. IV. 70: «La strada Che mal non seppe carreggiar Feton.» [127. Quella pacifica erifamma, il lume di Maria, ch'era quasi bandiera del celeste regno, ma non bandiera di guerra, sibbene di pace e di amore. Orifamma, oriafamma ed oreafamma fu detta una bandiera con flamma in campo d'oro, portata da un angelo, secondo i Reali di Francia, al figliuol di Costantino; secondo altri, a Carlomagno. Pecorone. IX. 2: « Porto per arme quel giorno quel gonfalone ch'arrecò

Ciascun distinto e di fulgore e d'arte.
Vidi quivi a'lor giuochi ed a'lor canti
Ridere una bellezza, che letizia
Era negli occhi a tutti gli altri Santi. 185
E s'io avessi in dir tanta divizia,
Quanta ad immaginar, nor ardirei
Lo minimo tentar di sua delizia.
Bernardo, come vide gli occhi miei
Nel caldo suo calor fissi ed attenti, 149
Gli suoi con tanto affetto volse a lei,

Che i miei di rimirar fe più ardenti.

l'agnolo a Carlomagno, cioè orifiamma; la quale è una fiamma di fuoco nel campo d' oro. » [ 126. Hel messo s' avvivava, nell' anzidetto punto medio del sommo cerchio splendea vivissimo. -D'ogni parte, lungo i due semicerchi, a destra e sinistra. [ 130-131. Ed a quel mezzo ec., e vidi più di mille angeli con le ali tese (con le pena: sparte) far festa (festanti) a quel punto medio (a quel mezzo), dove sedeva Maria. [] 132. Di fulgore. Perchè la divina luce è diversamente ricevuta da ciascuno degli angeli (C. XXIX, 136-38) — E d'arte. Ne loro gisochi e cesti (v. seg.). | 134-155. Che letizia Era ec., che railegrava gli aspetti di tutto il beato consesso. | 136. S'ie avessi, quand'anco io avessi. | 138. Lo minimo ec., tentar di esprimere la minima parte di tanto deliziosa bellezza. || 140. Wel calde sue caler, nell'ardente obbietto dell'ardor suo (v. 400), nell'amante amata Maria: secondo il quale intendimento il caldo calore è ben più significante che non la selva selvaggia. le cava caverna, e simili.

#### CANTO TRENTESIMOSECONDO.

Osserva il Poeta partitamente la disposizione de'Beati nel celeste consesso; ed è chiarite da san Bernardo di un suo dubbio circa la distribuzione de'morti bambini.

Affetto al suo piacer quel contemplante, Libero ufficio di dottore assunse, E cominciò queste parole sante: La piaga, che Maria richiuse ed unse, Quella, ch' è tanto bella da'suoi piedi, 5 E colei che l'aperse e che la punse. Nell'ordine che fanno i terzi sedi, Siede Rachel di sotto da costei

4. Affetto al sue piacer, affettuosamente fisso in Maria, suo piacere, amor suo. — Quel contemplante, san Bernardo, figura della contemplazione (nota 88 al C. prec.). || 2. Libere, spontaneo. — Di dottore, di mio ammaestratore. || 4-6. La piaga e.c. quella donna che tanto bella siede a piedi di Maria, è colei che fe la piaga, la qual poi da Maria fu guarita; cioè Eva, che col suo peccato perdette il genere umano, redento poi da Maria col divino suo parto. Sant'Agostino: « Illa percussitista sanavit. » — Tanto bella. Eva, creata immediatamente da Dio, fu como Adamo « fatta degna Di tuttal'animalperfezione» (C. XIII, 83). || 7. Mell'ordine ec., nel tera'ordine di seggi,

Con Beatrice, sì come tu vedi.
Sara, Rebecca, Iudit, e colei 10
Che fu bisava al cantor che per doglia
Del fallo disse *Miserere mei*,
Puoi tu veder così di soglia in soglia
Giù digradar, com'io, ch'a proprio nome
Vo per la rosa giù di foglia in foglia. 15

nel terzo grado. Sedio per seggio, dal basso lat sedium, fu comune agli antichi. § 8. Rachel. La più volte mentovata figlia di Labano em glie di Giacobbe, figura della vita contemplativa (Inf. II; Purg. XXVII). — Cestei, Eva. § 9. Cen Beatrice. Inf. II, 102: « Che mi sedea con l'antica Rachele,» L'una accanto dell'altra, perchè (dice il Landino) il proprio subbietto della teologia è la contemplazione, ed in quella si ferma e pon suo seggio. » § 10-12. Sara. Moglie di Abramo. — Rebocca. Moglie d'Isacco. — Moglie di Abramo. — Rebocca. Moglie d'Isacco. — Indit. La famosa vedova liberatrice di Statilia. — Colei ec. Rut, moglie di Booz e bisara di David, autore del salmo penitenziale Misarere mei, Deus. § 43-45. Di seglia in seglia Già digradar, seder di grado in grado, l'una

E dal settimo grado in giù, sì come
Insino ad esso, succedono Ebree,
Dirimendo del fior tutte le chiome;
Perchè, secondo lo sguardo che fee
La fede in Cristo, queste sono il muro 20
A che si parton le sacre scalee.
Da questa parte, onde il fiore è maturo
Di tutte le sue foglie, sono assisi
Quei che credettero in Cristo venturo.
Dall'altra parte, onde sono intercisi
25

Di vôto i semicircoli, si stanno
Quei ch' a Cristo venuto ebber li visi.

E come quinci il glorioso scanno Della Donna del cielo, e gli altri scanni Di sotto lui cotanta cerna fanno; 80 Così di contra quel del gran Giovanni, Che sempre santo il diserto e il martiro

Sofferse, e poi l'Inferno da due anni:

E sotto lui così cerner sortiro Francesco, Benedetto ed Agostino,

dappie dell'altra. — Cem'ie ec., com'io di-grado, scendo di grado in grado, indicandoti col suo proprio nome l'occupatrice di ciascuno. 16-18. Sì come Insine ad esse, parimente che dal settimo in su. - Succedeno ec., seggono egualmente donne ebree, formando così una serie rettilinea attraverso tutti i gradi. -Dirimende, separando: dal lat. dirimere. — Tutte le chiome, tutti i circolari ordini di foglie. Virgilio, Georg. IV: « Comantem narcissum. » Tutto quanto l'interno della celeste rosa è partito in due semicircoli da una linea retta di seggi da Maria in giù, e da un'altra di rincontro dal Battista in giù. Nella linca in giù da Maria seggono le madri ebree; in quella giù dal Battista, i fondatori d'Ordini religiosi, quasi padri di anime. Il semicircolo a destrá di Maria è occupato da' credenti in Cristo ve-nuto, il sinistro da' credenti in Cristo venturo (v. 131). E in ciascun semicircolo, dalla metà in gib, sono i morti bambini. [19-31. Pereba secondo ec., perciocchè queste donne sono come un muro dividente dall'alto al basso i circolari gradi, da una parte del qual muro sono i beati in cui la fede risguardo in Cristo venturo, dall' altra quelli ne'quali risguardò in Cristo venuto. — Foe, fe. Ved. nota 141 al II dell' Inf. || 22-23. Da questa parte ec., a sinistra delle donne, dalla qual parte tutti i seggi sono occupati, non si aspetta più nessuno. || 25-26. Intercisi Di vôto, interrotti, discontinuati (lat. intercisi) da spazi vuoti, riserbati a'venturi Beati. || 27. Li visi, le viste (lat. visus), lo sguardo della fede (v. 19). || 28-30. E come quinci ec., e come da questa parte il seggio di Maria e quelli delle sottostanti donne fanno tanto veneranda linea discernente, disceverante. Cerna è da cernere (v. 34), in significato di sesverare. || 31-33. Così di contra cc., così ap-punto fa, dirimpetto allo scanno della Vergine, quello del gran Battista, il quale benchè santo fin dal seno materno, soffri prima gli stenti del deserto, poi il martirio, e finalmente circa due anni di limbo. — Gran. Luc., VII, 28: ·Major inter natos mulierum. . — Sempre sante. Luc., I, 15: . Spiritu sancto replebitur adhuc ez utero matris sum. » — Da due anni, circa due

E gli altri sin quaggiù di giro in giro. Or mira l'alto provveder divino; Chè l'uno e l'altro aspetto della fede Egualmente empierà questo giardino. E sappi che dal grado in giù, che fiede 40 A mezzo 'l tratto le due discrezioni, Per nullo proprio merito si siede, Ma per l'altrui con certe condizioni Chè tutti questi sono spirti assolti Prima ch'avesser vere elezioni 45 Ben te ne puoi accorger per li volti, Ed anche per le voci puerili, Se tu gli guardi bene e se gli ascolti. Or dubbi tu, e dubitando sili; Ma io ti solverò forte legame, In che ti stringon gli pensier sottili. Dentro all'ampiezza di questo reame Casual punto non puote aver sito,

Se non come tristizia, o sete, o fame;

anni. Mori in agosto, e G. C. in aprile del se-condo anno dipoi. | 34. Così cerner sortire, a quel modo medesimo, che le madri ebree dirimpetto, ebbero per sorte, furon destinati a far cerna (v. 30), a sceverare i beati della tar corna (1. 60), a co del Paradiso, quanto le madri ebree per la si-nistra; e veri continuatori dell'opera del Battista, la qual fa « parare Domino plebem per-fectam » (Luc., I, 17) [ 38-39. L'uno e l'altre aspetto ec., la fede in Cristo venuto darà tanti flori a questo giardino, tante anime al Paradiso, quante appunto ne dette la fede in Cristo venturo. Era calcolo de' teologi del tempo, fondato massimamente nella opinione della non lontana fine del mondo. Ma ottimamente san Tomaso: Soli Deo cognitus est numerus electorum. § 40-41. Dal grade in giù ec., giù da quel grado che taglia a mezzo le due anzidette linee discernenti (lat. diserctiones a discernendo); dalla metà in giù di tuttaquanta la rosa. // 42-45. Per nullo proprie ec , seggono i bambini salvati non per alcun merito proprio, perche morti prima degli anni della discrezione, ma per merito altrui, osservata però la condizione della circoncisione pria di Cristo, del battesimo poi. — Per l'altrui, pe' meriti de' genitori, secondo alcuni teologi; secondo altri, per quelli di G. Gristo. — Asselti, sciolti da' vincoli della carne, passati di vita. — Vere elezioni, discernimento bastante ad eleggere. || 49. Or dubbi tu. Il dubbio da san Bernardo letto nell'interno di Dante era, come mai quelle fanciullesche anime non salve per meriti loro potessero sedere quai più qual meno alte ne vari gradi di celeste gloria formanti la metà inferiore della rosa: del qual dubbio non trovando il Poeta in sè la soluzione, inclinava a credere che la distribuzion dei hambini fosse puramente casuale. — Sill, taci (lat. siles). L'usò, tra gli altri, il Varchi nella trad. di Boezio. § 80-81. Ti solverè ec., risolverè cesi forte dificoltà, com' è quella in che ora t'involge la sottilità del tuo pensare. § 52-54. Dentro all'ampiessa ec., in tutto quanti l'al'Empireo nen può avez luggo un mismo. è l'Empireo non può aver luogo un minimo che di casuale, come non possono avervi luogo Chè per eterna legge è stabilito Quantunque vedi sì, che giustamente Ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente A vera vita, non è sine causa Intra sè qui più e meno eccellente. Lo Rege, per cui questo regno pausa In tanto amore ed in tanto diletto, Che nulla volontade è di più ausa, Le menti tutte in suo lieto cospetto Creando, a suo piacer di grazia dota 65 Diversamente; e qui basti l'effetto. E ciò espresso e chiaro vi si nota Nella Scrittura Santa, in que' gemelli Che nella madre ebber l'ira commota. Però, secondo il color de' capelli, Di cotal grazia l'altissimo lume Degnamente convien che s'incappelli. Dunque, senza mercè di lor costume, Locati son per gradi differenti

ne tristezza ec. § 55-57. Che per eterna ec., perciocche quanto tu vedi è prestabilito ab eterno cost puntualmente, che qui (ci) ad ogni grado di merito corrisponde il grado della gloria come l'anello al dito. [ 58-60. E però questa ec., e però questa gente, cioè i bambini, affrettatasi, venuta prima del natural suo tempo alla vera vita celeste (sestinata a vera vita), non senza cagione è qui differenziata in più o meno eccelsi gradi di gloria. — Festinata. Dal latino festinare. Purg. XXXIII, 98: e 11 ciel che più alto festina. » — Intra sè, gli uni rispetto — il lati h 64 Pana nona gode la culesta agli altri. || 61. Pausa, posa, gode la celeste pace. || 63. È di più ausa, è ardita (lat. ausa) di più desiderare. || 64. Le menti, le anime umane. — In sue lieto cospetto, nella sua eterna idea, ch' è il fonte di ogni letizia. Nel Purg. XVI, 89, dice l'anima e mossa da lieto Fattore. || 66. Diversamente. Pietro Lombardo, III, dist. 41: · Electorum alios magis, alios minus dilexit ab æterno. • Ved. san Paolo a' Cor. 1, 2. — E qui basti l'effetto, e in quanto a ciò basti sapere che il fatto è così, non ne cerchiamo la ragione inaccessibile a noi. Abbiam veduto più volte, e segnatamente ne' versi 91 e segg. del C. XXI, la stessa cognizion de' beati avere i suoi limiti. 68-69. In que' gemelli ec. Rebecca, essendo gravida di Esaŭ e di Giacobbe ad un corpo, li senti cozzare e combattere insieme: sopra che consigliandosi ella col Signore, n'ebbe per risposta che il primo ad uscir dal suo seno avrebbe servito al secondo (Gen. XXV). Il qual fatto è citato da tutti i teologi che trattano della predestinazione gratuita, vedendosi in esso come Iddio preferi l'uno all'altro gemello • quando non peranco eran nati ne punto avean fatto di bene o di male • (san Paolo, ad Rom. IX). Ebber l'ira commota, si commossero ad ira l'un contro l'altro. Commoto per commosso (lat. commotus) trovasi anche in prosa. || 70-72. Però, secondo ec., laonde, secondo il maggiore o minor grado di grazia donato a questi pargoli, conviene che il divin lume della gloria a tal grazia corrispondente faccia al capo di ciascun di essi condegna ghirlanda; cioè che ciascun pargolo abbia un grado di gloria rispondente al grado della grazia donatagli da Dio. — Il color del

Sol differendo nel primiero acume. Bastava sì ne' secoli recenti Con l'innocenza, per aver salute, Solamente la fede de parenti. Poichè le prime etadi fur compiute, Convenne a'maschi all'innocenti penne, Per circoncidere, acquistar virtute. Ma, poichè il tempo della grazia venne, Senza battesmo perfetto di Cristo, Tale innocenza laggiù si ritenne. Riguarda omai nella faccia che a Cristo 85 Più s'assomiglia, chè la sua chiarezza Sola ti può disporre a veder CRISTO. lo vidi sovra lei tanta allegrezza Piover, portata nelle menti sante Create a trasvolar per quella altezza, 90 Che quantunque io avea visto davante, Di tanta ammirazion non mi sospese, Nè mi mostrò di Dio tanto sembiante.

capelli, il grado diverso della grazia. Questa poco lodevol similitudine fu suggerita al l'oeta da ciò, che in Esaù e Giacobbe la diversità della grazia fu significata col diverso colore dei capelli, che il primo ebbe rossi, il secondo neri (Gen. XXV, 25). — Altissimo lume. Perchè direttamente provegnente dall'Altissimo. - Degnamente, a chi più, a chi meno. — S'incappelli, si faccia corona, formi aureola, « qua electis communiter datur, » dice Pietro di Dante. Di cappello per ghirlanda abbiamo già detto sul v. 9 del C. XXV. Poliziano, St., I, 78: « Questa di verdi gemme s' incappella: » Firenzuola, Rim. 49: « Quel d'oro « di ameraldi s'incappella; » cioè si corona, non già si copre, come il Vocab. frantende. | 73. Sensa mercè di lor costume, senza merito di loro virtà, di loro opere. Inf. 1V. 54: «S'elli hanno mercedi;» cioè, meriti. § 75. Nel primiere acume, nell'acume a veder Dio, che ciascun bambino sorti fin dalla sua creazione. || 76-78 Bastava sì ec. Passa a parlar delle condizioni accennate nel v. 43, e dice : Bastava veramente nella prima età del mondo, per salvare i bambini, che alla innocenza lor propria si unisse solamente la fede de'lor genitori (lat. parentes) nel venturo Messia. | 79-81. Pelche le prime etadi ec., dopo compiuta la prima epoca del mondo, che fu dalla creazione al patto di Dio con Abramo, bisognò che i maschi, per volare al cielo, alle penne dell'innocenza acquistassero forza mediante il rito della circon-cisione (Gen. XVII, 11, 14). [ 83-84. Senza bat-tesmo ec., mancando il perfetto battesimo, ch'è quello instituito da Cristo, i pargoli innocenti furon ritenuti laggiù nel Limbo. La circoncisione era imperfetto battesimo (san Tomaso, III, qu. 57, a. 3) || 85-86. Nella facela che a Cristo ec., nel volto di Maria, che più di ogni altro somiglia in isplendore a quello del suo divino Figliuolo. Ripete la rima Cristo, come già più volte, per rispetto. | 89-90. Portata nelle menti ec., portata e versata in lei dalle angeliche intelligenze, create per volare tra il trono di Dio e le sedi dei beati (C. XXXI, 4 e seg.). | 91. Quantunque, quanto mai, tutto ciò che. | 93. Di Die tante sembiante, cosa tanto divina, e però tanto a Dio si-migliante. Nel Convito: « Quanto la cosa è più E quell'amor che primo li discese, Cantando Ave, Maria, gratia plena, 95 Dinanzi a lei le sue ali distese.

Rispose alla divina cantilena Da tutte parti la beata Corte, Si ch'ogni vista sen fe più serena. O santo padre, che per me comporte

L'esser quaggiù, lasciando il dolce loco Nel qual tu siedi per eterna sorte. Qual è quell'angel, che con tanto giuoco

Guarda negli occhi la nostra Regina,

105 Innamorato sì che par di fuoco? Così ricorsi ancora alla dottrina

Di colui, ch' abbelliva di Maria, Come del Sol la stella mattutina. Ed egli a me: Baldezza e leggiadria,

Quanta esser puote in angelo ed in alma, Tutta è in lui, e sì volem che sia Perch'egli è quegli che portò la palma

Giuso a Maria, quando il Figliuol di Dio Carcar si volse della nostra salma. Ma vieni omai con gli occhi, sì com'io 115

Andrò parlando, e nota i gran patrici Di questo imperio giustissimo e pio. Quei duo che seggon lassù più felici,

Per esser propinquissimi ad Augusta, Son d'esta rosa quasi due radici.

divina, è più di Dio simigliante. • | 94. Quell'a-mor ec., quell'angelo che primo discese allora da Dio al seggio di Maria. È Gabriele, che nel C. XXIII, 103, udimmo cantare: « Io sono amore angelico, che giro • ec. || 96. Le sue ali distese, si libro sulle ali. [ 97. Bispose. Seguitando la salutazione angelica. || 99. Sì ch'ogni vista ec., tanto affettuosamente, che l'aspetto d'ogni beato ne divenne anche più rifulgente. | 102. Per eterna sorte, per esserti stato dai tuoi meriti attribuito in eterno. || 103. Giuoco, giubilo, gioia; come nel C. XX, 117. || 107. Abbelliva di Maria, si facea bello della bellezza di Maria, s'irradiava del costei splendore. | 109. Baldezza. Quella sicurezza di atti, che da l'esser contento di sè. || 110. In alma, in anima d'uomo. || 111. E sì volem che sia. Per la costante uniformità del voler de' beati con quello di Dio (C. III, 79 e segg.). | 112. La palma sopra tutte le donne. Benedicta tu in mulieribus. E con una palma in mano è dipinto quasi da tutti. 🛙 14. Della nostra salma, della carne umana e con essa degli umani peccati. | 116. Patrici, patrizi, principali: plurale di patricio; fors'anco dell'an-tiq. patrice (ved. Vocab). ¶ 119. Ad Augusta, all'augusta Sovrana del Cielo Più felice è chi più le sta dappresso. | 120. Quasi due radici. Perche l'uno, Adamo, il primo de'credenti in Cristo venturo; l'altro, san Pietro, il primo tra' seguaci di Cristo. | 121. Da sinistra. l'erche la vecchia legge è men nobile della nuova, non essendo stata che preparazione di questa. - Le s'aggiusta, le sta presso (lat. juxta). « Juxta è dizione grammatica (cioè latina), che viene a dire allato; e però aggiustare è stare allato. • Buti | 122-123. È il Padre ec., è Adamo, padre dell'umana specie, la quale per l'ardir suo di gustare il pomo vietato, or assapora tutti gli amari frutti della colpa. | 126. Di questo flor venusto, di

Colui che da sinistra le s'aggiusta, E il Padre, per lo cui ardito gusto L'umana specie tanto amaro gusta. A destra vedi quel Padre vetusto Di Santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi Raccomandò di questo fior venusto. E quei che vide tutt'i tempi gravi, Pria che morisse, della bella sposa Che s'acquistò con la lancia e co'clavi, Siede lungh'esso: e lungo l'altro posa 130 Quel duca, sotto cui visse di manna

La gente ingrata, mobile e ritrosa. Di contro a Pietro vedi seder Anna, Tanto contenta di mirar sua figlia, Che non muove occhio per cantare Osanna.

E contro al maggior Padre di famiglia Siede Lucia, che mosse la tua Donna, Quando chinavi a ruinar le ciglia.

Ma perchè il tempo fugge che t'assonna, Qui farem punto, come buon sartore 140 Che, com'egli ha del panno, fa la gonna; E drizzeremo gli occhi al primo Amore, Sì che guardando verso lui, penetri

Quant'è possibil per lo suo fulgore. Veramente, *ne* forse tu t'arretri, Movendo l'ale tue, credendo oltrarti, Orando grazia convien che s'impetri;

questa bella rosa, del Paradiso. Matt., XVI, 19: Tibi dabo claves regni coslorum. » | 127-129. Quei che vide ec., san Giovanni Evangelista, che vivo ancora vide tutte le future calamità della Chiesa fondata da G. C. con la sua passione, e le descrisse nell'Apocalisse. — Clavi, chiodi (lat. clavi). || 430-132. Lungh'esso, al-lato a san Pietro. — Elungo l'altro ec., e allato ad Adamo siede il conduttore (lat. dux) del popolo ebreo per lo deserto, Mosè. Ripete i rimproveri dallo stesso iddio fatti tante volte agli Ebrei. | 133. Di contro a Pietro. E perciò manca del Battista, che sedeva di contro a Maria (v. 31). — Anna. La santa madre di Maria Vergine. | 135. Per cantare, quantunque ella canti. Tutti gli altri, nel dire Osanna, guar-davano a Dio. | 136. Centre al maggier Padre ec., dirimpetto al primo padre Adamo. e quindi a destra del Battista. | 137. Lucia, che mosse ec., santa Lucia, la qual mosse Beatrice a soccorrerti (lnf. II, 97). | 138. Quando chinavi ec., quando tu, incalzato dalla lupa, • rovinavi in basso loco • (Inf. I, 61), non guardando più in alto | 159. Il tempo...che t'assonna, lo spazio di tempo da Dio conceduto a questa tua celeste visione, a questo miracoloso sopimento de' tuoi sensi. Della propria natura del suo viaggio pei cieli il Poeta stesso non sa. Ved. nota 5 al C. I.||140. Qui farem punto. Non sarebbe stato superfluo qualche maggiore achiarimento. Dicemmo già a proposito della distribuzione simbolica dei beati ne' primi sette cieli, ed or lo ripetiamo a proposito della distribuzion reale nell' Empireo, esser dispiacevole che Dante non ci abbia dato egli stesso i motivi del suo sistema rimunerativo, come ha fatto del penale. | 141. Fa la gonna: più o meno ampia. [145-147. Veramente, ac forse ec.. ma acciocche tu procedendo fidato nelle forze tue proprie (Movendo l'ale tue), mentre credi Grazia da quella che puote aiutarti: E tu mi segui con l'affezione,

inoltrarti nella luce divina, non abbi per avventura a retrocedere in pena di tale orgoglio, conviene impetrarne grazia per mezzo dell'orazione. — Me, acciocche non: una delle solite parole latine interposte da Dante, come quia, quare, prope, udi, etc., non per bisogno, perchè qui ner esempio un semplice son avrebbe fatto

Sì che dal dicer mio lo cuor non parti. E cominciò questa santa orazione.

lo stesso effetto, ma « quasi giudicasse le parole latine esser più atte ad esprimere la maesta e l'altezza de concetti del Paradiso. Torq. Tasso, post. a' vv. 28-30 del C. XV. | 148. Da quella ec., da Maria. || 150. Le cuer non parti, tu non disgiunga (oggi parta) il tuo cuore.

## CANTO TRENTESIMOTERZO.

Per grazia ottenutagli dalla Santissima Vergine il Poeta fissa ultimamente lo sguardo nella trina unità di Dio, e particolarmente nella divina umanità di Gesù Cristo: e qui la visione finisce.

10

Vergine madre, figlia del tuo Figlio, Umile ed alta più che creatura, Termine fisso d'eterno consiglio,

Tu se'colei che l'umana natura Nobilitasti sì, che il suo Fattore Non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore.

Per lo cui caldo nell'eterna pace Così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face

Di caritade, e giuso, intra i mortali, Se' di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande, e tanto vali,

Che qual vuol grazia, ed a te non ricorre, Sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre

A chi dimanda, ma molte fïate Liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, In te magnificenza, in te s'aduna

figliuola e madre. » | 2. Umile ec., umil di animo, ed alta in dignita, più che ogni creatura. Petr.: . Vergine santa, Che per vera ed altissima umiltate Salisti al ciel. . || 3. Termine ec., predestinata ab eterno ad esser quella, me-diante cui s'adempisse il divin consiglio della redenzione. Virgilio, Æn., IV: . Et sic Jovis poscunt, nic terminus hæret. » § 6. Sua fattura, fattura dell'umana natura, figliuolo di donna. | 7. L'amore, l'amor di Dio verso gli nomini, intiepidito pel fallo di Adamo. Gen. VI. 6: Poenituit Eum quod hominem fecisset in terra. . | 9. Così è germinato ec., tante anime son venute al Paradiso. || 10. Meridiana face, Sole meridiano. || 13. Vali appresso Dio. || 21. Quantunquo, quanto mai. || 22-23 Dall'infima lacuna Dell'universo, dal lago di Cocito, che per essere al centro della terra, copre

(sempre secondo il sistema tolomaico) il punto più basso dell'universo. Oggi comunemente laguna, riserbandosi tacuna a significare i vuoti

1. Figlia del tuo Figlio. La Chiesa: « Genuisti

qui te fecit. . Il Petrarca: . Del tuo parto gentil

Quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna Dell'universo insin qui ha vedute Le vite spiritali ad una ad una,

Supplica a te per grazia di virtute Tanto che possa con gli occhi levarsi Più alto verso l'ultima salute. Ed io, che mai per mio veder non arsi

Più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi Ti porgo, e prego che non sieno scarsi, 30 Perche tu ogni nube gli disleghi

Di sua mortalità co prieghi tuoi, Si che il sommo piacer gli si dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi

Ciò che tu vuoi, che tu conservi sani, 35 Dopo tanto veder, gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani: Vedi Beatrice con quanti beati

Per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati,

e beati. || 25. Per grazia di virtute, per aver grazia, per esser graziato di nuova virtù visiva. | 27. Verse l'ultima salute, verse Dio, ul-time termine della beatitudine. | 28-29. Mai per timo termine denia neautuoine. [128-29. Mai per mio veder ec., mai non desiderai di vedere io medesimo Iddio più di quanto desidero che Dante lo vegga. Matth., XIX, 49: « Diliges proximum tuum sicut teipsum.» [130. Searsi all'effetto. [131-32. Ogni nube gli disleghi Di sua mortalità, dissipi da lui ogni nebbia provegnente dalla mortal condizione. I Latini: « Solvara nubam » [133. Si cha ec. sicchà Iddio gli vere nubem. • 33. Sì che ec., sicchè Iddio gli si faccia visibile. || 36-56. Sani, Dopo tanto veder, non corrotti dalla superbia, per aver vi-sto a faccia a faccia il Signore. || 37. I movi-menti umani, gl'impulsi dell'umano orgoglio. Quelli stessi che ad Orazio facevano esclamare : · Exegi monumentum ære perennius; · ad Ovidio: « Super alta perennis Astra ferar, no-menque erit indelebile nostrum: » e da quali Dante, d'in sulla sommità del poetico mondo da lui creato, troppo più ragionevolmente si sentiva tentare. Il 39. Per li miel prieghi ec, per appoggiar le mie preghiere tendono a la lan mani ginate II 40 GH eashi ec gli genelle scritture. || 24. Le vite spiritali, le tre per appoggiar le mie preghiere tendono a te vite, i tre stati degli spiriti; dannati, purganti, le loro mani giunte. || 40. Gli cochi ec., gli oc-

Fissi nell'orator, ne dimostraro Quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all' eterno lume si drizzaro, Nel qual non si de'creder che s'invii Per creatura l'occhio tanto chiaro. Ed io che al fine di tutti i disii M'appropinquava, sì com'io doveva, L'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m' accennava, e sorrideva, Rerch'io guardassi in suso; ma io era 50 Già per me stesso tal, qual ei voleva. Chè la mia vista, venendo sincera, E più e più entrava per lo raggio Dell' alta luce, che da sè è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio Che il parlar nostro, ch'a tal vista cede, E cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che somniando vede, E dopo il sonno la passione impressa 59 Rimane, e l'altro alla mente non riede; Cotal son io, chè quasi tutta cessa Mia visione, ed ancor mi distilla Nel cuor lo dolce che nacque da essa.

Così la neve al Sol si dissigilla,

chi di Maria. — Venerati. Inquantochè materni. | 41. Pissi nell' orator. Cioè, mediante l'espressione con cui si affissarono in san Bernardo durante la costui orazione. | 44-45. Che s'invii Per creatura ec., che da nessun'altra creatura si miri con tanta chiarezza. Inf. IX, 109: «L'occhio intorno invio. » | 47-48. Sì com'io doveva ec., sentii, com' era naturale, finire in me l'ardor del desiderio e cominciar la pace ineffabile del godimento. || 49. E sorrideva, sorridendo; per la gioia dell'impetrata grazia. || 51. Tal, qual ei veleva. Cioè, inteso ad inoltrar col guardo su per lo raggio divino (v. 53). | 52. Venendo sincera, divenendo sempre più chiara. § 54. Che da sè è vera, che sola ha la verità e la ragione dell'esser suo in sè medesima. Ogni altra luce che la divina, è raggio di questa. Joan., 1, 9: « Lux vera, quæ illuminat omnem hominem. » || 55-56. Fu maggio Che il parlar nostro, fu maggiore (antic. maggio) di quel che l'umano parlare possa esprimere: • Troppe volte parra forse, e a ragione, ch'ei si confessi impotente a descrivere si alte cose: ma e l'altezza di quel ch'ei dice, e l'altezza con la quale egli esprime la propria impotenza, son cose sovrane; nè mai più altamente da umana poesia su parlato di Dio. » Tommasèo. [ 57. A tanto oltraggio, a tanto soperchio, eccesso. Oltraggio è da oltre. L'Ottimo: « La memoria fondata in organo corporale, per sua natura non è sufficiente a poter ritenere tai spezie intelligibili. • C. XVIII, 41: • La mente... non può reddire Sovra sè tanto. » || 58. Somniande, sognando: dal lat. sommiare. — Vede alcuna cosa. || 59. La passione, il tristo o lieto sentimento prodotto dal sogno. Purg. XXI, 106: «Riso e pianto son seguaci Alla passione.» \$\\\ 60. L'altre, tutto il resto del sogne, cioè le cose in esso vedute. C. XXIII, 49: « Io era come quei che si risente Di visione oblita, e che s'ingegna Indarno di ridurlasi alla mente. . | 61-63. Che quasi tutta ec., che mentre

65 Così al vento nelle foglie lievi Si perdea la sentenzia di Sibilla. O somma luce, che tanto ti lievi Da' concetti mortali, alla mia mente Ripresta un poco di quel che parevi; E fa' la lingua mia tanto possente, Ch'una favilla sol della tua gloria Possa lasciare alla futura gente: Chè, per tornare alquanto a mia memoria, E per sonare un poco in questi versi, Più si conceperà di tua vittoria. lo credo, per l'acume ch'io soffersi Del vivo raggio, ch'io sarei smarrito. Se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda ch' io fui più ardito Per questo a sostener, tanto ch'io giunsi L'aspetto mio col Valore infinito. O abondante grazia, ond' io presunsi Ficcar lo viso per la luce eterna, Tanto che la veduta vi consunsi ! Nel suo profondo vidi che s'interna, 85 Legato con amore in un volume,

Ció che per l'universo si squaderna;

Sustanzia ed accidente, e lor costume,

nella mia mente è quasi spenta del tutto la memoria della mia visione, dura ancor nel mio cuore la dolcezza ec. || 64. Si dissigilla, disfacendosi perde sua forma. || 66. La sentensia di Sibilla, le risposte che la sibilla comana dava scritte sulle foglie. Virgilio, Æn. 111, 443 : « Rupe sub ima Fata canit, follisque notas et no-mina mandat, etc. | | 87-68. Ti lievi Da'concetti mortali, ti alzi al di sopra del concetto dei mortali. [] 69. Un poco di quel che parevi, una tenue immagine di qual mi ti mostrasti. [] 71. Favilla propriamente dicesi del fuoco; scintilla della luce. Ma la gloria divina è « lucente incendio • (C. XIX, 100). | 73-75. Chè, per ternare ec., perciocche del tuo fulgore vincente ogni imagine umana (di twa vittoria), tornando esso un poco alla mia memoria ed essendo da me descritto, si avrà dalla gente più chiaro concetto. | 76-78. Is crede per l'acume ec., io crede che se gli occhi miei, vinti dalla troppa acutezza del raggio divino, se ne fosser rivolti (lat. aversi), io mi sarei smarrito, non avrei più potuto fisarveli. Anche il regno dei cieli non è degli sgomentevoli; « vim patitur, et violenti rapiunt illud . (Matth. XI). | 80-81. Per questo, per la certezza che altrimenti mi sarei smarrito. — A sostener l'acume del di-- Tanto ch' io giunsi ec., tantochè io congiunsi il mio sguardo con la stessa essenza divina, io vidi Iddio. || 82-84. Ond'io presunsi ec., dalla quale a me venne l'ardire di ficcar la mia vista (lat. visus) per entro la divina luce tant' oltre, che pur giunsi ad esaurire (lat. consumere) tutto ciò che vi era di visibile. Veduta per obbietto visibile usò anche nell'Inf., XVII. 114. | 85-87. Vidi che s' interna, Legate ec., io vidi racchiudersi, contenersi, legato insieme con dolce vincolo di amore, tutto ciò che per l'universa creazione trovasi sparso. — In un volume, nel volume delle divine idee; nella mente divina. Rime: « Nel libro della mente.» - Squaderna. Continua la similit. del volume. [] 88. Su-

Tutti conflati insieme per tal modo, 89 Che ciò ch'io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo Credo ch'io vidi, perchè più di largo, Dicendo questo, mi sento ch' io godo. Un punto solo m' è maggior letargo, Che venticinque secoli alla impresa, 95 Che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia tutta sospesa Mirava fissa, immobile ed attenta, E sempre nel mirar faceasi accesa. 100 A quella luce cotal si diventa, Che volgersi da lei per altro aspetto È impossibil che mai si consenta; Perocchè il ben, ch' è del volere obietto, Tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella E difettivo ciò ch' è lì perfetto.

Pure a quel ch'io ricordo, che d'infante Che bagni ancorla lingua alla mammella: Non perchè più ch'un semplice sembiante

Omai sarà più corta mia favella,

stanzia, tutto ciò che per se sussiste. - Accidente, tutto ciò, senza di che la sostanza può stare. — E lor costume, e lor proprietà, lor modo di operare. || 89. Conflati, uniti (lat. confati, | 90. È un semplice lume, è appena un barlume del vero. | 91. La forma ec., l'intera e propria forma di questo divin vincolo di amore legante in uno tutti gli enti, della di-vina essenza comprendente il tutto. | 92. Più di largo, maggiore allargamento del cuore, maggiore gioia. Poco innanzi: . La passione impressa Rimane, e l'altro alla mente non riede. . | 94-96. Un punto solo ec., un punto solo del tempo scorso dopo la mia visione di Dio, mi cagiona dimenticanza maggiore che non ne abbiano apportata venticinque secoli alle particolarità dell' impresa degli Argonauti, la qual fu cagione che Nettuno guardasse maravigliato l'ombra dalla prima nave Argo gittata sull'on-de. — Letarge è propriamente morbo inducente sonnolenza ed oblio: qui sta per semplice di-menticanza. — Venticinque secoli. La spedizion degli Argonauti è da' cronologi posta negli anni 1223 av. G. Cristo, 2523 prima del viaggio di Dante. | 99. Faceasi accesa, cresceva in lei l'ardore, l'intensità, della contemplazione. Non l'ardore del desiderio, come intendono i più; perche questo in Dante, al primo aspetto di Dio, era finito (v. 48). | 101. Per altre aspetto, per mirare altro. | 103. Ch'è del volere obietto, ch'è il proprio obbietto dell'umana volontà. | 104-105. E fuor di quella ec., e fuor della divina luce non si posson vedere se non imperfette immagini di que' beni, che solo in lei sono perfetti. C. V: • E s'altra cosa vostro amor seduce, Non è se non di quella alcun vestigio, ec. » | 106-108. Omai sarà ec., da questo punto la mia favella, anche a riferir quel solo poco che mi ricordo, sarà più manca, più inetta di quella di un bimbo non peranco spoppato. | 109-111. Non perchè ec., non perchè in Dio fosse varietà di aspetti, essendo Egli essen-zialmente semplice ed immutabile. Accingen-dosi a toccare della SS. Trinità, previene l'obbiezione che gli si potrebbe fare circa la va-

Fosse nel vivo lume ch' io mirava, Chè tal è sempre quale era davante; Ma per la vista che s'avvalorava In me guardando, una sola parvenza, Mutandom'io, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza 115 Dell'alto lume parvemi tre giri Di tre colori e d'una continenza; E l'un dall'altro, come Iri da Iri, Parea riflesso, e il terzo parea fuoco 119 Che quinci e quindi egualmente si spiri. O quanto è corto il dire, e come fioco Al mio concettol e questo a quel ch'io vidi È tanto, che non basta a dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi, 125 Sola t'intendi, e da te intelletta Ed intendente, te ami ed arridil Quella circulazion, che sì concetta Pareva in te, come lume reflesso,

Dagli occhi miei alquanto circonspetta,

rictà delle immagini, sotto le quali e' si sforza di ritrarre l'ineffabil natura divina; e dice che variava la sua vista, non punto l'obbietto. | 112-114. Ha per la vista ec., ma perche la mia vista nell'atto stesso del guardare Iddio attingeva novello valore, l'unico ed immutabil sembiante divino (una sola parvenza) trasmutavasi relativamente a me (a me si travagliava), secondo che io con mutata vista il guardava. Del senso di trasformare, che dovette anticamente avere il verbo travagliare, ci resta ancor traccia nel verbale travagliatore per pre-stigiatore. Ved. Vocab. | 115-117. Hella prefenda e chiara ec., nella profonda si, ma ormai a me chiara essenza divina, sussistente nell'alto lume da lei raggiato, mi si mostrarono tre giri di diversi colori, ma tutti e tre di una stessa misura, contenenti lo stesso spazio. — Parvemi tre. Costruzione famigliare agli antichi, e comune anche oggi al popolo toscano. — Giri. Sant'Agostino, Civ. Dei: . Trimegisto disse Iddio essere una sfera, il cui centro è dapertutto, la circonferenza in luogo nessuno.» I tre colori significano la distinzione delle tre divine persone; l'unica circonferenza, l'identità dell'essenza. #148-149. El'un dall'altre ec., el'un giro, il divin Figlio, pareva riflesso dall'altro, dal divin Padre, come Iride da Iride (C. XII, 40-43). La Chiesa a G. Cristo: Lumen de lumine: lumen et splendor Patris. » — Il terze, lo Spirito Santo. — Fueco. Simbolo del divino amore. 122-123. E questo a quel ec., e lo stesso mio concetto, in proporzione di quel ch'io vidi, è tanto scarso, che non basta dirlo poco, ma meglio direbbesi nullo. || 124. Sola in te sidi, sola in te stessa risiedi (lat. sidis), sola hai tuo prin-cipio in te stessa (nota 54). || 125-126. E da te intelletta ec. La luce intendente accenna particolarmente al Padre, la intettetta al Figlio, l'amante ed arridente allo Spirito Santo. — Intelletta, intesa (lat. intellecta). Petrarca: . Parole Intellette da noi soli. . - Ed arridi, e di te stessa ti compiaci. § 127-132. Quella circu-lazion ec., quello d'infra' tre giri, il quale parvemi formato come raggio riflesso, cioè il gire del divin Figlio, poiché i miei occhi lo ebbere Dentro da sè, del suo colore stesso, Mi parve pinta della nostra effige; Perchè il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geomètra che tutto s' affige Per misurar lo cerchio, e non ritrova, 184 Pensando, quel principio ond'egli indige, Tal era io a quella vista nuova;

Veder voleva come si convenne

alquanto girato (lat. circumspicere), mi si mostrò dipinto in se medesimo, e pur con non altro colore che il suo, della effigie umana; perlocche la mia vista era tutta in esso affissata. Il dipinto senza color diverso dalla cosa in cui si dipinge, che umanamente è inconcepibile, è figu-ra dell'ineffabil mistero della incarnazione, nella quale il divin Verbo, secondo la Chiesa, « id quod fuit permansit, et quod non erat as-sumpsit. » | 135-134. Che tutto s'affige Per misurar le cerchie, che si applica con tutte le forze della sua mente a cercare la esatta misura dell'area di un dato circolo. | 135. Quel principio ond'egli indige, quel principio ond'egli ha bisogno (lat. indiget) per tale misucioè la perfetta quadratura del cerchio. Nel Convito: « Il cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare perfettamente, però è impossibile a misurare appunto » | 137-138. Come si convenne L'imago al cerchio, per qual modo l'umana effigie unissi al divin cerchio, cioè l'umanità si congiunse con la divinità.-Vi s' indova, vi trova il suo dove, vi si alloga. Verbo, come tanti altri simili, formato da Dante. | 139. Le proprie penne, le forze del mio intelletto. | 141. Da un fulgore ec., da un lampo della divina grazia, mediante il quale venne in lei l'obbietto della sua voglia, cioè la bramata intelligenza del mistero della incarnazione. | 142. All'alta fantasia ec., qui la mia mente, per quanto sublimata, non potette più oltre vede- | altrui per ogni calle. .

L' imago al cerchio, e come vi s' indova, Ma non eran da ciò le proprie penne: 189 Se non che la mia mente fu percossa

Da un fulgore, in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa:

Ma già volgeva il mio disiro e il velle, 143 Si come ruota che igualmente è mossa, L'Amor che muove il Sole e l'altre stelle.

re; qui cessò la mia sublime visione. • Fantasia è veder mentale. » Buti. || 143-145. Ma già ec., ma di tal cessazione, poichè voluta da Dio, fui contento; perciocch' Egli già moveva il desi-derio e la volontà mia con tanta uniformità al suo volere, quanta è nel movimento delle va-rie parti di una ruota. La quale uniformità essendo formate at beato esse (C. III, 79), era se-gno in Dante dell'aver egli omai conseguita la celeste perfezione. — Il velle, il volere (lat. velle); come già nel C. IV, 25. — E l'altre stelle, e gli altri corpi celesti, da Dante chiamati tutti stelle. Del perchè questa parola finisca tutte e tre le Cantiche, ved. nota ultima all'Inf. — Resta che, come dell'Inferno e del Purgatorio, così anche del Paradiso diciamo il tempo dal Poeta impiegato in visitarlo. Da due luoghi di questa Cantica (XXII, 151; XXVII, 86) abbiamo ritratto aver egli traver-sati i primi otto cieli in ore ventisette. Giunto nel Primo Mobile, Beatrice gli dichiara come quindi innanzi non abbia più luogo umana mi-sura di tempo (XXVIII, 118); ma dalla pro-porzione tra tutte le parti dell'azione, e dalle simboliche idee del Poeta circa il Sole (Conv. II, 12), si può congetturare che nel resto del suo celeste viaggio egli impiegasse le rimanenti ore nove della seconda notte, e che i suoi oc-chi, nel riaprirsi alla mortal vita, risalutassero i nascenti raggi « del pianeta Che mena dritto

FINE.



# INDICE

## DEI NOMI PROPRI E DELLE COSE NOTABILI

### CONTENUTE NELLA DIVINA COMMEDIA.

Abati (degli), famiglia. Inf., c. 32, v. 106. Par., c. 16, v. 109. Abbagliate (l'), Inf., c. 29, v. 132. Abele. Inf., c. 4, v. 56. Abido. Pur., c. 28, v. 74. Abraam. Inf., c. 4, v. 58. Absalone. Inf., c. 28, v. 137. Acam. Pur., c. 20, v. 109.

Accidiosi. Inf., c. 7, v. 121. Pur., c. 17, v. 85, e segg. Accorso (di) Francesco. Inf., c.

15, v. 110. Acheronte. Inf., c. 3, v. 78; c. 14, v. 116. Pur., c. 2, v. 105. Achille. Inf., c. 5, v. 65; c. 12,

v. 71; c. 26, v. 62; c. 31, v. 5. Pur., c. 9, v. 34; c. 21, v. 92. Achitefele. Inf., c. 28, v. 137. Acene. Par., c. 16, v. 65. Acquacheta. Inf., c. 16, v. 97. Acquasparta. Par., c. 12, v. 124. Acri, città. Inf., c. 27, v. 89. Adalagia, moglie di Baral mar-

sigliese. Par., c. 9, v. 96. Adamo. Inf., c. 8, v. 115; c. 4, wama. 1811, 6. 3, v. 110; 6. 11, v. 55. Pur, c. 9, v. 10; 6. 11, v. 44; c. 28, v. 142; c. 29, v. 86; c. 32, v. 37; c. 33, v. 62. Par, c. 7, v. 26; c. 13, v. 37, 82, 111; c. 26, v. 83, 91, 100; c. 32, v. 122, 136. Adamo, bresciano. Inf., c. 30, v. 61, 104.

Adice, o Adige, fiume. Inf., c. 12, v. 5. Pur., c. 16, v. 115. Par., c. 9, v. 44.

Adimari, famiglia. Par., c. 16, v. 115. Adriano, lito. Par., c. 21, v. 128.

Adriano IV. Pur., c. 19, v. 99 e Adriatico, mare Par., c. 8, v. 68. Adulatori. Inf., c. 18, v. 114 e

segg. Affricano Scipione. Pur., c. 29, v. 116, V. Scipione.

Agabito, o Agapite I. Par., c.6, Agamennene Par., c. 5, v. 69.

Agatone, poeta. Pur., c. 22, v. 107.

**Aglauro**. Pur., c. 14, v. 139. Agnelo Brunelleschi. Inf., c. 25, v. 68. Agobbio, o Gubbio. Pur., c. 11,

v. 80.

c. 82, v. 85. Agostino, frate min. Par., c. 12,

Aguglione. V. Baldo.

Aguste, o Auguste, imperatore.

Alagia Fieschi. Pur., c. 19, v. 142.

Alagna, o Anagni, città. Pur., c. 20, v. 86. Par., c. 30, v. 148.

Alardo. Inf., c. 28, v. 18.

₹. 89.

valiere Gaudente. Inf., c. 83, v. 118.

c. 29, v. 109. V. Griffolino. Alberti (degli) (Alessandro Napoleone). Ínf., c. 32, v. 55

Alberto, abate. Pur., c. 18, v. 118.

32, v. 57

97. Par., c. 19, v. 115. Alberto della Scala. Pur., c. 18,

Albia, o Albi, flume. Pur., c. 7, ▼. 99.

v. 71. Alchimisti puniti. Inf., c. 29, v.

Alcide. Par., c. 9, v. 101. Aldobrandesco Guglielmo. Pur.,

c. 11, v. 59. Aldebrandi (Tegghiaio). Inf , c. 16, ▼. 41.

Alessandre, conte di Romena Inf., c. 30, v. 77.

Agostino (s.), Par., c. 10, v. 120;

v. 180.

Inf., c. 1, v. 71.

Alba Lunga. Par., c. 6, v. 37. Alberichi, famiglia. Par., c. 16,

Alberigo de'Manfredi, frate Ca-

Albero, o Alberto da Siena. Inf., e segg.

Alberto degli Alberti. Inf , c.

Alberte d'Austria. Pur., c. 6, v.

v. 121 Alberto Magno. Par., c. 10, v. 98.

Albeino della Scala, Par., c. 17,

43 e segg.

Alessandria della Paglia. Pur., c. 7, v. 135.

Alessandro degli Alberti. Inf., c. 82, v. 55. V. Napoleone. Alessandro Feréo. Inf., c. 12,

v. 107. Alessandro Magno. Inf., c. 14, v. 81.

**Alessio da Lucca. V**. Interminei. Alette, furia. Inf., c. 9, v. 47. Alfonse, re di Spagna. Par., c. 19, v. 125.

Alfonso, re d'Aragona. Pur., c. 7, v. 116.

Alfonse, re di Maiorica. Par., c. 19, v. 187. Alì, discepolo di Maometto. Inf.,

c. 28, v. 32. Alichino, demonio. Inf., c. 21,

v. 118; c. 22, v. 112. Alighieri, famiglia. Par., c. 15, v. 188.

Alighieri, bisavo di Dante. Par., c. 15, v. 91. Almeone. Pur., c. 12, v. 50. Par.,

c. 4, v. 103. Alpe. Inf., c. 20, v. 62. Pur., c. 17, v. 1; c. 83, v. 111.

Alpi. Par., c. 6, v. 51. Altaforte, rocca. Inf., c. 29, v.29.

Altiniero de' Calzoni di Treviso. Par., c. 9, v. 51 e segg. Alverna, monte. Par., c. 11, v.

106. Aman. Pur., c. 17, v. 26. Amata, moglie del re Latino.

Pur., c. 17, v. 35.
Ambrogio (s.). Par., c. 10, v. 121.
Amiclate. Par., c. 11, v. 68.
Amidei, famighia. Par., c. 16, v. 186.

Amore. Pur., c. 28, v. 66: c. 31, v. 117.

Anagni, o Alagna, città. Pur., c. 20, v. 86. Par., c. 30, v. 148. Anania. Par., c. 26, v. 12. Anassagora. Inf., c. 4, v. 137.

Anastagi, famiglia. Pur., c. 14, v. 107. Anastagio, papa, confuso da Dante con Anastagio impera-

tore. Inf., c. 11, v. 8. V. Fotino. Anchise. Inf., c. 1, v. 74. Pur., c. 18, v. 137. Par., c. 15, v. 25; c. 19, v. 132.

Anfesibena, serpente. Inf., c. 24, | Aretini. Inf., c. 22, v. 5. Pur., c. v. 87. Anfiarac. Inf., c. 20, v. 34. Anfione. Inf., c. 32, v. 11. Angeli (coro degli). Par., c. 28. v. 126. Corrispondenza di ciascun coro ad uno de'nove cieli. Par., c. 28, v. 76. Descrizione corporea dei medesimi. Par., c. 81, v. 13. Angeli ribelli. Par., c. 29, v. 50. Angiolelle da Cagnano. Inf., c. 28, ▼. 77. Anime salve dopo di aver mancato ai voti fatti a Dio. Par., c. 3 o segg. Anime immortali. Par., c. 7. Anime de'fanciulli. Inf., c. 4, v. Anna (s.), madre di Maria gine. Par., c. 82, v. 138. Anna, suocero di Caifas. Inf., c. 23, v. 121. Annibale, Inf., c. 81, v. 117. Par., c. 6, v. 50. Ansolme (s.). Par., c. 12, v. 137. Anselmuccio, nipote del conte Ugolino. Inf., c. 88, v. 50. Antandro, città. Par., c. 6, v. 67. Antenòra, prigione. Inf., c. 82, v. 88. Anteneri, o Padovani. Pur., c 5, Antèo, gigante. Inf., c. 81, v. 100, 118, 189. Antifonte. Pur., c. 22, v. 106. Antigone. Pur., c. 22, v. 110. Anticco, re di Siria. Inf., c. 19, v. 87. Antonio Ab. (s.). Par., c. 29, v. Anziani di Lucca. Inf., c. 21. v. 38. Appennino, monte. Inf., c. 16, v. 96; c. 20, v. 65; c. 27, v. 29. Pur., c. 5, v. 96; c. 14, v. 31, 92; c. 80, v. 86. Par, c. 21, v. 106. Apocalisse, Inf., c. 19, v. 108. Pur., c. 29, v. 105. Apolline Pur., c. 20, v. 182. Apollo. Par. c. 1, v. 13; c. 2, v. 8. Apostoli. Pur., c. 22, v. 78. Aquario, segno celeste. Inf., c. 24, v. 2. Aquilone, vento. Par., c. 4, v. 60; c. 32, v. 99. Arabi. Par., c. 6, v. 49. Aragne. Inf., c. 17, v. 18. Pur., c. 12, v. 43. Aragona. Pur, c. 8, v 116. Aragonese. Par., c. 19, v. 137. Arbia, flume. Inf., c. 10, v. 86. Arca del Testamento. Pur., c. 10, v. 56. Par., c. 20, v. 39. Arca (dall'), famiglia. Par., c. 16, v. 92. Arcangeli. Par., c. 28, v. 125. Archiano, flume. Pur., c. 5, v. 95, 125. Ardinghi, famiglia. Pur., c. 16, v, 93,

14, v. 46. Aretino (l'). V. Griffolino. Aretino (l'). Pur., c. 6, v. 13. Aretusa. Inf., c. 25, v. 97. Arezzo. Inf., c. 29, v. 109. Argenti Filippo. Inf., c. 8, v. 61. Argia, figlia d'Adrasto. Pur., c. 22, v. 110. Argo, nave. Par., c. 83, v. 96. Argonauti. Par, c. 2, v. 16; c. 83, v. 96. Argo, pastore, Pur., c. 29, v. 95; c. 32, v. 65. Argoliea, gente. Inf., c. 28, v. 84. Arianna, figlia di Minos. Inf., c. 12, v. 20. Par., c. 13, v. 14. Ariete, segno celeste. Pur., c. 82, v. 58. Par., c. 1, v. 40; c. 28, v. 117. Aristotile. Inf., c. 4, v. 131. Pur., c. 3, v. 43. Par., c. 8, v. 120; c. 26, v. 38. Arli, città. Inf., c. 9, v. 112. Arme e insegne di famiglie usuraie. Inf., c. 17, v. 56 e segg. Arnaldo Daniello. Pur., c. 26, v. 115, 142. Arne, flume. Inf., c. 13, v. 146; c. 15, v. 118; c. 23, v. 95; c. 80, v. 65; c. 83, v. 83. Pur., c. 5, v. 122, 126; c. 14, v. 17, 24, 51. Par., c. 11, v. 106. Aronta, o Aronte. Inf., c. 20, v. 46. Arpa, istromento musico da corda. Par., c. 14, v. 118. Arpie. Inf., c. 18, v. 10, 101. Arrigo de Fifanti. Inf., c. 6, v. 80. Arrigo Manardi. Pur., c. 14, v. Arrige, re d'Inghilterra. Pur., c. 7, v. 131. Arrige V imp. Par., c. 8, v. 119. Arrigo VII imp. Pur., c. 38, v. 43. Par., c. 17, v. 82; c. 27, v. 63. Seggio con corona a lui preparato, c. 30, v. 187. Arrigucci, famiglia. Par., c. 16, v. 108. Arrio, eretico. Par., c. 13, v. 127. Artù, re d'Inghilterra. Inf., c. 32, v. 62. Arzanà, o Arzenale de' Viniziani. Inf., c. 21, v. 7. Asciano, castello, Inf., c. 29, v. 181. Ascesi, o Assisi, città, Par., c. 11, ▼. 53. Asdente, calsolaio. Inf., c. 20, v. 118. Asopo, fiume. Pur., c. 18, v. 91. Assiri, Pur., c. 12, v. 59. Assuere, re. Pur., c. 17, v. 28. Astinenza (esempi di). Pur., c. 22. v. 142. Astri. Dubbio di Dante sulla influenza di essi. Pur., c. 16, v. 61 e segg. Atamante. Inf., c. 30, v. 4. Atone. Inf., c. 12, v. 17. Pur.,

c. 6, v. 139; c. 15, v. 98. Par., c. 17, v. 46. **Atropos**, Parca. Inf., c. 83, v. 126. Attila, re. Inf., c. 12, v. 184; c. 13, v. 149. Attrazione (Sistema della) espresso da Dante. Par., c. 28, v. 127. Avarisia. Inf., c. 1, v. 49. Avari puniti. Inf., c. 7, v. 25 e seg. Pur., c. 19, v. 70 e seg. Aventine, colle. Inf., c. 25, v. 26. Averrois, o Averroe. Inf., c. 4, v. 144. Augusto, per Federigo II, Inf., c. 13, v. 68. Augusto Ottaviano, imp. Inf., c. 1, v. 71. Purg., c. 21, v. 117; c. 29, v. 116. Par., c. 6, v. 73. Avicenna, Inf., c. 4, v. 143. Aulide, città. Inf., c. 20, v. 111. Aurora. Pur., c. 2, v. 8. Concabina di Titone, c. 9. v. 1. Ausonia, o Italia. Par., c. 8, v. 61. Austerricch, o Austria. Inf., c. **82, ▼. 26.** Austro. Pur., c. 30, v. 89; c. 31, v. 72; c. 32, v. 99. Azzo degli Ubaldini. Pur., c. 14, v. 105. Assoline, o Esseline. Inf., c. 12, v. 110. Par., c. 9, v. 29. Assene III da Este.Par., c.5, v.77. B. B e Ice, detto per Bice, sincope di Beatrice, Par., c. 7, v. 14. Babilonia. Par., c. 23, v. 135. Baccanti, Pur., c. 18, v. 92. Bacchiglione, flume. Inf. c. 15, v. 113. Par., c. 9, v. 47. Badia di s. Benedetto, Inf., c. 16. v. 100. Bacce. Inf., c. 20, v. 59. Pur., c. 18, v. 93. Par., c. 13, v. 25. Bagnacavalle, castello. Pur., c. 14, v. 115. Bagnoregio, o Bagnorea, città. Par., c. 12, v. 128. Baldo d'Agugliene. Par., c. 16, v. 56. Barattieri. Inf., c. 21. Barbagia, luogo in Sardegna. Pur., c. 23, v. 94. Barbare denne più modeste del-le florentine. Par., c. 23, v. 103. Barbari settentrionali. Par., c. 31, v. 81. Barbariccia, demonio. Inf., c. 21. v. 120; c. 22, v. 29, 59, 145. Barbarossa. V. Federigo I. Bari, città. Par., c. 8, v. 62. Bartolommeo della Scala. Par., c. 17, v. 71. Barucci, famiglia. Par., c. 16, v. 104. Basterna, specie di carro. Pur., c. 30, v. 16. Battista(s. Gio.) Inf., c. 13, v. 143. Pur., c. 22, v. 152. Par , c. 16, v. 25, 47; c. 18, v. 134; c. 32, v. 33,

Battista, moneta. Inf., c. 30, v. | Bernardone Pietro. Par., c. 11, | Brigata (il), Inf., c. 33, v. 89. 74.

Battistee di Firenze Par., c. 15, v. 184.

Beati che furono dominati da amore. Par., c. 8 e segg. Beati Confessori e Dottori. Par.,

c. 10 e segg. Beati che hanno combattuto per

la Fede. Par., c. 14 e segg. Beati che nel mondo ammini-

strarono rettamente giustizia. Par., c. 18 e segg. Beati stati addetti alla solitudi-

dine ed alla contemplazione. Par., c. 21 e segg. Beatrice, Marchesotta da Esti.

Pur., c. 8, v. 78. Beatrice, regina. Pur., c. 7, v.

128. Beatrice, o Bice, gentildonna. Inf., c. 2, v. 70, 103; c. 10, v. 131; c. 12, v. 88; c. 15, v. 90. Pur., c. 1, v. 58; c. 6, v. 46; c. 15, v. 77; c. 18, v. 48, 78; c. 28, v. 128; c. 27, v. 86, 53, 186; c. 80, v. 78; c. 81, v. 80, 107, 114, 124, 188; c. 82, v. 36, 85, 106; c. 88, v. 4. Par., c. 1, v. 46, 64; c. 2, v. 22; c. 8, v. 127; c. 4, v. 18, 189; c. 5, v. 16, 85, 122; c. 7, v. 16; c. 9, v. 16; c. 10. v. 37, 52, 60; c. 11, v. 11; c. 14, v. 8, 79; c. 15, v. 70; c. 16, v. 13; c. 17, v. 5, 80; c. 18, v. 17, 53; c. 21, v. 63; c. 22, v. 125; c. 23, v. 84, 76; c. 24, v. 10, 22, 55; c. 25, v. 28, 137; c. 26, v. 77; c. 27, v. 84, 102; c. 29, v. 8; c. 80, v. 14, 128; c. 81, v. 59,

66, 76; c. 32, v. 9; c. 33, v. 38. Boccaria (di), abate. Inf., c. 82, v. 119.

Beda, venerabile. Par., c. 10, v. 131.

Belacqua. Pur., c. 4, v. 128. Bellincion Berti. Par., c. 15, v.

112; c. 16, v. 99. Bellisar, o Bellisario. Par., c. 6,

v. 25. Belle (del) Geri. Inf., c. 29, v. 27 Belo, re di Tiro. Par., c. 9, v. 97.

Belsebù. Inf., c. 84, v. 127. Benace, lago. Inf., c. 20, v. 68, 74, 77.

Benedetto (s.) patriarca. Par., c. 22, v. 40; c. 82, v. 85. Benedetto (Badia di san). Inf., c.

16, ▼. 100 Benevento. Pur., c. 3, v. 128.

Benincasa d'Arezzo, inteso per l'Aretino. Pur., c. 6, v. 13. Bergamaschi. Inf., c. 20, v. 71.

Berlinghieri Ramondo. Par., c. 6, v. 134.

Bernardin di Fosco. Pur., c. 14,

Bernardo (s.), abate. Par., c. 81, v. 102, 189; c. 82, v. 1. Prega la Vergine Maria per Dante, c. 83, v. 1 e segg.

Bernardo, frate, Par., c. 11, v. 79.

v. 89.

Berta, o Monna Berta. Par., c. 13, v. 139. Berti Bellincion. V. Bellincion.

Bertrame dal Bornio. Inf., c. 28, v. 184.

Bevere, per Castoro. Inf., c. 17. v. 22. Bianchi, fazione. Inf., c. 24, v.

150. Bice, nome sincopato. V. Beatrice.

Billi. V. Pilli.

Bindo, nome sincopato. Par., 29, v. 108.

Bisensie, flume. Inf., c. 32, v. 56. Bismanteva, monte. Pur., c. 4, v. 26.

Becca degli Abati. Inf., c. 32, v. 106.

Boemmia. Pur., c. 7, v. 98. Par., c. 19, 125. Boesie Severino Par., c. 10, v.

Bologna. Inf., c. 23, v. 142. Pur.,

c. 14, v. 100. Bolognese Franco, Pur., c. 11,

v. 88. Bolognesi. Inf., c. 23, v. 103. Bolsena, castello. Pur., c. 24,

▼. 24 Bonatti Guido. Inf., c. 20, v. 118. Bonaventura (s.). Par., c. 12, v.

Bonifasio, arciv. di Ravenna. Pur., c. 24, v. 29.

Bonifazio VIII. Inf., c. 19, v. 58; c. 27, v. 70, 85. Pur., c. 20, v. 87; c. 32, v. 149; c. 33, v. 44. Par., c. 9, v. 182; c. 12, v. 90; c. 17, v. 49; c. 27, v. 22; c. 80, v. 148.

Bonifazio da Signa, Par., c. 16, v. 56. Benturo, o Buonturo, de' Dati.

Inf., c. 21, v. 41. Borea, vento. Par., c. 28, v. 81. Borgo di Firenze. Par., c. 16, v. 134.

Bornio (dal). V. Bertramo. Borsiere Guglielmo. Inf., c. 16, v. 70.

Bostichi, famiglia. Par., c. 16, v. 93.

Brabante. Par., c. 16, v. 28. Branca d'Oria, genovese, tradi-tore. Inf., c. 33, v. 137, 140. Branda, fonte in Siena. Inf., c.

30, v. 78. Brandisio, o Brindisi, città. Pur., c. 8, v. 27.

Brenne, capitano. Par., c. 6, v. 44.

Brenta, fiume. Inf., c. 15, v. 7. Par , c. 9, v. 27. Brescia, città. Inf., c. 20, v. 68.

Bresciani. Inf., c. 20, v. 71. Brettinere, città. Pur., c. 14, v. 112.

Briarco, gigante. Inf., c 81, v. 98. Pur., c. 12, v. 28.

Brisso, filosofo. Par., c. 13, v. 125. Broccia (dalla). V. Pier della Broccia.

Bruggia, città. Inf., c. 15, v. 4. Pur., c. 20, v. 46.

Brunelloschi. V. Agnel. Brunetto Latini. Inf., c. 15, v.

80, 82, 101. Bruto e Cassio. Par., c. 6, v. 74. Brute Marco, nimico di Tarqui-

nio. Inf., c. 4, v. 127. Bruto Earco, uccisore di Giulio Cesare. Inf., c. 84, v. 65.

Buemme. V. Boemmia Buggèa, o Bugia, città. Par., c. 9, v. 92.

Buiamenti Giovanni. Inf., c. 17, v. 72.

Bulicame di Viterbo. Inf., c. 14, v. 79 Buonagiunta degli Orbicani. Pur.

c. 24, v. 10, 20, 85, 56. Buoncento di Montefeltro. Pur., c. 5, v. 88.

Buondelmonte de Buondelmonti. Par., c. 16, v. 140.

Buondelmonti, famiglia. Par., c. 16, v. 66. Buoso da Duera, cremonese. Inf.,

c. 82, v. 116. Buoso degli Abati. Inf., c. 25, v. 140.

Buoso Donati. Inf., c. 80, v. 44.

### C.

Caccia d'Asciano. Inf., c. 29 v. 131.

Cacciaguida. Par., c. 15, v. 28, 97, 185, 145; c. 16, v. 28 e segg.; c. 17; c. 18, v. 2, 28, 50. accianimico Venedico. Inf., Caccianimico c. 18, v. 50.

Caco, ladro famoso. Inf., c. 25, v. 25.

Cadmo. Inf., c. 25, v. 97. Cagnano, flume. Par., c. 9, v. 49.

Cagnano (Angiolello da). Inf., c. 28, v. 77.

Cagnazzo, demonio. Inf., c. 21, v. 119; c. 22, v. 106.

Caifas, pontefice. Inf., c. 23, v. 115. Caina, bolgia. Inf., c. 5, v. 107: c. 32, v. 58.

Caino e le spine, ombra nella Luna. Inf., c. 20, v. 126, Par.,

c. 2, v. 51. Caino, primogenito di Adamo.

Purg., c. 14, v. 182. Calavrese, o Calabrese. Par., c. 12, v. 140.

Calboli, famiglia. Pur., c. 14,

v. 89. Calcabrina, demonio. Inf., c. 21, v. 118; c. 22, v. 133.

Calcanta, o Calcante, indovino. Inf., c. 20, v. 110.

Calfucci, famiglia. Par., c. 16, v. 106.

Calisto I, papa, Par., c. 27, v. 44.

Calaroga, o Chalahorra, città. Par., c. 12, v. 52. Calliopéa, o Calliope. Pur., c. 1, Calisto, minfa. Pur., c. 25, v. Camaldoli (eremo di). Y. Ermo. Camicione Alberto de'Pazzi. Inf., c. 32, v. 68. Cammilla. inf., c. 1, v. 117; c. 4, v. 124. Cammine (da), famiglia. V. Gherardo. Cammine (da) Ricciardo. Par., a. 9, v. 50. Campagnatice, luogo. Pur., c. 11, T. 66. Campaldino, nel Casentino.Pur., c. 5, v. 92. Campi, castello. Par., c. 16, v. 50. Canavese, contea. Pur., c. 7, v. 136. Cancelliori, famiglia, Inf., c. 32, Cancro, segno del Zodiaco. Par., c. 25, v. 101. Can grande della Scala, accennate. Par. c. 17, v. 76. Canzone prima, così chiama Dante la Cantica dell'Inforno. Inf., c. 20, v. 8. Caersa, città usuraia. Inf., c. 11, ₹. 50. Caersini, Par., c. 27, v. 58. Caos. Inf., c. 12, v. 48. Capanéo. Inf., c. 14, v. 63; c. 25, v. 1ŏ. Capecchio. Inf., c. 29, v. 136; c. 30, ▼. 28. Caponsacchi, famiglia. Par., c. 16, v. 121. Cappelletti, famiglia. Pur., c. 6, v. 106. Capraia, isola. Inf., c. 83, v. 82. Capricorno, segno del Zodiaco. Pur., c. 2, v. 57. Par., c. 27, v. 69. Caprona, castello. Inf., c. 21, ¥. 95. Cariddi. Inf., c. 7, v. 22. Cardinale, detto antonomasticamente il cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Inf., c. 10, v. 120. Carisenda, torre in Bologna. Inf., c. 31, v. 136. Carità (virtù). Dante esaminato sulla medesima da san Giovanni Evangelista. Par., c. 26. Carlino de'Passi. Inf., c. 32, v. 69. Carlo Magno, imp. Inf., c. 31, v. 17. Par., c. 6, v. 96; c. 18, v. 43. Carlo I, re di Puglia. Pur., c. 7. v. 118, 124; c. 11, v. 187. Carlo II, re di Puglia. Inf., c. 19, v. 99. Par., c. 7, v. 127; c. 20, v. 67. Vende Beatrice sua figlia ad Azzo d'Este per 80 mila

fiorini, o, secondo altri, per 50 mila. Ivi, 79, e 80. Par., c. 6,

v. 106; c. 19, v. 127; c. 20, v. 63.

Carlo Martelle. Par., c. 8, v. 49. Ceneri, serpenti. Inf., c. 24, v. 87. Amico di Dante, c. 8, v. 55, Centauri. Inf., c. 12, v. 56; c. 25, 72; c. 9. v. 1. v. 17. Pur., c. 24, v. 121. Centauro (gran). V. Nesso. Carlo Reberto, re d'Ungheria. Par., c. 8, v. 72. Ceperane, terra. Inf., c. 28, v. 16. Cephas. Par., c. 21, v. 127. Carle Senzaterra, re di Puglia. Inf., c. 6, v. 69. Pur., c. 5, v. Cerbero. Inf., c. 6, v. 13, 22, 32; 69; c. 20, v. 71. c. 9, v. 98. Cerchi, famiglia. Par., c. 16. v. 65. Carole, specie di danza. Par., c. Cerere. Pur., c. 28, v. 51. 24, v. 16. Caren o Caronte. Inf, c. 3, v. Certaldo, castello. Par., c. 16, 94, 109, 128. v. 50. Carpigna (Guido di), Pur., c. 14, Cervia, città. Inf., c. 27, v. 42. Cesare Giulio. Inf., c. 4, v. 123; Carrarese. Inf., c. 20, v. 48. c. 28, v. 98. Pur., c. 18, v. 101; Carro, segno celeste. Inf., c. 11, v. 114. Pur., c. 1, v. 30. Par., c. 13, v. 7. V. Orsa maggiore. c. 26, v. 77. Par., c. 6, v. 57. Cesare detto l'Imperatore. Inf., c. 18, v. 65. Pur., c. 6, v. 92, 114. Par., c. 1, v. 29; c. 6, v. Casale, città. Par., c. 12, v. 124. Casaledi, castello e famiglia. Inf., c. 20, v. 95. 10; c. 16, v. 59. Cesare Tiberio. V. Tiberio. Casella, musico. Pur., c. 2, v. 91. Casentine, paese. Inf., c. 80, Cesena, città. Inf., c. 27, v. 52. Chelidri, serpenti. Inf., c. 24, v. 65. Pur., c. 5, v. 94; c. 14, y. 86. v. 43. Cheràbi, o Cherubini. Par., c. 28, ¥. 99. Cassero (del) Guido. Inf., c. 28, Cherubica luce. Par., c. 11, v. 89. **▼.** 77. Cassero (del) Iscopo. Pur., c. 5, Cherubini neri, demoni. Inf., c. ▼. 78. 27, v. 118. Chiana, flume. Par., c. 13, v. 23. Cassino, Monte. Par., c. 22, v. 87. Cassie, uccisore di Cesare. Inf., c. 84, v. 67. Chiarentana, monte. Inf., c. 15, v. 9. Cassio e Brute. Par., c. 6, v. 74. Chiara (santa) d'Assisi. Par., Castello sant'Angelo, in Roma. c. 8, v. 98. Inf., c. 18, v. 82. Castelle (da), famiglia. Pur., c. Chiarmontesi, creduti falsari. Pur., c. 18, v. 105. Par., c. 16, v. 105. 16, v. 125. Castiglia, provincia. Par., c. 12, Chiasi, flume. Par., c. 11, v. 43. Chiassi, o Classo, luogo distrutto. Pur., c. 28, v. 20. Castità (Esempi di). Pur., c. 25, v. 121. Chiaveri, terra. Pur., c. 19, v. 100. Chiesa di Boma, Pur., c. 16. v. 127. Castere e Pelluce. Pur., c. 4, v. 61. Chirone, centauro. Inf., c. 12, v. 65, 71, 77, 97, 104. Pur., Castore. Inf., c. 17, v. 22. Castrocaro, contea di Romagna. c. 9, v. 87. Pur., c. 14, v. 116. Catalano de Malavolti. Inf., c. Chiusi, città. Par., c. 16, v. 75. Ciacce, parassite. Inf., c. 6, v. 52, 58. 28, v. 104, 114. Catalogna, provincia. Par., c. 8, Ciampolo. V. Giampolo. Cianfa de'Donati. Inf., c. 25, v. 43. v. 77. Cianghella della Tosa. Par., c Catellini, famiglia. Par., c. 16, **▼. 88.** 15, v. 128. Catone, uticense. Inf., c. 14, Ciapetta Ugo. Pur., c. 20, v. 43,49. Cicilia, o Sicilia. Inf., c. 12, v. 108. v. 15. Pur., c. I, v. 81; c. 2, v. 120. Pur., c. 3, v. 116. Par., c. 8, v. 67. Catria, monte. Par. c. 21, v. 109. Ciciliano, bue. Inf., c. 27, v. 7. Cattolica (la), terra. Inf., c. 28, Ciclopi. Inf., c. 14, v. 55. ▼. 80. Cavalcante de' Cavalcanti. Inf., Cieldauro, tempio in Pavia. Par., c. 10, v. 60. c. 10, v. 128. Cavalcanto M. Francesco. Inf., Cimabue. Pur., c. 11, v. 94. c. 25. v. 151. Cincinnato. Par., c. 15, v. 129. Cavalcanti Gianni Schicchi. Inf., V. Quincio. c. 80, v. 32, 44. Cione de Tarlati, accennate. Pur., c. 6, v. 15. Cavalcanti Guido. Inf., c. 10, v. 63. Pur., c. 11, v. 99. Ciotto di Gerusalemme, por Carlo Cavalieri, o Frati Gaudenti. Inf., re di Gerusalemme. V. Carlo II. Cipri, isola. Inf., c. 28, v. 82 Par., c. 19, v. 147. c. 23, v. 103. Cecilio Stazio. Pur., c. 22, v. 98. Cecina, flume. Inf., c. 18, v. 9. Ciprigna, o Venere. Par., c. 8, v. 2. Celestine V (san Pier). Inf., c. 8, Circe. Inf., c. 26, v. 91. Pur, v. 59; c. 27, v. 105.

c. 14, v. 42.

Ciriatto, demonio. Inf., c. 21, v. 122; c. 22, v. 55. Ciro, re. Pur., c. 12, v. 56. Cirra, città. Par., c. 1, v. 86. Citerea, o Venere. Pur., c. 27, v. 95. Clemente IV. Pur., c. 3, v. 125

Clemente V. Inf., c. 19, v. 83. Pur., c. 82, v. 158. Par., c. 17, v. 82; c. 27, v. 58; c. 80, v. 142. Clemenza divina. Inf., c. 2, v. 94. Clemenza, regina. Par., c. 9, v. 1. Cleopatras, o Cleopatra. I c. 5, v. 63. Par., c. 6, v. 76. Cleto, papa. Par., c. 27, v. 41. Climene. Par., c. 17, v. 1. Clio, Musa. Pur., c. 22, v. 58. Cloto, Parca. Pur., c. 21, v. 27. Cocito, flume Inf., c. 14, v. 119;

c. 81, v. 128; c. 83, v. 156; c. 84, v. 52. Colchi, Inf., c. 18, v. 87. Colco, città. Par., c. 2, v. 16. Colle, città. Pur., c. 18, v. 115. Cologna, o Colonia agrippina. Inf., c. 23, v. 63. Par., c. 10, v. 99.

Colonne d'Ercole. Inf., c. 26, v. 108. Colonnesi, famiglia. Inf., c. 27,

v. 86. Commedia: chiama così Dante il suo poema.Inf., c. 16, v. 128.

Conio, contea in Romagna. Pur., c. 14, v. 116. Consiglieri fraudolenti puniti. Inf., c. 26, v. 31 e seg.

Contomplativi e solitari. Par., c. 22, v. 81. Conti Guido. Par., c. 16, v. 46.

Cont' Orso. Pur., c. 6, v. 19. Corneto, castello. Inf., c. 12, v. 137; c. 18, v. 9.

Corniglia, o Cornelia. Inf., c. 4, v. 128. Par., c. 15, v. 129. Coro, vento. Inf., c. 11, v. 114. Corsi, popoli. Pur., c. 18, v. 81. Corse Donati. Pur., c. 24, v. 82. Cortigiani, famiglia creduta accennata. Par., c. 16, v. 112. Coscienza pura. Inf., c. 28, v. 115.

Cosenza, città. Pur., c. 8, v. 124. Costantino Magno. Inf., c. 19, v. 115; c. 27, v. 94. Pur., c. 32, v. 125. Par., c. 6, v. 1; c. 20, v. 55, 57.

Costanza, moglie di Pietro III d'Aragona. Pur., c. 7, v. 129. Costantinopoli. Par., c. 6, v. 5. Crasse. Pur., c. 20, v. 116. Creti, o Creta, isola. Inf., c. 12, v. 12; c. 14, v. 95.

Creusa. Par., c. 9, v. 98. Crisostomo (san). V. Gio. Crisostomo.

Cristiani. Inf., c. 27, v. 88. Cristo. V. Gesù Cristo.

Creazia, provincia. Par., c. 31, v. 108́.

Cretona, città. Par., c. 8, v. 62. Cunissa, serella del tiranno Az-

zolino da Romano. Par., c. 9, v. 32. Cupido. Par., c. 8, v. 7.

Curiasi, i celebri tre fratelli Albani. Par., c. 6, v. 89. Curio, o Curione. Inf., c. 28, v. 93, 102.

Curradino. Pur., c. 20, v. 68. Currade I, imp., Par., c. 15, v. 139. Currado da Palazzo. Pur., c. 16,

v. 124. Currado Malaspina. Pur., c. 8, ▼. 65, 109, 118, 119.

### D.

Damiata, città.Inf.,c. 14, v. 104. Daniello, profeta. Pur., c. 22, v. 146. Par., c. 4, v. 13; c. 29, v. 134.

Daniello, Arnaldo, poeta pro-venzale. Pur., c. 26, v. 115, 142. Dannati, intendono le cose avvenire, e non le presenti. Inf., c. 10, v. 101 e segg.

Danois, per Danubio. Inf., c. 32. v. 26.

Dante chiamato da Beatrice per nome. Pur., c. 80, v. 55. Amicizia grande del medesimo con Carlo Martello. Par., c. 8, v. 55. Osserva in Roma il tramontar del Sole. Pur., c. 19, v. 80.

Danubie. Par., c. 8, v. 65. V. Danoia. Davide, re. Inf., c. 4, v. 58; c. 28,

v. 188. Pur., c. 10, v. 65. Par., c. 20, v. 88; c. 25, v. 72; c. 82, v. 11. Deci, romani eroi. Par., c. 6,

v. 47.

Decretali (libro delle). Par., c. 9, v. 184.

Dedalo. Inf., c. 29, v. 116. Deianira. Inf., c. 12, v. 68. Deidamia. Inf., c. 26, v. 62. Pur.,

c. 22, v. 114. Deifile. Pur., c. 22, v. 110. Delia, appellata la Luna. Pur., c.

20, v. 132; c. 29, v. 78. Delfica, deità, Apollo. Par., c. 1,

Delo, isola. Pur., c. 20, v. 180. Democrito. Inf., c. 4, v. 136. Demofoonte. Par., c. 9, v. 101. Diana, des. Pur., c. 20, v. 132; c. 25, v. 181.

Diana, riviera. Pur., c. 13, v. 153. Didono, o Dido. Inf., c. 5, v. 61, 85. Par., c. 8, v. 9.

Diligenza (Esempi di). Pur., c. 18, v. 99.

Die (Unità e Trinità di). Par., c. 88, v. 115 e seg. Diegenes, o Diogene. Inf., c. 4,

v. 137. Diomede. Inf., c. 26, v. 56. Dione, per Venere la dea. Par.,

c. 8, v. 7. - Per Venere il pianeta, c. 22, v. 144. Dionisio Arcopagita. Par., c. 10,

v. 115; c. 28, v. 180.

Dionisio tiranno. Inf., c. 12, v. 107.

Dioscoride Anazarbeo. Inf., c. 4, v. 140.

Dite, città infernale. Inf., c. 8, v. 68; c. 11, v. 65; c. 12, v. 89; c. 34, v. 20.

Doagie, città. Pur., c. 20, v. 46. Dolcino, frate. Inf., c. 28, v. 55. Domenice (san). Par., c. 10, v. 95; c. 11, v. 89, 121; c. 12, v. 55, 70. Domenicani. Par., c. 11, v. 124. Dominasioni, coro d'Angeli. Par., c. 28, v. 122.

Domisiane, imp. Pur., c. 22. v. 83. Donati, famiglia. Par., c. 16,

v. 119. Donati Buoso. Inf., c. 30, v. 44. Donati Corso. Pur., c. 24, v. 82.

Donate, gramatico. Par., c. 12, v. 187. Denne florentine biasimate. Pur., c. 28, v. 94 e segg.

Draghinasso, demonio. Inf., c.

21, v. 121; c. 22, v. 73. Drago. Pur., c. 32, v. 131 e seg. Duca d'Atene. V. Teseo. Duca (del), famiglia. Pur., c. 14, v. 112.

Duca (del), V. Guido. Duero. V. Buoso da Duera. Durazzo, città. Par., c. 6, v. 65.

#### E.

Ebree donne. Par., c. 32, v. 17. Ebrei. Par., c. 4, v. 83; c. 18, v. 184; c. 24, v. 124. Par., c. 5, v. 49; c. 32, v. 182.

Ebrei (schiavitù babilonica degli). Par., c. 23, v. 183.

Ebro, flume. Par., c. 9, v. 89. Eco, voce ripercossa. Par., c. 12. v. 14.

Ecloga IV di Virgilio acconnata. Pur., c. 22, v. 70.

Ecuba, regina. Inf., c. 30, v. 16. Egidio, frate. Par., c. 11, v. 83. Egina, isoletta. Inf., c. 29, v. 59. Egitto. Pur., c. 2, v. 46. Par., c. 25, v. 55.

Elena. Inf., c. 5, v. 64. Eletteri del romano pontefice. Pur., c. 32, v. 148

Elettra, figlia d'Agamennone.

Inf., c. 4, v. 121. Eli, nome d'Iddio. Par., c. 26, v. 136.

Elia, profeta. Inf., c. 26, v. 35.

Pur., c. 32, v. 30. Elice. Pur., c. 25, v. 131. Par., c. 31, v. 32, 33. V. Orsa maggiore. Elicona, monte. Pur., c. 29, v. 40.

Elios, o Eccelso. Par., c. 14, v. 96.

Elisabetta (santa), madre di san Gio. Battista. Pur., c. 18, v. 100. Elisée, profeta. Inf., c. 26, v. 84. Eliséo, antenato di Dante. Par., c. 15. v. 136.

Elisie, campo. Par., c. 15, v. 27. Ellesponto. Pur., c. 28, v. 71. Elsa, flume. Pur., c. 88, v. 67. Ema, flume. Par., c. 16, v. 143. Empedocles, o Empedocle. Inf., c. 4, v. 188. Enea, troiano. Inf., c. 2 v. 82; c. 4, v. 122; c. 26, v. 93. Purg., c. 18, v. 137. Par., c. 6, v. 8; c. 15, v. 27. Encida di Virgilio. Pur., c. 21, v. 95 e seg. Belo. Pur., c. 28, v. 21. Epicuro. Inf., c. 10, v. 14. Equatore. Pur., c. 4, v. 80. Equinosiale, orto del Sole. Par., c. 1, v. 38. Era, flume. Par , c 6, v. 59. Eraclite. Inf., c. 4, v. 188. Brcole. Inf., c. 25, v. 32; c. 26, v. 108; c. 81, v. 132. Bretici puniti. Inf., c. 28. Erifile. Pur., c. 12, v. 50. Erine, furie. Inf., c. 9, v. 45. Brisitone. Pur., c. 28, v. 26. Eritone, mags. Inf., c. 9, v. 28. Brmafrodite. Pur., c. 26, v. 82. Erme, o Eremo di Camaldoli. Pur., c. 5, v. 96.

Bro, donzella. Pur., c. 28, v. 78.

V. Leandro. Esaù. Inf., c. 8, v. 60. Par., c. 8, v. 180; c. 32, v. 68, 70. Essenza divina. Par., c. 28. Ester. Pur., c. 17, v. 29. Esti, o Este, castello. Inf., c. 12, v. 111. Pur., c. 5, v. 77. Esti (da). V. Azzone e Obizzo Eteocie e Polinice. Inf., c. 26, v. 54. Pur., c. 22, v. 56. Etiope ed Etiopo. Pur., c. 26, v. 21. Par., c. 19, v. 109. Etiopi, accennati. Inf., c. 84, v. 44. Etiopia, provincia. Inf., c. 24, v. 89. Etna, o Mongibello. Par., c. 8, ₹. 67. Ettore, Inf., c. 4, v. 122. Par., c. 6, v. 68. Eva. Pur., c. 8, v. 99; c. 12, v. 71; c. 24, v. 116; c. 28, v. 142; c. 29, v. 24; c. 30, v. 52; c. 32, v. 32. Par., c. 13, v. 38; c. 32, v. 6. Buelide. Inf., c. 4, v. 142. Bufrates, flume. Pur., c. 33, v. 112. Eumenio e Toanto. Pur., c. 26, v. 95. Eunoè, fiume. Pur., c. 28, v. 131; c. 33, v. 127. Eurialo, Inf., c. 1, v. 108. Buripide. Pur., c. 22, v. 106. Euripile. Inf., c. 20, v. 112. Euro, vento. Par., c. 8, v. 69. Europa, figlia d'Agenore. Pur., c. 8, v. 128. Par., c. 12, v. 48; c. 16, v. 5; c. 27, v. 84. Escelia, re. Par., c. 20, v. 51. Escebiello, profeta. Pur., c. 29, T. 100.

Ŧ. Fabbrizio, consolo. Pur., c. 20, **▼.** 25. Fabbre. V. Lambertaccio. Fabii romani. Pur., c. 6, v. 47. Faenza, città. Inf., c. 27, v. 49; c. 82, v. 123. Pur., c. 14, v. 101. Falaride, accennato. Inf., c. 27, Falsari, alchimisti, puniti. Inf., c. 29. Falsificatori di monete, della persona, de' fatti. Inf., c. 80. Falterena, monte. Pur., c. 14, v. 17. Falterona, valle. Inf., c. 32, v. 56. Famagosta, città. Par., c. 19, v. 146. Fanciulli senza uso di ragione salvati per virtù del battesimo. Pur., c. 32, v. 48. Fanciulli morti senza battesimo ritenuti nel Limbo. Par., c. 32, v. 82. Fano, città. Inf., c. 28, v. 76. Pur., c. 5, v. 71. Fanteli, famiglia. Pur., c. 14, v. 121. Farce, serpenti. Inf., c. 24, v. 86. Farfarello, demonio. Inf., c. 21, v. 123; c. 22, v. 94. Farinata degli Überti. Inf., c. 6, v. 79; c. 10, v. 82. Farinata Marzucco. Pur., c. 6, v. 18. Farisci. Inf., c. 23, v. 116. Farisei nuovi. Inf., c. 27, v. 85. Farsaglia, regione. Par., c. 6, v. 65. Fede, virtù teologale. Dante esaminato sulla medesima da san Pietro. Par., c. 24. Federigo I Barbarossa. Pur., c. 18, v. 119. Federigo II, imperatore, Inf., c. 10, v. 119; c. 18, v. 59, 68; c. 23, v. 66. Pur., c. 16, v. 117. Par., c. 3, v. 120. Federigo novello.Pur., c. 6, v. 17. Federigo, re di Sicilia, Pur., c. 7, v. 119. Par., c. 19, v. 180; e. 20, v. 63. Federigo Tignoso. Pur., c. 14, v. 106. Fedra, moglie di Teseo. Par., c. 17, v. 47. Felice Gusman. Par., c. 12, v. 79. Feltro, o Feltre, città. Par., c. 9, v. 52. Feltro, per Monte Feltro. V. Monte Feltro. Fenice, uccello.Inf., c.24, v. 107. Fenicia, provincia. Par., c. 27, v. 88. Ferrara, città. Par., c. 15, v. 137. Ferrarese, sangue. Par., c. 9, v. 56. Feten, o Fetente, Inf., c. 27, v. 107. Pur., c. 4, v. 72; c. 29, v. 119. Par., c. 17, v. 8; c. 31,

v. 125.

Fialte, gigante. Inf., c. 31, v. 94, Fiamminghi. Inf., c. 15, v. 4. Fieschi, Conti di Lavagno, accennati. Pur., c. 19, v. 100 e seg. Fiesolane, bestie. Inf., c. 15, v. 73. Fiesole, città. Inf., c. 15, v. 62, Par., c. 6, v. 53; c. 15, v. 126; c. 16, v. 122. Fifanti, famiglia. Par., c. 16, v. 104. Arrigo. Inf., c. 6, v. 80. Figghine, castello. Par., c. 16, v. 50. Filippeschi e Monaldi, famiglia. Pur., c. 6, v. 107. Filippi, re di Francia. Pur., c. 20, v. 50. Filippi, famiglia. Par., c. 16, v. 89. Filippe Argenti. V. Argenti. Filippe il Bello, re di Francia. Inf., c. 19, v. 85. Pur., c. 7, v. 109; c. 20, v. 46, 86; c. 32, v. 152; c. 33, v. 45. Par., c. 19, v. 120. Filippo, re di Francia, detto Nasetto. Pur., c. 7, v. 103. Filli, regina. Par., c. 9, v. 103. Fiordaliso, insegna della Francia. Pur., c. 20, v. 86. Fiorentina rabbia. Pur., c. 11. **▼.** 118. Fiorentine donne. Pur., c. 23, v. 101. Fiorentini. Inf., c. 15, v. 61; c. 16, v. 73; c. 17, v. 70. Pur., e. 14, v. 50. Fiorentini Ghibellini. Pur., c. 11, v. 118. Fiorensa, città. Inf. c. 10, v. 92; c. 18, v. 148; c. 16, v. 75; c. 23, v. 95; c. 24, v. 144; c. 26, v. 1; c. 32, v. 120. Pur., c. 6, v. 127; c. 12, v. 102; c. 20, v. 75; c. 24, v. 79. Par., c. 6, v. 58; c. 9, v. 127; c. 15, v. 97; c. 16, v. 25, 40, 84, 111, 121, 134, 146, 149, c. 17, v. 48; c. 25, v. 5; c. 31, v. 39. Appellata altrimenti Fireuze. Inf., c. 24, v. 144; c. 26, v. 1. Pur., c. 14, v. 64. Par., c. 29, v. 103. Fiorini, moneta d'oro. Inf., c. 30, v. 89. Fisica, scienza della natura. Inf., c. 11, v. 101. Flegetonts, o Flegetonte. Inf. c. 14, v. 116, 181, 184. Flegias, re de'Lapiti. Inf., c. 8, v. 19, 24. Flegra, valle. Inf., c. 14, v. 58. Focaccia de Cancellieri. Inf., c. 32, v. 63. Focara, monte. Inf., c. 28, v. 89. Folce di Marsiglia. Par., c. 9, v. 67, 82, 94. Folo, centauro. Inf., c. 12, v. 72. Fontana (de la), famiglia ferrarese. Par., c. 9, v. 52 (nella nota).

Foraboschi, famiglia. Pur.,c.16, v. 109.

Forese de Donati. Pur., c. 23, v. 48, 76; c. 24, v. 74.

Ferlh, città. Inf., c. 16, v. 99; c. 27, v. 48. Pur., c. 24, v. 32. Fortuna. Inf., c. 7, v. 62. Suo reggimento descritto, ivi, v. 78 e seg.

Fortuna maggiore, termine astrologico. Pur., c. 19, v. 4.
Fesco (di) Bernardino. Pur., c. 14, v. 101.

C. 14, v. 101.
Fotino, eresiarca, di cui falsamente fu crednto seguace papa Anastasio II. Inf., c. 11, v. 9

e seg.
Francesca da Polenta. Inf., c. 5,
v. 116.

v. 116. Francesca gente. Inf., c. 29, v. 123.

Francescamente, o Alla fransese. Pur., c. 16, v. 126. Franceschi, o Franzesi. Inf., c. 27, v. 44; c. 32, v. 115. Par.,

c. 8, v. 75.

Francesco d'Accorso. Inf., c. 15, v. 110.

Francesco d'Assisi (s.) Inf., c. 27, v. 112. Par., c. 11, v. 50, 74; c. 13, v. 33; c. 22, v. 90; c. 32, v. 35.

Francescani. Par., c. 12, v. 112. Francia. Inf., c. 19, v. 87. Pur., c. 7, v. 109; c. 20, v. 43, 51, 71. Par. c. 15, v. 120

Par., c. 15, v. 120.

Pranco Bolognese. Pur., c. 11,

v. 83. Francesci. V. Franceschi.

Fraudolenti. Inf., c. 11, v. 19 e seg.
Frisoni, uomini d'alta statura.

Inf., c. 81, v. 64. Fucci Vanni. Inf., c. 24, v. 125. Fulceri da Calboli. Pur., c. 14, v. 58.

Furie. Inf., c. 9, v. 38 e seg.

#### G.

Gabriele, o Gabriello, arcangelo. Pur., c. 10, v. 34. Par., c. 4, v. 47; c. 9, v. 138; c. 14, v. 36; c. 28, v. 98; c. 32, v. 94, 112.

Gadde, figlio del conte Ugolino della Gherardesca. Inf., c. 33, v. 68.

Gade, o Cadice. Par., c. 27, v. 82. Gaeta, città. Inf., c. 26, v. 92. Par., c. 8, v. 62. Gaia, donna trivigiana. Pur.,

Gaia, donna trivigiana. Pur c. 16, v. 140. Galassia. Par., c. 14, v. 99.

Galassia. Par., c. 14, v. 99. Galectic. Inf., c. 5, v. 137. Galieno, o Galeno, medico. Inf.,

c. 4, v. 143. Galigai, famiglia. Par., c. 16, v. 101.

W. 101.
Galisia, provincia. Par., c. 25,
w. 18.

Galli, famiglia. Par., c. 16, v. 105. Galle rosse in campe d'ere, in-

segna del Giudicato di Gallulura. Par., c. 8, v. 81. Gallura. Inf., c. 22, v. 82. Pur.,

c. 8, v. 81. Gallusso, luogo.Par.,c.16,v.53. Ganellone. o Gano di Magauza.

Ganellone, o Gano di Maganza. 1nf., c. 82, v. 122. Gange, flume. Pur., c. 2, v. 5;

c. 27, v. 4. Par., c. 11, v. 51. Ganimede. Pur., c. 9, v. 23.

Garda, borgo. Inf., c. 20, v. 65. Gardingo, via di Firenze. Inf., c. 23, v. 108.

Gaudenti cavalieri, o frati. Inf., c. 23, v. 103.

Gaville, terra. Inf., c. 25, v. 151. Gedeone. Pur., c. 24, v. 125. Gelboe, monte. Pur., c. 12, v. 41. Gemelli, o Gemini, segno del

Gemelli, o Gemini, segno del Zodiaco. Par., c, 22, v. 110, 152. Genesi, libro sacro. Inf., c. 11, v. 107.

Geneva Par., c. 9, v. 92. Genevese, state. Par., c. 9, v. 90.

Genovesi biasimati. Inf., c. 83, v. 151. Gentili illustri nel Limbo. Inf.,

c. 4. Gentucca, donzella. Par., c. 24,

v. 37. Gerarchia angelica. Par., c. 28. Gerault de Berneil. Pur., c. 26.

v. 120. (n.) Gerice. Par., c. 9, v. 124. Geri del Bello. Inf., c. 29, v. 27. Gerione, re di Spagna. Inf.,

Gerione, re di Spagna. Inf., c. 17, v. 97, 133; c. 18, v. 20. Pur., c. 27, v. 23. Germania. V. Lamagna.

Gerusalemme, o Jerusalem. Inf., c. 34, v. 114. Pur., c. 2, v. 8; c. 28, v. 29. Par., c. 19, v. 127; c. 25, v. 56.

Genh, o Gesh Cristo, mensionato od accennato. Inf., c. 34, v. 115. Pur., c. 15, v. 88; c. 20, v. 87; c. 21, v. 8; c. 28, v. 74; c. 28, v. 129; c. 32, v. 78, 102; c. 33, v. 68. Par., c. 11, v. 72, 102, 107; c. 12, v. 37, 71, 78, 75; c. 13, v. 40; c. 14, v. 104 e seg;; c. 17, v. 38; c. 19, v. 72, 104, 106, 108; c. 20, v. 47; c. 28, v. 72, 105, 186; c. 25, v. 15, 33, 118, 128; c. 29, v. 98, 109; c. 31, v. 31, 125; c. 23, v. 22, 24, 27, 33, 85, 87, 125; c. 33, v. 131.

Cherardesca (della), famiglia. Inf., c. 32, v. 125 e seg.; c. 33, v. 1 e seg., V. Ugolino.

v. 1 e seg., V. Ugolino. Gherarde da Cammino. Pur., c. 16, v. 124, 183, 138. Ghibellini, persecutori de'Papi, e perseguitati dai Papi. Par.,

c. 27, v. 48. Chibellini e Guelfi ripresi. Par., c. 6, v. 100 e seg.

Chin di Tacco. Pur., c. 16, v. 14. Chisela, sorella di Caccianimico. Inf., c. 17, v. 55. Giacobbe. V. Jacob. Giacopo. V. Jacomo.

Giampolo, o Ciampolo. Inf., c. 22, v. 48, 121. Gianfigliazzi. famiglia. Inf..

Gianfigliassi, famiglia. Inf., c. 17, v. 59. (n.) Gianni del Soldanieri. Inf., c. 32,

v. 121. Gianni Schicchi Cavalcanti.Inf.,

c. 30, v. 32, 44. Gianicolo, monte. Inf., c. 18, v. 33.

Giano della Bella, accennato. Par., c. 16, v. 132.

Giano, dio. Par., c. 6, v. 81. Giasone, capitano degli Argonauti. Inf., c. 18, v. 86. Par., c. 2, v. 18.

Giga, istromento musico da corda. Par., c. 14, v. 118. Giganti. Inf., c. 31, v. 44 e seg.

Pur., c. 12, v. 33. Giglio, o Fiordigigli, insegna di Francia Pur. c. 7 v. 105

Francia. Pur., c. 7, v. 105. Ginevra, donzella. Par., c. 16, v. 15.

Giocasta, regina di Tebe. Pur., c. 22, v. 56. Giordane, flume. Pur., c. 18, v.

135. Par., c. 22, v. 94. Giosuè. Pur., c. 20, v. 111. Par., c. 9, v. 122; c. 19, v. 38.

Gietto, pittore. Pur., c. 11, v. 95. Gietto, pittore. Calayrese, abate. Par., c. 12, v. 140.

Giovanna, madre di s. Domenico. Par., c. 12, v. 80. Giovanna Visconti di Pisa. Pur.,

c. 8, v. 71. Giovanna di Montefeltro. Pur.,

c. 5, v. 89. Giovanni (s.), tempio in Firenze, Inf., c. 19, v. 17.

Giovanni Battista (s.) V. Battista. Giovanni (s.), apostolo ed evan-

Giovanni (s.), apostolo ed evangelista, Inf., c. 19, v. 108. Pur., c. 29, v. 105, 148; c. 32, v. 76. Par., c. 4, v. 29; c. 24, v. 126; c. 25, v. 94, 118 e seg.; c. 32, v. 127.

Giovanni (s.) Crisostomo. Par., c. 12, v. 136 e seg.

Gievani XXII.Par., c. 27, v. 58. Giove re degli Dei. Inf., c. 14, v. 52; c. 31, v. 45, 92. Pur., c. 12, v. 32; c. 29, v. 120; c. 32, v. 112. Par., c. 4, v. 62.

Gieve, pianeta. Par., c. 18, v. 68, 70, 95, 115; c. 22, v. 145; c. 27, v. 14.

Giove sommo, appella Dante il vero Dio. Pur., c. 6, v. 118. Giovenale, poeta. Pur., c. 22,

v. 14. Girelame (s.). V. Jeronimo. Giuba, re. Par., c. 6, v. 70.

Giubbileo del 1800, accennato. Inf., c. 18, v. 28. Pur., c. 2. v. 98 e seg.

Giuda Maccabeo. Par., .c. 18, v. 40.

Giuda Scariotto. Inf., c. 9, v. 27; c. 19, v. 96; c. 81, v. 143; c. 34, v. 62. Pur., c. 20, v. 74; c. 21, v. 84. Giuda (s.) Taddeo. Pur, c. 29, v. 144 Giuda Guidi, fiorentino. Par., c. 16, v. 123. Giudecca, luogo de traditori. Inf., c. 84, v. 117. Giudei. Inf., c. 23, v. 123; c. 27, v. 87. Par., c. 5, v. 81; c. 7, v. 47; c. 29, v. 102. Giuditta. V. Judit. Giulio Cesare. Inf., c. 1, v. 70; c. 4, v. 123; c. 28, v. 98. Pur., c. 18, v. 101; c. 26, v. 77. Par., c. 6, v. 58; c. 11, v. 69; c. 16, v. 10. Giunone. Inf., c. 30, v. 1. Par., c. 12, v. 12. Giuochi, famiglia florentina. Par., c. 16, v. 104. Giuoco della zara. Pur., c. 6, v. 1. Giuseppo, o Giuseppe, patriarca. Inf., c. 80, v. 97. Giuseppo (s.), sposo di M. V. Pur., c. 15, v. 91. Giustiniane imp. Pur., c. 6, v. 89. Par., c. 6, v. 10. Doppia gloria delle armi e delle leggi. Par., c. 7, v. 6. Giustizia divina. Inf., c. 2, v. 96. @lauco. Par., c. 1, v. 68. Godenti, o Gaudenti, cavalieri. Inf., c. 23, v. 103. Golfo di Catania. Par., c. 8, v. 68. Gelfe di Gibilterra. Inf., c. 26, v. 107. Golosi puniti. Inf., c. 6. Pur., с. 22 е вед. Comita, frate, vicario di Nino Visconti nel Giudicato di Gallura. Inf., c. 22, v. 81. Gemerra, città. Pur., c. 26, v. 40. Gorgona, isola. Inf., c. 33, v. 82. Gorgone, testa di Medusa. Inf., c. 9, v. 56. Gorsa di Lusa, vescovo di Feltre Par, c. 9, v. 52 (nelle note). Gostantino, o Costantino Magno. Par., c. 6, v. 1. Gostanza, regina d'Aragona. Pur., c. 3, v. 115, 143; c. 7, v. 129. Gostanza, imperadrice. Pur., c. 3, v. 113. Par., c. 3, v. 118; c. 4, v. 98. Gottifredi Buglione. Par., c. 18, v. 47. Governo, castello, ora Governolo. Inf., c. 20, v. 78. Grafflacane, demonio. Inf., c. 21, v. 122; c. 22, v. 34. Graziano, monaco. Di qual patria ed ordine fosse. Par., c. 10, v. 104. Greci, popoli. Inf., c. 26, v. 75; e. 30, v. 98, 122. Pur., c. 9,

v. 39; c. 22, v. 88. Par., c. 5, ▼. 69. Greci, famiglia. Par., c. 16, v. 89. Grecia. Inf., c. 20, v. 108. Gregorio Magno (s.). Pur., c. 10, v. 75. Par., c. 20, v. 108; c. 28, v. 133. Griffolino d'Arezzo. Inf., c. 29, v. 109; c. 80, v. 81. Grifone. Pur., c. 32, v. 26 e seg Gualandi, famiglia pisana. Inf., c. 33, v. 32. Gualdo, terra. Par., c. 11, v. 48. Gualdrada Berti. Inf., c. 16, Gualderotti, famiglia. Par., c. 16, v. 133 Guante, o Gant, città. Pur., c. 20, v. 46. Guaschi, o Guasconi. Par., c. 17, v. 82; c. 27, v. 58. Guascogna. Pur., c. 20, v. 66. Guelfi e Chibellini ripresi. Par., c. 6, v. 100 e seg. Guelfi, favoriti da' Papi. Par., c. 27, v. 46. Guglielmo Aldobrandesco. Pur., c. 11, v. 59. Gugliel mo Borsiere. V. Borsiere. Suglielmo, conte d'Oringa. Par., c. 18, v. 46. Guglielmo, marchese di Monferrato. Pur., c. 7, v. 134. Guglielme, re di Navarra, ac-cennato. Pur., c. 7, v. 104. Guglielme II, re di Sicilia. Par., c. 20, v. 62. Guide Bonatti. Inf., c. 20, v. 118. Guido Cavalcanti. Inf., c. 10, v. 63. Pur., c. 11. v. 97. Guide, conte di Montefeltro. Inf., c. 27, v. 67 e seg. Guido, conte di Romena. Inf., c. 30, v. 77. Guido, da Castello. Pur., c. 16, v. 125. Guido da Monforte. Inf., c 12, v. 119. Guido da Prata. Pur., c. 14, v. 104. Guido del Cassero. Inf., c. 28, ₹. 77. Guido del Duca. Pur., c. 14, v. 81; c. 15, v. 44. Guide di Carpigna. Pur., c. 14, v. 98. Guidoguerra. Inf., c. 16, v. 38. Guido Guinicelli. Par., c. 11, v. 97; c. 26, v. 92, 97. Guido Bavignani. Par., c. 16, v. 98. Guiglielmo, re di Navarra. Pur., c. 7, ▼. 104. Guiglielmo, re di Sicilia. Par., c. 20, v. 62. Guiscarde Ruberto. Inf., c. 28, v. 14. Par., c. 18, v. 48. Guittene d'Arezzo. Pur., c. 24, v. 56; c. 26, v. 124. Guzzante, villa in Piandra. Inf.,

e. 15, v. 4.

I. Ibere, flume. Pur., c. 27, v. 3. Icaro. Inf., c. 17, v. 109. Par, c. 8, v. 126. Ida, mente. Inf., c. 14, v. 98. Ifigenia. Par., c. 5, v. 70. Ilerda, o Lerida, città. Pur, c. 18, v. 101. Rion, o Trois. Inf., c. 1, v. 73.
 Pur., c. 12, v. 62. V. Trois.
 Illuminate, frate minore. Par., c. 12, v. 130. Imela, città. Inf., c. 27, v. 49. Importuni, famiglia. Par., c. 16, Increduli puniti. Inf., c. 9. Indi, o Indiani Pur., c. 26, v. 21; c. 32, v. 41. Par., c. 29, v. 101. India orientale. Inf., c. 14, v. 32 Indico, legno. Pur., c. 7, v. 74. Inde, fiume. Par., c. 19, v. 71. Indevini, impostori puniti. Inf. c. 20. Indulgenze false. Par., c. 29, v 120 e seg-Infangati, famiglia. Par., c. 6. v. 123. Inganui usati a donne, puniti. Inf., c. 18, v. 91 e seg. Ingegni malamente diretti contro la naturale inclinaziona Par., c. 8, v. 139 e seg. Inghilese, o Inglese. Par., c. 19. v. 122. Inghilterra. Pur., c. 7, v. 131. Innocenzo III. Par., c. 11, v. 92 Ino, moglie di Atamante. Inf., c. 30, v. 5. Interminei, o Interminelli Alessio. Inf., c. 18, v. 122. Invidiosi puniti. Pur., c. 13 e seg. Iperione. Par., c. 22, v. 142. Ipocriti puniti. Inf., c. 23. Ipolito, figlio di Teseo. Par., c. 17, v. 46. Ippecrate. Inf., c. 4, v. 143. Pur. c. 29, v. 137. Iracondi puniti. Inf., c. 7, v. 109 e seg. Pur., c. 16. Iri, o Iride. Pur., c. 21, v. 50; c. 29, v. 78. Par., c. 12, v. 12; c. 28, v. 32; c. 33, v. 118. Isaac, o Isacco, patriarca. Inf., c. 4, v. 59. Isaia, profeta. Par., c. 25, v. 91. Isara, o Isere, flume. Par., c. 6, v. 59. Isidere (s.) di Siviglia, Par., c. 10, v. 181. Isifile. Inf., c. 18, v. 92. Pur., c. 22, v. 112; c. 26, v. 95. Ismene, figlia di Edipo re di Tebe. Pur., c. 22, v. 111. Ismene, flume. Pur., c. 18, v. 91. Isopo, o Esepo, frigio. Inf., c. 23, v. 4. Ispagna. Pur., c. 18, v. 102. Ispani. Par., c. 29, v. 101. Israele popolo. Pur., c. 2, v. 46. Par., c. 22, v. 95.

Israele, o Giscobbe, patriarca. Inf., c. 4, v. 59.

Italia. Inf., c. 1, v. 106; c. 9, v. 114; c. 20, v. 61. Pur., c. 6, v. 76, 105, 124; c. 7, v. 95; c. 13, v. 96; c. 20, v. 67; c. 30, v. 86. Par., c. 21, v. 106; c. 80, **▼. 187.** 

Italica terra prava. Par., c. 9, v. 25 e seg. Italica erba. Par., c. 11, v. 105.

J.

Jacob, o Giscob, patriarcs. Par., c. 8, v. 131; c. 22, v. 71; c. 32, v. 68, 70.

Jacome, o Iacopo, di Navarra. Pur., c. 1, v. 119. Par., c. 19, v. 137.

Jacope (s.) apostolo, il maggio-re. Pur., c. 29, v. 143; c. 32, v. 76. Par., c. 25, v. 17, 80, 32, 38, 46, 77.

Jacope da Lentino, o da Talentino, dette il Notaio. Pur., c. 24, w. 56.

Jacopo del Cassero. Pur., c. 5, ▼. 78.

Jacopo Rusticucci. V. Rusticncci.

Jacopo da s. Andrea, gentiluomo padovano. Inf., c. 18, v. 188. Jaculf, serpenti. Inf., c. 24, v. 86. Jarba, re di Numidia. Pur., c. 31, v. 72.

Jasone, capitano degli Argo-nauti. V. Giasone.

Jasene, ebreo. Inf., c. 19, v. 85. Jepte, o Jefte. Par., c. 5, v. 66. Jeronimo, o Girolamo (s.) Par., c. 29, v. 37.

Jerusalem. V. Gerusalemme. Jole, l'amata da Ercole. Par., c. 9, v. 102.

Josaffa, o Josaffatte, valle. Inf.,

o. 10, v. 11. Josue. Pur., c. 20, v. 111. Par., c. 18, v. 38. Judit, o Giuditta. Par., c. 82,

v. 10. Julia, o Giulia, figlia di Giulio

Cesare. Inf., c. 4, v. 128. Julie. V. Giulio Cesare. June, o Giunone. Par., c. 28, v. 32.

L.

Lacedemona, o Sparta, città. Pur., c. 6, v. 189. Lachesis, Parca. Pur., c. 21, v. 25; c. 25, v. 79. Ladislao, re di Boemia. Par., c. 19, v. 125. Ladri puniti. Inf., c. 24 e seg. Lago di Garda. Inf., c. 20, v. 63, 74, 77. Lamagna, o Germania. Inf.. c.

20, v. 62. Lambertaccie, Fabbre. Pur., c.

14. v. 100.

Lamberti, famiglia Par., c. 16, v. 109. (n.) Lamone, flume. Inf., c. 27, v. 49. Lancilotto, amante di Ginevra.

Inf., c. 5, v. 128. Lanciette Malatesta. Inf., c. 5, v. 107.

Lanfranchi, famiglia pisana. Inf. c. 83, v. 82. Langia, fontana. Pur., c. 22.

v. 112. Lano, sanese. Inf., c. 18, v. 120.

Lape, per Jacope. Par., c. 29, v. 103. (nella nota). Lapo Salterello. Par., c. 15,

v. 128. Laterane, per Roma. Par., c. 31, v. 35.

Laterano, tempie. Inf., c. 27, v. 86.

Latina terra, per Italia. Inf., c. 27, v. 27; c. 28, v. 71. Latini Brunetto. Inf., c. 15, v.

30, 82, 101. Latino, re. Iuf., c. 4, v. 125. Latino, per Italiano. Inf., c. 22, v. 65; c. 27, v. 33; c. 29, v. 88, 91. Pur., c. 7, v. 16; c. 11, v. 58;

c. 13, v. 92. Latona, dea. Pur, c. 20, v. 131. Par., c. 10, v. 67; c. 22, v. 189; c. 29, v. 1.

Lavagno, fiume. Pur., c. 19. v. 101.

Lavina, o Lavinia, figlia del re Latino. Inf., c. 4, v. 126. Pur., c. 17, v. 37. Par., c. 6, v. 3. Leandro, Pur., c. 28, v. 73.

Learce e Melicerta, accennati. Inf., c. 80, v. 5, 10. Leda. Par., c. 27, v. 98.

Lemosi e Limoges, città. Pur., c. 26, v. 120.

Lenmo, isola. Inf., c. 18, v. 88. Leone, segno del Zodiaco. Par., c. 16, v. 87; c. 21, v. 14.

Leono, posto, nel morale, per la superbia; e nel politico, per casa di Francia. Inf., c. 1, v. 45.

Lerici, o Lerice, città. Pur., c. 8, v. 49.

Lete, o Letée, fiume. Inf., c. 14, v. 131, 136. Pur., c. 26, v. 108; c. 28, v. 130; c. 80, v. 143;

c. 83, v. 96, 123. Levi, o Levi. Pur., c. 16, v. 132. Lia. Pur., c. 27, v. 101. Libane, monte. Pur., c. 30, v. 11. Liberalità (Esempi di). Pur., c.

20, v. 31. Libero arbitrio. Pur., c. 16, v. 61 e seg.; c. 17, v. 49 e seg.

Libia. Inf., c. 24, v. 85. Libicocco, demonio. Inf., c. 21, v. 121; c. 22, v. 70.

Libra, segno del Zodiaco. Pur., c. 2, v. 5; c. 27, v. 3. Par., c. 29, ₹. 2.

Licurge di Nemés. Pur., c. 26, v. 94.

Lilla, città. Pur., c. 20, v. 46.

Limbo. Inf., c. 4, v. 24 e seg. Par., c. 32, v. 82. Line (s.) papa. Par., c. 27, v. 41. Litanie de Santi. Pur., c. 13,

v. 50 e seg.

Livie, istorico. Inf., c. 4, v. 141; c. 28, v. 13.

Lisie, o com'altri scrivono, Licio di Valbona di Cesena. Pur., c. 14, v. 97.

Lederinge degli Andalò. Inf., c. 28, v. 104.

Logodoro, giurisdizione in Sar-degna. Inf., c. 22, v. 89. Lombardia e Marca trivigiana

circonscritte. Inf., c. 28, v. 74. Pur., c. 16, v. 115. Par. c. 9, v. 25, 44.

Lembardo, di Lombardia. Inf., c. 1, v. 68; c. 22, v. 99. Pur., c. 6, v. 61; c. 16, v. 46, 126. Lombardo (il gran), detto Bartolommeo della Scala. Par.,

c. 17, v. 71. Lombardo, semplicemente ap-pellato, Guido da Castello. pellato, Guido da Pur., c. 16, v. 126.

Lombardo parlare.Inf., c 27,v.20. Lengebarde dente, per Longobardi. Par., c. 6, v. 94.

Lonza, posta nel senso morale, per la lussuria; nel politico, per Firenze, Inf., c. 1, v. 32. Lorenzo (s.) martire. Par., c. 4, v. 83.

Lette degli Agli, florentino, suicida. Inf., c. 18, v. 151. Luca (s.) evangelista. Pur., c. 21,

v. 7; c. 29, v. 187. Lucano, poeta. Inf., c. 4, v. 90; c. 25, v. 94.

Lucca, città. Inf., c. 18, v. 122; c. 21, v. 38; c. 33, v. 30. Pur.,

c. 24, v. 20, 85. Lucia (s.) vergine e martire. Inf., c. 2, v. 97, 100. Pur., c. 9, v. 55. Par., c. 32, v. 137. Lucifere, Inf., c. 31, v. 148; c. 34, v. 89. Pur., c. 12, v. 25.

Par., c. 9, v. 128; c. 19, v. 47; c. 27, v. 26; c. 29, v. 56.

Lucrezia, Inf., c. 4, v. 128. Par., c. 6, v. 41. Luigi, nome di molti re di Fran-

cia. Par., c. 20, v. 50. Luna, pianeta. Inf., c. 10, v. 80.

Par., c. 16, v. 82. Luni, città. Inf., c. 20, v. 47. Par., c. 16, v. 78.

Lupa, dinotante, nel senso morale, l'avarizia; nel politico, la Curia Romana. Inf., c. 1, v. 49. Pur., c. 20, v. 10.

Lussuriosi puniti. Inf., c. 5. Pur., c. 25 e seg.

Maccabel, Inf., c. 19, v. 86. Maccarie, (s.) eremita. Par., c. 22, v. 49.

Maera, o Magra, Sume. Par., c. 9, v 80.

Madian, Pur., c. 24, v. 126. Maestro Adamo, bresciano. Inf., e. 30, v. 61. Magra (valle di). Inf., c. 24, v. 145. Maia, per Mercurio. Par., c. 22, v. 144. Mainarde, o Machinarde. Pagani. Inf., c. 27, v. 50. Pur., c. 14, v. 118. Maiolica, o Maiorica, e Minerics, isole del Mediterraneo. Inf., c. 28, v. 82, Par., c. 19, v. 188. Malacoda, demonio. Inf., c. 21, v. 76, 79; c. 23, v. 141. Malaspini di Lunigiana. Pur., c. 8, v. 18, 124. Malatesta di Rimini. Inf , c. 27, v. 46. Malatestine, tiranno. Inf., c. 28, v. 85. Malebelge, Inf., c. 18, v. 1; c. 21, v. 5; c. 24, v. 37; c. 29, v. 41. Malebranche, demonio. Inf, c. 21, v. 37; c. 22, v. 100; c. 23, v. 23; c. 33, v. 142. Malta, torre. Par., c. 9, v. 51. Manardi. V. Arrigo Manardi. Manfredi, re di Puglia, Pur., c. 3, v. 112. Manfredi, di Faenza. Inf., c. 33, v. 118. Manfredi Tribaldello. Inf., c. 32, v. 122. Mangiadore Pietro. Par., c. 12, v. 134. Manto, indovina. Inf, c. 20, v. 55. Pur., c. 22, v. 118. Manteva, città. Inf., c. 20, v. 93. Pur., c. 6, v. 72. Mantovani. Inf., c. 1, v. 69. Mantovano. Inf., c. 2, v. 58. Pur., c. 6, v. 74; c. 7, v. 86. Maomettana legge. Par., c. 15, v. 143. Macmetto, famoso im Inf, c. 28, v. 31, 62. famoso impostore Marcabò, castello. Inf., c. 28, Marca d'Ancona. Pur., c. 5, v. 68. Marca trivigiana e Lombardia circonscritte. Inf. c. 28. v. 74. Pur., c. 16, v. 115. Par., c. 9, v. 25, 44. Marcello, nimico di Giulio Cesare. Pur., c. 6, v. 125. Marchese, per Obizzo da Este. Inf. c. 18, v. 56. Marco Lombardo. Pur., c. 16, v. 46, 130. Mardochèc. Pur., c. 17, v. 29. Maremma tra Pisa e Siena. Inf., c. 29, v. 48. Pur., c. 5, v. 134. Margherita d'Aragona. Pur., c.

7, v. 128. Maria Vergine. Pur., c. 3, v. 39;

c. 5, v. 101; c. 8, v. 37; c. 10,

v. 41, 50; c. 13, v. 50; c. 15,

v. 88; c. 18, v. 100; c. 20, v.

19, 97; c. 22, v. 142; c. 33, v. 6. Par., c. 8, v. 122; c. 4, v. 30; c.

11, v. 71; c. 18, v. 84; c. 14, v

86; c. 15, v. 133; c. 16, v. 35; c. Mida, re di Frigia, Purg., c. 20, 23, v. 88, 111, 126, 137; c. 25, v. 128; c. 81, v. 100, 116, 127; Milano e Milanese. V. Melano e c. 82, v. 4, 29, 85, 95, 104, 107, 113, 119, 134; c. \$3, v. 1, 34. Maria, donua ebrea, Pur., c. 23, v. 30. Marrocco. Inf., c. 26, v. 104. Pur., c. 4, v. 139. Marsia, satiro. Par., c. 1, v. 20. Marsilia, città. Pur., c. 18, v. 102. Marte, dio. Inf., c. 13, v. 144; c. 24, v. 145; c. 31, v. 51. Pur., c. 12, v. 31. Par., c. 4, v. 63; c. 8, v. 132; c. 16, v. 47, 145; c. 22, v. 146. Marte, pianeta. Pur., c. 2, v. 14. Par., c. 14, v. 101; c. 16, v. 37; c. 17, v. 80; c. 27, v. 14. Martino, o ser Martino. Par., c. 13, v. 139. Martino IV. Pur., c. 24, v. 22. Marsia, moglie di Catone Uticense. Inf., c. 4, v. 128. Pur., c. 1, v. 79, 85. Marsucco degli Scoringiani, pisano. Pur., c. 6, v. 18. Mascheroni Sassolo. Iuf., c. 32. **v.** 65. Matelda, o Matilde. Pur., c. 28, v. 40; c. 31, v. 92; c. 32, v. 28, 82; c. 33, v. 119, 121. Mattee d'Acquasparta, cardinale. Par., c. 12, v. 124. Mattia (s.) apostolo, Inf., c. 19, v. 94. Medéa, maga. Jnf., c. 18, v. 96. Medici, famiglia. Par., c. 16, v. 109. Medicina, terra. Inf., c. 28, v. 73. Mediterranco, mare. Par., c. 9, v. 82. Medusa. Inf., c. 9, v. 52. Megera, furia. Inf., c. 9, v. 46. Melanese. Pur., c. 8, v. 80. Melano, città. Pur., c. 18. v. 120. Melchisedech. Par., c. 8, v. 125. Meleagro. Pur., c. 25, v. 22. Melicerta e Learco, accennati. Inf., c. 80, v. 5, 10. Melisso di Samo. Par., c.13, v.125. Menalippo. Inf., c. 32, v. 131. Mercurio, dio. Par , c. 4, v. 63. Mercurio, pianeta. Par., c. 5, v. 96. Meretrice sedente sul carro. Pur., c. 82, v. 148 e seg. Keschite, tempii di Maometto. Chiama così Dante le torri di Dite. Inf., c. 8, v. 70. Messer Marchese de' Rigogliosi. Par., c. 24, v. 31. Metello, tribuno. Pur., c. 9, v. 138. Michele arcangelo (s.) Inf., c. 7, v. 11. Pur., c. 13, v. 51. Par., c. 4, v. 47. Michele Scotto. Inf., c. 20, v. 116. Michel Zanche. V. Zanche Michele. Micel, meglie del re Davide. Purg., c. 10, v. 68, 72. Maiade, ninfe. Pur., c. 33, v. 49.

Mincio, flume. Inf., c. 20, v. 77. Minerva. Pur., c. 80, v. 68. Par., c. 2, v. 8. Minos, o Minei. Inf., c. 5, v. 4, 17; c. 13, v. 96; c. 20, v. 36; c. 27, v. 124; c. 29, v. 120. Purg., c. 1, v. 77. Par., c. 13, v. 14. Minotaure. Inf., c. 12, v. 12, 25. Mira, lnogo nel Padovano, Pur., c. 5, y. 79.

Mirra, figlia di Cinira. Inf., c.
30, y. 38. Modena, o Modena, città Par, c. 6, v. 75. Moisè. Inf., c. 4, v. 57. Pur., c. 32, v. 80. Par., c. 4, v. 29; c. 24, v. 136; c. 26, v. 41; c. 32, v. 30. Molta, o Moldava, flume. Pur. c. 7, v. 99. Monaldi e Filippeschi. Pur., c. 6, v. 107. Monda, città. Par., c. 6, v. 71. Monferrato. Pur., c. 7, v. 136. Mongibello, o Etna. Inf., c. 14, v. 56. Par., c. 8, v. 67. Montagna, cavaliere. Inf., c. 27, v. 47. Montaperti, terra. Inf., c.32, v.81. Montecchi, famiglia. Pur., c. 6, v. 106. Mente di s. Giuliano tra Pisa e Lucca. Inf., c. 33, v. 29. Mente Feltre, luogo in Romagna, appellato dal Poeta semplicemente Feltro. Inf., c. l. v. 105. Montemalo, oggi detto Montemario. Par., c. 15, v. 103. Montemurlo, castello. Par, c. 16, v. 64. Montereggione, castello. Inf. c. 31, v. 41. Montone, pel vello d'oro rapite ai Colchi. Inf., c. 18, v. 87. Montone, flume. Inf., c. 16, v. 94. Montone, segno del Zodiaco. Pur., c. 8, v. 134. Par., c. 29, v. 2. Morento, fratello di Cacciaguida. Par., c. 15, v. 136. Mosca degli Uberti, o Lamberti. V. Uberti. Mozzi Andrea (dei), accennate. Inf., c. 15, v. 112. Mozzi Rocco (dei). Inf., c. 13, v. 143. Muso. Inf., c. 2, v. 7; c. 32, v. 10. Par., c. 1, v. 8; c. 22, v. 105; c. 29, v. 87. Par., c. 2, v. 9; c. 12, v. 7; c. 23, v. 56. Musio Scevola. Par., c. 4, v. 84. N. Nabuccodenoserre. Par., c. 4,

v. 106.

Melanese.

Napoleone degli Alberti. Inf., o. 32, v. 55 e seg. Mapoli, città. Pur., c. 3, v. 27. Narcisso. Inf., c. 30, v. 128. Par., c. 3, v. 18.

Nassidio, soldato di Catone Uticense. Inf., c. 25, v. 95. Natan, profeta. Par., c. 12, v. 136.

Navarra, provincia. Inf., c. 22, v. 48. Par., c. 19, v. 148. Havarrese. V. Ciampolo.

Masion tra Feltro e Feltro. Inf., c. 1, v. 105.

Nazzarette. Par, c. 9, v. 187. Megligenti alla penitenza, puniti. Pur., dal c. 2 fino al c. 7. Negri, o Neri, Inf., c. 24, v. 143. Mèlla, moglie di Forese. Pur., c. 23, v. 87.

Membrotte, o Nembrotto. Inf., c. 31, v. 77. Pur., c. 12, v. 34.

Par., c. 26, v. 126. Nerli, famiglia. Par., c. 15, v. 115. Messo, centauro. Inf., c. 12, v. 67, 98, 104, 115, 129; c. 13, v. 1. Nettune, dio del mare. Inf., c. 28, v. 83. Par., c. 33, v. 96.

Niccolao di Bari (s.). Pur., c. 20, v. 32.

Niccolò III. Inf., c. 19, v. 81 e seg. Niccolò Salimbeni. Inf., c. 29, v. 127.

Nicesia, città. Par., c. 19, v. 146. Nile, flume. Inf., c. 34, v. 45. Pur., c. 24, v. 64. Par., c. 6,

v. 66. Ninfe, o Naiadi. Pur., c. 29, v. 4; c. 31, v. 106.

Ninfe, virtù. Pur., c. 32, v. 98. Binfe eterne, appellate le stelle. Pur., c. 23, v. 26.

Nino, re degli Assiri, Inf., c. 5, v. 59.

Nino Visconti, di Pisa. Pur., c. 8, v. 58, 109.

Miche, regina di Tebe. Pur., c. 12, v. 87. Miso Troisno, Inf., c. 1, v. 108. Noaresi, o Novaresi. Inf., c. 28,

v. 59. Mocera, città. Par., c. 11, v. 48. Meè. Inf., c. 4, v. 56. Par., c. 12,

v. 17. Meli, città del Genovesato, Pur., c. 4, v. 25.

Hermandia. Pur., c. 20, v. 66. Morvegia. Par., c. 19, v. 139. Netaio. V. Jacopo da Lentino. Wumidia. Pur., c. 31, v. 72.

Ο.

Obisso da Esti. Inf., c. 12, v. 111; e. 18, v. 56. Oceano, mare. Par., c. 9, v. 84. Oderisi d'Agobbio. Pur., c. 11, Offici, divorsità di essi necessaria alla società. Par., c. 8, v. 118 e seg.

Olimpo, monte. Pur., c. 24, v. 15. Olivo, sacro a Minerva. Pur., c. 30, v. 68.

Oloferne. Pur., c. 12, v. 59. Omberto di Santafiore. Pur, c. 11, v. 58, 67.

Omero, poets. Inf., c. 4, v. 88. Pur., c. 22, v. 101. Omicidiari. Inf , c. 12.

Onorio III, Par., c. 11, v. 98. Orazi, romani eroi. Par., c. 6, w. 39.

Orazio, poeta. Inf., c. 4, v 89. Orazione. Quanto vaglia. Par., c. 4, v. 133.

Orbisani Buonagiunta. Pur., c. 24, v. 19, 80. Ordelaffi di Forlì. Inf., c. 27,

Oreste. Pur., c. 13, v. 82. Orfee. Inf., c. 4, v. 140. Oria (d'). V. Branca d'Oria. Oriaco, terra. Pur., c. 5, v. 80. Orlando d'Anglante. Inf., c. 31,

v. 18. Par., c. 18, v. 43. Ormanni, famiglia. Par., c. 16, v. 89.

Orsa maggiere, appellata Carro. V. Carro, segno celeste. Orse, segni celesti. Pur., c. 4, v. 65. Par., c. 2, v. 9. Orsini, famiglia. Inf.. c. 19,

v. 7ó. Orso, conte. Pur., c. 6, v. 19. Osterioch, per Austria. Inf., c. 32, v. 26. Ostia Tiberina, Pur., c. 2,

v. 101. Ostiense Cardinale, comentatore

delle Decretali. Par., c. 12, v. 83. Ottachero, re di Boemia. Pur., c. 7, v. 100.

Ottaviano Augusto. Inf., c. 1, v. 71. Pur., c. 7, v. 6. Ovidio, poeta. Inf., c. 4, v. 90; c. 25, v. 97.

Oza. Pur., c. 10, v. 57.

P.

Pachino, promontorio. Par., c. 8, Pado, fiume. Par., c. 15, v. 187. V. Po. Padova. Par., c. 9, v. 46. Padevani. Inf., c. 15, v. 7. Pagani di Faenza. Pur., c. 14, v. 118. Pagano Mainardo. Iuf., c. 27, v. 50. Palasso (da), famiglia. Pur., c. 16, v. 124. Palermo. Par., c. 8, v. 75. Palestina. Accennata. Par., c. 9, v. 125.

Pallade. Pur., c. 12, v. 81. Palladio, statua di Pallade. Inf., c. 26, v. 63. Pallante. Par., c. 6, v. 36.

Paelo (s.) apostolo. Inf., c. 2, v. 32. Par., c. 29, v. 140. Par.,

c. 18, v. 181, 136; c. 21, v. 127; c. 24, v. 62; c. 28, v. 138. Paolo Orosio. Par., c. 10, v. 119. Paolo da Polenta. Inf., c.5, v. 10!. Paradiso terrestre. Pur., c. 28 e segg. Pargoletta di Lucca, amata da

Dante. Pur., c. 24, v. 43. Parigi, o Parisi, città. Pur., c. 11, v. 81; c. 20, v. 52. Paris, o Paride. Inf., c. 5, v. 67. Parmenide. Par., c. 13, v. 125. Parnase, monte. Pur., c. 22, v. 65, 104; c. 28, v. 141; c. 31,

v. 141. Par., c. 1, v. 16. Pasifae. Iuf., c. 12, v. 13. Par., c. 26, v. 41, 86. Passi, famiglia. Inf., c. 12,

v. 137 ; c. 32, v. 68. Peana, inno in lode di Apolline. Par., c. 13, v. 25.

Pegasea diva. Par., c. 18, v. 82. Peleo. Inf., c. 31, v. 5. Pellestrino, o Penestrino, Pale-

strina, città. Inf., c. 27, v. 103, Pelòro, promontorio. Pur., c. 14, v. 32. Par., c. 8, v. 68. Penéa fronda, l'alloro. Par.,

c. 1, v. 33. Penelope. Inf., c. 26, v. 96.

Pennine, monte. Inf., c. 20, v. 65. Pentesiles. Inf., c. 4, v. 124. Pera (della), famiglia. Par., c. 16, v. 125.

Perillo, inventore del bue ciciliano. Inf., c. 27, v. 7. Persi, o Persiani, Par., c. 19.

v. 118. Persio, poeta. Pur., c. 22, v. 100.

Perugia. Par., c. 6, v. 75; c. 11. v. 46. Peschiera, castello, ed ora for-

tezza. Inf., c. 20, v. 70. Pesci, costellazione. lnf., c. 11, v. 113. Pur., c. 1, v. 21; c. 32,

Pettinagne. V. Pier Pettinagno. Pia (la) de' Tolomei, gentildonna sanese. Pur., c. 5, v. 183. Piava, o Piave, flume. Par., c. 9,

v. 27. Piccarda. Pur., c. 24, v. 10. Par., c. 3, v. 49; c. 4, v. 97, 112. Piceno Campo, nel Pesciatino.

Inf., c. 24, v. 148.

Picho, le figlie di Pierio. Pur., c. 1, v. 11.

Pier della Broccia. Pur., c. 6, v. 22.

Pier (s.) Damiano. Par., c. 21. v. 121; c. 22, v. 88. Pier dalle Vigne. Inf., c. 13, v. 58. Pier Traversaro. Pur. c. 14,

v. 98. Pier da Medicina. Inf., c. 28. v. 78.

Pier Pettinagno. Pur., c. 13, v. 128. Piero di Navarra. Pur., c. 7, v. 112, 125.

Pictola, villa mantovana. Pur., 6. 18, v. 88.

luf. c. 9, v. 113.

v. 29. Pietro, o Piero (s.), apostolo. Inf, c. 1, v. 134; c. 2, v. 24; c. 19, v. 91, 94. Pur., c. 9, v. 127; c. 13, v. 51; c. 19, v. 99; c. 21, v. 54; c. 22, v. 63; c. 29, v. 148; c. 82, v. 76. Par., c. 9 v. 141; c. 11, v. 119; c. 18, v. 131, 136; c. 21, v. 127; c. 28, v. 139; c. 24, v. 84, 89, 59, 126; c. 25, v. 12, 14; c. 27, v. 22; c. 32, v. 124, 133. Pietro Celestino (s.) V. Celestino V. Pietro (s.), tempio in Vaticano. Inf., c. 18, v. 32; c. 31, v. 59. Pietro Bernardone. Par., c. 11, v. 89. Pietro degli Onesti (s.), detto Peccatore, e monaco di S. M. in Porta di Ravenna, accennato. Par., c. 21, v. 122. Pietro Ispano. Par., c. 12, v. 134. Pietro Lombardo. Par., c. 10, v. 107. Pietre Mangiadore. Par., c. 12, v. 134. Pigmaglione. Pur., c. 20, v. 103. Pila (la), luogo in Toscana. V. Ubaldino dalla Pila. Pilato nuovo appella Filippo il Bello, re di Francia. Pur., c. 20, v. 91. Pilli, o Billi, famiglia. Par., c. 16, v. 103. Pina di san Pietro a Roma. Inf., c. 31, v. 59. Pinamonte Buonacossi.Inf., c. 20, v. 96. Pic I, papa. Par., c. 27, v. 44. Piramo. Pur., c. 27, v. 38; c. 33, Pirenei, monti. Par., c. 19, v. 144. Pirro. Inf., c. 12, v. 135. Par., c. 6, v. 44. Pisa, città. Inf., c. 83, v. 79. Pur., c. 6, v. 17. Pisani. Inf., c. 83, v. 30. Pur., c. 14, v. 58. Pisistrate. Pur., c. 15, v. 101. Pistoia, città. Inf., c. 24, v. 126, 148; c. 25, v. 10. Plato, o Platone. Inf., c. 4, v. 134. Pur., c. 8, v. 43. Par., c. 4, v. 24. Plaute. Pur., c. 22, v. 98. Pluto. Inf., c. 6, v. 115; c. 7, v. 2. Po, fiume. Inf., c. 5, v. 98; c. 20, v. 78. Pur., c. 14, v. 92; c. 16, v, 115. Par., c. 6, v. 51. Podestadi, coro d'Angeli. Par., v. 28, v. 123. Pola, città. Inf., c. 9, v. 118. Pole, nccelli, per cornacchie. Par., c. 21, v. 85. Polenta (da), famiglia. Inf., c. 27, v. 41. Polenta (da) Francesca. Inf., c. 5, v. 116. Quarmare, oggi Quarmere, golfo. Policieto, o Policreto. Par., s. 10. v. 82.

Quintio Cincinnato. Par., c. 6, Pietrapana, monte. Inf., c. 32, | Polidoro Troiano. Inf., c. 30, v. 18. Pur., c. 20, v. 115. ₹. 46. Quirino, o Romole. Par., c. 8, Polinice. Inf., c. 26, v. 54. Pur., v. 131 e seg. c. 22, v. 56. Polinnestere. Pur., c. 20, v. 115. Polinnia, musa. Par., c. 23, v. 56. R. Polisena. Inf., c. 80, v. 17. Polluce. V. Castore. Raab. Par., c. 9, v. 116. Polo, detto san Paolo apostolo. Rabano. Par., c. 12, v. 139. Rachele. Inf., c. 2, v. 102; c. 4, Par., c. 18, v. 136. v. 60. Pur., c. 27, v. 104. Par, Polo antartico. Pur., c. 1, v. 23. c. 32, ▼. 8. Polo artico. Pur., c. 1, v. 29. Raffaello (s.), arcangelo. Par., c. 4, v. 48. Poltroni. Inf., c. 8, v. 85. Pompeiana tuba. Par., c. 6, v. 72. Pompeo il Grande. Par., c. 6, Ramondo Berlinghieri. Par., c. 6, v. 58. v. 134. Bascia, parte d'Ungheria. Par., Ponte di Castel S. Angelo. Inf., c. 18, v. 29. Ponti, luogo di Francia. Pur., c. 19, v. 140. Ravenna, città. Inf., c. 5, v. 97; c. 27, v. 40. Pur., c. 6, v. 61; c. 20, v. 66. c. 21, v. 123. Porta di san Pietro. Inf., c. 1, Ravignani, famiglia. Par., c. 16, v. 184. v. 97. Porta del Purgatorio. Pur., c. 10, Rea. Inf., c. 14, v. 100. v. 1 e seg. Rebecca. Par., c. 32, v. 10. Porta Sole di Perugia. Par., c. 11, Rene, flume d'Alemagna. Par., v. 47. c. 6, v. 58. Portogallo. Par., c. 19, v. 189. Reno, fiume di Bologna. Inf., c. 18, v. 61. Pur., c. 14, v. 92. Resurrezione de corpi. Par., Povertà (Esempi di). Pur., c. 20, v. 22 e segg.
Praga, città. Par., c. 19, v. 117.
Prata, luogo in Bomagna. V.
Guido da Prata. Rialto, contrada di Venezia. Par., Prato, città. Inf., c. 26, v. 9. c. 9, v. 26. Pratemagno, monte. Pur., c. 5, Riccardo da san Vittore. Par., c. 10, v. 131. v. 116. Bicciardo da Cammino. V. Cam-Predicatori ripresi. Par., c. 29, mino. v. 82 e seg. Pressa (della), famiglia. Par., Ridolfo d'Austria, imp. Pur., c. 7, v. 94. c. 16, v. 100. Bidolfo, figlio di Carlo Martello. Par., c. 8, v. 72. Prete, il gran Prete. V. Bonifazio VIII. Rife, montagne, o Rifee. Pur., Priamo, re. Inf., c. 30, v. 15. Principati, o Principi celesti, c. 26, v. 48. Rifeo Troisno, Par., c. 20, v. 68, coro di Angeli. Par., c. 8, v. 34; 105, 118. c. 28, v. 125. Rigogliosi, famiglia. Pur., c. 24, Prisciano, gramatico. Inf., c. 15, v. 109. v. 31. Prodighi puniti. Inf., c. 7. Progne. Pur., c. 17, v. 19. Proserpina. Inf., c. 9, v. 44; Rimini, città, Inf., c. 28, v. 86. Rinier da Calboli, forlivese. Pur., c. 14, v. 89. c. 10, v. 80. Pur., c. 28, Rinier da Corneto. Inf., c. 12, v. 137. T. 50. Provensa, o Proensa. Pur., c. 7, v. 126. Par., c. 8, v. 58. Binier Pazzo. Inf., c. 12, v. 187. Bionardo. Par., c. 18, v. 46. Roberto, o Ruberto, Guiscardo Inf., c. 28, v. 14. Par., c. 18, Provenzali. Par., c. 6, v. 130. Provensan Salvani. Pur., c. 11, v. 121, 184. Puccio Sciancato. Inf., c. 25, v. 48. Roberto, re di Francia. Pur., c. 20, v. 59. v. 148. Puglia. Inf., c. 28, v. 9. Pur., Reberto, re di Puglia. Par., c. 8, c. 5, v. 69; c. 7, v. 126. Par., c. 8, v. 61. ₹. 75. Roboam, re d'Israele. Pur., c. 12, Pugliesi. Inf., c. 28, v. 17. Purità (Esempi di). Pur., Rodano, flume. Inf., c. 9, v. 112. c. 25. Par., c. 6, v. 60; c. 8, v. 59. Putifare (Moglie di). Inf., c. 30, Rodopés. Par., c. 9, v. 100. V. v. 97. Filli. Roma, città. Inf., c. 1, v. 71; c. 2, v. 20; c. 14, v. 105; c. 31, v. 59. Pur., c. 6, v. 112; c. 16, v. 106, 127; c. 18, v. 80; c. 21,

v. 89; c. 29, v. 115; c. \$2, v. 102.

Par., c. 6, v. 57: c. 9, v. 140; c. 15, v. 126; c. 16, v. 10; c. 24, v. 63; c. 27, v. 25, 62; c. 81, v. 34. Bemagna, Inf., c. 27, v. 37; c. 33,

v. 54. Pur, c. 5, v. 69; c. 14, v. 92; c. 15, v. 44. Romagnueli. Inf., c. 27, v. 28.

Pur., c. 14, v. 99.
Roman Prince, o Imperatore di
Roma. Pur., c. 10, v. 74.

Bomana Chiesa. Inf., c. 19, v. 57. Par., c. 17, v. 51.

Remane fabbriche, molte e magnifiche. Par., c. 15, v. 100. Bemane antiche lodate. Pur.,

c. 22, v. 145.

Remani, Inf., c. 15, v. 77; c. 18, v. 28; c. 26, v. 60; c. 28, v. 10. Par., c. 6, v. 44; c. 19, v. 102.

Remani imperadori. Pur., c. 32. v. 112. Remani regi. Par., c. 6, v. 41. Remane Pastore. Pur.. c. 19, v. 107.

Romano, castello. Par., c. 9, v. 28. Roména, terra. Inf., c. 30, v. 73.

Romee di Villanova in Provenza. Par., c. 6, v. 128, 185. Remoalde (s.) Par., c. 22, v. 49. Romule, o Romelo, V. Quirino. Rencisvalle, badia, Inf., c. 31,

v. 17. Resso mare. Inf., c. 24, v. 90. Rabaconto, ponte. Pur., c. 12,

v. 102. Ruberto Guiscardo. V. Roberto. Rubicone, flume. Par., c. 6, v. 62. Rubiconte, demonio. Inf., c. 21, v. 123; c. 22, v. 40.

v. 123; c. 22, v. 40.
Ruffisui puniti. Inf., c. 18.
Ruggieri degli Ubaldini. Inf.,
c. 33, v. 14.
Rusticucci Jacopo. Inf., c. 6,

v. 80; c. 16, v. 44. Rath. Par., c. 82, v. 11.

#### 8.

Sabello, o Sabellio, eresiarca. Par., c. 13, v. 127. Sabello, soldato. Inf., c. 25, v. 95. Sabine donne. Par., c. 6, v. 40. Sacchetti famiglia. Par., c. 16, v. 104. Safira e Anania. Pur., c. 20,

v. 112. Saladino. Inf., c. 4, v. 129. Salimbeni Niccolò. Inf., c. 29, v. 127.

v. 127.
Salmista reale. V. Davide.
Salemene. Pur., c. 10, v. 112;
c. 13, v. 48, 91; c. 14, v. 35.
Salterelle Lapo. V. Lapo.
Salvani Provenzano. Pur., c. 11,
v. 121.

Samaritana, donna celebre nel Vangelo. Pur., c. 21, v. 3. Samuello, profeta. Par., c. 4, v. 29. Sanesi, o Senesi. Inf., c. 29, v. 122, 134. Pur., c. 11, v. 65; c. 13, v. 118, 151. Sanléo, terra. Pur., c. 4, v. 25. San Miniate, chiesa, Pur., c. 12, v. 101.

Sannella (della), famiglia. Par., c. 16, v. 92.

c. 16, v. 92. Santafiera (Conti di). Pur., c. 6,

v. 111; c. 11, v. 58, 67. Sant' Andrea (Iscope da), gentiluome padevano. Inf., c. 18. v. 133.

Santerno, fiume, Inf., c. 27, v. 49. Santo Volto. Inf., c. 21, v. 48.

Sapia, gentildonna. Inf., c. 13, v. 109. Saracine donne più modeste

delle florentine. Inf., c. 23, v. 103. Saracini. Inf., c. 27, v. 87. Sardanpalo. Par., c. 15, v. 107.

Sardi. Inf., c. 26, v. 104. Pur., c. 18, v. 81.
Sardigna, isola. Inf., c. 22, v. 89; c. 29, v. 48. Pur., c. 23,

v. 94. Sara, moglie di Abramo. Par., c. 32, v. 10. Sassol Mascheroni. Inf., c. 32,

v. 65.
Saturne, pianeta. Pur., c. 19,
v. 3. Par., c. 21, v. 13; c. 22,
v. 146.
Saturne, re. Inf., c. 14, v. 96.

Par., c. 21, v. 26.
Savena, flume. Inf., c. 18, v. 61.
Savio, flume. Inf., c. 27, v. 52.
Saule, re. Pur., c. 12, v. 40.
Scala (della) Alberto. Pur., c. 18, v. 121.

Scala (della) Bartolommeo. Par., c. 18, v. 71, 72. Scala (della) Cane, il grande.

Par., c. 18, v. 76. Scala, stemma degli Scaligeri. Par., c. 17, v. 72.

Scandalosi puniti. Inf., c. 28. Scarmiglione, demonio. Inf., c. 21, v. 105.

Schiavo, o Schiavone. Pur., c. 30, v. 87. Schiechi Cavalcanti. V. Gianni

Schicchi.
Schiro, o Sciro, isola. Pur., c. 9, v. 37.

Scipio, o Scipione, Affricano. Inf., c. 31, v. 116. Pur., c. 29, v. 116. Par., c. 6, v. 53; c. 27, v. 61.

Scirocco, vento. Pur., c. 28, v. 21. Scismatici puniti. Inf., c. 28. Scoringiani, famiglia. V. Marzucco.

Scurpio, o Scorpione, costellazione. Pur., c. 9, v. 5; c. 18, v. 79; c. 25, v. 3.

Scotto Michele. Inf., c. 20, v. 116. Scotte, pel re di Scozia. Par., c. 19, v. 122.

Scrofa, stemma della famiglia Scrovigni. V. Scrovigni. Scrovigni, famiglia di Padova. Inf., c. 17, v. 64.

Seggio con corona imperiale destinato in Paradiso ad Arrigo. Par. c. 30: v. 133 e seg.

Par., c. 30; v. 133 e seg. Semele. Inf., c. 30, v. 2. Par., c. 21, v. 6. Seminateri di scandali e scisme

Seminateri di scandali e scisme puniti. Inf. c. 28. Semiramis, o Semiramide, Inf.,

c. 5, v. 58. Seneca. Inf., c. 4, v. 141. Senese. Pur., c. 13, v. 106. Senesi. Pur., c. 11, v. 65.

Senna, flume. Par., c. 6, v. 59; c. 19, v. 118.

Sennar, Pur., c. 12, v. 36. Sennacherib. Pur., c. 12, v. 53. Serafi, o Serafini. Par., c. 4, v. 23; c. 8, v. 27; c. 9, v. 7; c. 21, v. 92; c. 38, v. 72, 99.

c. 21, v. 92; c. 38, v. 72, 99.
Serchie, flume. Inf., c. 21, v. 49.
Serena, o Sirena. Pur., c. 19, v. 19.
Serpenti della Libia. V. Chelidri.

Serse, re persiano. Pur., c. 28, v. 71. Par., c. 8, v. 124. Seste, castello. Pur., c. 28, v. 74.

Seste Tarquinio.Inf.,c.12,v.135.
Seste, istromento di geometria.
Par., c. 19, v. 40.
Setta, città. Inf., c. 26, v. 111.

Settembre, mese. Inf., c. 29, v. 47. Settentrional sito. Pnr., c. 1,

v. 26. Sette Regi. Inf., c. 14, v. 68. Sfinge. Pur., c. 33, v. 47.

Sibilia, o Sivilia, città. Inf., c. 20, v. 126; c. 26, v. 110. Sibilia Cuméa. Par., c. 83, v. 66. Sichèo, marito di Didone. Inf., c. 5, v. 62. Par., c. 9, v. 98. Sicilia. Par., c. 19, v. 131. Siciliane vespro. Par., c. 8,

v. 75. Siena, città. Inf., c. 29, v. 109, 129. Pur., c. 5, v. 134; c. 11,

v. 112, 123, 134. Siestri, terra. Pur., c. 19, v. 100. Sigieri. Par., c. 10, v. 136. Signa, terra in Toscana. V. Bo-

nifazio da Signa. Sile, fiume. Par., c. 9, v. 49. Silvestro (s.), papa. Inf., c. 19, v. 117; c. 27, v. 94. Par., c. 20,

v. 57.
Silvestro (fra). Par., c. 11, v. 83.
Silvie, troiano. 1nf., c. 2. v. 13.
Simifonti, castello. Par., c. 16,

v. 62. Simoenta, fiume. Par., c. 6, v. 67.

Simoniaci puniti. Inf., c. 19. Simonide. Pur., c. 22, v. 107. Simon mage. Inf., c. 19, v. 1.

Par., c. 30, v. 147. | Sinigaglia. Par., c. 16, v. 75. | Sinone, greco. Inf., c. 30, v. 93. | Sion, monte. Pur. c. 4, v. 68. Siratti, monte, ora Monte sant'Oreste. Inf., c. 27, v. 95. Sirene. Pur., c. 31, v. 45. Par., c. 12, v. 8. V. Serena. Siringa, ninfa. Pur., c. 32, v. 65. Sismondi, famiglia pisana. Inf., c. 33, v. 82. Sisto I, papa. Par., c. 27, v. 44. Sizi, famiglia. Par., c. 16, v. 108. Boave, o Sveve, Par., c. 3, v. 119. Secrate. Inf., c. 4, v. 184. Soddoma, città Inf., c. 11, v. 50. Pur., c. 26, v. 40, 79. Sodomisti castigati. Inf., c. 15, v. 16 e seg. Sogne di Dante. Pur., c. 9, v. 21 e seg.; c. 19, v. 7 e seg.; c. 27. Segni veri presso al mattino. lnf., c. 26, v. 7. Soldaniori, famiglia. Par., c. 16. Soldanieri (del) Gianni. Inf., c. 82, v. 121. Soldane. Inf., c. 5, v. 60; c. 27, v. 90. Par., c. 11, v. 101. Solitari e contemplativi. Par., c. 21, v. 31. Solone. Par., c. 8. v. 124. Sordello, mantovano. Pur., c. 6, v. 74; c. 7, v. 8, 52, 86; c. 8, v. 88, 48, 62, 94; c. 9, v. 58. Sorga, fiume. Par., c. 8, v. 59. Spagna. Inf., c. 26, v. 103. Pur., c. 18, v. 102. Par., c. 6. v. 64; c. 12, v. 46; c. 19, v. 125. Specchie. Inf., c. 23, v. 28. Pur., c. 27, v. 105. Speranza. Pur., c. 3, v. 185. Dante esaminato sulla medesima da san Iscopo, Par., c. 25. Spirito Santo. Pur., c. 20, v. 98. Par., c. 3, v. 53. Statua fessa, da cui escono li tre fiumi d'Inferno. Inf., c. 14, v. 108 e seg. Stanio Papinio. Pur., c. 21, v. 10. Creduto dal Poeta Tolosano; ivi, v. 89, 91; c. 22, v. 25, 64; c. 24, v. 119; c. 25, v. 29, 32; c. 27, v. 47; c. 82, v. 29; c. 33, v. 184. Stefane (s.), protomartire. Pur., c. 15, v. 106 e seg. Stelle del polo antartico. Par., c. 1, v. 23. Stige, palude. Inf., c. 7, v. 106; c. 9, v. 81; c. 14, v. 116. Stimate impresse da Cristo in san Francesco. Par., c. 11, v. 106 e seg. Strices (lo), sanese. Inf., c. 29, v. 125. Strofade, o Strofadi, isole. Inf., c. 13, v. 11. Suicidi puniti. Inf., c. 13. Superbi puniti. Inf., c. 8. Pur., c. 10 e seg.

T.

Taddes de Pepoli, prof. di legge in Bologna. Par , c. 12, v. 68.

INDICE DEI NOMI PROPRI. Tagliacozzo, terra. Inf., c. 28, v. 17. Tagliamento, flume. Par., c. 9. Taida, meretrice. Inf., c. 18, v. 183. Talamone, porto. Pur., c. 18, v. 152. Tale, o Talete, Milesio. Inf., c. 4, v. 137. Tabernicch, monte. Inf., c. 32, v. 28. Tamigi, flume. Inf., c. 12, v. 120. Tamiri, o Tomiri, regina. Pur., c. 13, v. 56. Tanai, o Tana, fiume. Inf., c. 82, v. 27. Tarlati d' Arezzo. Pur., e. 6, v. 15. V. Cione. Tarpeia, rupe. Pur., c. 9, v. 137. Tarquino, o Tarquinio, superbo Inf., c. 4, v. 127. Tartari. Inf., c. 17, v. 17. Taumante. Pur., c. 21, v. 50. Taure, segno del Zodiaco. Pur., c. 25, v. 3. Par., c. 22, v. 111. Tebaide, poema di Stazio. Pur., c. 21, v. 92. Tebaldello de' Manfredi di Faenza. Inf., c. 82, v. 122. Tebaldo, re. lnf., c. 22, v. 52. Tebani. Inf., c. 20, v. 32. Pur., c. 18, v. 93. Tebano sangue. Iuf., c. 30, v. 2. Tebe. Inf., c. 14, v. 69; c. 20, v. 59; c. 25, v. 15; c. 80, v. 22; c. 82, v. 11; c. 83, v. 89. Pur., c. 22, v. 89. Tebe nevella, appellata Pisa. Inf., c. 33, v. 89. Tedescho ripe. Par., c. S. v. 66. Tedeschi, popoli. Inf., c. 17, v. 21. Tedesco, o Alemanno. Pur., c. 6, w. 97 Tegghiaio Aldobrandi. Inf., c. 6, v. 79; c. 16, v. 41. Temi, dea. Pur., c. 83, v. 47. Templari, soppressi e puniti. Pur., c. 20, v. 93. Terenzie, poeta. Pur., c. 22, v. 97. Terra, dea. Pur., c. 29, v. 120. Terra santa. Par., c. 15, v. 142. Tesec. Inf., c. 9, v. 54; c. 12, v. 17. Pur., c. 24, v. 123. Tesifone, furis. Inf., c. 9, v. 48. Tesoro, libro di ser Brunetto Latini. Inf., c. 15, v. 119. Teti, dea. Pur., c. 9, v. 38; c. 22, v. 118. Tevere, fiume. Inf., c. 27, v. 30. Pur., c. 2, v. 101. Par., c. 11, v. 106. Tiberio, imperatore. Par., c. 6, Tidée di Calidonia. Inf., c. 32, v. 130. Tife, o Tifée, gigante. Inf., c. 31,

v. 121. Par., c. 8, v. 70. Tignese Federigo da Rimini. Pur., c. 14, v. 106.

Tigri, flume. Pur., c. 33, v. 112. Timbréo, o Apelle. Pur., c. 12 v. 31. Timéo, libro di Platone. Par. c. 4, v. 49. Tiralli, o Tirolo. Inf., c. 20, v. 68. Tiranni. Inf., c. 12, v. 103 e 56g.

Tiresia, tebano. Inf., c. 20, v. 40. Pnr., c. 22, v. 113. Tisbe. Pur., c. 27, v. 37; c. 33, T. 69.

Tito, imperatore. Pur., c. 21, v. 82. Par., c. 6, v. 92. Titene. Pur., c. 9, v. 1. Tizie, gigante. Inf., c. 31, v. 124. Toante ed Eumenio. Pur., c. 26, ₹. 95.

Tobía il vecchio. Par., c. 4, v. 48. Tolommea, luogo infernale. Inf., c. 33, v. 124.

Tolommee Claudio, astronome. Inf., c. 4, v. 142. Telommeo, re d'Egitto, Par., c. 6, v. 69. Tolosano, per Stazio Papinie. Pur., c. 21, v. 89.

Tomms, per Temmaso d'Aquino. Par., c. 12, v. 100. Tommaso (s.), apostolo. Par.,

c. 16, v. 129. Tommaso (s.) d'Aquino. Pur., c. 20, v. 69. Par., c. 10, v. 98 e seg., c. 12, v. 110, 144; c. 13, v. 82; c. 14, v. 6. Toppo, luogo fra Siena ed Arez-

zo. Inf., c. 13, v. 121. Torneamenti cavallereschi. Inf., c. 22, v. 1 e seg. Torquate Tite Manlie. Par.,

c. 6, v. 46. Torso, città. Par., c. 24, v. 28. Tosa (della), famiglia. V. Cianghella.

Teses gente. Inf., c. 23, v. 108. Toscana. Inf., c. 24, v. 122. Pur., c. 11, v. 110; c. 13, v. 149; c. 14, v. 16.

Tosco, o Tescano, popolo Inf., c. 10, v. 22; c. 22, v. 99; c. 23, v. 91; c. 32, v. 66. Pur., c. 11, v. 58; c. 14, v. 108. Par., c. 22, v. 117.

Tosco parlare. Pur., c. 16, v. 137. Traditori puniti. Inf., c. 32 e seg. Traiane, imperatore. Pur., c. 10. v. 74, 76 e seg. Par., c. 20, v. 45, 112.

Transfigurazione di Gesù Cristo. Pur., c. 32, v. 78. Traversara, famiglia. Pur., c. 14, **▼.** 107.

Traversaro Piero. Pur., c. 14, v. 98.

Trentino Pastore. Inf., c. 20, v. 67. Trento. Inf., c. 12, v. 5.

Trespiano, terra. Par., c 16. v. 54. Trinacria, appellata la Sicilia. Par., c. 8, v. 67.

Trinità Santissima. Par., c. 13, | v. 79; c. 88, v. 116 e seg. Tristane di Cornovaglia. Inf., c. 5, v. 67 Trivia, o Diana. Par., c. 23, v. 26. Trois. Inf., c. 1, v. 74; c. 80, v. 98. Pur., c. 12, v. 61. Par., c. 6, v. 6. Troiane furie. Inf., c. 80, v. 22. Troiani. Inf., c. 13, v. 11; c. 28, v. 10; c. 80, v. 14. Pur., c. 18, v. 186. Par., c. 15, v. 126. Troisno cavallo, accennato. Inf., c. 26, v. 59.

Treni angelici. Par., c. 9, v. 61; c. 28, v. 104. Tronto, fiume. Par., c. 8, v. 68. Tullio Cicerene. Inf., c. 4, v. 141. Tupino, flume. Par., c. 11, v. 48. Turbia, castello. Pur., c. 3,

v. 49. Turchi. Inf., c. 17, v. 17. Par., c. 15, v. 142. Turne, re. Inf., c. 1, v. 108.

### U. Ubaldino dalla Pila. Par., c. 24,

Ubaldini, famiglia. Pur., c. 14, ▼. 105 Ubaldini (degli) Ottaviano, Inf., c. 10. v. 120. Ubaldini (degli) Ruggieri. Pur., c. 33, v. 14. Ubaldo (s.) d'Agubbio. Par., c. 11, v. 44.

Ubbriachi, famiglia. Inf., c. 17, v. 62. Uberti, famiglia ghibellina. Inf., c. 6, v. 80; c. 23, v. 108; c. 28, v. 106. Par., c. 13, v. 109.

Ubertine, frate. Par., c. 12, v. 124. Ubertine Donati. Par., c. 16, v. 120.

Uccellatoic, monte. Par., c. 15, Ughi, famiglia. Par., c. 16, v. 88. Ugo di Lucemburgo. Par., c. 16, v. 128.

Ugo Ciapetta, o Capete. Pur., c. 20, v. 48, 49. Ugo da S. Vittore. Pur., c. 12, v. 188.

Ugolin d'Azzo. Pur., c. 14, v. 105. Ugolino della Gherardesca. Inf., c. 83, v. 18 e seg.

Ugolino de'Fantoli, Pur., c. 14, [ v. 121.

Uguccione della Gherardesca. Inf., c. 88, v. 89. Ulisse. Inf., c. 26, v. 56. Pur., c. 19, v. 22. Par., c. 27, v. 88.

Umiltà (Esempi di). Pur., c. 12. Ungheria. Par., c. 8, v. 65; c. 19, v. 142.

Urania, musa. Pur., c. 29, v. 41. Urbano I. Par., c. 27, v. 44. Urbine, città. Inf., c. 27, v. 29. Urbisaglia, città distrutta. Par.,

c. 16, v. 73. Usura. Inf., c. 11, v. 95. Utica, città. Pur., c. 1, v. 74.

V. Valbena (di) Licio. V. Licio. Valcamonica, nel Bresciano. Inf., c. 20, v. 65. Valdarne, luogo in Toscana. Pur., c. 14, v. 80, 41. Valdichiana, campagna in Toscana. Inf., c. 29, v. 47. Valdigrieve, terra in Toscana. Par., c. 16, v. 66. Valdimagra, o Lunigiana. Pur., c. 8, v. 116. Vangelisti quattro. Pur., c. 29, v. 92. Vauni della Nona. Inf., c. 24, v. 139. Vanni Fucci. Inf., c. 24, v. 125. Vare, flume. Par., c. 6, v. 58. Varre, o Varrone. Pur., c. 22, v. 98. Vaticane, colle. Par., c. 9, v. 139. Vecchio (del), famiglia. Par., c. 15, v. 115. Vello d'oro. Par., c. 83, v. 94 e seg. Veltre. Inf., c. 1, v. 101. Venere, dea. Pur., c. 25, v. 132; c. 28, v. 65. Venere, pianeta. Pur., c. 1, v. 19; c. 8, v. 2 e seg. Par., c. 9, v. 108. Veneziani, o Viniziani. Inf.. c.

c. 28, v. 75. Verde, fiume, l'odierno Garigliano. Pur., c. 8, v. 181. Par., c. 8, v. 63. Verona, città. Inf., c. 15, v. 122. Pur., c. 18, v. 118. Verenese. Inf., c. 20, v. 68.

Vercello, o Vercelli, città. Inf..

21, v. 7.

Veronica. Par., c. 81, v. 104.

Verrucchio, castello, Inf., c. 27, v. 46.

Veso, monte. Inf., c. 16, v. 95. Vespro siciliano. Pur., c. 8, v. 116.

Vetro impiombato invece di specchio. Inf., c. 23, v. 25. Vice degli Strami, contrada in Parigi. Par., c. 10, v. 87. Vigne (dalle) Piero. Inf., c. 18,

v. 58. Vincenza, o Vicenza, città. Par., c. 9, v. 47.

Vincislae di Boemia. Pur., c. 7, ▼. 101. Vinegia, o Venezia. Pur., c. 19,

v. 141. Violenti puniti. Inf., c. 12 e

Vipera, insegna de'Visconti, Si-gnori di Milano. Pur., c. 8, ₹. 60.

Virgilio, poeta. Inf., c. 1, v. 79. Pur., c. 3, v. 27; c. 7, v. 16; c. 18, v. 82. Par., c. 15, v. 26; c. 17, v. 19; c. 26, v. 118. Virtudi, gerarchia angelica. Par., c. 28, v. 122.

Visconti di Milano. Pur., c. 8, ₹. 80.

Visconti di Pisa. V. Nino Visconti. Visdomini, famiglia. Par., c. 16,

v. 112. Vitaliano del Dente. Inf., c. 17.

v. 68. Vittore (monastero di san). Par., c. 12, v. 132.

Volte Sante. Inf., c. 21, v. 48. Voti non adempiti. Par., c. 4, v. 138; e c. Š. Vulcano. Inf., c. 14, v. 57.

### X.

Xerse, o Serse, re di Persia. Pur., c. 28, v. 71. Par., c. 8, v. 124.

### Z.

Zanche Michele. Inf., c. 12, v. 88; c. 88, v. 144. Zoffire, vento. Par. c. 12, v. 47. Zeno, o Zenone (s.) di Verona. Pur., c. 18, v. 118. Zenene Cittico. Inf., c. 4, v. 138. Zita santa. Inf., c. 21, v. 88. Zodiace. Pur., c. 4, v. 64. Par., c. 10, \_ 14, 16.

1 1 2 3 9 6

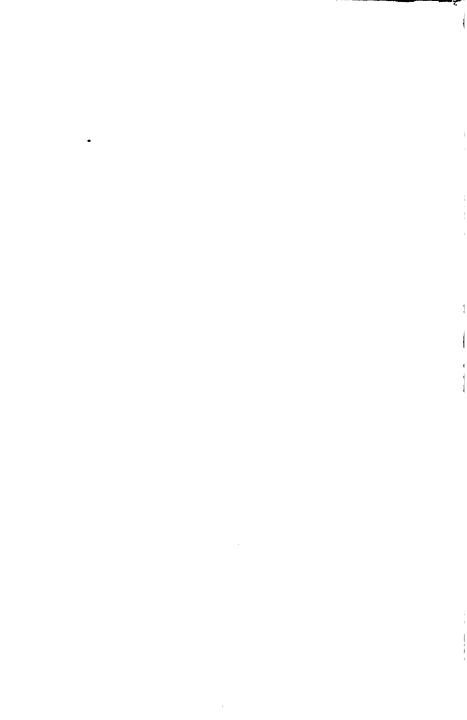





